

Ad simplicem usum

hij francisci M. a Luca M.O.

406 14Th

D. Hitti Coogle

# APOLOGIA

PER L'ORDINE

# DEFRATI MINORI

IN RISPOSTA AL LIBRO

INTITOLATO

Ragioni Storiche da umiliarsi alla Sac. Congr. de'Riti, colle quali dimostrasi, tutt'i Santi, e Beati de primi due Secoli Francescani appartenere a' soli Padri Conventuali.

# O P E R A

DI RANIER-FRANCESCO MARCZIC,

DISTESA

## DA FABIANO MARIA WARRONATEMBURG

Non folamente necessaria a i Francescani, ma per le varie cose in essa trattate molto utile a i Religiosi ancora degli altri Ordini Mendicanti, agli studiosi della Storia, e alle Curie Ecclesassico.

TOMO II.



Appresso Filippo Maria Benedini.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Erigamus dejectionem populi nostri, & pugnemus pro populo nostro, & Sanctis nostris.

Machab. I. cap. 3. v. 43.



# BENIGNO, E DISCRETO

LETTORE.

Covoi finalmente l'altro Tomo dell'Apologia per l'Ordine Serafico de Frati Minori, contro alle. Ragioni Storiche de Padri Minori Conventuali. Se fia questo corrispondente, o no a quanto vi, promis mella Lettera, premessa al primo Tomo, Voi ne potrete esfer'il giudice: ed io frattanto posso asservirvi , che nom si è perdonate a statia, nie a dili-rirvi, che nom si è perdonate a statia, nie a dili-

genza weruna per prefentarvelo al possibile più compito, e 'più sincero. Anche in quello, come nel primo, sono storst alcani errori: certi de' quali sono della penna, e certi della stanpa. I più principali tra quefii sono ree: uno sta nella pagina 322., l'altro nella pagina 438., e'l terzo nel principio della pagina 377. La correzione del primo può vedersi in una piccola nota nella pagina 405., la correzione del scondo in un' altra nota nella pagina 533., e quella del terzo in sine del Tomo fra le altre correzioni, dovoe vedrete emendati altri errori di minor conto.

11. Pregovi dipoi a scusarmi, se nella fine di questo secondo Tomo non trovacte l'Indice generale promessori concipsacolació due ristission ne banno fatto astenere dal porvelo: Una è stata l'esser da per se sessi voluminoso il Tomo, che colle sue sole materie, senza l'Indice, si rende uguale al primo: L'altra è stata il disegno suggeritone di dare.

us multi Georgia

alla luce anche un Compendio Conologico della Storia Francescana, fundato se i documenti di questa Apologia, su gli Annali dell'Ordine, e sulle narrazioni degli Serittori, che circa se cose Francescane sono comunemente stimati i più sinceri. E avvorgnache questo Compendio non abbia che sare coste construacioni dell'Opera del Ragionista, il di cui Volume rigettato è interamente ne' Libri di questo, e dell' autecedente. Tomo, nondimeno si darà in luce quanto prima : e perchè alcune voste un esso si cui for ristringesi il sugo di tenta l'Apologia, e altre voste contengonsi de' satti, che alla medessima recar possono sorra, e suce maggiore; perciò al Volume d'aggiugnesse (mosto mismo de' due antecedenti) si darà il sirolo di tetto Tomo dell' Apologia, e nella sine del medessimo si porrà Plastic mismersale pommessi.

III. E per risparmiare qualche fatica a i Critici, vi confesso, che nel citarfi le Sentenze contenute nelle Firmamenta de' tre Ordini di S. Francesco, parecchie volte si sono allegate sotto il nome dell' Antore delle Firmamenta, quando avrebbesi dovuto dire appresso le Firmamenta; conciofiache quell' Opera è come una Biblioteca, in cui si contenzono, e si pubblicano gli Scritti di molti antichi Frati Minori dal P. Bonifacio di Ceva, Antore delle medefime, e raccoglitore di tali Scritti: Ma posciache alle velte la cosa è un po imbrogliata, e troppo di fatica ci quole per conoscere il vero Autore di qualche Trattatello ivi contenuto, tanto più, che l'antichità del carattere aggingne confusione; perciò è, che melte volte non fi è offervato tutto il sopraddetto rigore nel citare. Vivete nondimeno ficuro, che le Sentenze citate nella detta guifa, o fono dell' Autore steffo delle Firmamenta , o di qualche altro più antico Scritsore, le di cui Opere sono comprese nelle Firmamenta steffe : come potrete conoscere di propria sperienza, se confronterete le citazioni col foglio dell' Opera citata. Parimente ne capitò alle mani l'antico Libro intitolato Speculum Vitz S. Francisci, & Sociorum eius, o Speculum status perfectionis Vita S. Francisci, & Sociorum, che ivi dicesi effere un Supplimento delle antiche Leggende, a cui era prefisso malamente questo titolo scritto a mano Legenda trium Sociorum S. Francisci, e fotto questo falso titolo alcune volte si è citato quella Specchio, ec. o Supplimento, ec.; come per esempio nel primo Tomo pagina 433., Tomo secondo pagina 88., e altrove poche volte. Certi altri piccoli errori furono avvisati, e corretti nel corpo ftesso dell' Apologia, come vedrete, leggendola.

IV. Se pai quest Opera vi sembra forse un po' reoppo voluminosa, per dirocela, sono autor' io dello stesso parere; ma spero, ebe ne sensere se, considerando von solamense la fresta, con cui su lavorasa, e disesa,

ma in oltre, che in essa si sono addotte le ragioni, che assistanta claride date dal Ragionista; si sono riservit, e sciolit gii argoneuri ele misolite date dal Ragionista; si sono riservit, e sciolit gii argoneuri ele medessimo, dopo avverli prodotti con tanta integrità, che posso dire inchiudersi in quella Apologia tutto il Volume del medessimo, aprate trassirto letteralmente, e parte ridotto in travsumti esatti, e scioli quavato mai si spostato: anxi si sono anche recitate, e rigettate altre varie dottrime di altri Libri per la Cassa Conventuale: e si ed più situato talvolta d'aggiunere la forza a i sondamenti della medessima più tosso che di occultarla: È acciocche si dovossi alleggerire a i Lettori la molesta, si sono più volter esplicate le Senenze Latine, ponendole in Lingua volgare nel cospi della pagina, e in Lingua Lativa na lumagine: cose, che non si osservo rono dal Ragionista, e che mi fanno sperare da Voi una qualche benigna. sula

V. Veggio altri Scrittori, a i quali mon è degua d'esser paragonata in conto altuno la mia penna, esser si dispis in gandi Volum per confutarne un solo assai piccolo di mole: Non parlo del solo Emimentissimo. Pallavoicini contro la Storia sopra il Concilio di Trento servizi dal Savve, costro al di cai unico Tomo in quarto ne serisse non grandi in solo; altri non pochi sarmo, che con dessino simile al mio service devettero Libri di grassa mole contro un Libbricciondo. Per intrigare le cose, e sar de modi, come gli sece nel suo Libro in quarto il Ragionitta, poco vi vuole; per issulparer poi, ogunno sa che vi vuole più tempo,

e più fatica, e più carta.

VI. Laonde non credo, che potrà mai lassungassi di aver risposto a questa Apologà colsi, il quale comero alla medispina desse intesc qualche Opera, o Opercera, in cui, posta sosto bacco la forza delle ragioni da me prodotte per l'Osservanosa, null'altro si facessi, e la sirjeggere le medisme cosè, riaddure gli sessi inspirato privilegj, gli stessi ampliologici sessi delle Storie dell'Ordine, le Sentenze de medismi Seristori, e specialmente degli Osservani, e di altri, che surono tratti in errore dal P. Ridolf, e scrissori, e surichemente degli Osservani, e di altri, che surono tratti in errore dal P. Ridolf, e scrissori dell'astribità contro le avriche memorie: nella, qual' Opera in somma, ovvero Operceta null'altro si faceste, che quello, il quale sino ad ora con varj artissi, atti ad occultare il vero, si secondali face dal Farri, dal Franchini, dal Biernachi, dal Raviceri, dal Franchini, dal Biernachi, dal Raviceri, dal Filadori, dal Rasconità, e da altri Padri Minori Convennali. Una risposta in questa gnis dalle persone oneste non può sindicarsi risposta.

VII. E pure un cerso Poetaftro de nostri tempi, avendo letto il Votume del Ragionista, dove cita egli spessissimo per la sua Causa le Sentenze di alcuni Scritori della Regolare Osfervanza, vendè talmente il fao cnore, e fpossio alla detta Causa, che da i ressporti del giubbio passiondo a quei dell' infolierza, compose, e sparse un Sometro contro agli Osfervanti, degno più tosto di risa, che di applanso; mentre in esso mira di alla delle comuni leggi dell'onessa. Ecto il di lai Sonetto, che piacemi di pubblicare cos suo pressionemento, actiocche conosciate quanto pregiudizio rechi al decoro, e alla quiete de' Minori Osfervanti il Libro del Ragionista, e quanto speca nella quiete de' Minori Osfervanti il Libro del Ragionista, e quanto speca nella quiete de' Minori osse suo suo en esta del ro, admini uno credo già, che sieno dei numero degli onessissimi Pr. Convortiali, ma pui tosso credo, che sieno di quei genatis suori dello con considera del con intendimento, congenira con una eccessiva posi in el cortexta del loro intendimento, congenira con una eccessiva presume e di sparer, lasciamo trasportars in somigianti eccessi, che sono di dispianti cecos e presentanti.

Alle validifime ragioni di Monfignor Lucci, per le quali fi concede il Primato a i foli Conventuali tra tutti i Francescani : fi dificorre coi Padri Offervanti moderni, come abbiano ardire di contradire a i loro Scrittori antichi, che ragionevolmente cedono a i Conventuali il detto Primato.

#### SONETTO.

Adri, qualor la verità è scoperta, Contro del ver' il contrastar non vale: Che villanie quel temerario ei merta, Che ostenta, come Voi, persidia tale.

Già rende ogni Orator con lingua esperta Ogni vostra ragion snervata, e frale: E due Secoli dopo egli vi accerta Ad ogni Francescan Conventuale.

Quindi se i vostri Autori anche giocondi Ciò scrissero con penne alte, e sublimi, A che mentire a tanti Eroi facondi?

Così fate, che stolti ognun vi stimi: Se quei primi di Voi si fan secondi, E Voi secondi a lor vi fate i primi. Un tal Sonetto spareo due anui sono, e trasmessomi poco sa da Messima de conoscere, che il Poetastro antore del medesimo non considerò inte ragioni del Conventuali, se non che le Sentenze degli Seritori Osservanti savorevoli ai medesimi, e allegate dal Ragionista: Queste lo sorpresero, e lo guadagnarono in tal guisa, che tacciò da temerary, da persidi, e da soliti gli Osservanti. Se per altro si degnerà di legger quest. Apologia con meglior senno, e specialmente dove trattasi delle Sentenze di itali Seritori, mi lusingo, che sarà per pentirsi di aver tanto oltre avanzato il su guidazio, e la sua penna.

VIII. E neppur farebbe degna risposta, se, dopo aver lo biasimato per necessità il veruso estimato conventualesimo, e commendato l'Istinuo degli odierni P.P. Conventuali voleste ripatas si tros per osseno en biasimo di coloro, e signassi con altrettanto

biasimo contro alla Regolare Osfervanza.

IX. La Rispola dunque degna di esse considerata, e giudicata per tale da i Minori Osservanti, e dalle persone prudenti, sarà quella sola, in esi risplenderà tanto d'ingenuità, d'integrità, e di sincerità, quanta ne risplende in quess' Apologia. Ne per quesso mendo io d'irritare le parti a risplondere, e prosseguite l'ingegno, protessandomi di movo di avver faticato pel solo amor della paec: ma intendo anza di sar finire que me ma late controvuesse, i mismando agli Osservanti, e a tusti, che ne è un rispondere, se non si risponda colle condizioni da me accennate: onde mancando queste in qualche movo Libro, che sia invitolato Risposta, gli Osservanti posseguite di movo distrutari posseguite da constituto.

# INDICE

DE' LIBRI, DE' CAPITOLI, E DE' PARAGRAFI.

## Beesesesesesesese

# LIBRO SESTO.

Gradi Scolastici de' Frati Minori de' primi due Secoli Francescani, conservati più tosto dagli odierni Osfervanti, che dagli odierni Conventuali, atti non sono a far credere, che agli odierni Conventuali più tosto che agli Osfervanti appartenga la Comunità di quei vetusti Francescani.

#### Cap. L

Il darfi a quet, che infegnamo la Saera Trologia, il mome di Lettori Generali, o di Lettori Provinciali, ficcome ancora il divideffi luoghi di Studo, coll'appellarfi altri Studi Generali, altri Studi Provinciali, non è nuova invenzione de' Minori Offervanti, ma cofa praticata dalla Francescana Comunità, precedente a tempi di Lione X.:

#### Cap. II.

Non in tutti gli Studj generali dell' Ordine conferivați îl grado di Maeltro, e di Baccelliere a i Frati Minori de primi Secoli Francețeani, ma in alcun poche Università, elette dall' Ordine, e... determinate loro a questo esfetto dalla S. Sede Apostolica.

### Cap. III.

Quali fossero le sunzioni, o gli esercizi Scolastici, da premettersi
al Magistero, secondo la politia de primi Secoli Francescani,
quanto durassero, e dove si facessero.

Cap. IV.

13.

Si efaminano, e si escludono le cavillazioni del Ragionista circa i nomi di Baccelliere, e di Reggente.

#### Cap. V.

Si dissolvono gli argomenti del Ragionista, con eui pretende di mostrare, che ne primi Secoli Francescani, ordinariamente, anche fuori delle pubbliche Università sopraddette, si conseguisse da i Frati Minori il Magistero.

### Cap. VI.

Da i Brevi, e dalle Bolle de' Sommi Pontessei non si può raccorre, che la via ordinania, per cui gli antichi Francescani consegnivano il grado del Magultero, sosse l'ottenerlo per Breve Apostolico.

#### Cap. VII.

Gli credi dell'antico Magilleto Francescino sono più toso gli adiermi Minori Ossrvanti, che gli adieni Conventuali : e per tal cagione ancora, più tosso agli Ossrvanti, che a i Conventuali, apartengono tutti i celebri antichi Masseri Francescani, come l'Aclense, san Buonaventura, il l'en Giovanni Scoto, &c.

#### Cap. VIII.

Si risove, se tra i Frati della Famiglia Osfervante, inclusa da Lione X. nella Comunità degli odierni Minori Osfervanti, si coltivassero gli Studi; e si scopre la cagione, per cui da alcuni di essi non si volcvano.

#### Cap. IX.

Si paragonano tra di loro, e coll'antiso Magistero, i supremi gradi Scolassici degli odierni Minori Osservanti, e degli odierni Minori Comuntuali, per vedere chi gli abbia a quello più somiglianti; e si tratta delle lora vere prerogative.

## Lib. VII.

Di Frat' Elia, primo Generale dopo S. Francesco della Comunità Francescana, e de' varj 25.

27.

34-

43-

54.

64.

| Zelanti, che si suscitarono in diversi tempi nell'<br>Ordine Minoritico, dalla sua fondazione sino |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| al Concilio generale di Costanza.                                                                  | 3. |
| Cap. I.                                                                                            |    |
| Breve Storia circa gli avvenimenti di Frat'<br>Elia da Cortona, e della costui Fazione. 70         | 6. |

 Di Frat Elia, e della coftui Fazione fino alla prima fua depofizione dal Gineralito, fatta da Gregorio IX. per le querele di S. Antonio da Padova.

§. II. Di Frat' Elia, e della costui Fazione da i tempi della prima sua

deposizione das Generalato sino alla sua morte.

§ III. La Fazione di F. Elia nello stesso primo Secolo Francescano, in cui nacque, restò assattato estima onde non può dirsi, che una tal Fazione sosse La Comunità dell'Ordine Minoritico.

# Cap. II.

Si fa l'esame di alcuni punti, ovvero di alcune larghezze, che il Ragionista dice essere flate accettate dall' Ordine de' Minori fino alla morte di S. Buonaventura, ed al Concilio generale di Costanza, e che obbiettate furono da alcuni Zelanti.

 I. Si diferre de Ceppi, e de Tronchi, tenuti nelle Chiefe Francescane, delle obblizzioni, e delle mendicazioni pecuniarie, in quanto queste cose venivano baissante de Francescani Zelanti nella Provincia della Marca, sotto il Generalato del P. Matteo d'Acquasparta.

 II. Discorrest circa l'appropriazione de Conventi, accusata da i mentovat Zelanti della Marca, e di qualebe rendita parimente, allora biasimata.

 III. Si discorre spra certi altri punti di rilassatezza, obbiettati contro alcuni della Comunità dell' Ordine alla presenza, e per comandamento di Clemente V. Sommo Pontesse.

9: IV. I predetti abufi non furono generalmente abbracciati dalla Comunimuni-

Br Hy Congli

ivì.

80.

86.

94-

98.

100

| munità  | France    | cana:  | e fe  | s videro | in a  | lcuni | particolari | C  | moen  |
|---------|-----------|--------|-------|----------|-------|-------|-------------|----|-------|
| ti, o R | ligiofi , | questi | non A | li prati | caron | o com | fazionarj   | di | Elia, |
| ma per  | qualche   | altra  | cagio | ne.      |       |       |             |    |       |

Cap. III.

| De' Francescani Zelanti, che dopo la mor-  |    |
|--------------------------------------------|----|
| te del S. Patriarca, fino a i tempi vicini |    |
| al Concilio di Vienna, nell' Ordine Mino-  |    |
| ritico biasimarono qualche larghezza, o    |    |
| qualche abuso.                             | 4. |

- I. Di alcuni Zelanti, detti i Cesarini, che fiorirono sotto il Generalaro del P. F. Crescenzo di Jesi, dall'anno 1244, sino all'anno 1247.
  - II. Si tratta di altri Zelanti, che fiorirono fra l'anno 1247., ed i tempi vicini al Concilio Generale di Vienna.
- § III. Si Iggue a trattare degli Zelanti medefini, per rapporto agli avvenimenti occorfi loro fra i tempi del Coscilio Generale di Lione fotto Gregorio X., quelli, del Consilio di Vienna, e si vendizano dalla taccia di Eretici Francelli, data loro almeno implicitamente dal Regionissa.

# Cap. IV.

# Degli Zelanti, che nell'Ordine Minoritico furono dal 1310. fino al 1318., in cui dal Ragionista si vogliono tutti estinti. 125.

- Kagionista 11 VOGIIONO TUTTI CITINTI 
  §. I., Breve Storia degli Zelanti , che rappresentarono a Clemente V.
  alcuni abusi , corretti nella Clementina Exivi , de Narbonesi , e
- di alcuni altri, nell'indiferetezas fimili alquante a i Nurbongl.

  §. II. Il Ragioniffa malamunte confonde la Storia de Zelotti, e ficcialmente di quei Padri, che rapprefentarono a Clemente V. alcuni abost: per ciò fare, malamunte si fonda fulla Bolla di Giovanni XXII Gioriolim. Ecclesium, la que milla parte narrativa si
- mostra surrettizia.

  § III. Si disende dalle accuse del Ragionista quello, che distese la Bolla
  Re & vos di Lione X., il P. Raimondo Gosfredi, e il P. Al-
- varo Pelazio.

  N. In che discordassero comunemente i Zelanti dagli altri Minori della

102.

ivi.

117.

126.

147.

454

160.

162.

# Cap. V.

Come cogli antichi Francescani si unisca.

P odierno Corpo della Regolare Osservanza Minoritica.

- I. Tanto i vetusti Zelanti, quanto la vetusta Comunità dell'Ordine Minoritto, precedenti a i tempi del Concisto di Costanza, appartengono solamente all'odierna Comunità de' PP. Minori Osservanti.
- §. II. Si rispude a i tentativi del Ragionista, che più del dovere singe larga la vetusta Comunità dell'Ordine, e porta varie Sentenze di Scrittori, per mostrarla non degli Osservanti, ma de suoi
- PP. Conventuali

  §. III. Si risponde agli argomenti del medessimo, che più del vero sa apparire strette le cossumanze degli Osservanti, per privargli della razione sopra la vetusta Comunità dell'Ordine.
- IV. Si profique il ribattimento degli argomenti del Ragionista, simili agli antecedenti.
- li agli antecedenti.

  V. Si dimosfra esser fasso, che gli Osfervanti, Iasciate le leggi della Comunità dell'Ordine, si governassero con leggi particolari,
  più austre e, che sinno d'un Istituto particolare, più rigido di
  quello della vettusta Comunità Francescana.

  176.

# Lib. VIII.

Come l'odierna Comunità de' Minori Osservanti non è una novella Congregazione, fondata dopo la Fondazione dell' Ordine Minoritico; ma è tutta la stesa antica, e primitiva Comunità dell'Ordine, istituito dal Santo, Serassico Patriarca, mantenutasi nella purità de' primi due Secoli Francescani, e non variatasi colle dispense contrarie alla Regola.

Cap. L

Come la Comunità degli odierni Minori Offervanti è la stessa vetusta Comunità de' Frati Minori, continuata per ragione degli antichi Osservanti, detti della Famiglia, i quali restarono tutti compresi nella medesima sotto Lione X.

188.

 Gli Offervanti, detti della Famiglia, ne fono ufciti, ne hanno auuto l'effere da i Conventuali; ma più tofto i Conventuali ufcirono, ed ebbero l'effere da Frati Minori, che poteano dirfi degli Offervanti.

si 189.

 II. Gli antichi Minori Offervanti, detti della Famiglia, non mai si spararono dall'unità dell'Ordine, fondato dal Patriarca S. Francesco, ne fecero scisma veruno.

197.

 M. Degli Offirvamti della Famiglia, rispetto alla vetusta Camunità Minoritica, non può dirfi lo stisso, che de PP. Cappuccini, rispetto all'Ordine, e vetusta Comunità de Frati Minori della... Regolare Osfervanza.

# Cap. II.

L' odierna Comunità de' Minori Offervanti è l' lítessa vetusta Comunità Minoritica, fondata dal l'.S. Francesco, perchè comprese in se medesima tutti i Frati Minori Offervanti non mai tinti di Conventualessimo, o per la riforma tornati dal Conventualessimo all' Offervanza, i quali prima del Pontificato di Lione X., e nell' anno 1517. si trovavano nella Comunità dell' Ordine sotto l' immediata giurisdizione de' Ministri Provinciali, e del Ministro Generale.

6. L. Nell'

230.

237.

250.

26%.

§. 1. Nell' anno 1517., e negli anni antecedenti, per tutto il tempo dell'antico filinto Conventualelmo, nella Consunità d' Frati Minori fotto l' immediata giurifatione del Minisfri erano più Religiolo dell' antica Olfevanna, i quali non mai accettarono giì abusti e di fipenți de Conventuali, ma visifro fempre in purità di Regola, come giì odierni Osfervanni: e sii parla principalmente di quei; che furnon appellati dopoi relati Coletan.

 II. Co i Coletani erano nella Comunità dell' Ordine fotto i Mininistri motti altri Religioso Osfervanti, per mezzo de quali su in esse appre continuata l'antica Osservanza della Regola di Sana-Francesco nella sua purità, cioè, senza le dispense del Conven-

tualesimo, sino all' anno 1517.

9. III. Prima dell'ammo 1517, in cui da Lione X. fu data in luce la... Bolla detta di Unione, molti Conventuali nelle loro rifettive Provincie; e Culfodie, dentro la Comunità dell'Ordine, a vasno lafeiato il Conventualefimo, e colla riforma fi erano ridotti nell'antica Offervanza: onde per ragione di queffe, che reflamon nell'odierna Comunità Offervante, quefta Comunità è la ftessa vetula continuata.

§ IV. Si accenna la moltitudine degli Ofervanti della purità della... Regola, i quali erano membri della Comunità Minoritica fotto i Ministri, e in vigor delle Bolle di Lione X. restarono compressi nella Comunità degli osterni Ossevanti, come veri Frati Minori

Offervanti.

§. V. Ši profeçue a moltrare, che la Comunità degli odierni Patri Minori Oftevanti è Tabero fuffi, e i la Comunità primitiva dell' Ordine Francifane, alla quale fi dee l'anzianità Minoritica... 'rifecto alla Comunità del Conventuali; perchè in effi reflaviono comprefi i fopraddetti Oftervanti, o Rifermati della vetufia Comunità dell' Ordine del Frati Minori.

 VI. Si efcludono alcune oppofizioni particolari, che contro agli antecedenti due Paragrafi portebono qui farfi dal Ragionita., fondate ful numero degli Offervanti fuddetti della Comunità dell'

Ordine, o altrove. 279.

# Cap. III.

Sciolgonsi le opposizioni, che in vari luoghi del suo volume sece il Ragionista contro alle dottrine de' due precedenti Capitoli. 297.

 Benebè alcuni Scrittori appellino Conventuali la vetufia Comunità dell'Ordine, o dicano, che questa era composta di Conventuali;

omenth Google

con tutto ciò non ne segue , che in essa non fossero anche de' Con-

venti di veri Osservanti.

9. II. I Riformati fotto i Ministri, de quali si sa menzione dentro la Bolla Ite & vos, e in altri antichi documenti, o sossimore, distribusta della controla con esta una recente Congregazione, distinata dalla vetusta Comunità dell' Ordine, na erano membra della stetusta comunità, le quali anche in essa como membra della steta regolare Officomanza, incoministra da S. Prancesco.

301.

257.

# Cap. IV.

Si propone un Paralello, ovvero una ferie di fimili vicende nell'inclito, e Sacro Ordine de' P.P. Predicatori, e in quello de' Frati Minori, dal nascimento del vetusto Conventualessimo sino al Pontificato di S. Pio V.: donde poi si conferma la Causa degli odierni Minori Osservanti contro a i P.P. Minori Conventuali.

§.1. Dal [opraddetto Paralello ne fiegue, che effendo gli odierni PP. Predicatori dello vetufa Comunit dell' Ordine del Predicatori, fondato dal Santo Patriarca Domenico, e i Figliudi primogeniti di quel Santo Fondatore; anche gli odierni Musori Offervanti fono della vetufa Comunità Minoritica, fondata da S. Francesco, e fono i Figliudi primogenti di questo Santo Fondatore.

 II. Si escludono alcune disparità, che contro alle premesse ragioni potrebbono allegrafi per la Causa del Ragionista.

334 336.

## Lib. IX.

I Conventuali non possono anteporsi a i Minori Osservanti ne per cagione del possesso degli antichi Conventi, e delle antiche Provincie, ne per cagion della successione de' Guardiani, de' Custodi, e de' Ministri Provinciali.

6. I. Gli

# Cap. I.

| Del | poffeffo | degli | antichi | Conventi,    | , cioè | ,    |
|-----|----------|-------|---------|--------------|--------|------|
| di  | quei de  | primi | due Se  | coli Francei | cani.  | 342. |

| 6. I. | Gli odierni religiosissimi Padri Minori Conventuali non hanno    |
|-------|------------------------------------------------------------------|
|       | tutti gli antichi Conventi de' Francescani de' primi due Secoli, |
|       | avendone molti anche gli odierni Padri Minori Osservanti: anzi   |
|       | ne i Conventi de' primi due Secoli , dove oggi abitano i Padri   |
|       | Conventuali , prima del Conventualesimo abitò la Regolare Osser- |

 II. Si escludono le obbiezioni del Ragionista contro alle materie dell' antecedente Paragrafo.

Cap. II.

Del possesso delle antiche Provincie. 354.

Cap. III.

Della fuccessione de' Guardiani. 366.

Cap. IV.

Della successione de' Custodi.

373.

342.

346.

# Cap. V.

I Padri Minori Conventuali non poffono preferirsi a Padri Minori Offervanti per la fuccessione de' Ministri Provinciali.

# Lib. X.

Della successione de Ministri Generali da San Francesco sino a i nostri presenti tempi. Benchè alcuni Ministri Generali tra quelli, che surono da i tempi di S. Francesco sino a i tempi di Lione X., fossero de' Minori Conventuali antichi; nondimeno è falso, che tutti sossero de' medesimi: anzi la massima parte di esi su della Regolare Osservanza, e niuno di quei su dell' odierno religioso Conventualesimo.

§. I. Le parole di alcuni Strittori, che appreffo il Ragionilla damo alcune sotte il titolo di Convectuali agli antichi Miniffri, come altresi le facoltà circa il Preprio governo, anche oggi avute da i Conventuali, non provano, che S. Pranefec iffittulifi immediatamente l'Ordine de' Conventuali, o che gli antichi Miniffri Generali fofiro Conventuali.

II. Nopure le otto ragioni, maneggiate nel volume del Ragionista dalla pagina 352. sino alla pagina 367., giovano a conchiudere, che i Generali Successeri di S. Francesco sino all'anno 1517. fossero tutti del soli Minori Consensi.

tutti de foli Minori Conventuali.

5. III. Quanto ferive il Ragionista nel fuddetto Capitolo dalla pagina
367, fino alla pagina 381., forza non ha di far credere, che sutti
i Ministri Generali de primi tre Secoli sieno stati de Minori
Conventuali antichi.

 IV. Anche quanto ferice il Ragionilla dalla pagina 381, fino allapogina 388., è fenza forza per convincere o che tutti i Generali anticcharit all'amo 1517, fino fiati del foli Conventuali, o che pria dell'amo 1517, gli offeventi non mai abbiano avuto il Generalato, o la voce attiva, o pafijiva al medifino.

 V. Si discorre circa le altre cose scritte dal Ragionista nel restante del suo Capitolo XVIII, cioè, dalla pagina 388, sino al termine della pagina 393.: e trattas de Ministri Generali, che siorirono dall'anno 1430. sino all'anno 1517.

458.

446.

410.

423.

429.

Cap. II.

470.

486.

495.

# Cap. II.

| Vanamente pretende il Ragionista, che       | an-  |
|---------------------------------------------|------|
| che dopo la Bolla di Lione X. il folo Gener | rale |
| de' Conventuali sia l'unico Successore del  | Pa-  |
| triarca S. Francesco, e de' Ministri Genera | di,  |
| precedenti allo stesso Pontesice.           | 469. |

§. 1. Si difamina il XIX. Capitolo del Ragionista dal principio di esso fino alla metà della pagina 405.

 II. Si difamina lo stesso ultimo Capitolo del Ragionista dalla metà della pagina 405, sino alla metà della pagina 406.: e si discorre della potestà de due Generali, cioè, del Conventuale, e dell' Os-

 III. Si difamins il predetto Capitolo del Ragionilla dalla metà della pagina 406, sino alla pagina 409.; e si discorre di quel , che sarebbe nell'Ordine Minoritico, tolte alcune Bolle Apostoliche, po-

fleriori all'approvazione della Regola.

§. IV. Si profiegue l'elame del medessimo Capitolo del Ragionista, dalla

pagina 409. sino alla pagina 411.

5.03.

V. Si disamina lo stesso Capitolo dalla pagina 411. sino alla fine.

5.18.

# Lib. XI.

Si dimostrano vani alcuni altri argomenti, portati dal Ragionista per l'anzianttà de' suoi Conventuali, e stessi ne' tre primi Capitoli delle Ragioni Storiche, nell' ottavo, nel decimoterzo, e ne' due seguenti.

# Cap. I.

Le testimonianze de' Sommi Pontesici, de' Concilj, e della Sacra Congregazione de' Riti non favori/cono alla pretesa Anzianità de' Conventuali. 536.

Cap. II.

| Non può dedursi | l'Anzianità de' Comventuali dalle testimonianze, |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| degli Scrittori | , citati dal Ragionista, e da altri Conventuali. |
|                 | Cap. III.                                        |

| ٠, | E' falfo, che l'Islituto de PP. Conventuali o antichi, o moderni |
|----|------------------------------------------------------------------|
|    | abbia avuta l'approvazione Apostolica avanti che l'avesse l'Or-  |
|    | dine de Frati Minori della Regolare Offervanza: Onde coll'an-    |
|    | zianità dell' approvazione Apostolica non può dimostrarsi l' An- |
|    | zianità pretesa da PP. Conventuali.                              |

#### Cap. IV.

| D' alcuni argomenti | dell' Autor d' un  | Difcorfo, | composto a | ordine  |
|---------------------|--------------------|-----------|------------|---------|
| del Padre Mustro    |                    |           |            |         |
| Ordine; delle gran  |                    |           | opinioni . | di quat |
| tro Provincie Min   | oritiche della Fra | ancia.    |            | _       |

- I. Gli argomenti, e le riflessioni dell'Autor del Discorso predetto non humo forza per convincere la maggiore antichità de Padri Minori Conventuali sopra gli Osfervanti.
- nori Conventuali fopra gli Offervanti . 590.
  § II: La Chiefa naturalmente Madre, e il primo Convento dell'Ordine
  de Minori non è Rigotorto , ma la Porziuncula . 602.
- III. Si discorre sopra l'esposizioni satte alla S. Sede Apostotica da., alcune Provincie de Minori Osservanti Francesi.
- IV. Le opere grandi de Francescani ne primi toro due Secoli, e la riputazione somma, in cui furono appresso la Chiefa, e presso il Mondo, non dimostrano, che gli stessi primi due Secoli non appartengano agli Osservanti.

#### Cap. V.

#### Il possessione delle Inquisizioni, nel quale oggi sono in alcuni luoghi i PP. Minori Conventuali, nulla vale per dimostrare in essi l'Anzianità pretesa.

## Cap. VI.

## La precedenza goduta da' vetusii Conventuali avanti l'anno 1517. non prova l'Anzianità de Conventuali sopra gli Oservanti. 626.

### Cap. VII.

| Il poffet | le Reliquie   | fiafi, de C  | onventuali e  | li venerare    | nelle loro  |
|-----------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| Chief     | le Reliquie   | de' Santi ,  | e de' Beati   | de' primi      | due Secoli  |
| dell' (   | Ordine non di | nostra dover | numer ar si g | li stessi Sant | i, e Beati, |
| tra'      | Conventuali.  | -            |               |                |             |

550.

577-

589.

619.

376.

# INDICE

# DELLE COSE PIU' NOTABILI,

Contenute nel Secondo Tomo.

### Α

A Busi abbracciati non da tutta la Comunità dell' Ordine, ma solamente da alcib in Frati, e Conventi particolari: Pag. 102. e (egg. Accolati da alcuni Zelanti nella Marca sotto il General Matteo d'Aquassparta. 97. 99. Manjishati a Clemente V. 101. Abusi di appropriazione, e siglinolanze di Conventi. 98. 99. Vedi Zelasi.

Fr. Adamo di Mariico perfeguintato con S. Antonio di Padova da F. Elia di Cortona Generale. 78. e (egg. Si oppose a Frut' Elia, che tentava d'introdurre dispense nell'Ordine. ivi. Appella al Sommo Pontesse, e sugge a lui con S. Aus

tonio . 79. Da ciò ne segue la deposizione di Frat Elia . Ivi . Agostiniani . Veds Comunità de PP. Agostiniani .

Aimone Inglese Ministro Generale nell' anno 1244. morì. 83.

Alberto da Pisa eletto Ministro Generale nel Capitolo Romano alla presenza di Greagorio IX. 83. Nel primo Tomo per isbaglio si dice eletto dopo la prima deposizio-

ne di Frat' Elia . 79.

Alberto da Sattiano Ogerbante, Vicario Generale di tutto P Ordine dei Frati Minori, Legato Apoflotico, conduca i Concilio Generale di Firenze gli Abiffini 428. Con voto 33. viene eletto Minifiro Provinciale della Veneta Provincia di S. Antonio: 331. E' defiderato Minifiro Generale. 442. 443. 452. Perchè non propofia da S. Bernardino di Siena, e non eletto. 141.

Alberto Magno Maestro di S. Tommaso d' Aquino in Colonia. 19.

Aiestandro II. da Sommo Pontefice seguitò ad esser Vescovo di Lucca. 520.

Aletfandro IV. dd il titolo di Lettore ad un Frate Minore nel farlo Inquifitor de

Boemia, e di Polonia. 5. Alessandro V. = Sua Bolla allegata dal Ragionista è provata per surrettizia nel

Concilio di Costanza, e rivocata. 526.

Alellandro d'Ales Frate Minore della Regolare Offerouwea. 46. e (egg., Primo Dottore laureato, e primo, o be aveffe i gradi (localitei tra i Frati Minori, t. 2. Che in Patigi e sstendo Matsser di S. Buonavoratura e fosse Municipe insteme anche di S. Tommasso d'Aquimo, reputato du alcuni ma stroule e per quali ragioni. 48. Scrittori e che non lo riputano una fivoda e 15. Si risponde alle ragioni di quete che congliono favoda e 15. e (egg. Si mosser asservatori e vortimite con varji decementi. 21. 122. E che ciò non è di pregudizio a S. Tommasso, n'a dell'incitto ssiriuto de P. Predicatori, anzi comprova il vincolo di firetta carita, che deve unive infieme i Predicatori, paiz comprova il vincolo di firetta carita, che deve unive infieme i Predicatori, e il Minori 122. e (egg. Da Frate Minore non reggeva la Catteda nel Collego della Sorbona come credette il Regionssi, an and Convento de sinoi Resignis, 28. E in qual sito. Vvi. Nondimeno dicevassi Missira Tomos II.

Reggente di una Cattedra dell' Universittà di Parigi, e per qual cagione. 28. Sette Macfiri Francescuni, stati discepoli di esso na 23 anni, mentoquati dal B. Francesco da Fabriano. 29 S. Buonaventura, e Fr. Giovanni dalla Roccellasuoi successori la cattedra Parigina. 28. c (egg.

Alessandro d' Alessandria difende la Comunita dell' Ordine fotto Clemente V. 126.

Fu eletto Ministro generale . ivi . 10. Sua morte . 127.

Alvaro Pelagio difejo dalla nota di eretico Fraticello. 144. e (eg. Si espone la., sua mente in alcune proposizioni circa la poverto 1, 145. e (eg. Si espone da Amadeili, e Clarcnini sotto Giulio II. uniti tra di loro, e come appellati. 247.

e (eg.

B. Andrea Caccioli da Spello discepolo di S. Francesco è perseguitate da F. Elia.
da Cortona, 82.

Angiolo da Cingoli, detto Clareno, è mendato al Re d'Armenia, 117, Torna in Italia, e fonda la Congregaciane de Clareni, e Clarenin, 118. Si difende alla prefenza di Giovanni XXII. 121. Viene affoluto dalle Cenfore ad caucelam, ivi. Viffe, e morì in concetto di Santo. 122. Sua Congregazione mantennatifi fino tempi di Lione X., e fondata funo della giuritatizione del Prelati dell'Ordine per autorità di S. Piere Celefino. 122. Scriffe con qualche calore in diffeta del Zelam ti. 108. e (Egg. Se merità più fede del P. Pellegirion da Bolovana. 109, Fu Macfiro del B. Simone da Cafeta Agoffiniano. ivi. Giufia il P. W. Adingo obbe infufa la lingua greca. 109, Traduffe molte Opere di Greco in Latino. ivi.

Angiolo d'Orviero Legato Apolistico all'Imperator Michele Paleologo. 5, 6.
Angiolo Serpetri di Perugia Ministro Generale su verissimilmente della Fazione de-

gli Oservanti . 454.

Antichità, o novità di Religioni d'onde si argomenti. 183. 184. Antimaestri, e Antiministri Generali degli Ordini de i Predicatori, e de i Minori in tempo dello Sessima della Chiesa. 217.

S. Antonino Arcivescovo di Firenze come portossi nella sua Somma Istoriale giusta il sentimento di Melchior Cano. 110. Suo shaglio circa certi Zelanti Francescani.

ivi . Sua Somma sitariale interpolata da un invidioso. 144.

S. Antonio da Padova si oppose a Frat Elia contro le dispente. 18. Da Frat Elia è destinato alla curerze, e ad esse button vivi. Appella, e sugge alla presenta del Sommo Pontesse. 13. Parla contro a Frat Elia ivi. Da queste è acciato di bugardo. viv. Ortiene, che Frat Elia sid adpost da Generalato. viv. Dal P. S. Francesso ba la patente di Lettore di Sacra Teologia, e dè il primo tra i Lettori di stato l'Ordine. 1. El implicitamente tacciato di sinssipo Riserandario in... un libro moderno. 80. Sua Vitta descritta collo spirito del Ragionista dal P. M. Eunonguerunas Amadeo di Cestre da Cestrovillario. 60.4. e Cest.

Antonio Marcelli primo Maestro Generale de i Conventuali. Vedi Maestro Generale primo.

Antonio Rusconi Ministra Generale = Suo governos far zelos fua disería, 451.
Antianità da i Conventuali pretesa e una fivoresia at da i Somni Ponessia, vid del
Concili, ne dalla Saera Congregazione. 5,3% e (egg. N) dalla Storia di F. Elia, degla Eliani, de Zelanti, e della Comunità Minoritica ne i primi due Secoli dell' Ordine. 7,35 e (egg. N) dal considerare la Storia, e lo stato degli Ossivanni: 38,2 e (egg. N) dal possi solo Conventi de due primi Secoli Franceiani. 342. e (egg. N) dal possi solo delle antiche Provincie. 354 e (egg. N) dalla
fueta-

fucceffione de' Guardiani . 366. e (egg. Ne dalla successione de' Custodi . 272. e fegg. O de' Cuftodi de' Cuftodi . ivi . Ne dalla succeffione de' Minifter l'rovinciali . 284. e segg. Ne dulla successione de' Ministri Generali. 407. e segg. Ne dalla continusta successione de profesori del Conventualesimo sino al principio dell'Ordine. 18 . e (egg. N. dall' antichitd dell' approvazione Apostolica. 577. e (egg. N. dal concorfo degli Scrittori . 550. e legg. Ne dalle antiche glorie dell' Ordine. Minoritico . 615. e legg. Ne dal poffesso delle Inquisizioni , in cui oggi sono i Conventuali. 6tc. e fegg. Ne dalla precedenza avanti i tempi di Lione X. 626. e (egg. Ne dal posesso di venerare nelle loro Chiefe le Reliquie, e i Corpi de Santi, e de' Beatt de' primi due Secoli Francescani. 276. e segg.

Appellarione, e fuga di S. Antonio da Padeva, e di F. Adamo di Marifco da.

Frat' Elia a Gregorio IX. 79.

Approvatione Apostolica si ebbe prima da i Frati Minori della Regolare Osservanza, che da i Conventuali antichi, e moderni. 577. e fegg. Approvazione Apo-Rolica della Regolar Offervanza è l'istella con quella dell'Ordine Minoritico della sua Regola. 576. Fu data da Innocenzo III., e da Onorio III. al P. S. Francefio. ivi . Approvazione del vetufto Conventualesimo non più antica dell' unno 1420. 579. Non fu data avanti Martino V. ivi. Approvuzione dell'odierno Conventualesimo non più antica del Sacro Concilio di Trento. 580. Compita sotto Urbano VIII. ivi .

Arco Trionfale di Tito = Sua Iscrizione sposta con tutto il rigore contiene falsi-1d . 447.

Argomenti negativi mostrati vani dal P. Natale Alessandro. 21. Sono vani anche contro il discepolato di S. Tommaso d' Aquino sotto il P. Alessandro d' Ales. ivi ; e feg.

Aroldo non contrario alla causa degli Oßervanti, benche scriva, che i Conventua-

li antichi distinguevansi dagli Offervanti co' nomi di Frati della Comunità, della Vita Comune, o della Con unità dell' Ordine. 200.

Autore del Compendio della Vita, ec. di S. Pietro Regalado, ec. estratto, ec. come possa consolarsi benche nelle Cronache abbia letta rallentata dagli Osservanti

la disciplina, e piagner più giustamente altri mali . 227.

Autore del Discorso composto d'ordine del P. M. Paolini Conventuale = Suoi arromenti non concludenti. 590. e fegg. Esagerazioni non a proposito. 590. Cercò vanamente le contraddizioni tra la Bolla Ite & vos, e altre Bolle, sposte giusta il parere degli Offervanti. 591. 592. Fu corto di vista, se non vide, che avanta Benedetto XIII. i Generals Ofervanti fostero appellati semplicemente dell' Ordine de' Minori. 592. 593. Vanamente fi sjorza di fur credere, che gli Oßervants d'oggi sono diversi dagli antichi, se i Conventuali d'oggi sono diversi da i Conventuali antichi . 593. Quanto discorra male circa l'ufo de i Sindaci Apostolici , circa i Legati degli Offervanti, e circa altre cofe . 594. E circa i poffessori de i Beni Ecclefiastici . 595. E per sostenere, che i Conventuali, e altre Keligiose Comunità non abbiano dominio in comune di beni temporali. ivi, e fegg. Come per ciò fure si serva delle obbiezzioni fatte da Giraldo contro lo stato de i Minori primitivi, e sciolte da S. Luonaventura . 596. Così fucendo fa conoscere, che l'odierna Comunità degli Offervanti è la stella continuata Comunità de' Frati Minori primitivi. 508. Sue ingiurie all' Ordine Minoritico nel dire, che quello abbia avute entrate , e rendite fino da i suoi principi . 598. Falsamente afferma , che a 2 gli

gli Ordini de' PP. Domenicani, e de' PP. Cistercensi sieno stati sondati sopra la Povertd in comune. 598. e (egg. Assain del medisino in allegare non intero un tesso della Ciscomatina Evivi, per far comparire, che l'uso povero a i seguaci della purità della Regola Minoritica è comandato in tutte le cose. 6000 e (eg. Non fa trovata disposi cure al a Poverti negli antichi Scoti dell' Ordine. 601. Fu presentato il suo Discorso alla Saara Congregazione de' Vestovi, e Regolari, com cheb l'intento. 601. 602. Seconda Educava del medisimo dopo il massi esto esso e l'imposizione del silenzio perpetuo sia questi litigi ivì. Vedi Porziuncula, e Rigiotorto, o Rivotorto del.

Autore della Conferenza d'un Maestro col suo discepolo sopra la Vita, e Persona di S. Pitro Regalado, in congiuntura della di lui Canonizzazione, come fu troppo indulgente questo la Causia de si Conventuali 502. Non su bene intelo dall'

Autor della Lettera contro di lui . 565. 566. e feg.

Autore della Lettera contro la Conferenza sopra S. Pietro Regalado. Stretto seguace, e trascrittore del Ragionista. 562. Censore di lingua. ivi. Sua considenza nelle ragioni della diplomatica . 562. Suo inganno, fe forfe crede, che i Frati Minori del tempo di S. Antonio da Padova avessero rendite. ivi. Sua false. supposizione, che i Frati Minori prima del Concilio di Trento avessero il privilegio di possedere in comune i beni temporali. ivi. E, che S. Pietro Regalado induceffe altri ad una vita ftretta , ch' ei non teneffe anche per fe . 564. Ha quanto sa desiderare per credersi obbligato a confessare, che S. Pietro Regalado era della Regolare Offervanza . ivi . Ha ragione alloreb? dice, che S. Pietro Regalado, il Villacrezio, il Lopez, e altri Villacreziani non erano Offervinti della Famiplia fotto i Vicari, ma erano della Comunità dell' Ordine fotto i Ministri. 564. Falsamente suppone la Comunità dell' Ordine in tempo di S. Pietro Regalado composta di foli vetufti Conventuali . 565. E che non vi foffero Opermanti fuori di quei della Famiglia fosto i Vicarj. ivi. Perde la causa, anche giusta la Vita di San Pietro descritta dal P. Antonio Daza . 566. Suo inganno nell' argomentar colle parole del suo contraddittore. 567. Defidera l'unione di tutti i Frati Minori in. un solo Corpo, e sotto un solo Capo. 568. E' commendato in questo bel desiderio, e proponsi la maniera di far quest'unione senza distrugger l'antica Religione di S. Francesco. 568. e fegg.

Autor della Via di S. Antonio da Padova, P. Bunnaventura Amadeo de Cefare da Caffrovillari Minor Conventuale, fece seguari di Frata Elia S. Bunnaventura, e gli antichi Santi dell'Ordine. 644, Fu starso nel lodare S. Antonio contro Frat' Elia. 645. Non beun alfamglio le contes tras S. Antonio, e Frat' Elia. alle contes degli Angoli della Patestina. e dell'Egitto. 645. Qual dovova esfere i più giusto paragene. ivi. Come portossi uverso tutti i passa secoli dell' Ordine. 646. 647. Etno d'anamente di vossir sa Antonio da Conventuale. 647.

648.

Autore delle Firmamenta de tre Ordini. Due Sentenze del medefino circa i Coletani, e altri anticho Offerozanti, o Riformati fotto i Miniferi, esposte. 205-te feng. Con tali fentenze si fortista la Caufa degli Osferozanti, 200-e (eg. Ciò be si da nelle Firmamenta mon è tatto d'um Autoree Vedi la Lettera al lettore pag. IV. Citazioni fatte di tal Ospera indistinamente, um con siedeta dell'Opera, e nome del Compilatore, e Satore di esfa ivi. Senza sur uso de Geles del feritti Osferis la continuata sucressone degli Osfervania da S. Franceso sino a i d) nostri nella Comunità dell' Ordine sotto i Ministri. 559 e (egg. sino al 570; Si difende l'autorità del prefato Secrittore, impupanta dal Razionisla. 570 e (egg. Come possifi farsi suò del medessimo, avvegnació nelle Firmamenta fieno alcuni errori. 101. 571, In qual sento nelle dette Firmamenta dicas, che la Bold Ut sicra Ordinis di Eugeno IV. sin viocotata dal Concilio di Bassilea. 574 e (egg. Tre sorte di Ossevini giusta e Firmamenta. 576. Vedi Firmamenta.

Autore delle Lettere a Filalete Adiaforo. Con qual fondamento rappresentaff.

Olfevanti alcuni Generali del tempo del vesufio Conventualesmo. 4,8. e segg.

Sier dottrine, e sue Lettere disses conventualesmo. del Ragionissa per
P. Auzannia presesa. Vedi Anzianità da' Conventuali presesa.

### D

B Accelleria, o Baccellierato de' Frati Minori de' primi due Secoli aveva rapporou alle Univerfish di Parigi, di Oxford, e di Cambridge. 13. Aveva anneffi varj uffizi Scolaflici. 14. Specialmente quello di leggere i libri delle Sentenze. 15. Dispueva alla Launea del Magistero. 16. Doveva esperitarsi per alcuni anni, e

per quanti in circa. ivi. Vedi Baccellieri.

Baccellieri nel terzo Secolo Francescano erano più, che nel secondo, e nel primo. 12. Ne primi due Secoli da i Frati Minori facecunsi nelle sole Università di Parigi, di Oxford, e di Cambridge, 9, Ordinatosimi dell' Ordine cerca esti, viv. 10. Quale funzioni dovossire premetere al Magistero. 12, c (egg. Per quanto tempo. 16. in qual longo. 11, e (eg. Non bassiava aver lette le Sentence negli sinda generali dell' Ordine, se questi non crano amnessi alle tre suddette Università 15. 16. Leggeano a si propri Religios 24. Quessi lono lexano dicevassi Ordinatia, e perchè, ivi Loro Cattedre meno cipossite al pubbico, e divorse da quelle de Maerin Reggenti. 23. 24, 20, 31. Dissonorsità al Magistero colle funzioni prescrite. 28. Destinavansi alle Università da Ministri Generali, e da questi anche mutaturali, 23. Ne stati erano stati Maestri. viv.

Baccellieri fi ebbero, e fi banno anche ne' giorni nostri da i Minori Offervanti. 26.

45. 66. 68.

Barcellona: Statuti fatti ivi dalla Famiglia Offervante Oltramontana. 182. Bartolomeo di Stena Legato Apollotico a Michele Paleologo Imperatore. 5. Bartolomeo Vescovo di Grosseto Legato Apollotico a Michele Paleologo Imperatore. 5.

Beltrando della Torre Ministro d' Aquitania d'ordine Pontificio procura di ridur-

re i Zelanti Narbonesi all' obbedienza del Generale. 129.

Benedettine Costituzioni di Benedetto XII. proseriorvano, che i Maestri dovessero far da Lettori ne'laorio socioni dell'Ordine . 33.
Benedetto XII. nella sua Fo'la Paterna Sedis diebiarò Ministro Generale prima-

rio, e Capo di tutto il Serafico gregge il Generale Offervante . 481.

Benedire = I Prelati de i Minori Offeranti banno il privilegio di bonedire , e di riconciline le Chiefe, gli Oratori , e i Cimiteri dell'Ordine , e di bonedire i Paramenti Sacradoni, sc. festama all'ulo dell'Ordine , 376. Vedi Lione X.

Beni Ecclesiastici sono sotto il dominio anche degli Ecclesiastici, che gli godono. 595. e sego.

S. Bernardino da Siena, pianto il primo studio di Teologia Morale per istruzione

de Confessor. 174. Eu costituiro Vicario della Famiglia Osservatte, e quali Statuti sce. 177. e (cg. Fu compromissario del Capitolo Generale di Padova per la cleanone del Ministro Generale. 432. Nominò Fras Antonio Rusoni, e non il B. Alberto da Sartiano, e percò: 1vi. 443. Incosse per ciò ne' risentimenti di alcuni Osservatte della Famiglia, 1vi.

Bernardino del Prato da Chieri Ministro Generale, nel 1517, sessa di governare, e ba per successore il P. Maestro F. Cristofano Namaj Minore Osservante. ASS. Bolla di Giovanni XXII. Gloriosano Ecclesiani è surrettizzia nella parte narratte-da. 132. Alvilo, che di questa Bolla, e di questa d'Alesjandro V. sece il Ragione.

nifta . 122. 195.

Bolla di Martino V. contro alcuni Maestri, fatti fuori dell' Università : e altra Bolla di Eugenio IV. 38.

Bolla di Martino V. Cum in humanis. 7. Apostolicæ servitutis. 10.

Bolla d'Unione Ite & vos di Lione X., coìt appellata, perchè con essa le testossi di unire in un folo Copp fosto la Regolare Osservanta testi Frati Minori ; e non perchè semplicemente in vigore di essa unite susservanta poche Congregazioni alla Famiglia Osservante. 232, e esse Errano gli Sertitori, che asservanta alla Fratio. Vi. Dispendis il dissenditore at in Bolla dalla escusse del Ragionussa. 1336 e legg. Quali senso i Religiosi, che in essa diconsi mandati nell'ora solida dal Concilio di Virena. 1330. e (eg. Suo Mbreviatore sossiero al Ragionista senso ragione. 140.0 e (eg. Come in virità di questa Bolla su statta l'Unione de Frati Minori / Fedi Unione.

Bolla Ordinem Fratrum Minorum di Aleffandro V. mostrata surrettizia, e annul-

lata nel Concilio di Costanza . 196.

Bolla Pervigilis di Martino V. esposta capricciosamente dal Ragionissa. 41.
Bolle spedite agli anticio Francescani, e dopoi dette spedite agli odierni Conventuali, come debba ciò intendersi, 537, e segg. Tali Bolle diconsi anche spedite agli Osicrvanti ivi. In qual senso debbaro intendersi tali enunciative, o narra-

11ve . 539.

Bolle di Giulio II., e di Lione X., delle quali si aburò il Ragionissa. 541. e (egg. Bolle di Lione X. se si annulassero, e si restituissiro te cose allo stato, su cui erano prima di tati Bolle cobe cosa ne seguirebbe. 497. e (egg. In sul caso gli odierni Conventuali una sarebbero al Mondo, viv. No l'odierno Generale de i Conventuali farebbe il Ministro Generale di tutto l'Ordine. viv. Tali Bolle survou voltate, fertimente in sio da Lione X. 511. e (egg. E. da' sito successor, 514. e (egg. E. da') soi successor, 514. e (egg. E. da') soi successor, viv. Si si qualitorie, se aggi debbono aver vigore in tutto. 515. Non cagionarono divisone d'Ordine, somo postro de Minstiri Generali indipendenti, e non contenero così, vie non serve de Minstiri Generali indipendenti, e non contenero così, vie non serve de mon serve della sutura del convenevale. 527. e (egg. Vedi Lione X. Otiervanti, Unione, ec.

Bolle, e Brevi spediti per i soli Conventuali, per qual cagione in essi non leggasi

il nome Conventuali, ma il folo nome di Frati Minori . 557.

Bolle Pontificie: in esse alle volte sono alcuni errori degli Amanuensi. 503. e segg. Bonifacio da Ceva Autore delle Firmamenta de tre Ordini, suo nobile sangue., sue doi, suoi ussizi, sua etd., sua morte, e suoi Libri. 230. Vedi Autore delle Firmamenta, e Firmamenta.

Boverio . Zecaatia Boverio Annalista de' Padri Cappuccini impegnato contro agli Os-

feronati. 113, Suoi Annali prolisti; e for se per cio. ivi. Senza giusto sondamento accurò di moltissime rilassatezze la Comunita Osservante de tempi del nasimento del Cappactini. 122. 213, e seg. Per qual moirvo, giusta il pensirer del Padre Widingo, il Boverio proruppe in tali accure. 212. Istetto a Come conversi il inome nomorisso di Regolate Osservanta nel nome obbrevino di osservanta il ricegolate, ec. ivi. Fu più interssignio a servatare piì Osservanti, che a lodare i PP. Cappuccini. ivi. Il P. Girolamo di Narni Superiore Generale del Cappuccini ad ssilanta del Padre Widingo voleva la correxione degli Annali del P. Boverio, e non la otteme. ivi.

Breve di Clemente VII. Religioni deditis qual forza faccia contenendo, che una volta il Generale di tutto l'Ordine foleva eleggerfi dal numero de i Conventua-

li . 204.

Breve Obtentu di Clemente IV., e suoi esemplari, contenuti nell' Archivio dell' Or-

dine Domenicano. 601.

Brevi del Magistro, e loro tenore. 37, 38. Per lo più furono spediti dopo P anno 1348., e non prima. 39. Non erano preurati per coitare le spese della via ordinaria del Magistro. viv. Ninno di essi su spesione nel primo Sevolo Francesano, ma solo trovansi dal Pontisseas di Giovanni XXII. in verso i nostri tempi. 38. Buonagazia di Bergamo è bandito dalla Cuiri Pontissia, perebè era contrario a i

Religiosi Zelanti . 125.

S. Buofiaventura fior? 'in tempo, cho a i Frati Minori son era lecito nepur Pufo femplice de fondi frattiferi, oltre i Conventi; e gli orit, e piccoli solchi adatenti: 100. Teflifich, cho ne' tempi fiori la Regola era firettamente custodista net fio puro fenso dalla Comunità dell' Ordine. 1vi. Fece moltiffina sima ai Frat' Egidie compagno di S. Francesco. 10-1. In una Bolla Concistotti di Sisso V. fus satto Dottore della Chiefa, e appellato Condiscopio di S. Tommaso d'Aquino. 20. Suo fiudio e si pala Lettura in Parigi da Baccolliere, e da Mactero. 24. Sua estatazione al Generalato. 112. Procede contro al suo Antecisfore calumnato, lo trova aimoscente, e lo favorise, viv. 113. Apparience ai Minori Osfervanti, abs. e (egg. Buonaventura Amadeo de Cesare. Vedi Autor della Vita di S. Antonio da Padova.

#### C

Agione del vetusto estinto Conventualesimo. 8.

Cambeidge: Sua Université determinata pel Magistero degli antichi Frati Minori. o.

Camere separate dal comune dormitorio non poteano dirsi uno stabile privilegio de vetussi Maessiri. 69, 70. In esse per esser este vetus decentemente un Buccelliere, ottenne una grazia da Martino V. 70. Che sentisse di Camere il P. Gio. Nider Domenicano. ivi. Proibite da Clemente V III. ivi.

Canto Ecclesiastico, o Gregoriano antichissimo, e sempre usato nell' Ordine de ?

Minore . 219. lettera b .

Capi delle Congregazioni de' Neutrali . 213.

Capitoli: Facolità di celebrare i propri Capitoli conceduta agli Osfervanti delle Famiglie da Eugenio IV-, e da Paolo II, 324. I Capitoli dell'anno 1430, e dell'anno 1443,, a i quali intervennero gli Osfervanti della Famiglia, non furono genetalissima, una semplicemente generali. 451. Capitoli Generali de' PP. Conventuali dove fieno celebrati . 479. 522.

Capitolo Generale di Napoli dell'anno 1316, pag. 4. Di Perugia. 6. Spedific una lettera a i Fedeli fopra la Poverta di Crifto, e degli Apostoli. 6. In una tal letera si conosce, che ne i primi due Secoli l'Ordine avvvu pochi Maestri, e pochi

Dottori laureatt, e moltsfimi Lettori Generali . 6.

Cappucini. Lore Congregazone religiossima. 215. Usirono dagli Ostroanti, et che dica di gli Ragionossi, 217. Del frispetto agli odierno Ostroanti noc. è lo stesso di con el gli esta della Famiglia Ostroante fotto il Trinci rispetto alla otto della Consunia Consunia con consunia consunia con consunia consunia

Non dovrebbero avere impegno pe' Conventuali, essendo filiali, e più simili agli Osservati; ma il loro Annalista Boverio scrisse impegnato per i Conventuali contra gli Oservanti. 222. e (eg. Motivi per i quali i Cappuccini si separarono danli Offervanti . 224. Ricularono i Sindaci Apostolici , le Decretali espositive della. Regola, e altre cose, che da i Minori Oservanti si usavano senza pregiudizio della purità della Regola Minoritica. ivi. La loro Congregazione, e separazione, non pareva necessaria. 225. Possono scriver tra i loro Generali primieri i Padri Maestri Generali Conventuali, a i quali ubbidirono. 452. Il loro Generale nonebbe l'indipendenza dal General Conventuale, ne il nome di Ministro Generale prima dell' anno 1619. Ritrattazzone intorno a questo punto. 505. Per qual cagione de' Cappuccini si dubitasse una volta, se fossero, o no veri Frati Minori. 541. Disparita fra esti, e gle Offervanti della Famiglia. ivi . 545. c legg. Sarebbero anch' effi della Comunità primitiva, non offanti le loro particolarità, purche non vivellero separati dal Generale di tutto l' Ordine de i Frati Minori . 502. Favola del P. Boverio, che afferi effere flati offeriti i figilli di tutto l' Ordine de' Frati Minori al P. Generale Cappuccino, e da questo per umiltà ricusati nel Concilio di Trento . 625.

Carlo II. Re di Napoli scrive al Generale, acciocche procuri di rimediare ad alcune dissenzioni nate tra i Zelanti, e certi Frati della Comunità dell'Ordine, 126.

sune aigenzioni nate tra i Zelanti e certi Frati della Cominita dell'Orane. 120. Cassette, o Ceppi per raccorre limossine, concedute da Niccolò IV. alle due Sacre. Bassiliche d'Assis 95. Cassette particolari per le limosine delle Messe non sono le-

cite a i Fratt Minori secondo lo stato loro. ivi, e segg.

Cattedre pubbliche di. varve Univerfud, e Chiefe, in cui nel terzo Secolo France, frano leggevano i Frati Minori. 12. Quante ne fosfero nell'Univerfità di Parigi ni tempo di Alesfandro IV., e dove fosfero filmete. 17. In essentiale per gevano i Muessir, ed era libero a chunque l'andregli da assolitare. 17. 18. Le Cattedre de Muessir et ana distinute da qualle de Buccellieri. 14. Dal Ragonista malamente surono consuse queste fra di loro. 30. Nelle Università di Parigi, di

Oxford, e di Cambridge i Frati Minori avevano più d'una Cattedra . 20. 21. Cavilli del Ragionista rigettati circa il nome di Baccelliere, e di Reggente. 25.

e legg. E circa i luogbi, dove ne' primi due Secoli per via ordinaria ottenevanse da i Francescani i gradi Scolastici del Magistero, ec. 27. e segg.

Censure: calunniosamente il Ragionista le disse ignorate da' Frati della Famiglia. in tempo di S. Bernardino da Siena. 60. Frano da effi conosciute, benche i medesimi non sapellero tutte quante le Censure del Testo Canonico. 61. e seg.

Cercatori . Vedi Pecunia .

Cesarini . Vedi Zelanti Cesarini .

Cesario di Spira, dal Ragionista è preseso Capo di una Fazione, la quale comprendelje tutti i Zelanti, che furono nell' Ordine Minoritico ne' primi due Secoli. 72. Fu intrepido defenditore della purità della Regola, e si oppose a Frat' Elia da. Cortona Generale . 81. 82. Fu fatto incarcerare da Frat' Elia , e star due anni in prigione . 82. l'ercollo dal Carceriere con un legno morì martire della offervanza della Kegola, e santamente. 82. 82. Gregorio IX. vide l' Anima di Fra Cesario portarfi al Cielo, e un Angiolo, che gli diffe, qualmente il detto Servo d'Iddio era stato martirizzato per l'offervanza del suo Istituto. 82.

Cherici Regolari della Madre d' Iddio: Lodi della loro Congregazione, e Fonda-

tore de' medefimi . 292.

Chiesa d' Iddio: Se sosse ristretta ad una sola Provincia, nondimeno sarebbe la. fiella vetulla Chiefa Cattolica continuata . 281. e fegg. Come con ciò fi provi che l' odierna Ollervante Comunità Minoritica sia la stella vetusta Comunità dell' Ordine continuata. ivi.

Chicla d'Iddio non è stata sondata nella Poverto ne in particolare, ne in comune, quantunque la Carita in tempo desli Apolloli congiuenelle alcuni in Dita comune. 600. Sarebbe Chiefa Cattolica benebe foße ftata riffretta tutta per qualebe tempo in una fola Provincia . 195.

Chiesa Madre, e Capo dell' Ordine. Vedi Porziuncula.

Chiefe, come possono provare la loro discendenza dagli Apostoli, secondo Tertulliano. 270. e legg. Come tal forma di provare tra portata nella presente Controversia giovi alla Caufa degli Offervanti. 271. 272.

Chiefe, e Conventi grandi lecite a i Professori della purità della Regola, per dichiarazione di Lione X. 162. Accettate dagli Oßervanti in varj tempi, e luo-

gbi • 164•

Chiefe, Oratori, e Cimiteri de i Minori Offervanti possono benedirsi, e riconci-

liarfi folennemente da i loro Prelatt. 276. Vedi Lione X.

Cisterciensi: non furono fondati in Povertd in comune, ma ebbero anche nel principio poffeffioni, e mufferizie. 599. Loro principi, progressi, Statuti, e Regole. ivi. 600. Clareni, e Amadeisti sotto Giulio II. uniti fra di loro, e come appellati. 247. e seg.

Claudio Frassen falfamente accusato d'errore dal P. Natale Alegandro circa DAN, e DANNA . 554. e fegg. Impugna la sentenza impostagli per sua . ivi .

Clemente V. chiama a fe il Generale, e altri Frati Minori per effere informato dello flato dell' Ordine circa l'offervanza . 126.

Clemente VI. Suo Breve, in cui fi deroga agli Statuti, ec. 11.

Clementina Exivi allegata con poca fincerità dall' Autor del Discorso composto d'ordine, ec. 600.

Tomo II. Clero Clero della primisiva Chiefa non aveva per effenza del suo stato la l'overid in particolare. 449.

B. Coleta prima di cominciae la Riforma delle Monache di S. Chiara tropò nella. Francia e nelle Fiandre Conventi di Frati Monori Offeronti, che vivevonno in guirid di Regola, e fia da eff. sintata a 240. Tali Conventi non erano degli Orfervonti della Famiglia forto i Vicari, ma della Commund forto i Minifer. 240. Il Confesso della Beata era il P. Arrigo di Balma Morro Offeronate della Co-

munita fotto i Ministri . ivi .

Coletani Frati Minori non dispensati: non ebbero principio dalla B. Coleta . ma vi furono prima di effa. 231. Erano membra della vetufta Comunità dell' Ordine fotto i Ministri. ivi , 205. e fegg. Ebbero il nome di Coletani da' loro emuli. 232. Abborrivano il prefuto nome loro non convenevole, e non mai formarono alcuna. speciale Congregazione. 232. 233. Erano immediatamente soggetti a i Ministri delle Provincie, e dell' Ordine, e non avevano Vicari eletti. 222. e fegg. Provafi colle Bolle di Niccolò Va, di Califto III., e con altre documenti, che i Coletani fosfero vere, e antiche membra della Comunità dell' Ordine fotto i Ministre, e non di novella particolar Congregazione. 234. e fegg. Come, e perche da Lione X. nominati non furono tra quei, che dovevano aver voce nell'elezione del P. Minifro Generale di tutto l' Ordine l' anno 1517., e come questo ancora mostri, che non eran eglino di alcuna Congregazione distinta dalla Comunità dell' Ordine . 225. e fegg, I Frati Minori appellati Coletani avanti l' anno 1517. non furono tutti gli Offervants, o i Riformati della Comunita fotto i Ministri. 227. e fegg. 203. e fegg. Quantunque tutti gli Offervanti , o i Riformats fotto i Ministri foffero Stati i foli Coletani, nondimeno l'odierna Comunità de i Minori Offervanti doquebbe dirfi l'antica Comunità fondata da S. Francesco per cagione di tali Riformati. 303. 304. Effi dal Ragionista furono ingiuriati, e malamente confusi co i neutrali finis Offervanti . 311. Abufo , che a tal fine fece di due Brevi Pontifici . ivi, e fegg. Alcuni Coletani fi unirono, e flettero per poco tempo fotto i Vicari della Famiglia . 314 315. De i Coletani può fostenersi, che abbiano essi continuata la succeffione degli Offervanti, cominciata da S. Francesco, dentro la Comunita sotto i Ministri , fenzu che per fostener cio fi faccia uso delle Firmamenta de' tre Ordini. 169. Gli Statuti di Giulio II. in ogni loro parte non erano le Leggi de i Coletant . 457. Avevano voce attiva, e paffiva in tutte l' Elezioni . 456. Erano veri Frati Minori della Regolare Offervanza incominciata dal Patriarca S. Erancefco . 202. 303.

Collegi si de i Secolari, come de i Regolari nella Città di Parigi affociati all'Università compongono la stessa Università Parigina presa nel suo giusto significato.

28. 29.

Collegio Bolognese degli Spagnuoli . 12. Collegio del Signor Cardinale di Sabina . Collegio di S. Piero del Vescovato di Bologna. ivi . Collegi de i Conventuali in-

cominciati da Sifto V. 64.

Collegio di Sorbona: În esse non franco Lettori il P. Alessador d'Ales, S. Boon naventera, e il P. Givvanni dalla Roccella Maestri Francescani. 29, Non, era necessiro, bei i Francescani vi andassova sunda, voi avossiro Cuttestra per potersi dire Studenti, Maestri, Baecelleri, Maestri Reggenta, o. Dottori dell'Università di Parisi. 29, Vedi Sorbona.

Compendio della Vita, Virtà, Morte, e Miracoli di S. Pietro Regalado, ec. Libro

DELLE MATERIE.

composto da un Conventuale P unno 1748. accorda, che S. l'ietro Regalado, e il Villacreces non vivevano secondo i privilegi de i Conventuali . 561. Vedi S. Pietro Regalado, e Villacretiani.

Comunità dell' Ordine fono i Conventuali: qual fenfo, e qual forzà tengano que-Re parole scritte nelle Croniche, e obbiettute feffo dal Rugionista . 298.

Comunità de i PP. Agostiniani , come secondo alcuns gravi Scrittori sia l'antica fondata da S. Agostino, bench? fotto Aleffandro IV. foffe unita, e composta di marie , e recenti Congregazioni. 295. e (cge. E come con tal efempio fi dimostri , che anche la Comunità degli odierni Minori Ofervanti fin la steffa vetufta Comunité dell' Ordine fondita du S. Francesco, benche fotto Lione X. comprendesse eziandio alcune Congregazioni recenti. ivi.

Comunità odierna de i PP. Minori Offervanti, è la ftesta vetusta Comunità de i Frati Minori, continuata per ragione degli antichi Offervanti, detti della Famiglia . 188. e (egg. E per ragione degli antichi Offervanti della Comunità dell' Ordine , non mai partiti dall'Offervanza . 228. e (egg. E per ragione degli antichi Conventuali, che riformandofi fotto i Ministri, tornarono alla Regolare Offervanza primiera. ivi . Sotto Lione X. in effa immediatamente fotto i Minifiri non. resturono se non che i Professori della purità della Regola Minoritica . 262. Per qual cagione alle volte nelle Croniche leggafi rappresentata per relussiata . 226. e

Comunità vetusta dell'Ordine si considera in due maniere : in una esclude la Famiglia, e nell'altra la include. 188. Comprese anche gli Offervanti della Famiglia. 218. Fbbe sempre de s veri professori della Regolare Offervanza vivento finza ufo di dispense. 220. Restò compresa in buona parte tra gli odierni Offervanti per le Bolle di Lione X., e ciò fenza ragione fu negato dal Kagionista. 264. e legg, fino a 271. In qual fenso convenga, e disconvenga colla Famiglia Offervante. 188. Appartiene agli odierni Minori Offervanti. 154. e fegg. 157. 158. In qualebe tempo rilaftata, come debba ciò intenderfi. 90. Teneva la via di mezzo tra t relaffati, e i Zelanti indifereti. 90. Non fu amante delle larghezze Eliane. 111. Dal Ragionifta fu finia più larga del vero per farla parer Conventuale . 160. e legg. Fu finta Eliana . 73. e legg. Giufta le dottrine del hagiomista include gli Oservanti , non i Conventuali. 74. Non su mai la stella fazione di Frat' Elia . 86. e (egg. Non mas tutta abbracciò il privilegio di Martino V. per le rendite. 193.

Concili non favoriscono all' Anzianità pretesa da i Conventuali. 536.

Concilio di Costanza diffe, che la Famigla co' suoi Vicari non pregiudicava all' umitd dell' Ordine Minoritico. 201. Nel suo Decreto Supplicationibus personarums &c. suppose, che nell' Ordine si trovuffero altri Convents Offervanti oltre i fottoposts a i Vicarj. 241. Fulmino la scomunica contro chi appellage gli Offervanti Frati di nuova fetta , o Eretici . 536. l'oca fedelid del Kagionifia allorebe scriffe, qualmente il Decreto di questo Concilio appresso alcuni Scrittori dicevafi separativo degli Osiervanti da i Conventuali . 298. Sentimento del l'. Emanuele Rodriquez , o Roderico , circa tal Decreto . 299. Come debba intenderfi il titolo, che prefigge al detto Decreto il predetto P. Emanuele. ivi.

Concillo di Vienna. Suo Decreto, che il modo di vivere de' Frati della Comunità, accusato, era stato, ed era lecito: come possa intendersi. 87. e segg. Ve-

di Zelanti fotto Clemente V.

XII Concordato dell' anno 1517, tra il P. Ministro Generale Offervante, e il P. Maestro General Conventuale niente contenne contra l'offervanza stretta delle Bolle di Lione X. anzi fu in favore di effe . 480.

Concordato di S. Giacomo della Marca fotto Califto III. tra la Comunita dell' Or-

dine, e la Famiglia . 436. Vedi S. Giacomo.

Confessioni de i Secolati furono ascoltate dagli Osservanti della Famiglia prima. eziandio che fossero istruiti da S. Bernardino di Siena. 62. Confessioni di varie persone ricercano vary gradi di scienza nel Confessore. 60. e segg. Per ascoltare le loro Confessioni Sacramentali erano richiesti da parecchi Principi i Frati Osservanti della Famielia . 61. A tal fine S. Bernardino da Siena aprì la scuola de Teologia Morale, e di Canonica nel Convento del Monte di Perugia. 61.

Congregazioni degli Amadeisti, de Clareni, e degli Scalzi come sotto Lione X. re-

starono nella Comunita dell' Ordine . Vedi Unione .

Congregazioni de' Neutrali . 212. Erano di Offervanti finti, che dal Ragionista. furono malamente confuse co i vers Oßervants da alcuni detts s Coletans . 211.

Conventi della vetusta Comunità dell'Ordine colle loro Famiglie compresi ira gli odierni Minori Offervanti per le Bolle di Lione X. nell' Aquitania . 264. 265. Nella Provenza, nella Francia, nella Borgogna, nella Provincia di Tours, e de Argentina. 265. Nella Sassonia, nella Livonia, nell' Unpheria, nelle Provincie di Colonia, di Dacia, d' Ibernia . 265. 266. 267. Somma de tale Conventi . 269. Conventi del P. Pietro Villacreces, o Villacrezio, e di S. Pietro Regalado conti-

muarono l'antica Oßervanza Regolare nella Comunità dell' Ordine. 560. Provas ciò senza far uso delle Firmamenta de' tre Ordini . ivi .

Conventi, e Chiefe grandi, che dagli Oßervanti della Famiglia si ebbero prima

del Pontificato di Lione X. in vari tempi, e luogbi. 164-Conventi riformati della vetusta Comunita, sotto pena di scomunica non pote sog-

gettarfegli la Famiglia fotto i Vicarj. 49.

Conventi vetufti, o della prima etd Francescana non tutti oggi sono de i Convensuali, ma molti sono degli Offervanti. 342. 343. Negli antichi Conventi degli odierni Conventuali prima de i Conventuali abitarono i Minori della Regolare Osservanza. 244. 245. Obbiezzioni del Ragionista intorno a questo punto escluse. 346. e legg. Come i detti Conventi passarono dagli Oservanti a i Conventuali senza che i Conventuali vi siano entrati d'altronde, o ne abbiano discacciati gli Offervanti . 351. 352.

Convento della Porziuncula. Vedi Porziuncula.

Convento de'SS. Apostoli in Roma dato a i Frati Minori nell'anno 1462. da. Pio II. 485.

Convento di Bologna 12. Di Siena. ivi.

Convento di Lione quando e come riformato. 260.

Convento di Parigi riformato dal Ministro Generale Egidio Delfini . 48.

Convento di Rivotorto. Vedi Rigotorto, o Rivotorto.

Convento di S. Francesco d'Assis: Sua Bassica, o Chiesa da onoraris da i Frati Minors come Capo, e Madre per privilegio, e come quella, che in se contiene il Saero Corpo del Patriarca S. Francesco. 608. E per altri titoli. ivi.

Convento di S. Francesco di Lucca: Di S. Croce di Pifa. Di S. Maria Maggiore di Tivoli. 164.

Convento di S. Maria Nuova di Napoli. Di S. Francesco di Sorrento, e di Gae-Con-84 · 164.

Convento , e Chiefa d' Araceli in Roma . 164.

Conventuale, mome di vuri sensi e come non a proposto nel caso. 189.
Conventuales summer tra i Frati Minori: La siu Approvazione Appsibica, e i suoi segui di novisi. 5,70, e seggi, sudizi del sio ni cimento dopo li fondazione dell'ordine ministrio. 6,40, e seggi, sudiziri e del sio ni cimento dopo li fondazione dell'assimi di revolte proposte e regettite 651. Il Conventu lesso votte proposte e regettite 651. Il Conventu lesso matto inondalse tutto l'Ordine: vari e sompi circa coò 237, e seggi, va del consulationo antico inondalse tutto l'Ordine: vari e sompi circa coò 237, e seggi, va ce seg. No quanto al more pretende il Ragionissa. 113, e seg. Non su prima dell'anno 1430, s sono che in quanto segminato retari ritalitati. 150. Come sino reterio beb e origine dalle dispense date da Martino V. vivì. Nella segli, quals, in cue su tra i Frati ritalitati. i Frati redectioni. Vede redicactori.

Conventuali banno avuto l'effere da i Frati Minori della Regolare Offervanza.

189. 192. e feg. Conventuali Domenicani. Vedi Predicatori.

Conventuali odierni: Ammesso il Sistema del Ragionista non appartengono ne alla Fazione della Comunità dell' Ordine , ne a quella de i Zelanti de primi due Secoli Francescani. 74. Ingiurta fatta loro dal Ragionista. 91. Sottoposti immediatamente a i Superiori di novella invenzione, detti i Macsti Generali, e Provinvinciali. 212. e legg. 214. e legg. Finche fi conobbero loggetti agli Ollervanti non ruppero l'unité dell' Ordine, e non furono fuore della vetufta Comunité. ivi. Quando si separassero dalla Comunità vetusta, e fondassero una Comunità novella particolare. 215. 216. Favoriti in quest' Apologia. 520. e sege. Non ebbero alcuno de i Ministri Generali de primi tre Secoli Francescani. 416. Non possono finger del loro Istituto il Patriarca S. Francesco. 419. Quando avessero la facoltà di eleggersi i Superiori conformi all'odierna loro Professione. 421. Non possono pretendere i Generali de' tre primi Secoli, quantunque eletti, vivuti, e sepolts ne Convents, che sono, o surono de i Conventuali. 423. Niuna ragione apportata dal Ragionista può giustificare la suddetta pretensione. 422. e segg. Loro Convente visitati da i Generali degli Osservanti dopo l' anno 1517. Vedi l'Indice del Tomo III.

Non poljemo vantarfi abitatori antichi de i Conventi, Vedi Conventi, Vidi delle Provincia: Vedi Provincia: Non fono loro gli antichi Guardiant, Vedi Guardiant, Vedi Guardiant, Ne gli antichi Provinciali. Vedi Guardiant, Ne gli antichi Provinciali Vedi Provinciali Vedi Ministri Provinciali Vedi Recombo della Regola ad abbidire al Generale di Intio l'Ordine, quantuque avolf è di quelli l'antica refidenza, e governafle gli stessi Pratti, 483. Mi non governa gli stessi l'attività vedi Ministri Non l'attività dell' Antica Vedi Ministri Non l'attività dell' Antica Vedi Ministri Non solo della Regola, e dell'Ordine de i Frati Ministri Non Siffono ministra dire Lettere, o Grazza Applolishe, 498 e Cenga. Non debbono confondersi con gli antichi 4,90. Al più poljimo porre in lite assi Orfevanti foli 13. Generali , 459. E quando gli vincelgiro non aurebero cvinta la.

Lau-

Caula, ivi. Farmo favoriti fommameret dal filemaio figli Offerbani; 1881, et egg. Non poljomo cederfi di mecțior cuntariam di quell'a dei Frati della Pamaglia.
503.º (EE. Non diedero legitius mente il nome di Ministi a i foro Marfor, particulare in transmert l'instigue et aca di Ministi (a i foro Marfor, particulare della distigue et aca di Ministi (a) foro Marfor, particulare dell'antonia del quel Generale, cui, scondo la Repela, vi kome Xe groebber donton obbidire. 352. Per ciò rappero l'unità dell'Ordina, repredoro no la faccesso della sutichi Generali. 326. Hamo tutti i lovo Conventi nella falla Europi. 353. Nella maniera di promotere a i gradi segligiti di Marfoto. CC., e mella moltradiuse de promossi fonossi scossi dalla dissipsima, o polizia dei primi due Secoli Francesciani. 10. 11. Nel dare i trili, e i gradi di Bascellieri, e di Massiri, nelli sudi, mon appartenenti alle Università o banno variata l'artica discipsima dell'Ordine. 36.

Nelle Supliche alle Sure Congregazimi, e negli Ufficj inferirom destramente il toro pretes Primato Framestano. 343. Come conquistarono le penne de i moderni Scrittori in loro stavore. 538. Non possomo pretendere alcuna parte nelle giorie de primi due Secoli dell'Ordene. 616. Nerpure i vetussi: viv. Loro artistano per sursi credere i primi 628. Loro movissimo barrirologno. Fedi Martivologio. Non pre-

cedono agli Offervanti. 548.

Conventuali veiuli non Riformati Per la fola matesione de i nomi di Ministro in Mactiro non mutarono I spissure, 50,7 Usirmo degli Osfirvanni, 10,20. e seg. Furono esclusti dal Generalisto per gli Statuti Generali dell'Ordune, detti di Giulio II., e per le Bolle di Love X. 112. e seg. Colle resimonianze de i Paris, de i Concili, o della S. C. de Riti mon provosti, che convorga loro il primato
Francisano, 535. e segg. stube da esti mue volta era eletto il Ministro Generali de la tutto I Ordine de 1 Frati Minori, 24,4 Il loro stato, come distinuto da qui lo de i Frati Minori retati Minori, 24,4 Il oro stato, come distinuto da qui lo de i Frati Minori retati Minori, esta collistivo da qui lo de la Frati Minori con della seguina con lasticare e Privilegi dispensativo, un un tratto averebbero cifato di estre Conventuali e facilitato del Magionista e Santa Sagno del Ragionista e Sagno del Ragionista del Ragionista del Ragio del Ragionista del Ragio del Ragi

Conventuali vetudi Risormati, cio), ridotti alla Regolare Osservanza: erano molti vonati l'anno 1317., e appartengemo alla Communit degli odierni Osservanti, nella quale resplarono compesso, 120. Erano veri Frati Minori Osservanti, avvoegnachò per l'addietro sossiro si convenuali: 250. Levo moltitudine. 251. Per gli Statuti di Giulio II. si accrebbe maggiormente il loro munero, e dovocano cifer del numero de i Risormati ambe i Minssiri, e il Procurator Generale. 251.

252. e fegg.
Cornelio a Lapide: Sua fentenza circa la confervazione dello Scettro alla Tribà di

Giuda nel Regno de i Maccabei . 393.

Colliuzioni Bendettine, cioè, di Bendetto XII. Sommo Pontssee quando pubblicate, 9. Che cosa contesquan circa i Frait Minori dell'Intanta a legger le Sentenze in Parezi, Oxford, e Cambridge per conseguirori il Magustro. ivi. Un lovo sesso all'estimato dal Razionista non compune, che in tatti ggi shad generali dell'Ordine i Fratti Minori solgro presentati al Magustro; ma inde pintrosso si con-

il contrario. 32.33. Quesso teno dal Ragionista non su allegato intero. ivi. Costituzioni Bundectine, e Fazinerie, amendue posseriori al Capitolo Generale celebrato P anno 1212, in Barcellona. 10. 11.

Costituzioni Martiniane faste, pubblicate, e accettate per tutte i Frati Minori.

Coffictution Plane, sole, faste per gli odient PP. Minor Conventati, a confermete da Pio IV. non China il General Contentation il Committee de Pio IV.

COLULION France, sue, , jaire ger gu ontern etc. Interior Conventuali, a conjermate da l'oi IV, non editation il General Conventuale fora il Generale Coffervamte. 5, 14. L. Prefazione di esfe non dee confonderfi colle Cossituazioni confermatodal Papa. ivi. Una tal Prefazione dal Ragionista fassimuni, es con assistabibittata come se sossi una parie delle Cossituazioni Piane. ivi.

Crescento da Jesi é elette Ministra Generale sotto Innocenzo IV. in Genova . 84. Malamente informato affisse, e disperde 72. Zelani Icsarini. 108. e (1995. Soito Innocenzo IV., dopo 2. anni di Generalato è deposso nel Capisolo Generale de-

Auignone . 110. LII.

Coniche de i Frati Minori adulterate, e citate dal Ragionifla contro la Causta de gli Offeronati. 5,44. Fumono adulterate, e interpolate nella quarta loro Edizione, fatta l'anno 1598. vil, e 225. Onda nè in questa, nè in altre seguenti Edizioni sono degne di sede allorebè si scorgono un este gli Osteronati rappresentati per rialifisi, e appellati con titoli obbrovitario. 250. eseg. Colla tro telimonamen uno pui dissoderse, che i Pl. Cappucint primitivi sossera necessità di separarsi daglio Osteronati. 227.

Cultodi, e lovo fuccefione: Che ne disc il Ragionifa per negarla tra gli Offero vanti 373, Tuti gli antichi Cultodi furona degli Offeroanti. 374, Si ebbero Cuffodi exanado dagli Offeroanti della Ennigla n. e nace più d'un per Provincia. 1913, e (Egg. Siccome aucha i Cuffodi, de i Cultadi. 191. Si ebbro dagli Orferoanti della Comunita Casanda prima dell'anno 1371, pag. 376. e (Eg.

Anche gli odierni. Minori Offerwants banno le Provincie divise in più Custodie , hanno i Custodi fornisi di giuristizione sopra i Conventi delle loro Custodie , ed

eleggono il Custode de i Custodi. 377. e leg. Hanno altri Custodi, che non dipendono da verun Ministro Provinciale. 278.

Che differenza pussi tra i Cussodi ordinari degli Ossevanti odierni , e gli antichè Cussodi 322 cli odierni Ossevanti banno la succissone de i Cussodi anto, quanto 10 bussi per patersi dire ossevanti pulla Regola, e delle Cossinuasioni Apossoliche

ancora circa questo punto . 383.

Argemento del Ragionella fondato fulla pluralirit de' fuoi Custodi, la qual suppone comandata y ritorio contro lui medifino. 33. Non trovusi, che l'aver puù di uncustilo Custode per l'Provincia sia precetto di Regola. 379. Chemene IV. diede a i Custodi la Cura delle Anime. 380. La detta pluraliti de i Custodi sorniti di giuniziatione, e il Custodi dei custodi porneti dei protessione protessione dei Custodi non pare che sia nepper un precetto de Sommi Pontessic. 380. 381. Disciplina variabile secondo i tempi, e variata senza, pregnatizao dell'anteriorità scome in altre Communità, cotì anche nell'Ordine Minoritto circa i Custodi, 381. 382. Per qual cagione quella softe morte con control circa i Custodi. 381. 382. Per qual cagione quella softe morte con control circa i Custodi. 381. 382. Per qual cagione quella softe softena a cagione.

noritico circa i Custodi. 381. 382. Per qual cagione questu sosse variata. 382. Custodia di Terra Santa, sua estensione, e prerogative del suo Custode. 379. Che

al presente vi presieda. ivi.

# D

Damiano de' Conti di S. Bonifacio . 12.

Decreto della S. C. de Riti, con cui permettes a i Conventuali l'Uffizio di S. Rosa, come usuto dal Ragionista, 240. Decreti de i Contilj di Costanza, e di Vienna. Vedi Concilio di Costanza. Concilio di Vienna.

Dichiarazioni Apostoliche fopra la Regola da alcuni Zelanti erano impropriamente nominate Privilegi. 89. e (eg.

Diego Conchense. 12.

Diego Maestro, o Lettore del P. Luca Wadingo nello Studio Minoritico di Coimbrit. 23.

Dilemma del Ragionista infranto. 57.

Discepolato di S. Tommaso d'Aquino sotto P Alense. Vedi Alessandro d'Ales.
Discepoli d'Alessandro d'Ales laureati in numero di sette, conosciuti dal B. Fra
Francesco da Fabriano. 20.

Dispense dell' uso delle Rendite, e dell' uso delle successioni ereditarie non s' in:rodussero nell' Ordine prima dell' anno 1430, pag. 158.

Divisione de i Frati Minori in fazioni dopo la morte del P. S. Francesco. 73.

Dola: Convento di Dola degli Óffervanti della Comunita fotto i Miniferi. 241. Domenicani: Lore fraterna Carità e, corrifondenza co i Francescani: 22. kaccomandata ad esse di Generali di amendue go Issuiti. 23. E da Clemente IV. in un so Brocco ivi. Regioni bro per l'Anzantia sono linità a quelle de i Minori Ossero es vi. Regioni bro per l'Anzantia sono linità a quelle de i Minori Ossero en gid del Conventualessono. Veri Perdicatori, Sono tatti della Regolare Osseromaza de i Predicatori, e non gid del Conventualessono. Veri Provincia del loro Issuita obbero alcune volte del loro ununero i Massir Generali di tatto l'Ordine. 443. e seg. Nella loro primera Issiitanone spomo possibilati in comune. 2. Per ciò underin P. Domenicani, lasciata la vita mendica, tenuta da i loro maggiori, seguono ad etere del presentivo Issiitato Domenicano.

Dominio de' Beni Ecclesiastici è appresso i possessori di tali Beni, e come . 595. e segg.

Dottori antichi dell'Ordine ing'uslamente dal Ragionista si presendono Croventuali, benche nel 1500. in Parsgi stesser i vesusii Conventuali. 46. Ingiurosamente i medesimi Dottori stessis vivuti da Minore Conventuali prima dell'anno 1430. pag. 47. Vedi Maestri, Università, &c.

Dubbio, se gli Osservanti della Famiglia sossero veri Frati Minori, su affatto irragionevole. 542. e leg.

## E

B. E Gidio Compagno di S. Francesco, dal Ragionissa involto nel biasimo, che sei ce de Zelansi Cesarini. 107. Quanta sima sacesse di Lui S. Buonaventura, ivi.

Egidio dalla Presentazione Agostiniano su Maestro del P. Luca Wadingo nell' Università di Coimbra. 22.

Egidio Delfini Ministro Generale, quanto si affaticasse per la riformazione dell'Or-

dine . 255. Falfamente fu desso di lui , che non fi curaffe de torre le rendite da è Conventi, che faceva riformare . 261.

Elettori del Successore degli antichi Prelati, non è necessario, che abbiano gli anti-

chi Luogbi, o gli poffeggano. 493.

Elezione del P. Ministro Generale Osservante fatta dalle sole membra della Comunità de' PP. Minori Offervanti, è cauonica, e secondo la Regola . 488. E' fatta da' veri , e naturali Elettori del Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori · 494. Elezione de Superiori fatta dal solo Papa equivale a quella, che ¿ futta dagle Elestori dell' Ordine . 202.

Flia da Cortona Ministro Generale, dal Razionista è preteso Capo della Fazione appellata la Comunità dell' Ordine . 73. Non fu Capo di detta Fazione, in quanto egli fu capo di Fazioni . 74. Fii ricevuto nell' Ordine l' anno 1211 .. e fatto Vicario l' anno 1219. pag. 76. Dal P. S. Francesco fu deposto dal Vicariato, gli fu fostisuito il P. Pierro Catanio. ivi . Fu fatto Vicario la teconda volta, come, e perche. 77. Si fece capo di alcuni malcontenti, e affliffe il Serafico Patriarca , dandogli varj disgusti . ivi . Fu gravissimamente ripreso da San France-

íco • ivi •

Eu fatto Ministro Generale di tutto l'Ordine in un Capitolo celebrato in Roma nel 1227. alla presenza di Gregorio IX. 78. Esige danari dalle Provincie, e pone una pila di marmo per le limofine pecuniarie per la Fabbrica d' Affifi, ivi. L'anno 1220. nel Capitolo d' Affifi vuol pubblicare dispense sopra la Regola, e gli è resissio da S. Antonio da Padova, e da altri. ivi. Comanda, che sieno percoffi S. Antonio, e Frat' Adamo, e questi si appellano, e suggono a Roma. ivi. Elia chiamaio a Roma con tutto il Capitolo, è deposto dal Generalato. ivi. Per ordine del Papa professa di nuovo l'osservanza della Regola nelle mani del suo successore. ivi. Elia si ritira a vita eremitica, e penitente presso Cortona . 79. 80. Finge sui funtsid, e fi fa crescere i capelle, e la barba. ivi.

Ricupera il Generalato da i suoi parissanti dopo il P. Parenti. 80. 81. Novellamente accusa la Sansa Regola, e sa parsito. 81. Unilmente corresto dagli Zelanti, ottiene dal Papa facoltà di affliggergli, rappresentandogli per inquieti. 82. Si sfopa contro il B. Cefario, che era il Capo de Zelanti. 82. l'riva dell' Abito. e. discaccia dall' Ordine molti Zelanti . 83. E' deposto la seconda volta dal Generaluto. 82. Vd alle parti di Federigo II. scomunicato. ivi . Si fa mezzano per la. pace tra Innocenzo IV., e Federigo II. ivi . E' chiamato al Capitolo Generale in Genova . 84. Con molti de' suoi partitanti cagiona ivi disturbi . ivi . Dal Papa è dichiarato indegno del Generalato, e privato di ogni privilegio, o grazia ottenuta . ed è viciato a i Frati il seguirlo. ivi . Fugge dalla Religione a Federigo II., è scomunicato dal l'apa, e privato d'ogni privilegio chericale, e dell' Abiso religiofo. ivi . Morto Federigo II. Elia torna in Cortona, dove alioluto, e penitente muore fuori dell' Ordine giusta la predizione faitagli da S. Francesco . 84. 85. Elia, e tutta la sus fazione appartiene piuttoflo agli odierni Minori Offervanti, che agli odierni Conventuali. 159. Biajimato in una Lettera del P. Minifiro Gemerale F. Gherardo Oddoni a F. Michel di Cefena, riportata dal P. Ridolfi da

Toffignano. 90. Secondo l' Ausor della Lettera responsiva alla Conferenza sopra S. Pietro Regalado, alla pagina seffantatre, vi è oggi chi lavora per purgar F. Elia da ogni macchia, con sommo genio de' PP. Minori Offervanti, alla Comunita de quali appartiene. 184.

Eliana Fazione resto del tutto estinta, e come. 85. e segg.

Eliani o morti, o ridotti in offervanzi fotto il Generalito di S. Emon. vintura. 103, Dopo tal tempo non più riunatquero gli Eliani, o la fazione di Frat' Elia. Ivi. Finirono nel primo Secolo Francefano. 85, e (ege.

Eredi dell' antico Magisteto Francescano sono piutosto gli odierni PP. Minori Ostrvanti, che gli odierni PP. Minori Conventuali. 43, e segg. Per ciò anzi agli Ostrvanti, che a i Conventuali appartenyono intii gli antichi più famost Massir, e Doitori dell' Ordine, ivi.

Eretici non mai poterono prevalere contro alla Chiesa Cattolica. 239.

Errico di Balma Confessore della B. Coleta era un Oservante della Comunità vetufta sotto i Ministri. 240.

Errico Ministro Provinciale della Germania superiore. 6.

Errori vari degli Amanuensi nelle Bolle, o Lettere Pontificie. 503. e segg. Esazioni per la contessione, o pel ricevimento della Laurea proibite rispetto al Frate

Minore laureato . 39. e fegg.

Elazioni pecuniarie per qualfivoglia causa, o motivo, proibite a i Ministri Generali, e a i Provinciali di tutta la Comunità Minoritica. 169. e (eg. Caso di esazione violenta. 171.

Etempio de i Cappuccini, che si secero di una Congregazione speciale, esprime, puttosso gli odierni Conventuali, che gli antichi Ossevanti della Famiglia. 220. e sego.

Eugenio V. diede agli Offervani della Famiglia la facoltà di eleggerfi da per loro fleffi i Vicari de i Minifiri della Comunità dell'Ordine. 324. Tenore della. Balla d'Eugenio IV. U. Sacta Ordinis. 325. e legg. A petizione di S. Gioquani da Cipifrano volle, che la Famiglia da per fe fleffa celebraffe il fio Capialo Conerdie. 177.

### F

FAmiglia Osservante del Trinci, e di S. Bernardino da Siena, piccola nel principio, e nondimeno ricca di alcuni uomini dotti . 38. I di let Religiofi avevano Audi. ivi . Bench? dagli fludi temeffero il nascimento di abusi . ivi . 59. Abborripa non le lettere, ma i foli danni, che nascono talvolta da este, so. Alcuni soli pochi del Convento di Colombajo non approvavano, che S. Bernardino predicaffe. ivi. Ingiuriata dal Ragionifia, e trattata da ignorantiffima. 60. Difefa dall'inginria . ivi . 61. e legg. Privilegiata da' Sommi Pontefici non in pregiudizio, ma in favore dell' antica forma della Comunità dell' Ordine . 206. Non mas divifusi dalla Comunité dell' Ordine. 218. e legg. Diffondevafi per lo più acquistando nuovi Conventi, fenza occupar quei della Comunità Conventuale, o dell' Ordine. 270. Cefso per l'unione foggettiva alla Comunità vetufta fotto Lione X. Vedi Unione . I fuot Offervants divennero allora dell'iftega Fazione della Comunità vetula. ivi. Fu tribolata nel Pontificato di Califto Ill. fotto il P. Ministro Generale Fra lacopo di Sanzuola . 435. e segg. Per qual cagione fosse detta de' Romitori, e per qual capione i fuoi Frati fi feparaffero localmente da i Frati della Comunità . 165. Quanto alle efazioni pecumarie. 169. e (egg. Quanto alla voce attiva, e paffiva nelle elezioni de i Ministri Generali, e Provinciali. 394 e fegg. 418. Vedi Osfervanti della Famiglia . Ministri , ec.

Fazio-

Fazione Eliana come reflufie totalmente estinta. 86. e [egg. Non souf-silvas in quoi foli pochi, be quafi in vidia cremitica vuorvouno con Frai! Elia in Celle di Cortona. 87. Non può ella prenderfi per la Comunid dell' Ordine. 86. e [ege. 11] Ragionifia all' all'erier, be la Fazione Eliana fiffe la fleji Committi dell' Ordine, so fia per anche viva ne i suoi PP. Conventuali; fa ingiurna e alla Comunida venti dell' Ordine, e a quella del fuoi oderini PP. Conventuali 50. o [t. Fazioni diverte gnafta il Ragionifia: una di F. Elia, Patira degli Spirituali; o de Zelanii - 37, 137, 6 infia il medisioni la Fazione del Santi si quella de rispa-

fiti. 137. 138. Federigo II. Imperatore è fcommicato. 83. Sua morte. 84.

Federigo II. Re di Sicilia ad iflanza del Sommo Pontefice procura, che alcuni Zelanti fuggitivi ritornino all'ubbidienza. 128.

Ferdinando del Castiglio dell' Ordine dei l'redicatori affermò, che San Tommaso d'Aquino per qualche tempo su tra gli Uditori di Alessando d'Ales, che da sutti era ascoltato come un Orzeolo. 10.

Figliuolanze de i Conventi. 08. e (egg. Vedi Frati nativi.

Filemone, a cui scrisse S. Paolo, era Vescovo, e in qualche modo era facoltoso. 449. Filippo Berbegal: Sua Riforma capricciosa: impagnato da S. Govanni da Capifirano. I Las Rigettava le Cossituazioni Martiniane. ivi. La sua Riforma eradetta della Cappucciola, ivi.

Filippo di Perugia Minorita Legato Apostolico all' Imperatore Michel Paleologo. 5. Firmamenta de i tre Ocdini. 558. e segg. Vedi Autore delle Firmamenta.

Foraftieti: Il riputar per forafficri i Frati non nattoi della Provincia, o della Ceflodia, è un abufo altamente bisfimato da Ugone di Dina, 99. Quanto fia di pregudazio al bene comune. ivi.

France (can): Nel terzo Secolo dell'Ordine aversino più luoghi, dove ottener potefero la Lunea, che ne' prini due 12.1 detti luoghi exno follamente aliune pubbliche Univerfità viv. Luro antica fraterna corripondenza co Domenicani 22.2 e (e.g. Recomandata da i superiori di amendue gi Ulisini, e da Clemente IV. 23. In Goa una volta obbero per Matelferi i PP. Damenicani 22.1 il loro fludto del Convento di Parigi è membro dell'Univerfità Parigiana. 28.20.

S. Francesco Patriacca con fua Patente glituifee Leitore di Satra Teologia S. Antono da Padova. 2. Egli èli primo tra gli Olgrevanti, e tra i Conventuali non è ni primo, ni il mezzano, ni ultimo 2, 25, 4,19,6 (eg. Fond) l'Ordine, ed bi il fuo primo Conviento nella piatura d'Alffili, Fedi Pozitunculla. Rigotorto, ec. Fu affinto da Frat Elia ,77, 88. Cli pariò Getù comparfogli in una nuvola. 77, Sua morte, e tratalezione del Satro fin Corpo. 73.

Francelco della Rovere propolo per Minifiro Generale da S. Giacomo della Marca: Suo zelo, e speciale amore verso gli Offervanti anche nel Sommo Pontificato. 465. Applausi degli Oservanti per la jua escatuazione al Generalato in Perugia.

434. Francesco Sansone Ministro Generale. Suo zelo, e sue difese. 464.

France(co Suare: Etimio, in Coimbra fa Matefiro del P. Luca Wadingo, 13, France(co Ximenes Cardinale porto fempre l' Abito ruvoido della fua Religione, no volle mai dimetterlo neppure nelle sue gravo insfemiola, 168. Che cosa risposta a i soni Cortigiani, che lo consigliavamo a spogliarsene, ivi.

Francesi Minori Offervanti di quattre Provincie confederate , e del gran Conven-

to di Parigi. Loro Espostaione al Regnante Sommo Pontestice Benedetto XIV. circa i loro privolle și avver l'uso semplite de i Ben stabil. 60-50. Concessirin fatta boro dal Sommo Ponteste. 601. Confutzzione della loro espostatore circa il neumai sover esti la latitato Puro delle Rendette, e de Tronchi nelle Chiefe. ivi, e (egg. Peroussi; che la latitator Puro delle Rendette, e de Tronchi nelle Chiefe. ivi, e (egg. Peroussi; che la latitatoro Catz. Somo una memoria del orussilo estimo tomorentalessimo. 613, Verifimilmente alcuni Conventi ritentivo il desto uso nel torbidi degli Ugonotti; e cont ripres piede nelle prestate Provincie, e negli altri Conventi do po essere si acconsiderati della Caussilo deposto. 614, Quesso soro sono somo lempice della Rendete fuvorisce alla Caussilo adeirni Minori Oservanti contro i Conventiali. 615.

Fraticelli: Non erano in conto alcuno dell'Ordine de i Frati Minori, 122. e (egg. Dal Ragionifia con abujurfi della Balla Sancha Romana di Giovanni XXII. suplicitamente fano spacetati per Frati Minori. 123. Varj Scrittori defendano, che effi non fuffero Frati Minori. 114. Provassi colle parole stella detta Balla. 212. e (eg. La loro setta si totalmente differenta per mezzo de Frati Minori. 125.

Frati Minori: Per giulli motivi possono aver cessato di fare i Baccellieri, e i Macstri senza pregiudizio della loro Cansa. 1. Sono legati alla S. Sede Apostolica...

più strettamente, che altri Religiofi, e Fedeli. 198.

Frati nativi: Erd un abujo biafimevole di alcuni di effi anticamente il non volore abtiare fuori delle boro l'atrie, no avere feco i Frati non nativo i 08. e (egg. Il Minifro Generale Fra Giovanni di Muro procurò la firipazione di tale abujo. 98. Il detto abujo è altamente biafimato dal B. Frat Ugone di Dina. 99. 105. E molto prejudiziavolo alla disfejinia dell' Ordine, e al bene comune: viv.

Frati Predicatori , e Frati Minori devono scambievolmente amarfi con ispecialità

23. Veds Franceseani . Predicatori , ec-

## G

Eneralato degli odierni Conventuali non mai può dirsi l'antico della Rego-

I la , d' Innoceuzo III. , e d' Onorio III. 521. Vedi Ministerato.

Generalato degli odierni Osfervanti è l'antico di S. Frantesco, e de i due primi Secoli 518. Per succedere in esso si osservano condizioni dissimili da quelle, cotafi ricercano per succedere ne Vescovati, e negli Arcivescovati. 519. Vedi Ministerato.

Generale: Come deve intenders, che nell'Ordine Minoritica avanti di Lione Xi fossi de i Conventuali, secone si legge una Balla di detto Papa, 296. Cegg. Generale Conventuale: Non poò dirsi, che sia erede della podssi degli antichi Comerali: e un impedimento è anche la Bolla di Lione Xi, che troncò il canales per cui potssi secondere in esso una tal potssi. 459. Non è saccessive degli antichi Generali ni per natura, ni per grazia 491. La elezione del primo General Comerali ni per natura, ni per grazia 491. La elezione del primo General Comentuale, e di tutti i soni saccessivi sino all'odierno, fosti Loone Xi, e s'empredopoi su situa da persone price di voce attiva e pussiva al Generalato antico, o di tutto i Ordine. 492. Vedi Mactico Generale.

Generale Offervante ha tutti i caratteri del Generale della Religione Minoritetafondata da S. Francesco e non gli ha il Conventuale. 484. È eletto fecondo la Regola, confermata da Innoceazo III., e da Onorio III., ed è il vero fuccessore del S. Francesco, per dicharazione di Lione X. 483. Ed è tale non per sola granzà il Lione X., ma anche per natura, 494. E vero successore degli anticis Generali, benchè questi fossero stati Conventuali. 500. La sua posessà s' sinite a quella de Bernardino da Chieri, che nel 1517. sinì di ester Ministro Generale, anzà è anche più siesa: 501. Vedi Ministro Generale.

Generali: Della loro successione altramente discorresi, che di quella de Vescovi, e di quella de i Re. 482. e segg. La loro giurisdizione è localmente illimitata. ivi.

Generali antichi de Frati Minori: Sette ful di elli pollono auter rifedato dono eggi rificda el General Conventatte a 850 hi elli n'ebbe trentumo la Regulare Obervana za prima che suglette il vitullo Conventualefino a 450. In tempo del vetullo Conventualegino ovi furuno l'Amente dodici Generali atunti il "amo 15174, hon nomi; e governo ivi), e legg. Si dubita se perebè , fe eglino folfero vetulti Conventuali, o della Regulare Offeronaza. 4650. e legg. Benché quefit indetic Generali forfero flati Conventuali, ciò non reciverabe pregundazio alcuno alla Caufa degli odirerio Offeronati. 468. Veta Miniliti Generali.

Generali Cappuccini, quando, e come fatti Ministri, e indipendenti da i Generali

Conveniuali . 505.

Generali Conventuali, d'onde abbisnota loro ifituzione, e l'origine della loro potefid. 487, e (egg. La fine filone di effi nom può trapafigne l'anno 1517-, in cui fu eletto primo Miefiro Generale Conventuale il P. Antonio Marcelli, 488. Non mai potentanono i Frati Minori della fretta Regolare Offerunana, 1516. Come di Maefiri Generali fi feccro Minifri Generali, 501, e (eg. Ciò fu per un errore, forofio in ma Bolla de Siflo V., e favorio dad filonio degli Offerunani vivi. Efigrimono mi amprezza di ginratizione non memo enfaticamente, che gli Offerunanti, 12), e Geg. Vedi Maethi Guncelli.

Generali, e Provinciali Domenicani appellati per isbaglio in una Bolla col nome... di Ministri Generali, e Provinciali, non meno, che i Conventuali nella Bolla di Sisto V., per cui diedero il titolo di Ministri a i loro Maestri, 504 e (eg.

Generali Offervanti appelluti Ministri Generali di tutto l'Ordine de i Frati Minori; e dell'Ordine de i Minori senz' altra gunta nel tivolo, 922, 932, 8000 Saperiori anche de i Conventutii. § 16. Se alcusi Minori Osfervanti survon Ministri Generali tra l'anno, 1430-, e il 1517, furnon Superiori de i Conventuali anche, con autorita plenaria. § 17. Quando in tal tratto di tempo nuno Osfervante sia flato Generale, niente pregiudica il non mai gli Osfervanti esperen de i Conventuali con autorità plenaria, perchè, quando prima del 1430. i foli Orfervanti gorornatuno con autorità plenaria, portò i quando prima del 1430. i foli Orfervanti gorornatuno con autorità plenaria, non vi era evenn Conventuale. Vi-De i Generali Osfervanti patrebbe probabilmente difendessi, secondo i Legssis, con abbiano tuttuvia il diritto di vissisare i Conventuali, e di confernati non i Generalis. § 31. e (egg. Per qual castone ciò non siasi espaino in questi Apologia. Vilordi Ministri Generali.

Gentile da Spoleti ossenne da Clemente VI. quattro piccoli Conventi per offervaros Regola fenza le dichiarazioni Apofloliche. 149. Stan Riforna foppreffa. ivi. Gerusalemme efpagnata da altri prima che da Tiso. 447. Veda Arco trionsale di

Tito .

Gherardo Oddoni Ministro Generale nel Capitolo Generale di Lione cooleva sar senre dalla Regola il precetto di sono ricevere danza in espor per interposta persona. 156. In una sua Lettera biassima, e virinpera Frat' Elia da Cortona, e F. Michele di Cesena sono antecessori, on tossa disce, che la Religione è sondata sopra. S. Francesso, e uno sopra Frat' Elia + viv.

BIRLIOTE A AVE

Gia

- Giacomo Betti Cuflode di Terra Santa, e Ablegato Apoflolico a i Prelati, e Fedels del Monte Libano. 379. Suo Segretario, e Lungotenente Fra Desiderto Maz-
- S. Giacomo della Marca Mintre Offervante della Famiglia. 428. Fu specialmente onorato in l'erugia dal P. Ministro Generale F. Francesco di Savona. 424. Suoi articoli di Concordia fotto Califo III, non prati ne a i Conventuali, ne apli Osfervanti . 426. Lavano a i Vicari la voce attiva, e toglievano la passiva. 425. e seg. Non esservati dalla Comunità. 426. Lettera di S. Giacomo al P. Ministro della sua l'rovincia dell' Umbria sopra i correnti rumori dell' Ordine . 436. 437.

B. Giacomo Manfredi perseguitato pel zelo dell' Offervanza, e annoverato tra Zelanti screditati dal Ragionista. 106. Snoi elogi. 107.

Giacomo Primadizzi eletto Vicario Generale della Famiglia, e quali ordinazioni pubblicasse. 181.

Giovanna Papessa favolosa, benche ammessa per vera Papessa da settanta, e più

Scrittori. 554.

S. Giovanni da Capistrano Minor Offervante della Famiglia, era dotto, e prudente, e fu riputato capace di trattare gli affari più premurosi della Chiesa, e de i Principi . 428. Sua visione . 442. Nella Saffonia, e nell' Ungberia facendo riformare i vetufti Conventuali, aggiunse il numero degli Offervanti, o Riformati della Comunità fotto i Ministri . 255. Scriffe contro la Riforma capricciosa di F. Filippo Berbegal. 149. Riferi ad Eugenio IV., che per la buona riformazione dell' Ordine era necessario il bando di tre cose . 168. Sua disposizione circa la commutazione delle limofine di una specie nell'altra . 169. Ottenne, che la Famiglia Osfervante da per fe fiella celebrar potesse Capitoli. 177. Fu eletto Vicario Generale della Famiglia, e quali ordini deße. 170. e feg.

Giovanni di Muro Ministro Generale: Suo zelo per torre l' abufo, per cui alcuni Frati non volevano partirsi dalle loro Patrie, ne ricever seco i Frati non Compa-

triotti . 98.

B. Giovanni di Parma: Prima di ester Generale era stato Lettor Teologo in l'arigi, e dicendo il contrario erra il Kagionista. 20. Eletto Generale consola, e richiama dalla loro dispersione i settantadue Zelanti dispersi dal suo Antecessore. 111. Suo zelo nel riformar l'Ordine dopo la sua Legazione Costantinopolitant. ivi. Dagli amanti di vita larga è accusato al Papa con cinque articoli . 112. Rinunzia al Generalato, e propone per Successore S. Buonaventura. ivi. Giudicata la sua-Caufa in un Congrello è dichiarato innocente . ivi . 112. Si ritira nel Conventino di Grecio. 113. Torna nella Grecia per la Santa Chiefa. ivi. Non vi arriva., morendo suntamente in Camerino nel detto viaggio. ivi. Illustrato co' miracoli. ivi. Suoi Avversari vanno confusi a visitare il suo Sepolero. ivi. Maltrattato dal Ragionista tra i Zelanti . ivi . Fatto impetratore del nome , e delle dispense de Conpentuali . ivi . Bench? ciò rendassi incredibile . ivi , e seg. Ultima traslazione del fuo Sacro Corpo, e Iscrizione dell' Alsare, in cui riposa. 113.

Giovanni di Toledo dimandò, e otteune da Martino V. la facolta di ritirarsi con. cinque Compagni in un Oratorio, detto di S. Barnaba, per ivi continuare l'anti-

ca Regolare Offervanza . 242.

Giovanni Latone, come fu fatto Maestro per disposizione di Papa Gregorio XI. 15. e (eg.

Giovanni Nider Domenicano malamente citato nel primo Tomo, e qui corretta la. citazione . 70. GioGiovanni Papa XXII. scrive al Re di Sicilia , e a F. Beltrando della Torre per far tornare alcuni capricciosi Zelanti all' ubbidienza dell' Ordine . 128. Sotto pena di scomunica comanda a i Zelanti Narbonesi che tornino all' ubbidienza. 129-Sua Costituzione Sancta Romana fatta contro i Fraticelli, dal Ragionista è ftorta contro alcuni Frati Minori Zelanti. 122. e (egg. Sua Costituzione o Bolla Gloriofam Ecclesiam fatta contro i Narbonesi, e altri capricciosi Zelanti. 130. Dal Razionista seuza razione è voltata contro i buoni Zelanti, chiamati a se da. Clemente V. 131. e fegg. Nella parte narrativa è furrettizia, e piena di veleno contro i discreti Zelanti. ivi . 133. Nella parte narrativa fi oppone ad una. Lettera di Clemente V., e alla Decretale Exivi del medefimo. 121. e fegg. Fu provata per surrettizia dal P. Wadingo, e dal dottiffimo P. Antonio Hiqueo fotto il nome di Dermicio Taddei . 122. e fegg.

Giovanni Parenti: Fn eletto eso per Ministro Generale nel Capitolo celebrato in Roma alla presenza di Gregorio IX. in luogo di Frat' Elia deposto, e non il P. Alberto di Pifa. 79. Intima il Capitolo Generale P anno 1226. vivente Gregorio IX.;

e rinnuzia il Gineralato. 80, 81.

Giovanni Sparnaco in qual guifa foffe fatto Maeftro per disposizione di Urbano V.

Giraldo de Abbatis Villa avversario de i Frati Minori primitivi , e della loro Regola , impa ; ato da S. Euchaventura : Suoi argomenti contro la Poverta de i Frati Minori n'ati dall' Antor del Discorso composto d'ordine del P. Paolini contro gli odierni PP. Minori Offervanti . 595. 597.

Girolamo di Narni religiofiifmo, e dottiffimo Generale de' PP. Cappuccini, avvifato dal P. Wadingo, voleva, che il Boverio correggesse i fuoi Annali prima che

fi ftam;a jero, e non l'ottenne . 222. nelle note lettera b .

Giudizi imperscrutabili d'Iddio in voler Frat' Elia per la seconda volta Vicario

Generale . 77.

Giulio II. proibifee anti Offerwanti della Faminiia fotto pena di feomunica il foggettarfi i Conventi degli Ofervanti della Comunità dell' Ordine . 49. Statuti Generali nominati dal fuo nome, e fatti per la totale estinzione del vetusto Conventualesimo. 253. A petizione del P. Vicario Generale della Famiglia rivoca à detti Statuti dopo due anni. 254. Che contenessero i detti Statuti. ivi .

Giuseppe Ebreo: Una sua sentenza, o regola non savorisce alla Causa de i Con-

ventuali . 556.

Glorie Francescane de i primi due Secoli sono tutte degli Offervanti, e niuna parte ne tocca o agli antichi , o agli odierni Conventuali . 615. e fegg. Se ne deve

una parte anche agli Offervanti della Famiglia . 617. e feg.

Gonsalvo di Vallebuona Ministro Generale perseguita certi Zelanti, accusandogli di cresia, e di scisma . 118. Zelante della povertà, esortato da Clemente V., co confortato da i Cardinali, e da i PP. del Concilio di Vienna dd il bando alle ri-

lassatezze de' suoi tempi . 140.

Gradi Scolastici di Maestri, di Dottori, di Licenziati, e di Baccellieri, che cosa. sieno, e in che si diftinguano fra di loro . 12. Gradi Scolastici, di Mieftri, Dottori, ec. da i Frati Minori de' primi Secoli conseguivansi nelle sole pubbliche Univerfita determinate a tal fine . 7. 8. Ordinazioni Apostoliche, e dell' Ordine intorno a ciò ivi . Gli abufi contro a tali Ordinazioni nel terzo Secolo Francescano furono una delle cagioni della rilassatezza dell' Ordine, e del nascimento del Con-

aentinil-ssimo antico. 8. Provvedimenti dell' Ordine, e della S. Sede intorno a. ciò. ivi. 9. Le Universital determinate per tali Gradi nei primi due Secoli cracio no tre ssic, cio: quella di Tarigi, quella di Oxford, e quella di Cambridge. 9. I detti Gradi non estado gli odierni IP. Minori Osservanti da i primi due Secoli papartengano ai conventuali s. t. e (egg. Come nei due primi Secoli trovansi pattosto nella Comunital degli odierni Minori Osservanti, che in quella dei Conventuali: viv. Onde se banno luogo nella Controversia del Primato Francescano, favoriscono piuttosso agli Osservanti, che ai Conventuali. 72:

Gradi Supremi Scolalici degli odierni Conventuali, e degli odierni Offrevanti paragonati con quei de i Frait Minori de primi due Scola Francesani 64. A quei de i primi due Scola più se differiali quei degli offervanti, che quei de i Conventuali. 64. e (egg. II Grado Supremo Scolalisto da i PP. Conventuali, di acquii se in questro modi. 64. Dagli Offrevanti si acquii se in questro modi. 65. Dagli Offrevanti si acquii se in quei se modi di acquii se in quei se in qualinque lovo modo di acquisser e detti gradi matenegno qualche somiglianza con gli antichi Francescani. Vii. Non così e Conventuali, potendosi charcare sena essere si gradi contentuali di ettergono ucli Conventuali, come da i Frati Minori primitivo, e in altre Universital, come da Conventuali. 66. 67.

Granie, delle quali sono pregati i PP. Minori Conventuali, e chiunque scriverà per la loro Causa. 651. 652. La grazia di venir con sincerità non è grazia, ma

è giustizia, uè può negarsi ad alcano. ivi Vedi Scule. Greci Scismatici sono suori dell'antica, e Cattolica Chiesa d'Iddio, avvegnachè ab-

bimo la facciflone del Vestovi loro. 410. 411.

Gregorio IX. L'anno 121,7 affile al Captolo Generale celebrato in Roma, nel quale fe eletto Ministro Generale Frat Elia da Cortona. 78. Trasporta in Roma fe fe eletto Ministro Generale Frat Elia da Cortona. 78. Trasporta in Roma Captolo Generale d'Affish, congregatos fuell'amo 120, per fedare le turbolenze sufficiate da Frat Elia. 79. Depone Frat Elia dal Generalato. vivi. Molita con allegrezza la seconda elexone di Frat Elia trasta cordato convertitos, e da bene, in Ministro Generale dopo il Padre Parenti. 81. Del fede alle sinistre informazioni di Frat Elia, e gli accorda il procedere contro alcuni Religgio Zelani rappresentatigli per discoli. 82. Morto F. Cefario di Spira, vode la da lui Anima esperportata al Ciclo, e atolia esfer egli stato ucciso, e attri esfer parimente tribolati, de quali egli ne avrebbe dato conto per aver creduto fasilmente a F. Elia. 83. Di se apoc da un Meljo a Lui sporagumo è hispornato della vertiti della passa vissone. vivi Covtoca il Capitolo Generale, e depone la seconda volta. Frat Elia 38, Moore, viv.

Guardiani: Loró antica successione come rappresentata dal Ragionista 366, i Conquentuali non possiono condurre la ferie de i loro Guardiani Conventuali sino a i gempi di S. Francesco; ma bentì gli Osservanti quella de i loro Guardiani della. Repolare Osservanza 267, e see, Anticamente potevano esser Guardiani anche i

Frati Laici, o Conversi. 368. e (eg.

Guglielmo Ministro d' Inghilterra: Guglielmo Almuchi Dottore in Teologia : e Gu-

glielmo Bloc . 6.

Guglielmo di Calae Ministro Generale: Sno governo, e suo stato Religioso. 200. Guglielmo di S. Amore con altri Dottori Parigini insorge contro a i Religiosi Mendicanti nella Universitid di Parigi. 17. Disposizioni di Alestandro IV. contra il medefimo in favore de i Religioss Mendicanti. 17. 18. 59%. Guglielmo Farincrio Laureato nell'Università di Totosa per ordine speciale di Clemente VI., e come 11.

## Н

H Iqueo: Antonio Hiqueo, dottissimo Religioso Minore Osservante Ibernese del Collegio di S. Issidoro in Roma siu Autore anche dell'Opera introlata: Nitela Franciscama Religionis futo il sinto nome di Dermicio Taddei: 133, Tra le altre cosse in tale Opera provò, che la Balla di Giovanni XXII. Gloriosam Eccleiane è surrettizia nella parte narrativa. ivi. E che gli Erettci Fraticelli noma survono Frati Minori. 123.

### Ī

Acopo di Montesalco. 12. Jacopo di Montesalco Ministro Generale: Suo zelo, e sue difese. 463. Abitava per lo più ne Conventi degli Osservanti della Famiglia. ivi.

Jacopo di Sortuola in qual modo fosse eletto Ministro Generale. 436. Suoi tentativi , e suo mal genio contro i diretti degli Osservanti della Famiglia. 437. Rinunzio il Generalato. 465.

Idolatria non eftinse l' antico Popolo d' Iddio . 239.

Imperatori Idolatri non poterono effinguere il Cristianesimo . 229.

Ingiuria notabile del Ragionista contro a i Religiosi della Famiglia del Trinci;

e di S. Bernardino. 61. 62.

Innocenzo IV. fugge Federigo II. 83. Convouca in Geneva il Capitolo Generale. vivi.
Dichiara Frat Elia indegno del Generalato, e lo priva delle facoltot, che avvoua
ottenute pel palfato. 84. Comando, che in avvounte niuvo de i Frati l'offiquiaffe
come Prelato, o feguitare il poteste. 84. Dichiarò Collegiate le Chiese de i Fra-

ti Minori nella fua Bolla Cum tamquam veri, &c. 157.

Inquistroni: Il primo tra gl' Inquistrori degli Ordini Mendicanti si il Patriatra San Domenico, posi surono i Pel, Predictatro: 621. I Francescani obbero inquistrori fotto Gregorio IX., e per ciò prima del tempo pressilo dal Ragionista 622. Un tale Santo Usizio, si natulu luogo si Rabinente dei Frati Minori, prima dell'amo 1430-si de' fotto Opervanti: e indi se l'ebbro i Conventuali, pas'tò dia gli Osservanti a i Conventuali 623. Et sio si serva gradusca dell'Amacanti degli Osservanti a i Conventuali 623. Et sio si serva prigulazio dell'Amacanti degli Osservanti a con constituti 623. Et sio si serva prigulazio dell'Amacanti degli Osservanti a con constituti e sio si serva dell'amacanti degli osservanti anticoli francescanti sensi degli osterva il raquistori Conventuali Francescani senso dello stessi si si sulla propossi dicesti conceduto a i Conventuali etò, che si dato agli antichi Francescani.

Inquisizioni della S. Fede. Loro post-sso untla vale per la pretesa Anzianita Francescana. 619. e segg. Dottrina del Ragionista circa le Inquisizione. ivi. Esse su-

rono prima de' PP. Predicatori, che de i Minori. 621. Iscrizione dell' Arco di Tito in Roma. Vedi Arco, ec.

Tomo II. d Laici.

L Aici, o Frati Conversi anticamente potevano esfer Guardiani nell'Ordine de i Frati Minori. 368. e seg. Alcuni Uomini illustri del loro umile stato. ivi.

Larghezze introdotte nell' O'dine dal governo di Frat Elia, fino al governo di San Bomaventura, stevodo il Razionitta, quante, e quali fossero, o se o sa Le monaventura, stevodo il Razionitta, quante, e quali fossero, o se o sa contrarie alla Regola funon ammeste dalla Comunita dell' Ordine non perchò que-fla fosse le la travone Eliana, ma per non imporsi obbligazioni più del necessario so. Altre, che il Ragionissa di caccetta dall' Ordine dopo la morte di S. Boronaventura, 93. Quante survono obbiettate da alcuni Frati Zelanti della Marca nel Generalato di F. Mitteo d'Aqualparta. viv, e Cegg, in vamo il Ragionissa fi spera da giulistar quelle la tropbezze come non contrarie alla Regola, 95c e segg.

Laurea in tutto simile a quella di Alessandro d'Ales, di S. Buonaventura, e di altri Francescani de' due primi Secoli, è tra i soli PP. Minori Osservanti, e non-

tra i Minori Conventuali. 65. e fegg.

Laurean nell' Ordine de i Minori anticamente dovevano esser pochi, e buoni. 10-I soli Laureati in Sacra Teologia diconsi Maestri. I Laureati in legge Civile, o Canonica, o in altre Prosossomo septellarsi cot nome di Dottori. 12-

Laureazioni Tolosane per via straordinaria . 11.

Leggi de i PP. Conventuali odierni pel Magistero, diverse da quelle de i Frati Minori primitivi. 43. Per ciò i Conventuali non banno Pantico Magistero nel fenso della presente Controversia. 44.

Leggi degli Offervanti della Famiglia fotto i Vicari, e degli Offervanti dell'odierna Comunità Minoritica fono le antiche dell'Ordine. 176. e (egg.

Leggi, o Costituzioni del B. Fra Giacomo Primadizzi, e loro tenore. 181.

Leggi, o Costituzioni del B. F. Lodovico da Vicenza: Loro tenore senza aggiugnere austerità. 181.

Leggi, o Costituzioni di S. Bernardino da Siena. 178. Propongono la maniera. di vivere secondo la Regola, e le antiche Leggi dell' Ordine. 179.

Leggi, o Costituzioni di S. Giovanni da Capistrano. 179. Nm aggiungono rigo-

Leone Compagno, Confessore, e già Serretario del P. S. Francesco spezza la pila...
di marmo fatta porre da Frat Elia in Affis per raccorre limoso per la Fabbrica. 3. Da Frat Elia per ciò è condannato alle percosse, e a partire di Affis.
vi. Asconi altri Reliviosi. vi.

Lettera strista a sutts i Fedeli in occasione della Controversia circa la Poverta di N. S. Gesù Cristo, e de i SS. Apostoli, in tempo di Gio. XXII. 6.

Lettera Circolare del P. F. Buonagrazia Ministro Generale. 4.

Lettera del P. Ministro Generale F. Gherardo Oddoni al P. F. Michele di Cese-

Lettere del buon Amico a Filalete Adiaforo. Vedi Autor delle Lettere a Filalete, ec.

Lettere della Sacra Penitenzierla, direste a i Dostori delle Arti, o a i Maestri in Sacra Teologia, possona aprifi, ed esemirst lecitamente da i PP. Lettori giubbilati de ilmori Osservanti. 67.

Lettori : Il titolo di Lettori Generali , o Provinciali non è nuova invenzione de i MinoMinori Osfervanti, ma su nell' Ordine da' soni principi sino a Liner X. 4. Cogg. Nella Lettre del Capitolo Generale di Perugia a tutti : Fedeli si conosci, che in tumpo di Giovanni XXII. tra i Frati Minori vrana pochi i Maglie i Dottorico ei Baccelliere, e maltissimi i sompica Lettori vivi appellati in turba. G. Minori si Baccelliere, e maltissimi i sompica Lettori vivi appellati in turba. G. Minori si Baccelliere, e maltissimi i sompica lettori vivi necessimi i triolo di Lettori vivi. Molti Lettori mandati alla publiche Circerssimi, In Le varie demontazzioni di Lettori, altri Generali, e altri Provinciali instruona anticamente dalla divossimo degli sullati in Generali, e in Provinciali, come oggi. 4. e Gegg. Dei Lettori è frequente la memora nolle Pussionali di vestissi Sapersori, nella comuni Leggi dell' Ordine, nelle Postrifice Lettere, e in altri vestussi della menti. 5. Cegg. Per quali cagnosi posti sispro i Baccelliri, i Dottori, e i Baccelliri nel Capitolo Generale di Verngia sotto Giovanni XXII., e moltissimi Lettori Generali. 6.

Lettori Emeriti della più ftretta Offervanza in molte cofe fono fomiglianti a i Let-

tori giubbilati della stretta Regolare Opervanza. 65.

Lettori giubbilati: mon differiciono fe non the nel folo nome da i Maesfri, e da i Dattori degli altri Ordin Religiofi. 97, 68. Per determunatione d'Innocena XI. godono di tutte le prerogative de' detti Maesfri e, Dottori, i vi, Sono tanto sini i agli anticiò Maesfri allo Prodine, quanto lo sino i Maesfri componinali Ineresti dopo la lettura. 68. E più di quei Maesfri Convontuali, che futono laureati sona aver letto. 68. Loro previngi, e prerogative; 67, 68, 70. 71. Qual precedenza pareva 4, che dovusireo avere - 71. Quale sia loro accordata da. Orbano VIII, e da alcum recent Istatuti 72. Enché i lettori giubbilati nell'Ordine siano nuovi quanto al nome, tuttavia sono anticisssimi quanto alla sostano an, o alla cost spunicia da tal nome. 2 da si

Lezioni del Breviario non sono buon fondamento per la Causa de s PP. Minori Con-

ventuali . 540.

F. Liberato è mandato al Sommo Pontefice S. Pier Celessino, e ottiene per se, per alcuni altri il poter ovvere nell'Osfervanza Regolare spori dell'Ordine. 118. Andando a gislisticar se slesso, e i suoi alla presenza di Clemente V., muore pel viaggio. 101, e seg.

Licenziati nelle pubbliche Università sono quelli, che banno compiti tutti gli atti, e tutte le funzioni da premettersi alla Laurea, e banno licenza di prendere

la Laurea . 12.

Lione X. fece, che cesses et el l'Ordine de i Minori la Famiglia Osservate co sino vicary, è fosse tous avent incorporate agit (Osservati della Communda 212, Risificia la voce attivus, e passeva al Ceneralato di unto l'Ordina i soli Osservati con colles si qui acceptante di unto l'Ordina i soli Osservati con controlo si qui acceptante da vettis Conventuali, che volles si guitare a vover e secondo i privolegi, un Macsero Generale sottopolio a prender la conferma dal P. Minisso Generale Osservate: 212, Disp., che gli Osservati da stempe da sa serie a superiori con controlo si conferma conservati della conferma controlo si di la conferma controlo della Communia sono i redere, che tennate della Communia sono i Ministri. Vesti Unione: Chi mono conferma conservati a quei della Communia sono in conservati con conservati con controlo della Communia sono della Communia della Communia della Communia della Communia della Communia della Communia sono della controlo della Communia vestiga, si la Prasi Minori della Communia vestiga, si panti la coltrine del Razioni si l'erati Minori della Communia vestiga, si panti la coltrine del Razioni si l'erati Minori della Communia vestiga, si panti la coltrine del Razioni si Prasi Minori della Communia vestiga, si panti la coltrine del Razioni si Prasi Minori della Communia vestiga, si conservati si Sigli i perimo della experimenta si Sigli i si Gene-

valato di tutto l'Ordine Minoritico. 212. e (eg. 447. Sentenze di a'cuni Serittori intorno a ciò. ivi. Tenore della sua Bolla d'Unione , e modo di unire . 457. Annullo l'elezione del P. Antonio Marcelli fatta fotto nome di Ministro Generale. 471. e seg. Dichiard, che l'elezione del P. Ministro Generale assunio dagli Osservanti fosse canonica e secondo la Resola. ivi. Volle seriamente, che le sue Bolle fossero offere Date . 477. e fegg. 511. e fegg. Cofta della loro offervanza intorno alla conferma de i Maestri Provinciali Conventuali fatta da i Ministri Provinciali Osfervanti. 479. E interno alla visita de i Conventi de i Conventuali. Vedi l'Indice del terzo Tomo. Non induße il Generale Oßervante a fare Istrumento di Concordia col Conventuale, acciocche le sue Bolle non avessero effetto, come afferisce il Ragionista. 480. Diffe effere impegno dell'onor suo, e della S. Sede, che le sue Bolle si offervaffero: si oppose con censure per le medesime, impegnò i Principi, e diede al Generale Osservante la facolte di porre silenzio a tutti i dubbi intorno ad effe. SLI. e fegg. Concedette a i Prelati de i Minori Offervanti il privilegio di benedire, e di riconciliare le Chiese, gli Oratori, e i Cimiteri dell' Ordine, e di benedire i paramenti, ec. spettanti al loro uso. 276. Un tal privilegio di riconciliare le Chiefe praticato in Lucca . ivi nelle note . Vedi Bolla d'unione , c Bolle di Lione X.

Lite firepitosa di cinque e più amni forto Urbano VIII. spopa il tritolo, e il figillo colla isfrizione del Ministro Generale di tutto P Ordine de i Minori di S. France-sco, mossi da il Convoentuali contro al Generale Osservante, e vonta da quesso, a81. Lodovico della Totte Vicario Generale della Famiglia Osservante consesso, este mossiba con este demonstra, che per la Famiglia Osservante della Famiglia Osservante este successivo e este della regio mos, este della regio mos este della regio este per la Famiglia Osservante della Famiglia Osservante della regio mos este della regiona della regionale regiona della regiona della

e fotto un folo Capo supremo 201.

Lodovico di Bologna Laico Minore Offerwante, Nunzio Apostolico, e sue gloriose satiche. 269.

Lodovico di Vicenza Vicario Generale della Famiglia: Compilazione di Statuti, Costituzioni, e Ordinazioni nel suo governo. 181.

Luca Wadingo fi glorid d'espere flato discepolo del P. Francesco Suarez Gesuita, e del P. Egidio Agosfiniano nella Università di Combra. 23. Suo grave sentimento circa Pistiuzzone di certe Risorme. 151.

B. Lucido screditato dal Ragionista tra i Zelanti: Suo elogio. 106. 107.

Luoghi de i Capitoli Generali de i PP. Minori Conventuali. 478. 533.

### M

M Accabei: Ha i fair contraditioni, e von è fentenza unica de Sacri Interpetiri quella, che afferma qualmente non diece efter mancato lo Sectiro alla Tribi di Ginda in tempo del governo de i Maccabei, perebè i Maccabei lo ricevevano dalla stessi di Giuda, la quale dava soro il governo. 393. Ragioni contro essa 293.

Macstri, Dottosi, e Baccellieti ne primi due Secoli crano pochi. 6. Non si surevano in tutti gli sludi generali dell'Ordine. 7. Ne tutti è Lettori de' ventiquatiro si ludi generali nominati nelle Cossituzioni Benedetine erano satti Macstri, ivi. 32. I più erano satti per via ordinaria, e senza Breve Applicico. 35, e (egg. In poco numero survono de Capitolo Contrade di Perugia in tempo di Go. XXII. 6. E pochi sono i Macstri tra i molti Frati-Minori associata Vescovato. ivi. 7. Macstri firi

firi fi dicono i foli laureati in Sacra Teologia. 12. Loro Cattedre nelle Univerfitd , peu efposte di quelle de i Baccelliers . 24. Sette Maeftri discepoli dell' Alenfe. 29. Sono molti più i Maestri tra gli odierni Conventuali, che nella Comunità de' primi due Secoli. 29. 20. Ne' primi due Secoli il numero de i Maestri non era riffretto al numero delle Cattedre, che i Francescani avevano nelle Università. 21. Fatti Muestri dove legger dovessero. ivi. Quali fossero i Luoghi solenni, dove leggevano fatti Maestri. 33. 34. Maestri Generali, e Maestri Provinciali de i Conventuali, sogetti a i Ministri

Osservanti . 212. e seg. Inventati da Lione X. ivi . Si assunsero da per loro stessi il nome di Ministri. 213. 214. Maestri in Teologia Conventuali godono subito tutte le preminenze come se sossiero

Stati Ministri Provinciali. 71. Maestri Provinciali de i Conventuali dimandarono, e ottennero la loro conferma

da i Ministri Oservanti in vigor della Bolla di Lione X. 479.

Maestro Generale de i Conventuali non mai da Lione X. appellato Ministro . 415. Non ebbe tutti i Conventi della Comunità dell' Ordine, che nell' anno 1517., avanti erano sottoposti a i Ministri Generali. ivi. Il primo Maestro Generale Fra Antonio Marcells non fu eletto in luogo del passato Ministro Generale F. Bernardino da Chieri . 471. Ciò costa dalle disposizioni di Lione X. ivi . 472. Ebbe la proibizione anche di prendersi il nome degli antichi Ministri, ivi . Non mai governò i Conventi, le Case, e i Monasterj di Mona be degli Offervanti, o de i Riformati della Comunita fotto i Ministri. 472. Onde non ebbe fotto di se tutti i Conventi, e tutte le Provincie della Comunità Conventuale antecedente a i tempi di Lione X. 472. Poca fincerità del Ragionista intorno a questo punto. ivi, e seg. Al detto P. Maestro è vietato il nome, e la sostanza di Ministro Generale. di tutto l' Ordine de i Minori . 492. 493.

Maestro Reggente: Un tal titolo non acquistavasi da i Frati Minori de' primi due loro Secols in tutti gli studj generali dell' Ordine; ma nelle sole Università elette. 25. 26. Vano fondamento del Ragionista sopra un testo a lui contrario. ivi.

Magistero: Non mai fu necessario per esfere assunto al Generalato. 441. La via ordinaria di conseguirlo era il far le sue funzioni in alcune determinate Università ne' primi due S-coli. 7. Nondimeno ad alcuni fu conferito per Breve Apostolico. ivi . Bolla di Martino V., in cui vietò il conferirsi il Magistero a i Frati Minori o fuori delle Universita, o senza aver letto nelle medesime. ivi . Lo stello divieto fu fatto dagli Statuti di Giulio II. ivi. 8. Tali Univerfita ne' primi due Secoli erano folamente Parigi, Oxford, e Cambridge. 9. Nel Capitolo Generale di Barcellona fi volle , che i Baccellieri da presentarsi pel Magistero fossero pochi ; e buoni . 10. Ne fi moltiplicasero le Università, in cui da i Frati Minori si ottenesse un tal grado. ivi . Tra gli odierni Minori Conventuali per la moltitudine de promossi non è più il Magistero nella riputazione primiera . It. Come fesse conferito al P. F. Guglielmo Farinerio nell' Università di Tolosa per ordine speciale di Clemente VI. ivi. E ad altri fotto Urbano V. ivi. Quali efercizi, e funzioni dovessero ad esso premetterfi ne i primi Secoli . 13. e segg. 17. e seg.

Argomenti del Ragionista, co' quali vuol provare, che il Magistero ne i primi due Secoli fi conferisse in tutti gli studi generali dell' Ordine, anche surri delle Univerfitd . 27. 28. Tali argomenti si mostrano inesficaci . 28. e segg. Il reggere le Cattedre folenni, e Magistrali, non era efercizio da premettera al Magistero, ma piuttosto era un esercizio del Magistero conseguito. 28. La via ordinaria per forne di aggistero, e la più frequente ne i primi due Secoli dell'Ordine non mai su quella de Brevi Pontsse; 44, e (1882).

Marco da Lisbona Autor delle Croniche Minortiche: circa il P. F. Matteo da Bafei, e i principi de i P.P. Cappuccini (secondo il P. W adingo) serisse meno d'una fola pagina. 226. Onde il di più d'una pagina, che oggi circa ciò sta nelle sue Croniche, non è suo, ma è di chi ha voluto interpolarie. ivi.

Marco de' Fantuzzi eletto per la terza volta Vicario Generale degli Offerpanti del-

la Famiglia Cismontana. 157. Marco di Montelupone è mandato in Armenia. 117.

Martino V. nella Bolla Pervigilis non comedate a i Generali facoltà veruna per riceper fuffidi al intuito del Magifero conferito, 41. Nel fuo breve Ad flatum Ordinis, conceffoo del 105 (emplec della Rendite, non fapone efficienti i Conventuali come Conventuali 5, 557. Per qual cagione in detto Breve non uno la coventuali son establica del Frati Minori 1, 82 e (egg. Non proloppo) cofficuito il religiofo verufo Conventualfimo . 583, Come postfie dire, che la dispendid dell' Alla La in per confervara profestamente lo flato dell' Ordine de i Minori . 385, e (eg. Come un tal fuo Breve è la prima generale Approvazione Applistica del overiflo Conventualefimo . 586. Martino V. liber gli Offerounti del Convento di Dola dalla giurisdezione de i Vicarj della Famiglia, e el rifogerettà a i Ministri. 241.

Martirologio novissimo de i PP. Minori Conventuali: Sottigliezza del suo tito-

lo, e modo di qualificare i Santi, e i Beati Francescani. 648. e legg.

Massimianisti: In qual guifa appresso S. Agostum potevamo conoscersi nati da i Donatissi: 193. e (egg. Indi si favoriste puntrosso alla Causa degli Ostervanti, che a quella de i Convontuali: 195.

Matatia, primo fra gli Affamonei, come prese il governo Giudaico. 393. A chi la-

Jesollo . IVI .

Matteo da Bascl, e i suoi seguaci, come dessero primcipio a i Cappuccini, e si sottraessero da i Ministri dell'Ordine. 218. e (egg. Motivi, pe' quali si riturarono dagli Osseroanti, e cossituirono la Congregazione de i Cappuccini. 224. Matteo d'Acquasoatta stato Ministro Generale. 02. Abusi introdotti sotto il suo

Matteo d'Acqualcatta fatto Ministro Generale. 94. Abusi introdotti sotto il suo Generalato. 98. 102. e (eg. Da Cardinale ritiene il governo dell' Ordine. 103. B. Matteo di Monte Rubbiano sereditato dal Ragionissa 105. e (eg.

Mattia da Tivoli: Sua capricciosa Congregazione . 150.

Messe: Cassette da ricevere limosine per le Messe sono proibite nelle Chiese, e Sacre-

flie degli Oservanti come contrarie alla Regola . 95. e fegg.

Michele di Celena Ministro Generale viesa a i Frati givvani mandati agli ssudi generali l'andare a cavallo, e sotto quali pene. 4. E eletto Ministro Generale. 1217. Procura appresso Govonni XXII., che alcuni Zelanti tornino all'ubbidienza dell'Ordine. 128. Non su egli il Capo de i Fraticelli. 144.

Michele Paleologo Imperatore de i Greci riceve alcuni Frati Minori a Lui spediti

in qualità di Legati Apostolici . 5.

Minio: P. Giovanni Minio Ministro Generale procede contro gli abusi delle Rendite di campi, vigme, e case. 101.

Ministerato, o Generalato di tutto l'Ordine, come nelle Bolle s'intenda conceduto, o trasportato agli Osservanti da Lione X. 286, e seg.

Mini-

nesome Condi

Ministri Generali, che accrebbero il numero de i Conventuali Riformati poco prima de' temps di Lione X. 255. Ministri Generals per anni settantuno avanti del 1517. si eleggevano dalla Comunita Conventuale composta di Conventuali, e di Offervanti . 433. Eletti riputavanfi Conventuali , e Ofervanti . ivi . Correva in loro la successione generalizia per i Conventuali, e per gli Offervanti. 433. Generali antichi non avean luogo di fiffa refidenza . 452. Loro elezione da Innocenzo III., e da Onorio III. non fu data a i Conventuali. 455.

Ministri Generali avanti Lione X. Nella loro maggior parte furono della Regolare Oservanza, anzi prima del Secolo XV. furono tutti della Regolare Osfervan-24 . 409. Dall' anno 1420. al 1517. un tal Ministerato fu comune a i Conventuali vetufts, e agli Ofervanti. ivi. Scrittori allegati in contrario dal Ragionista . 412. e (eg. Come s'intende, che avanti di Lione X. i detti Ministri fi asumesero dal numero de i Conventuali. 413. I Conventuali vetusti non ebbero Doce nell'elezione de i Ministri Generali, se non che dall'anno 1420. al 1517. e prima, e dopo un tal tratto di tempo una tal voce fu de i foli Osfervanti. 414. C fegg. Giufto motivo di spiegar le Bolle di Lione X., e di Clemente VII. concernente a questo punto, diversamente dal senso del Ragionista. 415. Resta in dubbio, se i Ministri Generali dall' anno 1420. al 1517. fossero della Regolare Osservanza, o del vetufto Conventuale imo . 426. Riputavansi essi e Offervanti , e Conventuali. ivi. Comunque si fosero, furono piuttosto degli odierni Oservanti, che degli

odierni Conventuali. ivi.

Ministri Provinciali, e loro continuata successione favorevole agli Oservanti. 384. e fegg. Antichi Ministri Provinciali appartengono agli Offervanti . 384. Fondamenti de i Conventuali su tal materia . 285. Errori di alcuni Scrittori Offervanti circa l'antichità de i loro Ministri Provinciali . ivi . Senso di alcumi Scrittori, che pajono su di ciò contrari agli Offervanti . 386. Falsamente il Ragionista dice, che la serie de i Ministri Provinciali Osservanti non trapassi il Pontificato di Lione X. 287. E' falfo, che i primi Ministri degli Offervanti fostero fatti l'anno 1503. 388. e feg. Offervanti ebbero anch' effi la voce attiva, e paffiva. al Ministerato delle Provincie. 288. e (egg. E ciò non per indulgenza. ivi. Anche gli Osservanti della Famiglia convenivano alle volte a i Capitoli Provinciali per l'elezione de i Ministri, ne può provare il Ragionista, che essi furono privi della voce attiva, e paffiva. 290. e (eg. Ministri Provinciali della Famiglia. Offervante . 391. 392. I Conventuali non poffono pretendere gli antichi Ministri Provinciali: argomenti del Ragionista intorno a ciò ribattuti. 398. e fegg. De i-Ministri Provinciali Conventuali non ve ne furono se non che dopo l'anno 1420, e quando cessassero . 402. e seg. Ministri Provinciali Conventuali avanti l' anno-1517. erano Ministri anche degli Offervanti. 402. Ministri odierni de i Conventuals fono d' istituzione novella . 404.

Ministri Provinciali antichi Osservanti della Famiglia: S. Bernardino da Siena,

Frat' Alberto da Sartiano , Pietro Ruscelli . 57.

Ministro Generale Offervante: E' il wero Successore di S. Francesco, e degli antichi Generali. 211. Sua elezione è fecondo la Regola, e lu forma data in esta da: S. Francesco. ivi. Dichiarazione di Lione X. sopra di ciò. ivi. Da Lione X. gli fu conferouta qualche vera giurisdizione sopra i Conventuali. 474. e seg. Astuzia del Ragionista intorno a questo e ivi . Ha la potesta di confermare i Generali Conventuali e 477, e segg. Nè mai gli su solta us modo, che costi e ivi e Anni di Papi la vollero in effere. vii. I desti Ministri vistiarono anche tatouta i Conventi de PP. Conventuali giusta la potesta ricrotata toro nelle Bolle di Lione X.
Vedi l'Indice del Tomo terto. Satto D'esno v'III., dopo più di cinque anni di
lite, su sentenziato, che li convenissero il sitolo, e i sigilli coll'isferzione di Minittro Generale di utto i l'Ordine dei Minori di S. France(co. 48 li. Ebbe il
titolo, e la sossanta di Ministro Generale di tutto l'Ordine Minoritto. 508. Si
discorre sopra l'esercizio della di lui postesti vorso i Conventuali. 509. c (cg.
Lione X. su cossante un voler l'eserzione, e l'ossevanta delle sue Bolle circa.
La postisti del Generale Ossevante spera i Conventuali. 511. c (cgg.

Monache di S. Chiara di Napoli disobbligate dal somministrare annue rendite a i

Frats Minori . 157.

Monarchia d'Affiria dicest la più antica, benchè dopoi si perdeste la successione de i Monarchi Assiri, 471.

Motivi di F. Matteo da Basci, e de i suoi seguaci per separarsi dalla Comunità

de i Minori Osservanti. 224. Motivi di F. Paolo Trinci per adunare la Famiglia Osservante, e di F. Masseo da Basci per dur principio a i PP. Cappuccini, non surono gli stessi. 224.

#### N

N Atale Alessandro riputò vani gli argomenti negativi contro all'approdamento di S. Maria Maddalena in Marfiglia 21. Con più ragione dec riputar vani quelli , che impugnami dissepolato di S. Jommafo d'Apuno fotto P. Alenfe ivi. 22. Ingannoffi nell'importe al P. Claudio Frassen un errore non commesso, anzi

impugnato. 554. e feg.

Neutrali, fini Oliveramii, e loro particalari Compregazioni. 212. Non ubbidivamo mè a i Ministri della Comunità, nè a i Vicari della Famiglia. viv. Riccoevano i sugginiri degli Oliveranti della Famiglia. viv. Brevo d'Innocenzo VIII., e di fingiliandro VI. circa i medisimi. viv. e (eg. Dal Ragionista prono malament. Acossisti e Fratt Minori, con dicevansi Coletani. 150, 211.

Niccolao Ministro di Francia . 6.

Niccolo III. Suo Breve Sicut ex Litterarum a Michele Paleologo Imperatore. 5.
Altro suo Breve Desiderantes. ivi . Spedisce suoi Legati a Michele l'aleologo al-

cuni Frati Minori, e nel suo Breve gli nomina Lettori. ivi.

Niccolò IV. Per motivi particolari permise provvisionalmente le Obblazioni pecumiarie nelle sole due Chiese di Porzumeula, e di S. Francesco d' Assisti, 95, 95. Niccolò V., e i suoi successori affermarono, che ne i loro tempi molti Frati Minori si mantenevamo nella Regolare Osservanza suori della Famiglia, e sotto i Mini-

firi della Comunità dell' Ordine . 243. 244. 245. Nome di Conventuale non per anche ascoltato si era nell' anno 1419. in tempo di

Martino V. 527. Un tal nome ba più fenfi. 189.

Nome di Conventuali non davassi di Frati Minori ne i loro primi due Secoli. 642. Nome di Maestri Generali assegnato a i Generali Conventuali, cercasi se pregiudichi alla loro Causa. 493. 902. e seg.

Nome di Ministri Generali dato da i Conventuali a i loro Superiori fenza sufficiente ragione contro al tenore delle Bolle di Lione X. 503. e legg.

Nome giusto, e legittimo degli odierni Minori Osfervanti non è quello di Frati-

II Regolare

della Famiglia, ma quello di Frati Minori di S. Francesco della Regolare.
Osservanza 183.

Nomi, co quali gli Offervanti della vetusta Comunita surono distinti dagli altri Frati Minori 247. e (egg.

Nomi vari degli Offervanti nelle Bolle, e ne' Breui non fignificano ciò, che pre-

tendes del Razionista. 337-c feg. Numero de i Conventi delle Protinnie antiche, e de i Frati Minori della vetussa Comunità dell' Ordine, i quali per le Bolle di Lione X. restarono comprest tra gli odierni Minori Ossevanti. 264-c fegg. Obberzzioni, che potrebbero farst dis-

C

OBblazioni pecuniarie permesse provossifionalmente da Niccolò IV. per ispeciali morivi nelle due Eustiiche della Porzumenta, e di S. Francesco d'Assirio 95. 102. Una tal permissione non si stendeva alle altre Chiefe dell'Oraine, come pretende il Ragionista. 040.25

Onorio III. nell'approvazione della Regola non concedette l'elezione de i Ministri a i soli Conventuali. 292. Altrimenti sarebbe stato l'Ordine lunghissimo tempo

senza Ministri . 202. e seg.

Opinioni diverse circa l'uso povero insorte nell'Ordine. 147. e seg.

Ragionista contro un tal numero, e loro risposte. 280. e segg.

Ociline de i Minoti fondato fullo firopriamento d'ogni cosi eztando in comune. 3, non su i gradi folassici, che non che nel su principio. 3. Soa anticostifimo, e sempre continuato coltume nell'usare il titolo di Lettore, e in dissinguere i luogib di studio non appellargis intri Studi Generali, e altri Studi Provinciali. 4. e (egg., Tra i Minori votusi, de i primi due Scoli poco era il numero de i Macsleri, de di Dottori, e de il Baccelliere, e vassio quello de i Lettori di Surra Teologia, e perchò- 6. 7. Sua rialgitarzas dopo la pesse del tagas, e lo Scissa, d'onde originata. 8. Provovissioni fatte contro gli adost de lo Gegetto alla S. Sede più specialita. 8. Provovissioni fatte contro gli adost de Gogetto alla S. Sede più specialmente, che gli altri Fedeli. 198. Lova vassis principio. Vedi Porvincula; e Rigotto. Quale flato di cose in esso de varrebbero, se si annaliastero le Bolle di Lione X. 4905. e (egg.) Vedi Francelcani, e Frati Minori, e Prati Minori, e Frati Minori, e Para Minori, e

Ordine de i PP. Predicatori . Vedi Predicatori .

Organo permeljo in alcune Chiefe, ed in altre no dal Capitolo Generale della Famiglia Olfervante Cifmontana mell'Ifola Bifentina. 1671 Nom mas voietto a si vetufii Olfervanti, e a i Conventuiti Riformati della Comunital. viv. Il fao famo nella Chiefa di S. Francesco d'Affrij si merabilmente udito la notte del Santo Natalle da S. Chara inferma in S. Daniano, disflante un meglio in circa: viv.

Offervanti della Famiglia furuno custoti delle antiche teggi dell' Ordine. 182. Vedi Leggi Se non furuno della venusta comunità per avver agginni rigori alla. Regola, come pretende il Ragionista, molto meno prisono oller di esta. Conventuali, che gli banno diminuti. 183. e leg. Non utirono, mè obbro l'estero il estero di conventuali obbro l'estero, e utirono despi Ossifica vanti. 185. e legg. Quantunque verifiro avuto l'estre dat Conventuali; tuttavia mon instragberobe a il Conventuali e perchè. viv. Del loro sistiato tali Orfervanti non obbro altro Autore, che S. Francesco. 193. Della soro speciale con Tomo II.

nomia, o forma di poserno per martecersi nell'amico ssistento, riconobbero per Autori i Ministri dell'Umbria, c dell'Ordine di etempi di E. Paolo Trinci. 150. Ebbero dopoi il compimento di tal firma di governo da S. Bernardino, e da altri, specialmente sotto Eugenio IV. 193. Come e perch? da altoni Seristori, si dispro uscita da i Conventuali. 191. e Eg. Nom mai si separato all'unità dell'Ordine primitivo, nò secero sessiona. 197. Eurono richiesti per loro Consessioni da unità dell'ordine primitivo, nò secero sessiona.

Nelle parti Oltramontane quei di soli dodici Conventi ebbero la facoltà dal Concilio de Costanza de eleggerse i Vicarj de i Ministri. 199. Di qui da i Monti non ebbero tal facoltà prima de i tempi di Eugenio IV. ivi . Per questa facoltà i Ministri non cessarono di esser veri Superiori degli Osfervanti della Famiglia. 199. e fegg. In vano il Ragionista gli volle far credere divisori dell'Ordine, e simili aeli Scismatici, da i quali si conserva la Fede, e non l'unione colle membra, e col Capo . 207. 208. Per mantener quest' unione non è necessario l'abitare sotto lo steffo tetto . 208. e (eg. Furono sempre pronti dal canto loro ad untrfi come prima colle altre membra . 209. In qual fenso possano dirsi separati dalla Comunità, o dal Corpo dell' Ordine. 210. Di effi, rispetto alla vetusta Comunita, non può dirft lo ftefto, che de i PP. Cappuccini rifpetto a i Minori Offerwanti, 216. e fegg. Ebbero la voce attiva, e paffiva nell'elezione de i Ministri . Vedi Ministri Provinciali . Nè ciò su per indulgenza de i Conventuali . 392. Poteva probabilmente difendersi, che non mai perdesero le dette voci, neppure pel non uso, e non si è fatto per moderatezza. 530. Per le varie grazie, che in varj tempi, e luoghi riceverono dalla S. Sede non dimostransi novelli secondo il loro Istituto, ma soltanto secondo la loro forma di governo. 587. e seg. Non erano divisi ne dalla Comunisa, ne da i Ministri dell' Ordine . 588.

Per la Bolla Engeniana de i Vicarj elettivi non perderono la voce attiva, e patfiva al Minisferato. 394. Neppure per quella di Califio III. 395. Anzi neppur cofig., che mis perdiffero una rai voce in overni altra guida. 396. 397. Non erano incapaci de esper descover i bagio notabile del Ragionissa. 420. e (egg. Non mai riputaronsi del tutto espiri alla babiquenza del Padre Ministro Generale. 430. e (egg. Benchè sopra di tali Ossevanti sossi limitata l'autorità di etti Ministri. 432. I soro PP. Vicare erano voce judatis dei Ministri della Comunità. 432. Per la Bolla Engeniana sono survono divosti dalla Comunità dell' Ordine. 432. Imperarono la Bolla, per timore, che a qualebe Ministro Generale mancasse il voro zelo pel mantenmento dell'antica Ossevanta Repolare dell'Ordine. 434. Our vivano, e rivervivano i Ministri come sono Padri; c veri Superiori, 434. Loro dimostrazioni di filiale assevanta con Padri; c veri Superiori, 434. Loro dimostrazioni di filiale assevanta si vivi.

Quantumque non acoffere avouta vocc alcuna noll'elezione de i Minifri, nondimeno ciù non pregiudischerble alla Caufi degli olderni PP, Minori Offervauti, perchè queffi non fono quella fola Famiglia. 434. 440. Ebbero Minifri, c Cuffoli, cui conveniffe, giufia la Regola, cii dare il vono nell'elezione del P. Minifro Grerale. 435. Negli Articolo di S. Giacomo della Marca finanonfi pregiudicati; perebi toglievosfi foro la vocc paffora al Generalato. 436. Rimafero cliufi in Milano, en Roma: i loro Vicary dal dare i fiffragi giufig i Articoli conformati da Califlo III. 436. Vocc di tali Offeroanti sell'elezione del Generale. 437. Na fratcuravamo di jarne ufo, ne di andare a i Capitoli ci Conventuali. 43. Frattafi, fe per ciò perdeffero il diristo di farne ufo. ivi. Quando per ciò lo avegero veramente perduto, un tal' esempio sarebbe di pregiudizio alla Causa de i Conventuali, e come . 439. e feg. Ne potrebbero salvarla come se ne salva quella degli odierni Offervanti . 441. Gli Offervanti della Famiglia ebbero anche il diritto ad eBer Maestri, e qualcheduno di essi ebbe anche in fatti il grado scolastico di Miestro. 441. Fibero ancor essi molti uomini dotti, e forse per qualche tempo al pari della Comunità dell' Ordine. 442. Ebbero la voce paffiva al Generalato de tutto l' Ordine. 441. e (egg. 450. e (eg. Ne mai la perderono neppure dopo la. Bolla Eugeniana . 443. e (egg. Provasi ciò coll' esempio degli Oservanti Domenicani · ivi . Vedi Famiglia Offervante , Ministri, ec.

Offervanti Domenicani . Vedi Predicatori .

Offervanti Francescani sono della Fazione della Comunità dell'Ordine de' primi due Secoli . 74. Provafi ciò colle steffe dottrine, con cui da tal Fazione gli volle escludere il Ragionista . ivi . Anche oggi appartengono alla detta Comunità e per capion de i Zelanti inforts contro i Frati della Comunità ne' primi due Secoli, e per cagione de i Frati steffi della Comunità . 154. e segg. Non ebber principio nel 1368., e il Ragionista intorno a ciò si contradice. 154. e segg. Ad essi appartiene tutta la vetufta Comunità precedente a i tempi di Lione X. 157. e fegg. Anche Frat' Elia con tutta la sua Fazione, qualunque sia stata. 159. E forse anche tutti i Conventuali precedenti all' anno 1565., benche viventi coll'ufo de' privilegi di tal tempo, e fotto i loro Maestri. 159. e seg. Dal Ragionista furono fints più stretti del vero per escludergli dall' antica Comunità ; Suos argomenti a quello fine abbattutt . 162. e fegg. Accettarono il Convento di S. Maria Nuova di Napoli . 164. Ricularono un Convenio fatto edificar loro da Cosimo de' Medici . 165. Per qual cagione fellero folitarj nel principio ques della Famigha. 166. Come non vollero gli organi. ivi . Non gli ricufarono da per tutto, ne fempre. 167. Altre loro coffumanze esaminate . 169. e fegg. Loro vetture, quali, e quando permeße. 172. Loro giujto nome qual fia. 183. Se non fi ammette un Terz' Ordine tra gli Offervanti, e i Conventuali, agli Offervanti appartiene tutta l'antica Comunita, con tutti i vetufti Santi, e Leati, Dottori, e Lomini illuftri dell' Ordine. 184. Sarebbero la primitiva Comunità dell' Ordine ancorche avessero ripettati i gradi Scoluftici . 2. Ancorch) dal nascimento del vetusto Conventualesimo fino al 1517. non avessero avuta se non che una sola Provincia. 195. Non mai furono senza Ministri . 403. Sono di essi tutte le antiche glorie Minoritiche. 615. e (egg.

Offervanti Francesi delle quattro Provincie confederate, e del gran Convento di Pa-

rigi. Loro privilegi circa la Poverta. Vedi Francesi.

Oftervanti odierni bauno nella loro Comunita lo stello anticbissimo Magistero dell' Ordine, cioè , quello , che si confirisce nell' Università di l'arigi. 66. Hanno molte antiche Provincie. Vedi Provincie. Molti Conventi della prima etd Francescana . Vedi Conventi . Abitarono prima de i Conventuali in tutti gli antichi Conventi, che oggi sono de i Conventuali. Vedi Conventi. Provincie. Hanno Conventi , e Provincie in tutte le quattro parti del Mondo , e non così i Conventuali . 529. 520. Tocca loro il luogo più degno dell' antica Religione di S. Francesco; e per qual cagione gli altri Regolari non lo abbiano ceduto loro universalmente, giusta le Bolle di Lione X. 547. e leg. 629. e legg. 634. Sono anteriori a i Conventuali anticht, e aglt odierni anche nell' Approvazione Apostolica, come appunto i Domenicani odierni ai lovo efiniti Conventuali. 583. 893. I loro Lettori piubbilati, bera chi muroi quanto al som:, fons i più antichi dei Maestri Francciani quanto al-la sostino dei Maestri. e i Baccellieri. viv. In sostama banno anche i Baccellieri del Conventu come i Conventuali. viv. Assima banno anche i Baccellieri del Conventu come i Conventuali. viv. Assima la laurea di Datori e di Maestri come i Frata Minori prunivivi. 43. Doella loro Communid debono dars l'Alessa S. Barnavetanea, Riccardo, Scoto, e untit gli altri antich bono dars l'Alessa Doella conventuali del propositio de destino destri conventuali dopo essenti bench i gran Conventuali ai Parige sia stato destri conventuali dopo essentiali degli Ossima olderra, che agli odiere ni PP. Conventuali. viv. e segg. Vedi Comunità odierna che agli odiere sia PP. Minori Ossicravanti.

Offervanti vetusti della Comunità Minoritica immediatamente sottoposti a i Minifiri, erano i Coletani. Vedi Coletani. Oltre i Coletani ve n' erano altri nella Comunità me lefimi. 227. e fegg. Non mai mancarono neppure ne i mappiori propressi del Compentualefimo . ivi . 240. e fegg. Furono di ajuto alla B. Coleta nel riformare le Monache senza esfere stati riformati da esfa. ivi. Non avevano il privilegio di eleggersi i Vicari de i Ministri. 240. 241. Quei del Convento di Dola si rifentirono effendo posti tra i ricorrenti privilegiati dal Concilio di Costanza, e otsennero da Martino V. di starsene come prima immediatamente sotto i Ministri della Comunità . 241. L'efistenza di tali Offervanti fuori della Famiglia sotto i Vicarj eletti, e nella Comunità sotto i Ministri si prova con un Breve di Bonifacio IX. ivi . Con uno di Martino V. 242. Con una Bolla di Giovanni XXIII. ivi. Con altra de Niccolò V. 243. 244. Con altre de Calejto III., de Sesto IV., di Paolo II., d' Innocenzo VIII., di Alessandro VI., di Giulio II., e cogli Statuti dell' Ordine fatti fotto Giulio II. 244. e fegg. Si agg:unne la testimonia:za di Scristori contemporanei appresso le Firmamenta de i tre Ordini . 243. 246. Tals Obervanti ne i Capitoli Provinciali della Comunità in Camere a parte facevano i loro Uffiziali, e le loro Determinazioni leggevansi nelle Tavole comuni del Definitorio delle Provincie della Comunità . 308. 389. 394. 576. Con quali denominazioni questi Offervanti si distinguessero dagle altre Frate Minori . 247. e fegg. Erano la parte più nobile della Comunità dell' Ordine . 249. Quanti di effi restarono nell'odierna Comunità de i Minori Offervanti in vigor delle Bolle di Lione X. 269. e fegg. Vedi Conventi. Come fegui l'unione degli Offervanti, e la estinzione delle Congregazioni particolari in vigor delle Bolle di Lione X. Vedi Unione. Ancorche tutte gli Offervanti foffero stati aggiunti, o uniti soggettivamente a quei della Famiglia, suffisterebbe tuttavia la Causa degli odierni Offervanti. 315. 316. Tali Oßervante andavano a i Capitoli della Comunità . 456. Pollono difenderse continuati da i tempi di S. Francesco fino al di d'oggi, senza far uso delle Firmamenta de i tre Ordini. 559. e fegg. Vi erano tre forte di Offervanti a continuar la Regolare Offervanza antica, due sotto i Ministri, e una sotto i Vicari eletti . 576. Alcuni Opervanti di quei , che flavano fotto i Ministri , avevano del loro numero i Vicary posti, e deposti dal beneplacito de i Ministri . ivi . Quelli Offervanti con tali Vicari erano in tutto, e per tutto fotto l'ubbidienza. de ; PP. Ministri come le altre membra della Comunità vetusta dell' Ordine. ivi. Offervanti Villacreziani . Vedi Villacreziani . Autor della Lettera , cc. S. Pietro

Regalado. Ottavio Zaradino Vescovo d'Assis: Lascio scriste molte cose circa il Sacro Corpo di S. FranDELLE MATERIE. XXXVIX

S. Francesco, venerato nella Sacra sus Basilica d' Assis. 250. 251. Ottobono Cardinale, Nipose d' Innocenzo IV., serive in favore del B. Fra Gio-

panni di Parma calunniato. 112.

Oxford: Sua Universited destinata per la laurea degli antichi Francescani . q. In esta avevano luogo gli Offervanti. 52.

DAolo II. concedette agli Offervanti Domenicani delle Congregazioni la facoltà di eleggersi del loro numero i Vicari da esser confermati da i Superiori della Comunità dell' Ordine, e di celebrare da per loro stessi i Capitoli . 224. Tenore della Bolla Ad fructuosa opera di Paolo II. fimile al tenore della Bolla Ut sacra Ordinis d' Eugenio IV., data per gli Offervanti Francescani della Famiglia. 225. e fegg.

Paolo, o Paoluccio Trinci di Foligno: Non mai per alcun tempo fu Conventuale. 101. 641. Ne mai abisò co i Conventuali o antichi, o moderni, 101. Non. istituì la Famiglia Osservante quanto all'Istituto di esa, cioè, quanto alla Regola, e alle Leggi, e visa della medefima. 190. Colla licenza de i Superiori dell' Ordine fi ritiro dalla compagnia de s tiepidi, o rilaffati, i quali erano vers Frati Minori, d'obbligo, e di professione Oservanti. ivi. Eso, e gli Oservanti della sua seguela non mai negarono l'ubbidienza a i Superiori dell'Ordine . 220. I portamenti loro verso la Comunità dell' Ordine non furono simili a quei de i PP. Cappuccini primitivi. ivi. Vedi Cappuccini. Motivi. Matteo da Basci.

Papa . Vedi Pontefice Sommo . Paralello, ovvero serie di simili vicende nell'Ordine de i Predicatori, e in quello

de i Minori . 216. e fegg.

Parigi : Sua Universital determinata pel Magistero, e per l'esercizio del Baccellierato tra i Frati Minori. 9. Suo gran Convento dal Kagionista falfamente supponsi nel 1502. paffito alla Famiglia. 48.

S. Pasquale sujermatosi a morte non ebbe difficoltd in depor l' Abito religioso, e la. sciarsi mettere la camicia. 168.

Pattorale del P. Ministro Generale Fra Michele da Cesena, scritta dopo il Capitolo del 1316. celebraso in Napoli. 4.

Patria: Non la Patria, ma la sola ubbidienza dee senza differenza veruna far fratelli tra di loro tutti i Frati della Cuftodia, e del Convento. 99. Vedi Frati nativi .

Pecunia: Proibito a i Frati Minori il farne la cerca, il riceverne le obblazio i nelle Chiefe, o il tenervi a questo fine ceppi, e cassette anche per autorità de i Sindaci Apostolici . 95. e legg. Con quali modificazioni le tellerassero gli Statuti di Giulio II. 96. In questo punto non erano del tutto conformi alla purita della. Regola sali Statuti. 97. Ricevuta la pecunia da un secolare, ministro del Sindaco Apostolico, il quale vada co i Cercatori, che possa credersene. ivi. Il proccurare, o il darfi per via di pecunia ciò, che ottener si dee unicamente per virtù; e per merito, come biafimato anche da Cicerone. 62. nelle note lettera b.

Pellegrino di Bologna, impegnato a scrivere in favore della Comunità contro i Zelanti fosto Clemente V. 108. Da lui copiarono altri Scrittori, che differo male de Zelanti . 109. Cercafi fe meriti effo più fede del B. Angiolo Clareno, che gli difende . ivi . Pier-

Piergiovanni Olivi zelante della Powertd . 148. Sua Santa vita . ivi . Sua opinione circa Pulo povero . 148. Opinione , che di lui fi ebbe dopo morto . 128.

Pietro Catanio secondo discepolo del P.S. Francesco, è fatto Vicario Generale del Santo Patriarca. 76. Sua preziosa morte. ivi.

Pietro di G nt Luco Minore Oscervante , Missionario nell' Indie. 269.

Pietro di Macerata carcerato perchè inforto era contro alle rilalfatezze. 117. Liberato dalla carcere, e mandato in Armenia dal Generale, ivi.

S. Pietro Regalado: Fife, e moi Frate Minore della Regolare Offerenzas, finto i Minifiri della Comunital dell' Ordine, 5/64, e (egg. Ancorch) foffe flato un Conventuale di quei de finoi tempi, mondimeno eggi apparierrebbe pintolto agli odierni Minori Offeronni, che agli odierni Minori Conventuali. 5/65, Se et, come volle in faiti e mori, nei lono gironi fi foffe irvotto vovenne fotto lima K., inzuvigore della Bolla d'Unione farebbe reflato tra gli Offeronni fotto i Minifiri, e non tra i Conventuali fotto i Magliri, 5/62. Dec dipi della Regolare Offeronnia ca criandio flando alla di Lui Vita deferitta, benchè con pota esfuttezza, dal P. Antonio Duza. 5/65. Vedi Villaceralani. Autor della Lettera, e

Pompeo, perche appellato Gerosolimitano . 447.

Pileo Cardinale da facolsa a F. Paolo Trinci, che quattro de i fuoi Sacerdoti Religiofi poffano affolver da qualunque incorfa cenfura, e dispensare nelle irregolarita. 175.

Pontefice Sommo: Ha tutta la pienezza della potesta lasciata da N. S. Gesù Cristo alla sua Chiefa. 197. Da esto deriva quella de i Prelati delle Religioni, ivi.

Ed egli può limitarla loro . 198.

Pontefici Sommi nov fevorifono all' Anzianità pretefa da i PP. Conventuali, 378. Portiunculà 2 la Chefa naturalmente Madre, e il primo Convento di tutto l'Ordine de i Frati Minori, e tale non è la. Chiefa, nel Convento di tutto l'Ordine de i Frati Minori, e tale non è la. Bionattentura, dal P. Bartolomeo l'Ifano, dal P. Radolf da Tolfiquano, e da alti Scritteri antichi, e moderni. 604. Anche nel Breve Qui peccem di Benedeti NIII. dapo difaminate le poppizioni de i PP. Conventuali. 604. In effa ebbe principo l'Ordine Minoritico per mezzo del P. S. Francefo. 605. Non mai furno vocalui nel Mondo i Frati Minori prima che in queffo Sarra Lugo. 605. Cli anni dell'Ordine incominciano ad effer numerati negli Annali da che in detta Chefa ii Santo Patrarax dided principo all'Illiuno, abboxiciandi la forma di votta Evangelica, e ufendo in tal guifa a predicare foletto la Pentienza, ivi. Quel di Portunucia è il primo Convento avuno fipe rel ora ofi peticiale da S. Francefo, eda i Fratti Minori pe mittu, alla guifa, in cui per loro ufo dopoi si ebbero da effii altre Convento. 50. Vedi Rigottotto.

Possesso degli antichi Luoghi, e de i Sepolcri degli antichi non prova, che i Con-

ventuali sieno più antichi degli Osservanti. 401. e segg.

Povettà foroprista in prisicalire, è iu comunie, è lo specifico, e caratterisfico attributo del 10 ordine Minoritos fondato da S. Francesso, 438. La povertà perfetta non è, nè si mai espenziale all'Ordine die i Vescovi i vi. La povertà de i Frati Minori; contentta uella Regola data loro da S. Francesso, o, è diversi da quella-de i Padri Conventuali ; e delle altre Comunità Religiose, che banno di proprio in comune, e da quella de i berici; che banno Benessi; esche sulla proprio in comune, e da quella de i berici; che banno Benessi; esche sulla contessi de i Teologi intorno a ciò i vi. Vedi Autor del Discorto, ec. Una

Una tal Poverid Minoritica dall' Autor del Di corio si fa comparire più rigida di quello che in fatti esta 2.600.601. Abuso, che per ciò Egli fece della Clementina

Exivi, portandone mutilata una fentenza . 600.

Precedenza dovuta all' Ordine Minoritico, per qual cagione da Lione X. dicafi, che avanti l' anno 1517, fu goduta da' Conventuali . 628, 631, e feg. Per qual cagione una tal precedenza non fi abbia in ogni luogo da i Minori Offervanti , 624, e (eg. La precedenza de i vesusti Conventuali non prova, che follero più antichi degli Osservanti . 626. e (egg. Non precedevano in quanto erano ( onventuali . 628. e (egg. La precedenza de i vetusti Conventuali da Lione X, ristretta a i soli Osservanta è la flessa precedenza della Comunità vetusta 621. e (eg. Il Ragionista colle-Bolle, che apporta pe' Conventuali per la loro precedenza, fa vedere la novita de s Conventuali. 622. I Conventuali ridotti in Congregazione speciale sotto i loro Maestri dovettero cedere alla Regolare Osservanza la precedenza, che essi avevano godusa per fola participazione dalla Regolare Offervanza. 622. e (egg. Volendo Lione X., che da per tutto folle degli Obervanti la precedenza, dovuta. alla Religione Minoritica primitivia, non fece torto ne a i Conventuali, ne agli altri Religiosi Mendicanti . 634. e (eg. La precedenza de i vetusti Conventuali, qualunque fia stata, sopra gli Offerwanti della Famiglia, niente giova alla Causa degli odierni Conventuali. 636. 637.

Predicatori: Ordine Sacro de l'II. Predicatori: sua islituzione, e pace ne i due suoi primi Secoli 1,17. Dimunggiato von el Ordine de i Minori dalla peste del Aglo fissima della Chie, viv. Ebbe pi Antigenerali come l'Ordine de i Frati i Minori 1,38. Ebbe i Zelanti, che admatis in ourie Congregazioni sossema i nativa Regolare Ossema viv. Ebbe i Frati di Iraqui vita, che sarono appellati Clausticali, e. Conventuali 1, 322. Gli Ossemani delle Congregazioni ebbero i Vicari del loro minero viv. 323. Il toro Generale ebbe da Martino V. la facolto di dispensive i Frati circa i beni temperali, 224. Gli Ossemani delle Congregazioni che monori della comenciano cittornero da Paolo II. la facoltà di eleggesti da per soro stili i propri Vicari da essemani da i Superiori della Committà, come gli i propri Vicari da essemani da i Superiori della Committà come gli representato della Edulgia devenno osteuno da Engenio IV. 1324. Le dispissioni della Edula di Paolo II. Ad fructuosa per gli Oservanti Domensiano citta Edula di Paolo II. Ad fructuosa per gli Oservanti Domensiano citta Edula di Paolo II. Ad fructuosa per gli Oservanti Domensiano citta Edula di Paolo III. Ad fructuosa per gli Oservanti Domensiano citta Edula di Paolo III. Ad fructuosa per gli Oservanti Domensiano citta esta della Bolla di Eugenio IV. Ut (acara Ordinis per gli

Offervanti Francescani della Famiglia . 224. e segg.

Fra i Predicatori, e tra i Minori moltificaronfi le Coupregazioni di Offeronnii. 327, 238. I Sommi Pontefici. Capioli, e i Superiori Caerali infifteenumi amendine gli Ordini per la Riforma de i Conventualt, per la qual cofa molti fic. ne riformarono. 238. e (egg. In amendane gli Ordini i Vicari Offeronati volcano fongettare alla loro immediata giunisfizzone Riformati dell'Octomatini, e fu loro vocatao da i Sommi Pontefici. 320. Lione X. finalmente nell'Ordine France-fauno fottopis i Conventuali ridotti in Frantificia, o Congregazione fectule agli Offeronatti i quali Conventuali dopoi rappero l'uniti dell'Ordine, e li feparatuali Domenicani agli Offeronnii, e victando loro il vesfir Novazi, gli feca futto finire, e fece, che tutto I Ordine de Predicatori rellafe composta di file Frati Predicatori della Regolare Offeronnaa. 321. 323. Quindi ne fiegue, che, tanto gli odierni Minori Offeronni fono l'amica Comunità Religiosi fondita S. Francesco, quanto gli odierni PP. Predicatori sono Camina Keligiosi

fondata da S. Domenico. 344. e legg. Mentre se non nuoce agli odierni P.P. Donicani della Regolare Osteroanza l'esper sato estituto il toro comorniacismo, meppur puì mocere agli odierni Francessani della Regolare Osteroanza l'espessi da loro diviso il loro Conventualessimo, ivi. Si escludono alcune disparità, che potrebbero allegaris per la Casali del Razionista. 326. e legaris per la Casali del Razionista.

Prelati dell' Ordine insieme col Generale dimandarono, e ottennero la rilassazione

del giuramento per l'offervanza delle Costituzioni Martiniane. 177.

Prerogativa (peciale conceduta a i PP. Massiri Conventuali da Clemente X. 71.
Prerogative del Massiltero, secondo il Rassonssa. 69. Non debbono prendersi dal tenore delle Cossituzioni Benedettine. ivi. Nè debbono consondersi con gli abusi del vetullo Conventualesson. ivi. 70.

Prerogative reali , e vere , de i Maestri in Teologia , de i Dottori delle Arti , C

anche de i Lettori giubbilati Minori Osfervanti. 70. 71.

Principi , che stima facestero degli Oservanti della Famiglia ne i tempi di S. Ber-

nardino da Siena . 61.

Principio: forta di funzione feolafica nelle pubbliche Università. 14. Per occasione de i Principi da i Frati Minori de i primi Secoli doveano schivazzi le spete. 29. Priori furono appellati per isbaglio in una Bolla di Paolo III. i PP. Vocali, e i Superiori Minori Conventuali. 505.

Privilegi degli Osservanti Francesi. Vedi Francesi. Privilegi abustvamente da alcuni antichi Zelanti dell'Ordine de i Minori surono dette, e credute le Decretali

Pontificie dichiaration della Regola Minoritica . 89. e (eg.

Professione sola della vera Fede non basta per esse membro della Chiesa, ma nondimeno è necessiaria 208. Lo stesso è della Professione Religiosa rispetto alla vera. Comunità dell'Ordine . ivi

Proprietà di campi, vigne, oliveti, ec., e nè tampoo l'ufo semplice di tali sondi fruttisferi si ebbero da i Frati Minori in tempo di S. Buonaventura, nè potè lecttamente aversi avanti la prima dispensa data l'anno 1430, pag. 100.

Protestanti Eretici, come possano esser savoriti dagli argomenti del Ragionista 265. Provincia di Aguitania, 264. Altre antiche Provincie comprese nell'Osservanza, 265. e Provinciali, Ved. Ministri Provinciali.

Provincie antiche: Contradazione del Ragionifla intorno ad esse 254. Provincie attica del catalogo di S. Bomurocutura, e del P. Pismo. 355. Provincia antiche, le quali mancanò a i P.P. Conventuali. 355. Quelle, che si bamo dagli Osfervanti. viv. 356. Nos sono tutue move. 337. Banchò all'anno 1399, modie sinco posiciori. 338. Dal Ragionista non sippe protuzsi, che i Conventuali abbiano alcuna Provincia antica intera, senza che gio Osfervanti abbiano alcuna Convento di essi, 358. 359. Provassi, che i Conventuali non bamo intere le Provincie dell'Umbria, di Roma, di Tossana della Marca. 1502. Esi altri luoghi. 300. Prima del Scolto XV. stutte le Provincie Franciscane eraso de i soli Osfervanti. 361. 161. Sondamenti asgli Osfervanti circa questo panto. ivil, e (egg. L'argomeno maneggiato dal Ragionista per provare, che i Conventuali abiassisco le antiche Provincie prima dell'anno 1420. col so spirito prova similmente, che i Protissanti abitassi col accidenta alci anno 1420. col so spirito prova similmente, che i Protissanti abitassi co la Prassili, in cui nacquero, Lutero, Calvino, ec. 364. 465. Varie anticho Provincie, in cui nacquero, Lutero, Calvino, ec. 364. 465. Varie anticho Provincie, in cui

264. e Cegg. Per mantener l'antichité del proprio Istituto non è necessario avez le stelle l'rovincie : 421. e Ceg. S. Francesco non lasció a i Conventuali alcuna... Provincia : 422.

## R

R Agioni del Ragionissa, e di altri per li Conventuali escluse. Vedi Anzianità: Constitute altre volte dagli Scrittori esposte alla Sacra Congregazione de Riti, e nel 1031. dopo lunga lite giudicate da essa insufficienti, e frevole. 651.

Ragionista: confutato il suo Volume, ed ogni Argomento, e Capitolo del medefimo per i Conventuali . Vedi Anzianità . Ingannasofi nel prendere per Università Parigina il folo Collegio della Sorbona . 28. e fegg. Tronca un testo delle Costituzioni Benedettine, il quale portato intero è a lui contrario. 22. 23. Sua pocafedelta nel provare, che gli Offer unti della Famiglia non erano atti ad effer Vefcovi . 427. Corrompe un testo del Widingo per mostrare Scismatici eli Olfervana ti . 210. Forse per inavvertenza si oppone alla Bolla Ite & vos di Lione X. 211. Per esbugnare l'antichità degli Oservanti porta argomenti, che se avesero forza, conchiuderebbero, che gli odierni Eretici del Settentrione sieno più antichi di quel che sono . 26 . Contraddicest nel fingere , che la Comunità dell'Ordine sino al Concilio di Costanza fosse la Fazione Eliana. 88. e (eg. E' ingiurioso alla Religione Serafica, e a i suos PP. Conventuali . 91. E alla Fazione de i Compagni, e de i Discepoli di S. Francesco. 127. Tronco una sentenza del P. Ugone di Dina per giustificar le figliuolanze de i Conventi tra i vetusti Francescans. 99. Vanamente pretese di provare, che anche dopo le Bolle di Lione X. il solo P. Generale Conmentuale fia il Succellore di S. Francesco, e degli antichi PP. Generali. 260. C legg. Cofe premeße dal medefimo alle suddette prove. 470.

F. Raimondo carcerato per aver insorto contro eli abusi. 117.

Reggenti, si banno anche dagli odierni Minori Opervanti. 68.

Regno degli Ebrei, come, e perche soggettato a i Romans. 393.

Regola de i Frati Minori: Non è tanto austera, quanto si finge dall' Autor del Discorto, ec. 5000 e (esg. Per istringerla più del dovere il detto Autore troncò un testo della Clementina Exivi. 500.

Religioni, e Repubbliche non richiedono le medefime condizioni per la loro unità. 284 e fegg. 410. e feg. Le Religioni quanto al confervar l'unità debbono para-

gonarsi piuttojio alla Chiesa d' Iddio . ivi.

Reliquie de l'Santi, e de l'Beati de 1 primi due Secoli essendo oggi nelle Chic'e de 1 Pl. Conversuali, non giovano punto alla Causa de 1 medesimi, 539. e segg. Repubbliche, e Religioni, quanto alle condizioni necessirai per conservarsi le midesime, non vanno del pari, 284 e segg. 410. 411.

Tomo II.

Ricol-

Ricollezione Villacreziana continuatrice del's regolare antica Offervanza nella. Comunità dell' Ordine fotto l'immediasa cura de i PP. Ministri Provinciali, e Generali. 560. Vedi Villaceziani. S. Pietro Regalado. Autor della Lette-

TZ . ec.

Riforma de i Conventuali, e loro riduzione all' antica Regolare Offerpanza, Vedi Statuti di Giulio II. Conventuali Riformati. S. Giovanni da Capistrano. ec. La reforma de i Conventuali facevasi col ridurgli alla purità della Regola. 257. E col fare, che rinunziassero le Rendite, e i privilegi contrari alla Regola. 258. e fegg. La Riforma del Convento di Lione come fosse fatta . 260.

Riformati fotto i Ministri l'anno 1517, erano tutti in purito di Regola, come. gli odierni Minori Offervanti, e fenza veruna dispensa. 262. O foffero effi, o non fossero i soli Coletani, erano vere membra della vetusta Comunisa dell' Ordine, e son de alcuna particolar Congregazione, e continuavano l'antica Osfervanza, incominciata da S. Francesco . 201. e segg. Argomenti del Ragionista contro a ciò

fciolti . ivi .

Riformato, non sempre significa novità d'Istituto, o di forma di governo. 482.

Riformatori diverfi, e capricciofi. 149. e feg. 151. Riforme deverse incominciate, e poi estinte. 149. e seg.

Rigotosto , Luogo dove alloggio S. Francesco co' primi suoi Compagni , non era onefto, ne sufficiente alloggio, 656. Era insieme l'alloggio anche de i Contadini, e de i loro bestsami , non meno, che del Santo , e de i suoi Compagni . ivi . Era una Cafuccia abbandonata, e fatta il pubblico rifugio de i pajjeggieri. 607. S. Francesco non mai lo ricevette per Convento, o per Ospizio specialmente deputato ad uso de i suoi Frati, o suo, ma vi alloggiò come in resugio comune a tutti. 606. e seg. Lo abbandono poi per le parole di un villano, sospetsoso, che S. Francesco volejle farvi un Convento . 606. Quel luogo non fu il primo a contener dentro fe Frati Minori . 507. E' incerso appresso alcuni , se questo antico Lungo sia quello dell' odierno Convento detto di Rigotorto, o di Rivotorto, ivi. L' Autore intorno a quefto punto non decide, ma si rimette a i sentimenti de i Signori Antiquari di Asfifi, e dell' Umbria, e alla pia tradizione de i Popoli. 608. Vede Porziuncula.

Rigotorto, o Rivotorto Convento de i PP. Conventuali nella Pianura di Affifi. 602. In tempo di S. Francesco non era ivi alcuna Chiesa ne grande, ne piccola. 602. 606. F. Francesco Saccardino nel Pontificato di Califto III. ebbe facolta di farvi fubbricare una Cappella, che poi fu detta la Maesta di Saccardo . 602. 603. Dopoi fu ivi fabbricata un Convento, e una Chiesa grande dopo l'anno 1517. 603. e feg. Alcuni PP. Conventuali prete'ero, che il detto Luogo fia il primo Convento dell' Ordine . 603. Giufta l' Autor dell' Orbe Serafico non trovafi alcuna. commemorazione di tal Convento nè appresto Mariano Fiorentino, nè appresso la Franceschina , ne appresso il Memoriale dell' Ordine , le Conformità del P. Pisano . e gli Annali del P. Wadingo . 602. 604.

Rinaldo Graziani fece gle Statute l'apale dette di Giulio II. come , e perch? . 252. 252. Rodriquez, un suo testo, escluso dal Ragionista, si lascia in abbandono, perchè la Caufa degli Offervanti fi fonda fulle memorie antiche, e non fopra le fentenze de-

gli Scrittori moderni . 577.

Romiti di Papa Celestino, loro andata in Grecia, persecuzioni, ritorno in Italia, e giufiificazioni. 118. Trattati da Eretici, e tormentati. 119. Non erano della feren de i Fratscelle. 122. e fegg. RomiS

S Ancia Reina di Napoli con efficuci premure s'impegna per l'osservanza della Regola Minoritica. 157.

Sargue de i Martiri seme del Cristianesimo . 239.

Schiavitudine degli Ebrei, e loro deportazione Affiriaca, e Babilonica non rende affatto spopolata di antichi Fedeli la Terra promesa. 238. e seg.

Scienza non è necessarie, che ne i Confessori fia uguale respetto a tutta forta di Penitenti. 60.

Scoto, Venerabile Giovanni Duns Scoto, Dottor fottile, appartiene a i Minori Os-

Scrittori, che affermano, da i Conventuali effere uleiti gli Offervanti, come debbano intenderfi. 191. e feg. Scrittori favorev li alla Caufa de 1 PP. Conventuale

per qual cagione non concludano giusta il dovere. 303. Scrittori citari da i IPL Conventuali non banno forza ballevolte per la Causa di quessiti. 550. e (egg. Cuali sieno questi Strittori. ivi. Quet., che veramente sevo-ricono a si Conventuali, so homo moderni, o de balli tempi. e banno contrara l'antichidi. 551. Le sentenze di molti si espagnon altramente. 552. Quali sossito primi di accordan il Anziantio Minoritta a i IPL Conventuali. 553. Come s surfeguenti cascarono in errore, sopra i primi. 554. Molti Strittori spaciarono per vera Storia la stavola della Parejla Giovanna. ivi. Guitespe Evreo, estralitano, Vincenzo Monazo di Lerno, e Dantele Uzzo, colle loro regole circa il consenso degli Scrittori; eca non favoriscino alla Cansa dei IPL Conventuali. 556. Qual che siavoriscono alla detta Causa si sono de primi due Secoli Francescam, ni sono contemporane a stati, de quali si divina 556. Molti santis Scrittori dell' Ordine Mimeritto ne i spontispazi delle loro stampate Opere sucono intitolati Conventuali, annatuname uno sosso oscioro sono contemporane a si stati, descritori dell' Ordine Mimeritto ne i spontispazi delle loro stampate Opere sucono intitolati conventuali, annatuname uno sosso oscoro contemporane s. 58.

Scrupoli di alcuni Confessori Offerwanti della Famiglia in sempo di S. Bernardino da Siena, circa la moltitudine delle Centure, e pene canoniche, 61.

Scuie dell' Autore col Ragionista. 652.

Separazione, o segregazione de i Conventuali sotto i Maestri, e degli Osservanti della Famiglia sotto i Vicari eletti, dalla Comunità dell'Ordine, seggetta sumediatamente a i Ministri, come debba intendersi allorede leggesi asserva in questa Apologia 195-215, 216.

Sigilli dell' Ordine non mai dal Concilio di Trento offeriti a i PP. Cappuccini. 635.

Favole del P. Boverio intorno a questa co'a. ivi.

Sigillo de i PP. Ministri Generali di tutto l'Ordine conviene al P. Generale Osfervante anche per sentenza, professia sotto Urbano VIII. 481. Come, e perchè debba ejer sempre de' sols Generali Objervants. 526. Sinone B uni Lauresto in Tolosa per ordine speciale di Urbano V. II.

B. Simone da Cascia ebbe per Maestro il B. Augiolo Clareno da Cingoli. 100.

B. Simone d'Assis streditato implicitumente dal Ragionista fra i Zelanti. 106. Suo elogio. 107.

Somma, o regola, con cui raccogliesi la moltitudine degli Osternanti della wetusta f 2 Comu-

Comunità fotto i Ministri, e de i loro Conventi, i quali in vigor delle Bolle di Lione X. fono dell' odierna Comunité de i Minori Ofervante. 26 . e fegg. 269. Sorbona, Collegio dell' Univerfital Parigina, da chi, e quando fondato. 28. Dal Ra-

gionista malamente è preso per tutta l'Università. ivi. Alessandro d' Ales non eb-

be ivi la Cattedra Magistrale. ivi.

Spele pe' Gradi Scolastici di Maestro, ec. poche, e da farsi sare dalle Comunità religiose, e non gid dal graduato, giusta le Benedettine. 39. 40. Probabilmente se ne faceuano più per laurearfi con Breve, che per laurearfi nelle determinate Univerfitd . 40.

Spirituali . Vedi Zelanti .

Statuti di Barcellona della Famiglia Oltramontana fotto i Vicari. 182.

Statuti detti di Giulio II. 5. 7. Fatti per commissione del detto Papa, del Cardinal l'rotestore, e del Capitolo generalissimo dell' Ordine . 253. In essi fu voluta la riformazione generale di tutto l' Ordine. 251. e fegg. In vigore di effi crebbe il - numero de i Conventuali riformati, i quali per mezzo di riformazione divennero Offervanti fotto i Ministri . 253. Furono rivocati nell' anno 1510., dope che avevano aumentato il numero de i detti Offervanti di la da i Monti. 254 e fes Erano indirizzati alla totale estinzione del Conventualesimo nell' Ordine de i Minori. 254. Ecludevano i Conventuali, non riformati, dall'elezione del P. Ministro Generale, ristringendola alle sole membra della Regolare Offervanza. 212. 212. Dal Ragionista falfamente fi afferma, che non furono fatti per tutto l' Ordine, o per la riformazione universale dell' Ordine, ma solamente per certi pochi Riformati . 256.

Storia breve, circa gli avvenimenti di Frat' Elia, e della sua Fazione . 76.

Storia de' Zelanti, malamente confusa dal Ragionista. 130.

Strumento di Concordia fatto per parte del P. Ministro Generale Numai, e del P. Maestro Generale Conventuale Marcelli nell' anno 1517, non impeliva, anzi fermava, e stabiliva l'offervanza delle Bolle di Lione X., e non liberava i Con-

ventuali dalla giurirdizione del Generale Offervante. 480.

Studi di Parigi, di Oxford, e di Cambridge. 11. Di Mantova, e di Colonia. 12. Studi generali dell'Ordine: Non in tutti a i Francescani era data la Laurea, ma in soli tre ne i primi Secoli. 32. 33. Il Ragionista per provare il contrario tronco un testo delle Costituzioni Benedettine . ivi . Intero quel testo prova ciò, che egli rigetta. ivi . Agli Studj generali da Benedetto XII. ne furono aggiunti ven-tiquattro . 12. In tali Studj i Francescani dovevano leggere le Senienze prima di leggerle nelle Universita determinate pel Magistero . ivi, e legg. Sotto il nome. di Studi generali nelle Costituzioni Alessandrine debbono intendersi le Universi-

Studi generali, e Studi Provinciali. Vedi Lettori. Laurea. Baccelleria. Baccel-

lieri . Magistero, ec.

Studio morale nel Convento di S. Francesco del Monte di Peruzia, quando, e da chi istituito . 60.

Suater per l'unità di qualche Religione vuole la successione delle persone, e come que-

fla fi abbia dalla Comunité de i Minori Offervanti . 282. 284.

Succeilione continuata di Professori della Regolare Osfervanza da S. Francesco fino a i postri tempi fi gode dalla Comunità degli odierni Minori Offervanti, perche questa comprende gli Oservanti detti della Famiglia fotto i Vicarj. 188. e fegg.

legg. E perché comprende tutti gli antichi Osservani e i Riformati, che in tempo di Lione X., e avanti erano membra della vetujtà Consuttà fo to i Ministri. 228. e (egg. Una tal successione continuata da S. France'co si ba dagli odarni Minori Osservanti, non meno di quel che si abbia la continuata successione da San Domenico dagli odarni PP. Predictatori, che sono tutti della Regolare Osservani 21 Domenicana 156. e (egg. 314. e (egg.

Successione continuata si ba parimente da i Minori Osservanti nelle Guardianie. 366. e (egg. Ne Cussodiati, e Cussodi. 373. e (egg. Ne i Ministri Provinciali. 284. e (egg. E ne i Ministri Generali da S. Franceso sino a noi. 407. e

fegg.

Successione Maccabeica nel Regno de i Giudei fino a i tempi di Pomper. 393.

Succellori più d'uno nello stesso i empo come possuno aversi da una stessa persona. 520. Sudditi, che hanno qualche esenzione dalla giuritazione del Superiore comune, purchè in altre cose stano veri fudditi di esso, come gli altri, formano con gli altri uno stesso civile 202. e (eg.

Superiori non cessano di ester tali riguardo a tutti i loro sudditi, benchè non abbiano sopra tutti un uguale giurisdizione, ma bensì sopra alcuni l'abbiano sola-

mente limitata, e riffretta. 203. e feg.

Suppolizioni false, sopra le quali spesso s'abbrica i suoi argomenti il Ragionista, e parecetti altri Conventuali , 55, 56. Sullidi non mai poterono esigersi da i Generali ad intuito delle conferite Lauree - 41.

Proibiti nelle Costituzioni Benedettine . Wi . Non mentovati da Alvaro Pela-

### Т

TEstulliano: Sua dotrina contro agli Eretici è favorevole piustofto alla Caufa degli Offervanti , che a quella de i Conventuali , per cui fu allegata dal Ragionifla 1370. e (egg. Sua Regola circa il confenfo degli Scristori , es. non è favorvolte alle puri del Ragioniffa 1556.

Tellimonianze de i Sommi Pontefici, de i Concilj, e della Sacra Congregazione de Riti non favorificono alla pretefa Anzianità de i PP. Conventuali. 336. e fegg. Tito Romano Imperatore non fu il primo ad elpugnare Gerufalemme. 447. Suo Arco

trionfale in Roma. ivi.

Titolo, e sigillo coll' Iscrizione di Ministro Generale di tutto l'Ordine de i Minori mello in lite al Generale Osservante sotto Urbano V III. 481. Sentenza di-

finitiva in favore di esso. ivi .

S. Tommalo d' Aquino dificaciato dall' Univerfità di Parigi per opera di Guglita mo di S. Amore. 17. Suo diferpalato in Parigi fotto Aleffundro d' Ales da alcuni Moderni fipacciato per favolofo. 18. e (egg. Si addacono, e feiolgono i loro arzomenti. 19. e (egg. Da quali Sertitori fila conteflato. 19. Siflo V. in una Bollazo Consellorate il conteflato. 21. S. 4 fommafo prima di ejfer Religiofo fluido Li Filofofia in Napoli. 19. Disfrutando ivi, da un Frate Minore è vodato rififendere in faccia come un Sole. 19. 20. In Colonia fu diferpolo el B. Alborto Megno. 19.

Tommafo di Tolentino: Carcerato perchè declamò contro alcuni abufi. 117 Liberato dalla carcer è mandato in Amenia. 1vi. Si tratta fopra una propificione di sffo per vedere, fè è anto videnofa quanto la penfa il Ragionifia. 114-e (ERR- Sua ritrattazione. 114. Suo Martirio sell' Iudie Orientali. ivi. Giorunni XXII. inclinava a canonizzardo. e perceb non l' ifictiuò, ivi. Vedi Telanti della Macca. Tribù di Guda come confevoaffe lo Sectiro, quando cimandavano i Maccabe. Vedi Maccabei. Avrebbe perínto lo Sectiro, quando di effa fi fosp preprizionatamente avorato quello, che fi voyverò de i P. Conventuali. 321. e (eg.

Tribù Scismatiche d'Israello, perebe non eredi della successione regule di Giuda.

la degli Offervanti della Famiglia . 454.

## V

Bertino di Casale accusa a Clemente V. trentatinque capi di traspressioni. 126.

23. Coicae l'ejenzione da i Preisti acti Uraine, e non la otterne 127.
Velcovi pembe una volta figlire poveri, constituci la poporeti non rea ejenza, dell'Ordine loro, 4,88, 4,49. La loro Ola fuctificos non bafla per provure, che in quilche Popolo ful Paris, per cienpro, fiffe flato fatto in qualche tempo Arcivescovo, e l'Arcivescovo di Milano jesfe stato Patto Velcovo Suffraganeo dell'Arcivescovo di Pavita, quale di loro farebbe il Succifico degli antesh Arcivescovo di Milano, 519, e (eeg.

Uezio, Daniele Uezio non favorisce alla Causa de i PP. Conventuali. 556.

Ugone di Caftelnuovo Dottore in Sacra Teologia 6. Ugone di Dina , contrario al Ragionissa, dove da lui è citato per favorevole 98. 99. Bissima i Religiosi, che non vogliono star suori delle loro Patrie, o seco non

vogliono ffranieri. Vedi Figliuolanze. Frati nativi. Patria.

Vicari eletti dalla Famiglia Offervante, non prezindicarono all'unità dell' Ordine, e benche Joffero eletti, e prefentati dagli Offeroanti; e i Minifiri avogeno e lobligo di conformangli. 2022. e (eegg. Quando incominciaffero ad efter eletti. 1993. Non governavono la Famiglia Offervante fe non che coll'autorna commonata loro da i Minifiri al tutto l' Ordine 2025, In qual fenfo da Pto II. foffero appellati overi Minifiri. 2058. La facoltà di eleggere tali Vicari fia concentura mello felifo modo agli Offervanti delle Famiglie Famescanes, e agli Offervanti delle Congregazioni Domenicane. 234, e (eegg. Vedi Predicatori I Vicari delle Famiglie Offervanti Minifiro Generale, e ciò fia una novottà clire la Regola, e l'uò dell' Ordine. 435, 4456. 437. Ebbero fempre alpendezza da i PP. Minifiri della Commini dell' Ordine. 205. e (egg.)

Vicarj graviosi degli Osservanti sotto i Ministri non faccusno, che i detti Ostervanti non sojero vere membra della vetusta Comunita dell' Ordine. 200. e legg.
Villacreziani, erano Osservanti della Comunita dell' Ordine sotto i Ministri. 251.

Non poterono apparienere agli odierni PP. Conventuali in tempo di Lione X. 562. Vede S. Pietro Regalado. Autor del Compendio, ec. Autor della Lettera, ec. Vincenzo Bellovacenfe, giudizio di Melebior Cano circa la di lui Sonuma floriale. 110.

Vincenzo Lerinense, sua regola circa il consenso degli Scrittori non favorisce alla

Causa de i PP. Conventuals. 556.

Vincenzo Lunelli Ministro Generale esorta i PP. Cappuccini a riunirsi colla Comunità dell'Ordine. 225.

Unione de i Conventuali odierni, e degli Offervanti in un solo Corpo, quanto desi-

defiderata, e come potrebbe ottenersi senza distruggere l'antica Religione fonda-

ta da S. Francesco. 568. e seg. Quanto sarebbe vantaggiosa. ivi.

Unione di tutti i Professori della purità della Regola Minoritica in vigor delle Bolle di Lione X. 272. Fu una unione soggettiva, o accessoria, non già di tutti eli altri Offervanti a quei della Famielia, ma di quei della Famielia, e di tutti gli altri a quei della Comunità vetuffa. 274. e fegg. Ciò fi prova colla. dottrina del Ragionista, e colle proprietà dell' Unione soggettiva. ivi, e segg. Per tale Unione tutti gli Offervanti divennero in tutto, e per tutto vere membra della vetusta Comunità, si acquistarono tutte le ragioni degli Offervanti della. Comunita sotto i Ministri, e la Famiglia colle altre Congregazioni Osservanti refo effinta. ivi . 276. Effetti, e proprietd di tale Unione. 274. Fila fece, che le presenti Controversie debbano considerarsi come se gli antichi Osservanti della. Comunità vetulta contendessero co i Conventuali del Primato. 276. 292. e fegg. Qual sentenza , pare , che dovrebbesi dare circa una tale contesa . 277. 278. La suddetta Unione soggettiva, o accessoria, provast anche attendendo i diritti, che. Lione X. volle nella Comunità Offervante sopra i Conventuali, e altri Religiosi Mendicanti . 288. E offervando, che altrimenti ne seguiterebbe (giusta la dottrina del Ragionista) che Lione X. avelle tentato di assatto distruggere Pantica Comunita dell' Ordine Minoritico incominciata da S. Francesco, cangiandola in una Riforma recente . 291. e fegg. E cid senza veruna necessita. 292. Come s' intendano alcuni Scrittori allorche dicono, che i Coletani, e tutti gli altri Offervanti furono uniti a quei della Famiglia . 315. Ancorche tutti gli Offervanti foffero stati uniti soggettivamente a quei della Famiglia, nondimeno suffisterebbe la Causa degli odierni PP. Minori Oßervanti. 215. 216.

Unità dell'Ordine non mai rotta dalla Famiglia Offervante. 201. e fegg. Teffi-

monianze su di ciò de i PP. del Sacro Concilio di Costanza. ivi.

Università: fuori di effe era vietato agli antichi Frati Minori il prender la Laureazione. 9, 13, Quelle erano le Universito. 4, S. Fre file erano determinate per la loro Laureazione. 9, 13, Quelle erano le Università, di Parigi, di Oxford, e di Cambridge, ivi. Nel terzo Scolo Minoritto verfo i principi del vostito Conventia-lefino ne finono aggiunte trediti: 11. Quali efercizi doveffero fasti in effe per configure la Laurea. 13, e (egg. Fenpo, e luogo di talt efercizi. 16, e (egg. Ved. Baccelleria. Baccelli ettiri. Maettiv. Maettivo Magliote. Parigi; del

Voce attiva, e paliva degli Offervanti nelle elezioni de i Ministri. Vedi Ministri Generali. Ostervanti della Famiglia. Ministri Provinciali, ece. Voce passiva... non mai pedutassi degli Ostervanti della Famiglia. 443: e segg.

Uso povero de i Frati Minori: Varie opinioni negli antichi tempi circa esso. 148. e (cg.

Wadingo, che facesse, e che dicese circa gli Annali del P. Boverio. Vebi Boverio. Sua grave sentenza circa alcune non necessarie Risorme. 151.

Х

XImenes. Vedi Francesco Ximenes Cardinale.

Zacca-

## 7

Z Accaria Bovetio Annalista de i PP. Cappuccini. Vedi Bovetio.

Zannetto da Udine Ministro Generale ottenne da Sisto IV. le successoni erediture de 1 vetusit Conventuali. 465.

Zelanti fi oppongono a F. Elia nel Capitolo Generale di Affifi. 78.

Zelanti Celvinii non pretendevano, che si dovessero osservare tutti i rigori praticati da S. Franceso, e da i suo primi Compagni citre la Regola, come assermi da Razionisla, 85, e seg. Discreditati dal Ragionista, e qui dissi, 105, e segg.

Perfeguitate da Frat' Elia . 82. e (cgg.

Zelant' della Provincia della Marca, ingamati da falla voce, in qual propoficiane prorompi piro. 114, S difeore fopa la lova propoficiane. 113, e Geg. Lova strafporti budinati, vivi. Farono condamati alla carcere. 117. Liberati, e mandati al Re d'Amenia. vivi. Calumatisi, e perfiguitati in Arm. nia. vivi. Conoficiati innocenti, e norrati. 118. S. Pietro Celefino gli efensa dall' Ubbadienza dell' Ordne vivi. Perfiguitati fisto Boneficio VIII. vivi. Calumatisi, e affitti come Eretici. vivi. Vendicata da Dio. 119. Calumati dal Ragionifia. vivi. Difefi dalla taccia di Applatia. 110. e (egg. E dalla taccia di Eretici Fraticelli. 121. e (egg. Sotto Matteo d'Acquafparta fi erano querelati di alcuni abufi intorno alle limpine pecumatire, e alle figlinolanze. 9, 9, 9, e (egg.

Zelanti indi(c.eti , e capricciofi, imperitamente appellaruno privilegi le Apostoliche Dichiaruzioni della Regola . 83, 93. Zelanti discreti, e indiscreti . 147- 148. Capricciose Resorme di alcuni di esse. 149, e seg. I Zelanti discreti non termina-

rono affatto nell' anno 1218. pag. 156. e feg.

Zelanti Na.bonesi, e Spirituali Tolcani. 113-e (egg. Loro follevazione). p-parazione copriccos di allo Ordine. 118. Facticoro di n'injustezza l'Ordine, parazione copriccos di allo Ordine. 108. Facticoro di n'injustezza l'Ordine, accifiadolo folamente per l'Abiro, e per le cerebe ne 1 temp de ricolis. 118. Contro Narbones fii industa la Stravagante (Quorumdam di Govanni XXII. 128. Errori; e perfila optinazione di venticinque di esfi. 119. Loro fine, e ultimo fipplicco di altuni di esfi. 119. Loro simboglista dal Ragionalla, e consisti con quella de 1 buoni Zelanti de i temp di Clemente P. 120. e (egg. Sentimento del P. Wadango carca gli errori di atti Zelanti 136.

Zelanti settantadue dispersi in diverse l'rovincie dal P. Ministro Generale F. Creseenzo di Jesi. 104. e segg. Religiosità de 1 medesimi. 103. e segg. Richamati

dalla loro dispersione dal P. Generale B. Giovanni da Parma. 111.

Zelanti fotto Clemente V. 101. e (egg. 126. e (egg. Zelanti accufati come Eretici dal Cenerale Fra Gonfaloo. 118. Zelanti significati e, e lodata nella Bolla Ite & vos di Lone X. non jarono i Narbonofi, ne altre difeloli, o inquieti. 139. 140. Zelanti vetutti per qual cagono sieno in poca sisma appresso il Regionista, e in molta appresso pi Sertitori Ossopromati. 111.

Zoccolanti, Scarpanti, 174

Zoccoli, nel principo ustat da fili Offervanti della Famiglia, e neppure da tatti effi. 174. Permeffi a i Frati Minori, eziandio Conventuali, della Comunta dell' Ordine dagli Status Melfiandrum, ivi. Ulati nel fino Generalato, e nelle vofite delle Provuncie dal P. Mino Gen. F. Egido Delfini in tempo del vetufo Conventualefimo 449. note eletta a: 174.

Fine dell' Indice del Secondo Tomo.



# LIBRO SESTO.

I gradi Scolastici de' Frati Minori de' primi due secoli Francescani, conservati più tosto dagli odierni Oservanti, che dagli odierni Conventuali, atti non sono a far credere, che agli odierni Conventuali più tosto che agli Oservanii appartenga la Comunità di quei vetusti Francescani.



ON 6 qual forta di loica inducesse il mio Ragionista ad inceature nel suo volume il settino capitolo con questo titolo: I gradi Svolassisi di Baccelliere, e di Massfro, e il titolo di Reggente de
primi due Secoli Francescani, persovati sino al
presente giorno no Conventuali, e rigettati dagli
Ossivanti, dimossirano, che gli stissi primi due sicoli mon surono Ossivanti, ma Conventuali: mentre non so, qual connessione possa effere tra que-

fle tte propofizioni: i Frati Minis, de primi due levo ficoli astanio Magliri, e Baccellirii gil edirusi Offronati mon bamo na Magefri, ne Baccellirii gi deirusi Offronati mon bamo na Magefri, ne Baccellirii gi dunque son fiono degli antichi Frati Minori. Conciofache concedura la prima, e, la feconda, ciaficheduno ben vede, che può effer falfa la terrazi perocchè i Frati Minori, fenza ceffare di effere gil fieffi Frati Minori ori poliono per giulti motivi aver ceffato di fare i Baccellicri, ed i Maschri; ficcome furono veri Frati Minori nel bel principio del Ordine, prin che tra effi foffe il grande Aleffandeo di Ales, quantunque non avesfiro allora nè Macfiri, nè Baccellicri, nè Tom. II.

Reggenti . ma solamente de' Lettori , il primo de' quali su Sant' Antonio da Padova, cui lo stesso Patriarca San Francesco diede la patente di questo tenore (1).

(1) Apud Vuad, tom. #. 33. Ed. Ram.

Al mio dilettissimo Fratello Antonio. Fra Francesco annunzia sa-2. pag. 49. lute in Gesù Crifto .

Mi è piacciuto, che tu interpreti a i Frati le lettere della fanta Teologia, in tal guifa però, che nè in te, nè in altri (il che ardentemente defidero ) si estingua lo spirito della fanta orazione (a) , giusta

la Regola , che noi professiamo. Sta sano .

L'avere o Baccellieri, o Maestri, o Reggenti non è già un punto essenziale di Regola, o di vita Minoritica, come appunto è lo spropriamento di ogni cosa in particolare, ed in comune. Su quetto essenziale spropriamento fit fondato l'Ordine, e però senza quello non può mantenersi la diritta discendenza de' Francescani primitivi : non su poi fondato sugli accennati gradi scolatici, a i quali è affatto indifferente l' Ordine ; anzi ne' fuoi primi anni non gli avea : ficcome i PP. Domenicani ne' loro primi anui non aveano il vivere d'incerta mendicità. Dunque ficcome gli odierni Domenicani, lasciata la vita di mendicità incerta, in cui fi mantennero i Religiofi de loro primi due fecoli, ed accertate le rendite, come le hanno al presente, non cessarono di essere della primitiva Comunità Domenicana, ma fi ridusfero anzi alla vita primiera de' PP. Predicatori ; così i Minori Offervanti (quando ancorafosse vero, che rigettati essi avessero i gradi scolastici, nell' Ordine. Francescano introdotti alcuni anni dopo essere stato questo pienamente fondato, e approvato) nel rigettare i detti gradi non avrebbero ceffato di effere la primiriva Comunità Minoritica, piantata da San Francefco; ma ridotti anzi si sarebbero in questa parte alla vita, e alle costumanze primitive di quella Comunità medesima, la quale ne suoi principi non aveva nè Reggenti, nè Baccellieri, nè Maestri.

II. Un tale giutto, e semplice raziocinare ci sa conoscere l'inutilità dell'affunto del fettimo capítolo delle Ragioni Storiche in ordine ad inferire, di chi fia la primogenitura Francescana, se degli odierni Conventuali, o degli odierni Offervanti: potendo ella effere tanto bene-di chi non ha i gradi scolastici, nell'Ordine introdotti alcuni anni dopoi la compiuta fua istituzione, quanto di chi gli ha. Ma non. per tanto aftenere io mi voglio dal confutare altresì questo capitolo fettimo; imperciocchè per quanto la indifferenza dell'affunto, in riguardo alla causa principale da difendersi, mi ritragga la penna dall' opera; nondimeno all'opera stessa molto più la irrita, e spigne l'osservare, quali, e quante sieno le falsità, dal Ragionista in detto capitolo accumulate; quanto sia il caso, che sa egli di un tal punto, per abb stare la Osfervanza; e quanto sia rigorofo, e facile alle censure. non meno contro all' odierna Offervante Comunità, che contro alla Famiglia del Trinci, e di San Bernardino da Siena, retta dopoi fino a Leone

<sup>(</sup>a) Viden. S. P. Franc. in Opufc. collat. 15. 16., & colloquio 15. . Item S. Bonav. in Epiff. ad Magiffrum innominatum, & in expost. cap. V. Regula FF. Minerum, & Hugo de Dina , ac Barthelemaus Pifanus in expositione ejufdem Cap.

Leone X. immediatamente da propri Vicari. Principierò dunque a difaminare anche i gradi, e gli ultizi feolatitei de Fratu Minori de loro primi due fecoli, e la maniera, in cui regolarmente fi conferivano; acciocché diferente fi poffa, fe rifipetto a que gradi ancora la polità dei primi due fecoli Francefanni abbla i fuoi rificontri più tra gli odierni Minori Offervanti, che tra gli odierni Minori Conventuali : e nello fiello tempo farò la ficoperta; e la confuzzione infieme di molti sbagli, e fottili artifizi; che fi feorgono nel fopraddetto capirolo tettimo del Ragionità, il quale fa ivi, come altrove, ogni sforzo, per ottenere a qualunque cotto la tanto fofpirata, ma non mai metitata, favorevole fentenza di Figlimolo primogeniro.

III. E prima di scendere a proporre alcun capitolo, stimo bene avvisare il mio Lettore di una falsa supposizione, su di cui spesso si fondano i di lui raggiri. Suppone ivi, come altrove, spessissimo il Ragionista, che pria de tempi di Leone X. non fossero nel Mondo altri Minori Osservanti, suorche i seguaci di Fra Paoluccio Trinci, ovvero quei della Famiglia Offervante, governata immediatamente da propri Vicari, e che tutti quei Francescani, i quali non erano di quella Famiglia, fossero Minori Conventuali: onde quando a i Conventuali antichi contrappor vuole gli antichi Offervanti, fempre contrappone loro gli Offervanti detti della Famiglia, come fe nella Comunità dell' Ordine non fosse mai stato allora pur un sol' Osservante. Di qui ne fegue, che in quanti Francescani Conventi, prima del Pontificato di Leone X., non abitavano i Minori Offervanti della fuddetta Famiglia. in tanti egli fempre affermi, ed affermar debba, che abitavano i Conventuali vetufti, i quali poi, per maggiormente confondere le cofe, suppone che fossero gli stessi co suoi medesimi odierni religiosissimi Conventuali. Su questi principi falsi, da lui non mai provati abbattanza, per quanto spesso impegnato siasi di mostrarli veri, e certi, egli appoggia. quafi tutta la fuperba macchina delle ragioni, prodotte nel mentovato capitolo, e di altre ancora, che compongono altri fuoi capitoli, i quali perciò restano tutti bastevolmente rigettati, ove si riprovano i suddetti falsi principj. Con tale avvertenza potrà, se così vuole, il mio Lettore affacciarsi alla lettura delle di lui Ragioni , e vedralle in gran parte fyanire. Per quello poi, che rifguarda il detto capitolo fettimo, eccomi a mostrare delle medesime Ragioni la vanità, disaminando în più semplici capitoli la politia Francescana antica, e moderna intorno a i gradi, e agli ufficj scolastici.

Il darsi a quei, che insegnano la Sagra Teologia, il nome di Lettori Generali, o di Lettori Provinciali, siccome ancora il dividersi i luoghi di studio, coll'appellarsi altri Studi Generali, altri Studi Provinciali, non è nuova invenzione de Minori Oservanti, ma cosa praticata dalla Francescana Comunità, precedente a i tempi di Lione X.

TN punto principale, su cui sa strepito il Ragionista, per provare, che da i Conventuali si mantengono per anche gli antichi gradi, ed uffizj scolastici, e che queiti lasciati si sono dagli Offervanti, è, che i Conventuali hanno gli uffizi di Baccelliere, e di Reggente, ed il grado di Maeitro, e gli Offervanti non hanno nè Baccellieri, nè Reggenti, nè Maestri, ma per lo più fol tanto i Lettori o di Filosofia, o di Teologia, o Provinciali, o Generali, o che tuttavia esercitano la loro carica, o che ne hanno terminato l'esercizio, e diconsi perciò Lettori giubilati, ma non già Maestri; non conserendosi tra gli Osservanti la laurea del Magistero. Chi per altro vorrà scorrere alquanto coll'attenzione sugli antichi monumenti, conoscerà, che i nomi di Lettori, come si usano dagli Osfervanti . non fono dentro l' Ordine Minoritico novelle appellazioni , nè novelli ufizi : che che fia per ora de nomi di Baccellieri di Reggensi , e di Maestri , de' quali parlerassi dopoi . Conciosachè nella Lettera circolare del P. Fra Buonagrazia, Ministro dell' Ordine, spedita. nell' anno 1279., cioè, nel primo fecolo Franceicano, leggeli, che agli STUDJ GENERALI, o agli uffizj di LETTORE, alcuno effer promoffo non debba , ebe nell' Ordine abbia contratta la macchia di qualche delitto (a), Nella Pastorale del P. Ministro Generale Fra Michele di Cesena, scritta dopo il Capitolo di Napoli dell'anno 1316. abbiamo, che i Frati giovanetti mandati agli STUDJ GENERALI aftene-re si dovessero dall'andare a cavallo, e se terminato il loro corso tornati fossero in tal guisa, non dovessero in conto alcuno esfere ammessi all'ufizio di LETTORE, e di Predicatore : E che nessuno si mandasse agli STUDA GENERALI, il quale non potesse andare a piedi (b).

(a) Rullut notatut in Ordine de alique macula criminis . . . ad Studia generalia, feu Lectoris officium debeat aliquo modo peomoveri. Apud Chronolog. Scraph. Relig. P. Mi-

chaelis Angeli a Neapoli pag. 32. col. 1.

<sup>(</sup>b) Ne adelesentes Feuter ad Studia generalia transmis ullo medo equitarent . . . . Ge sue absoluto, ita regreticatur , ad Lectoris, go Predicatoris oficum mulitarum admitte-evente. Septimo pe nilma ad Studia generalia transmittatur , qui pedester ire non poste. Ibid. 2019. 43. COl. 1.

Di tali Stuli, e Lettori frequentemente si sa menzione e dagli antichi Superiori Generali, e dalle vetutte leggi della Comunità dell' Ordine, come dalle Farinerie, dalle Benedettine, dalle Martiniane, dalle Giuliane, ed in altri monumenti dell' antichità Minoritica (a), che. per non effere inutilmente molesto al mio Lettore, io tralascio, contentandomi di alcune altre poche testimonianze, per compiere il prefente capitolo.

II. Tali fono le seguenti. Negli Statuti Papali di Giulio II. si ha: Ordiniamo ancora, che oltre gli Studj generali dell' Ordine, e delle Provincie. s'istituiscano al solito i Lettori da i Ministri Provinciali almeno ne i Conventi maggiori di ciaschedune Provincie, o Custodie, debitamente riformate, e dell' Offervanza regolare (b). Questi sono gli Studi Provinciali, oltre gli Studi Generali, che, per riformare tutto l'Ordine, allora tribolato dal Conventualesimo antico, si volevano ne soli Conventi, i quali fi erano debitamente riformati, deposte le larghezze di quella Conventualità, o, fenza mai abbracciare gli abufi de' Conventuali, fi erano fempre confervati nell'offervanza della purità della Regola . Alessandro IV., indirizzando un suo Breve a due Frati Minori, per farli Inquisitori in Boemia, ed in Polonia, dà ad uno di essi il titolo di Lettore, dicendo, a Bartolomeo Lettore &c. come può vedersi appresso il Wadingo (c). Niccolò III. nel suo Breve Sicut ex litter arum, ipedito a Michele Paleologo Imperadore de Greci, dice a questo, di avere a lui destinati Bartolomeo Vescovo di Groffeto, e i diletti figliuoli Fra Bartolomeo di Siena Ministro della Soria, Filippo di Perugia, e Angiolo di Orvicto LETTORI dell' Ordine de Minori (d), E nel Breve Desiderantes, o sta Lettera Apostolica, indirizzata a i sopraddetti, pone questo titolo: Al Venerabile Fratello Bartolomeo Ve-Covo

(2) Aliis autem Conventibus babentibus ea Studia , que in Ordine Generalia nuneupani sur , Generalis Minister in Capitulo generali provident de idoneis Lestoribus . Conftitut. Benedicti XII. cap. 9. apud laud. Chronolog. pag. 51. col. a.. Vid. etiam ibi pag. 52. col. 1.; & Constitut. Farinerias cap. 6. ibidem p.g. 71. col. 2., 72. col. 1., & cap. 10. ibi pag. St. col. 1.; Conflitut. item Martinianas cap. 10. ibi pag. 95. col. 1., cap. 11. pag. 96. col. 1. Conflitut. Alexandrinas cap. 5. ibi pag. 163. col. 1. &t 2., &t pag. 164. col. 1., Statuta Julii Il. cap. 5. particula 9. apud Firmamenta trium Ord. Pari. 3. fol. 14. a tergo col. z. & particul. 12. ibi fol. 15. col. 1, particul. 14. fol. 15. a tergo col. 1.. Vid. etiam Bullam Virtute confpicuos Clem. IV. in Bullar. Cherub. tom. 1. Bulla 4. 6. 5. Breve Sicus ex litterarum Nicolai III. apud Vvad. ad ann. 1278. n. 3., & ejus Breve Desiderantes ibi n. 6. vid. etiam ad ann. 1307. n. 12., & ad ann. 1310. n. 3., & 1321. n. 16.

(b) Ordinamus etiam , ut ultra Studia generalia Ordinis , & Provinciarum , ordinensur more folito Leftores a Ministris Propincialibus, faltem in majoribus (Convent bus) fingularum Provinciarum, vel Cuftodiarum debite reformatie, & Observantia regularie. Statut. Julii II. cap. 5. particula 14. apud laud. Firmam. fol. 15. a tergo col. 1.

(c) Bartholomao Lettori de Brunna, & Lamberto . . . Fratribus Ordinis Minorum . Apud

Vvad. ad ann. 1157. n. 17.

(d) Venerabilem Fratrem noffrum Bartholomaum Episcopum Groffetanum, & dileftos filios Fratres Bartbolomaum de Senis, Ministrum Syria , Philippum Perufinum , & Angelum Urbewetanum LECTORES ORDINIS MINORUM, virer Catbolica Fidei zelatores, feientia. praditos , observatores voluntaria paupertatis , & vera bumilitatis amicos ad tuam prasentiam definamus . Apud Vvad. ad ann. 1278. fl. t.

ficus Grossettamo, e a i diletti figliuoli Fra Bartolomeo di Siena, Minifro di Soria, Filippo di Perugia, e Amgilo di Orvitto, LETTO. RI DELL' ORDINE DE MINORI, mosfri Numi &c. (a). Qui può notare il Raggionita, che anche fuori dell' efeczio della Lettura, e ne' Ministeri delle Provincie ritenevasi dagli antichi Francescani il semplice titolo di Lettore. E per fine il Capitolo generale di Perugia nella pur troppo celebre Lettera, scritta a tutti i Fedeli, in occasione della gran controversia sopra la povertà di Cristo, e degli Apotoli, nel Pontificato di Giovanni XXII., usò le seguenti parole: A tutti i Fedeli, di Cristo de della Gromania superiore, Arnaldo dell' Aquitania Ministri Prosiniati, e Massir in Sagra Trologia: Ugone di Castelmovo, e Gugistomo Abmuchi Dottori di Sagra Trologia: Ugone di Castelmovo, e Gugistomo Abmuchi Dottori di Sagra Trologia: Nicolao Ministro della Francia, e Gugistomo Bho Baccellari in fagra. pagina, e tutti i Ministri, i Custodi i, i Disperti, ed i LETTORI GE-NERALI DECLI STUDPI GENERALI, congregati nel Capitolo generale

dell'Ordine predetto , falute &c. (b) .

III. In questa Lettera si può osservare, che i Lettori generali sono appellati in turba, o in confuso, ed i Maestri, i Dottori, e i Baccellieri, che si trovavano in quel Capitolo, fignificati sono co propri nomi, e contati, per così dire, a dito: indizio ben chiaro, che i Lettori generali nel detto Capitolo, e per confeguenza nella vetusta Comunita dell' Ordine Minoritico, erano affai numerofi, quando i Maestri, i Dottori, ed i Baccellieri erano affai pochi. Quale poi fosse la vera cagione della difuguaglianza di quetti due numeri (avendo già fatto vedere in quetto Capitolo, che il femplice nome di Lettore, o di Letzore generale non è cosa novella nell' Ordine, conforme neppure la divisione degli Studi in Generali, e non Generali) si dirà ne' seguenti capitoli, col farfi vedere, quale fosse la via ordinaria, per cui gli anti-chi Minori giugnere potevano a i gradi scolastici di Maestro, di Dottore, o di Baccelliere: vedutofi quanto fosse stretta una tal via, intenderemo tantosto, che pochissimo esser dovea tra i Francescani vetusti il numero de Maestri, de Dottori, e de Baccellieri, quantunque vasto sosse quello de Lettori di Sacra Teologia, de Sacri Canoni, o di Sacra Pagina, i quali e tuttavia efercitavano, o terminato aveano l'efercizio de' loro scolastici uffizi dentro i Conventi dell' Ordine, a tenore. delle Costituzioni Francescane . Quindi è , che se si scorrano i Registri delle Bolle Pontificie negli Annali del Wadingo, specialmente dal Pon-

(1) Venerabili Fratri Bartbolomae Epifopo Groffetano, & diledis filir, Fratribus Bartbolomos de Senis Minifro Syria, Philippo Perufino, & Angelo Urbevetano, Ledostbus Grdinis Minerum, Numetis noficis Gr. bio 1800.

(b) Unimer's Crieft Statistu . Fratter Mithel Ordini Frattem Minerum Genralit Minerum Gutter and the Gutter and the Gutter and Statistus Sperioris Genemaie, Arnalitus Agustanie, Preventia In Minifer, Gri in Saret Theologia Magifri; menon lingt de Coffre neve, & Gutterm Manchi, Saret Theologia Palever: Nordinu Minifer Francia, as Cullisions Blee Barcalisarie in farce pagina, & emma Minifer, Codicte, Office, Cultifred Barcalisarie in farce pagina, & emma Minifer, Codicte Minifer Francia, as Cultiforn Gutter Currentium Manchina Company (and Company). In Company Control (print) Paris (and Company).

tificato di Benedetto XII. fino a quello di Urbano VI., vi fi troverà un numero ben grande di Frati Minori affiunti al Vefcovato, tra quali pochiffimi fono intitolati Maeltri in Sacra Teologia, e moltiffimi col titolo di Professori di Sacra Teologia, o di Letterati.

## CAP. II.

Non in tutti gli Studj generali dell' Ordine conferivasi il grado di Maestro, e di Baccelliere a i Frati Minori de primi secoli Francescani, ma in alcune poche Università, elette dall' Ordine, e determinate loro a questo essetto dalla S. Sede Apostolica.

Uttoche per via strasordinaria trovisi conferito il Magistero ad alcuni antichi Frati Minori per Breve Apostolico, specialmente ne' tempi posteriori alla peste dell' anno 1348.; non per tanto la via ordinaria di confeguire questo grado fcolastico appresso i Minori vetusti era il sare le sue funzioni nelle Università, elette dall'Ordine a questo fine, e confermate al fine medefimo dalla Sede Apottolica. Ne feguenti capitoli vedranfi di ciò le prove, allorche faratti costare, che tanto si suppone in varie Bolle Pontificie da allegarsi, ed in vari Statuti dell'Ordine; e allorche mostrerassi contro al Ragionista, che non tutti i Lettori de' XXIV. Studi, nominati nelle Costituzioni Benedettine, e degli altri Studi generali dell' Ordine, promossi erano al Magistero, ma quei soli, che fatte aveano le debite scolastiche sunzioni nelle determinate Università . Per ora basterà riportare il tenore della Bolla Cum in bumanis &c. di Martino V., in cui si legge : Determiniamo, che quanti nell' Ordine de Minori fono stati , o saranno promossi al Magistero in Sacra Teologia fuori delle Università , elette specialmente a tal fine dallo stess' Ordine , per mezzo de Capitoli suoi generali, e senza aver letto nelle Università approvate, come per legge, o per consuctudine sono tenuti a sare coloro, che si vogliono in tale scienza sar Maestri legitimamente, essi non possano per l'avvenire di detto grado godere, nè si reputino per Maestri di Teologia, nè prefunano di fare da Maestri, o di nominarsi Maestri (a). Somigliante ordinazione si ha negli Statuti, detti di Giulio II., ne quali

(3) Derenimus, quid qui unaque esperiature in profinsi, de in faurum retricture in disto Orline Misseum premist al Magefeiti gradum in Thoughts coust monoritares, de disto Orline Misseum premis da Magefeit gradum in Thoughts coust monoritares, de disto cursus las va Sentatus legenim in Universation appointing, after legitimes delites cursus luss. Sentatus legenim in Universation appointing, after legitimes, after legitimes de confustualine, voi de june in bujement ficturat in imagefinate, insimal de cartes guadres phési, a met blecaura retrutaren pos Mageffeit Deslegia, nor fe pro talibus geerre, de nominare prefumant. Apud Vada toma no. in Regele page, alternative production.

fl comanda, che per l'avvenire non fi facciono promozioni at Magiflere, al Baccellirezto, e fimiti, n' Capitoli, o altreve fuori delle Univerfici in modo alcuno, o per qualunque autorità (0). Così questa rifoluzione, come anche quella di Martino V., su necessaria in que tempi posteriori alla pette del 1348. e del lungo Scilina, terminato nel Concilio di Coltanza, ne quali come nel retlante della Disciplina Regolare, così estandio nel modo di ottenere i gradi solattici erano insorte le risissifiatezze e costa bene dalla testimonianza di molti Scrittori, che gli abuti, e le rilassifiatezze contra le leggi, prettanti a gradi simili, firono una gran patte della funella cagione del vetuso finito Conventualessimo, e delle misterie dell'Ordine, descritte nel primo mio libro (6). Onde tanto Martino V., quanto gli Autori degli Statuti di

(4) Diffridità indidente, ne a cutero in Ordine alique promotiones bujusmodi Magifiratus, Bacebalariatus, 6º bujusmodi in Capitulis, vet alibi ubicumque extra Universitates quocumque mode, vel quacumque authoritate sant. Statut. Papalia Julii II. (22), 5, partetto

23. apud Firmamenta 3. Ord. part. 3. fol. 15. col. 1.

(b) Jam pravidebat (S. Francifcus) tali occassione Studii bac & alia multo deteriora proventura in Ordine suo; utpote , ambitionis officiorum , & promotionum , ac indebitat commissiones officiorum, & Pralitionum talibus scientia fastum, & non virtutis, & Religionis fantla exercitium , nec practicam sufficientem , nee affectum babentibus , committendis ; quorum regimine maxime relaxatus fuit Ordo. Auctor tractatus, cui titulus. De fludiis . Gr fludentium pramonitis . Apud laud. Firmamenta part. 4. fol. 99. a tergo col. 2. Et fic tales ibidem (tdeft , Parifits , & in alits Ordinis fludits quaft totum Ordinem olim corruperant , & relaxaverant, ut experientia vidimus. Idem Art. 8. ibidem fol. 200. a tergo col. 2. &c fol. 101. col. 1. Quinimo etiam & Ordo ifte tantus, & alii plures in simili maximum ex bot paffi funt detrimentum, & tottus relaxationis, & deformationis exordium . . . . Nam ad oculum (Heu prob dolor!) experimur, & videmus, quod etiam Studentes, & Magifiri, qui pra cateris peritiores in bis, qua funt Regula nofira, & flatus effe deberent. & aliis in bis pracellere, atque dirigere; e contrario . . . contemmunt & respicere, vel audire quasi dedignantur fua Regula , & fui flatus declarationes . . . in quibus frequentius ignorantifimi repersuntur : & experientia docet, quod per tales, & talium ignorantiam , & contemptum. maxime relaxatus fust Ordo, & per multos relaxatur. Art. 12. ibi, fol. 103. col. 1. & fol. 201. 2 tergo col. 1. & 2.

Prafertim dum tales sie promoti, non attenta aliàs eorum insussientia, impudentia, & relaxatione nimia . . . G Ordinem regebant , vel veribt corrumpebant , partialitates ruinofas feftando, & inducendo, vitam communem pofiponendo, tam in cibis, leftis, cameris, & aliit exemptionibus, quam in aliit relaxationibut : ex quibus tanta deformationit, feu relaxa-Bionis , & perditionis occasio in Ordine pracipue orta eft . Ideo bes occasionibus finem imponere . G ententionem Studii , ac Studentium in multis ad finem debitum reclificari volentes , ac cou-Sequenter, unde tanti Ordinis ruina propter pradicta orta eft, occasionem non parvam rele-Dationi , & reparationi ipfius Ordinis dare , & multis prodeffe cupientes ; cum fic ab illuminatis , & probis Fratribus , utramque scientiam , videlicet , infusam , & acquistam babentibus olim maxime promotus, suffentatus, & augmentatus fuerit non soimm Ordo isle, sed etsam status Ecclesia Sancia, ut patet ; talibus in bis providemus: districtios inhibentes, ne a catero in Ordine aliqua promotiones bujufmodi Studiorum , Magiffratus , Bacchalariatus , & bujusmodi in Capitulis, vel alibi ubicumque extra Universitates quocumque modo, vel quaeninque aufforitate fant , wel recipiantur Gre. Statuta Papalia Julis 11. cap. 5. particula 13. Apud Firmamenta 3. Ord. part. 3. fol. 15. col. 2. Ideoque talis labor prasantissimus, & exercisium bujusmodi studii, servato semper spiritu devotionis, taliter ordinandum, & modificandum effe decernimus, ut a perfeftiori exercitio virtutis, ad quod ordinari, & regulari debet , amplifte non diffrabat , nec Ordinem a fua perfectione . . . ficut ballenut fecit , pro-

Giulio II., desiderosi di ridurre l'Ordine Francescano alla candidezza. e alla disciplina de suoi primi due secoli, per quanto era moralmento possibile, sumarono bene di togliere gli abusi, insorti circa i gradi scolaitici, e di ristabilire la Politia primiera, ordinando, che fuori delle determinate Università, e senza premettersi le consuete scolastiche. funzioni, non si conferissero i nominati gradi scolastici, ed altramente

conferiti, fossero totto foggetti alla nota di nullità.

II. Le Università poi elette dall' Ordine Francescano, ed approvate dalla Sede Apotolica, affinchè ivi laureare si potessero legittima-mente i Frati Minori, prima surono tre sole, cioè, quella di Parigi, quella di Oxford, e quella di Cambridge. Così abbiamo dalle Cottituzioni, dette le Benedettine, fatte da Benedetto XII. per l'Ordine Minoritico nell' anno 1336., e pubblicate nell' anno seguente, come narra il Wadingo (1), nelle quali fi legge, che coloro, i quali faranno (1) Tom. dellinati a leggere i libri delle Sentenze in Parigi, in Oxford, o in 7. edia. Roma Cambridge, ii debbano eleggere per certo ivi determinato tempo da Pag. 200. quelle rupertive Provincie, uno, o due per Provincia, cioè, in Parigi un anno dalla Provincia di Francia, e nelle altre due Università due anni dalla Provincia d'Inghilterra, e nell'anno terzo dalle altre parti dell' Ordine &c. Dopoj facendofi chiaramente conofcere, che per li Frati Minori allora non vi erano, fuori delle nominate fole tre, altre Università, ove si facessero per via ordinaria i Maestri, ed i Baccellieri, si soggiugne : Se accaderà, che per l'avvenire dalla Sede Apostolica si ordini, che in altri luoghi, o Studj si facciano, o postano farsi i Maestri, o i Baccellicri di sacra Teologia, quei, che dell'Ordine detto sa-ranno deputati a leggere in tali Studj le Sentenze, si eleggano come sopra si è ordinato circa lo Studio di Parigi (a). Lo stesso abbiamo dalle Costituzioni Farinerie, ove trattandosi de Baccellieri (cioè, di quelli che nelle Università s'incamminavano al Magistero, e al conseguimento di quello profilmamente disponevanti ) così dicefi: Parimente i Baccellicti di Oxford, e di Cambridge vadano nel tempo debito, e similmente i Baccellieri, che sono per leggere le Sentenze in Parigi, debbano effire colà giunti nell' anno precedente, avantiche gli altri Baccellieri incomincino nello Studio le Sentenze : in guifa che debbano effere prefenti a Tom. II.

pter multorum inordinatam affectionem, & modos indebitos ad illud, & vanas afeirationes ad promotiones fludiorum, & taliter promotorum, & insuficientium indebitas exaltationes ad officia , fen exemptiones , & relaxationes , iterato , ( quod absit ) dejiciat , fed in vera luee veritatit , & virtutis , feclufis bis , atque errorum tenebris, promoveat , & dirigat. ib. partic. 8.

viden, etiam ibi particula o. ro. 11. & 11. per totam.

(a) Qui ordinabuntur ad legendum Sententias Parifiis, unus assumatur uno anno de Pravincia Francia . . . . qui autem ordinabuntur ad legendum Sententias Oxonia, duo affumantur duchus annis de Provincia Anglia . . . . Simili quoque modo corum, qui ordinabuntur ad legendum Sententias Cantabrigia . . . . duo assumantur de Provincia Anglia . . . & tertius anno tertio de aliis partibus Ordinis . . . Quod si contingat , per Sedem Apostolicam in posteruns ordinari, qued in aliis loces, seu Studiis fiant, seu fieri valeant Saera Theologia Magifiri , vol Bacealaurei , illi , qui de dillo Ordine (Minorum) deputabuntur ad legendar Sententias in eis , cligantur , us fupra de Parifienfi Studio est ordinatum . Constit, Benedicilinæ cap. 9. de Studite . Orbis Straphici tom 3. pag. 32. Cul. r. & t.

sutti i Principj di quelli, che incominciano le Soutenze. E un po' più fotto: Parimente i Frati , che le leggono per leggere le Soutezze nepredetti Studi, cioè, di Parigi, di Oxford, e di Cambridge &c. (a). Donde vedefi , che trattandofi di Baccellieri , ovvero di Frati Minori, che dispongono profiliamente alla laurea del Magiltero, tempre fi famenzione de i predetti tre Studi; fegno evidente, che froit di quelli me facevafi da Baccelliere, nè confeguivati per ordinaria via il Magiltero.

III. Con tutto quelto non voglio tacere, che nell' anno 1313 (cioè, alquanto prima che si facessero le Benedettine, e le Fariner e) nel Capitolo generale Minoritico di Barcellona, dove fu eletto Ministro di Ordine il P. Alessandro di Alessandria, fu stabilito, che suptutto 1 posto il privilegio di conferire in ogni facoltà i gradi del Magisterio, conceduto alla Università di Tolosa, se altrimenti sare non potevasi senza scandalo, e senza detrimento dell'onore della Religione, a cagione dell' 160 . e del concorso delle altre Religioni , dal Ministro Generale si co-Aituissero nel Convento di Tolosa i Baccellieri da presentarsi, e da promoversi al Magistero; ma che dovesse per altro procurare, per quanto poteva, lo stesso Ministro, che per la moltitudine, e per la insussicienza de Religiosi da promoversi al Magistero non cadesse in disprezzo la facoltà Teologica, e il Magistero stesso (a). Non so se altronde meglio, che dalla rifoluzione di quelto Capitolo generale, raccorre fi possa, che fosse sommamente a cuore a i Frati Minori de primi due secoli, che non si moltiplicasse il numero delle Università, in cui si presentaffero i Baccellieri, e si facessero i Maestri per via ordinaria, e che pochi, e buoni esser dovessero nell' Ordine i Laureati con somiglianti lauree; come anche si raccoglie dalla Bolla Apostolica Servitutis di Martino V. (b). Conciossiache non volevano essi, che si aggiugnesse alle tre già elette Università quella di Tolosa pel conseguimento del Magiftero, fe non fe in caso, che senza scandalo, o senza danno di onore alla propria Religione, fare non si potesse altramente : e di più volevano, che quando per le dette cagioni non potesse farsene di meno, fosse principalissima cura del Generale il fare, che i Baccellieri, da presentarsi a suo tempo al Magnitero, non fossero nè molti, nè infufficienti, acciocchè un tal grado, e la Teologia stessa, non si avvil fero. Che direbbero per tanto ne'di nostri questi antichi Frati Minori de primi due secoli, se tornando a rivedere le Provincie, ed i Conventi, ove abitarono, in ogni angolo risonare ascoltassero i nomi

(b) Dum Fratres prefati feenndum Statuta , & refinationes bujolnudi ad prefatum afumebantur bonerem , panei tautum practuri,... investirentum Maziferi, virtustiisu , & Issudabiti fama Policares Bulla Martini V. Applicitae Strevinitis, apud Vrad. tom. 10. in Re-

geft. pag. 299.

<sup>(3)</sup> Satatum efi in bis Cenitiis, ut, foppsfie priodirie eurefie Universitati Telefa de conferentis in umai facultate gradibus Mugifletti, fi mbjas fanadali, de deriventate housit Schiginati altere for non pfelt, popter ujua. de consultam alternation activitations, evolutionatur per Minifrum Generalem in Conventa Telefano Bateslaveri perfensatit, de presenventur per Minifrum Generalem in Conventa Telefano Bateslaveri perfensatit, de presenventur de Mugiflettism il devolt actual legado mazimi, a propiete multimatione, de infesionation propietation presenventurum busipensati facultat Televigita, de Magiflettism baherestur contemplui a, Apud Dominici de Gubernatio Oth Seraph. tom. PSE 12. Co. 1.

di P. Maestro, e di P. Baccelliere ? Certamente direbbero, che caduta è la politia de tempi loro, e che contro all'antica forma oggifi fanno in quei Conventi i Maestri, ed i Baccellieri, e che il Magistero, e la Baccelleria, o il Baccellierato, almeno per la moltitudine de' promotti, non è più nella riputazione primiera. Credo per altro, che mancaffero allora le cagioni, per le quali folamente potevanfa dal Generale, a tenore della rifoluzione del mentovato Capitolo di Barcellona, constituire i Baccellieri da presentarsi, e da promoversi al Magistero in Tolosa: e perciò pare, che per allora non se ne sacesse altro : perocchè nelle Benedettine, e nelle Farinerie (Costituzioni amendue posteriori a quel Capitolo di Barcellona, e soprallegate) e in altri documenti, non mai fi nominano altri Studi, ne quali per via... ordinaria i Frati Minori potessero conseguire il Magistero, salvochè i tre iopraddetti, di Parigi, di Oxford, e di Cambridge; quantunque per ordine speciale di Clemente VI., mediante un Breve, in cui per quetto cafo particolare fi deroga agli Statuti, alle confuetudini, e alle offervanze dell' Ordine Francescano, dall' Arcivescovo di Tolosa nella Università Tolosana data sosse la laurea di Maestro al P. Guglielmo Farinerio, allora Ministro della Provincia di Aquitania (1), della cui laurea (1) Vidparlerassi dopoi : e quantunque per ordine speciale di Urbano V., dato Bullam 62. al Cancelliere della stessa università di Tolcia, fosse in questa laureato Maestro il P. Simone Brum (a); perocchè amendue queste laureanas. Perosche zioni Tolofane furono per via straordinaria, e non fecondo le comuni tom, 7. Edit. collumanze dell'Ordine Minoritico, in quei tempi offervate; e però da Rom. pag. Clemente VI. a quette si derogò, in favore della laureazione del P. 534-Farinerio.

IV. Così adunque ristretto era il numero de' Maestri, de' Baccellieri, e delle Università, in cui, per via ordinaria, laureare si potessero i Francescani ne i loro primi due secoli. Ma nel secolo terzo, che fu quello dell'infurto vetuto Conventualessmo, si moltiplico di molto il numero di tali Università, e per confeguenza il numero ancora de' Maestri, e de Baccellieri laureati, e da laurearsi nelle medesime. Narra il P. Wadingo (2), che nel Capitolo generale celebrato in Tolosa (2) Tom.XI. nell' anno 1437., fu ordinato , che in tutto l' Ordine s' istituissero sedici Ed. Rom. Cattedre, o locale generali, nelle quali fi potesse conferre il grade del puesto.

Magistero: e che queste nell'Italia sossero Roma, Bologna, Padova.,

Perugia, Firenze, Napoli, Genova, e un' altra Città da determinarsi dal P. Ministro Generale (che allora era il P. Guglielmo di Casale): Nel-le parti oltramontane poi fossero Parigi, Oxford, Cambridge; Tolosa., Salamanca , Ilerde , Montpellier , e Colonia. Le quali ordinazioni , al riferire dello stesso Annalista, confermate furono da Eugenio IV. allora Sommo Pontefice . Appresso il medesimo Scrittore all'anno 1439.abbiamo in oltre più documenti, da i quali raccogliefi, che il Ministro Generale sopraddetto mandasse i Lettori a molte pubbliche Università : Comprendo (dice l' Annalista citato) dal tenore delle Lettere .

(2) Vide Ind. Bullar, Petri de Alva ad ann. 6. Urbani V. Breve pro Magift, F. Simonie Bruni , & Vvad. tom. 8. ed. Rom. pag. 109. n. 8.

sto Collegio era solito avere i Lettori dell' Ordine Francescano. Ecco le parole di uno strumento nel Registro (segue ivi a dire) Dal P. Ministro Generale fu abilitato Fra Giovanni Maldonato a leggere i libri delle Sentenze nella stessa Università di Salamanca, e Fra Diego Conchense della Provincia di Castiglia a leggere la sacra Scrittura nelle scuole di San Saturnino della Università di Tolosa, Istituito su Baccelliere pel corfo del Magistero nelle scuole della Chiesa Cattedrale della Univer-sità di Padova Fra Giovanni Berderbrach della Provincia di Colonia. e nello Studio Mantovano Fra Damiano Religioso nobile del sangue de Conti di San Bonifacio (1). All'anno 1441, aggiugne: Nel Registro dell' Ordine in quest' anno circa le cose scolastiche se trovano i seguenti decreti, Nel Convento di Siena è lo Studio di Teologia per l'esercizio, e pel grado del Magistero, non ostante che ivi fosse lo Studio di Filosofia . . . Sono flati mandati agli Studi generali: Giovanni Macharres, Giovanni Ochel, e Gilberto Oballim allo Studio di Colonia: Cornelio Omolonii, creato Baccelliere, è stato destinato a leggere il Maestro delle Sentenze nel Convento della Università di Cambridge pel corso del Magistero. Jacopo di Montefalco è stato destinato a leggere nella Chiesa di Santo Stefano della Università di Bologna, Giovanni Rogeri di Ancona è stato creato Baccelliere , pel corfo del Magistero , nel Collegio del Signor Cardinale di Sabina, nella medesima Università della Nazione Spagnuola, Giorgio di Carpi della Provincia di Bologna è stato fatto similmente Baccelliere, per efercitarfi nel Collegio di San Piero, del Vescovato di Bologna. . Da che si raccoglie, che le Cattedre di queste Chiese appartenevano all' Ordine. Il grado medesimo ebbe Jacopo di Mozzanica della Provincia di Milano, per leggere nel Convento di Bologna. Fin qui il P. Wadingo nel fopraddetto tomo (2). Donde anche noi possiamo raccorre, che nel 244 "32 terzo fecolo Francefeano molti più, che ne due primi, erano i luoghi, ne quali destinavansi i Baccellieri, e sacevansi i Maestri, e i Dottori Francescani: ma tutti questi luoghi altri non erano, che alcune Uni-

versità, elette dall' Ordine a questo fine, e confermate al medesimo fine da i Sommi Pontefici. Quanto si è detto de i gradi scolastici di Maestro, e di Baccelliere, ha da intendersi anche de i gradi di Dottore, e di Licenziato; atteso che il grado di Dottore, e quello di Maestro o si prendono per lo stesso, e si consondono infra loro. secondo il costume di alcune pubbliche Accademie; o se si distinguono, ció è in quanto riguardano la potestà, non già di pubblicamente infegnare, ma la facoltà, in cui confeguita si è la laurea Dottorale. Onde i foli laureati di laurea Magistrale in Sacra Teologia diconsi Maestri, laddove i laureati fimilmente in Legge Civile, o Canonica, o in altra Professione, sogliono chiamarsi col nome di Dottori; ed i Licenziati fono quelli, che hanno terminati tutti i loro corfi, e fatte tutte le funzioni da premettersi al Magistero, o al Dottorato, ed hanno licen-

za di prendere questi due supremi Scolastici gradi, rispettivamente, qua-

lunque volta vogliono: effendo già in ordine a questi gradi stati esamina-

ti, e giudicati capaci, e però fatti folennemente Licenziati (3).

(1) Pag.

(1) Pag.

84. #. 38.

ibid.

(3) Anatl. Reiffen, in V. Decretal. tit. S.

## CAP. III.

Quali fosero le funzioni, o gli esercizi Scolastici, da premettersi al Magistero, secondo la politia de primi secoli Francescani, quanto durastero, e dove si facesero.

L D Oichè si è veduto, che la Baccelleria, o il Baccellierato de' Frati Minori de' primi secoli, conforme il Magistero, aveva rapporto a i luoghi delle pubbliche Accademie, e che quivi i detti Frati per certo tempo efercitare si doveano nell'ufizio di Baccelliere; dee ora vedersi, in che consistessero le funzioni, o gli efercizi di quell'ufizio, con cui doveano disporsi prossimamente al supremo grado fcolastico, cioè, a quello di Maestri. Per quanto si hada i documenti vetusti, allorche il Magistero Minoritico non poteva conseguirsi suori delle Università di Parigi, di Oxford, e di Cambridge, in primo luogo i Francescani, che volevano questa laurea, prima di leggere le Sentenze nelle tre sopraddette insigni Città, doveano averle già lette negli Studi generali dell' Ordine, o ne' Conventi di Roano, e di ventitre altre illustri Città, nominate nelle Costituzioni Benedettine . Tanto fi ha dalle fopradette Costituzioni , ove leggesi: Neffuno de Frati dello sless' Ordine ( de' Minoti) si assuma a leggere les Sentenze ne i predetti Studi, cioè, in Parigi, in Oxford, e in Cambridge, se pria non avrà letti i quattro libri delle Sentenze, cogli scritti de' Dottori più approvati, negli altri Studj, che nell'Ordine medesima si chiamano Studi generali, o negl' infrascritti Conventi, cioè, in Roano de. Qui se ne leggono altri 23. (3).

II. In fecondo luogo cal Religiofi doveano portarfi a qualcheduna delle tre Univertifia clette, alla quale erano deltinati, per ivi efercitarfi profilmamente al Magiltero: e doveano procurare di arrivarvi per tempo avanti l'incominiamento dell' anno, in cui doveano da principio all'uffizio loro di Baccellieri, di modo che fi trovaffero prefenti a tutti i Principi di quelli, che incominicavano le Sentenze: e fe non arrivavano ivi per tempo, non ifcufati da cagione legitima, perdevano un anno, in guifi che per tutto quell'anno incominciato, incui erano giunti, non potevano entrare in uffizio. Arrivati colà dovevano, come fi diffe, intervenire a tutti i Principi di quelli, che,

<sup>(2)</sup> Nullus queque Fester didi Ordinis ed Ignation in pranominatis Studiis, failiera, Perifis, Questi, of Cambrishies, stenteins afformation, nils print petrit natura illusti ententiatura cum feripis apredatification in delitima in aliti Studiis, que in neatem Ordine die extente Generalis, vol in Comprehensia infractiviti, solidiera, Reseagnel, Reman, terma der Confinite Bette-de XII, pro Ord. Min. csp. 9, se Studiis. Annd Buller. Roup. Bowe edit. Rounanza Maynardi 1744. 1003. 5 p. print a ppg. 247. co); 1

tis ad Con-Ait.64. Alex. IV. n. 1.tom. 1. Bullst. Ord. Prad.

P4Z- 198.

incominciavano i libri delle Sentenze. Il Principio era una funzione folenne, la quale se faceva nella Sala Episcopale, alla presenza di tutta l'assemblea de Maestri de Sacra Teologia, il che si fa eziandio ne di nostri, come si legge nel tomo terzo della storia della Università di Pa-(1) P.Bre- rigi (1). Per tutto poi l'anno primo del Baccellierato nelle dette mond in No- Università l' uffizio de Baccellieri, che si disponevano ivi al Magistero. era il fare da Arguenti , come suol dirsi, cioè, l'obbiettare nelle funzioni fcolastiche contra le da altri difete Conclusioni . Negli anni feguenti, fino al Magistero, dovevano leggere le Sentenze ne i propri Conventi per lo più, e a i Religiosi dell'Ordine proprio; doveano, se ve n' era bisogno, leggere la Bibbia Sacra; e finalmente nell'ultimo anno come Baccellieri formati, doveano rispondere ordinariamente nelle fue scuole, e nella Università medesima, ad ogni Maestro reggente. Tanto si ha dalle Costituzioni Farinerie (a), e più chiaramente dalle Costituzioni Alessandrine: benchè in queste all' anno primo dell' uffizio prefato non fi affegni il dovere argumentare contro alle altrui Conclusioni . come nelle Farinerie . ma solo si dica : Primieramente secondo alcune ordinazioni generali, fatte nell'anno 1384, si comanda, e si ordina, che chiunque dovrà promoversi al Baccellierato, per fare il corso negli Studj tutti generali, e specialmente in quelli di Parigi, di Oxford, e di Cambridge, debba giurare dinanzi al Capitolo generale, o nelle mani del Ministro Generale , o Provinciale ; che egli per tutti i tre anni immediatamente feguenti leggerà i quattro libri delle Sentenze, continuando in ciascun' anno le lezioni: nell'anno quarto leggerà la Bibbia , se vi sarà il bisogno : e nel quinto, come Baccelliere formato, risponderà ordinariamente a qualunque Maefiro reggente nella medefima Università nelle sue scuole: e avanti il principio dell' anno sesto non prenderà la licenza del Magistero; e che così offerverà (b). Talvolta l'ufizio dell'anno quinto del

> (a) Ordinat Generalis Minister cum generali Capitulo universo, quòd Fratres, qui ad generalia Studia transmittuntur de debito, per sua Capitula eligantur. Item Batcalaurei Oxonia, & Cantibrigia vadant tempore debito, qued fint ibi in principio anni pracedentis lellu-ram eis debizim, ad opponendum, ficut est els elsem Studiis consuctum. Qued si tempore debito mon iverint, & cos caufa legitima non excufaverit, judicio majoris partis Confilis Conventuum pradictorum Oxonia, & Cantabrigia, ille, vel illi, qui opus fuerint, in corum defectu debeant legere Sententias in anno ello, aliis Baccalaureis affignato, qui in oppositionibus bujufmodi defecerunt . Et illi Baccalaurei , qui commiferunt defellum , opponant in anno fequenti , in quo debuiffent legere , & legant Poflea Sententias in Compentu. Similiter Baccalaurei lefturi Sententias Parifiis, debeant anno pracidenti leftionem corum, antequam Biccalaurei alii in Studio incipiant Sententias, accessife; itaque omnibus Principiis incipientium Sententias debeant interesse. Qued fi, ut pradicitur, non fuerint, nec fe legitime excusaverint, judicio Consilii Paristensis (ideft, Discretorii illius magni Conventus) illis Baccalaureis, qui immediate poft cos legent , postponi debeant tam in Choro , quam in consiliis . bospitio . G in scholir. Uem Fratret, qui eliguntur ad legendas Sententias in pradictis Studiis, vide-licet, Paristensi, Oxoniensi, & Cantabrigensi, si in officio Ministerii suerint, absolvantur, net cum Ministeriatus officio illue accedere valcant ullo mode. Conftit. Farineria cap. 6. apud de Gubern. Orb. Scraph. tom. 3. pag. 58. col. r.

(b) Ante omnia igitur, juxta quafdam ordinationes generales, factas anno falutis 7384., mandatur. & ordinatur, quod quilibet promovendus ad Baccalaureatum pro curfu Baccellicato, in cui dovevafi rifpondere ordinariamente a qualmayu Marier regrene nells Università nelle fue fuele e, è lo ffello ufizio di argumentare contra le Conclusioni, foltenute da i Maestri reggenti, nelle Costituzioni Fraincire alfagnato all' anno primo del Baccellierato, profinamente disponente al Magistero. Dove poi nelle foprallegare Alestianie Costituzioni diccesi, estumque dovrà promovorsi a Baccellierato, profine continuo di costi e tunque dovrà promovorsi a Baccellierato, profinente non erano del numero delle Università, determinate allora a i Frati Minori, per l'efercizio del Baccellierato in ordine al Magistero, e pel confeguimento di questo Scolatico supremo grado; ma si debono intendere delle fose fuddette Università; onde nel medesimo sono prallegato testo, trattandos di quello, che dovea fare il Baccelliere nell' anno quotto ne i detti studi generali, dicces, che dovea rispondere ad ogni Maestro reggente nella Università modelima: colle quali proto e fish manistra, che i nominati studi generali, de quali visi sparla, erano le Università sole, e non già tutti gli Studi generali dell' Ordine, che

III. Che quelto uffizio, specialmente di leggere le Sentenza nelle Università, per qualche determinato tempo eferciare si dovesse, per conseguire il grado del Magistero, si ricava eziandio da alcuni Brevi Pontinci, comè è il Breve di Urbano V. Viri facra si telioniti 2), indirizzato al Cancelliere della Chiesa di Parigi, nel quale a quelto si comandava, che nelle vacanze di state ammettesse il P. Giovanni Sparanco, allora Lettore in Rems, a leggere le Sentenze nello stessio di di Parigi, e finalmente dopo la detta lettura, se nell'esame todo di Parigi, e finalmente dopo la detta lettura, se nell'esame todo vatto lo avesse per capece, lo promovesse alla laurea del Magistro della Università Parigina, osservate le debite solennià, some se nel tempo di verno, e col devuro corso, ed ordine avessis sustice te medgine Sentenze, non osservato matte le consustationi dello Studio, e dell'Ordine predette: E come tra molti altri è il Breve di Gregorio XI., che parimente incomincia Viri Saeras sessionis (b), indirizzato al Cancelliere della

in omnibus generalibus Studiis, de pratipui in Paristonfi, Occanienfi, de Canadriensi, juni esce cama Capitula generali, ved in manibus Generali, ved Provinciali Mandri, quid per tera anna i immediat? fequentes leges quature libra Sententinum, leditures evaluatura per tera anna i immediat? fequentes leges quature libra Sententinum, leditures evaluatura per anna i immediate per anna i

(a) Quatrour . . . madem fennem ad legendum lidus Sententis' in iph Perifina Stute die in presim ad ditt; fou vocationis tember ereitai, of admitte . . . of demme pil lefteram binjuinadi, cum ad Magilerium in fundate pestilia, fi ad ip per commissione, tam, of dieum Magilerium dis Sauli represiment indeaux, fervoisi fedematistis in prosentation, of confundations Studie, of Ordinia pestilierum non deflatitur quibufatunque. A poud Vorde 10-73. ctil. Rom. in Regel, pop. 449., of 602.

(b) Chin itaque, sieut acespimus, diletius filius Joannes de Latone de Gerunda, Ordinis Minorum profesor, in Sacra Theologica facultate in pluribus Studies, juxta morem disti

nedi.

stessa Chiesa Parigina, in cui si ordinò a questo, che col P. Giovanni Latone, il quale era stato studente nello Studio Parigino, e poi aveva utilmente fatto il Lettore per più anni in altri molti Studi, facesse cola simile a quella, che Urbano V suo Antecessore immediato. col fuo riferito Breve, avea ordinato, che fi facesse coll'altro Minorita P. Giovanni Sparnaco; cioè, che lo ammettesse, e facesse ammettere nelle vacanze della prossima futura state a leggere le Sentenze nello Studio di Parigi, secondo il costume, e dopo questa lettura, trovatolo capace nell' esame, gli conferisse il Magistero. Era dunque tanto necessatio a i Ftati Minori, per confegnire il Magiltero, l'aver letto negli Studi delle pubbliche Università, per essi elette, e confermate a tal fine, che gli stessi Sommi Pontesici, quando per via straordinaria. volevano far laureare Maestro qualcheduno de' detti Frati, per quanto egli avesse letto in altri Studi, contuttociò lo mandavano a leggere qualche poco nelle dette Università in tempo di vacanza, per non recar pregiudizio a i Baccellieri ordinari, che ne tempi di Scuola esetcitavano ivi l'ufizio loro, in leggendo le Sentenze. Da che reita chiaro, quali fosseto gli esercizi, con cui nelle presate Università i destinati Baccellieri proffimamente disponevansi al conseguimento del Magistero ne primi Secoli Francescani.

IV. Quanto poi fosse il tempo, in cui ne'presati secoli dovevano continuarsi tali esercizi, da i più vetusti documenti non lo posso con ficurtà determinate: posso tuttavia risolutamente assermare, che-fecondo le antiche leggi doveano continuarsi pet più anni; leggendosi espressamente nelle Costituzioni Benedettine sopraccitate, che i detti Baccellieri, prima di effer promotli al Magistero, doveano aver lette le Sentenze nelle determinate Università, la qual lettura ricercava non poco tempo; e leggendosi espressamente nelle vetuste Costituzioni Farinerie, nel luogo parimente sopraddotto, che per un anno almeno i fuddetti Baccellieri doveano esetcitate l'ufizio di Arguenti, e per un altr' anno l'uffizio di Lettori delle Sentenze; come può conoscersi col tornate un po' in dietro a confiderare i due citati testi, in questo medefimo Capitolo trascritti . Ma secondo le determinazioni degli Statuti Aletfandrini, fatte ful tenore di cerre ordinazioni generali dell' anno 1384 (quando la via del Magistero, benchè fosse quella fola di esercitarfi negli Studi delle pubbliche Università, elette a tal fine dall' Ordine, e confermate al medefimo fine da i Papi, nulladimeno fi era renduta più facile; per efferfi acctesciuto di molto il numero delle-Università determinate a i Francescani, pel conseguimento di questo grado)

Ordini, sellajum in Studie Pariforof, in que in fembras iple Instabiliter Industral Pares anne suitier Ingeni, & des dedrini ... squed fe digun medidite al édition dans bowern Magilleri in celem. Net volentes condem Jeannem ... i differeitori time mandamus, quantem tiffum formen med tegendum librom Sottenitarum in Studie Technic time predictio in vacationibus in preasum future allate, f. com al boc digunus efte refereit almit en quante effectivam literatum elegitum, andicatut effectiva eduntare, de admitach effectivam literatum elegitum, andicatut effectiva eduntare, de admitach de desenvolum examination desenvolum future de la constantion de desenvolum Magillerum examination des. fervatis fervandis Ge. Aqui Vvad, tom cite in Regelt Pales in the second desenvolum examination des.

gli anni delle predette funzioni, da farsi in qualcheduna di quelle scelte Università, dovevano esser cinque, in guisa che prima dell'incominciamento dell' anno festo delle sue, ivi sofferte, fatiche scolastiche, il Baccelliere non potesse ottenere la licenza del Magistero. Non bastava per tanto, di via ordinaria, per esser fatti Maestri nè il solo prefentarsi, anche all'esame, nelle destinate, e tanto meno in altre Università, nè il solo argumentarvi, o leggervi per qualche poco di tempo, come sarebbe per tutto il tempo di una vacanza di state; ma ivi doveva e argumentatsi, e leggersi per più anni, secondo la va-

rietà de tempi.

Tom. II.

V. Or veniamo al preciso luogo, o alla Cattedra, in cui da i prefati Baccellieri leggevanfi le Sintinze. In quanto a questo non fono molto chiari i documenti, che potei trovare: nè mi volli affaticare, cercandone di più chiari, ful riflesso, che la decisione di questo punto, quantunque dia lume al Trattato, e fodisfaccia a qualche defiderio del mio curioso Lettore, tuttavolta niente ha che fare nella controversia tra me, ed il Ragionista. Nientedimeno, per dirne qualche cosa, premetto, che secondo la Bolla Cuntitis processibus, emanata da Aleffandro IV. per la Università di Parigi, pel nome di Università, spesso usato da quello Sommo Pontefice in altre sue Lettere, s'intendono tutti i Maesiri, e tutti gli Scolari efistenti in Parigi (1), cioè, tutti colo- (1) Apud ro, a i quali era lecito intervenire o come Studenti, o come Mae- Vvad. tom. ftri , o come Baccellieri , o in altra fignra scolastica alle funzioni sco. 4. Et. Rom. lastiche, fatte pubblicamente in quella Facoltà. Oltre poi le Cattedre, 12. a. situate suori de Chiostri de Regolari, specialmente dentro i Palazzi degli Ordinari, o de' Canonici delle Cattedrali, alle quali antonomatticamente davasi il nome di Università, e si facevano ivi le assemblee de Dottori (donde è credibile, che scacciati fossero in Parigi i due infigni Santi Dottori Tomalo di Aquino, e Buonaventura di Bagnarea in tempo di Guglielmo di Santo Amore) vi erano anche ne primi fecoli Francescani le Cattedre Magistrali, erette dentro i Chiostri, o Collegi de' Regolari, nelle quali i Maestri esercitavano la potesta, conserita loro nel Magistero, di poter pubblicamente insegnare; ed erano associate a quelle delle Università, e dichiarate membra delle medesime. Università. Ci stà mallevadore il Tomassini (2), ricavarsi dalla Pistola (3) Discipl. de' Dottori Parigini, scritta contra i Mendicanti nell'anno 1253., che Ettl. Parles. in quest' anno in Parigi erano dodici Cattedre Teologiche, tre delle sib. 1. esp. quali stavano appresso i Canonici di Santa Maria di Parigi, cioè, della 101. m.3. Cattedrale di Parigi, ne' di cui Chiostri erano queste pubbliche Scno- Pag. 293. le . In quelle Scuole Magistrali, ove insegnavano pubblicamente i Mae- colo 1. stri, era libero a chiunque di entrare Discepolo, a udire le lezioni, o ad ascoltare le dispute. Tanto sembra raccorsi dal tenore di due Brevi di Alessandro IV., indirizzati al Vescovo di Parigi, in congiuntura de disturbi, suscitati contro a i Religiosi Mendicanti da alcuni Dottori , uniti con Guglielmo di Santo Amore: nel primo de' quali Brevi , che incomincia Leet olim , quel Sommo Pontefice determinò, che tutti gli Scolari , tanto Religiosi , quanto secolari , avessero libera potestà

di afostare le Izzioni, le dispute, e le prediche, dovunque volessiro afostarte (d): e nel fecondo, che incomincia De quibultani, dopo avet riferito, che i Massiri, avversari de Religiosi, non permetrevano a i Frati Ferirare nelle loro Scuole, ad afostare le loro dispute, e le loro lezioni, ordinò al Vescovo, che premessa l'ammonizione, se i detti nempo di lezione, o di disputa, gli Scolari de i Maestri Frati, ed j. Frati stessi Maestri, fulminastle contro di loro, e pubblicasse la fentenza della Scomunica (b). Vi erano dunque in Parigi (e lo stesso parti di della dire Università y avie Catteder Magistrali, che erano parti di quella celebre Università y avie Catteder Magistrali, che erano parti di loro Magistro, infegnavano, e disputavano anche allora pubblicamente i Maestri, si della rate università vano a con la potettà ricevuta nel loro Magistrali e di era ubbero a qualunque Scolare, o sossi quelle i maestri șe de era ubbero a qualunque Scolare, o sossi di quelle Scuole, ad

ascoltare o le lezioni , o le dispute.

VI. Attefa questa libertà degli Scolari, ed attefa la gran fama dell' Irrefragabile Dottore Aleffandro di Ales, è credibile, che il Santo Dottore Angelico Tomaso di Aquino, quando nell'età sua più fresca, partitofi dalla patria, fi trattenne per qualche tempo in Parigi, prima di portarsi in Colonia a studiare sotto la disciplina di Alberto Magno, andasse alcune volte ad ascoltare le lezioni di Alessandro di Ales, in quei giorni della prima andata dell' Angelico in Parigi non per anche morto; perocchè morì Alessandro nell'anno 1245., e colà portossi San Tomaso nell'anno 1243.; essendo in quest'anno stesso partito dalla patria (1), e verso Parigi preso dirittamente avendo il viaggio (2). So che questa cosa da alcuni Scrittori moderni è riputata una favola (e), eche le ragioni principali, per cui viene così reputata, fono: 1. Perche quando, vivente l' Alense, stava San Tomaso in Parigi, non per anche avea fatto il corfo degli Studi Filosofici, e perciò non era maturo per ascoltare le lezioni Teologiche. 2. Perchè quando le avessevolute ascoltare, non mancavano nel Collegio Parigino de' PP. Predicatori Uomini grandi, da i quali ascoltare le potesse, senza portarsi ad ascoltarle da quel celebre Maestro Francescano. 3. Perchè gli Scrittori, che riferiscono questo discepolato dell'Angelico, sono di tempi lontanissimi da quelli del Santo Dottore, per lo più Francescani; e molti di essi han-

fon tom. 4.
pag. 163.
col. 2.
(2) Idem
ad calcem
Tom. V. in
quadam addit.

- (1) Velenter igitur, & austreitet perfentium fatureter, quid Schaltere omnet tam Religish, quam etiam farahrer libert voleent, abi volunt, leditener, & disputationer, & pradicationer austre. Apud Vvold. tom. 4. edit. Rom. pag. 21. m. 27. Vide S. Thomam Opolic contra impugnanter Religionem part. 2. ed. 3, presertium in resp. 4d 1., & v. neg., & etch. & Cassies, Bolt. Ord. Pend. part., 168., 207. 5, pag. 273., & spitus. 287. 5, 67 55.

(b) Peatere dith Majihi Shhilave Festum iljemm, de Festure ejdem fusi interes Sobale, telioni, de diffusitais tempere no permittum . Nat . . . mandamus, quatemus in amet; qui . . . aut ne fermone; de lellimer, at difputatione audiantie comm, auf quad Scholert Majifleram informe Festurem, de illem Festure tellimie, de diffustationis temper in Scholit alterum minima daimitantur, monitione pramifig, extemmunicationis fententium . . publier: A pud Vocal. tom. 4, ed. 6, cm. page, 3 n. extemmunicationis fententium . . publier: A pud Vocal. tom. 4, ed. 6, cm. page, 3 n. extemmunicationis fententium . . publier: A pud Vocal. tom. 4, ed. 6, cm. page, 3 n. etc.

(c) Vide Natalem. Alexand. in Appendite tom. S. Ectl. Hilber. Ed. Lucenf., Gravefon bec. land., & Austor. Supplem. ad libr. Card. Bellar. De Scriptor. Eccles. in Alex. de Halef.

no sbagliato in altre materie; laddove gli Scrittori, o più vicini, o contemporanei all' età dell' Angelico, non ne fanno menzione. 4. Aggiugne altri, che San Tomaio non entrò in Parigi prima che fosse morto Alessandro di Ales. Queste, o simili sono le ragioni, per cui oggi da alcuni fi nega al fuddetto Irrefragabile Dottore la gloria di avere avuto per qualche tempo tra i fuoi Uditori anche l'Angelico San Tomaso: gloria, che a sui si accorda non solamente dagli Scrittori Francescani, ma eziandio dagli esteri, tra i quali, per tacere di altri, è l'oculatissimo Cardinale Bellarnino, e il Bzovio, col P. Giovanni de Matta, e col P. Ferdinardo del Cassiglio, tutti e tre del Sacro Istituto de Predicatori. Basti per tutti ascoltare il Padre Casti-glio nella sua Storia generale di San Domenico, e dell' Ordine suo, dove così scrive: Hora que pochi mesi (che non furono molti) che San Tomaso si trattenne in Parigi , non pote non udire questo Fra Alessandro de Ales, che da tutti era scoltato come un oracolo. Con tuttociò gli convenne partire assai tosto da quello Studio per degni rispetti: così fu poi mandato al Convento di Colonia in Germania, dove leggeva allora F. Alberto, per sopranome chiamato il Magno. Fin qui egli con tutta candidezza, nella prima parte della fopraddetta fua stroria, tra-dotta in Italiano dal linguaggio Spagnuolo, lib.3. cap. 13. Nè pare, che alla credibilità di quanto afferma questo ingenuo Padre Domenicano, con altri molti Scrittori, possano le soprallegate ragioni de moderni, chea lui fi oppongono, fare un offacolo tanto insuperabile, che il fatto raccontato gittare fi debba tra le favole.

VII. Concioffiachè alla prima ragione contraria io direi col P. Luca Wadingo, non mancare Scrittori della vita del Santo Dottore, i quali affermino, che avanti di farsi egli Domenicano avea studiate le arti (1) Vid. liberali, e la Filosofia (1). E per verità le lezioni stesse del Brevia- Vvad. in rio Romano, per la Felta del prefato Santo, contengono, che dal Annal. tom.
Monaltero Cassinese su mandato agli Studi di Napoli, dove può cre15. nal an. derfi , come anche scrivono l'Eminentissimo Petra , il P. Graveson, e pag. 133. S. Antonino, che studiasse la Filosofia (a). Alla seconda, concedo, che ed. Rom.

(2) S. Thomas Aquinas de confilio Abbatis predifti Monafferii (Montis Caffini ) mittitur Respelim fludiorum causa, ubi sub Magistro Martino Grammatica, & Logica Studia, confecit, & sub Magistro Petro de Ibernia naturalia Studia edocetur, sub quorum auditorio tam festinus erat profestus scientia, ut Magistros, & alios in admirationem adduceret, & per febolar celebrit ejur fama volitaret . Card. Petra tom. 4. in Commentar. ad Conft. XI. Joan. XXII. Canoniz. S. Thomas num. 1.

At enim , fi S. Thomas Aquinas Monachus Caffinensis fuit , antequam Ordini Fratrum Pradicatorum nomen daret , quorsum igitur Monachi Caffinenses permiserunt , ut parentes eum ¿ Canebio Caffinensi amotum mitterent Meapolim, quò bumanioribus litteris, & Philosophicis

excolereiur disciplinis ? Graveson Hift. Eccles. 10m. 4. pag. 163. col. 1.

Inftructus ergo fufficienter in Gammaticalibus, Patri fuaferunt, ut ipfum mitteret ad Studium . Qui mifit illum Neapolim , ubi vigebat Studium . Infra 12. annum fattur eft optimus Philosophus, & in tantum prefetit puer ingeniosus, quad lestiones, quat a Magistre audiebat, subtilint aliis repetendo discurreres, & non babebat in Studio parem sibi . . . . & cam femel difputaffet nimis acute ultra vires bumanas , quidam Religiofus Ordinis Minorum admirans de co super tanta sapientia, in ipsum respicient, vidit radios splendentes Procenel Convento de' PP. Domenicani in Parigi non mancavano grandiffimi Uomini , da i quali San Tomaso potesse ascoltare le lezioni Teolo-giche , o della Sacra Scrittura ; contuttociò direi col sopraccitato P. del Castiglio, e con altri, che l'Angelico San Tomaso volle farsi Uditore dell' Alense, perchè non potè non udire questo Fra Alessandro de. Ales , che da tutti era ascoltato come un oracolo: e tanto più , perchè era l'Alense celebre non meno per fama di pietà, che per fa-ma di dottrina. Che se in Parigi si trattenne l'Angelico non più che 3. 0 4. mesi, questo solo sa, che per poco tempo lo udisse, non già può fare, che quel nobile Giovane, amantissimo d'imparare la dottrina, e la pietà, non mai fosse Uditore del dotto, e pietoso Alesfandro. Direi alla terza, effer molto pochi gli Storici, che fieno degni di effer feguiti in ogni racconto : laonde fe quegli Storiografi, che convinti fono di errore in qualche punto, indegni fono di fede inqualunque altra loro narrazione, molto impoverito restare dovrà il Mondo di Storie, atte ad effere allegate in contellazione di qualche fatto. Nel nostro proposito mostrar si dovrebbe da chi contraddice alla prefata gloria dell' Alenfe, che in raccontando appunto quelto discepo-lato dell' Angelico gli Storici, che il raccontano, errarono. Ma quelto come potrà moltrarsi, se degli antichi, e de contemporanei non ve n' è uno, che il neghi, e se la sentenza negativa è posteriore di nascita all'affermativa, la quale nel Secolo XVI., e poi, tirando seco il suffragio degli Scrittori Francescani, Domenicani, ed esteri, che ne trattavano, ed essendo proposta, come sentenza non contrastata, moftrò di scendere dalla tradizione de passati secoli, e di essere in possesso nel Mondo?

VIII. Per quefto poffeffo fteffo ftà la Bolla Concifioniale di Sifio V., la quale incomincia Triumphantis Hierulalum, emmanta per afcrivere tra i Dottori di Santa Chiefa il Serafco San Buonaventura, fortoferitta da cinquanta, e più Cardinali, e riportata nel tomo lecondo del Bollario Romano del Cherubino dove è la fettantefimafefta di Sifto V. In data nell'anno 1867, a 15 33, di Santomano di Aquino, e di San Buonaventura dicefi, che hirono COIN.

DISCEPOLI (a): Candiferpoli poi non il dicono, se non che li Scolari della medefima fuodola, e del medefimo Maettro. Donde ne fegue,

practiere de jau feste, az Sal. In har Deur afendelut guid debest efe Sal. Se hume Echife. Felore auem non efe teum habitere inter (repipeus - Spiritus Sandi illuminus Ordinen Predictorum derenit vilgere . . . Nespilim padis efe taus attingdest annum 31 person habitum Predictorum. Set Nov., cui tillud Organushezgonnálum, de de Sandis romunum, Flos forum munopatum , a Denite Denite detaits derbespifope Florentie Ordine Predictorum, pre pagarentie vorbum diffiguia bezongietzatibus eisum, in Seemon pro Fefto S. Thoma Aquimatis fol. 28c. col. 3. Vid. etiam Seem. S. Vincentii Ferrestii de Divo Thoma Aquim

(a) Hi due Sundi (Thomas, & Bonaventura) che effent eneroi, ilifamque Studiti de dit. CONDISCIPULI, final Magifri, pari retines a Gregoria X. Sum. Pent., cum ambo ad Continuo coveratura, humati, de in hujur vita progrimativa Faterna cariate, firibuli familiaritate voità conjundi forunt, dec. Simur Papa V. in los Bolla Confidor. Frimphanti Hernáleta Ger. in Bollar, Cherub, toma a, Bull y 5. Sizi V. 8. 12.

che San Tomafo, c. San Buonaventura, per qualche tempo fono flati infineme Uditori dello fteffo Maediro: la qual cola non può effete accaduta, fe non che in Parigi fotto Aleffandro di Ales, concioffiache San Buonaventura non mai trovafi, neppure per ombra, che con San Tomafo fia flato a Scuola, o fotto i Monaci di San Benederto, o in Napoli, o in Colionia, ma in età di effer condifeepolo di San Tomafo mai è flato infeme con quefto Santo in alcul ulogo, fuorchè in Parigi, dove fitudiava fotto la difciplina dell' Alenfe. Non credo, che ad una tal Bolla, e di un tal Papa, quantunque Francefearo, poffa francamente dafi la taccia di favolofa: nè credo, che in effaci fiarebbe francamente daffi la taccia di favolofa: nè credo, che in effaci fiarebbe francamente daffi mato il forgaddetto condiferpolato y con confeituro fi foffe per una nuova invenzione de Francefeani, e non già per comune credenza, e tradizione degli antichi.

IX. Se dovessi per tanto rispondere all'argumento in contrario, tratto dal filenzio degli Scrittori contemporanei, o più vicini all'età di San Tomafo, i quali non fanno menzione del fopraddetto discepolato . direi coll'erudito P. Natale Alessandro, che simili argumenti, fatti eziandio dal Launojo, per provare, che Santa Maria Maddalena, Sorella di Lazzaro, e di Marta, non approdaffe in Marfiglia, sono senza forza, perchè sono negativi. Perocchè chi direbbe esser fallo . che comparifie a i Re Magi una Stella, per condurli all'adorazione di Cristo, perche niun' altro Evangelista, fuori di San Matteo, ne ha fatta menzione ? Chi direbbe , effer falfa la Resurrezione di Lazaro, perchè non ne parlano San Matteo , San Marco , e San Luca ? Chi conterebbe tra le favole il trasporto della Casa di Maria Santissima in Loreto, per cagione del filenzio di Santo Antonino . Scrittore contemporaneo . e vicino alla Città di Loreto? In vano dunque il Launojo dal silenzio de quegli Autori (cioè degli antichi) inferifee , che Santa Maria Maddalena non approdasse in alcun luogo in Provenza, o che ivi non riposi il di lei Sacro Corpo (a). Dunque fimilmente in vano s' inferifce da alcuni moderni, che San Tomafo non mai fosse Uditore dell' Alense; perchè di tal cosa ne tacciono gli antichi Serittori, i quali per altro neppure contraddicono. La fopraddetta risposta, sembra, che al pari, o molto più sia a proposito nel nostro caso, che in quello del P. Natale Alessandro; imperocchè il primo testimonio, che abbia questi apportato pel fuddetto approdamento della Santa in Marfiglia, o in Provenza, è un Codice scritto nell'anno 575.; gli altri tutti sono posteriori, cioè, del nono secolo, e di altri, più sontani dal primo secolo, in cul credefi, che moriffe la Santa; dunque il primo, da cui trovati fatta men-

ONIO LANSING

<sup>(1)</sup> Respondes, het orgunents faille off, qu'un neganie sant. Qu'u crim apparlie man Stelle, que Mege ad Crisis Count dedouit, au momentiem off devent, qu'un impereur. Matthemn, Eunesselli Stripter ejue meninist? Qui respondie Laure sant frijte non commediant off, essent qu'un servinist? Qui respondie son membrane l'activité mais en fait de la commediant de Reis de sincipare méndient Laureium adoctionem fabulis accesses de finances adoctions, qui de cavour audre, de Laureium especiai eras faitiment. Perpenu l'apac infert es fait illumin Adleum Laureiur, B. Maylalennen misquam in Provinciam appaisse, au Sarma signe cerpu s'in an quiellere. Natl. Alexand, in Histor, Eccles sacule 1, tom- 5, disert. 17, ppg. 189, col- 2 celle Lucen.

zione di questo fatto della Maddalena, è lontano dal fatto riferito 475. anni almeno. Non più lontani dall' altro fatto riferito fono li Scrittori. che riferiscono il condiscepolato di San Tomaso, e di San Buonaventura fotto l'Alense; conciossiachè quando il primo testimonio fosse la... Bolla Concistoriale di Sisto V., essendo questa stata data nell'anno 1587. non può esser posteriore al riserito condiscepolato più di 344, anni in circa: molto meno è posteriore la testimonianza del Possevino, che mori nell' anno 561., e poco più quella del De Castiglio, che morì nell' anno 1593., per tacere delle testimonianze di altri Scrittori. Ora così la difcorro: 344, o 349, anni in circa di lontananza da i tempi dell' afferito difcepolato di San Tomafo, fono molto meno di 475. anni di lontananza da i tempi dell' afferito approdamento della Maddalena. Se dunque gli Scrittori, addotti dal P. Natale Alessandro contro al Launojo, hanno forza di rappresentare la tradizione de passati secoli, quantunque i più antichi offervino il filenzio dell'afferito fatto, fimilmente do molto più gli Scrittori, addotti per l'Alenfe, come meno Iontani dal fatto, avranno forza di rappresentarci la tradizione de passati fecoli, quantunque i più antichi offervino il filenzio dell'afferito difcepolato di San Tomaso. Alla quarta ragione in contrario non occorre rifpondere ; concedendo tutti oggi coll' Autore delle Lezioni del Breviario, che San Tomaso dalla sua patria non andò dirittamente in Colonia, ma portossi in Parigi, ove si trattenne per qualche tempo, esfendo ivi San Buonaventura fotto la disciplina del famoso Alessandro

di Ales. X. In maggior conferma di questo discepolato, potrei allegare un'antica pittura, che in tempo del P. Wadingo, e di Monfignor Gonzaga, vedevafi, mezza confumata per la vecchiezza, nel muro del Capitolo de Frati Minori di Parigi, dove una volta infegnava l'Alenfe, e rappresentava ella questo Dottore in atto di fare scuola, e San-Tomalo con San Buonaventura in figura di fuoi discepoli, che lo ascoltassero. E troppo generica risposta sembra il dire con un Moderno, esser questa una invenzione del Pittore, che la fece; non solendofi regolarmente così definire degli altri monumenti, che fimilmente ci rappresentano l'antichità. Crederei per tanto, che le allegate ragioni baltaffero, per far vedere, che ragionevolmente non polla condannarsi tra le favole l'opinione di coloro, che affermano, qualmente il Santo Dottore Angelico, per qualche spazio di tempo, è stato Uditore dell'Alense. Ne questo pregiudica punto alla nobiltà del Sacro Istituto Domenicano, o alla eminentissima inconcussa Dottrina... dell' Angelico, la quale se non su tutta infusa, dovette apprendersi anche coll'ascoltare le altrui lezioni: conforme non pregiudica all'Ittituto Serafico , che i Frati Minori una volta in Goa andaffero a Scuola nel Convento de'PP. Domenicani: anzi ciò conferma il vincolo particolare di carità, e di corrispondenza religiosa, che secondo la volontà de' due Santi Patriarchi Domenico, e Francesco, e secondo le ordinazioni , spesse volte rinnovate, dell'uno , e dell'altro Istituto, dee passare tra i Religiosi dell' Ordine de' Predicatori , e quelli dell' Ordine de'Miпогі.

nori. Ed io per me, attesa la sopraddetta libertà degli Studenti di Parigi, ed attesa la riferita speciale corrispondenza infra di loro de'Predicatori e de' Minori , se trovassi alcuno , il quale volesse affermare , che quando il gloriofo San Tomafo di Aquino reggeva la Cattedra Magiltrale in Parigi, qualcheduno de più celebri Minoriti di quel tem-po, tratto dalla tama dell'ammirabile inconcussa Dottrina del Santo medesimo, si annoverasse tra i suoi Discepoli, e andasse di continuo alla fua Scuola ad ascoltarlo, non sarei punto per oppormi. Conciossiachè ci fanno sapere nella loro Pastorale, scritta verso quei tempi, i due gran Generali, Umberto de' Predicatori, e Giovanni di Parma de'Minori, che un grand' esempio di vicendevole carità, e di pace vogliono da i Predicatori, e da i Minori i due Santi Patriarchi loro, e gli altri Religiosi primitivi, che scambievolmente si amarono con tanta tenerez-za (1): e Clemente IV, nel suo Breve Quaris a nobis (a) assermò, (1) Apud 28 (1): Forestende et victor de la commanda de Frati Minori, i espera violationa bile; et de la Frate Minore, il quale abbia in olio, o disprezzi i Frati 1515, miss Predicatori, è esperable, e de condimangi. Al rificillo delle quali ve pe, sisse rità quei, che tra gli antichi Religiosi di questi due Ordini furono i pag. 381. più illuminati, ed i più Santi, eziandio più teneramente si amarono, come costa di San Tomaso, e di San Buonaventura, ed ebbero tra di loro una scambievole dimestichezza maggiore. Una somigliante alla-Parigina libertà, giovami credere, che in tempo del P. Luca Wadingo fosse in Coimbra, dove i Frati Minori hanno un Collegio, di cni fa menzione anche Monfignor Francesco Gonzaga. Ond'è, che di tale libertà prevalendosi il celebre suddetto Annalista Minoritico quando ivi era studente, ha per sua gloria il dire nel tomo 16. de' suoi Annali, pagina 295. numero 27°, che allora in Convento era discepolo di un dotto, e pio Maestro, nominato Fra Diego, e nell'Università era discepolo di due dottissimi moderatori delle Cattedre di Prima, e di Vespro, cioè dell' Esimio Dottore P. Francesco Suarez della sempre inclita-Compagnia di Gesti, e del P. Egidio dalla Presentazione, uomo chiarissimo del celebre Ordine Mendicante Agostiniano. Tanto certamente il dotto Wadingo è lontano dal sospettare, che l'essere stato discepolo d'altri che de' suoi Religiosi possa recar discredito a se, o all'Ordine suo, ch'egli medesimo ha per sua gloria, e dell'Ordine, il potere tra i suoi Maestri contare Uomini così grandi, e rinomati.

XI. Ma fenza che io me ne acorgessii, siu questo punto già feci una digressione troppo lunga: torviamo al nostro silo. E poichè de Maserti era potesta l'indepane pubblicamente, e in guisi che fosse a chiunque in libertà l'andarli ad ascoltare, mi convien credere, che anche nell'eminenza del luogo si distinguesse anticamente la Cartedra Magintale da quella de Baccellieri (9). E parmi verssimile, che di questi

(2) Apud eund. tom. 4 ad an. 1166. num 3, pag. 159. ed. Rom. vid. etiam tom.4. Thefare nov. Anecdot. Martene col. 1675, 1676. littl. B. 1711. 1779. & feq. 1710. & feqq. 1818. 1819.

(b) Cathedra Migistralis descriptionem tradit Bertholomaus Chassannaus in Cathalogo gloria Mundi part. 10. considerat. 36. n. 4. pag. 388. col. 1.

esposte quanto le Cattedre Magistrali, e che per lo più insegnaffero, (se trattiamo de i Francescani de primi loro secoli) a i soli Religiosi del proprio Istituto, come anche oggi per lo più si osserva da i Lettori ordinari, che al Magistero si dispongono; dovendo esser distinzione Tra la Cattedra Migultrale, e quella de puri Baccellieri. Laonde di San Buonaventura leggesi, che nell'amo fistimo, da che si era satto Frate Minore, l'sse le Sentenze in Parigi, e di si a tre anni, cioè, nell' anno decimo ebbe la Cattedra Magi ra'e (1); al qual proposito il P. Luca Wadingo (2) scrive, che lo stesso Santo Dottore dopo essere. stato discepolo di Alessandro di Ales, e poi del Rupellio, e di altri fino all' anno fettimo da che fi vesti Religioso, dopoi ricevette la cura

(t) Barthol. de Pilit atud Voad, mum. 26. ubi supra .

(1) Vozd, di dover leggere i libri delle Sentenze a i suoi Consodali (cioè a i Religiosi dell'Ordine suo) e finalmente gli su commessa la Cattedra Magistrale nell' Accademia. La lettura per tanto delle Sentenze, fatta a. i Religiofi dell' Ordine fuo Minoritico, era quella del Baccellierato, con cui si dispose al Magistero, e alla Cattedra Magistrale, che consegui dopo 3. Anni. La qual lettura fatta da i Baccellieri dicevasi anche lettura ordinaria, per distinguerla dalla lettura solenne, e pubblica, la quale era quella de Maestri, satta nella Cattedra Magistrale. Nè una tal lettura de Baccellieri poteva notarsi d'insufficiente al conseguimento del Magiftero; sì perchè, leggendo ne Collegi affociati alla pubblica Univerfità, venivano a leggere nella Università; sì ancora perchè Alessan-(a) Apud dro IV. nella sua Bolla Quast lignum (3) determinò, che per tal'effet-Vvad.tom.3: to baitaffe, parlando della Università Parigina, P aver letto in Parigi in qu'ilsvoglia luogo, purche costasse, che avessero letti i prefati libri delle Sentenze in l'ogo pubblico, e onesto (4): il che potea verificarsi anche, di chi avea ivi letto nelle Scuole comuni, e ordinarie de' Religiosi dell' Ordine proprio. Tanto mi parrebbe di poter dire su questo ibi pag.370. terzo punto, non attenente alla controversia tra me ed il Ragionista: ne posso presentemente scriverci con più abbondante stile, nonavendo comodità, nè tempo di rintracciare i documenti, a ciò neceffarj. Per la mia causa basta la decisione del primo, e del secondo punto di questo capitolo, cioè, l'aver provato, che i Baccellieri France-fcani, per conseguire il Magistero ne' primi loro secoli, doveano essersi

ed. Rom. ad an. 1155. pag. 366. num. 1. (4) Vid.

> esercitati per alcuni anni nelle pubbliche Università coll'argomentare, o rispondere, e col leggere ivi le Sentenze,

#### CAP. IV.

Si efaminano, e si esceludono le cavillazioni del Ragionista circa i nomi di Baccelliere, e di Reggente.

Empo è ormai, che diafi luogo al Ragionista di recitare quanto intorno alla scolastica politia degli antichi Frati Minori adunò tra le sue Ragioni Storiche, per sar vedere, che quella tra gli odierni suoi PP Minori Conventuali confervati, più tofto che tra gli odierni Minori Offervanti. Defiderofo egli di troppo docile udienza, nella pagina 170. così comincia,, Nè anche , è vero, che gli Offervanti, quanto al titolo di Lettore, uniforminfi , più de Conventuali alla primitiva disciplina de Studj dell' Ordine, per,, chè negli Studj vetusti i Lettori Macstri appellavansi Lettori, c.
,, Reggenti: Magistro Regenti (Constit., Alexandr. cap. 5.) e così chia-, manfi ne Studj Conventuali: Regentes, feu Lectores ( Conftit. Urb.VIII. ", in cap. 5. tit. 8.) Ne' Studj vetusti alcuni Lettori chiamavansi Reggenti, " e alcuni Baccellieri : tamquam Baccalaureus formatus respondebit cuili-,, bet Magistro Regenti ( Alex. cap. 5.). E questo medesimo sistema con-" fervano i Conventuali ne' loro Studi generali, ne' quali, oltre i Reg-" genti , vi tengono un altro Lettore , ch' appellasi Baccellier di Con-, vento , e legge i Sacri Canoni : Baccallaureus Conventus Sacros Cano-,, nes legere teneatur (Constit. Urb. VIII. in cap. 5. tit 4.) Ma non coss ,, accade nelle scuole Offervanti, le quali se contentansi del nome ge-" nerale di Lettore, di cui le scuole antiche non contentaronsi, e del ,, nome di Lettore giubilato , che quelle non mai udirono : e gli titoli ., di Baccellieri , Maestri , e Reggenti , che in quelle risuonarono, e oggi ,, nelle sole scuole Conventuali risuonano , sono ad esse affatto peregri-" ni , e ignoti ; come poi esse, e non le scuole Conventuali conser-" vano l'antica disciplina de Studj?

II. In primo luogo ammiro i famofi documenti dell'antichità Francelcana, fu de quali fa negozoi il Raggionitta, per diferenter la vetuta politia degli Studi Minorici. Tali documenti fono le Cofituzioni. Alefiandrine, fatre nell'anno 1500., cioè, quisi 300. anni dopo l'incominciamento dell'Ordine Francescano: fegno manifetto, che nelle Cofituzioni, e ne i documenti de più vettufi fecoli non trovò fu che-

fondare neppur uno de fuoi cavilli.

III. Ma non percib' ha da crederfi, che seno questi ben sondati opra il tenore delle recenti Cossituzioni Alessandrine; mercè che le apportava egli l'intero testo delle medessine, apportato da me nell'antecedente capitolo 3, numero 2, faceva conoscre, come ivi offervai, che quando nelle dette Cossituzioni si a menzione de nomi di Bacetleitet, di Maestro, e di Reggente, si ha sempoe il riguardo alle publiche Tam. III.

bliche Università, ove facevasi l'usizio di Baccelliere, ove si dava il grado di Maestro, e ove si faceva da Maestro Reggente: Nell' anno guinto del Baccellierato (dicesi nelle citate Alessandrine) come Baccel-biere formato risponderà ordinariamente a qualunque Massfro Reggente. NELLA MEDESIMA UNIVERSITA nelle sue Seuole. Dunque se negli Studj vetusti i Lettori, che insegnavano, appellavansi Maestri Reggenti, e Baccellieri, ciò era folamente negli Studi delle pubbliche Universita, e non già in tutti gli Studi generali dell'Ordine. Tale appellazione poi, fecondo l'antica forma, confervafi per anche dagli odierni Minori Offervanti, i quali nell'Università Parigina, ne' di nostri eziandio, fanno i Maestri Reggenti, e i Baccellicri. Che se i Conventuali danno questi nomi, e questi gradi ancora negli Studi, che non sono appartenenti alle antiche Università, elette a tal fine dall' Ordine primitivo. essi, e non gli Osservanti, hanno variata la disciplina primiera, spettante agli Studi; conciossiachè tali ufizi, e gradi non sapra trovarli negli antichi documenti, fuorche in ordine alle pubbliche fopraddette Università, dove facevasi da Baccelliere, dove si creavano Miestri, e dove si trovavano i Macstri Reggenti. Se dunque oggi i titoli di Baccellieri , di Maestri , e di Reggenti risuonano comunemente nelle sole scuole Conventuali, con questo loro fonare accusano la nuova scolastica politia de' Conventuali, diversa da quella de primitivi Minori.

1V. Se poi talvolta gli odierni Osfervanti non sapranno trovare.

negli antichi documenti Francescani il titolo di Lettore giubilato, neppure gli odierni Conventuali vi fapranno trovare quello di Baccelliere del Convento . Laonde siccome il Ragionista direbbe, che di Baccelliere del Convento appresso gli antichi vi era la sostanza significata dal nome, e poco importa la novita del nome, dove la cofa fignificata è la steifa; così gli Offervanti diranno, che appresso gli antichi vi era la sostanza fignificata dal nome, o titolo di Lettore giubilato, quantunque non vi fosse questo nome composto; imperocchè siccome l'Ordine anticamente avea Lettori, che sponevano a i Religiosi i Sacri Canoni, così avea Religiofi, che avendo lodevolmente infegnata la Sacra Teologia negli Studj generali, ne quali non conferivati il Magistero, e avendo ivi terminato il debito corso, potevano chiamarsi Lettori giubilati, o godessero . o non godessero le prerogative tutte de i Lettori giubilati de nostri giorni. Anzi in sostanza gli odierni Osservanti hanno eziandio i Baccellieri del Convento, perchè hanno i Lettori, che infegnano i Sacri Canoni, e la Teologia morale, detti fra essi i Lettori de Canoni, ed i Lettori morali: onde non ha di che gloriarsi il Ragionista, per qualunque lato la voglia. Finalmente che il nome di Lettore, dato comunemente dagli Offervanti a quei , che infegnano fuori delle Univerfità determinate loro, pel confeguimento del Magistero, sia secondo l'uso de' primi fecoli Francescani, resta convinto da i molti documenti, apportati nel primo capitolo di questo libro.

## CAP. V.

Si disolvono gli argumenti del Ragionista, con cui pretende di mostrare, che ne primi secoli Francescani, ordinariamente, anche suori delle pubbliche Università sopraddette, si conseguisse da i Frati Minori il Magiitero.

Ogno è pure (scrive nella pagina 171. il Ragionista) che il titolo di Maestro anticamente concedevasi a que soli, che reggevano le Cattedre delle pubbliche Università, e non a gli altri, che reggevano quelle dell'Ordine; perchè vivente l'Alen-" fe , ei folo de' Francescani fu Lettore nella Sorbona ( Vvad. ad ann. ,, 1253.) e folamente quando morì nell'anno 1245, ad effo fuccedette " il Rupella, e a questo San Buonaventura nell'anno 1253. Eppure non " fu folo Maestro in Parigi , ma sette ne contò il B. Francesco da " Fabbriano , lui vivente: Sub Magistro Alexandro septem Fratres nostra ", fuerunt licentiati , & Magistri effecti, tra' quali il Rupella , e San , Buonaventura avanti che leggessero nella Sorbona, e il B. Giovanni ", da Parma, che non mai vi fu Lettore . Per secondo, i Lettori, che " dal Generale ogni triennio mandavansi tre per luogo, in Parigi, in , Oxford, e Conturberi (vuol dire in Cambridge) promovevansi secon-", do le Benedettine (cap. 9. ) tutti al Magistero: eppure in queste tre ", Universita nè l'Ordine v'ebbe mai tre Lettori Teologi, nè il Ge-" nerale ebbe podestà di destinare i Lettori, nè le dette Università " ebbero in coltume di mutar i Lettori ogni triennio. Terzo, i Let-" tori non folo degli tre presati Studi più celebri, ma di tutti i Studi " generali dell' Ordine, terminato il corfo, dicono le stesse Benedet-, tine cap. 9., presentavansi al Magistero. Eppure nè in tutti i luoghi ", de'Studi generali erano le pubbliche Università, nè dove quest'erano, ", poteva l'Ordine a suo arbitrio destinarvi i Lettori. Quarto, i Let-,, tori quando erano fatti Maestri, destinavansi poi Lettori in altri luo-" ghi più celebri: Assumpti ad Magisterium siane Lectores alibi in locis " felemnibus: ma qua' luoghi più folenni delle pubbliche Università, se " i Lettori di queste solamente diventavano Maestri ? Quinto i Lettori ", terminato il corfo, ordinariamente ottenevano il Magistero per Breve, ", che non fu mai spedito per destinare Lettori nelle pubbliche Uni-", versità ; laonde è falso, che il Magistero non conserivasi a quelli, " che reggevan le Cattedre della Religione; com'è chiaro anche pe " riferiti Brevi di Clemente VI., d'Urbano V., di Gregorio XI., e ,, di Giovanni XXIII, che concedettero il Magistero a' Lettori ne'Studi " dell' Ordine : e per que' di Martino V., e di Eugenio IV., i quali " quando

. quando prescrivono alcuni determinati esercizi, comandati pure dalle , nostre antiche Costituzioni pel Magistero, e privano di questo grado , i promoffi fenza gli efercizi medetimi, non dispongono certainente.

, delle Cattedre pubbliche, ma di quelle dell'Ordine.

II. Or qui bilogna diftinguere gli esercizi fcolattici , che da i vetusti Frati Minori premetter si doveano per conseguire il Magistero dagli efercizi del Magistero stesso conseguito. Questi assai distinti si sono nel terzo capitolo di questo libro, dove si è detto, che il reggere. le Cattedre folenni, e Magistrali, delle pubbliche Università, come fecero l'Alenfe, il Rupella, cioè, il P. Giovanni dalla Roccella, e San Buonaventura, dopo fatti Macitri, non era un efercizio da premetterfi al confeguimento del Magistero, ma era l'esercizio della potetta di pubblicamente infegnare, ottenuta nel Magistero. Laonde si disse altresi che i Baccellieri, i quali disponevansi al Magistero nelle pubbliche Università, non reggevano le Cattedre Magittrali, ma si disponevano al confeguimento della facolta di reggerle, medianti le funzioni loro prescritte a questo fine. Che poi queste funzioni da premettersi al Magittero, come proffima disposizione al medesimo, dovessero farsi per lo spazio di alcuni anni ne luoghi delle pubbliche determinate Università (benchè non dovesse ivi reggersi la Carredra Magistrale, o farsi da Maestro reggente prima di effer Maestro ) costa parimente dal citato capitolo. Mi resta dunque soltanto di dovere sciogliere gli argomenti

mell' allegato suo testo accumulati dal Ragionista. III. Per ciò fare, dico al primo, ch' ei s'inganna, prendendo per no-

me di Università Parigina il folo celebre Collegio detto la sorbona. quafi che chi non è stato Lettore nella Sorbona non sia stato Lettore nell'Università Parigina. Conciossiachè il P. Alessandso di Alesmentre fu Frate Minore (cioè dall'anno 1222., in cui si vesti Religiolo, fino all' anno 1245., in cui morì secondo l'Annalista Serfico, ed il Ragionista) fu sempre insigne Maestro reggente di una Cattedra nella Università Parigina: e pure il Collegio della Sorbona su fondato da Roberto Sorbona intorno all' anno 1252., cioè, 7 anni in circa. dopo la morte dell' Alense, come scrive Filippo Labbè (1), o intorno all'anno 1243., come scrive il P. Petavio (2), cioè, due anni prima della morte dell' Alenfe, quando questi non dentro la Sorbona, manel Convento stesso de suoi Frati Minori, nel luogo, che oggi si dice il Capitolo, aveva la fua Cattedra Magistrale, ed insegnava, cobert.Serbo- me scrive Monfignor Francesco Gonzaga, ove tratta di quell'almo Con-vento Parigino. Non dee dunque il Collegio della Sorbona prendersi per tutta l'Università di Parigi, come mostra di prenderlo il Ragionista; poiche tutta l'Università di Parigi, come altrove si disse, include tutti i Collegi così de Secolari, come de Regolari di quella illutre-Città, i quali attendono unitamente agli Studi, e alcune volte convengono a certe funzioni scolattiche in qualche determinato luogo, secondo le loro leggi . Laonde nel numero di questi Collegi associati essendovi stato anticamente, ed essendovi per anche lo Studio de Frati Minori del Convento di Parigi; perciò i Frati Minori, che infegnarono,

(t) In differs. biflor. ad Librum Bellar. de Scripter. Ec-

(2) Ratio. nar. temp. Par. z.lib.q. eap. 4. in £70 .

argumentarono, o fludiarono nel detto Convento, diconfi aver infegnato, argumentato, o trudiato nella stessa Universita Parigina, benche non abbiano ciò fatto in Sorbona, o in altro Studio Parigino fuorì de'loro Chiostri. Applicata, come deesi questa picciola osservazione, vanno a terra molti argomenti del Ragioniita, fondati ful fupporre, che gli efercizi fcolattici, co'quali i Frati Minori de' primi fecoli, come fi afferifce dagli Offervanti , disponevanti al confeguimento del Magiftero nell'Università Parigina, consistessero in reggere qualche Catte-

dra dentro il Collegio, nominato la Sorbona. IV. Siccome pertanto è falfo, che l' Alense fosse Lettore nella Sorbona, così è falfo, che il Rupella, e San Buonaventura fuccedessero all' Alense nella Lettura', o Cattedra della Sorbona. Non occorre dunque, che si riscaldi tanto il Ragionista, per sar credere, che allora nella Sorbona i Francescani non avevano nello stesso tempo più Cattedre; perchè io gli ammetterò tutto: non essendo necessatio, che ce ne avessero neppure una mezza, per potersi dire, che avessero Stu-denti, Baccellieri, e Maestri reggenti nell' Università Parigina. Il B. Francesco da Fabbriano allorche disse, che fotto il Maestro Alessandro di Ales furono fatti Maestri sette Frati Minori , non volle fignificare , che ciò accadesse vivendo per anche Alessandro di Ales; perocchè tra quei sette, come insegna il Ragionista, contò anche San Bronaventura; e questo Santo non fu licenziato, nè fatto Maestro, se non che alcuni anni dopo la morte dell' Alenfe, come costa da i documenti dell' Ordine (1), ed è fuori di controversia. Dunque volle significare, (1) Vid. che quei fette Maestri fossero tutti stati discepoli dell' Alense, e che Vvad.ad an. fossero stati assunti al Magistero chi avanti, e chi dopo la morte dell' 1153.n.16. Alenfe, mentre viveva egli stesso, che tali cose raccontava. Ma di rome 3, ed. qui che mai vuol cavarne il Ragionista? Forse che non tutti i Mae- Rome firi Parigini dell' Ordine fossero stati Lettori di Sorbona ? Questo fi concedette di fopra. Forfe, che non pochi, ma moltiffimi allora, come oggi tra i Conventuali, fossero i Maestri Francescani? Ma questo non è già vero; mercè che l' Alesse insegnò in Parigi da Religioso intorno 2 23; anni: ed il B. Fra Francesco da Fabbriano vesta l'abito de Minori nell' anno 1267., cioè , 22. anni dopo la morte dell' Alenfe, e viffe. fino all'anno 1322.; sicchè potè questi conoscere o tutti, o quasi tutti i Maestri Francescani , ch'erano stati Discepoli dell' Alense . Ciò posto, è forse un grandishino numero di Maestri l'essersene veduti sette foli tra tutti i Discepoli Francescani, che nello spazio di anni 22, in circa ebbe il celebre Maeltro Alessandro Alense? Facciamo che in ugual tempo altri sette per ciaseheduna ne abbiano laureati l'Università di Oxford. e di Cambridge (mentre queste fole due con quella di Parigi nel primo fecolo Francescano laureavano i Minori, come si provò nel capitolo secondo) ne segue, che tra i Francescani tutti, che in 22 anni in circa furono Discepoli, foli ventuno furono fatti Maestri. Ma che de i Discepoli di 22. anni in tutto l' Ordine Francescano soli 21. rinscissero Maestri, non ha che fare con quella moltitudine di Maestri, che oggi fa risonare il suo nome spessissimo ne' Conventi degli odierni Con-

ventuali.

(t) Tom. s. ed. Rom. ventuali. Credo fenza timore, che in ugual tempo fi facciano più Maestri oggi in una sola Provincia, o in un solo Collegio di Conventuali, di quelli, che ne facetie una volta tutto l'Ordine Minoritico unito infieme. Quanto poi al B. P. Giovanni di Parma, che questi non mai fosse Lettore nella Sorbona, nè lo concedo, nè lo nego: ma che poi non mai fosse Lettore nella Università di Parigi, non è tanto certo. quanto si crede dal Ragionista; scrivendo di esso il P. Wadingo, ch'ei presedente alla Scuola Teologica in Parigi: tum Parisiis Schola Theologica prajut (1); e scrivendo Filippo Camerini nella vita del medesimo Beato, stampata in Ravenna l'anno 1730., ch'era egli stato decorato della Cattedra Parisiense nel 1245. dopo la morte di Alessandro di Ales: e il P. Arturo nel Martirologio al di 19. di Marzo, che prima d'effer Generale, era stato Lettore Teologo Parigino: il che confermasi dal Gonzaga nella 2, parte, Convento XXX. della Marca: dalle Cronache di Monfignor Marco par. 21 lib. 1. cap. 37. num. 98.; dall' Autore del Frimamento di tre Ordini, foglio 33. prima colonna; e dalla Cronologia Serafica pag. 26. col. s. Ma comunque vada la cofa, non ne fegue, che il B. Giovanni . o verun altro Francescano de' primi due secoli fia stato fatto Maestro per via ordinaria, senza aver prima letti i libri delle Sentenze sin Cattedra di Baccelliere, in qualcheduna dellepubbliche Università, elette dall' Ordine, come sopra si disse; potendo egli averle lette, o in Parigi (benchè non nella Cattedra Magistrale, tenuta dall' Alense, e poi dal Rupellio, e da San Buonaventura) o in Oxford, o in Cambridge, con quella pubblicità, che bastava per disporsi prossimamente al Magistero nella maniera narrata, e difesa negli antecedenti miei capitoli. Anzi ammiro qui la rifolutezza del Ragioni-

V. Vengo al fecondo argomento fimilmente fondato in falía suppofizione; perche non diffingue le Cattedre de' Baccellieri , nelle quali leggendo questi si disponevano proslimamente a conseguire il Magistero, dalle Cattedre Magiltrali, nelle quali leggendo folennemente i faureati Maestri esercitavano la potestà ottenuta nel conseguimento stesso del Magistero . Tralascio pertanto di ragionare di queste Cattedre Magistrali, nelle quali non era necessario aver letto, per esser fatti Maestri, e di cui per altro è credibile, che nell'Università Parigina i Francescani ne avessero più di una: siccome due ivi ne aveano i PP. Domenicani nel (1) Themas tempo de temulti di Guglielmo di Santo-Amore (2); e fermandomi a discorrere delle Cattedre dispositive al Magistero, cioè, di quelle de Baccellieri, dico, che di queste i Francescani più di una ne avevano nelleprefate Università. Costa ciò eziandio dal tenore delle Costituzioni Be-., 6 15. nedettine soprallegate , ove dicesi, che de i Baccellieri destinati a leggere le Sentenze nelle tre prefate celebri Università, quello prima di ogni altro presentare si dovesse al Magutero, che ne medesimi Studj, cioè, nelle medefime Università, era il pi uno nella lettura delle Sentenze (a):

sta nell'affermare, che il B. Giovanui non mai su Lettore in Parigi, fenza che pur uno allegasse di tal sentimento, a tutti contrario.

Cantiprat. afud Wood. tom. 4. ed. l'om pag. 9.11.

<sup>(</sup>a) In qualibet antem differum trium, vel proxime differum Studierum ille print ad

ma se nelle predette Università vi era tra i Francescani, che disponevansi per esser presentati al Magistero, chi fosse il primo, e chi fosse il fecondo nella lettura delle Sentenze: dunque vi erano più Cattedre. ove infegnaffero nelle medefime Universita più Lettori, o più Baccellieri Francescani, disponendosi così al Magistero. Lascio andare, che i Generali non destinatlero autoritativamente i Lettori nelle Cattedre-Magiitrali delle Università pubbliche, nè li mutassero a genio loro : fallo è per altro, che non deltinassero i Baccellieri a leggere nelle medesime Università nelle Cattedre de Baccellien, per esser poi presentati al Magistero: e chi rileggerà il secondo capitolo di questo mio libro ne reitera pienamente persuaso: e falso è altresì, che i Lettori Baccellieri delle Università non si mutassero di quando in quando, secondo la varietà de'tempi, ne'quali più o meno efercitare si dovea la suddetta lettura, per esser promossi al Magistero, come costa dal soprad-detto capitolo. Nè le Costituzioni Benedettine assermano, che quanti fi mandavano a fare da Baccellieri in Parigi, in Oxford, e in Cambridge, tanti se ne facessero ivi Maestri; ma solo da quelle, e da altre Costituzioni dell'Ordine, ricavasi, che si dovessero presentare al Magistero, cioè, all'esame pubblico de' Maestri dell'Università. Nel qual esame chi di essi restava giudicato degno del Magistero, avea licenzadi prenderlo, e chi erane giudicato indegno, o incapace, fe ne tornava alla fua Provincia fenza Magistero. Ed è ben credibile, che non tutti i presentati fossero approvati, come suole comunemente succedere in ogni altro esame. Ma quando anche neppur uno ne fosse mai riprovato, contuttoció niente importerebbe pel Ragionitta; perchè il numero de Maestri Francescani non era ristretto al numero delle Cattedre Magitrali, che avevano nelle Università. Uno, o due di essi avevano le Cattedre Magistrali, e gli altri Maestri andavano a leggere, giutta il tenore delle Costituzioni Benedettine sopraccitate dal Ragionista, altrove ne i luoghi solenni dell' Ordine, per esercitare l'ottenuto grado, o aspettavano di esser provveduti di Cattedra secondo il loro merito, o portando così la contingenza, fe ne stavano anche senza Cattedra, e senza fare i Lettori, conforme anche ne di nostri molti Maestri, e Dottori Parigini hanno questo grado, e non hanno Cattedra, nè lettura, come a chi che sia è palese.

VI. Eccomi al terzo argumento, per la cui più piena intelligenza bifogna premettere le feguenti parole del Ragionilita, feritte nella pagina 165, delle fue Ragioni, Se poi alcuno (vi dice) defidera fappera la maniera, colla quale ne primi due fecoli conferivati il Magiltero ecco fubito che la fipigo. Teneva l'Ordine tre Studi generali più cofpicui ed erano Parigi, Oxford, e Conturberi (Cambridge): per ei quelti, com' è chiaro per le Colituzioni Benedettine, com' e, viena per la colituzioni Benedettine, com' e, viena per la colituzioni de la quella fefali guita, ch' oggi i Conventuali, termiato il corfo de Studi, fenz altra licanza di Roma, ne lor Collegi conferificono la laurea. Ed oltre a prefati.

Magiferium prafentetur, qui prior in eiflem Studiis fuerit in leftura Sententiarum . Conffitut. Benedictinz Cap. 9. apud Chronolog. Seraph. pag. 51. Col. 2. "fui tre Studj più principali, ne teneva molti altri, i quali avvegnacchè non godelero il medeimo Privilegio, con tutto ciò pur disponuevano alla laurea; e ciò è manticho per le allegate Benedettine, le quali dopo aver nominati i detti tre Studj più celebri e venti, quattro altri Studj generali men celebri, degli uni, e degli altri con i avvellano: in qualuta attem difform reimo, vol prosonie difformo, "Studiorum, ille prior ad Magriferium prafinetur", qua prior in cit, dem Studia furriti in lellura Sovrentirum, A quacho lito filenadegli Studj, e del modo di confeguire il Magilleto, ha rapporto il ino tezto argomento, in cui dice, che i Lettori mo flo da tre prefati Studj pui celebri, cioè, di Parigi &c., ma di tutti i Studj generali dell' Ordine, terminato il corfo, dicono le fuelle Benedettine cap, 9, prefinatavnifi al Magillero: eppare ne in tutti i luogbi de Studj generali crano le pubbliche Univerpità, ne dove quafferano poteva l'Ordine a...

fuo arbitrio destinarvi i Lettori.

VII. Or se io porterò il testo intero del nono Capitolo delle citate Benedettine, confido, che costerà il contrario del suo premesso futema, e del fondamento del fuo terzo argomento; e che così refterà palefe, non doversi raccorre dalle Benedettine, che anche i Lettori degli Studi generali dell'Ordine, i quali non erano affociati a... qualche pubblica eletta Università de'luoghi, ove questi erano, si preientaffero al Magittero, fenza che aveffero pria fatti i fuoi corfi in... qualche Università, nella maniera descritta nel terzo capitolo. Ecco il teito intero, conforme si legge nel nuovo Bollario Romano, ristampato in Roma dal Mainardi nel 1741, al confronto de'monumenti Vaticani, nel tomo 3. parte 2. pag. 247. colonna 1., ove al Capitolo nono delle prefate Benedettine, intitolato de Studiis, così leggesi: Nullus autem Baccalarius in aliquo trium pranominatorum principalium Studiorum, seu illorum, in quibus, ut pramıssum est, continget per Sedem Apo-stolicam ordinari, quod skant in eis Theologia Magistri, incipiat ut Mazister, antequam textum Biblie cum glossis ordinariis studuerit . In quolibet autem trium, vel proxime dictorum Studiorum, ille prior ad Magisterium præsentetur, qui prior in cisdem Studiis sucrit in le-Etura Sententiarum. Questo premesso, assai si rende palese, esser tale il senso delle allegate Benedettine: Nessun Baccelliere poi cominci come Maestro in alcuno de tre prenominati Studj principali (cioè, di Parigi , di Oxford , e di Cambridge ) o di quelli , ne quali , come si è premesso, accaderà l'esser ordinato dulla Sede Apostilica, che vi si facciano i Maestri di Teologia, se prima non avrà egli studiato il testo della Bibbia colle sue giosse ordinarie. In qualunque poi de i tre, o de i prossimamente detti Studj (cioè, de i tre principali, e di quelli, ne' quali, come si è premesso, accaderà l'esser ordinato per l'avvenire dalla Sede Apostolica, che vi si facciano i Maestri di Teologia ) quegli sia il primo ad esser presentato al Magistero , il quale ne medesimi Studj sarà stato il primo nella lettura delle Sentenzo . Se dunque nelle Benedettine, dopo effersi nominati gli Studi principali, dove in quel tempo, secondo le ordinazioni della Religione Francescana, e

33

della Santa Sede , potevano i Frati Minori conseguire il Magistero: e dopo effersi appresso nominati in confuso gli Studi, ne quali potea succedere, che in avvenire dalla Santa Sede ordinato sosse, che si poteffero laureare i Frati Minori, come ne i tre Studj principali, ne'quali allora potevano essi laurearsi : se dopo aver determinato, che nessun Baccelliere possa essere assunto a leggere negli Studi generali, dove si conferice la laurea, se prima non avrà letto in qualche altro Studio generale dell' Ordine, ovvero in qualche Studio de i ventiquattro nominati in quello stesso periodo : se, dissi, dopo questi due periodi si foggiungono immediatamente i due da me trascritti periodi, tali quali da me furono trascritti; è cosa manifesta, che le parole dell'ultimo periodo de i prossimamente detti Studi non debbono riferirsi a i ventiquattro, o ad altri non eletti dall' Ordine, e dalla Santa Sede, per potervisi laureare i Frati Minori, ma debbono riferirsi agli Studi detti nel periodo immediatamente antecedente; cioè, a quegli Studi, ne'quali per l'avvenire dalla Santa Sede fosse ordinato, che vi si potessero sar Maestri i Frati Minori, come allora potevano sarsi negli Studj di Parigi, di Oxford, e di Cambridge. La ragione è chiara; poichè gli Studi prossimamente detti erano quelli del periodo immediatamente antecedente, e non già quelli piuttofto del periodo superiore all'immediato antecedente. Anzi qui si nota la mala sede del Ragionista, il quale volle far credere, che le Benedettine, dopo aver nominati i tre Studj antichi più celebri, e ventiquattro altri Studi generali meno celebri, subito soggiungessero : In qualunque poi de tre detti , e degli altri prossimamente detti Studj &c. Dovea egli significare, che tra il periodo, in cui fi fa menzione de i 24. Studi meno celebri, e quello, che comin-cia: In qualunque poi c., vi è un altro periodo di mezzo, ed è quello, che io qui sopra ho fedelmente trascritto in latino, ed in volgare dal nuovo Bollario. Se così faceva, procedeva con candidezza; ma in tal caso sacea conoscere, che le Benedettine non sono per lui, ma piuttoito fono contra lui; perchè suppongono, che allorchè furono fatte, la Sede Apostolica non avesse ordinati per anche, o approvati altri Studi, ne quali i Frati Minori ottener potessero il Magistero, suorchè i tre soli di Parigi, di Oxford, e di Cambridge. Dio ci liberi dagli Scrittori così poco finceri: costoro, se simili troncazioni adoperassero in trattando materie di Religione, farebbero apertamente apparire l'ereste anche nella lettera dell'Evangelio. Spesso accade, che una proposizione soppressa faccia perdere il vero senso di quelle, che

VIII. Il quarto argumento è affatto fenza forza; e tutta l'apparenza la prende dalla mala traduzione, che del tefto delle Benedettine fece ivi il Ragionifla. Dicefi in quelle Coltinuzioni, che i Frati Minori, dopo aver confeguito il Magiftero, e fatti i fuoi cosfi nella fua Univerfità, perchè possina utilinente occupari nella lettura, eller debbano Lettori altrove in luaghi folenni – in lotir folennibus; e non dicefi in luoghi più celebri: in lotis folennioribus. Luoghi poi affolutaunente folenni, e celebri, benchè ne più folenni, ne più celebri delle Tom. II.

tre sopraddette Università, erano le altre Università tutte, e tutti gli Studi generali dell' Ordine .

IX. Il quinto argumento, nel quale il Ragionista afferma, chetra gli antichi Francescani i Lettori, terminato il corfo, ordinariamente ottenevano il Magistero per Breve, siccome ancora quel che spetta ad altre fue dottrine, che pretese fondare in Bolle, o Brevi Poneffici. fi tratterà ne' feguenti Capitoli .

#### CAP. VI.

Da i Brevi, e dalle Bolle de' Sommi Pontesici non si può raccorre, che la via ordinaria, per cui gli antichi Francescani conseguivano il grado del Magistero, fose l'ottenerlo per Breve Pontificio.

Ltre le dottrine riferite nell' antecedente capitolo, è da sapersi, che il Ragionista nella sua pagina 164, dopo avere spacciato, che sei anni di lettura o ne tre più celebri Studi generali, o negli altri meno celebri, cioè, anche in quelli, che non erano congionti alle Università nel modo sopraddetto, baltaffero, perchè gli antichi Frati Minori di via ordinaria poteffero confeguire il Magistero, foggiunge,,: Niuno però s'immagini, che terminato , lo stabilito sessennio della lettura, risedesse poi nell'Ordine la pode-,, stà di conserire a' Lettori il Magistero; perchè alla riserba di Parigi, ,, di Oxford, e di Conturberì (Cambridge) tutti gli altri Lettori o , chiedevano licenza al Generale di laurearsi in qualche pubblica Università, oppurre, perchè nelle Università vi correva più spesa, proc-, curavanfi il Breve. De quali avvegnacche pochissimi se ne trovino nel " Wadingo, uno di Clemente VI. pel Magistero del P. Giovanni Buco , Lettore in Tolosa (Wad. tom. 4. Regest. num. 253.) Un altro di Ur-" bano V. pel Magistero del P. Giovanni Sparnaco Lettore in Rems , (idem num. 7.). Un altro di Gregorio XI. pel Magistero del P. Gio-, vanni Latone Lettore in più Studj (idem num. 90.) Ed un altro di-" retto al Generale di Giovanni XXIII. pel Magistero di quattro Let-, tori (idem tom. s. Regeft, n. 33.): infiniti però fe ne leggono nell'In-" dice delle Bolle di Fra Pietro d' Alva Offervante, perche questa era , la VIA ORDINARIA di ottenere il Magistero, e la laurea.

II. Ciò premesso, per risolvere, se la via ordinaria di ottenere il Magistero tra i Frati Minori ne più antichi tre loro secoli fosse, o non fosse l'ottenerlo per Breve Pontificio, io dimando, che mi si accordi, che la via ordinaria è quella, per cui camminano i più, e la viastraordinaria è quella, per cui camminano i meno. Il postulato è ragionevolissimo, e si accorderebbe dall'Universo Mondo, non che dal solo Ragionista; poichè, se volessi, potrei confermarlo discorrendola circa le

varie.

varie vie di qualunque grado, e ufizio così Ecclefiaftico, che fecolare, delle quali le ordinarie fono quelle della moltitudine, e le straordinarie fono quelle, per cui andò la minor parte. Già mi fuppongo accordato quanto domandai. Or chieggo in oltre dal Ragionista, che mi dica , quanti fieno i Brevi Pontifici contenuti nell' Indice di Pietro d' Alva, a tenore de quali furono fatti Maestri altrettanti Frati Minori? Già sò da per me quanti fono, avendoli io con fomma fatica ivi numerati dal primo fino all'ultimo, voltando più volte carta per carta il detto *Indice*: ma nulladimeno defidero saperlo dalla stessa confessione del Ragionista, il quale non è lungi dall'accordarsi col mio computo; perocche nella pagina 323., scordatosi della già vantata infinità di Brevi, provar volendo, che il nome affoluto di Frati Minori è proprio de' PP. Conventuali, scrisse, che questo sol nome trovasi in sessantasette Brevi pel Magistero de Francescant, de quali fa memoria nel suo Indice Pietro d' Alva , distesi da Giovanni XXII, sino a Lion X. Eppure il Magistero ju sempre de foli Conventuali . Dunque sessantalette . e non più, fono i Brevi pel Magistero, contenuti nell' Indice di Pietro d' Alva: a i quali se aggiungiamo gli altri pochissimi, secondo il Ragionilla, contenuti nel Wadingo, e accennati nel premesso testo delle Razioni Storwhe, cioè, quello di Clemente VI. per un Maestro, quello di Urbano V. per un altro, quello di Gregorio XI. per un altro, e quello di Giovanni XXIII. per fare per quella fola volta quattro Maefiri nel Capitolo generale, i quali Papi tutti furono fuccessori di Giowanni XXII.; ne fegue, che pria del Pontificato di Giovanni XXII., Ant., i e egge ; en più dei rontineta di novanni Ant.; cioè, nel primo fecolo Francefcano, trovato non fiafi neppure un folo Breve pel Magiftero de Frati Minori; e che dal Pontificato di Giovanni XXII., fino a quello di Lione X., in cui dalla Offervante Minoritica Comunità fi divifero i Conventuali, fe ne trovino foli fertantuno, secondo le scoperte fatte dal Ragionista. Anzi, per essere verso il Ragionista più benigno, aggiugner voglio due altri Brevi da lui non trovati, e pure contenuti negli Annali del P. Wadingo . Sta il primo nel Registro del settimo tomo dell'edizione Romana, ed è il LXII. (1): (1) Pagfu queito da Clemente VI. indirizzato all' Arcivescovo di Tolosa , ac- 314. n. 8.6 ciocche in quella Università fosse conferito il Magistero all'insigne Fran- in Reg. pag. cescano P. Guglielmo Farinerio, che fu poi Generale, e Cardinale, ed avea lodevolmente studiata, e infegnata la Teologia; del qual Breve parloffi fopra nel capitolo fecondo, numero terzo, dove si disfe, cheivi derogavasi agli Statuti, alle confuetudini, e alle offervanze dell' Ordine Francescano; segno evidente che queste contraddicevano. Sta il secondo nell' ottavo tomo (2), ed è indirizzato da Gregorio XI. al Ministro Generale dell'Ordine, in cui a questo per favore speciale si con- voad, som. cedette la facoltà, che nel Capitolo generale dell' Aquila potesse per quel- 8. in Regest. la fola volta laureare due Maestri : ed è similmente colla clausula de- n. 95. Pagrogatoria degli Statuti, e delle confuetudini dell' Ordine: d' onde ne fe- 185. gue, non folo, che pel Ragionista non faccia a proposito, ma che inoltre gli sia contrario; collando da tal clausula, che una tal maniera di conserire le lauree Magistrali era contraria agli Statuti, e alle consue-

tudini dell'Ordine Minoritico, alle quali cose perciò bisognava derogarsi in favore di quel solo caso, e che quella non era la via ordinaria

del Magistero pe Francescani.

III. Dunque a tutto rigore, dal principio della Religione Francescana, sino all'anno 1517., in cui surono separati i Conventuali dagli Offervanti, neppure si trovano ottanta Francescani fatti Maestri per Breve. Ma io voglio graziofamente dare al Ragionista, che se ne trovino non folamente ottanta, ma anche cento. Vorrei per altro fapere, se il numero di cento sia la maggior parte de i Maestri Francescani, che furono laureati fino all' anno 1517. Nessuno avra ardimento di affermare, che sì; concioffiachè fa faperci il Ragionista nella sua pagina 171., che i Lettori , che dal Generale ogni triennio mandavansi tre per luogo, in Parigi, in Oxford, e Conturberi (Cambridge) promovevansi, secondo le Benedettine, tutti al Magistero. E quando ciò sia vero, in anni 277., quanti ne fono dal 1240., in cui fioriva in Parigi da Francescano il celebre Alense, al 1517, si saranno fatti tre volte. 277 , cioè , 831. Maestri Francescani: i quali se dividiamo in due classi. ponendo dall' una i cento fatti per Breve, e dall' altra gli altri fettecentotrentuno, costa, che la parte maggiore non è quella de' fatti per Breve . Nè osta , che secondo le ordinazioni dell'anno 1384 , riferite da me nel capitolo 3. numero fecondo, i Baccellieri dopoi dovessero esercitarsi nelle Università per cinque anni, pria di prendere il Magistero; perchè, siccome in tal'anno si accrebbero gli anni delle satiche, si accrebbe così anche il numero delle Università, dove i Frati Minori confeguire potessero il Magistero; come ci dimostrano le ivi riferite Costituzioni Alessandrine con quelle parole, chiunque dourà promoversi al Baccellierato, per fare il corso negli Studi tutti generali. e specialmente in quelli di Parigi , di Oxford , e di Cambridge &c. Laonde il numero de'Maestri fatti senza Breve dovette tuttavia esser molto maggiore de foli cento fatti per Breve. Lo stesso siegue, se discorriamo degli anni, che scorsero dal 1437. (quando, come sopra si è detto nel capitolo secondo, numero quarto, furono destinate sedici Università per laureare i Francescani) al 1517.; poichè se gli anni delle fatiche del Baccellierato erano cinque, cioè, due più che prima, le Università erano sedici, cioè, tredici più che prima: onde moltissimi erano i Baccellieri, che correvano al Magistero, de quali una ben piccola particella effer dee il numero di cento, quando anche cento fe

ne trovalfero fatti per Breve.

IV. Fin qui fi è ragionato fecondo quello, che rapprefentano i documenti dell' antichità Francefeana, e fecondo la dottruna eziandio de miei premeffi capitoli, falvo che non fi è fatto un po di difalco verifimile dal rifultaro fopraddetto numero di Maesfiri, giudta il numero di quel Baccellieri, che terminato il loro corfo nelle Università, forfe rellarono riprovati nell' clame pel Magistero: ma questo difalco non fi è fatto neppure dal numero di quelli, che dicorbi lauresti per Breve, de quali ancora costa da più Brevi, alcuni de quali fi riferiro no nel terzo capitolo, numero terzo, che fi doveya fare da i Maesfiri

P esame, in cui se fossero stati giudicati incapaci del Magistero, niente doveva loro giovare il Breve Pontificio. Sicchè le cose stanno tuttavia nel fopraddetto bilancio di numero affai difuguale. Or discorriamola un poco secondo la dottrina del Ragionista, che io vengo rigettando . Giulta il coltui parere espresso nella sua pagina 171. i Lettori non folo degli tre presati Studj più celebri, ma di tutti i Studj generali dell' Ordine, terminato il corso (il quale come scrive nella pagina 164. era di sei anni incominciati) presentavansi al Magistero. Dunque anche i Lettori tutti di quegli Studi generali dell' Ordine, che non erano uniti a veruna Università pubblica, verso il principio dell'anno serbo dellasti Studi generali in un Ordine così diffuso pel Mondo, come il Francescano? E chi vuole afferire, che in qualunque di quei tanti Studi fosse un solo Lettore, e non più tosto due, o tre a similitudine delle Università, come appunto due, o tre oggi ve ne hanno i Minori Offervanti, e secondo il Ragionista, pagina 170., più d'uno i PP. Conventuali? Sappiamo, che Benedetto XII nelle sue Costituzioni al numero degli Studi generali dell' Ordine, che non erano uniti alle Università, ne aggiunie per sua parte ventiquattro altri. Moltissimi per tanto polliamo credere, che follero queiti Studi generali meno celebri, e moltifimi i loro Lettori. Diamo adunque, che ognuno di quelti in qualfivoglia incominciato fessennio desse in suce uno, o due Maestri Francescani, chi può conchiudere quanto mai maggiore di foli cento fatti per Breve effer dovesse il numero tutto de Maestri Francescani. laureati da i tempi di Alessandro Alense fino a Lione X., o all'anno 2517.? Ed essendo così, chi potrà concedere al mio Ragionista, che la via de Brevi Pontifici, per cui neppure cento Francescani dal principio dell' Ordine fino a Lione X., e all' anno 1517., trovansi giunti al Magistero, fosse la via ordinaria, quando un altra incomparabilmente maggior moltitudine di Francescani, tanto secondo i principi veri da me accordati, quanto secondo i principi falsi, pretesi per veri dal Ragionista, dee credersi arrivata al Magistero senza Breve Pontificio. col fare i fuoi corfi negli Studi giusta gli Statuti, le consuetudini, e le offervanze dell'Ordine de' Minori? Dio buono ! Lo stesso dirsi via per Breve fignifica, che una tal via non è Pordinaria; ficcome il Provinciale per Breve, e fimile, non è tale per via ordinaria delle proprie leggi, e della moltitudine. Bifogna dunque deporre ogni giusta idea di via ordinaria, per poter menar buone al Ragionilta lefue pellegrine invenzioni circa la fcolattica politia de Francescani precedenti all' anno 1517.

V. Dalle fopraddette cofe apparifice la rifipofta al quinto argomento, foprariferito nel teflo del Ragionilta, premefio all'antechete capitolo; conciofiachè i Brevi di Clemente VI., d'Urbano V., de diregorio XI. fono fpediti cistichedano di effi per la laurea di ua Lettore, che molto avea letto, e faticato, e con certe condizioni favorevoli alla mila casia, e disfavorevoli a quella del Ragionista, come de Brevi di Urbano V., e di Gregorio XI. si montro nel capitolo

terzo, numero terzo, e come di quello di Gregorio XI. costa dal leggerlo (a); imperocchè si da ivi la facoltà di laureare in Tolosa il P. Giovanni allora Lettore in Tolola, e prima Lettore di molti altri Stu-di Francescani; e quella facoltà ivi si da coll'espressa degli Statuti, delle conjuctudini, e delle offervanze dell' Ordine Francescano: fegno evidente, che allora in Tolosa i Francescani, per quanto avessero letto, e leggessero la Teologia, come il detto P. Giovanni . attesi gli Statuti , le consuetudini , e le osfervanze dell' Ordine , ottener non potevano il Magistero. Il Breve di Giovanni XXIII. è diretto al Ministro Generale, e su in quello conceduto al medesimo Ministro, che nel prossimo Capitolo generale, per quella volta solamente, potesse conserire la laurea Magistrale a quattro suoi Religiosi, che nell'efame da farsi loro diligentemente da quattro Maestri (del che ne incaricava la di lui coscienza) fossero giudicati capaci. Dal qual Breveche fu una grazia speciale del nominato Papa, niente può per se dedurne il Ragionista : tanto più che questi quattro Brevi sono stati posti fopra nel computo de' Maestri fatti per Breve dal principio dell' Ordine fino all'anno 1517. Molto meno può egli dedurre confeguenza veruna per la fua caufa dalla Bolla Cum in humanis di Martino V., e dalla Bolla Romani Pontificis providentia di Eugenio IV.; mercè che Martino V., avendo faputo, che nell'Ordine Francescano, con discapito della disciplina regolare, erano stati fatti molti Maestri fuori delle Università , elette specialmente a questo fine dall' Ordine ne' suoi Capitoli generali , a fenza aver letto nelle Università approvate &c. ( 36. de'quali Maestri, cume costa dall' Indice di Pietro d'Alva, erano stati laureati per Breve dello stesso Martino V.) privolli tutti quanti del Magistero per mezzo della riferita sua Bolla; ed Eugenio IV. nella predetta-sua confermò la Bolla di Martino V., in quanto aveva risguardo a i tempi posteriori alla data della medesima, e la moderò in quanto a i tempi anteriori, rendendo il suo grado a quei Francescani, che per le fuddette vie strasordinarie erano stati laureati pria della mentovata Bolla Martiniana. Da che non folo non può ricavarsi cosa veruna pel Ragionilta : ma in oltre contra lui ricavasi, che l'ordinaria, e regolare laureazione de Francescani dovea farsi nelle Università, elette a ciò dall' Ordine, e premessa in esse la lettura, e gli altri debiti scolastici efercizi .

VI. Or perchè più fpicchi la falfità della dottrina del Ragionifia, voglio in oltre avvertire, che tutti i Brevi, i quali fi trovano ficchi pel Magiltero de Frati Minori, fono del Pontificato di Giovanni XXII., e di altri finoi fincecfiori, e neffino fe ne trova fipediro dagli Antecefici di Giovanni XXII. Dunque per tutto il primo fecolo Franceficano i Frati Minori tutti, i quali furono fatti Maeltri (e furono certamene molti, ed i più celebri, tra' quali I filenfe. San Bionaventura, il

(a) Apud Voud, 10m, 4, ed. Lugd. Rezell. n. 253, vid. eliam ad ann, 1331. n. 8. tom. 7. ed. Rem. in Rezell. pag. 536. Bulla 64-, & pag. 347. Eulla 59. tom. 8. ed. Rom., ibid. in Reg. pag. 495. Bull, 11. Urb. V., Ibidem in Reg. pag. 492. n. 7-, pag. 590. n. 1011, pag. 476. Bull. 63-, pag. 500. Bulla 10-, pag. 1330. n. 3-, pag. 1330. n. 14-, pag. 277. n. 16- pag. 331. n. 8.

Venerabile Giovanni Scoto, e più altri) per altra via pafarono, che per quella de Brevi : non era per tanto allora il Breve Pontificio la via ordinaria del Magiltero. Di più ne Pontificati di Niccolò V., di callitto III., di Pio III., di Silio IV., di Pio III., di Guito II., anzi anche in quelli di Urbano VI., di Pio III., di Guito II., anzi anche in quelli di Urbano VI., di Pio III., di Guito II., anzi anche in quelli di Urbano VI., di Pio III., di Guito II., anzi anche in quelli di Urbano VI., di Pio III., di Gregorio XII., e di Alefandro V. neppure uno de fopraddetti Brevi Ipedito it legges e pure non può dirfi, che in tali Pontificati neffun Francefcano toffe tatto Maefirto, o che, fe fu fatto qualcheduno, fatto non foffe per, via ordinaria. Appreffo io noto, che i foprannominati Brevi, per lo più furono fipediti dopo la pefte dell'anno 13481, poichè 36, per fita parte ne fpedì il folo Martino V.: dunque erano via fitaordinaria del Magiltero, e di in gran parte fono in fofpetto di effe derivati dalla malignità di quei tempi, ne' quali tanto pati la dificiplina regolare. VII. Signor nò, dice il Ragionifia, Signor nò: il proccurare.

il Breve non fir, che per liberarii dalle gravi spese, che dovevano fare i Francescani, per ottenere la laurea Magistrale dentro le pubbliche Università. Tanto per verità egli affermo: ma io ne monumenti dell' antichità Francescana non trovo riscontro veruno di questa spesa, che per necessità dovesse farsi da i Francescani, per ottenere il Magistero nelle Università, secondo le proprie loro leggi: trovo bensì fondamenti bastevoli per inferirne, che questa grave spesa non dovesse farfi . Conciolliachè nelle Costituzioni Martiniane al capitolo 8. sta scritto: Non possa il Ministro Generale licenziare alcuno pel corso del Magistero , se questi non sia stato presentato dal Ministro della fua Provincia, il quale non ardisca di presentare veruno, se non che di con-siglio, e consenso del Capitolo Provinciale. Parimente il predetto Ministro Generale non possa fare alcuna pecuniaria esazione nè per la conferma de Ministri, ne per la visita delle Provincie, NE PEL MAGI-STERO , o pel vestiario &c. Che se altrimenti farà, issofatto sia privato dell' ufizio suo , ne i Frati sieno più tenuti ad ubbidirgli : se da. quell' ora in poi presumerà egli di ritenere il Generalato, similmente issofatto sia spergiuro, infame, e inabile a tutta sorta d'ufizj, o di benefizi, di onori, e dignità, tanto dentro, quanto fuori dell' Ordine (1). (1) Apud Nelle Cossituzioni Benedettine, ove minutamente si tratta degli Stu- Post tomdi, e delle cose necessarie al conseguimento del Magistero nelle pub- 10.928.156. bliche Università, non si fa menzione veruna di quella spesa : anzi ed. Rom. n. nel capitolo X. , intitolato: De expensis Studentium evitandis, leggesi , " Ordiniamo , che nel Principio de Maestri in Teologia del dett'Ordine, o de i Baccellieri, che incominciano le Sentenze, o per oc-

,, to in altri particolari Study, non ispendano cosa veruna per alcun ,, Principio, o atto scolassico suo, ovveto di altrui, E nella fine del

"Ordinamo , che nel Principio de Maettri in Teologia dei det Ordune, o de i Baccellieri, che incominciano le Sentenze, o per oc"cafione de Principi, non ifpendano in cibi, e bevande, le non"che una volta, e folo quanto balta per una eziandio moderata refezione del Couvento del Luogo, nel quale fi facciano quelti Prin"cipi. Gli altri Baccellieri Lettori, o che fanno i loro corfi nella
"Sacra Seritura, o qualunque altri Studenti, tanto in Parigi, quan-

medefimo capitolo fegue a dirfi: Ordiniamo, che a i Maifri, a i Let-

Chronol. Se-

\$2. , 6 53.

tori, ed a i Baccellieri, che leggono negli Studj generali, debba prov-vedersi delle cose necessarie alla vita da i Conventi stessi de Luoghi, dove leggono: le altre spese poi, o pel viaggio, o pel trasporto delibri, debbano farsi dal Convenso, donde sono mandati; sieno per altro moderate, e prima tassate dal Ministro Generale, o Provinciale. Che se il Convento non basta per tali spese, il predetto Generale, o Provinciale saccia, che per le medesime spese si provvegga dalla Comunità della Cuflodia, o della Provincia, da cui sono assinti i detti Maestri, Lettori, e Baccellieri (1). Dallo spirito di queste leggi, parmi, doversi ricavare, che nulla si spendesse per quei Francescani, che ottener do-vevano il Magistero nelle Università determinate; e che tutta la spesa confiiteffe in qualche onesta ricreazione al Convento del luogo, nel viaggio, nel trasporto delle cose di loro ulo, e nell'esser provveduti del necessario alla loro vita: alle quali spese tutte dovea provvedersi, non già dal Frate, che s'incamminava al Magistero, ma dal Convento del luogo, da quello donde faceasi partenza, e dalla Custodia, o Provincia, da cui era affunto il Religioso da laurearsi. Piuttosto la via del Breve, penso, che, regolarmente parlando, esser potesse dispen-diosa, e perciò ardua, e difficile a i poveri Francescani. Questa è talvolta la cogione, per cui nessun Francescano trovasi laureato per Breve spedito da Niccolò IV., da Alessandro V., o da Sisto IV.: imperocchè in questi tre Sommi Pontesici, come in questi, che dall' Ordine stesso de Minori erano stati assunti alle loro eminenti dignità della Chiefa, non mancava nè amore verso i suddetti loro Confratelli, nè buona inclinazione a follevarli dalle spese, e gravezze, che potevano fare oftacolo al decoro de medefimi : laonde fe pel Minoritico Magistero non dertero Breve alcuno, segno è, che co' Brevi non si sottraevano i Frati Minori dalle gravi spese, ma che per lo più o si dava occasione a questi di gravi spesse, o si nutriva infra essi l'ambizione, con avvilimento del Magistero, e con discapito della via ordinaria, e delle leggi prescritte al confeguimento del soprariserito grado : e dall' altra parte quei Sommi Ponrefici ben pratici delle leggi,

vi, pregati.

VIII. Non so poi con qual fondamento il Ragionista nella suapagina 167. scrissi pipis i Conventuali nell' anno 1430. dimandamento rono, e ottennero da Martino V. (Wad. 1440. m. 25.) che per la la su Bolla Pervigitis concedesse al Generale di licenziare al corso del Magristero, senza il consenso de Capitosi Provinciali, i soggetti di quelle Provincie, nelle quali non celebravansi ogn'anno le Congregazioni Provinciali e c che potesse rievere per modo di pura limosina, da spendersi per i comuni bisogni dell'Ordine, qualchemissimi dell'Ordine, qualchemissimi dell'ordine al Magristero, com'erasi precedentemente, anche da cenno no e più anni prima. Sempre praticato nella Religione, facendo memoria di questo sull'insidio Alvaro Pelagio (sib. 2. sap. 67.) che su discepto di Scotto nell'anno 1306.

e delle consuetudini dell' Ordine, o non potevano esser facilmente ingannari dagl' importuni, o neppure erano, per la spedizione di tali Bre-

IX. Non fo, diffi, con qual fondamento egli queste cose scrivesse; mercè che per mezzo della mentovata Bolla Pervigilis, gli odierni Conventuali non già, ma i Frati Minori di rilassato genio ebbero da Martino V. l'assoluzione dal giuramento, con cui si era poc'anzi obbligato il loro Generale alla piena offervanza delle Costituzioni Martiniane, e a non mai procurarue la rivocazione; ed ebbero di più la modificazione di alcuni punti delle predette Martiniane, poco anzi fatte, e promulgate. Che cofa nelle Martiniane fosse stata ordinata in quanto alla licenza del Magistero, e alle tasse, o esazioni, sopra fi vide nel numero VII. del presente capitolo. Veggiamone ora semodificazioni fatte per mezzo della Bolla Pervigilis, contenuta eziandio nel tomo X. dell' edizione Romana degli Annali del P. Wadingo, alla pagina 162., e veggiamo infieme, fe quelte confiltano in quel, che scrive il Ragionista. Eccole in quanto al Magistero: Parimente dowe al prefato Generale Ministro si vieta la potesta di licenziare alcuno al confo del Magistro, se non sa stato quelli presenta dal Ministro della sue presenta dal Ministro della su Provincia, il quale ardire non dibba di presentare, ascuno sena il consenso del Capitolo Provinciale: modificanto dichiariamo, doversi ciò intendere di quelle fole Provincie, nelle quali ciaschedun'anno suol celebrarsi il Capitolo Provinciale, o la Congregazione, che abbia virtù di Capitolo; in altro caso il medesimo Generale, col consiglio di buoni Religiosi , possa licenziare al corso del Mazistero (1). Dov'è qui. (1) Apal che il Generale poresse per modo di pura limosina, da spendersi per i Vvad. 10m. comuni bisogni dell'Ordine, ricevere qualche sussitio peruntario dalle Provincie, e da' Conventi di coloro, ch' ammettevansi al Magistero, come dice il Ragionista, quasi che un tal sussidio si desse per la licenza ottenuta al corfo del Magistero?

X. Eccolo, dirà il Ragionista, eccolo nelle seguenti parole della medefima Bolla : Parimente dove al detto Ministro Generale si proibisce l'efazione de danari ; dichiarismo, che per le sue necessità possa ricevere limofine da tutti quei , che spontaneamente vorranno darle ; purche affatto si astenga dall' esigerte, e dall'estorquerte (2). Ma qui dove nominansi le Provincie, o i Conventi di coloro, che ammettevansi al Ma- Vvad. ibid. gittero? Quì dove dicefi, che le dette limofine dovessero spendersi per li comuni bisogni dell'Ordine? Ben vedesi, che qui al Generale vien folamente conceduto di poter ricevere limofine per le fue perfonali neceffità, e che per tanto il Ragiontita spiegò la Bolla Pervigilis a genio suo. Considerate poi, se può esser vero, che tali sussidi fossero stari anche cento anni prima di Martino V. sempre praticati nell' Ordine Francescano! Leggo bensi nel capitolo 7. delle Costituzioni Benedettine, fatte nell'anno 1336, cioè, quasi cent'anni prima del 1430., la seguente ordinazione : Ordiniamo , comandiamo , e vogliamo , che i Frati del dett' Ordine ( de' Minori ) non abbiano ardimento di far doni , o regali a i Ministri, o ad altri suoi Superiori, o a i loro compagni, e familiari, per se stessi, o per mezzo d'altrui: E che gli stessi Ministri, o Chronel Sealtri Superiori per fe steffi , o per mezzo di altrui non prefumano di ri- raph. pag. cevergli (3). Ma come? (può egli replicarmi) di tali sussidi non sa men- 49., 6 50.

Tom, II.

zione

4

aione Alvaro Pelagio, che su discepolo di Scoto nell' anno 1706.? Che Alvaro, e che Pelagio i ortspondo. Di quetto insigne Discepolo di Scoto ho pazientemente letto, e riietto tutto il capitolo sell'arresimo fertimo del libro secondo de planesse septimo del libro secondo de planesse septimo del libro secondo de planesse sella seguinità (il qual capitolo occupa più di sc. colonne; poiche incomincia nel foglio 1867., e siegue sino al foglio 172.) e non vi ho potuto trovare vettigio veruno di quei suffisio, che ivi con tanta franchezza diste trovarsi il Ragionista. Potrebb' esfere, che non gli avessi saputi distinguere; ama comunque sissi, se sivi di tali fussifisi qualche così si raccontasse, ciò non sarebbe, che per raccontare, e piangere gli abussi di quei tempo, o quelli, che strebbero pottu nascere tra l'ratti Minori, contro aggi sistituti della loro vita, i quali tutti per quell'intero capitolo racconta, piange, e pria di nascere addita, percoà nascer non debbano, il zelantissimo P. Alvaro Pelagio, come può vedersi nel citato lorore.

XI. Resta per tanto da conchiudersi, che niente spendere si do-

(t) Cle mentin. lib. 5. tit. t. De Magificis.

vesse da i Frati Minori, per essere laureati nelle pubbliche Università legittimamente. Dico legittimamente; perchè se taluno col danaro avesse voluto supplire al mancamento del merito, e compiacere alla propria ambizione, di costui non correrebbe quanto si è detto, per regola generale; ma piuttosto verrebbe comprelo tra coloro, de' quali l'Autore della Chiosa sopra la Clementina Cum sie nimis (1) scrive: Perchè alcuni prendendo il Magistero, o il Dottorato, e considerando, che non erano perfetti nella scienza, facevano una gran festa nell'effer efaltati a quel grado: laonde molte volte tornavano alla patria loro col eapo voto di dottrina , e colla borsa senza danari , e di più carichi di molti dehiti : perciò Papa Clemente nel Concilio di Vienna &c. : e tra quelli, rifpetto a i quali, fopra la medefima Clementina scriffe nella. fua Chiosa Giovannandrea: Siecome alle volte la perfezione della Carità supplisce all'imperfezione della scienza . . . , così alle volte in tali perfone all'imperfezione della scienza si supplise con buona somma di danari. Ma di queste laureazioni non legittime non procede la nostra controversia: e se per disavventura taluna se ne sece vedere fra i Minori vetusti, tanto gli odierni Minori Offervanti, quanto gli odierni re-ligiosissimi PP. Conventuali la disapprovano; ed hanno a caro, chetra di loro non mai vedere fe ne faccia una fimile : che che vada ferivendo il Ragionista.

## CAP. VII.

Gli eredi dell'antico Magistero Francescano sono più tosto gli odierni Minori Oservanti, che gli odierni Conventuali: e per tal cagione ancora, più tosto agli Oservanti, che a i Conventuali, appartengono tuti i celebri antichi Maestri Francescani, come l'Alense, San Buonaventura, il Ven. Giovanni Scoto, &c.

LI eredi dell'antico Francescano Magistero quelli certamente più tosto hanno da dirsi, che più degli altri mantengono questo scolastico grado, secondo la forma delle vetuste leggi Francescane. Secondo poi la forma di tali leggi, come si è dimottrato, non conserivasi il Magistero, se non che nelle pubbliche Università, elette a tal fine dall' Ordine, e se non che a quei Francetcani, che già infegnata aveano la Teologia negli Studi dell' Ordine, e poi nelle pubbliche Università terminati aveano gli anni del debito corso scolastico, argomentando, e leggendo quanto era necessario ad ottenerlo. A questa stessa forma per tanto è legato il Magistero, che tuttavia conservasi tra i Minori Osservanti: non potendosi da questi ottenere, se non che nelle pubbliche determinate Università, e dopo aver ivi insegnata pel debito tratto di tempo la Teologia. Senza parlare di molte celebri Accademie, delle quali fa menzione l' Autore delle Lettere a Filalete Adiaforo nella felta Lettera. è questa stessa la maniera, in cui anche ne' di nostri ottengono il Magiftero i Minori Offervanti nella celebre antichiffima Università Parigina . Conciossiachè, come agli antichi Frati Minori, così anche a i Minori Offervanti di via ordinaria fu fempre, ed è illecito l'affumere la laurea di Dottore, o di Maestro, fuori delle pubbliche elette Univerfiia, e fenza prima avere infegnato nelle medefime Università, elette dall' Ordine, acciocche ivi pollano effer laureati i Frati Minori. Non v'è dunque dubbio veruno, che tra gli Offervanti non fi confervi l'antico Francescano Magistero, se non altrimenti, che dagli antichi Maostri Francescani, da essi il Magistero si merita, e si ottiene.

II. Pel contrario gli odierni PP. Conventuali altre leggi, e diverse delle antiche, hanno fatte pel Magistero de giorni loto; concellindo ciò lo stesso Regionita nella pagina 163., dove scrive...: Finalimente, nelle Costituzioni Urbano de Conventuali, emanate nell'anno 163, e celle sin oggi sono in vigore, pur approvansi i Reggenti, i Bac, cellicri, e Maettri: ed oltre a ciò leggoni in este tittuti più Cole, leggi, simila a quello di San Buonaventra, che condo Sisto V., ca-

", paci di cento, e più Collegiali, a'quali il Generale, finito il corfo, de Studi, fenz'altro elfane, e fenz'altra autorità può conferire la pia latre. Con queete, e fimili parole egli confeila, che tra i fiuoi odierni Conventuali altre leggi fatte fi fono circa il Migiletro, a teno delle quali un tal fupremo grado focialtico, di via ordinaria, dal Generale fenz'altro elame, e fenz'altra autorità fi conferifice a chi femplicemente ha tereminato il corfo degli Studi ne Collegi dell'Ordene; quantunque non per anche abbia mai fatto da Lettore, quantunque non abbia per anche neppure veduta alcuna pubblica Univerfici. La qual forma di conferire, e di ottenere il Magiltero è tanto novella tra i Francescani, che i loro tre primi feccio non mai ne videro una finile.

III. Nè pare a propofito la risposta del Ragionista, che scrisse nella fua pagina 159.: In qualunque maniera ottengafi il Migificro, in quanto al grado egli è fempre il medefino, e folamente la maniera de ottenerlo è diversa. Conciossiachè, quantunque tutto quelto sia vero, nientedimeno, replico, non è a proposito nella nostra disputa, in cui cercandofi, dove fia più tosto l'antico Magistero Francescano, se tra gli Offervanti, o tra i Conventuali, non fi discorre del Magutetro ne in quanto al nome, ne in quanto al grado affolta nente; men-tre è cofa cerra, che amendue le predetre Religioni hanno Maestri e di nome, e di vero grado; con quelta fola differenza, che i Maestri Osservanti di via ordinaria sono tutti laureati nelle pubbliche Università, dopo ivi terminati gli anni de loro corsi scolattici; ed i Maestri de' Conventuali, generalmente parlando, laureati fono per altra via, come si disse poco sa. Se dunque ha da darsi luogo a queita disputa, mossa dal Ragionista con tanto calore, il cercarsi ove sia l'antico Magistero Minoritico ha da effere lo stesso, che il cercarsi, in quale. delle due dette Religioni più tofto fi confervi l'antica maniera Francescana nell'ottenersi, e nel conferirsi il grado del Magistero. E poichè questa, come provai, si conserva più tosto tra gli Osservanti, che tra i Conventuali; quindi è, che gli Offervanti più tosto che i Conventuali, nel fenfo della prefente disputa, dire is debbono gli eredi dell' antico prefato grado .

IV. Querto confermati maggiormente col riflettere da i premeffi capitoli, che nel primo fecolo Francefano i Frati Minori non fi lauravano fe non che nell' Università di Parigi, in quella di Orford, e in quella di Cambridge. Le altre Università tutte fiarono dall' Ordine Serasico elette dopoi, per la laurea de sioi Religiosi. Or per vedere dove più veramente si confervi quell' antico Magistro, basta vedere chi degli diderni Frati Minori succeduto abbia a i Francescani vetusiti nel guella di Cambridge, e di quelle tre celebri Università. E poiche di quella di Cambridge, e di quella di Ossori non occorre parlare; perche da quelle, e da tutto il Regno d'Inghilterra colla Chiefa Cattolica bandita si altrei tutta la Religione Serasica, dopo aver ivi, per la Santa Fede veduto il Martirio di mottissimi si ori figiluoli, e l'in-censito de libri de sino il Martirio di mottissimi si ori figiluoli, e l'in-censito de libri de sino più simo Dottori, come ne sanno fede giu Strittori, coatemporane il al perpersione di quello na volta pietossili.

mo Regno (1); ristringeremo perciò il discorso alla famosissima Università di Parigi, che sola rimane a i Cattolici delle tre predette antiche Accademie. Ma nel Collegio, e nelle Scuole di que la è certillimo, che a i Minori vetuti hanno facceduto i Minori Offervanti, i quali anche ne' di nottri hanno ivi le pubbliche Cattedre, ivi fanno i loro corfi di Studenti, e di Baccellieri, ivi fono Lettori, e Reggenti, ivi ricevono la laurea di Maettri, ed ivi hanno tutti gli ufizi e i gradi Scolattici degli antichi Francescani; perocchè il gran Convento Francescano di Parigi, con tutti i suoi diritti in quella Università, è degli odierni Offervanti; ed i Conventuali non hanno Convento veruno in Parigi, nè parte alcuna nella già detta infigne Università. Dunque l'antichissimo Parigino Magistero, che solo rimane all' Ordine Minoritico de' Magisteri del primo fuo fecolo, e de più vetusti dell' Ordine, è degli odierni Minori Offervanti, e non già de PP. Conventuali : ond'è, che l'Alenfe, il Rupella, San Buonaventura, Scoto, e tutti gli altri Maestri Francescani, che in tre interi secoli furono laureari Maestri Parigini, o fiorirono nella glà detta celebre Università, eziandio secondo i loro gradi scolalici, spettano al Corpo degli odierni Minori Offervanti più tofto, che all' odierna Comunità de' Conventual: .

V. Fallo, fallo, esclama il Ragionista nella sia pagina 173. ..., il Imperocche se ben oggi gli Osservanti dimorano nel gran Convento ni di Parigi, dove quegli (antichi Magfri) dimorarono, non su però coà inino all'anno 1500., ma v' abistanono i Conventuali. Còm ad anamum 1502., dice il Gonzaga (p. 1. fol. 13].) Conventualium mere, illic viverture. Còm verò ad annum 1502. Conventualium mere vi mi alis Galtise Congregationibus, illic viverture, service il Wadingo (all'armo 1314. m. 31.) E lo stesso abbiamo per le Costituzioni Alectia Indirine sap. 5. de' Conventuali, dissesse ma conventuali dissessi conventuali dell'anno 1500. le quali ribblirono molte cosse per i Baccellieri, Maestri, e Reggenti, e vinita del gran Conventuali en Cappuccini, que elebri Osservanti, che dall'anno 1502. sin oggi v' abiarono, non diventerecbero Cappuccini; così neppure quegli; che vi siorinono dall'anno 1120, quando si usciento di conventuali, porerono diventare Osservanti.

(a) Festera autem Mineres, qui de Offrenantie voltà kiunutur, chu ber indquitis Marimuni fineria lequereture, tem in politici disputationius, quade Questionius farita. Martimuniumque Caubestina accreimi defenderut (Pratipal vorà Londini due Patres delifiqui dell'este per accessione per un tento orde in tento epud Regue Henricum (III.) elia fait, un terrio llut dequidi Festeri fili est annolau Ordini fai Mandferii, un lapre desirum, pilteranue, varialque in accreate conjeterature, adeu up higharum ducaresi sestem che tento per la cultulati momerarenture. Nicolaus Sandettus de orige, de pospe, Schiffun Anglic, liber, par desputa est quiesti and famoram de proprieture a, de Arbeitem in des garrer desfie, par la conquisiona d'armonne de proprieture. Que destirum de la companiona de

VL Falfo, falfiffimo, io rispondo, è quanto vuol qui vendere il. Ragionista. Imperocchè sebbene, come scrivono ne sopracitati luoghi Monfignor Francesco Gonzaga, ed il P. Wadingo, all' anno 1502. quando il Ministro Generale P. Egidio Delfini portatosi in Francia riformò quelle Provincie, anche nel gran Convento Francescano di Parigi si vivesse giusta l'uso de Conventuali; contuttociò non può preten-dersi, che ivi dall'anno 1217. sino all'anno 1502. siasi tenuta la vita degli odierni Conventuali, e che per confeguenza tra gli odierni Minori Conventuali annoverare fi debbano quei celebri Francescani, che in quel gran Convento in detto tratto di tempo fiorirono. Tanto vengo provando: primieramente , perchè ( come ho fopra più volte dimostrato, e specialmente nel secondo libro) il Conventualesimo, che precedette a i tempi del Concilio di Trento, o, se tanto si vuole, al Pontificato di Lione X., fi è tutto estinto, e gli odierni Minori Conventuali fono una nuova specie di Frati Minori, distinta così dalla. Religione fondata da San Francesco, e da i Conventuali dell'anno 1502, e degli anni antecedenti, come dagli odierni PP. Cappuccini, e dagli odierni Minori Offervanti; e perciò non hanno che fare co i Conventuali vetufti, i quali nell'abito, nelle leggi, nella formola di Professione, e nel voto di altissima Povertà, carattere specifico della Re-ligione Francescana, si conformavano cogli odierni Minori Osservanti,

e non cogli odierni PP. Conventuali.

VII. Secondariamente, quando anche gli antichi terminati Conventuali appartener dovessero al numero piuttosto de' Conventuali odierni, che al Corpo degli Offervanti, non per tanto il Ragionista non potrebbe far fuoi l' Alense, il Rupella, San Buonaventura, Riccardo da Mediavilla (laureato in Oxford, e poi Maestro Reggente in Parigi) Giovanni Duns, e tanti altri celebri Maestri Franceicani, che fiorirono in Francia, e nelle Scuole del gran Convento, e dell'Università di Parigi. Conciossiachè, come si è provato nel primo, nel terzo, e nel quarto libro, il vetusto Conventualesimo ditinto dalla Regolare Offervanza non ebbe l'origine se non che dopo la peste dell'anno 1348, e forse anche dopo lo Scisma terminato nel Concilio di Costanza : e ciò è vero, tanto se prendiamo il Conventualesimo, in quanto significa una moltitudine di Frati rilassati, come si è mostrato nel primo libro, quanto se il prendiamo, in quanto fignifica una moltitudine di Frati dispensati circa l'uso delle rendite, e delle successioni ereditarie, come si è mostrato nel terzo, e nel quarto libro: mercè che i privilegi contrari alla purità della Regola non videro la luce pria della riferi-ta pette. Ma i mentovati celebri Dottori Francescani fiorirono molto prima della peste suddetta; poichè l'ultimo di essi, che su Scoto, dicesi, che morì nell' anno 1308.: dunque fiorirono prima che nascesse il vecchio Conventualefimo, quando la Religione Francescana era tutta indivisa, ed ogni suo Religioso era senza fallo di professione Osservante. quantunque non fi chiamasse Offervante; perchè allora non vi erano Conventuali, da' quali con tal nome fi avesse a dittinguere. Adunque fe gli antichi Conventuali appartenessero a i Conventuali odierni, questi potreb-

potrebbero appropriarfi i foli Dottori, che nel gran Convento di Parigi visiero dal Concilio di Coltanza sino all'anno 1502. 'quelli poi, che ivi fiorirono, e vissero dal principio dell'Ordine fino al detto Concilio, o alla detta peste (tra i quali sono l' Alense, il Rupella, San Buonaventura, Riccardo, Scoto, ed altri) tutti apparterrebbero agli odierni Minori Offervanti. Così quello, come l'antecedente argomento è fondato fulle regole steffe de raziocini del Ragionista : poiche questi scrive nella pagina 401., che i Conventuali sono una Religione nata, e erefeinta tra i Privilegi, e per confeguanza non più antica degli ottenuti Privilegi: e nella pagina 391. per provare, che il P. Generale Antonio Rusconi non su mezzo Offervante, e mezzo Conventuale, scrive : o professava le dispense introdotte nell' Ordine, e così era. tutto Conventuale; o professava la purità della Regola, e così sarebbe flato tutto Offervante . Aggiugne nella pagina 283. : per veramente distinguere, se i primi abitatori de Conventi vetusti erano Conventuali, . farà meglio considerare, qual era il loro Utituto. E se io altrove ò mostrato, che accettarono le rendite, le successioni reditarie, ed altre cose abborrite dall'Offervanza, come possono affirmarsi Offervanti ? Quindi fi conosce esser giusta regola de raziocini del Ragionista la seguente: Quelli che professarono la purità della Regola di S. Francesco, furono tutti Offervanti; e Conventuali non furono, se non che quelli, i quali accettarono le dispense, e secondo queste vissero: ma, come si è dimofrato nel terzo libro, i Frati Minori ne primi due fecoli dell'Ordine, e avanti la prima dispensa, ottenuta da Martino V. nel 1430., tutti professarono la purità della Regola senz'alcuna dispensa; dunque non furono Conventuali, ma bensi Offervanti; e tali per confeguenza furono l'Alenfe , S, Buonaventura , Scoto , Riccardo , Mayrone , e gli altri celebri Dottori Francescani, che fiorirono ne detti primi due secoli. VIII Per terzo, il voler supporre, che San Buonaventura, e gli

altri prefati celebri Maestri Francescani abbiano vivuto nel gran Convento di Parigi more Conventualium, all' ufo de' Conventuali, che nell' anno 1502., e poco prima, ivi ed in altri Conventi delle Congregazioni di Francia vivevano, è un ingiuria intollerabile contro a San., Buonaventura, e a tutti gli altri predetti celebri Francescani. Essendo che il vivere more Conventualium, all'uso de' Conventuali dell' anno 1501., e degli anni antecedenti, non è già un conformati alla reli-giofiffima vita degli odierni PP. Minori Conventuali, ma è più tofto un condurre una vita contraria agl' istituti Francescani, non onesta, non regolare; una vita, che faccia ostacolo alla Santità, che sia ne bei campi delle Sacre Religioni una mal'erba, e un mostro compofto di molti mostri; e in somma una vita, la quale sia di tanto scandalo nella Chiesa d'Iddio, che sia cagione del perdimento delle-Anime, che muova le Città, i Principi, i Cardinali, i Prelati, ed un intero Mondo a rifentirfi contro di essa; e che meriti di essere. affatto estinta negli Ordini Religiosi colle necessarie riforme, come fa da San Pio V. bandita in tutte le Spagne, da tutti gli altri Religiofi perfeguitata, e distrutta ne propri Capitoli generali; deplorata... nniversniverfalmente da buoni; e da i zelanti Teologi giudicata un pezicoprofilmo di danazzione, come apparifice dal mio primo libro. Dunque se quei celebri Maethri Francescani, che, come dice anche il Ragionitia, furono ad un ora dottiffini: e suntificiati, aveffeto menane giorni loro quelta vita degli antichi Conventuali, non farebbero strati
certamente familiani; ma degni più totto di effer compiani tra gi altri, che renderono più mistrabili quei tempi del vecchio descritto.
Conventualesfinio. Quindi è, che non senza grave inguiria de medesmi viene a supporti dal Ragionista, che abbasi eglino tenuta in Parigi la vita de Conventuali dell'anno s'ora, e degli anni antecedenti
rigii la vita del Conventuali dell'anno 1501, e degli anni antecedenti

fino al Concilio di Costanza in circa.

X. Quarto, il Ragionista nella sua riferita risposta con astuzia falsamente suppone, che quando nell'anno 1502, fu riformato il gran Convento Francescano di Parigi, col ridursi all'osservanza regolare, passalle allora in potere degli Offervanti, detti della Famiglia: il che, come io diceva, falfamente fi fuppone. Imperciocchè passò allora quel gran Convento all' offervanza si; ma fenza cessare di ester membro della. Comunità dell' Ordine, e di esser soggetto immediatamente alla giurisdizione de Ministri della Provincia, e dell'Ordine tutto: in una parola, si fece offervante del numero di quelli, che dicevansi Osfervanti dentro la Comunità, e non gia di quelli, che stavano immediatamen-te sotto la giurisdizione de Vicari della Famiglia. Malamente per tanto il Ragionista scrive, che indi uscirono quei Conventuali antichi, e vi entrarono gli Offervanti; mentre, eccettu ti alcuni, quei Conventuali, che v' erano nell' anno 1502., depoito colla debita riforma il Conventualesimo, co suoi abusi, e privilegi, tutti restarono ivi, fartisi Osservanti, e ridottofi il Convento nello stato stesso, in cui era pria che abbracciasse il Conventualesimo. Tanto apparisce dall'Autore del Memoriale dell' Ordine, che a questa riforma fu contemporaneo, e presente. Questo Generale (egli dice del P. Egidio Delsini) andato nelle. parti della Francia ridusse molti folenni Conventi alla stretta, e prima offervanza, introducendovi de Frati dell'Offervanza, e Obbedienza rigolare, Soggetti a i Ministri ( non dice , soggetti a i Vicari ) e particolarmente ridusse il Convento di San Buonaventura in Lione, quello di Parigi , e molti altri nelle dette parti, e Provincie : togliendo via i Ministri , i Custodi , ed i Guardiani Conventuali , e istituendovene altri della detta Obbedienza, e Oftervanza regolare, e introducendovi de Frati di tal Offervanza, e Obbedienza, mandati via quei Conventuali, che non si vollero veramente riformare: tutto fece per la premura, e coll'assistenza de Padri a se soggetti della detta Obbedienza, ed Osservanza, coll' ajuto, e favore di Luiri XII. Re di Francia, del Cardinal Gior-gio Legato in Francia, di altri Prelati, e de Signori della fuprema Curia del Parlamento di Parigi, de quali tutti fi favori amplifimamente alla Riforma, e a i Riformatori . Questo Generale , fatti diversi Statuti locali insieme coi Padri della più antica Offervanza regolare, pel mantenimento della Riforma, e per lo Studio nel detto Convento Parigino, volendo andare a riformare altre Provincie, lavò i piedi a tutti i Frati,

non fenza lagrime di molti, ne fenza gran fatica, per la tanta moltitudine di Studenti, e di Giovani; e spesso ivi lavo eziandio gli utenfili di cucina, e fece altri efempj di umiltà, fempre andando unilmente a piè nudi, e cogli zoccoli (a). Non credo, che di questo Ministro Generale il Ragionista avrà ardimento di affermare, che vivesse all'usanza de Conventuali. Ma tanto è vero, che il Convento di Parigi, e gli altri Conventi della Francia riformati dal predetto Generale, non passarono agli Osservanti della Famiglia, quanto è vero, che la Famiglia Offervante, vedendo riformati, e fatti a fe fimili quei Conventi, tentò di foggettarfene alcuni, e di trargli al fuo numero : di che accortofi il Generale, fece ricorfo a Giulio II., ed ottenne l'emanazione del Breve Nobis significare curasti (1), in cui sotto pena di (1) Aput Scomunica venne proibita una tal cofa. Se dunque la detta Offervan- Firmamente Famiglia volca soggettarsi quei Conventi risormati, segno è, ch. 12 3. 074.2. quelli non appartenevano alla medesima, e che per conseguenza erano par tradi. Offervanti, e non della Famiglia. Non voleva il Ragionista, che si sapesse una tal cosa, affinchè non si rendesse palese, che anche nella Comunità dell'Ordine, e fuori della Famiglia, che fola ei suppone Offervante, vi erano de Conventi di veri Offervanti, e veri Antecessori degli Offervanti odierni.

X. Or fe quel gran Convento di Parigi, come altri molti della Tom. II.

(2) Hic Generalis partes Gallicanas adiens, multos folemnes Conventus per introductionem Fratrum Observantia , & Obedientia regularis , Ministris subditorum , ad strictam , & primam observantiam reduxit, sam per se ipsum, audm per diversos Commistarios suos, pracipue Conventum S. Bonaventura in Lugduno, CONVENTUM PARISIENSEM, & multos alios in di-Ais partibus, Ministros Conventuales, Guardianos, & Custodes absolvendo, & alios dista Obedientia, & Observantia regularis instituendo, as Fratres bujusmedi Observantia, & Obsedientia (amotis Fratribus Conventualibus, reformari ad verum nolentibus) introducendo, procurantibus , & affiliencibus fibi Patribus dias Obediencia . & Observancia regularis , ille fubditis ; prafidio etiam , ac favore Christianistimi Regis Francia Ludovici XII. , ae Reverendistimi Domini Georgii Cardinalis de Ambasta, Legati in Francia, & aliorum Pralatorum , necnon Dominorum suprema Curia Parlamenti Paristensis; qui omnes reformationi, & reformaturibus multa auxilia, & amplifimos favores prabuerunt, Hie diverfis Statutis Localibus pro manutentione reformationis, & Studio in difto CONVENTU PARISIENSI, cum Patribus antiquioris Observantia Regularis editis , ad alias Provincias reformandas accedere volens , in fignum dilettronis, & amoris, ac profundiffina bumilitatis, exemplo Christi, omnium Fratrum peder devotiffime lavit , non fine lachrymit multorum , & non fine maximo labore , propter tantam mu'titudinem Studentium, & Juvenum. Sed & fapius ibi utensitia coquina in propria lavit, & alsa bumilitatis opera exteris in exemplum exercuit; nudit femper pedibus cum Loccolis bumiliter incedendo . Et sandem valedicens , & benedicens lacbrimantibus Fratribus, receffit, & ad partes Hupania profectus est. Ibique gratanter a Catbolico Rege, & Regina susception est, quorum affishentia pro posse reformant Gre. Apud. Firmamenta 3. Ordo partar. sul-38-col. 2. & seq. . Vid. supra lib. r. cap. 3. 6.4. n. r. pag. 179. in notis sub lit. (a).

Propter quod a correro, jam gratia Dei, in multis, maxime in dicto PARISIENSI STU-DIO, curato tanto morbo, multo magis cautiores, & vigilantiores este debent omnes illic, & alibi fludentes , maxime ipforum Studiorum Reftores , Leltares , & Praisti omnes , ne (quod absti) post tam laboriosam curacionem, & veram reformationem sic laboriose introductum ad verum, recidivam patiantur, & ne fiant novifima illorum pejora prioribit. Monebal contemporaneus Auctor supra laud. Tractatus de Studiis, & Studentium pramonitis apud cadem

Firmamenta part.4. fol.200. a tergo, & fol.202. col.2.

Francia, nell'anno 1502., per mezzo della riforma della vita tornatofene dal Conventualesimo antico alla primiera, ed antica osservanza. della purità della Regola, non cessò di effere della Comunità dell'Ordine, e non fi foggettò a i Vicari della Famiglia, ma rettò nel medefimo stato, in cui era per l'addietro, salvo il solo abbandonamento del soprasseminato Conventualesimo; chiaro è, che se agli odierni Minori Offervanti appartengono tutti gli Uomini celebri, che in quello fiorirono dall'anno 1502, nn all'anno 1517., come confessa il Ragionista, agli stessi Osservanti similmente appartener debbono tutti gli altri Religiofi celebri, che ivi fiorirono ne tempi antecedenti all'intrufovi Conventualefimo antico : e per confeguenza degli Offervanti fono tutti onegl' infigni Religiofi, e Maestri, che ivi abitarono ne' primi due fecoli Francescani, e prima che il vecchio estinto Conventualesimo (nato, come fi provò nel primo libro, dalle calamità della pette dell' anno 1348., e dello Scisma terminato nel Concilio di Costanza) ivi entraffe a disturbare cogli abusi, e colle poi ottenute dispense di rendite, e di fuccessioni ereditarie, l'osservanza della purità della Regola di San Francesco. Di tal conseguenza è manifesta la ragione : imperocchè i Francescani, che in quel gran Convento fiorirono dall' anno 1502. al 1517. spettano agli odierni Ollervanti, non già perchè fossero eglino della Famiglia soggetta a i Vicari, della quale, come mostrai, non erano, ma perchè professavano l'osservanza della purità della Regola, e non avevano gli abufi, nè i privilegi, o dispense del Conventualesimo : ma l'offervanza della purità della medefima Regola professarono tutti i Francescani, che ivi precedettero a i predetti tempi del nato Conventualesimo, e tutti vissero senza gli abusi, e senza i privilegi, e le dispense de Conventuali : dunque per la medesima ragione, siccome i Francescani , che nel gran Convento di Parigi fiorirono dall' anno 1502, al 1517, appartengono alla Comunità degli odierni Minori Offervanti, così anche i più antichi Francescani, che ivi fiorirono, e altrove, dal principio dell' Ordine, fino all' anno 1748., o fino al Concilio di Costanza, cioè, fino al nascimento del vetuto Conventualesimo, appartengono alla Comunità degli odierni Minori Offervanti, benchè neppur eglino fossero della Faniglia Osservante, polta immediatamente fotto la giurisdizione de propri Vicari. L'argumento pare in ogni sua parte fortiffimo; poiche il gran Convento di Parigi mediante la riforma dell'anno 1502, altro non fece , che ridursi alla prima offervanza, cioè, allo stato, in cui era prima che vi entrassero le rilassatezze, e le dispense de vetusti Conventuali : dunque, se per questa riforma, come vuole il Ragionista, su fatto della Comunità degli odierni Osservanti, anche pria dell' ivi introdotto Conventualesimo, quando era nel medefimo stato, in cui su ridotto per mezzo della presata riforma, doveva appartenere agli odierni Offervanti. Laonde, se stiamo eziandio su i principi tacitamente accordati dal Ragionilla, verì eredi, e fuccessori degli antichi Francescani nell'antichissimo grado del Magistero sono gli Offervanti, e non già i Conventuali; ed agli Offervanti spettano l' Alenfe San Buonaventura Scoto e tanti altri famofulimi Macilri Fran-

cefcani -

cescani, che in Parigi, e altrove, certamente fiorirono prima dell'anno della peste suddetta, e prima del nascimento de vetusti Conventuali. XI. Tanto siegue, come dissi, da i principi del Ragioniita, che nel premetio suo telto accorda, che degl' Offervanti sieno tutti i Francescani, i quali fiorirono in Parigi dall'anno 1502, e dalla verità della Storia Minoritica, la quale ci fa sapere, che quel gran Convento non mai su degli Osservanti, detti della Famiglia. Ma se vogliamo argomentare da principi più generali, e parimente veri , provati già più volte ne precedenti libri , possiamo facilmente conchiudere , che agli odierni Offervanti appartengano anche tutti gli altri Frati, che ivi, e altrove abitarono, eziandio ne tempi stelli del vetusto estinto Conventualessmo, e che surono veri antichi Conventuali; conciossiache questi, con tutti i loro abusi, e con tutte le loro dispense, non mai poterono deporre l'attributo caratteristico, e specifico de Frati Minori dell' antica Offervanza, e Religione fondata da San Francesco, voglio dire l'altifima Povertà, e farii in comune proprietari, e possedenti, come gli odierni PP. Conventuali: non mai poterono abbandonare l'antica protessione Francescana, e l'antica forma dell'abito Minoritico. nè professare secondo le amplissime dispense del Concilio di Trento delle Contituzioni Piane, e delle Urbane, che renderono la Regola de' Conventuali di un' altra specie da quella de' Cappuccini, degli Offervanti, e de'Francescani de' due primi loro secoli, come gli odierni PP. Conventuali: ma dovettero anche i Conventuali vetufti, nello spropriamento in particolare, ed in comune, nell'abito, nelle leggi, nell' andare scalzi, e in tutte le altre cose, fnori del solo uso semplice delle rendite, e delle successioni ereditarie, assomigliarsi totalmente agli odierni Minori Offervanti, e a tutti gli altri Francescani, che fiorirono prima del nascimento del vecchio Conventualesimo. Dunque gli antichi predetti Conventuali appartengono più tolto agli odierni Offervanti, che agli odierni Conventuali; e perciò gli odierni Offervanti possono dire, che senza interrompimento veruno abitarono nel gran Convento di Parigi (ed in qualunque altro antico Convento, il quale restò loro, quando nell'anno 1517. Lione X. tolse via dalla loro Comunità il Conventualesimo, che non volle riformarsi) dal di della fondazione del Convento sino al presente giorno, quantunque il gran Convento di Parigi (e così di altri fimili) per qualche tempo fia stato abitato da i Conventuali vetufi; perchè questi spettando più tosto agli odierni Offervanti, che agli odierni Conventuali, col loro interponimento non guaftano la continuata successione degli Offervanti.

XII. Quelta, come io difi, è confeguenza vera, che feende da principi incontraltabili, da ma provati negli antecedenti libri. Ma per inon dar tanta pena al Ragionilta, voglio per ora ammettergli, benchè contro ragione, che il vetutio Conventualefimo appartenga più totio a i fuoi odicrio Conventuali; e per confeguenza, che il gran Conventu di Parigi, e così tutti gli altri Conventi, ove abitarono gli antichi Conventuali, per tutto il tempo, in cui quelli vi abitarono, flati non fieno degli Olfervanti, e che perciò rotta fiafi la continuata fucceffinie

de' Maestri Parigini Osservanti, e passato sia negli odierni Conventuali il Magistero di quella, e di altre antiche Univerntà, per tutto il tempo del vetusto Conventualesimo. Ciò dato, può forse conchiudersi, che agli odierni Offervanti non appartengano gli antichi Macitri, precedenti al nato vetulto Conventualeinno, e che gli Olfervanti non fieno i veri eredi dell'antico, e più celebre Magultero dell'Ordine, qual'è il Magiltero dell' Università Parigina ? No certamente : questo non può conchiudersi, se prima non si fa, che quei Maestri, e antichi Religiosi. precedenti al Conventualesimo, de quali era l'antico Magistero, non fossero nell' sitituto, e nella vita religiosa simili agli odierisi Osservanti; e che gli odierni Offervanti non abbiano di eili ereditato, ficcome le antiche leggi, l'abito, la professione, e il Generalato di tutto l' Ordine Francescano, così ancora il Magistero, i loro posti delle Università, e le Cattedre. Dunque da quelta data falsa supposizione folamente ne feguirebbe, che per tutto il tempo, in cui abitarono i Conventuali nel gran Convento di Parigi, e in aliri, e tennero gli antichi polti nelle pubbliche Universita elette dall' Ordine per la laurea de'suoi Religiosi, fosse stata interrotta la successione degli Osservanti ne' detti Conventi, polti, gradi, e ufizi, e poi fosse itata riposta, in piede quando ne' presati Conventi, scacciatone l' intrusovi Conventualesimo, si restituì la primiera Osservanza. Ma quest' interrompimento non fa, che agli odierni Osservanti non appartengano tutti gli antichi Religiofi, precedenti al Conventualesimo, e tutti i loro diritti, e gradi : conforme se i Cattolici tornassero a riavere i Vescovadi e la plebe dell' Oriente scismatico, a i Cattolici nuovamente ivi tornati apparterrebbero tutti gli antichi Velcovi, e Fedeli, che in quelle parti dell' Oriente fiorirono prima dell'entratovi Scilma; tuttochè per tutto il tempo, in cui fu ivi lo Scisma, vi fosse stata interrotta la successione de' Vescovi, e de'Fedeli Cattolici.

XIII. Quindi apparifce la vera cagione, per cui, fe i PP. Cappuccini oggi entraffero ad abitare nel gran Convento degli Offervanti di Parigi, non per tanto a i Cappuccini non apparterrebbero gli Offervanti, e gli altri Francescani, che ivi prima di quetto giorno fiorirono; e poi agli odierni Offervanti quantunque subentrati in qualche vetufto Convento, dopo avervi dimorato per qualche tempo i Conventuali, debbano appartenere tutti gli antichi Minori, che ivi fiorirono prima dell' odierno Conventualesimo. Conciossiachè questa cagione non è l'effervi subentrati ad abitare; ma è perchè gli antichi Minori surono del tutto simili agli odierni Osservanti, e non agli odierni Conventuali: ma non così gli Offervanti, ed altri Francescani vetusti, che nella data supposizione dentro il gran Convento di Parigi, o altrove, preceduto avrebbero a i Cappuccini, farebbero stati simili a i Cappuccini; anzi da questi si sarebbero tanto distinti, quanto si distingue oggi da un Cappuccino un Offervante: ond'è, che la parità non corre, e che l'argumento del Ragionista pecca di fallacia, prendendo per cagione quel che non è vera cagione, ma è cofa del tutto materiale, e indifferente; mentre tale appunto è, per trarre alla fua Co-

munità gli antichi, l'avere, o il non avere i loro Conventi : quindi e, che agli odierni Offervanti apparterrebbero tutti gli antichi Francescani del gran Convento di Parigi, quantunque oggi fosse quelto abitato da i Cappuccini; e quindi è, che agli odierni Osservanti appartengono tutti gli antichi Religiofi, che prima de' Conventuali abitarono negli antichi Conventi, oggi abitati da' Conventuali; conforme alla Chiefa Cattolica appartengono tutti gli antichi Fedeli, che fiorirono nel Giappone, e ne'luoghi, donde oggi essa è bandita Non occorre per tanto, che il Ragionista si scaldi, come sa, per sar sapere che i fuoi PP. Conventuali oggi hanno il possesso di molti antichi Conventi dell' Ordine. Se le pietre, che tai Conventi compongono hanno qualche virtù di esclamare, come egli minaccia nel Frontespizio delle sne Ragioni, esclamano per gli Osservanti, che ne surono i primi abitatori; e fanno fapere colle loro antiche fculture, e pitture, quasi con tante lingue, che prima furono que Conventi abitati da Religiosi vilmente vestiti, e scalzi, come gli odierni Osservanti, e poi da i PP. Conventuali di esterna divisa, e di professione diversi da tutti gli antichi Frati Minori, e dagli odierni Offervanti, come si è pro-

vato nel fecondo, e nel quinto libro.

XIV. Questo medefimo argomento maneggiar potrei, per provare, che agli odierni Offervanti appartenesse auche l'altro antico Magistero dell' Università di Oxford; leggendo io negli Annali dell' Ordine, all' anno 1410., che fotto il Pontificato di Giovanni XXIII., quando l'Inghilterra era tuttavia Cattolica , il P. Pietro Refeeili, professore della Regolare Offervanza, dicevali alunno dell' Accademia di Oxford, e Dottore di Sacra Teologia (1), fegno evidente, che allora i Minori Of- (1) Vvad. fervanti avevano alunni, posti, e Cattedre anche in quell'Accademia. tom. 9. ed. Ma poiche, come diffi, oggi l'Ordine Francescano de tre più vetusti Rem. pag. Magisteri non ha, che il Parigino, perciò, senza pena veruna, dell' 343º #-18. nfo, che potrei novellamente fare dell'esposto argumento, anche circa l'Università di Oxford, ne saccio un dono gratuito al Ragionista; ba-standomi quanto già dissi, per inserire, che dell'antico Magistero dell' Ordine sieno gli eredi, più totto che i Conventuali, gli odierni Osfervanti, e che della Comunità di questi, più tosto che di quella de' Conventuali, debbano dirsi l' Alense, San Buonaventura, il Rupellio, Riccardo, Scoto, Occamo, il Mayrone, e tutti gli altri celebri Maestri de' primi secoli Francescani. Taccio del testo delle Costituzioni Aleffandrine dell' anno 1500., allegate dal Ragionista, perchè già confessai, che nel detto anno nel gran Convento di Parigi abitavano i vetusti rilassati Conventuali, de'quali due anni dopoi, gran parte ab-bracciando la riforma proposta dal Ministro generale P. Egidio Delfini, si fece Osservante, e l'altra parte ostinata nel Conventualesimo fu indi rimosta, e nel luogo di quelta ivi succedettero altrettanti Offervanti della Comunità dell'Ordine, come diffi di fopra,

## CAP. VIII.

Si risolve, se tra i Frati della Famiglia Osservante, inclusa da Lione X. nella Comunità degli odierni Minori Osservanti, si coltivassero gli Studi; e si scopre la cagione, per cui da alcuni di essi non si volevano.

I. Tella fine del fuo fettimo capitolo il Ragionifia, per far parere, che degli odierni Offervanti non fieno i Maestri de primi due secoli Francescani, forma un somiglievole dilemma: Se i Francescani Maestri de' due primi secoli sossero del Corpo degli Osservanti, o stati sarebbero de' loro Lettori giubilati, o de'loro Lettori semplici : ma non furono del numero de' Lettori giubilati Offervanti, nè del numero de loro Lettori semplici : dunque non appartengono al Corpo, o Comunità degli odierni Offervanti. Che quei vetutti Maestri non sieno stati del numero de Giubilati Offervanti, si prova; perchè, come scrive il P. Santoro Minore Offervante, i Lettori giubilati Offervanti non trapaffano l'anno 1590., quando gli Offervanti, per dar maggiore stimolo a i loro Lettori, nella loro Congregazione generale Napoletana prescrissero alcuni premi, e alcune prerogative per coloro, i quali per dieci anni continui efercitavanfi nella Lettura di Teologia. Che eglino neppur fieno stati del numero de femplici Lettori Offervanti, fi prova; perchè questi lor semplici Lettori non trapassano l'anno 1440, quando San Bernardino, ch' eta Commessario degli Osservanti, vedendo da una parte, che i sinoi Os-fervanti erano richiesti per Consessori amolti Principi, e dall'altra confiderando, che non avevano fcienza battevole per confessare, piantò in dett' anno il primo Studio Offervante, e fu di fola Teologia morale, in Perugia, come scrive il Wadingo all' anno 1440., numero 8.: e tutti gli altri Studi tono posteriori a questo di Perugia: e cominciò ad aprirgli San Giovanni da Capiffrano, quando esortato da Eugenio IV., e da alcuni Cardinali, nell'anno 1443., per le sue Costituzioni ordinò, che ogni Offervante Vicario nella fua rispettiva Provincia determinasse uno , o più luoghi di Studio, in cui collocati fosse-To Frati idonei così ad imparare, come ad infegnare le scienze primitive, e la Sacra Parina. Ma questa erezione di Studi costò al Santo non poche inquietudini; perchè gli Offervanti, effendofi confervati dal lor principio, per lo spazio di settant' anni, in una santa semplicità fenza Studj, come fi ha dalle Cronache (par. 3, lib. 1, cap. 61) pareva, che quelli poteffero pregiudicare all' umilità, e porciò il Capiltrano l'ento molto a quietagi. Prima dunque

dell' anno 1440, gli Offervanti non tenevano Lettori, nè Studi; ed alla riferva d'alcuni pochi Uomini dotti tra elli pallati o da Conven-tuali, o dal fecolo, tutti gli altri, dice il Wadingo citato, con-tentavansi ne lor meschini tuguri d'attendere più alla penitenza, alla contemplazione, che alle lettere; perchè, torno a dire, i primitivi Offervanti avevano un abborrimento estremo agli Studi. E ne sia testimonio San Bernardino, il quale avendo studiato nel secolo, quando poi nell'anno 1405., fatto Sacerdote, volle incominciare a predicare, riferifee Monfignor Marco (nelle Cronache parte 3. lib.z. cap 7.) che pareva grand'inconveniente, e impedimento a que poche Frati Ofervanti riformati, ch'erano semplici, e poveri, giudicando, che quell'offi-cio fosse contro la povertà, per esser necessario provedersi de'libri; contro anco all'officio divino, per effer pochi; e contrario ancora alla di-vozione, per l'occupazione dello Studio. Ma fe gli Offervanti dugento e più anni dopo la fondazione dell'Ordine non avevano Lettori ne giubilati, nè femplici, quantunque dopoi cominciassero ad avergli, chiaro è, che i Maestri Francescani de primi dugento anni dell'Ordine. non poterono essere nè del numero de Lettori Osservanti giubilati, ne del numero de Lettori semplici ; e che per conseguenza gli antichi predetti Maeilri non appartengono alla Comunità degli odierni Minori Offervanti .

II. Così quasi ad litteram è l'argumento del Ragionista nella pagina 174., e nelle due seguenti. Ma ben può conoscersi, che non è a proposito; atteso che per lo più sempre si ravvolge su due fracidifimi falsi supporti , sopra rigettati più volte , e da rigettarsi appresso. Il primo falso supposto è, che ne due primi secoli Francescani tutta forta di Lettori ottenesse la laurea del Magistero, e non vi fossero eziandio de Lettori simplici, che senza incamminarsi al Ma-gistero esercitavano il loro usizio, e de Lettori, che avendo terminato il loro ufizio potevano dirfi. Lettori giubilati, come i Canonici, che hanno terminati gli anni della lor obbligazione al Coro, fi dicono Canonici grabilati, e come i Soldati, che, avendo terminati gli anni della lor obbligazione alla milizia, fi dicono Soldati giubilati: i quali Lettori , perchè non avevano fatti i loro corsi nelle Università elette dall' Ordine, e perciò non avevano avuto il grado del Magistero . e perchè a i Letteri giubilati Francescani non erano per anche state concedute le preminenze de Giubilati de di nostri, per tal cagione non si chiamavano Maestri; e benchè fossero Lettori giubilati. non godevano tuttavia le preminenze de Lettori giubilati de nostri tempi : ficcome tutti i PP. Maeitri degli odierni Conventuali erano veri Maeitri anche avanti che fossero state concedute loro tutte le prerogative, che tali Maestri hanno ne' di nostri. Questo primo falso supposto del Ragionista è stato rigettato ne passati capitoli di questo li-bro, col mostrarsi, che la laurea del Magistero non conserivasi a tutta forta di Lettori Teologi Francescani ne due primi secoli, ma a quelli foli pochi, che in certe poche Università, elette a tal fine dall' Ordine, se l' erano meritata; e che gli altri moltissimi Lettori di moltiffimoluiffmi Studi dell' Ordine, e quando facevano i loro corfi, e quan-

do erano giubilati, dicevanfi femplicemente Lettori .

III. Il fecondo falfo fuo fupposto è, che tutta l'Offervanza confsitesse nella sola Famiglia seguace del Trinci, di San Bernardino da Siena, e di San Giovanni da Capistrano, nel tempo di questi Santi, e poi : quafiche dentro la stessa Comunità dell' Ordine, fuori della... prefata famiglia, non vi foffero altri moltiffimi Offervanti, i quali fi mantennero ivi incorrotti con fuccessione continuata da i tempi di San Francesco, fino a quelli di Lione X.; il numero de' quali Offervanti, benchè fosse molto diminuito ne principali bollori del vetusto Conventualesimo, per essersi da essi ritirata la Famiglia in qualche modo, e per essere molti di essi diventati Conventuali, coll'abbracciare gli abusi, e le dispense di quel Conventualesimo; nulladimeno presto ricrebbe a molte, e molte migliaja, per mezzo di moltissimi Conventuali, che riformandosi tornavano all' antica Osservanza: in guisa che ne' tempi di Lione X. il numero degli Offervanti, composto di Offervanti sempre incorrotti, e di quelli, che dal Conventualefimo erano tornati all'Offervanza primitiva, era di molte, e molte migliaja di Francescani, esistenti dentro la stessa vetusta Comunità dell' Ordine: i quali, perchè in tutto fi affomigliavano a i Minori del primo, e del fecondo fecolo, erano principalmente la Comunità dell' Ordine, incominciata da San. Franceico, e da'fnoi Compagni. Al detto numero di Offervanti della Comunità dell' Ordine fu da Lione X, incorporata la Famiglia Offirvante seguace del Trinci, di San Bernardino, e di San Giovanni; e così fu compotto l' odierno Corpo de' Minori Offervanti, dal quale, volle Lione X., che per l'avvenire sempre si assumesse il Ministro Generale di tutto l' Ordine, escludendone per sempre quei Conventuali, che non vollero tornare all' Offervanza, e ponendoli fotto l'immediata giurifdizione di un particolar Generale di nuova invenzione, da. confermarsi dal Generale dell'Osservanza, e dell'Ordine tutto. Ciò presupposto, reita manifesto, che la Comunità degli odierni Osservanti non è la Famiglia di San Bernardino, ma è l'antica Comunità dell'Ordine Francescano, che Lione X. accrebbe con incorporare in essa la Famiglia fiiddetta, dopo aver tolti via dalla medefima Comunità il residuo del vetuto Conventualesimo, che non volle tornare alla purità della Regola. In vano per tanto il Ragionista pretende, e salsamente fuppone, che fia lo stesso il principio degli Osservanti, con quello della prefata Famiglia; che fin che quelta fiorì, non fosse la continua successione degli Osservanti anche dentro la Comunità dell'Ordine; e che la Comunità degli odierni Offervanti non fia la predetta iteffa Comunità dell' Ordine, ma fia la fola prefata Famiglia, cui da Lione X. s' incorporaffero alcuni pochi Riformati, e poi per grazia speciale, e non per debito di convenienza, fi desse la facoltà di eleggere dal numero de' fuoi Alunni il Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Minori. Questa pretenfione, e questo falfissimo supposto di colui si rigetterà dopoi in un libro, che tutto farà occupato in tale rigettamento. IV. A questi rislessi svanisce ben presto il dilemma del Ragionista;

Lib. VI. Cap. VIII.

poichè resta palese, che i Maestri de primi due secoli Francescani appartengono alla Comunità degli odierni Minori Offervanti, non perchè fieno eglino stati Lettori o gubilati, o semplici; ma perchè sono stati Maestri laureati, non già dopo avere semplicemente terminati i loro Studj in certi Collegj, o dopo avere semplicemente letta la Teologia in qualunque degli Studi generali dell'Ordine, come fi laureano i Maestra degli odierni Conventuali; ma laureati dopo aver letta Teologia, c. terminati i loro Corfi a tenore delle antiche leggi dell' Ordine , nell' Università di Parigi, o in altre elette dall' Ordine per la Minoritica. laurea; come si laureavano anticamente, ed anche oggi si laureano, e non altrimenti, gli odierni Oslervanti. Di più: appartengono alla Comunità degli odierni Offervanti quegli antichi Maestri de primi due secoli Francescani; perchè questa è appunto l'antica Comunità prosessatrice della purità della Regola, in cui quelli presero l'Abito Religiolo, vissero, fiorirono, e morirono, come costa da i passati miei libri. Ed ecco rovesciato a terra l'uno, e l'altro corno del gran dilemma, in quanto s'impugna contro all'odierna Comunità Minoritica. Offervante: ond' è che potrei terminare il capitolo fenza far caso delle altre tante cole, dal Ragionista seminate nel suo soprariferito testo, come di quelle, che non apportano giovamento, nè danno alla mia causa. Ma perchè spiacemi di abbandonare la povera Famiglia Offervante forto il mordace taglio della penna del Ragionista, che per poco non ce la fece vedere bifognofa di andare co' putti alla dottrina ad imparare il Pater noster, e alla scuola ad apprendere l'abbicci ; perciò voglio dire qualche altra cofa per pura difesa della predetta. oggi non più esistente, Famiglia.

V. E primieramente, per conoscere quanto abbia il torto il Ragionista nel vilipenderla così alla peggio, come fece, basta ristettere, che la maggior parte de caratteri di biasimo, ch'egli le impose, vanno a ferire l'età della medesima, che precedette all'anno 1446. Ora è cosa certissima, che la Famiglia suddetta prima dell'anno 1446., in cui fu emanata la celebre Bolla Eugeniana, in vigore di cui cominciò ella ad eleggerfi dal numero de' fuoi i propri Vicari , non era esentara dalla giuridizione de' Ministri, che a loro piacimento ad essa davano i Superiori fubalterni, nè era punto separata dalla Comunità dell' Ordine : ma conveniva ella più tosto a tutti gli atti capitolari della Comunità, e aveva voce attiva, e passiva a tutte le superiorità delle Provincie, e dell' Ordine: ond' è, che di questi Frati Offervanti alcuni si leggono eletti Ministri delle Provincie stesse della Comunità Francescana, come sarebbe il B. Alberto da Sartiano, che fu fatto Ministro della Provincia di Sant' Antonio; San Bernardino da Siena, che fu fatto Ministro di Terra Santa; ed il soprariferito P. Pietro Ruscelli Dottore di Oxford, che fu fatto Ministro della Provincia d'Inghilterra, come narra il P. Wadingo. Dunque fenza fallo veruno gli Offervanti, detti della Famiglia, prima dell'anno 1446. appartenevano alla Comunità dell' Ordine, dalla quale non erano in modo alcuno separati; ed i loro Conventi, ne quali solevano abitare, erano come Tom, II.

1415.

Conventi di ritiro' della medesima Comunità, ne' quali si attendeva più che altrove alla penitenza, ed alla contemplazione. Ma fe così è : non erano adunque i detti Offervanti fenza Studi; poichè di essi ancora, come degli altri Francescani erano tutti gli Studi della Comunità dell'Ordine, della quale, non meno che gli altri, anch'esti erano membri.

VI. Secondariamente è da notacli, che verso l'anno 1415., quando, come dal Wadingo inculca più volte il Ragionifta, gli Olfervanti della Famiglia avevano la maggiore scarsezza loro di Sacerdoti, e di letterati, nell' Italia, in tutto, e per tutto eron eglino dugento in-(1) Voal. circa (1), dispersi in 34. Conventini d'Italia. E questi non solamente, come si è detto, appartenevano alla Comunità dell' Ordine; ma in oltre in un sì piccolo numero loro contavano molti Uomini dotti, e celebri a nominati dall' Annalista Serafico in vari luoghi del tomo nono de' fuoi Annali, ristampati in Roma, e non negati affatto dal Ragionista, Ma se tra dugento soli Francescani, per la maggior parte laici, vi erano alcuni Uomini veramente dotti , e celebri , non dee dunque condannarfi quella femplice allor piccioliffima Famiglia , come una moltitudine di gente rozza, e groffolana. Si aggiugne, che quantunque nell' Italia pochi di quella Famiglia fossero allora gli Uomini celebri per le lettere, non così talvolta fu nelle parti Oltramontane, dove la medefima Famiglia nel Concilio di Costanza dimostrò di avere Alunni più spiritosi, e risoluti. Che se poi nell'anno 1443, nel capo 9. delle sue Costituzioni San Giovanni da Capistrano ordino, che ogni Vicario della Famiglia nella sua Provincia determinasse uno, o più luoghi, dove si collocassero Frati, atti ad insegnare, e ad imparare nelle scienze primitive , e nella Sacra Pagina, come narra il Ragionista : segno è, che nella Famiglia potevano trovarsi tali Frati idonei, ed in tanto numero, che baitaffero per l'offervanza di tale Cottituzione: altramente avrebbe comandato al vento.

VJL Non nego . che San Giovanni foffrir dovesse i lamenti di molti di quegli Offervanti , contrari all'erezione di tali Studi tra di loro , come si legge nella Cronaca citata dal Ragionista, i quali tutti acchetò con una grave fua Piftola, feritta a tutti gli Offervanti della Famiglia d'Italia. Ma per altro queste opposizioni non derivavano dall'abborrimento, che avessero eglino in verso gli Studi considerati in se medesimi: derivavano dall' abborrimento de' danni, che in quella età in gran parte avevano incominciato a cagionare gli abufi degli Studi, e de gradi Scolastici. Conciossachè, altri troppo attaccato all'acquisto delle Lettere, anteponevalo allo fpirito della fanta orazione, e della divozione: e altri, abufandofi degli ottenuti fcolastici gradi, declinava dalla disciplina regolare, tanto che potesse dire Martino V. nella sua Bolla-Apostolice servitutis, che alcuni Francescani si erano fatti fare Maesti in derogazione degli Statuti, delle ordinazioni, e dell'onore del Magistero , e in danno , piccolo non già , dell' Ordine presato (a): Tanto che

(2) . . . ac prifcis temporibus , dum Fratres prafati ferundum Statuta , & ordinationes Bujufmedi ad prafatum affumebantur benerem , panei tantim praciari .... invenirentur Mapotesse affermarsi dall'Autore del Trattato de Studiis, & Soudentium pramonitis, che dagli abufi degli Studi l'Ordine Serafico, e altri molti , Patito avevano un gran danno , e che indi era insurto il principio di tutta la rilassatzza, e disformazione (a). Or questi danni ap-punto abborrivano quegli Osservanti, conforme erano stati abborriti eziandio da quegli Offervanti, o Zelanti di Francia, che giusta la Cronaca Serafica parte 3. libro 1, capitolo 30, rappresentando al Concilio di Costanza le corruttele dell' Ordine, tra le altre cose dissero : Ciascuno procura d'effer mandato agli Studj generali, acciocchè, effendo Lettore, e (alendo ad altro grado, abbia l'efenzione, o privilegio di non andare in Coro, nè di fare altre cose comuni . Perciò molti procurano questi gradi di Maestri per la via di Roma, e alcuni altri senza lettere ancora

gli ottengono nell'Ordine per questa, o altra via.

VIII. Ma no, mi si dira dal Ragionista, non per l'abborrimento de' danni, che cagionati fi erano dalle lettere, fi opponevano alcuni di quegli Offervanti all' erezione degli Studi tra di loro; ma bensì perche giudicavano, effer effi per le steffi di ostacolo alla po-verta Francescana, all' esercizio del Coro, e alla divozione; comeappunto querelavanfi quando San Bernardino, fatto Sacerdote, volle incominciar a predicare, giusta le cose dette di sopra dalle Cronache de' Minori. Io però ripeto, che la Famiglia Offervante non abborri-va le lettere per se stesse, ma i soli danni, che dall'abuso delle... lettere partorir si potevano, ella voleva schivare; nè il Ragionista mi provera l'opposito. Quelli poi, che per li motivi allegati nella Cronaca non approvavano, che da San Bernardino s' intraprendesse. l'ufizio di Predicatore, non erano tutta la Famiglia Offervante, ne la fua maggior parte; ma erano alcuni poehi femplici del Convento di Colombajo, dove San Bernardino fece il noviziato, e la professione, dove canto la fua prima Messa, ed in tale occasione incomincio ad efercitare l'ufizio di predicatore, impoltoli dal fue maggior Prelato, cioè, dal Generale, come si raccoglie dalle stesse Croniche nel fopraccitato luogo. Ed è veramente una cattiva loica quella, che al Ragionilla insegnò l'attribuire a tutta la Famiglia Offervante la semplicità, o lo scrupolo di alcani pochi suoi Frati di un solo Conventino. IX. Di alcuni foli pochi non già, ma di tutta la Famiglia pre-

detta (mi farà replicato) erano tali ferupoli, e tale femplicità; ferivendo il Ragionista nella sua pagina 159., 200., e altrove, che San-Bernardino, conoicendogli incapaci di confessare, ed essendo i detti Frati-H 2

gistri , virtusibus , & laudabili fama pollentes ; tamen ab aliquibus citra temporihus quamplu-

res differum Provincia (Aragoniæ) & Ordinis Fratres, ex ce ad bonorem bujusmedi minut digni, quod morum bonestas, ae listerarum Scientia minime suffragentur eisdem, se secrume ad bonorem bujusmodi assumi, in derogationem Statutorum, & ordinationum, ac honoris Magifterii, & Ordinis prafatorum non modicam lafionem . Bulla Apoflolica fervitutir Martini V. apud Vvad. tom. to. in Regeft. pag. 199. Vid. etiam Bull. Cum valde ejufdem Martini V. apud Rodericum in Collect. Privilegiorum pag. 73. Bull. 20, & aliam ejufdem, quæ incipit Cam in humanis apud laud. Vvad. pag.477. (4) Aufter Traft. De Studiis, & Studentium premonitis Art. 12. apud Firmamenta.

3. Ord. part.4. fol.103. col.2. Vid. etiam Stat. Julii Il. fupra cap.2. n.t.

della Famiglia richiedii per Confessori da molti Principi, volle rendergis capaci coli ssituire tra essi uno Stussio di Teologio Morasie in Pruggia. Ed era tale, e tanta in quel tempo la loro semplicità, e scrifezza, ebs San Bernardino, tutto che loro Commessiro esperente, pure si costreta o a fare il Lettore. E quando cominciò ad essi a detrare il trattato delle Consuce, a' Sucrediti, e Conssissio del ssi a detrare il trattato delle Consuce, a' Sucrediti, e Conssissio il monte con nuove, e pellegrine le Consure a tutti note del testo Consucio, con de agienti da serventi con monte per est semple superiore delle consuce assistante del respoti, che monti per est erano satti dalle medicine malamente assistati a servossiro se qui con esta con consucio, con con consucio, con con consucio, con con consucio, con con consucio, con consucio, con consucio, con con consucio, con con con con consucio del consucio del consucio del consucio della consucio del

X. Così fenza rifpetto di quella fanta divotiffima Famiglia va foargendo il Ragionilla , rapprefentandola come incapace affatto di ascoltare le Confeilioni, prima che da San Bernardino fosse stato istituito lo Studio di Teologia Morale nel Convento di San Francesco del Monte di Perugia. Ma gli Scrittori Serafici, ed il Wadingo, cui appoggia una tal fua relazione, non dicono, che il Santo iftituisse quello Studio, per rendere i Sacerdoti di quella sua Famiglia semplicemente capaci di confessare: dicono bensì, che lo istituisse, per renderli capaci di regolare le coscienze de Principi, da quali moltissimi di loro erano a tale viizio deliderati. Che se dovessero dirii assolutamente incapaci di confessare tutti quei Sacerdoti, che non sono idonei a ben regolare le coscienze de Principi, chi può dire, quanto mai dovrebbe ristringersi il numero de Sacerdoti capaci di ascoltare le Consessioni anche negiorni nostri? E che? forse è lo stesso l'esser capace di dirigere le coscienze del volgo, e della plebe minuta, non soggetta a tanti pericoli di anima, difficili a conoscersi, e l'effer capace di dirigere le coscienze de' Principi, esposti al pericolo di tanti peccati di commissione, e di tanti più di ommissione, a cui non è soggetta la plebe, e per le coscienze de quali occorrono alle volte casi di tanta difficultà, che penano a deciderli gl'interi congressi de' più valenti Teologi, e de'Giuristi? Anche i Teologi morali de nostri giorni conoscono, che ciò non è lo stesso; mentre comunemente c'insegnano, esser necessaria più, o meno fcienza nel Confessore, secondo la varietà de hoghi, o dellepersone, alle quali si ha da amministrare il Sacramento della Penitenza; onde meno ne richieggono in chi ha da confessare la fola rustica, e minuta plebe, un po' più per gli artieri, più pe' mercanti, più per la nobiltà, e per la gente di corte, e moltissimo più per la Confessione de' grandi, e de' Principi. Se dunque San Bernardino, al dire del Wadingo, e dell' Aroldo, istituì lo Studio di Morale nel Convento del Monte di Perugia, ove fin dal 1384. dimorarono Religiofi dotti, che prima erano stati professori in quella celebre Universita (1); ciò non fignifica, che prima dell' istituzione di tale Studio nella prefata. Famiglia fosse scarsezza di Sacerdoti assolutamente capaci di ascoltare le Confessioni; ma solo significa, che ivi sosse scarsezza di Sacerdoti capaci di ascoltare le consessioni de' Principi ; ovvero, che di tali Sacerdoti non ve ne fossero tanti, quanti erano necessari, per soddisfare alle

moltiffime richieste de Principi : i quali mostrarono di farne affai più

(1) Fond. tom. 9. ed. Rom. pag. 59. n.1. ad pa.1384. ftima di quella, che vuole oggi farne fare il Ragionifta. Ma non è poi un proligo d'ignoranza, che nel poco numero de Sacerdoti, che in tal tempo avea quella piccola Famiglia, non foffero moltilimi eocellenti Moral·lti, e Guritti, con cui loddisfare alle motifilme richiefte de Principi: anzi è cò un cafo, che in ugual numero di Sacerdoti può forfe facilmente riaccadere ne di noftri; quantunque le ficienze fieno più rafinate e, e maggiore afaii fai a comodità de'libri, e di titudiare.

XI. Quello poi, che avvenne, mentre San Bernardino a que' fuoi Offervanti dettava il Trastato delle Cenfure, è parimente riferito alla peggio dal Ragionitta, e fenza citare a chi appoggi quella fua narrazione. Dalla sentenza latina per altro, che in fine trascrisse, sece congetturare, che appoggiar la volesse alla testimonianza del Padre Wadingo, di cui fono le parole ivi trascritte. Veggiamo per tanto, se dal Wadingo un tal fatto si rappresenti nell'aria, che li diè il Ragionista . Ecco le parole del Wadingo fedelmente tradotte: " San Bernardino da. .. Siena . . . . moderatore della Congregazione (cioè, della Famiglia Offer-" vante) considerando, che moltissimi da i Principi erano desiderati a " i fegreti della coscienza, volle rendergli idonei, istituito uno Studio n di Teologia Morale nel Convento del Monte fuori della Città di Pe-, rugia. Dopoi, ad iftigazione di altri, Eugenio Papa comandò, che , apriffero le Scuole di Teologia Scolastica, e di Legge Canonica, ac-,, ciocche si rendessero più atti ad ascoltare le confesioni del popo-,, lo, che ad essi con frequenza ne andava, e a convertire le genti , straniere, alle quali erano mandati. Letto dallo stesso Bernardino il , trattato delle Cenfure, moltiffims cominciarono ad ammirare il grate ", cumulo delle Scomuniche, le quali contenevansi nel Corpo della ,, Legge, e ad effere agitati dagli scrupoli, temendo di aver forse ", indebitamente affoluti gli altri, e di averne tal volta incorse ancora ,, esti alcune. Niccolò d'Osimo, per rasserenze le coscienze di que ", Frati, manifeitò il fatto ad Eugenio Papa, il quale, per quanto potè, e convalidò le affoluzioni, fe alcune fossero state invalide. , e affolvè turti i Frati dalle Cenfure, dalle quali foffero legati, Tanto dice il Wadingo all'anno 1440, numero 27., nella pagina 110del tomo XI dalla nnova edizione: e lo stesso in sostanza leggesi nell' Epitome degli Annali Minoritici, fatta dall' Aroldo, all' anno itesso, numero 8.

XII. Un tal racconto è in aria troppo diverfa da quella, che allo ftello fatto diede il Ragionitla, in directivo di quella divotilima Famiglia. Diffe il Ragionitla, ebe à Nace-dori, e Confessio Ostrovamo comparuro cost move, e pollegrime le Confessio, e Confessio Ostrovamo con diccono gli Annahili dell'Ordine, che que i Frati non ammiraffero grale ecospre a tutti mott del tosso Commiso, ma che ammiraffero gran cuundo, o la gran quantità di Scommiso contravere nel Cospo della Lèrge a Nito è certamente il non fapere le Cenfure a turti note della Cego Canonica. Il non fapere le Cenfure contemue en Corpo della Legge Canonica. Il non fapere le Cenfure del ureto Canonico a sutti note, o l'averle per coste movo, e pellagrime, è

cosa degna di altissimo biasimo in un Sacerdore, e specialmente inquelli, che afcoltano le Confessioni, come anche prima di tal fatto le afcoltavano quegli Osfervanti. Ma il non sapere tutto il gran cumulo di Scomuniche, contenute nel Corpo della Legge Canonica (fapendofi per altro le più generali, più note, e che probabilmente possono incorrersi da i suoi penitenti) è cosa non tanto strasordinaria, che debba far comparire quella Famiglia qual mostro d'ignoranza. E in fatti, mi dica un po'il Ragionista, egli, che sa il Teologo, e l'erudito, e che l'ignoranza altrui accusa e riprende, confida forse, o crede di fapere tutte quante le Scomuniche, contenute nel Corpo della Legge Canonica? Se afferma, troverà tal volta chi vada ridendo della fua confidenza, e credulità; conciossiachè non mancano Uomini dottissimi, che di se stessi tanto non credono. Ma se poi umilmente confessa, che non tutte le prederte Scomuniche da lui presentemente. si sanno; e con tutto ciò è degno di scusa, nè può essere screditato qual mottro d'ignoranza; molto più degni furono di fcufa, e. da non discreditarsi per le loro ammirazioni quegli Osservanti, che oltre l'effer poverelli, e fenza comodo di procacciarfi tanti libri, erano in oltre in una età, in cui, non effendofi per anche divulgata. l'arte della stampa, non molti erano i libri, ne sì dilucidati, come oggi fono, i Trattati Canonici, e delle Cenfure.

XIII. Se quella Famiglia era allora piena di Religiosi molto timo-

rati di coscienza, in guisa che potea dirsi il giardinetto della Santità Francescana, cui presedevano Superiori, oggi venerati tra i Santi; come può crederfi effere allora stata in essa così poca la cura delle Anime proprie, e delle altrui, che alla peggio si esponessero a far da Confessori persone, a cui comparir potessero cose nuove, e pellegrine le Censure a tutti note del testo Canonico? Si sa pure, e sapevasi anche allora . che mortalmente pecca e il fuddito , che fenza la. necessaria scienza s'ingerisce nel ministero del Sagramento della Penitenza, e il Superiore, che tanto a lui permette, o consente. Così dunque il Ragionista in quella Famiglia, che più tosto a guisa delle anime più pure, secondo il detto di San Gregorio, riferito nel diritto Ca-(1) Can.4. nonico (1), temeva la colpa dove non era, seppe insieme unire la. diff. s. in oura e la negligenza delle Anime, il timore, e la temerità, il peccato, e la Santità, il governo da Santi Pastori, e da cattivi Mercenarj? Ce la rappresenti pure quanto vuole divota, fanta, e buona, che la di lei bontà non potrà mai stare coll' esporsi senza la neceffaria scienza alla direzione delle Anime. Ha dunque a dire, se non: vuol' effere ingiuriofissimo a quei Santi Religiosi, che se avevano eglino ascoltate le altrui Confessioni Sagramentali , e data l' Assoluzione. prima di aver ascoltato da San Bernardino il Trattato, ed il gran cu-

mulo delle Censure, contenute nel Corpo della Legge Canonica, erano ffati anche giudicati, ed erano in verità capaci di ascoltarle; e per confeguenza, che quantunque abhorrisfero i gradi Scolastici, per ragione che questi graduati, come rappresentarono al Concilio di Costanza certi Offervanti di Francia, crano più che gli altri rilassati nella sua santa

Offervanza, e comunemente più gonf, che i secolari (a), non abborrivano tuttavia le scienze, e gli Studi. Onde a i Padri del sopraddetro Concilio suggerirono, qualinente farebbe stato bene, che il Sacro Concilio comandaffe a i Frati della riforma Offervanti, che non potessero esfere promossi a questi gradi Scolastici, ma che si consentassero della Scienza, Senza quelli, e altre onori, non essendo necessari, ne potendosi acquistare (cioè, per cagione degli abusi introdotti dal vetusto Conventualesimo) fenza il danaro (f) tanto contrario a i Frati Minori (1). (1) Croniche Resta per tanto risoluto dalle cose dette in questo capitolo, che la Pares, lib.1. cont arietà di alcuni Offervanti della Famiglia verso la erezione degli sap. 30., 6 Studi niente pregiudica alla Comunità degli odierni Minori Offervanti, mit nuper la quale non è la detta Famiglia, mantenutasi fino a i giorni loro, ma citatic folè la Comunità de vetusti Francescani, professori della purità della Re- 157. a tergo gola fenza dispense, nella quale s'incorporò eziandio, e incorporandosi colis. versini la Famiglia suddetta. Resta risoluto altresì, che quella Famiglia quoad quarnon mai ebbe abborrimento alla erezione degli Studi, perchè abborrisse ella le scienze, e lo studiare; ma solo perchè temeva, che per questa via passasse in lei la riepidezza di molti della Comunità, che tutti davanti alle lettere con fine finistro, estinguendo in se stessi lo fpirito dell' orazione, e divozione, e riempiendofi di fpirito di fuperbia, di ambizione, e d'inoffervanza: pel qual motivo ricufava ella aucora i gradi Scolallici, contentandosi della scienza senza quei gradi, che fono di essa tra gli Uomini ordinariamente il premio : dalle quali , e da altre ragioni gia sposte ne viene il non potersi onestamente negare, che dalla prefata Famiglia si coltivassero gli Studi; benchè il Ragionista a forza di viziosi raziocini, e di non fedelmente allegate sentenze, con ingiuria della medefima, ce l'abbia voluta altrimenti dipingere .

CAP.

(2) Nam Dofferes , & Magifiri funt pra exteris a fun fantia Observantia magis relanati , & magic communiter inflate , quan Sacularec . In querinomits propositis in Concil-Conflant. ap. Speculum Minorum , feu Firmamentom 3. Ord. 3. par. fol. 136. col.t.

(b) Ad aceumulandum denarios, & pecuniam Superiores , & Pralati officia Ordinis quafi pecuniic vendunt , videlicet , . . . & Lettorum . & Baccalariorum , ac Studentium Parific , vel alibi electionec. & gratias Apollolicas Magiftrande, taliter qualiter impetratas , quas infufficientibus ferentia , vel moribue , vel utroque , magna pretio vendunt . Unde pauce funt , modernic temporibus, qui non plus, ac magis pecuniam, quam scientiam, vel bonos mores acquirere fluteant . . . Scientes experientia certa , quod citius per pecuniam , quam per feiemsiam, G bones mores . promotiones bujufmede adipifei poteruot . P. Joannes Perrini Doctor Parifienfis in fuo Trad. Super difpenfit. FF. Minorum Conclus. 3. principali, Corollar. 2. apud Firmamenta trium Ord. partis fol.126. color.

Sordi lifims quidem eft ratio, & inquinatifima & iis, qui ex tenentur, & illis, qui ad eam confugere conantur . Mail enim res fe babet , cam quod virsute effici debet , id tentatur Perunia . Cicero de Offic. lib.s. cap.4.

## CAP. IX.

Si paragonano tra di loro, e coll' antico Magistero, i fupremi gradi Scolastici degli odierni Minori Osfervanti, e degli odierni Minori Conventuali, per vedere chi gli abbia a quello più somiglianti; e si tratta delle loro vere prerogative.

ER chiaramente procedere in questo paragone, fa d'uopo premettere, quali fieno i fupremi gradi Scolaitici degli odierni Conventuali, e degli odierni Offervanti, giacchè a bultanza moltrai, che il più antico Magistero dell' Ordine è quello, che dopo certi anni di Lettura Teologica fatta negli Studi dell' Ordine, e dopo altri certi anni di Lettura, e di esercizi scolastici fatti in qualcheduna delle tre celebri Università elette, cioè, di Parigi, di Oxford, e di Cambridge, ottenavasi in qualcheduna delle tre presate Universita, e specialmente in quella di Parigi. Appresso i Conventuali per tanto, come può dedursi dalla pagina 168. delle Ragioni Storiche, il supremo grado è il Magistero : e questo, se si ha da distinguere in ordine alle diverse maniere di conferirsi, e di ottenersi, prò dirfi di quattro forte; cioè, Magistero ottenuto ne Collegi, incominciati da Sisto V., dopo aver ivi terminato lo Studio prima della Lettura, come oggi l'ottengono i Conventuali Italiani: Magistero conferito, e ottenuto dopo la Lettura, dal Generale, qual' è quello de' Tedeschi, e de Polacchi: Magistero dopo la Lettura, ottenuto nelle pubbliche Università, come i Conventuali Francesi l'ottengono: e Magistero per ispecial Breve del Papa fenza Collegio, e fenza Lettura, come alcuni Conventuali alle volte l'ottengono. Questi fono i supremi gradi scolaffici , ovvero queite fono le varie vie , per cui fi afcende allo stesso fupremo Scolatico grado fra gli odierni Conventuali, trascritte quasi letteralmente dal volume del Ragionitta nel luogo citato. Dove avvertire fi dee, che il Magutero, da alcuni Conventuali Francesi ottenuto dopo la Lettura nelle pubbliche Università, non è il Magittero dell'Università di Parigi ; perocchè ivi non hanno i Conventuali nè Convento, nè Cattedra, nè luogo veruno; non avendo eglino in tutta la Francia, se non che due Provincie, cioè, quella di San Buonaventura di XVII. Conventi, e quella di San Lodovico di XXIV. Conventi, e forfe in quelta, che comprende Tolofa, ottengono la laurea, nell' Università i Conventuali Francesi. Ma qualunque sieno le Università, dove in Francia, secondo il Ragionista, i Conventuali si lau-reano, certo è, che non hanno parte, nè si laureano nell'Università di Parigi, e tanto basta.

II. Venendo poi a i gradi Scolastici degli odjerni Minori Osfervanti, il supremo, che tra queili in vari luoghi, e con varie premesse condizioni si acquista, è vario e per la varietà de vocaboli, co quali viene appellato, e per la varietà delle condizioni, o vie. per mezzo delle quali viene acquistato; ed ogni lor supremo tal grado è fupremo, come fuol dirfi, nella fua linea. Il primo, e principale fipremo grado Scolastico degli odierni Osfervanti è il Magistero, o Dottorato Parigino antichifimo, acquiftato dopo terminati gli anni della. Lettura di Teologia negli Studi femplicemente dell' Ordine, e dopo terminati gli anni della Lettura fimilmente di Teologia, e degli altri esercizi Scolastici , nell' Università di Parigi. Il secondo è il Magistero, o Dottorato delle altre Università fuori della Parigina, parimente acquittato dopo la Lettura; concioffiachè, come cofa notiffima, feriva il buon' amico al suo Filalete Adiasoro nella lettera sesta pagina 190. fecondo la stampa di Lucca, queste parole: Or lasciando molte celebri Accademie di Spagna, nelle quali tra gl' Istituti Francescani sono laureate col Dottorato con fiffo flatilimento di Cattedra i PP. Offervanti, e l'Accademia di Lovanio, nella quale similmente i PP. Oservanti Ricolletti banno certo determinato numero di Dottori &c. . Il terzo è la Giubilazione, o sia il grado di Lettore giubilato, il quale, avvegnachè infortanza venga dagli antichi secoli Francescani, con tutto cio nella forma presente, e colle prerogative, che oggi godono i Giubilati, non è più antico dell' anno 1590., in cui fu stabilito la prima volta in una Congregazione generale tenuta in Napoli (1), o dell'anno 1593., (1) Chrei in cui fu lolennemente ristabilito, e confermato nel fessantesimo secon- nologo Seras do Capitolo generale, celebrato in Vagliadolid fotto il Ministro Genera- Ph. Pag. 361. le P. Buonaventura da Cartagirone (2): e questo grado eziandio si ac- (2) Ibidem quista dopo il triennio di Lettura filosofica, e dieci, o dodici anni pag. 401. di Lettura di Teologia fuori delle Università negli Studi generali sem- sol. a. plicemente dell' Ordine. Alla Giubilazione de' Minori della stretta Osfervanza può in molte cose paragonarsi l'Emerenza, o sia il grado Scolastico di Lettor Emerito, usato da i Minori dell' Osservanza più stretta, specialmente nell'Italia. Il quarto grado, cioè, il Magistero, il Dottorato, la Giubilazione, o l'Emerenza per Breve Pontificio avanti la Lettura, per quanto posso io sapere, tra i Minori odierni della stretta, e della più ltretta Officrvanza non è in ufo: e perciò fi può di-re, che non hanno eglino, fe non che i tre antecedenti gradi Sco-laffici, ciafcheduno de quali è fupremo nella fua linea, o via diverfa.

III. Or paragoniamo coll'autichissimo Magistero dell' Ordine (il quale. come si è provato, era quello solo delle tre celebri Accademie, cioè, di Parigi, di Oxford, e di Cambridge) i supremi Scolastici gradi de Conventuali, e degli Osservanti, o sieno quegli di antica, o di novella istituzione, e veggiamo quali di essi coll'antico predetto Magistero abbiano fomiglianza maggiore. Incominciamo da quelli de Conventuali. Se ci fermiamo fulla corteccia de nomi, certo è, che nel no-me i costoro gradi Scolastici hanno con quel Magistero un giustissimo paragone, e tanta fomiglianza, che fono con effo lui una cola medefi-Tom, II.

ma; perchè tutti si appellano col nome di Magistero, e danno a i laureati il nome di Maestro. Se li consideriamo in quanto alla potestà di pubblicamente infegnare la Teologia, la qual potetta si conferisce nella laureazione. di Maestro, anche in quanto a questa non niego la somiglianza tra questi, e quello. Se in quanto alle prerogative, o preminenze, che tra i Conventuali godono i Maestri sopra gli altri Religiosi, li consideriamo, non voglio stare a decidere della loro somiglianza, o dissomiglianza rispetto al Magistero vetustissimo dell' Ordine; non facendo questo al mio proposito. Ma se poi confideriamo i detti fupremi Scolastici gradi degli odierni Conventuali, inquanto si acquistano da questi fuori delle Accademie di Parigi, di Oxford, e di Cambridge, o in quanto fi acquistano prima della Lettura di Teologia, paragonati col Magistero vetustissimo dell'Ordine, il quale non si acquistava, se non che nelle tre predette Università, o Accademie, e dopo aver ivi, e prima altrove terminato il corfo della Lettura Teologica, non hanno veruna fomiglianza con esso, anzi hanno da esso in tali cose tutta la dissomiglianza. Il folo Magistero, che, come afferma il Ragionista, i Conventuali Francesi ottengono nelle Università, e i Conventuali Tedeschi, e Pollacchi dal Generale, ma tanto gli uni, quanto gli altri dopo la Lettura, in queste due considerazioni ha, rispettivamente, coll' antichissimo predetto una qualche. fomiglianza. Ma poichè l' Università di Tolosa, o altre, dove in Francia si Iaureino i Conventuali, non fono delle tre antichissime dell' Ordine, in cui fi laurearono i più celebri Maestri, e Dottori Francescani, come l'Alense, S. Buonaventura, il Rupellio, Riccardo, Scoto, ed altri, ma furono elleno elette dall'Ordine per la laurea de' fuoi negli anni posteriori alla morte di questi celebri Dottori Francescani, se pur tutte surono elette: e poichè l'ottenere la laurea dal Generale fuort delle Univerfità non è un ottenerla dalle tre predette Università; perciò anche questo Magistero de' Conventuali, dopo la Lettura ottenuto nelle Università, o dal Generale, secondo questa confiderazione paragonato col Magillero vetullillimo de Frati Minori, dal medefimo apparifce diverso. Non hanno dunque gli odierni Conventuali alcuno de'fupremi Scolastici gradi, che in tutte le condizioni, e considerazioni, si assomigli al più antico, e più celebre Magistero de Frati Minori -

IV. Al contrario gli odierni Frati Minori Offervanti hanno nella loro Comunia lo Iteffo antichilimo Magiltero dell' Ordine, cioè, il Magilfero della Univerpità di Perigt, in cui fi laurearono l'Alenfe, San Buonaventura, Scoto, e tutti gli altri più celebri antichi Matetti, e Dottori Francelcani, e legnono a laurearfi Maeltri non già gli odierni Gonventuali, angli odierni Minori Offervanti, eredi de Francelcani vetutti nelle Caterder, ne gradi, e negli onori tutti di quella Univerfità. Dunque in quanro al primo, e più celebre. fipremo Scolaltico grado degli odierni Minori Offervanti, paragonato al più antico, e più celebre Magiltero de Francelcani vetufi, non ha luogo l'andar cercando, se quello a quelto sia simile, o no; perchè quello e lo itefisimo predetto, più antico, e più celebre Magiltero. Hanno in secondo luogo gli odierni Osfervanti per secondo sipremo grado scolatico il Magiltero, o Dortotto, ottenuto dopo la Lettura nelle altre Accademie pubbliche, elette dall' Ordine per la laurea de suoi negli anni posteriori alla morte de più celebri Maelti Francelcani, delle quali Università si è parlato nel secondo Capitolo.

E questo Magistero, paragonato all'antico più celebre, ha col medesimo la stella somiglianza, che con esso ha il Magistero di quei Conventuali Francesi, che al dire del Ragionista, dopo la Lettura laureati sono nelle pubbliche. Università, Sicchè, in quanto a questo Magistero, nè i Conventuali sono di meglior condizione degli Offervanti, nè gli Offervanti de Conventuali. L'ultimo supremo grado Scolastico degli odierni Osservanti è la Giubilazione, o sia il grado di Lettore giubilato: e questo paragonato all'antichissimo prefato-Magistero, ha da quello tutta la dislomiglianza, che ha dal medesimo il Magittero de Conventuali Tedeschi, e Polacchi, ottenuto dal Generale dopo terminata la Lettura negli Studi generali dell' Ordine; e in oltre ha particolarmente la dissomiglianza, in quanto al nome; imperciocchè non dicesi Magistero, ma Giubilazione; ed i laureati con questo grado non diconsi Maestri, ma Lettori giubilati. Quantunque per altro i detti laureati non si dicano Maestri , nondimeno in fostanza, ed in fatti sono veri Maestri , come tutti gli altri Macstri de' Conventuali, e di tutte le altre Religioni, e possono lecitamente, ricevere, aprire, e porre in esecuzione tutte le Lettere della Sagra Penitenzieria, dirette a i Dottori delle Arti, o a i Maestri in Sacra Teologia; e in tutte le altre funzioni Ecclesiastiche, e letterarie, godono, e debbono validamente e liberamente, e con ugual modo godere di tutte le prerogative, preminenze, grazie, privilegj, e indulti, di cui godono, possono godere, o goderanno per l'avvenire i Frati espressamente professi delle altre Religioni , Dottori delle Arti, e Maestri in Sacra Teologia, o si godano da questi di legge, o per confuetudine, o per altra cagione (a), come determinò Innocenzo XI, nel di 27. di Novembre dell' anno 1679., nella fua Bolla Exponi nobis,

Che fe i Lettori giubilăti Minori Offervanti godono, e goder possono tutte le grazie, pretogative, pretmenze, privilegi, e indulti, di cui godono, e goderanno i Massifri, e Datori delle altre Religioni; dunque godono anche di tutte le pretrogative, di tutte le premieneze, e di tutti gli moltiti, e privilegi, di cui godono, goderanno, o potranno godere per l'avvenire i Dorici, ed i Masteri laureati nelle pubbliche Univeritia. Imperiocche S. Pio V., nella fua Bolla Cum Sacre Ordo, concedette a i Maestri del Sagro litituto de Frail Predicatori, laureati dal loro P. Generale, che pretigero agramente., nella fiesa maniera, e sensa differenza veruna godere di tutti i privalegi, onori, e indulti, e di tutte le precogative, sformioni, facoltà, preminenze, grazie, e concessioni, di cui godono, possono o potramo godere per legge, statuto, competioni, danazione, o in qualunque altra maniera, git altri Dottori, Massimum di privalegi, qualtique di stra maniera, git altri Dottori, Massima di privalegi, anche di sur la precognita di sur la protroi, Massima di sur protroi, Massima di sur la protroi di sur la protroi, Massima di sur la protroi di sur la protroi della sur la pro

(a) Nei iştim Ordini primă dilît devri, ço hometfeentis, quanthm cum Domina poffimus, honigle sinqliver... vo nibus, ço finquli memesci Ordini Petantis memes nacidi Frantifici de Objevonita Letivibu fisilitais prefestibus, ço funuti, şu qualturum en infection principal pri

firi ec. promoffi in qualunque Università di Studi generali , giusta il rito, e la costumanza delle Università medesime (a). E delle prerogative, preminenze, concessioni, privilegi, e indulti de Padri Maestri Domenicani, per comunicazione, godono eziandio i fopraddetti Lettori giubilati. Ond'è, che fe (come m'infegna lo stesso Ragionista nella sua pagina 417, parlando del fuo Generale, che per più anni, da che i Conventuali si divisero dagli odierni Offervanti, a tenore delle Bolle di Lione X. dicevasi Macstro, e non Ministro ) niente pregiudica la diversità del nome , dove altronde è cerso, che la cofa è la steffa , la diversità del nome di Lettore giubilato niente dovrà pregiudicare a questi laureati Frati Minori ne' loro diritti : essendo certo altronde, che Lettore giubilato è la stessa cosa, che Maestro in Sagra Teologia, e Dottore delle Arti. Potrò dunque conchiudere, cheil grado Scolastico della Giubilazione degli odierni Offervanti ha in sostanza, e verità, coll' antico, e più celebre Magistero dell' Ordine Francescano tanta soniglianza, quanta ne ha col medesimo il Magistero de' PP. Conventuali, conferito dopo la Lettura Teologica. Diffi conferito dopo la Lettura Teologica; perchè se confrontiamo la Giubilazione degli Offervanti col Magistero, da' Conventuali ottenuto prima della Lettura, coll' antico Magittero, foftanzialmente ha più fomiglianza quella, che questo; perchè l'antico Magittero Minoritico era, ed è un grado Scolastico, da non conferirsi regolarmente a chi prima non terminò il corso della sua Lettura Teologica. Quindi pollo inferire, che tutti i supremi gradi Scolaflici degli odierni Offervanti hanno coll'antico Magistero qualche fomiglianza, e che in oltre gli Offervanti hanno nell' odierna loro Comunità lo steffo antichissimo più celebre Francescano Magistero; e perciò l'argomento tratto dalla continua fuccessione de' Maestri è più favorevole agli Offervanti, che a i Conventuali, fe si ha con esso a decidere la maggiore antichità degli uni, o degli altri, ovvero la controversia – a chi appartengano i Maeftri , e Dottori Francescani de i primi due secolo dell' Ordine loro . Nè può fare oftacolo agli Offervanti il nome di Baccelliere, e di Reggente, che spesso si ascolta tra i Conventuali, e di rado tra essi; atteso che anche tra gli Offervanti, febbene in piccol numero, fi trovano Religiofi cognominati Baccellieri, e Reggenti, ma nelle fole Università questi nomi si danno, come fopra si disse de Minori vetusti, o in ordine alle sole Università . Ed in oltre hanno anch' essi in sostanza in tutti i loro Studi generali i veri Reggenti, cioè, i Reggitori delle Cattedre: anzi in Napoli al primo Lettore. generale del Convento, il quale interviene a certe funzioni di quella Università, suol darsi anche il nome stesso di Reggente : hanno eziandio i Baccellieri in ogni Studio generale , fe questi altro non fono, che i Lettori . da'

(1) Vota.

tom.s. Reg.

(2) Conflit.

cap. 8., G

num.33.

quali non reggonfi le Cattedre, o i Lettori, che non fono i primi ne' detti Studi, ovvero i Lettori, che spiegano i Sagri Canoni. E sovvenga al Ragionista, che niente pregiudica la diversità del nome dove altronde è certo, che

la cola è la fteffa .

VI. Debb'ora brevemente toccare alcune prerogative del Magistero. per vedere, fe anche in queite abbia fatto delle fue il Ragionista, il qualenella pagina 165, ferisse »: Per saper poi quali erano le prerogative di que " Maestri , leggasi la Bolla , che incomincia Veri Sacra Religionis (1), di " Giovanni XXIII., e vedraffi, che erano tutti i Privilegi, e tutte le grazie, , ed indulgenze concedute alla laurea della Sorbona. Ed in oltre a queite, " y' erano alcun' altre convenienze nell' Ordine, cioè (2) il compagno , Laico, le Camere separate dal Dormitorio, l'esenzione dal Coro in tempo Benediff. . delle Lezioni, e l'entrare ne Capitoli Provinciali, e Generali a configli " dell' Ordine .

VII. Non voglio flar tanto a combattere su questi punti. So bene, che la Bolla di Giovanni XXIII. non incomincia Viri Sacra Religionis, ma Viri Sacra Lettionis: ed in essa concedes al Generale la facoltà di potere. nel proffimo Capitolo generale far quattro Maeitri, i quali goder dovessero tutti i Privilegi de' Macitri Parigini, e ciò per quella fola volta, come fopra

fi disse. Circa poi le convenienze, che disse il Ragionista accordate a i Maeilri antichi nell' Ordine per le Costituzioni Benedettine, quando tutte-quelle in tali Costituzioni fossero anche state loro veramente accordate: poiche queste Costituzioni, come poco bene accomodate allo stato de'Frati Minori, non ebbero vigore, che per foli 6 anni in circa, cioe, dall' anno 1337. in cui furono pubblicate, all' anno 1343., in cui, come narra il Wadingo a quell' anno numero 4., furono annullate; percio è, che dalle dette Coltituzioni non può inferirfi, che i Maestri abbiano goduto delle detteprerogative più che per fei anni, o fe ha da crederfi al P. Coronelli Generale de' PP. Conventuali , più che per anni 9.; scrivendo questi, chefurono annullate nell' anno 1346, come può vederfi nel di lui Catalogo degli Ordini Religiosi ec., parte prima, pagina 73., secondo l' edizione dell'anno 1707. Ma per quelto non fono già per negare, che a i Maestri in Teologia possano convenire alcune prerogative, o convenienze particolari in riverenza del grado, in premio delle folferte fatiche, e per allettare la Gioventu religiosa agli Studj.

VIII. Quello, che temere mi fa intorno alle magistrali esenzioni antiche, riferite di fopra dal Ragionista, è, che per isbaglio non abbia egli confuse le convenevoli esenzioni de' Maestri cogli abusi del vetusto estinto Conventualesimo; atteso che nelle Benedettine, da lui citate, al capitolo 28. trovo. che colla licenza del Generale, o del Provincial, i Muestri, exandio a velli, che non leggevano, e i Frati di veneranda vecchiaja potessero avere-Conere separate nel Dormitorio , (3) e non già separate dal Dormitorio , che (3) Chronol. folamente ivi concedonfi a i Ministri, e a i Lettori degli Studi generali. Chi pin.60., de foramente vi culturali de la facilitation de la fac quali forfe per cagione di tali Camere, fituate ne' Claustri de' Conventi , lib.z. capate dicevansi ancora Frati di Chiostro, o Claustrali (4). Se a quelle su talvolta \$4. non

Lib. VI. Cap. IX.

70

343.

fua intenzione di alludere, vorrei, che desse un'occhiata al Breve di Martino V. Piis devotorum (1), e vedrebbe, che l'aver vivuto un Baccelliere. Vad. tem.x. da buon Religioso, quanto potuto avea, per anni 19, in queite Camere in Reg. pag. del Claustro, e nella vita comune, su riputata una cosa, per cui meritasse la grazia, che dimandava, di poterfi ritirare con cinque Frati in un Romitaggio, detto di S. Barnaba, dove fenza verune possessioni, o rendite, nell' offervanza Regolare potetfe meglio fervire a Dio, giutta la primaria. instituzione dell' Ordine. Vorrei, che desse un'altra occhiata al trattato del P. Giovanni Nider Domenicano, composto in tempo del Concilio di Basilea. che avea cottituito un congresso di Padri per la risorma di tutto il Clero, e riportato dal P. Daniele Concina (2) ( malamente per isbaglio da me citato nel primo mio Libro pagina 20, in margine, dove in vece di scrivere : in Praloquio pag.481., doveva scrivere: cap.15. del Nider, pag.510. della raccolta del Concina). Se ciò facesse il Ragionista, vedrebbe ivi, che in tali private. abitazioni . o cafoccie de' silaffati vetufti Conventuali si badava a i mangiamenti . alle ubbriachezze , e agli scialacquamenti delle cose comuni : ne si anreponevano ivi le cofe comuni alle proprie, ma facevasi più tosto al contrario, consumandosi prima il sussidio comune, che il proprio. Ivi i vani trastulli, le

negligenze del Coro, e le mormorazioni contra il Prelato: ivi si dava principio alle discordie, e alle cospirazioni ... Queste sono le Camerette (segue a dire il Nider) che in alcuni Monasterj già sono fuori del comune Dormitorio, votano le Celle, e quel che è peggio, distruzgono l' Oratorio; perchè ognuno ivi cerca il fuo piacere, e non quello di Gesù Cristo. Dunque a nulla più vagliono quelle

[1] Apud Concina Discipl. Apoft. Monaft. in. Collett. par. traftat.pag. 510.

Spelonche di ladri , se non che ad effer gittate fuori, e conculcate per mezzo di quelli, a i quali ciò appartiene. Che se di tanto pregiudizio, e biasimo surono le accennate Camere degli stirpati Claustrali, non è maraviglia, se Clemente VIII. ne'Decreti per la Riforma de'Regolari così Monaci, che Mendicanti di qualfivoglia Ifituto, le proibì anche a i Superiori; comandando in oltre, che tali celle, o casuccio separate dal comune Dormitorio dovessero vidursi in Officine, o in altri lunghi, the servissero al comine uso, e comido di tutto il Convento (3), non già all'abitazione, o al comodo di verun Religioso particolare. Non è pertanto credibile, che sossero quelle per prigularium, vilegio dovute a i Maettri. Ed io per me stimerei mia pena, o mia disgrazia, non già mio privilegio, ancorche fossi Maestro, l'esser separato dal Rom. Che- comune Dormitorio de' Religiofi; poichè tanto fi fa co' garzoni dagli Ofrub. 10m.3. servanti, e tanto coi lebbroli farebbesi dagli Ebrei, se ulassero questi un. Dormitorio comune.

Bulla 60. Clem. VIII. f. 16.

IX. Vere prerogative de' Maestri in Teologia, e de' Dottori delle-Arti, e per confegueza eziandio de' Lattori giubilati Minori Offervanti, fono, l'avere libera facoltà, fenza bifogno di altra approvazione, o di efame, d'infegnare, e leggere nelle Università pubbliche la Sacra Teologia, o sia la facoltà, in cui sono laureati, come si raccoglie dalla Bolla Ouisi l'enum (4) Bullar, d' Innocenzo VI. (4), da quel che si è detto poco anzi, e dalla dottrina Rom. Che- di molti Scrittori . L' effere esenti dalla condizione di plebeo, e l'effererub. 10m.t. stimati come costituiti in dignità. L'effere annoverati tra i nobili, e godere delle prerogative de' nobili . L' avere in proprio favore la presunzione d'in-Inn. VI. 6.7. nocenza, e d'integrità, in guisa che, se altro non osta, nel conferirsi le

dignità, e i benefici, debbano esser preferiti agli altri. L'esser esenti dalle gravezze reali, e personali. E trovati rei, dover esser puniti più mitemente, che gli altri, così che degni di carcere debbano tenerii più totto in arresto in qualche altro luogo convenevole, fuori delle pubbliche carceri: nè poffano effer posti alla tortura, salvo che negli eccettuati delitti: ne debbano effer puniti colla pena di galera, di laccio, di frutta, o con altra più ignominiofa; ma meritevoli di morte, debbano effer uccifi col ferro. Questi, o fimili, dice il P. Anacleto Reitfenstuel, adducendo vari testi di legge Canonica, e Civile (a), fono i privilegi comuni a tutti i Maeilri, e a tutti i Dottori, fenza negare gli altri, che a questa, o a quella fola foria di laureati folamente convengonfi, de' quali trattano per loro istituto i Legisti , e non già io cui batta l'aver confutato il volume del mio Ragionante.

X. I Padri Conventuali dell' odierna loro Comunità fotto Clemente X. confiderando, che tra di loro i Maestri, arrivati ad esser Padri di Provincia, o Definitori perpetui, senza effere stati Provinciali, erano costretti a cedere la precedenza a quei giovani ancora, che erano stati loro discepoli, e posteriormente a i detti Maestri, per mezzo dell'ottenuto, e terminato Provincialato arrivavano ad esser Padri di Provincia, e Definitori perpetui; e veggendo effer questa una cosa non molto convenevole; supplicarono il Papa, acciocche si degnasse di porvi l'opportuno provvedimento. E Clemente X. per mezzo della fua Bolla Ex injuntto, riferita dal P. Angiolo Lantufca (1) (1) Bullardetermino, che i Padri Macuri Conventuali istituiti, e da istituirsi Padri di Rom, tomoto Provincia, o Definitori perpetui, dopo finito il tempo della loro Lettura, contini, si fecondo le Cossituzioni Apostoliche, e dell' Ordine medesimo, subito goder. pag. 409debbano di tutte le preminenze, e prerogative di quelli, che fono stati Pro-· vinciali; e ciò fenza differenza veruna tra effi, e quei che furono Provinciali; talmenie che fra questi, e quelli si osservi tutta l'uguaglianza, come se anche i detti Maestri fossero stati Provinciali: e in quanto all'ordine della precedenza si consideri la sola anzianità, o anteriorità nell' esser divenuto Definitor perpetuo, o Padre di Provincia, fenza confiderarfi l'effere, o il non effere stato Provinciale. Lo stesso, che de' Maestri in Teologia, nella medesima Bolla su determinato anche di quei, che per la via del magistero de' Novizi, o della predicazione, o dell'ufizio d' Inquifitore, dopo il corfo preferitto loro nell' Ordine de Minori Conventuali, arrivano ad effer Definitori perpetui, o Padri di Provincia; volendo, che ancor questi dovessero in tutto, e per tutto confiderarfi, come se fatto avessero il Provincialato.

XI. Pareva, che una fomigliante determinazione fosse stata fatta eziandio in favor de' Lettori giubilati Minori Offervanti dal fessantesimo secondo Capitolo generale de' Minori, celebrato da questi in Vagliadolid (b), ove fu eletto Ministro Generale di tutto l'Ordine Minorit co il P. F. Buonaventura da Cartagirone; mercè che ivi (confiderandofi, che anche il P. S. Francesco

(2) Reiffenfl. lib.V. Decr. tit.5. de Magiftris quaf.z. n.6. & fegg.. Vide etiam Guttier. 1.4. 9.17. praft. 99. sivilium n.6. 7.8. Bordon. Theatr. prac. & Mijor. tom.4. 9.98. 9.187. n.515. & fegg. & q.190., & 195. . Barbef. in Reper, praft. Concl. ver. Doftor. . Bartbolom. Chaffanaum in Calhal. Gloriz Mundi par. 10. confider. 8. 10. 6 fegg. & confider. 36. 40.6 41. (b) Vide Sanfforum Commentar. in Statut. Ord. Minor. c.s. Stat. 13. Pag. 3 404; & feqq.;

& Pegrin, de Offic. Pralat. Rezular. tom. 2. quaft. 2. cap. 2. \$.3. per totum, pracipue n.74. 6 75.

divine parole, come quelli, che a nei somministrano spirito, e vita (a) giusta l'ultima espressa volontà del moribondo Serasico Patriarca ) nell'anno 1503, su determinato, che quelli, i quali, per l'avvenire senza intermissione di Avvento, e di Quarefima per dicci anni avranno letta la Teologia, godano in tutto, e per tutto i privilegi, le prerogative, e l'efenzioni, di cui godono quelli, che (1) Stat.gen. seno stati Ministri (1): la qual determinazione su confermata da Clem. VIII. Capituli 61. per la Bolla Decet Romanum Pontificem, data nel dì 26. di Giugno dell' anno generalis c. 1603., riportata nella Cronologia Serafica (2). Ma Urbano VIII. nella fua... de Studies Bolla Cum f cut accepimus (3) volle, che il numero de' Lettori giubilati (che asud Chronel Sraph, godesscrot tali prerogative) ristringer si dovesse giusta la disposizione del Capi-pig. 401. tolo generale, celebrato in Roma nell'anno 1612, satta per la Famiglia Ostracel. 2. ; 6 montana, cioè, in tal guifa, che per ciascheduno Studio generale si permettano Statut. Sam- foltanto due Lettori giubilati , e quando ne manchi qualcheduno , si ponga inbucana cap. fua vece chi avrà prima terminato il corfo della fua Lettura generale. E trat-5. 5.7. 11.6. tandofi dell' Ordine di precedenza dopoi negli Statuti Sambucani (4), dopo (1) Pag. \$1 \$. quei, che furono Ministri Provinciali nella propria, o in aliena Provincia. (3) Apud Chronol. Hi. furono chiamati quei, che furono Guardiani, o per tre anni Presidenti in Geflorico legal. rusalemme; dopoi quelli, che surono Segretari generali; poi i Lettori giu-Seraph.Ord. bilati fecondo la Bolla di Urbano VIII., cioè, i Giubilati del predetto nume-P. Julii Vero; e dopo questi, i Custodi, e i Definitori attuali delle Provincie (5). A i net. pag.3. Lettori ginbilati poi, che non fono per anche del numero, taffato nella Bolla in 68. gened'Urbano VIII, nel Capitolo generale fessantesimo ottavo celebrato in. rale Cap. (4) Vid.orb. Vittoria nell'anno 1694. fu all'egnato il luogo di precedenza immediatamente Seraph.tom. avanti i Lettori generali, che attualmente leggono la Sacra Teologia, e per I. pag. 164. confeguenza dopo i Custodi, e Definitori attuali, e pria de Custodi, e Deficol.I. nitori abituali (6). (5) Statut.

Tralascio altre ordinazioni o per la Riforma Osservante, o per l'Osser-Sambuc.cap. vanza stessa delle Provincie all'Italia Oltramontane: non essendo mio istituto il 2. 5.52. Vid. Dominio de trattare compiutamente una tal materia: e conchiudo, che i gradi Scolatici Guber, Orb, degli odierni Conventuali non rossono dare all'odierna Comunita Conventuale Seraph.tom. anteriorità veruna fopra i Minori Offervanti. Concioffiache, come si è mo-1 .lib. 2.5.68. strato, quando i gradi Scolatici potessero essere un mezzo termine per inpag. 164. ferire la maggiore antichità Francescana, lo sarebbero più tosto per gli odierni Offervanti, che per gli odierni Conventuali; perchè l'antico, e più celebre. (6) Apud Magistero, e Dottorato dell'Ordine, cioè il Parigino, e i gradi Scolastici, conferiti secondo l'antica forma, si conservano ne soli Osservanti, e solo in-Chronol biflor. legal. cis.p. 2.166. questi è la vera successione di graduati Scolastici , cominciata dall' Irrefracol.2. n.19. gabile Dottore Alessardro di Ales: onde agli Osservanti appartengono l'Alense, San Buonaventura, Riccardo, Scoto, e tutti gli altri più celebri Dottori Francescani, non solo per cagione della vita, che questi professarono,

col.z.

di Maestri .

menarono fino alla morte, ma per cagione altresì della laurea, che ottennero (a) Omnes Theologes, & qui miniftrant nobis fantliffema verba Divina, debemut bono. rare , & venerari , ficus qui ministrant nobis fpiritum , & vitam . S. Franc. in fuo Teftam.

Fine del VI. Libro.



# LIBRO SETTIMO.

Di Frat' Elia, primo Generale dopo S. Francesco, della Comunità Francescana, e de' varj Zelanti, che si suscitarono in diversi tempi nell' Ordine Minoritico dalla sua fondazione sino al Concilio generale di Costanza.



COMI propriamente a far le difefe non tanto legli odierni Minori Offervanti, quanto de i verutiti Francefeani, che nella comunità dell' Ordine Serafico affatto indiviso fioritono pria de' tempi del Sacro Concilio di Cotlanza. Prettee il Ragionifla, che l'Ordine Serafico, appena morto il fuo Santo Patriarca, fi dividelle in due fazioni, dicundofi una ia fazione della Comunità, e l'altra la fazione della Comunità, e l'altra la fazione del Spina, ed alla fone il capo Frate Elia da Cortona, e della feconda Fra Cefario di Spira, ed altri de' più zelanti Minori, che in varj

tempi nell'Ordine figridarono contro qualche influrta larghezza, o che d'infeger tentava. Volle di più, che la Comunità dell'Ordine, oppolfa alla fazione degli Zelanti, foffe tutta, e fempre feguace delle maffime del detto Frar Elia; e che le coftui maffine adottate dalla Comunità Minoritica noi opponeffero al puro fenfo della Regola Francefcana, ma fi opponeffero foltanto a i rigori particolari, che, oltre la Regola, praticati aveano S. France, ed i fuo primi Compagni; laddove gli Zelanti pretendevano, che offervat fi doveffero i rigori tutti, che oltre la Regola praticò S. Francefco in compagnia de fioni primi fempagici. Perciò è, che il Ragionità della prefata Comunità Minoritica precedente al Concillo Coftanzienfe afferma, che fu Eliansi; concioffiacche l' Eliancimo non ripugna colla purità della Regola, che daquella Comunità professavati; ma ripugna foltanto co rigori particolari, che Tomo II.

volevansi introdurre dagli Zelanti. Tanto egli si sforzò di mostrare nel nono capitolo delle sue Ragioni, tessendo a tal sine una breve Storia di Frat Elia. e de' costui avvenimenti, facendo un sommario di larghezze, le quali tutte appella egli Eliane, e con più importure, ed ingiuriofe calunnie ponendo in orrore una gran parte di lodevoli antichi Francescani. Qual metodo, e qual fine, in ciò si proponesse, costa dalle sue parole, allorchè dice nella pagina 206. ": Dividerò quetto Capitolo in tre parti : Nella prima spiegarò , fin dove fi stefe la larghezza di Frat' Elia, e quella ricevuta dalla fuafazione dall'anno 1227. fin alla morte di S. Bonaventura nell'anno 1274. .. e da quest anno fin al Concilio Viennense nell'anno 1312., e dal Concilio , Viennense fin al Concilio Costanziense. Nella seconda, qual fu il rigore. , della fazione de Spirituali: quanto tempo questa durò, e qual fu il suo ", fine. E nella terza, che gli Offervanti non fono ne l'una, ne l'altra: ,, ma un altra fazione affai più recente, e diversa da tutte due ,.. Fu dunque la mira del Ragionista nel nono suo capitolo di far vedere per mezzo della Storia di quelle due fazioni , che gli odierni Offervanti non hanno che fare coi Francescani de due primi secoli; perchè non son eglino nè della fazione della Comunità, nè della fazione degli Spirituali, o Zelanti, che allora. fiorirono.

II. A me per altro fembra (se non m' inganno) che tali premesse del Ragionista sieno più tosto atte a far conchindere contro a i suoi odierni Conventuali, che contro agli Offervanti; effendochè, se tanto la fazione della Comunità precedente al Concilio di Coltanza, quanto quella degli Spirituali, o Zelanti professava la purità della Regola, e non avea depostal'altissima povertà, carattere specifico della Religione fondata da S. Francesco; i Conventuali sono quelli, che non hanno che fare nè coll' una, nè coll'altra fazione. Imperciocchè i Conventuali de' nostri giorni, come più volte si è detto, e provato, sono professori, non già della purità della Regola di S. Francesco, ma di una Regola tanto dispensata, che come confessarono eglino, e ben si accorge il Mondo, è di un'altra specie da quella, che San Francesco diede a i suoi Minori. Mi trovi un po' il Ragionista traquelle due fazioni la professione, e la vita in comune proprietaria, colla forma di vestire de' suoi Conventuali? Egli stesso mentre prova, e vuole, che delle larghezze Eliane, ammesse dalla Comunità, niuna ve n'era, che fosse contraria alla purità della Serafica Regola, prova infieme, e confessa, che nè dentro l' una, nè dentro l'altra fazione stava l'odierno Conventualesimo. Potrò io dunque conchiudere dalle sue stesse storiche premesse, con tutta la ragione. che gli odierni Minori Conventuali fono una fazione suscitatasi, e nata dopo i due primi fecoli Francescani, la quale non ha che fare co i Francescani, che precedettero al di lei nascimento; cioè, nè colla fazione della Comunità, nè con quella degli Zelanti, descritte dal Ragionitta. Pel contratio, se gli odierni Offervanti fanno professione della sola purità della Regola di S. Francesco, e non de rigori praticati oltre la Regola dal Santo Patriarca, e da i fuoi Compagni : dunque appartengono eglino alla fazione della Comunità, e fono la Comunità stessa dell' Ordine fondato da S. Francesco, e non già verunaestinta fazione di Zelanti, o di novellamente inventate Risorme.

III. Già già può effersi avveduto il mio sincero perspicace Lettore, che anche da quelto libro, come dall'antecedente poteva io difimpegnarmi fenza pregiudizio veruno della caufa degli odierni Minori Offervanti, laquale per mezzo di questa sola premessa osservazione è già posta in salvo, e sottratta da tutte le arguzie, che adunò il Ragionista nel suo nono capitolo. Ma poichè ho tutto il rispetto verso il mio Ragionista, e în verso le sue fatiche, e mi dispiace di abbandonare nella confusione, fattane da costui, lastoria Francescana; di lasciare sotto la tortura di rilassate falsissime interpretazioni gli articoli facrofanti della Serafica Regola; di permettere, che fi appellino Eliani, e si spaccino della fazione di Frat' Elia da Cortona, di lagrimevole ricordanza, tanti Santi Frati Minori, che, fe parlar potesfero, fenza fallo fi rifentirebbero di ciò come d'intollerabile ingiuria; e di vedere, fenza farne caso, lacerata nelle più crude guise, con imposture più atroci, la fama di molti Religiofi vetusti, zelanti del candor della vita Minoritica, e spacciati per novelli rigori quei, che non sono se non che nuove inculcazioni dell'antica vita, o politia della Comunità Francescana; perciò mi accingo a ributtare particolarmente anche il predetto nono capitolo; e ciò farò in questo mio libro: il quale, per offervare in esso qualche buon' ordine, e per non perder il filo del Ragionista, farà da me diviso in più capitoli, eparagrafi. Premetterò una brieve storia degli avvenimenti di Frat Elia, e della costui fazione. Dopoi farò l'esame di alcuni punti, ovvero di alcune larghezze, che il Ragionista dice accettate dall'Ordine fino alla morte di San Buonaventura, ed al Concilio di Costanza: delle quali vedremo, se veramente fieno elleno tutte conformi al puro senso della Minoritica Regola: se tutte accettate fossero dalla Comunità dell'Ordine: se quelle, che accettaronsi, possano dirsi larghezze originate dalle interpretazioni di Frat' Elia : e di confeguenza, se parli con ragione il Ragionista quando afferma, che la Comunità Francescana fino al Concilio Costanziense fosse la stessa identica fazione di Frat' Elia . Quindi farò la storia degli Spirituali, o Zelanti, nella quale di mano in mano si distingueranno i veri, e discreti Zelanti da i capricciosi, ed indifereti, e si difenderanno molti buoni, e difereti Zelanti dalle atroci ingiurie fatte loro dal Ragionista. Per ultimo farò vedere, che debba credersi degli Osfervanti, e specialmente se quei, che si dissero della Famiglia, pretendessero l'osservanza di alcuni rigori oltre la Regola, e le antiche. leggi dell' Ordine. Ciò fatto, costerà eziandio dal tenore di questo libro, fe la primitiva Comunità de'Frati Minori fia quella de'Conventuali, ovvero più tollo quella degli odierni Minori Offervanti.

# CAP. I.

Breve Storia circa gli avvenimenti di Frat Elia da Cortona, e della costui Fazione.

Uanto in questo capitolo mi occorte di dover premetrere della storia di Frat' Elia, e della costui fazione, farà da me divisio in tre paragrafi. Nel primo tratterò di alcuni avvenimenti, che precedettero alla prima deposizione di Frat' Elia da Generalato, fatta da Gregorio IX. ad istanza di Sant' Antonio da Padova. Nel secondo tratterò di alcuni altri, che feguirono dopoi fino alla morte di Frat' Elia, e nel terzo farò vedere, che la fazione di Frat' Elia resibo del tutto estinta, e cheno perseverò, come pretened il Ragionista, sino al Concilio di Costanza. Un simile ristretto di storia venne fatto anche dal Ragionista, sebbene con qualche caustela, per mezzo di cui portes tratre l'a sequa al suo mossino.

#### Ø. I.

Di Frat' Elia, e della costui fazione sino alla prima sua deposizione dal Generalato, fatta da Gregorio IX. per le querele di S. Antonio da Padsva.

I. PRat' Elia da Cortona, nomo di elavato ingegno, astuto insieme, di fe stesso amante, ed ambizioso, su dal S. Patriarca Francesco ricevuto nell' Ordine suo Minoritico nell' anno 1211. Nel principio della sua intrapresa religiosa vita, o fosse per servore di spirito, o per sinzione di pietà, diede di fe steffo tali speranze, che nell'anno 1219, partir volendo S. Francesco per l' Egitto, a niun'altro, che ad esso confidar volle il suo piccol gregge; ond' è, che fece Frat'Elia suo Vicario generale. Ma nell' Egitto per anche fi avvide il Santo, che queito fuo Vicario non era quel buon Religiofo, che paruto era da fuddito; concioffiachè ivi feppe con suo disgusto, che Frare Elia già già incominciato avea a far da novatore fopra la Regola, a torre da essa alcuni punti, ed altri a moderarne, avendo tirati al suo partito alcuni Provinciali, che bialimavano la femplicita del Santo Fondatore, e tacciavano d'imprudente l'austerità della Regola data loro. Tali avvenimenti furono una delle principali cagioni, per cui dal Santo fu abbandonato l' Egitto ritornando in Italia: dove giunto, e veduta la verità de rilassamenti di Frate Elia, spogliò questo del suo Vicariato, ed incariconne il B. F. Pietro Catanio fuo fecondo difcepolo. Non lungo tempo durò nell'ufizio questo degno Vicario; perchè nell' anno feguente 1221, passò all' eterna Gloria ben ricco di meriti, manifestati al Mondo anche per mezzo di molti miracoli, che dopo la sua morte seguirono.

II. Allora S. Francesco intimò un Capitolo, da celebrarsi per le feste. della Pentecoste, in cui far si dovesse un altro Vicario Generale in luogo del defunto Beato. Ed oh imperscrutabili giudizi d'Iddio! Imperocchè verso i tempi di quel Capitolo, stando il Santo Patriarca in orazione, ricevette da Dio il comando di fare per la seconda volta suo Vicario Generale Frat' Elia da Cortona, come in fatti lo fece. Ammira il Ragionitta, e con ragione, questa seconda elezione di Frat' Elia in Vicario. L'ammiro ancor io; ma con questa differenza: Il Ragionista l'ammira quasi originata da i meriti di Frat Elia tornato a buon fenno; come può raccorfi dalla pagina 207 delle Ragioni Storiche: Io l'ammiro come un imperscrutabile giudizio d'Iddio, il quale volle Re di tutto il popolo Ebreo un Saulle, e delle dieci Tribu in Samaria un Geroboamo, che amendue regnando commifero eccessi gravissimi; volle Giuda custode delle limofine fatte al fuo Collegio Apostolico; e volle-Elia per la feconda volta Vicario generale del Santo Padre, quantunque

amendue fossero per abularsi gravemente degli ottenuti ufizi.

III. Concioffiachè Frat' Elia nel fecondo fuo Vicariato fece inghiottire al Santo Padre bocconi amariffimi. Egli fu, che, come fi narrò nel terzo libro (1), non volendofi foggettare alla Regola (che per divino iffinto avea, (1)S. Bonavin forma più metodica il Santo Padre distela dopo lunghi autteri digiuni nel in legen. S. monte Colombo, per farla poi confermare con Bolla da Onorio III., e a lui France c.4. data l'avea, perchè la leggesse, e conservasse) finse di averla sinarrita, ed obbligò il Santo a tornariene qual altro Mosè al Monte ad impetrarla da Dio معا novellamente co' sospiri, e co' gemiti. Egli fu, che, mentre il Santo feconda volta, martoravafi ful detto monte per riottenere la Regola, fattofi capo di alcuni malcontenti Ministri, colassi portossi a novamente affliggerlo, e a protestarsi di non voler abbracciare una tal Regola; di modochè la divina Clemenza, per confolare il fuo fervo, impegnossi a comparire in una risplendente nuvola, e con chiare voci si dichiarò, che dalla divina sua bocca era stata dettata quella Regola, e che ne volca l'offervanza ad litteram, & sine glossa. Egli fu, che altre affizioni diede al Santo per cagione dell' indolefua troppo ambiziofa, e dedita alle rilaffatezze. Ed egli finalmente quando nel fuo cuore mormorava del Santo stesso, perchè questi, contra la pratica fiperba di Frat Elia, facea nella mensa sedere a i suoi fianchi due Religiosi. che fembravano de' più femplici, ed ignoranti, meritò udire dal Santo la. feguente risposta all' interna sua mormorazione mirabilmente conosciuta. "Tu rechi maggior danno all' Ordine coll'orgoglio tuo, col tuo fatto, e , coll'umana tua prudenza. Oh i divini giudizi sono pure impenetrabili ! " Ei ti conosceva per quel superbo, che sei, ed ha nondimeno voluto, che , tu sia Superiore, anzi mi ha ordinato ancora, che io ti lasci nel governo ", dell'Ordine; ma io temo, che questo giusto Giudice non faccia sopra di te " un altro giudizio, ed abbia di te diverta opinione da quella, che ne ha il , popolo, e che ei non dia un Pastore tale, quale ei prevede, che saranno .. un di le pecorelle; ahimè! misero, che tu sei; già è prefisso ciò, che sarà , di te, tu non morrai nella Religione, tu fei gia stato pesato nella bilan-" cia, e troppo lieve ti ha refo il tuo orgoglio, e la tua mondana fcienza " Tali parole del Serafico Patriarca, dette a Frat Elia, riferifce l'Autore della Storia degli Ordini Monastici, Religiosi, e Militari ec., secondo la traduzione

cap. 2. pag. 23.

(1) Par-s. dal Francese, stampata in Lucca l'anno 1739, nel tomo settimo (1). Le stesse più strettamente apporta Monsignor Marco nelle Croniche Minoritiche, e si leggono negli Opuicoli di S. Francesco, espresse in questa guisa: Tu anzi, o Frat Elia, colla fastofa tua pomposità, e prudenza carnale rovinerai te stesso, e la mia Religione: tu, ed i tuoi simili distruggeranno affatto l'Ordine: ma ob meschinello che sei! non avrai neppur la grazia di morire in questa mia.

Religione (a) .

IV. Tali erano di Frat' Elia i portamenti, e queste le cariche, quando per anche viveva tra i mortali il P. San Francesco . Ma seguita la morte di questo Serafico Patriarca nell' anno 1226, giusta la sentenza più comune, o nell'anno 1225, giusta quella del P. Pagi, e congregatosi in Roma alla presenza di Gregorio IX. nell'anno 1227. il Capitolo Generale, Frat Elia cesso di effer Vicario, e fu fatto Ministro Generale di tutto l'Ordine de Frati Minori. Vedendosi egli pertanto inalzato a tal grado, e non più come prima soggetto ad altro Superiore nell'Ordine, incominciò a render più manifesto il cattivo animo, che dentro fe stesso nutriva contro al puro senso, ed a i naturali rigori della Serafica Regola. Onde col pretesto di voler proseguire, e trarre a fine la fontuosa Fabbrica del Convento, e della Chiesa di S. Francesco in Assisi, in varie guise incominciò ad esiger denari dalle Provincie; e pose in oltreuna pila di marmo avanti la detta fabbrica, in cui dalle persone gittar si potessero danari per la medesima. De' quali abusi sdegnandosi i Religiosi, e specialmente i compagni del defonto Patriarca, uno di essi, cioè Fra Leone, già Confessore e Segretario del Santo, un giorno spinto da vero zelo spezzò quella pila, indi rimovendo un tanto obbrobrio: per la qual cofa effo, ed altri per ordine di Frat' Elia furono prima battuti, e poi dalla Città di Affifi

vergognofamente discacciati.

V. Compita fu alla perfine la mentovata fabbrica, e nell'anno 1230. dovendo in Affifi celebrarfi il Capitolo generale, e farfi la traslazione del Corpo di S, Francesco dalla Chiesa di S. Giorgio nella nuova Chiesa dedicata al medesimo, vi si portarono, come altrove dessi (2), più di due mila Francescani desiderosi di esser presenti alla detta Traslazione. Ma per opera di Frar Elia restati privi di tal consolazione, e perciò mostrando in verso di lui qualche dispiacimento, Frat' Elia per quietargli pubblicò alcune dispense da. lui ottenute sopra la Regola . S' inganno per altro a partito; mentre, in cambio di fedare, suscito maggiormente i disturbi : e avvegnachè coll' arte fua potesse trarre alcuni al suo partito, nondimeno moltissimi surono gli Zelanti della pura offervanza della Regola, contrari alle larghezze, che tentava... d' introdurre Frat' Elia; tra i quali il glorioso S. Antonio di Padova, e Frate Adamo di Marifco Inglefe (quando gli altri per umano timore tacevano, racchiudendo entro fe stessi il dolore) con santa libertà pubblicamente. contradiffero a Frat' Elia, protestandosi, che i proposti privilegi tendeano al sovvertimento della santa Regola, e dell'Istituto da essi professato solennemente, e che perciò non doveano in verun conto abbracciarfi. Di mal'animo ascoltò queste opposizioni Frat' Elia, onde comandò, che Sant' Antonio, e

(2) Imb Frater Elia, tu te, & illam fafluofa tua pompofitate, & carnis prudentia defiruet. Tu, tuique similes, Ordinem ad nibilum ducent. Sed beut miselle! nec in illa mori tibi conrederur . Opufc, S. Francisci. Prophetia XV.

(1) Tom.I. P-433+

Adamo percossi fossero, e poi carcerati: ma col savore di un Religioso Penitenziere, e Confessore del Papa sottratti eglino alle surie di colui, e premessa l'appellazione alla Santa Sede, per vie solitarie condotti surono a Roma, senza che valessero gli sforzi fatti da Frat' Elia, per farli nel cammino

arrestare (1).

VI. Intefe da Gregorio IX. le turbolenze accadute nel Capitolo generale in Assis, comandò, che i Padri Capitolari del medesimo in Roma si portassero alla fua prefenza. Colà giunti, e congregati avanti al Sommo Pontefice, i due appellanti sposero tantosto la cagione del loro appellarsi, e così dissero. Franc, de-", Noi abbiamo fatto ricorfo a questa Santa Sede, non potendo sopportare mod. con-", le gravi ingiurie , e perfecuzioni perfonali, infieme colla rovina manifesta ven ad Ca-", del nostro Santo Istituto; nè credendo al Generale Frat'Elia qui presente. Pit-gen-.. che un Papa Santissimo conceduti abbia tali privilegi in destruzione della , vita evangelica, fe non che ingannato talvolta dalle menzogne, e dalle-", aftuzie di Frat'Elia. E in oltre accusiamo, e manifestiamo a Vostra San-, tità, che questo Generale Frat Elia tiene molti cavalli , spesa servitori . " efige con violenza da i Frati pecuniarie contribuzioni , mette infieme-,, grandi tefori, e niente ha cura della Regola, fembra auzi che cospiri a " dutruggerla, e procura i privilegi contro la mente del S. Padre Francesco, , il quale vicino a morte comando espressamente, che i Frati non dicessero ,, quello effere, o quello il fenfo della Regola, come dice Frat' Elia, facen-., done una nuova sposizione, la quale dice di aver avuta da S. Francesco, e , contro all'espresso comandamento del detto Santo impetrando lettere-, Apostoliche. Laonde o Santo Padre non essendo costus Pastore, ma di-" struttore dell' Ordine suo, sopportar non potemmo i suoi cattivi porta-, menti, e per l'opportuno rimedio facemmo ricorfo alla S. Madre Chiefa. ", come con ogni riverenza esposto abbiamo alla Santità Vostra ". Fin qui Sant' Antonio da Padova, e Frat' Adamo, le parole de quali riferite fono nella leggenda de tre compagni di S. Francesco (2).

VII. Penfate or voi, o Lettore, qual rimanesse Frat'Elia in ascoltando così scoperte al Sommo Pontefice le sue vituperevoli operazioni, e comedentro fe stesso bollisse d'ira, e di sdegno contro i due appellanti: non potè contenersi, ma sciolse anch'egli la lingua, e sugli occhi del Papa, e di tutto il congresso diede a S. Antonio la taccia di bugiardo. Da che maggiormente contro a lui commosso il Papa, disse: Tu foiti fatto Ministro generale, perchècredevamo, che per la conversazione da te goduta col Santo Patriarca dovessi effere all' Ordine di utilità, e di gradimento; ma poichè veggiamo che tu anzi lo disturbi, e tiri a distruggerlo, ti priviamo del Generalato. Quindi a i Padri Capitolari voltatofi ordino loro, che alla fua prefenza fi eleggeffero un altro Generale, il che preito fu adempito coll' affumerfi a tal grado il Padre F. Giovanni Parenti; quantunque seguendo la sentenza di certi Scrittori nel primo tomo pagina 433, abbia ancor io feritto, che allora fu affunto al Generalato il P. Alberto da Pisa. L' elezione di quelto fu confermata dal Papa. il quale anche volle, che F. Elia nelle fue mani profesfasse la Minoritica Regola confermata da Onorio III., Ubbidi Frat' Elia, e protettandofi di non voler mai più governi, nè prelature, nè maneggi, a tempo fece mostra di umiltà, e di rassegnazione, ed ottenne dal Papa di potersi ritirare a far vita eremitica

(1) Postad an.1130. #. 10.611.6 Legenda 3. fociorum S.

de' Frati

Perugia\_

12.

con chi lo avesse voluto seguire. Il che fatto ritirossi a Celle di Cortona sua patria, dove in abito vile con lunga inculta barba, e negletto crine, ben presto su creduto da alcuui si perfettamente convertito, e si santo, che ri-scosse vocaboli di uomo venerabile, ed il Papa mostrossi pentito di averlo

deposto dal Generalato.

fuoi partigiani.

VIII. O vera, o finta che fosse questa sua fantità, non tocca a me a giudicarlo. Quello per altro ch'ei fu dopo un tale raccoglimento ci fa fospettare. che potesie quella esser un artifizio, con cui riacquittar si volesse la perduta dignità. Ma, comunque ciò fiafi, certo è, che prima di un tale ritiramento era egli un Frate di odore non buono, come costa da quello che contro lui al Papa rappresentò Sant' Antonio. E qui mi reca itupore non poco il trovarsi chi talmente voglia di Frat' Elia fare le difese, che non si curi d'imporre indegne macchie alla vita, ed alle azioni del gloriofilimo Antonio Santo da Padova, Stupifco, io dico, che in un Libro, che fervir dee per istruire la religiofa gioventu, leggafi feritto, che Frat'Elia non fu depotto per li fuoi demeriti, ma fu per sinigir a relazione (1). Povero Sant' Antonio, di cui fu la (1) Vedi il relazione fatta al Papa contro Frat'Elia, dopo la quale venne quelti immedia-Manuale tamente deposto: Ammiro eziandio l'impegno del Ragionista, che nella pa-Min. Conv. gina 208, si sforza di farcelo credere tornato subito a farsi Santo, dopo essere pag.185.cc. ttato deposto dal Generalato; quasiche pel passato fosse egli stato un Santo, quando al Patriarca S. Francesco, ed all'Ordine cagionati avea tanti disturbi, impreffo in e in quel suo ritiramento a Celle detro avesse certamente da vero, e nonnell' anno 1637. più finta più tosto la Santita, come dicono che la fingesse, e i tre compagni del volte cit. Santo Patriarca nella loro leggenda citata, e Monsignor Marco da Lisbona nel tom. 1. nelle sue Croniche (2). Se poi su egli iodato qual uomo venerabile, e santissimo da Monsignor Luca Tudense appresso il Wadingo (3), e da altri sti-(2) P.z. 1.1. mato persona di merito grande, pote accadere facilmente o per qualche. C.16. n.61. buono intervallo, in cui Frat'Elia fi fosse veramente dato alla pietà, o per la (a) Ad anno 1116. n. 6. bell'arte, con cui sapeva nascondere agli occhi de Secolari i suoi personali Vid. ad an. difetti. Ma che che sia di ciò, non curandomi di far ricerca delle gesta di 1117. #. 1. Frat'Elia, se non che per quanto è spediente a questa mia Opera, ed essendo 1119. #. 1. per provarne una gran confolazione allorche fapeili, che fosse egli stato un. 1130. n. 8. 10. 11. de gran Santo, pafferò a discorrere degli altri avvenimenti del medesimo, e de

#### S. II.

Di Frat' Elia, e della costui fazione da i tempi della sua prima deposizione dal Generalato fino alla sua morte.

L N Ell'anno 1236. intimatofi dal Ministro Generale P. F. Giovanni Parenti il Capitolo Generale, Frat' Elia, che sotto la spoglia di umiltà, e di penitenza nutriva per anche la speranza di riacquistarsi il Generalato, avvi-sonne i suoi partegiani, acciocche intervenissero a favorirlo; ed uscito, per parlar colla Cronica, fuora della Città di Cortona, come fueri della tana della fus iperifia, portoffi ancor egli al Capitolo. Ma oh quanto lungi dalle maiere di celebraria i Capitoli fu quivi operato! Entrati che furono nel deltinato luogo i più vecchi, e più venerandi Padri dell' Ordine, fopravvennero i partegani di Frat Elia, i quali facendo tumulto, e dalzando le voci acclamarono Frat Elia pet Minitro Generale, allegando, che quetli era fiato lafciato loro per Superiore dal P. S. Francefco, e che effendo fiato ingiudtamente depotto, era neceffacio rimetterlo nel fuo primiero grado. Indi paffarono a collocarlo nel polto del Generale, feacciandone il P. Parenti, vero capo dell' Ordine. Quanta per altro fu l'audacia degli Eliani, altrettanta, e forte più fu la religiofita, e la piacevole fofferenza del P. Parenti; mentre fordo quetti aliquirei, e defidero fi di fedare il fuficiato tumulto, i pofe in metzzo al congreffo, e chietlo perdono (come per umiltà ei diceva) del fuo cattivo governo, rimunzò al Generalato, dichiarandofene indegno; e per quanto ne venifle pregato non più volle riaffumerlo; anzi dal congreffo ne ufci, facendo intanto Frat Elia un' apparente refitenza alla fua nuova efaltazione.

II. Con tutte quelle cofe, non mancavano tuttavia Religiofi, che per Generale volevano il P. Parenti: onde da amendue le parti turono spediti metli al Papa in Perugia ad informarlo. I primi ad arrivarvi furono i partegiani di Elia, e questi rappresentarono a Gregorio IX., che avendo il Padre Parenti spontaneamente rinunziato al Generalato, ed essendo stato a pieni voti eletto Frat Elia, i PP. Capitolari, zelanti di un più fodo governo, defideravano, ch'egli governasse l'Ordine, avvegnachè alcuni ben pochi, eamatori di novità, tuttavia volessero il Parenti; e che Frat'Elia dopo la sua deposizione avea dato gran faggio di umiltà, e di religiosa perfezione; anzi alla fatta elezione contradiceva egli con ogni sforzo. Presto fede il Papa a queste voci, e lieto per aver incontrata l'occasione di potere a Frat' Elia... restituire la dignità, donde dispiacevagli di averlo deposto (1), confermollo (1) Post. in Ministro Generale. Queste surono le maniere, per le quali Frat Elia riot- ad an.1236tenne finalmente il perduto Generalato E quantunque nel bel principio di ".I. questa sua seconda assunzione facesse mostra di gran zelo, mandando per tutte le Provincie dell'Ordine i Visitatori a severamente correggere, e punire gli abufi così de' Prelati, come de' Sudditi; nondimeno tornò ben presto al vomito, riprincipiando a chiamare troppo auftera la Regola di S. Francesco, e a dire, che non potea questa adattarsi, se non che ad alcuni pochissimi,

ne' quali fosse lo spirito di S. Frances o .

"III. Con tali dicerfe, e col ercediro, che per la mondana fua prudenza, e debrezza egli avez apprefilo i Prelati delle Chiefe, ed i Prancipi del fecolo, traffe molti Frati Minori alla fua fentenza, e al fuo partito. Il che vedendo fu i compagni, e da i difepeolo del S. Partiarca, e agionavafi ne l'oro fipiriti un afpro dolore, dal quale fipinti ercravano effi di perituadere la vera dottrina, opposta a i vani pretedi di Ella, e riufci loro di ridure alcumi di quelli che dagli artifa; Eliani erano già stati stravolti. Ma veggendo, che la parte contraria per l'empio, e per l'autorità de Lapo andava prevalendo, determinarono di uficire apertamente in campagna, e fare al capo steffo una necelfaria erfitlenza. Elettifi adunque in tale uficia per loro duce il B. Fra Cefario da. Spira di nazione Tedefca, unomo intero, dotto, pio, e della Povertà Minorite altrepto difenditore, dietro al medefino portaroni a dimandare moritea interpulo di direnditore, dietro al medefino portaroni a dimandare moritea interpulo di diranditore, dietro al medefino portaroni a dimandare mo

Tomo II. L de-

Smith Locale

82

destamente udienza da Frat' Elia, e licenza di parlare. Ottenuta che l'ebbero, con ogni riverenza gli esposero l'acerbo dolore, che gli affliggeva, a cagione del nuovo modo di vivere, e delle nuove massime, che andava egli introducendo nell' Ordine, e lo pregarono a voler desistere dal frastornare i Frati, afficurandolo, che per quanto potuto avessero, dal canto loro erano risoluti (1) Pvad. di far argine pel mantenimento dell'Offervanza della Regola Minoritica (1).

#d an. 1119. #.I. G 2.

#+3.

IV. Benchè Frat Elia da tali rappresentanze alterato di molto, e inasprito fi fentiffe, nondimeno feppe allora contenere la bile; e temendo nuovi tumulti, fe maltrattati aveffe quei venerandi vecchi, ch' erano lo splendore dell' Ordine, finse allora di ricevere in buona parte l'ammonizione, e conbelle parole, e promesse ben finte gli licenziò. Indi portossi a Perugia alla prefenza di Gregorio IX.; e poichè conosceva di non potersi mantenere nel suo buon concetto appresso il Papa, e di non potere contro agli accennati buoni Religiofi sfogarfi liberamente, fe non discreditava i medefimi appresso lo stesso Papa, e non otteneva da esso la licenza di strapazzargli; perciò è che di loro al Papa diede una finistra informazione, rappresentando, che tali zelanti erano uomini di proprio parere, indifereti, difubbidienti, e quali pecore fenza paftore, e fenza guida; che parlavano malamente, che tenevano una maniera di vivere, la quale farebbe col tempo per effer la rovina dell'Ordine, fedalla Santità Sua non le fi opponesse l'opportuno rimedio: ed aggiunse, che avendo egli fenza frutto veruno ufate paterne ammonizionis, per ridurgli al dovere, finalmente per ifgravio di fua coscienza, e per non vedere il sovvertimento della sua Religione, risoluto avea di manifeitare il tutto alla Santità Sua (2). Il Papa veramente zelante del decoro Francescano, temendo, che (1) Ibid. potesse questo pericolare, prestò fede alle voci di F. Elia, e diede a lui ampia facoltà di correggere, e di punire i sopraddetti Religiosi; anzi di procedere ancora contra i medefimi fecondo il rigore delle Leggi. Tanto, e non più desiderava Elia, per poter dare sfogo al suo surore: onde tornato in Assis, incominciò contro quei buoni Religiofi, ed i loro aderenti, ad abufarfi dell' ottenuta facoltà, mandandone alcuni in efilio, altri duramente trattando, altri

disperdendo in varie Provincie, ed altri facendo racchiudere in carceri formali. V. Più che contro tutti per altro indirizzò la fua rabbia contro al Beato Cefario da Spira, il quale avvinto fra ceppi, e catene fece ferrare in ofcura prigione, che gli fervi di proffima disposizione all'incamminamento in verso l'eternità beata: concioffiacche dopo effervi stato due anni, e dopo efferestato sciolto dalle catene, e da i ceppi, accadde, che un giorno il carceriere a caso lascio aperta la porta della prigione. F. Cesario, che da lungo tempo non avea vednto il Cielo all'aperto, scorgendo ivi presso alla porta della prigione un raggio di Sole, uscì forse per liberare alquanto le membra intirizzite dal freddo. In questo mentre tornato il Laico carceriere infolente, ed inumano, vedutolo, e temendo, che F. Cefario tentaffe di fuggire, e di farlo incorrere gli sdegni del P. Generale, con un bastone, che a caso trovò, il percosse prestamente, e forse non volendo, nella testa mortalmente il ferì. Cadde allora F. Cefario, e ricordevole della fua professione di Crutiano, voltati mansuetamente gli occhi verso il suo percussore, pronunziò quelle belle. parole, dette da N. S. Gesù Cristo fulla Croce, Pater ignosce illis, quia nefei::nt quid faciunt, e così perdonolli, e pregò Dio, che ancor egli perdonar zli volesse. Indi a poco volgendo, e fissando le moribonde pupille verso il Cielo. e arricolate le altre parole del nostro moribondo Redentore, in manus tuas commendo spiritum meum, esalò l'anima sua, che qual vittima innocente, c odorosa fu accolta, e gradita da Dio, e del suo gradimento ben presto ne diede i contrafegni al suo Vicario Gregorio IX., Imperciocchè nell' ora stessa, in cui fpirò F. Cefario, da Gregorio IX. fu veduta un'anima, che tutta fplendori dagli Angioli era portata al Cielo: dimandò il Papa, di chi fosse quell' anima fortunata; ed ebbe in risposta da un Angiolo, esser' essa l'anima di Fra Cefario di Spira, martirizzato da' fuoi, per aver difesa l'osservanza del fuo Istituto: e narratogli il successo, aggiunse l' Angiolo, che molti altri per la medefina cagione venivano ingiustamente perseguitati, ed afflitti, de quali egli ne avrebbe renduto conto, per aver così facilmente prestata credenza a F. Elia. Di li a poco tempo fopraggiunfe al Sommo Pontefice un Messo, il quale gli narrò il fatto, del tutto corrispondente alla passata visione .

VI. Frat'Elia intanto, non folo non castigò il Carceriere per un sì atroce delitto, come doveva, ne cessò di perseguitare i seguaci del B. Fra Cesario, ma profegui contro essi le rabbie, fino a spogliare dell'abito Religioso un. buon numero de'medefimi, e a scacciargli suori dell' Ordine. Ma il Papa, vedendofi ingannato da colui, e da' fuoi partegiani, non folo in avvenire negò loro la credenza, ma inoltre con fue lettere convocando i Padri vocali al Capitolo generale, depose per la seconda volta dal Generalato F. Elia, chetanti disordini avea suscitati; e in luogo di costui alla presenza dello stesso Papa fu eletto Ministro generale di tutto l' Ordine il P. F. Alberto di Pisa, e da Sua Santità immediatamente fu confermata l'elezione. Così ebbero fine le persecuzioni contro i compagni, ed i discepoli del Padre S. Francesco ( fra i quali era eziandio il B. Andrea Caccioli da Spello) e contro i loro aderenti (1). (1) lbidin. (1) F. Elia intanto, non sapendo reggere ad un tal suo abbassamento, si diede per vinto alle sue passioni, e gittossi dalla parte di Federigo II Imperadore scomunicato: e in tutto l' Ordine Minoritico, ad onta delle suscitate tempeste, feguitoffi a fare la professione della pura offervanza della Regola di San. Franceico .

VII. Non si credesse per altro, che l'animosità di F. Elia, per li passatì accidenti arrefa pienamente fi fosse, e che passato alle parti dello scomunicato Federigo, cessato avesse di sperare il Generalato Francescano. Imperciocche dope la morte di Gregorio IX. feguita nell' anno 1241., e quella del Ministro generale F. Aimone Inglese accaduta nell'anno 1244., mostrò egli di viverne per anche speranzato: e il caso su come segue. Essendo stato eletto Sommo Pontefice Innocenzo IV., e avendo determinato di portarsi in Genova, indi in Francia, per isfuggire le infidie dell'Imperadore Federigo II., pensò anche a fare, che la Religione Francescana si eleggesse il Generale, acciocchè, restando ella senza capo nell'assenza sua da Roma, e susurrando i partegiani di F. Elia, che queiti foile stato ingiustamente deposto, non venis' ella a patire. qualche grave burrasca. Per tal fine il detto Papa convocò in Genova il Capitolo generale, in cui si eleggesse il successore del desonto Aimone. Frate Elia già si era fatto intendere, che si era egli fatto mezzano, per istabilire la concordia fra il Papa, e l' Imperator Federigo, e a nome di quelto fatte aveva al Papa stesso alcune promesse. Forse per questa cagione su ancor egli da In-

nocenzo IV. chiamato a quel Capitolo. Vi fi portò , feguitato da molti capi della sua fazione : la qual cosa cagionò ne i Padri del Capitolo non poco disturbo; attelochè, oltre l'effere bene informati delle arti di F. Elia, udivano dagli Eliani ripetuta fovente la folita canzonetta, cioè, che F. Elia era fratutti il più degno, per effere stato compagno del S. Padre, e suo Vicario, il più pratico, e sperimentato nel governo; e perchè ad esso era ben noto l'animo, e l' intenzione del Serafico Padre nel far la sua Regola (1).

(1) Cron. de

VIII. Con tuttociò la celebrazione del Capitolo acchetò i timori de' Vo-Min. parete cali, e fece restar deluse le speranze della parte Eliana; mentre in cambio di 1.1.6.16. ". Call, e lece retal denne le iperanze della parte Enana, mente in cambio di 61. Vosadad F. Elia fu ivi eletto in Ministro Generale il P. F. Crescenzo da Jesi, gia Proan. 1143. n. vinciale della Marca, uomo e per l'età, e per le lettere allai venerando: poichè 1.6 1144. nel fecolo, per molti anni era stato professore di legge canonica, e civile, e #-3- 6 fegg. di medicina. Fu questa elezione a F. Elia, come penfo, molto dolorofa, ma non fu tutta la cagione del dolore, che foffri nel fopraddetto Capitolo; mercecche fi aggiunfe, che il Papa ivi chiamollo in giudizio infieme coi Frati del fuo partito; e scoperti i di lui artifiziosi raggiri, dichiarollo indegno del Generalato, lo privò di ogni grazia, e favore ottenuto per l'addietro, anchedella facoltà ottenuta da Gregorio IX. di poterfi ritirare a far penitenza con chiunque avesse voluto condutre seco in qualunque luogo gli fosse piaciuto; e comandolli, che non andaffe più vagabondo fuori della Religione, ma come un membro della medesima se ne stesse aggregato al di lei Corpo, e ubbidiente (2) Foad.ad al di lei Capo (2). Dopoi lo stesso Papa Innocenzo IV., come si legge nel Mean. 1144. " moriale dell' Ordine (3), e nella Cronica Minoritica (4), comando a i feguaci di F. Elia, e a tutti gli altri Frati Minori, che non più l'offequiaffero comemam. 3. Ord. Prelato, e che niuno da li avanti lo dovesse, o lo potesse seguire.

IX. A tale stato di abbassamento vedendosi ridotto l'ambizioso, e altero

6. , 6 7. (3) Ap. Firpare to fol-28. cel. 20 Elia, non più diffinulò, non più fi contenne, ma fecondando l'empito della

(4) Par. 2. L. r. c. 26. B.

(s) Voading. ibid. n.7.

(6) Ibid.

fua collera, dalla Religione Serafica apostatò, e tornossene all' Imperator Federigo II., a farsi con esso lui della Chiesa ribelle. Perciò dal Papa su ferito colla scomunica, su spogliato della facoltà di portar l'abito Religioso, e su privato di ogni privilegio Chericale (5). In quelto deplorabile stato Elia se ne sterre fino alla morte di quell'Imperadore, accaduta nel di 13. di Decembre dell' anno 1250, dopo la quale, tornatofene a Cortona fua patria, fabbricoiti una cafa all'uso de secolari, dove se ne viveva non soggetto a Prelato veruno. come narra l'Annalista Wadingo (6). Venne Intanto l'anno 1253., e allora. F. Elia infermatofi a morte, aprì gli occhi; e ravvifando il fuo estremo pericolo, mando un Frate Minore laico, suo fratello carnale, in Affisi a chiedere al Papa ivi dimorante, l'affoluzione dalle censure, e il perdono de'suoi commessi eccessi. Ma tardando a ritornare l'inviato, e pericolando vie più Frate Elia , fu quetti affoluto dalle cenfure, come defiderava , dall' Arciprete di Cortona, colle debite cautele, in presenza di cinque testimoni, e di tre Notaj, e dopoi confessatosi ad un Prete, nel secondo giorno di Pasqua ricevette per mano di un Sacerdote dell'Ordine Francescano la Santis. Comunione. In tali circostanze mostrò egli più segni di vera contrizione; posciachè oltre il singhiozzire, e lagrimare, spesso replicava: Signore perdonate a me peccatore: Signore non vogliate meco entrar in giudizio: ajutatemi per la vostra misericordia. e per li meriti del vostro servo S. Francesco, da me indegnamente, e ingrasamente disprezzato. Laonde per le intercessioni del Santo Patriarca, e per le orazioni di molti buoni Religiofi, F. Elia, fecondo la pia credenza, fe nemori, premesse le parti di nomo Cristiano, come parla il P. Wadingo. Con tutte queste parti per altro egli nondimeno morì fuori dell' Ordine, come più volte avea di lui predetto il P. S. Francesco, da me sopra riferito nel primo s. di questo capitolo num. ?.

X. Molti di quelli avvenimenti fono toccati nel nono fuo capitolo anche dal Ragionista; ma perchè era suo impegno di sare della sazione Eliana i primi fecoli Franceicani, perciò toccolli per verità, ma con tale destrezza, che rappresento F. Elia santo suori del governo, e nel governo talmente moderato, che il suo maggior male nel secondo suo governo non fu tanto la larghezza, che proccurò d'introdurre nell' Ordine, quanto la foverchia severità, colla quale tratto que pochi zelanti, i quali desideravano, che si conservasse nell' Ordine

Salva, e intera tutta l' austerità praticata dal S. Patriarca (1).

(1)Peg.209. XI. Con tai parole talvolta ei volle farci credere, che i zelanti, da Frate

Elia perfeguitati, non si contentassero dell'osfervanza della pura Regola, ma in oltre pretendessero, che da i Frati Minori dovesse praticarsi tutta l'austerità praticata dal S. Patriarca, oltre quella prescritta nella Regola. Ma se tanto volle, non potè ragionevolmente pretenderlo; mercecchè di fopra fi vide nel primo 6., che S. Antonio da Padova, e F. Adamo accufarono il primo governo di F. Elia come di quello che non avea cura della Regola, ma che anzi sembrava di cospirare alla distruzione di essa, e dell'Ordine. Aggiunge il P. Wadingo, che nel fecondo fuo governo F. Elia tornato a i fuoi artifizi, avendo in odio la via della POVERTA, e dell'UMILTA, guidava altrove i Frati (2). (1) Vval. ad Riferisce lo stesso Annalista, che i discepoli, e i compagni di S. Francesco, avanti di portarfi alla prefenza di F. Elia, e di mostrarsi risolnti a far argine alle fue pretenfioni, aveano pacificamente trattato collo stesso F. Elia, e coi fuoi feguaci, e procurato aveano di perfuadere, che anteporre fi dovea la dottrina di S. Francesco, e non quella di F. Elia; che quella era stata data da. Gesù Cristo, commendata nel Vangelo, e confermata dalla Chiefa, e la dottrina di Elia da niun Pontefice era stata approvata (3). Or se alla dottrina di San. (3) Ibid. Francesco approvata dalla Chiefa, o dal Sommo Pontefice, opponevasi la dottrina di Elia . par che altra non fosse una tal dottrina Francescana, fuori di quella che si contiene dentro la Regola del Santo, approvata da Innocenzo III., e da Onorio III.: tanto più che nella Cronaca di Monfignor Marco di Lisbona, ove racconta la foprariferita visione avuta da Gregorio IX, in congiuntura. dell' uccisione di F. Cesario, leggiamo, che avendo il Papa dimandato: di chi fosse quell' Anima fortunata (4): Rispose (l'Angiolo ) che era di F. Cesario (4) p.s. l.t. Alemanno, della cui morte egli dovea dar conto a Dio, poichè colla fua autorità e.s.m.17. questo servo suo era stato perseguitato sino a morte, per l'osservanza della sua. S ANTA REGOLA(a). Tralascio altre prove, che da i testi del citato Annalista, e da altri documenti allegar si potrebbero su questo punto, e conchiudo,

Fran-

che F. Elia non folamente abborriva l'offervanza de' rigori, praticati da San (2) Cum autem poft obitum S. Francisci F. Helias Ordinem regeret , a peraque regulars obfervantia omnino declinares , Serapbici P. Francifci focii fuperflites , & in bis Beatus Cafavius magna cum bumilitate, prudentia, ac uelo, illum fape ob Regula tranfgreffonem arguerunt . P. Arturus in notis Martyrolog. Erancifc. ad diem z. April. 5.3.

Francesco, oltre la Regola, ma abborriva anche l'osservanza della stessa gola: e per questa osservanza della Regola combattevano, ed erano da lui perfeguitati gli Zelanti.

#### S. III.

La Fazione di F. Elia nello stesso primo secolo Francescano, incui nacque, resto asfatto estima: onde non può dirsi, che una tal Fazione sosse la Comunità dell'Ordine Minoritico.

II. Volendo io pertanto mostrare, che la fazione di F. Elia nel secolo stesso, in cui nacque, restò del tutto estinta, e che perciò non su la Comunità dell'Ordine, la quale non mai restò estinta da che su posta in essere dal Patriarca S. Francesco proccurerò di sar conoscere, che gli Autori, i quali appellano estinta la fazione Fliana, non parlano semplicemente della di lui Eremitica fazione, ma anche di tutti coloro, che in qualunque maniera diceanfi aderenti a Frat' Elia, o a i suoi sentimenti. E per ciò fare, serva in primo luogo quanto da vari documenti riferii nell'antecedente f.; cioè, che Innocenzo IV. nel Capitolo generale di Genova comandò, che niuno da lì in poi feguitasse F.Elia, il quale indi partito, fece ritorno ad unirsi con Federigo II.: per la qualcofa fu scomunicato dal Papa, e spogliato della sacoltà di portar l'abito Religiofo, e di ogni privilegio Chericale. Or chi crederà, che contutto questo Pontificio divieto, e con tutta l'evidenza della pessima riuscita di F. Elia apostata, scacciato fuori della Religione, del Chericato, e del corpo della fanta Chieta, e ribelle all' Ordine, al Papa, e a Dio, la Comunità de' Frati Minori volesse esser seguace di F. Elia, e tener le sue massime, contrarie a quelle di S. Antonio da Padova, de' Difcepoli del S. Patriarca, e della Regola stessa? Sembra, che niuno creder il possa, senza fare nell'animo suo un'

ingiuria gravissima alla detta Comunità, giacchè appunto pel sostenimento delle fue massime caduto era F. Elia nel baratro di tante iniquità, quante aveano concorfo a farli meritare gli fdegni della Chiefa, e d' Iddio.

III. Serva in fecondo luogo a provar la medefima total'estinzione della. fazion Eliana l'offervarsi, che Innocenzo IV. a quegli appunto comandò più specialmente, che non seguitassero F. Elia, i quali come capi di fazione concorfi erano in di lui favore al fuddetto Capitolo di Genova. Or quetti nonerano quattro, o fei, o dodici Romiti di Celle, ma erano moltifimi Padri della Comunità dell'Ordine, che che ne dica il Ragionista; imperocchè il P. Wadingo ne scrive: Convennero pertanto in Genova i Padri, volovvi ancor Frate Elia chiamatovi dal Papa, e al Capitolo F. Elia feguitarono MOLTISSIMI capi della fua fazione, che negli altri Frati gittarono femi non pochi di difturbo (1). (1) Vond. ad Ma se moltissimu al Capitolo andarono con F. Elia per reggerlo: dunque co- ane 1344loro, che in quel Capitolo fi sforzarono in fuo favore, e dal Papa ebber ordine di non più leguitarlo, non furono i fuoi pochi Romiti, co' quali dimorato aveva nel luogo detto Celle di Cortona. E qui vedasi come tenta d'imbrogliare la. Storia Francescana il Ragionista, mentre scrive : non ostanti i fracassi della picciola si , ma temeraria fazione de' suoi Romiti nell' anno 1144. per rimetterlo in posto (2); quasi che quattro soli Romiti, e non già moltissimi capi sazionari (2) pag. 209avesser ivi fatti fracassi per Elia, e quei soli pochi Romiti avuto avessero il precetto di non più esser seguaci del medesimo. Che se il P. Wadingo, citato anche dal Ragionista, chiamo estinta la fazione Eliana, che per Elia ssorzossi nel Capitolo di Genova, poichè questa non fu la sola piccola di pochi Romiti, ma la grande, e la potente : questa dunque ancora, e non quella fola, dir

volle citinta .. Ma fe così è, mi dirà il Ragionista, come dovrà intendersi il testo del P. Aroldo, che scrisse: da i giorni di F. Elia in poi non mai mancarono i seguaci della di lui più larga vita? Rispondo: la maniera d'invender quellafrase dell' Aroldo, e somiglianti, è mosto facile; poichè sa senso, che dopoaperta da F. Elia la porta alle rilaffatezze, per molto tempo non mai l'Ordine fu tanto purgato, e netto, che non fossero dentro lui alcuni, da i quali fi menaffe una vita non conforme alle proprie obbligazioni; quantunque tali tiepidi , o rilaffati Religiofi , dopo estinta , come fetive il P. Wadingo , la fazione Eliana, non fossero della detta fazione, ne si dicessero, o si protettasseto della medefima, nè così vivessero come membri di detta fazione. E per verità noi leggiamo ne' documenti dell' Ordine, che il B. F. Giovanni di Parma, e S. Buonaventura, ne i tempi del loro Generalato molto si affaticarono, per istirpare affatto non la fazione di F. Elia, che più non vi era, ma i vizi, che prima erano stati in F. Elia, ed allora in altri Frati mostravano ardita la. fronte (1).

V. Or ci resta la Cronica, che appresso il Ragionista pag. 204. così con- 1. lib.4. captiene : Era in detto tempo molta diffensione nell'Ordine , perchè erano i Frati 2. 6.3., & divisi in due parti, e quelli dell'una si chiamavano gli offirvatori della Regola, 4e quelli dell' altra della Comunità. Ma queste parole della Cronaca si riferiscono a i tempi vicini al Concilio di Vienna, quando per torre quelle diffensioni, fu fatta la Clementina Exivi, come altrove lio detto a bastanza. Allora su chedecretoffi, qualmente il modo di vivere della Comunità dell' Ordine, accufato

dagli Zelanti erastato, ed era lecito; il qual modo accusato raggiravasi (come si ha dal fupplimento alla leggenda de'compagni di S. Francesco) circa l'uso delle captine, e de granai, e circa la viltà de vestimenti (a). E qui giovami avvertire, che il detto supplimento, in quanto contiene il soprariferito senso di quelle parole (cioè, modus vivende Fratrum, qui accufabatur, fuerat, & erat licitus) molte volte cantate dal Ragionista, per far credere come giustificate nel Concilio di Vienna tutte le larghezze de' Conventuali, può servire per maggiormente convincere le storte interpretazioni del medesimo, e per av-

(1) Vid. tom. 1. pag. 367. & fegg. (a) p.z. 1,8.

valorare le mie rispoite, altrove date ad una tal sentenza (1). VI. Piano piano, mi si soggiugnerà: secondo la Cronaca, la Comunità dell' Ordine venne ad allargarsi affatto (2): la Comunità della Religione volca viver non secondo la Regola, ma i privilegi. Piano pure: volete voi vedere, chiunque siate, che tai parole niente hanno che fare col proposito del Ragionista, il quale vuol provare, che la Comunità dell'Ordine foile la fazione Eliana? Udite questa proposizione del Ragionista, contenuta nella pagina 233. delle sue Ragioni: L'Ordine, avvegnache dal Generalato di F. Elia fino al Concilio Costanziense si allontanasse molto da i rigori di S. Francesco, non mai però si allontanò dalla purità della Regola. Tenetela bene a mente, e frattanto ascoltate la Cronaca, la quale affernua, che i Frati, che seguiusno Frat Elia, anavano de comodità corporali, ed erano PROPRIETARJ (3). Aggiugness nel citato supplimento, che il gran numero de seguaci di F. Elia erano seguaci del me-(3)Cron.p.1. delimo, perchè volevano tornare al vomito, e posseder, e ricever la pecunia per

l.1.6.16. #. 61.

mezzo di persona interposta (b). Dunque, per quanta mai fosse la larghezza della Comunità dell' Ordine avanti a i tempi del Concilio di Coltanza, cioè, ne' primi due secoli Francescani, de' quali appunto procedono i testi della Cronaca, se la detta Comunità non si allontanò dalla purita della Regola, non potè esserla fazione di F. Elia; perchè quelta ricevendo, e possedendo la pecunia, posta si era sotto i piedi la purita della Regola. Nè mi si dica, che i proprietari feguaci di Elia non erano la fazione grande, ma la piccola: ciò, ripeto, non mi si dica; poschè il verisimile, secondo la dottrina del Ragionista, è più tosto il contrario; stantechè la piccola fazione erano quei pochi Romiti di Celle, i quali al più potevan' effere intorno a dodici : e queiti come Romiti , o Religiofi, che almeno all'esterno menavano una vita più austera di quella degli altri Religiofi, non è credibile, che nello stesso tempo si facessero conoscere per più rilaffati degli altri Religiofi. Oltre a che nel citato supplimento, mentreparlafi degli accennati rilaflamenti della fazione di Elia, parlafi ancora di una

[2] Anno verd Domini MCCCXII. in cralino Afcentionis inclufum eff in caffe in feerete Confiftorio, & fequenti die folemniter, & fententialiter promulgatum in publica feffione Concilii, quod modus vivendi Fratrum, qui accufabantur quoad congregationem vini, & bladi; quoud vilitatem veftimenterum , & bujufmod: , fuerat , & er it lieitus ; nova fuper Regulam declaratione adjella, in qua judicium juper bis relinquatur Pralatis Ordinis, & uon aliis Fratribut quibuscumque; qua declaratione edita, Gr in Viennensi Concilio approbata Ge. Ex lib. cui titulus Speculum flatus perfectionis vita Beati Francifei, & fociorum ejas, edito Venetiis per Simonem de Lucre 1504., ibi in Cathalogo Generalium Ministrorum fol.213.

(b) Nam quafi dua partes Ordinis sequebantur Heliam , quia mundum , & temporalis diligebat. Et ideo Fratres, qui volchant redire ad vomitum, preunsam poffidere, & per interpo. fitan: personam recipere, sequebantur emnes Heliam . Supracit. Spesulum cap. cui titulus De

medo conveniendi ad Capitulum generale folitat.

tal fazione, che abbracciasse quasi due parti dell'Ordine, e che perciò non fosse la piccola de Romiti, ma la grande, e grandissima, che comprendeva. moltiflimi dilicati Francescani, abitatori di più Conventi anche principali dell' Ordine. Questa fazione per tanto esser non mai potè la Comunità dell' Ordine, se questa Comunità prima del Concilio di Costanza non mai si allontano

dalla purità della Regola di S. Francesco.

VII. E poi, a che portarsi dal Ragionista quel testo della Cronaca, cioè. la Comunità della Religione voleva vivere non secondo la Regola, ma i privilegi? Che forse viveva quella Comunità non secondo la purità della Regola, ma secondo i privilegi dispensativi sopra la purità della Regola ? Se così è : dunque come potè scrivere il Ragionista, che una tal Comunità prima de' tempi del Concilio di Costanza non mai s'allontanò dalla purità della Regola? Comefra di loro fi lacerano le propofizioni del Ragionista! Orsù veniamo al giusto fenso della Cronaca. Che la Comunità dell' Ordine alle volte sia stata molto rilassata, lungi dal primitivo suo rigore, lo confesso; ma da questo non segue, che fino al Concilio di Cortanza ella fosse la stessa fazione di F. Elia, la quale io diceva estinta; perocchè i rilassamenti poterono dopoi rinascere, senza che di F. Elia, e della di lui fazione rimasta fosse memoria veruna; come ciascheduno da per se ben conosce. Che poi la stessa Comunità volesse vivere secondo i privilegi dispensativi, non sa già senso, che volesse ella vivere secondo i privilegi dispensativi del rigor della Regola, i quali già prima de tempi del Concilio di Costanza avesse ottenuti o per poter aver l'uso delle rendite , o per le successioni ereditarie; conciosiachè già mostrai nel primo tomo, cheinnanzi al 1430. neppure avea un mezzo di tali privilegi. Al più potrebbe dire il Ragionitta, che allora gran parte della Comunità dell'Ordine. avesse a caro, e desiderasse di procurare privilegi dispensativi, ma per altro non gli proccurò; o fe gli proccurò, almeno il vero è, che non gli ottenne. come ho provato nel primo tomo. E da questo senso neppure può legittimamente dedurfi, che la predetta Comunità fosse la fazione di Elia non estinta a fe pure non basta, per esser Eliani, l'esser in qualche modo intiepiditi, e rassreddati nell' offervanza della Regola; ma fe ciò bastasse, ognuno ben vede, che la fazione di Elia farebbe stata inestinguibile dentro l'Ordine; imperciocchè. per quanto si fosse satto contro di essa, non estinguendosi l'Ordine, non mai ti farebbe moralmente poruto fare, che in avvenire non vi fossero alcuni Francescani di vita o rilassata, o tiepida. Ma che che sia di quanto dissi su questo secondo testo della Cronaca, il suo vero senso egli è, che la Comunità della. Religione volca vivere non fecondo la Regola, escluse le dichiarazioni Pontificies ma Jecondo i Privilegi, cioè, fecondo la Regola dichiarata da' Sommi Pontefici nelle loro Decretali. E rappresentanti qui le doglianze di certi zelanti indifereti, da quali dicevafi, che dovesse osservarsi la Regola talmente ad litteram, che neppure si avessero ad ammettere le dichiarazioni Apostoliche fopra la medefima, le quali dichiarazioni da effi chiamayanfi impropriamente col nome di privilegi, conforme impropriamente da molti Legisti su detto un Privilegio il Breve di Clemente IV. Obtentu divini nominis (1) quan- (1) Pid. tomi tunque nulla conceda, o da nulla dispensi, ma solamente dichiari, che i Padri 1. L4. vid. del Sacro Ordine de' Predicatori possono succedere in comune all'eredità de' liba, capas.

Parenti. Ma i detti zelanti a partito s'ingannavano; perchè il vivere secondo Tom.II.

la Regola dichiarata da i Sommi Pontefici non è un lafciare la purità della ... medeima, è anzi un più ficuramente tenerla; merecchè ciafeheduno da per fe fteffo interpretandola, e spiegandone il senso, può inganansi, laddove ri-

cevendone la spiegazione dalla Santa Sede, vive sicuro.

VIII. Dopo che condifeci a concedere, che la Comunità dell' Ordine in qualch tempo ville rilaffata, o alissgata, voggio ammonire il mio Lectore, che cò debba intenderfi non di tutta la Comunità, ma folo di un condiderable, numero delle lice membra, tantoche potelle avverari quel che fervie i Pladte Wadingo; cioè, che quando molti Francefenin, a lomiglianza di F. Elia mentre a Generale, fi patriviano dalla lettera della Regola per ecceffo di larghetza, e quando alcuni altri a fomiglianza di F. Elia mentre faceva il Romto, fuditavano diturbi, per eccello di rigore non conundato nella lettera della Regola; teneva allora la Comunità dell' Ordine, cioè, la maggior parte de Francefani una via di mezzo tra l'uno, e l'altro ettemo, tra l'una, e l'altra opolità figura, fatta ne giorni fuoi da F. Elia; e contenevati ful vero fenfo della Regola efpotale con diferezzaz (a): ond è che ne potea diri la fazione, di F. Elia; ne la fazione di altri capi rilaffati, nè degli Zelanti indifereti, nè di altri, che andafero lungi dal convenevole.

IX. Ma che sto io affaticandomi la mente in cercare, o prove, o testi, per mostrare, che la Comunira dell'Ordine, appresso chiunque oggi ella trovisi, non è la fazione di F. Elia? Poteva io sbrigarmene col far vedere, che ne' primi fecoli stessi, quando non per anche erano scorsi cent' anni dalla... morte di F. Elia, la Comunità stessa dell'Ordine aveane in abbominazione il nome, e conceputo avrebbe un alto dispiacimento nel fentirii appellare la fazione Eliana. Il P. Pietro Ridolfi da Toffignano riporta una Lettera, da Fra Gherardo Oddoni Ministro Generale di tutto l'Ordine scritta al deposto, e scomunicato suo antecessore F. Michele di Cesena, dalla quale anche sola può facilmente inferirfi quanto affermai. Conciofiacche in quella così Teriffe quel Generale: " Non penfi, o figliuolo, che F. Elia nell' uffizio anteceffor mio, e es tuo, ma nello scandalo antecessor tuo, fu un aportara, fu uno scismatico, e nn eretico ? Conturtociò, non ottanti quelle cofe, la nostra Religione, fonas data per grazia d'Iddio, non fopra l'eretico F. Elia, ne fopra te fuo imiratore, ma lopra Cristo pietra faldissima, per mezzo di S. Francesco, si man-, tenne stabile nella Fede, divozione, obbedienza, riverenza, e unità della 32 Sagrofanta Romana Chiefa; conforme oggi, mentre tu erri, e co i traviati , ancor tu travii dal fentiero della Fede Cattolica, la nostra stessa Religione " per grazia d'Iddio perfevera nella Comunione, e nella grazia della Sede-22 Apoitolica , (b). Da queito frammento di lettera può cialcheduno conoscere.

(a) Corput samen Religionis in medio fiftent, bas membrorum inaqualitate, at divorfo hullo divorsatum, inter extrema, foreum une trachat, ut not principle perfectiones intuitat, alienum enstemptum perfectores, aut forestantium paris, de chamicisti voltates felisione recum, aut litigiti interturbent filostumes, net estima irreportent difficulture labora fenorest, aut products engefies. Vest. Outsp. cell. Rom. ad an 11144- n. pat. 100.

(b) Nonne egitat, fili, incredulitatis exemplum, quod Frater Holiat, ment, ae tmus inofficio, fed tuut in feandalo pracifor, Afglata fait, Schifmaticut, & berticut, qui fab Domino Sunceratio Parq aueta, cum Serderice, a dignatate imperiali depulo, & feantailater ab Ecclofia cendemnato, fe fabitanit ab obedientia Dumini Papa, & Etelefia unitate? Hit tamen non fe la Comunità dell' Ordine fosse la fazione di Elia, o si regolasse giusta le.

massime in lei lasciate da Elia, di cui un Generale non troppo austero di genio, qual su P. Gherardo Oddoni, sece menzione colle riferite parole, significa-

tive di abbominazione non poca.

X. Or fe fofte vero quel che vuole il Ragionifta, ficcome il P. Oddoni porè dire, che la Religione Serafica era fondata fopra Critlo per mezzo di S. Francefco, e fimilmente dir fi portebbe, che fondata foffe fopra Critlo per mezzo di S. Francefco, e poi di Elia, che fondò la fizione. E chi non se ne arrossirebbe fra i Minori di avere un tal Fondatore? E pure un tal virupero scarica il Ragionisti, contro i sino rie singioni pira di Conventuali; mentre ascrendo, che la Comunità vetutta dell'Ordine era ia stessifisma Comunità vetutta dell'Ordine era si stessifisma Comunità vetutta dell'Ordine; viene a dire, che i sino l'addi Conventuali non la stessimina azione dello fomunita vetutta e la consessione dello fomunita vetutta e la fizzione di F. Elia relbe cittuta, e che l'Ordine Francefano ebbe la grazia di veders libero un giorno da quella mal'erba, e che oggi non vi è Comunità vetuna, la quale possi disti la fazione di Elia.

## CAP. I.

Si fa l'esame di alcuni punti, ovvero di alcune larghezze, che il Ragionista dice essere state accettate dall'Ordine de Minori sino alla morte di San Buonaventura, ed al Concilio generale di Costanza, e che obbiettate surono da alcuni Zelanti.

I. L Ragionista distinguendo le larghezze, accettate dall'Ordine innanzi la morre di S. Buonaventura , da quelle ch' ei dice accettate dall'Ordine dopo la morre di questo Santo, delle prime così serive nella pagant, e nella seguente ": Tutte le larghezze accettate dall'Ordine sino alla

, morte di S. Buonaventura, nelle noftre Croniche fono quelte (1): Toffer-(1) Cros. p., vanza della femplice Regola, e non del tettamento di S. Francelco: (1) Cros. p., fervanza della medefina Regola non fecondo il rigore letterale, ma fecondo de propre letterale, ma fecondo de propre

, le dichiarazioni Apostoliche, e le interpretazioni de Dottori dell'Ordine: " la tonica non una fola, ma più, e queste larghe, e lunghe; e quanto al panno di mediocre, viltà; e col cappuccio orbicolare: i Conventi non fabbricati di ", legno, e loto, ma di pietre, e di competente grandezza, e di alcuni anche

", legno, e loto, ma di pietre, e di competente grandezza, ed alcuni anche magnifici; nè fituati tra felve, e luoghi folitari, ma nell'abitato; nè tutti Mz, con

oblastiku, nathra keligia, pealamte Danims, nan fayor Helia beretius, nee fapor te iminaret, no, faf pope fabilishma perse cheitin, medisnas kender Francijos, fundaza, in Fiele, of devotime, in declientius, of revorentius, ne umitare Sacrafandta Romana Eelefa inservantifa per manfe; factu belie, reerrante, of a Cabolite Fields eramitee van binnibus devisit depisnor, medra keligia per Dei genium in communiume, of pratis Salit Appliktus perfeverat. Apud Pertum Radolfshum a Talifiniano liba. Hyb. Tereb, pog. (5), a tereb, pog. (5), a tereb.

, con pochi Frati, ma molti affai numerofi: la parfimonia de cibi tempetata, , e non poverissima: il mangiare non gia sopra la nuda terra, ma in Refettorio " fulle mense decentemente apparecchiate: il dormire non in terra, ma su i , letti modelli: l'uso de'Libri non solamente comune, ma anco particolare: i " paramenti facri di feta, i calici, le croci, e reliquiari d'argento: la vettura n in cafo d'infermità, o di necessità manifesta, non sempre l'asinello, ma alle y volte il cavallo: le limofine pecuniarie non folo per gl'infermi, e per le , vestimenta, ma per qualunque necessita presente, o insininente: le provute . de' commestibili, e d'altre cose necessarie, dove non bastava la mendicazione , quotidiana: le robe de' Novizi ricevute in limofina per l'urgenze de' Con-», venti: i legati perpetui: li studi anche delle scienze non sagre: i gradi sco-, laftici: i privilegi Appoitolici: e l'ulo povero, non gia stretnilimo, ma mo-, derato. Queste sono tutte le larghezze introdotte nell'Ordine dal governo e del P. Elia fino alla morte di S. Buonaventura: nè gli itetfi calunniatori della " Religione, i quali mossero ogni pietra per iscreditarla, seppero trovarne di , più, come apparisce presso il Dottor Serasico nelle sue celebri Apologie in es difefa della Religione medefima.

II. Così egli. Ed io di quefte, ch' ei dice larghezze, accertate dalla Comunità dell' Ordine, per sour mistras ti P.E.Lia, non mi curo di far lungo efame; perocchè quando per privilegi Apotholici non intenda il privilegio dell'ufo delle rendite, e delle fucceffioni creditarie, delle quali fi ragiono nel primo tomo, e quando per robe de Novizi ricevute in liunofina fi contenti di parlare fo-condo i limiti delle Decretali di Clemente V., io non ho difficalta di concedere, che tali larghezze non fono contrarie alla purita della Regola. Ma che poi quefte fi introduceffero, per ragion che la Comunità dell' Ordine voleva-cffer feguace di Frat' Elia, e non più tofto naturalmente, e per non importi maggiori obbigazioni di quelle, che aveva-conforne il Ragionità to afferma

maggiori obbligazioni di quelle, che aveva: conforme il Ragionitta lo affe fenza provarlo, così lo glielo nego, fenza portarli alcuna ragione.

III. Ma poichè il medefino nella pagina 212., e nelle feguenti, dopo l'allegato fuo testo, foggiugne: or concedo, che la Comunità dell'Ordine, per aver imitato F. Elia nella larghezza predetta, non poco s' allontanò dalla mente, c. vita rigidissima del Patriarca; e appresso recitando alcuni fatti particolari di S. Francesco, de' suoi discepoli, e de' Francescani primitivi, pretende, che il S Padre abbia voluto obbligare i fuoi Frati a più autterità di quelle, che fi contengono nella Regola; perciò è, che mi dispiace assai il suo procedere, parendomi, che abbia voluto rapprefentarci S. Francesco, ed i suoi compagni come primi indifereti dell'Ordine Minoritico. E per verità febbene alle volte i Frati Minori abbiano mangiato in terra, abitato in Conventi di fraiche, e di loto, ed esercitate molte autherità sopra quelle della Regola, non ne siegue, che a tali austerità si credessero obbligati, o che dal S. Padre, o da gli Zelanti opposti alla fazione Eliana si pretendessero obbligati. E chi vorrà ricorrere a i fonti, a cui mandò il Ragionista dalla pagina 213, fino alla pagina 216. per dare a credere il contrario, vedrà ch' io dico la verità. Ed eccovene alcuni esempj. Dice ivi il Ragionista, che il S. Padre volca l'offervanza eziandio del fuo testamento: e pure lo stesso santo nel suo testamento apertamente disse: i Frati non dicano, che questa è un' altra Regola; perchè questa è un ammonizione, un ricordo, un'efortazione, e il mio testamento. Dice in oltre effersi voluto dal S. Padre, che i fuoi Frati mangiaffero in terra fenza tovaglia, e fenza falvietta, citandone in prova la maniera, in cui furono veduti mangiare nel Capitolo d' Affifi, detto delle Stoje, ove cinquemila, e più Frati stavano adunati in quelle campagne fenza mente capaci di fervire a tanta moltitudine: della qual congiuntura procede il teito del P. Pifano alla Conformità xvi. dal Ragionnita allegato, per far credere, che tale fosse la cottumanza ordinaria de' Francescani in quei tempi ; quatiche un sol siore bastasse a formar la primavera: oltre a che lo stesso P. Pisano nella medesima Conformità sa conoscere, che in tempo del loro S. Patriarca i Francescani mangiavano a tavola apparecchiata, del di cui apparecchio idegnosii una volta il Santo, perchè gli parve troppo fattofo a cagione de bicchieri, e di altri utenfili non da poveri. Aggiugne il Ragionista, citando il medesimo Padre Pisano, che i Minori del detto tempo dormivano in terra: e non dice, che il Pifano parlò non già della co-flumanza ordinaria, ma di quella fola, che tennero in detta campagna adunati in gran numero pel riferito Capitolo. Lo stesso è di altre rigidezze, che per brevità io tralascio; potendo ciascheduno da per se stesso conoscere, che da un fatto particolare in tali, o tali circoltanze, non bene s'inferifce la coltumanza univerfale.

IV. Lasciate dunque da parte le sopraddette rigidezze, e larghezze. passiamo più tosto a ragionare di quelle larghezze, che il nostro Ragionista. dice accettate dall' Ordine dopo la morte di S. Buonaventura. Eccole pertanto da lui compilate nella pagina 221. con queste sue parole " Ma vediamo se la .. Comunità dell' Ordine discordò dalla Regola per le altre sue larghezze. " quali accettò dopo la morte del Santo, le quali sono queste: cioè, i ceppi, " e i tronchi in Chiefa, e le obblazioni pecuniarie nelle Meffe novelle: e al-" cuni fancinlli alle porte delle Chiese a mendicar danaro, e a vendere alcune , candelette da offerirsi all'Altare: le cerche pubbliche di denari, conducendo " feco alcuni fanciulli, che gli ricevessero, e gli spendessero: la celebrazione " delle Messe, e de' funerali, stabilito il prezzo all' uso de' Preti secolari: i " Frati nativi, che non volevano partire da i loro Conventi, ne vi volevano o forastieri : e avendo il Ministro Generale F. Giovanni da Muro ordinato, che ... i Frati nativi non eccedessero la terza parte de' Forastieri, non volendo i " Frati offervar questo Statuto, su rivocato: e il godere di proprio, cioè, " campi, vigne, e case. " A queste aggiuguer si debbono altre larghezze... obbiettate fotto il Pontificato di Clemente V., delle quali parlerò nel 6. 3.

V. Quefte, ch' ei dice larghezze, accettate dall'Ordine dopo la morte di S. Buonaventra, per lo più obbiettate furnou contro ad alcuni della Commità dell'Ordine come abufi, e rilaffatezze, contrarie alla purità della Repola di S. Francefoc, da certi Religiofi eztanti della Promicia della Marca, fotto il governo del P.F. Matteo d'Acquas[parta, eletto Minitro di uttor l'Ordine Minoritico nel Capitolo generale celebrato l'anno 1287, in Montpeliente e da certi altri zelanti verfo i tempi del Concilio di Vienna, o l'anno 1318. Or di quete in più paragrafi efaminermo, fe fosffero del gindamente, o inguitamente obbiettate da i predetti Zelanti: fe fosffero veramente accettate, dallo Commitò dell'Ordine: e fe esfendo date accettate da alcuni, quetti le accettasfero fenza verun riguardo alla fazione di F. Elia, o pure come feguaci, e fazionari di F. Elia,

VI. Prima però di ogni altra cofa voglio avvertire il mio Lettore, che quanto scriverò in questo Capitolo sarà tutto per puro amore di verità, e non già perchè sia necessario a disender la causa degli Osservanti contro a i Conventuali : mercecchè se, come pretende il Ragionista, le riferite larghezze. non erano contrarie alla purità della Regola Francescana, ha necessariamente da dirfi, che la Comunità dell' Ordine, se avanti al Concilio di Costanza leaccettò, non per quello fi partì dalla purità della Regola, ma che anzi con tutte quelle, nondimeno si mantenne offervante della purità della Regola, come infegna anche lo stesso Ragionista nella pagina 233. Or se così e, restada inferirfi, che la detta vetuita Comunità non appartenga agli odierni Conventuali, i quali certamente hanno deposta l'Osfervanza della purità della. Regola di S. Francesco, ma bensi agli odierni Minori Osservanti, i quali tuttavia fanno professione di osservare la purità della mentovata Regola, dal di cui totale rigore niun privilegio, e niuna dispensa gli tiene esentati. Mi pare, che i fimili debbano riferirfi, e incorporarfi a i fimili, e non a i diffimili. Che fe i Frati Minori de' primi due fecoli furono nell' istituto, e nella professione. fimili agli odierni Offervanti, e non agli odierni Conventuali; con che ragione il Ragionista potrà scorporargli dalla Comunità Offervante, per confondergli co i fuoi Padri Conventuali, co i quali non possono conformarsi, senza lasciare Pantica loro vita, e prosessione? Ma tuttoche un tale argomento mi disobblighi, come io diceva, da i feguenti paragrafi come difenditore dell' Offervanza, non me ne disobbliga però come amatore del vero. Eccomi pertanto all' imprefa .

## ø. I.

- Si discorre de ceppi, e de tronchi tenuti nelle Chiese Francescame, per ricever de arti; delle obblazioni, e delle mendicazioni pecuniarie, in quanto queste cose venivano biasimate da i Francoscani zelanti nella Provincia della Marca, sotto il generalito del P. Mattev d'Acquassparta.
- 1. NON è da crederfi, che quei Religiofi, da i quali, forto il governo del P. P. Matreo d'Acqualignata Ministro Generale, ri bibafimivano nella. Provincia della Marca le dobbazioni, e mendicazioni pecuniarie, o i ceppi cerciciolici tenuti nelle Chiefe per recverle, ri movellero da vano forupolo; coniciolache il P. Wadingo festore ingenuo, e non dedito ad accufare di ribaffatezza gli innocenti, niferific quelle largibezze, e one dile le altre inclule nel poco la trafectiro terbo del sagionità a, e tutte la opposita manifeste traferofinini della fanta Minoria Presidenti, O. Còn ono totapella manifeste traferofinini della fanta Minoria Presidenti, Commonando (quetti dece da ni ceppi, dalic obblazioni nelle Melfa novelle, e da fanciliti lar potra vella richica vendere candelette, quette cole introdotto nell'Ordine quando

Niccolo IV. per la fua Bolla Reducente permite dette queftue nella Poziumcola, e nel Sacro Convento di Alifi per muo di perfushe fuori dell'Ozioncola, e nel Sacro Convento di Alifi per muo di perfushe fuori dell'Oziondeputate monitae Romane l'etelofae, come leggefi nella fiut Bolla, fe fi considera, che facevanti non per autorità dell'Ordine, ma, come le prefute di
Adifii, per autorità del Sindico Apottolico, e degli Amuci fipirtuali, fa verda
fubito, che inente contraddicono alla Reggla, dove vicat il ricevere danaro
per fe, vel per interpofitam perfusam; non effeudo gli amici fipirtuali, e i Siudici predetti perfone interporbt.

II. Dunque fecondo il Ragionista le predette raccolte di pecunia erano lecite, perchè facevansi come ne i due sagri Conventi di Atlisi; cioè, non per autorita dell' Ordine, ma per autorità del Sindaco Apottolico, o degli amici spirituali. Ma dove mi trova egli, che una tal maniera di raccorre danari fosse universalmente lecita ? Forse nella Bolla Reducentes (1) di Niccolò IV.? Ma. (1) And. in questa non parlasi se non che in ordine a i predetti due sagri Conventi, Post. 1011commettendofi al Ministro della Provincia dell' Umbria, est al Custode del fa- 2. ed. Lugd. cro Convento di Affifi, che dovesfero eleggere alcune persone idonee, nondell' Ordine, le quali ricevessero, e cuitouniero i detti danari in quelle due. Chiefe offeriti, e gli spendestero nelle fabbriche, e nel sostentamento de Fratiche in gran moltitudine si portavano, o dimoravano in detti luoghi: ed in oltre una tal disposizione di Niccolò IV. è provvisionale; cioè, da durare soltanto, finchè altramente o da lui, o da i suoi successori Sommi Pontesici non sossestato altramente disposto. Niccolò IV. era pur pratichissimo della Regola, e delle obbligazioni de Francescani, poiche ancor egli era Frate Francescano, ed era itato Ministro Generale di tutto l'Ordine: o perchè dunque parlar volle di quei due foli Conventi? E perchè limitare fino a nuova disposizione Apostolica la dilposizione della sua Bolla, se anche senza di quetta i Francefcani potevano l'citamente nelle loro Chiefe tener callette, e con autorità de

Sindaci aver chi per etti raccogliefie denaro?

III. Per questo dubbio è anche da confiderarsi quello, che avvenne dopo che Innocenzo XII. Sommo Pontefice ebbe pubblicata la famosa sua Bolla-Nuper de e l'bratione Mijarum. In quetta vien comandato a i Regolari, che debbano riporre in una calla particolare fotto due chiavi tutte le limofinedate per la celebrazione delle Melle, e si deroga espressamente a tutte le Costituzioni Apottoliche, a tutti gli Statuti degli Ordini così Mendicanti, come non Mendicanti, e a tutte le consuetudini in contrario. Nacque allora la controversia tra i Frati Minori Otlervanti, se follero esh tenuti all'osservanza della Bolla Innocenziana, in quanto alla detta particolare cassetta delle limofine delle Melle, o pure tennti essi a quella non sossero. E vi erano due sentenze: una parte diceva di sì, e l'altra diceva di no, come può leggerfi nella Cronologia Seratica del P. Giulio di Venezia, pagina 282., e 283. La cagione di tal controversia era l'essersi derogato nella Bosta Innocenziana a tutte le-Coltituzioni, e confuetudini in contrario: laonde restava fol da decide fi, fe tali cassette sossero, o non sossero comrarie alla Regola di S. Francesco, a cui non derogava l'accennata B lla, ed alla di cui totale offervanza obbligata sono i Minori Offervanti. Anche il Cardinal Protettore era di parere, che i Frati obbligati fossero a tenere la nominata cassetta; perchè, com' er diceva, tenendone una chiave il Sindaco Apoitolico, e l'altra il Superior locale, non

.

vi fi conosceva inconveniente veruno. Per finir quelta controversia su esposto un memoriale alla Sacra Congregazione del Concilio; e dopo raccontate varie cagioni di dubitare, e vari fentimenti, fu propolto alla medefima il dubbio: Se, ed in che modo i Minori Offervanti poffano tener le caffette delle limofine per la celebrazione delle Messe? E la Sagra Congregazione suddetta nel di settimo di Luglio dell'anno 1708. rifpofe NEGATIVE' (a). La di cui negativa rifpofta non potè fondarsi sulle Costituzioni Apostoliche, su gli Statuti, o sulle consuetudini particolari de' Minori Offervanti; perchè tutte queste cose, in quanto ripugnavano all'efecuzione della Bolla Innocenziana, erano state in detta Bolla espressamente irritate: dunque fondossi sul solo senso della Regola di S. Francelco, dal qual fenío non permettonfi le mentovate caffette a i profesiori della purità della Regola, tuttochè la chiave sia tenuta dal Sindaco. Che se allasteffa purità di Regola eran' obbligati tutti i Frati Minori prima de' tempi del Concilio di Costanza: dunque non potevano, se non che illecitamente nelleforo Chiese tenere le già dette cassette, o urne da raccorre le limosine pecuniarie.

· IV. Poteva anche provarsi coll'autorità di Clemente V., il quale nella Clementina Exivi così diffe: ogni cerca di pecunia, ed il ricevere le obblazioni preumarie nella Chiefa, o altrove, i ceppi, o tronchi ordinati, acciocchè gli offeritori, o donatori vi depongano i denari, e qualsivoglia altro ricorso a i denari, o a quelli che tengono danari, non concesso nella dichiarazione (di Niccolò III.) tutte queste cose sono assolutamente proibite loro; cioè a i Frati minori. Poteva, come disti, anche provarsi con quelto testo della Clementina; ma il nostro sottilitimo Ragionista per tempo vi oppose una distinzione, dicendo cogli Statuti (fatri da Frati per commissione, e autorità di Giuliò II., e del Capitolo generaliffimo, e perciò detti gli statuti Papali di Giulio II., il quale non gli confermò) tali cose effer proibite a i Frati, e non a i Sindaci, o agli amici spirituali, a quali ficcome altrove, così anche nelle Chiefe de Frati erano lecite le dette que-(1)Pag. 112. flue (1). Per altro il Ragionitta non allegò le molte modificazioni, che leggonfi ne' detti Statuti al capitolo 4. particola quinta, dove conchindesi con queiteparole: Con tutto ciò, per ischivare ogni apparenza, ovvero occasione di male, e di scandalo, giudichiamo doversi astenere, per quanto si può, da tali cose, eccetto che dove costringesse una manifesta necessità, e dove senza scandalo da tali per-

fone, non de Frai, le dette cof., col confesio de Frait diferet di tali Conventi, oluogòi, comedamente far si portsfiro (8). E poi non su il Ragionitta quegli, che nella (a) An, se quando Misore Observante valena retinere Cossiale po Misse chièrandis in cosse, sor. Die 1, julii 1708. Secre Congregatio Emissentificarum S. R. S. Cardiantum

Concelli Tridentini Interpretum respondit negative. B. Card. Paneiaticus Praf. Loco A Sigilli

An fai Religiofi, objevnates Regula D. Fesneifei, comprehendantur fab primodicia Constitutione Innocentisma de Casfalis retinendis pro Miffi celebrandis I Sic proponebat dubium P. Vicecommissionis Generalis in Guo (upplici thello, ap. laud. Chronolog.

(b) Tamen ad omnem speciem, vel occasionem mali, vel scandali evitandam, ab his, propsis, addinendam sere consensus, nish ubi urgeret mentseda necessar, es nish inconstruction a talibur, non a Fratribu, talia sere commocé begin cum constitu Objecto um Fratrum taliam Conventuum, vel decremo, Statuta Papalia solui II. capa, particula s.

nella pagina 370, scriffe, che gli Statuti detti i Papali di Giulio II. non sono in tutto conformi alla purità della Regola di S. Francesco, de quali Statuti favellando il Cavello preffo il Vvadingo, ferive " che l'uso degli Statuti detti di . Giulio II., non è lecito a i Frati Minori, i quali hanno fatta la professione , della Regola di S. Francesco assolutamente, e senza le limitazioni , dellean quali fi fervono i Padri Conventuali ,, e però questi Statuti vennero da veri Offervanti coftantemente rigettati? Ciò presupposto, vede bene il Ragionista, che appunto quella sua distinzione, presa da i mentovati Statuti, può esser una di quelle cofe, nelle quali i detti Statuti non fono totalmente conformi alla... purità della Regola: oltre a che Clemente V. fapea molto bene, che le limosiue pecuniarie date per li Frati Minori erano sotto l'amministrazione, eil dominio del Sindaco Apostolico: ed a i Frati null'altro era più noto circa la Regola, che l'effere ad essi vietata ogni maniera di ricever denari: onde se Clemente disse assolutamente proibite le predette cassette, o mendicazioni a i Frati, e volle spiegar loro la Regola ne'punti dubbiosi, deve intendersi, che neppur per mezzo del Sindaco potessero quelle tenersi, o praticarsi.

V. E che che sia delle frasi di qualche Scrittore anche Offervante, molto fono diverse fra di loro queste due cose; cioè, il far la cerca de danari, e il guidar feco un fecolare ministro del Sindaco Apostolico, o da fostituirsi da Benefattori, il qual fecolare a nome del Sindaco, o come ministro de' Benefattori, accetti le limofine pecuniarie, non cercate, ma offerite per li bilogni de' Frati, e le converta, o le porti a chi dee convertirle nelle cose lecite a i Frati. La prima cosa è lo stesso, che dimandar denari (come appinto sacevano quelli, contro i quali fi rifentivano gli Zelanti della Provincia della Marca, fecondo il citato Padre Wadingo): e perciò non dee praticarsi da i Professori della purità della Regola di S. Francesco. La seconda non è un dimandar denari; poichè il Religiofo cercatore non dimanda quattrini, ma dimanda pane, vino, candele , e cofe fimili ; è folamente un dar comodo al Benefattore, acciocchè, non avendo questi prontamente il pane, il vino, o la candela, per sovvenire a i bifogni de Frati, possa nondimeno dar loro quel che dimandano, commettendo ad una terza persona il comprare quel tanto, e darlo a i Frati: onde pare lo stesso, che sarebbe, se il Benefattore mandasse uno a comprar la candela, e poi darla a i medefimi. Quindi è, che questa seconda maniera di procedere si pratica in Roma non folamente da i Padri cercatori Offervanti, ma eziandio da i Cappuccini, andando coi cercatori un fecolare, il quale prende le limofine di quei, che voglion sovvenire col denaro, e le converte, o sa convertire nelle cose necessarie a i Frati, secondo l'intenzione de'Benesattori, e queste, e non il denaro i Frati dimandano, e ricevono.

VI. E tanto balti circa queft i punti delle obblazioni, cassette, e mendicazioni pecuniate; rimettendomi in tutto, e per tutto agli elpositori della... Regola Francescana, del numero de' quali ne sono, ne intendo di essere vendo folamente preso di mira il far vedere, che le larghezze, accustate dagli Zelanvi della Marca solto il governo di Matteo Acquaspartano Ministro Generale, non possono così facilmente battezzarsi per così lecite, come pretese il Ragionilate e tanto più sossirvimo la maniera, in cui le riscrisci el P. Wadingo, il quale non fa menzione veruna, che tali cosìe si facessero per autorità de Sindaci, o degli amici spittutali, ma dice, cò erano manifiste trassgrassima dalla Recoli,

Tomo IL, N 6. IL.

#### S. II.

## Discorresi circa l'appropriazione de Conventi, accusata da i mentovati Zelanti della Marca, e di qualche rendita parimente allora biasimata.

1. Throrno all'appropriazione de' Conventi, o come altre volte disse il Ragionitta fopracitato, intorno a i Frati nativi, che non volevano parrire da loro Conventi, nè vi volevano foreftieri, così la discorre lo ttesso Autore nella pagina 223.,, Venghiam' ora all' appropriazione de'luoghi, e dico ch'efen fendo anche in quel tempo introdotte nell' Ordine le figliolanze de Con-, venti, che quelto fuona Convento nativo, come notano le Farinerie (cap 12.) , non stento a credere, che anche allora accadesse quel che oggi accade, cioè, , che i figliuoli del Convento non molto di buona voglia, specialmente giunri " ad una cerra erà, fi aliontanaffero da' propri Conventi: ma che poi reutef-, fero contumacemente all'ubbidienza, il B. Ugone di Dina, che m ri nell' anno 1278., dice, che questi eccessi non v'erano: In castitate, y obedientia . circa exteriora non deprehenditur notabilis excessus. E quantunque ancor effo , detesti quelta appropriazione de' luoghi, foggiugne però, che non era diferto , comune, ma vizio di pochi: Non arguitar in reprebensione paucorum multi-, tudo, sed exprimuntur vitia, ut vitentur. E mi ricordo di più, che San. Francesco una volta diffe : Prelati mei bene faciunt sibi obediri, nec aportet, a quod in boc eos adjuvem; i quali è sì lontano, che tolleraffero mai quelt'appropriazione, che anzi contro essa fulminarono pene gravissime di scomunica, , di privazione degli atti legittimi, e di efilio: onde se e vero, che il Generale " da Muro rivocò il prefaro Statuto, questo potè accadere non per la contemacia de Frari nativi, ma più tofto perchè fi vide, che i foreitieri poco baan davano agl' interessi de Conventi non propri.

(1) Food. fenza effetto; ed in breve bisognò che fosse rivocato (1).

III. Effendo certo perranto, che il P Wadingo non ha fatto da invenore nel riferire quefti abdin, ma gli ha raccontari fecondo i documenti, cheavea nel comporrei finoi Annali; or cercafi, con quali documenti il Ragionitta pretende, che non vi foffico allora quefti abdin, o che foffero cole malamente accustate? Forfe col tetto delle Farinerie? Ma quette Coditrazioni farmono pub-

bù

#om. 5. ed. Rom. pag. \$11. 8.23.

#### Lib. VII. Cap. II. J. II.

blicate almeno 65, anni dopo i tempi, ne quali furono accufati i detti abuf, accio e, nell'anno 1346. Fofic col tefido del B. Ugone di Dima, il quale feriffe, che nella calitià, e nell' ubbidienza tra i Francefeani non era eccello notabile flut F. Giovanni da Muro, al di cui comandamento, fetrive il Wadingo, che fu fatta refiftenza da quei, che non volevano flare fuori delle loto patrie, fix electro Generale nel 1196, cioò 83 anni dopo la morte del B. Ugone, che-nefe l'anima fua nell'anno 1198: e chi fa quanto prima della fua morte avea reficata una tal teffinoninaza I Forfe colle parole di S. Francefeo, il qual diffe, che i uoi Prelati fi facevano ben obbedire, e non avean bifogno in ciò di ajuto f del P. Giovanni da Muro Ministro Generale. Su che dunque fi fonda il Ragioni nila nel contraddire al P. Wadingo nell'accennata fionis 2º da per femanifetto, ch' e i fi fonda filla fua fola privata credenza, ful fuo cervello, fi nulla di fodo. Mi di dunque licenza di prelata fede all' Annaithta, e di credere, che

è detti Zelanti avesser giusto motivo di accusare i mentovati abusi.

IV. Giacchè poi voll'egli fenza propofito allegar le parole del B. Ugone da Dina, non rincresca di leggerne alcune altre scritte dal medesimo Beato, a proposito delle figliuolanze de' Conventi, che salvo il candore Francescano voglionfi dal Ragionista introdotte anticamente tra i Frati Minori. Ecco che ne scrisse il B. Ugone, sponendo il sesto capitolo della Regola di S Francescoz Offerva, che non debbono appropriarsi i luoghi, o le cose anche in quanto all'uso ... Principalmente si usurpano, e si prendono per se stessi, e per li suoi compatriottà i Luoghi speciali, o le Custodie della patria nativa, che appena si contentano, che ivi altri dimorino , o ch'essi altrove sieno collocati . Vanno dicendo di esser di quelle Custodie, e eol nome appropriato chiamano Fratelli fuoi i compatriottic e gli altri sono da esti riputati forestieri, ed ospiti; quando non la patria, ma la sola ubbidienza fa, senza differenza veruna, fratelli tutti i Frati della Custodia. o del Convento . L'ubbidienza fa un fol Collegio di Frati, ma l'appropriazione non tollera l'unità, tien cura de fuoi , e discaccia gli altri : cost resta bandito il forestiero, e regna il paesano: ma il detestare gl' Isdracliti forestieri è proprio degli Egiziani. Se in qualche luogo prevale questa peste, pel zelo della patria occorrono molte cofe in pregindizio della carità, della Comunità, della pace, c. della purità. Eziandio la comune libertà, e la disciplina dell'Ordine soffre tanto impedimento, che appena senza grande scandalo, o confusione può uno per necesfità, o per volontà effer trasferito fuori della patria, per offervare spiritualmente la Regola, giusta l'ordinazione di essa. La traslazione, di cui non è manifesta la cagione, porta seco la nota d'infamia.... Se si allega l'utilità de luoghi, nom accade già sempre, che i paesani sieno più utili a i luoghi: nè si debbono anteporre i guadagni temporali agli spirituali. Non si riprende la moltitudine in questa. riprensione di pochi; ma si esprimono i vizj, acciocche sieno schivati. Conciosiache quelli, i quali vivono secondo la Regola, considerando di esser da per tutto forestieri , e pellegrini in questo Mondo, cercano di acquistarsi la Patria celefte, & non la terrena. E se dall'ubbidienza sono posti nella terra della loro nascita, ivi comunemente, ed umilmente conversano mansueti, soggetti a i Prelati, d'accordo coi compagni, e come se fossero in un paese altrui: anzi più ivi, che altrove si arrossiscono di ricalcitrare contra l'ubbidienza, o la disciplina, e di molestare i compagni , effende fempre più pronti a dimorare altrove . Quelli che fuggono il Ding in ex-Franc. c. 6.

Mondo debbono in verità temere la loro patria nativa, la quale spesso richiama. a i negozi del Mondo quelli, che sono incauti verso i congionti, e i conoscenti; (1) Hugo de onde molti prendono l'occasione d'inquietarsi, di presumere, e d'insolentire (1).

V. Ed ecco allegato quel che fentiva il divotiffimo Ugone, fponendo la Pol. Reg. S. Regola di S. Francesco, circa l'appropriarsi anche in quanto al solo uso i Con-10. apud venti delle Patrie. Ondequando nella Marca, o in qualche altra Provincia tro-Firmam, 3. vato si fosse quest' abuso, avrebbono avuta ragione gli Zelanti di quella Provinord, pares, cia, o di altre, in accufarlo. Ma con qual fondamento può dirfi, che in alcuni fol.47. rol. :. non fosse? Gia si è veduto di sopra, quali sossero i sondamenti del Ragionista. In quanto poi alla proprietà de' Conventi, cioè, a i campi, vigne, oliveti, e fimili cofe, delle quali il Ragionista pretende, che per privilegio, e per benignità di Regola (così contraddicendofi) avesfero l'uso semplice i Francescani anche in tempo di S. Buonaventura, lecitamente; e che tali cose nè dal Santo, nè da altri vietate fosfero prima dell'anno 1430.; già si è veduto nel terzo libro, che sono tutte sogni; perocchè avanti l'anno 1430, non mai su lecito a i Francescani l'uso anche semplicissimo di fondi fruttiferi : ed ogni buon Superiore li dovette proibire. E se in tempo di S. Buonaventura ne la Regola discordava dalla vita de Frati Minori, ne il modo comune, in cui tali Frati vivevano, era difcordante dalla Regola, come scrisse lo stesso Santo Dottore (2), manifeito è, che allora non vi erano le proprietà pretese dal Ragionista, cioè, il proprio, che non è proprio, come coltui altrove chiamolle.

(1) Vid. fupra tom. I. P48 - 447 -

#### S. III.

Si discorre sopra certi altri punti di rilasatezza obbiettati contro alcuni della Comunità dell' Ordine alle presenza, e per comandamento di ClementeV. Sommo Pontesice.

1. TEL Pontificato di Clemente V., volendo questo Sommo Pontefice sapere, le nell'Ordine Francescano fossero, o non fossero certe rilassatezze, chiamò alla fua prefenza alcuni Frati Minori, a i quali impofe per fanta ubbidienza, e fotto pena di fcomunica il doverle a lui rivelare schiettamente, per quanto costavano loro. Da questi Religiosi, e da altri, che accusavano la Comunità mentovata, informato il Sommo Pontefice, diede in luce la Clementina Exivi de Paradifo, nella quale dentro l'Articolo settimo così leggesi: , Sono state riferite al nostro esame quelle cose, le quali dicevansi fatte nello n stefs' Ordine (de' Minori), e che parevano contrarie al voto (della povertà) , ed alla purità della Regola, cioè, (per esprimer di esse quelle sole, che-", crediamo aver bisogno di rimedio) 1. Che i Frati non solamente soppor", tino, ma procurino anche di esser fatti eredi. 2. E che ricevono entratedi anno in anno, alcuna volta in si notabile quantità, che di effe i Conventi », totalmente si mantengono . 3. Che trattandosi i loro affari nelle Corti , ancorchè per le robe temporali, si accottano agli Avvocati, e a i Procuratori, e personalmente ivi si presentano a sollecitargli. 4. Che ricevono l' esecutorie de' testamenti, e in quelli s' intromettono; e alcuna volta anche nelle restituzioni delle usure, o delle robe mal tolte. 5. Che in alcuni luoghi non , folamente hanno orti eccessivi, ma in oltre vigne grandi, talmente che fi " raccoglie ivi dell'erbe, e del vino per vendere. 6. Che nel tempo del mie-, tere, e delle vendeminie, i Frati mendicando ripongono dentro le cantine, , ed i granaj tanto vino, e grano, che per tutto il reito dell' anno possono vivere fenza mendicare. 7. Che fanno, ovvero proccurano, che fiano fatte , le loro Chiefe, o altri edifizi in tanta grandezza, curiofita, bellezza, e., " preziofica, che non fembrino abitazioni di poveri, ma di Signori, e di per-, ione grandi. 8. Che hanno i paramenti delle Chiefe in molti luoghi in tal " numero, e così preziofi, che in quelli eccedano le grandi Chiefe Cattedrali. o. Che indifferentemente ricevono cavalli, e armi, allorchè fi offeriscono " loro nell'esequie. Ma la Comunità de Frati, e specialmente i Prelati di , dett' Ordine dicevano, che le riferite cofe, ovvero la maggior parte di , quelle non fi facevano nell' Ordine. E fe alcuni circa quelle trovati erano " colpevoli, venivano rigorofamente puniti: ed acciocche tali cofe non fi fa-, cellero, più volte nell'Ordine fatti fi fono Statuti molto itretti.

II. Qui entra il Ragionista; e volendo in tutto, e per tutto giustificare i Frati Minori della Comunità precedente al Concilio di Costanza, di calunniatori accufa coloro, che le fopraddette cofe riferitono a Clemente V: trattando particolarmente di ogni capo di accusa, giustifica le rendite, e le fuccessioni ereditarie colle scuse da me recitate, e rigettate nel terzo, e nel quarto libro: giustifica l'assistere nelle Corti, e agli Avvocati, o Procuratori, e il far gli elecutori de' rettamenti, dicendo, che altro da essi non facevasi suorchè il fomministrar lumi, e consigli, acciocchè le cose andassero giusta il dovere a nega la vastità degli orti, e delle vigne, come anche l'eccessive provvisioni di grano, e di vino in tempo di raccolta, dove battar poteva la mendicazione quotidiana; e che fi ricevellero fenza necessita veruna presente, o imminente le pompe funerali contro al tenore della Decretale Exist di Niccolò III. Ed in quanto alla preziofita delle fabbriche, e de paramenti afferma, che questa non fu mai tollerata, fe non che quando procedeva dalla divozione de potenti. i quali regolavanfi non dalle leggi Francescane, ma da quelle della loro magnificenza, e del loro decoro, e ne cita in prova le proibizioni di S. Buonaventura, e de' Generali Buoragrazia, e Gonfalvo, come può vederfi nellapagina 221, e nelle feguenti dentro le colui Ragioni . .

III. Non voglio îtar qui a replicar il gia detto fenza bifogno. Già dell'ud delle rendite, e delle finceficioni ereditaria e battanza parlai nel primo tomo. Se poi le altre cofe accufate come abufi, prat cate venilièro in maniera, che fosfiero abufi, o nò , nulla giova per la mia caufa: ed ancor io defidero, che la Comwarta Franceficana fa fempre (tata generalmente ollervante della purità della Regola di S. Francefico si perché così comparira più decoroda; e sì anche, perché in tal guifa maggioruente fi rendera palefe, ch' ella non appartiene agli odierni Conventuali, da i quali non fi profelfa a purità della Regola di S. Francefico; ma bensi agli odierni Offervanti, da i quali, come da tutti Frati Minori della Comunita precedente a i tempi del Concilio di Cottanza, pana tal purità di Regola vien profelfata, e promeffa. Nondimeno parmi, chi il Ragionità non abbia tutta la ragione in tacciando di caluministri coloro, este becero a Cliemente V. le foprafectite deposizioni o, accutie. Concisioniche

come riferisce Clemente V. nella sua Decretale, i Prelati dell' Ordine, e la Comunità de'Frati dicevano veramente, che tali cofe riferite, ovvero la maggior parte di quelle non si facevano nell'Ordine, ma per altro aggiungevano, che se alcuni circa quelle erano trovati colpevoli venivano rigorofamente. puniti. Con che par che voleffero fignificare, che febbene quegli abufi nonfoffero generali, nondimeno in alcuni particolari alle volte si trovavano, e venivano puniti come abufi. Che poi le leggi dell'Ordine, e le Paftorali de Ministri generali zelanti vietassero gli accennati capi di accuse, prova che sosfero essi cose illecite; ma non prova già, che da veruno praticati non fossero. Ciascuno ben vede, che se dall'effervi la legge proibitiva de' vizi potesse legittimamente inferirfi, che nelle persone soggette a quella legge non sone alcuni de vizi proibiti, tutto il Mondo già sarebbe senza verun vizioso.

# J. IV.

I predetti abusi non furono generalmente abbracciati dalla Comunità Francescana: e se si videro in alcuni particolari Conventi, o Religiosi, questi non gli praticarono come fazionari di Elia, ma per qualche altra cagione.

L NON parlero qui di quelle benignità, che contrarie fono a i rigori pra-ticati da S. Francelco, e da' fuoi Compagni, ma non contrarie alla. purità della Regola (quantunque, benchè queste fossero generalmente ricevute nella Comunità dell' Ordine, ciò non ostante dir non si possa, che ricevute. fossero più tosto a cagione degl' insegnamenti di Frat'Elia, che a cagione della permissione stessa della Regola, da cui non richiedevansi quei molti rigori). Parlo di quelle, che fotto nome di benignitadi fono veri abufi, difdicevoli

allo stato de' Francescani.

II. E per incominciare da quei, che sgridati surono sotto il Generalato del P. Matteo d'Acquasparta, gli stessi strepiti, che allora contro essi surono (1) Vid. ascoltati, significano, e che allora nascevano, e che non erano abusi comuni (1). Voad.tom.; Lo stesso conchiudono i ricorsi fatti a Niccolò IV. per li due facri Conventi della Porziuncula, e di S. Francesco d'Assisi, e la concessione speciale soprariferita di poterfi nelle loro due Chiefe fino a nuov' ordine Apoitolico ricever le obblazioni pecuniarie da persone secolari deputate a tal esfetto, secondo la Bolla di Niccolò IV. Imperciocchè, se una tal costumanza stata fosse allora di tutta la Comunità Francescana, cercata nou si sarebbe quella Bolla; ovvero Niccolò IV., pratico delle costumanze dell' Ordine, di cui su Generale, quala che menzione avrebbe fatta della medesima, o almeno i Frati stessi nell' allegare al Papa i motivi, per cui dimandavano la dopoi otrenuta facoltà, non si sarebbero astenuti dal rappresentare, che già la Comunità tutta de' Frati Mil nori abbracciata avea l'ufanza di permettere nelle sue Chiese le pecuniarie. obblazioni; onde il permetterle anche nelle due di Affifi non era una fingolarità, ma più tosto era un ridurle alla costumanza osservata in tutte le astre Chiefe dell' Ordine.

pag.110.,6 211. 0.23., 624.

III. Se parliamo anche degli abufi , o delle larghezze accufate a Clemente V., e vietate nella Clementina Exivi, neppure di queste può dirsi con verità, che fossero comunemente ricevute dalla Religione Francescana. Imperocchè, per tacer dell'uso delle rendite, e delle successioni ereditarie, di cui nel primo tomo fi è veduto, che fu conceduto affai posteriormente al Concilio di Coltanza, e che non fu abbracciato da tutto l'Ordine; la Comunità stessa de'Frati, e specialmente i Prelati dicevano, che le accufate larghezze, o almeno molte di quelle non si praticavano nell' Ordine, che venivano proibite da Statuti antichi, e molto firetti; e che se alcuni trovati n'erano colpevoli, reitavano severamente puniti (1).

IV. Ma fenza più cercare argomenti per questa parte dell'assinto, basta tina Exivi per tutti il confiderare, che il Ragionilla non prova, come dovrebbe, che le accennate larghezze fossero accettate dalla Comunità de primi due secoli Francescani: dall' altra parte è certo, che venivano proibite, come dissero i Prelati: potrò dunque concludere co i medefimi Prelati dell' Ordine in tempo di Clemente V., che potevan' effer vizi di alcuni particolari, i quali come trafgreffori delle obbligazioni Minoritiche, procedenco così, rendeanfi rei del cattigo.

V. Il voler poi dire, che quelti particolari Francescani, ne quali fi fece vedere qualcheduna delle predette illecite larghezze, deffero a queite ricetto, per ragion che professavano di esser della fazione di Elia, e perchè sossero Eliani, è un vero sognare. Conciosacchè, come si vide nell'antecedente capitolo, la fazione Eliana non pervenne alla fine del primo fecolo Francescano, ma ne tempi itessi di F. Elia restò estinta; e se qualcheduno restovvi inserto da i di lui cattivi esempj, sotto il Generalato del B. Giovanni da Parma, e di S. Buonaventura o era morto, o fi riduffe a i termini del dovere; di modo che

da li in poi non più fuvvi feme, nè memoria di quella fazione.

VI. E per verità, se parliamo delle larghezze accusate sotto il Generalato dell' Acquaspartano, riferisce il Wadingo (2), che non furono eredità di (2) Ad an. F. Elia; ma che nacquero allora, perchè il Generale effendo di natura compaf- 67 3180, no fionevole, e condescendente, e ritenendo il governo dell'Ordine anche mentre 11. 6 14. avea il Cappello Cardinalizio, non attefe quanto era neceffario, per contenere ed. Rom. tutti i fudditi dentro i limiti. Se parliamo di quelle, che furono accufate fotto Clemente V., certo è, che le fuccessioni ereditarie, e le rendite non venivano da F. Elia; perchè in tempo di F. Elia non erano in ufo. E di alcune di quelle condannate larghezze i Generali Minio, e Gonfalvo nelle loro Paitorali, traferitte nel primo tomo, ne parlano come di abufi allora nati di poco tempo (1). Ma certo è, che la rilaffatezza nelle membra d'un corpo valtifimo, qual'era (3) Vidtomin qualche parte del primo, e per tutto il secondo suo secolo il Francescano 1- Pag. 167. lifituto, potè nascere da altre cagioni, fuorche dal professarsi la fazione di 5 271. 6 Elia. Or come potrà dire il Ragionilla, che le larghezze da lui mentovate. fi tenessero come massime di F. Elia, e come caratteri della di lui viva fazione. contradifinta dalla fazione degli Zelanti, e sempre conservata ne primi due secoli Francescani, anzi tanto dilatata, che occupasse tutto l'Ordine, e fosse la stessa Comunità Francescana? Egli non trova Scrittori autorevoli, che lo spalleggino. Dunque su che fonda il suo detto? Sulla non ripugnanza del medesimo? Quì non trattafi già di fare un nuovo fiftema Filosofico: trattafi di Storia, e di fatti antichi, per li quali non balta la non ripugnanza; ma per afferirgli fi

104 Lib. VII. Cap. II. S.IV.

defiderano buoni documenti, e buone ragioni. Si contenti pertanto, che con franchezza io neghi effere fatae come caracteri della fazione Eliana le larghezze, contro le quali dopo la morte di F. Elia in vari tempi efclamarono i France(can) calanti; e che cogli Scrittori Serafici crede effitita una tal fazione verfo i tempi fleffi di Frat Elia, e non mai giunta ad effer la fleffa Comunità dell'Ordine Minoritico.

# CAP. III.

De' Francescani Zelanti, che dopo la morte del S. Patriarca, fino a i tempi vicini al Concilio di Vienna, nell'Ordine Minoritico biasimarono qualche larghezza, o qualche abuso.

Vendo il Ragionifa spesse volte maltrattati alcuni zelanti Religione, che in vari tempi accustrono le rilassitezze forere nella Religione. Francesena, ed avendo consisti discreti cogli indiscreti, caricandogli tutti. senza rispetto a veruno, con varie taccie di discretio; quindi è, che io (non già perchè non altronde, che da quei calunniati Zelanti traggano gii odierni blinori Olfervanti la lor origine; ma per puro amore della vertià, e per discri degl'innocenti ) mi pongo di proposito in questo, e ne seguenti capitoli a trattare degli Zelanti, con onamo di dilinguere i discreti dagl'indiscreti, e capriccossi; e difender quelli, che inguitamente si accustano, e si oltraggiano dall' Autor delle Ragioni. Questo capitolo sarà spartito in vari paragrafi, guita la varietà degli Zelanti, e degli accidenti occorosi store, a cagione del zelo, che obbeto pel candore dell' Ordine, e per la pura osservaza della Regola de Frati Minori.

#### S. I.

Di alcuni Zelanti, detti i Cefarini, che fiorirono fotto il Generalato del P. F. Crefcenzo di Jeft, dall' anno 1244. fino all' anno 1247.

I. A Caduta la morte del Miniftro Generale Aimone, e convocatofi in Genorale Innocazo IV. Il Capitalop per l'elezione del fuocefiore, come format de morte de l'aprile de l'elezione del fuocefiore, come financia l'aprile del montre de l'aprile de l'aprile

Cesarini perchè tenevano le buone massime del già morto B. Cesario da Spira contro alle rilassatezze Eliane) tra' quali contavansi alcuni ancora de' compagni, e de'discepoli di S. Francesco, avendo prima preso il consiglio, e il consenso 'di F. Egidio, di F. Lione, e di F. Ruffino, i quali erano de' dodici compagni del S. Patriarca, inviaronfi verso Genova ad informare il Sommo Pontefice, ivi allora dimorante, e il Cardinal protettore dell' Ordine. Pervenuta in Genova alle orecchie de' Padri Capitolari la notizia della mossa de' 72. Zelanti già fatta per quella parte, temerono quei Padri, che se arrivati fossero ivi, potesse naicer nuovo disturbo, e perturbarsi la quiete, che promettevasi loro dall'elezione già fatta del Ministro generale F. Crescenzo, e dall' essersi abbattuta. e depressa in tal guisa la fazion' Eliana, che a niun Religioso fosse più lecito il dichiararfi feguace di F. Elia. Per la qual cofa il compagno del Generale, il quale nel fecolo era stato Giudice, ed era ben pratico de raggiri politici, suggeri al Generale, che in tal' occorrenza dovesse per tempo parlarsi al Papa, e farsi arrestare il corso de' predetti Zelanti . Appigliossi al consiglio il P. Generale; e portatofi alla facra udienza d'Innocenzo IV., a questi rapprefentò, che verso Genova già viaggiavano i detti 72. Religiosi, e ch' erano distibbidienti, fediziosi, e perturbatori della pace. Tosto il Papa commesse a lui, che gli castigasse, e tenesse lontani i pericoli di nuove turbolenze. Partitosi allora dall' udienza il Generale, ferisse a i Superiori de Conventi, ne quali dovean eglino capitare prima di giugner in Genova, e tutti arreltare gli fece nel cammino. Dopo avergli poi aspramente ripresi, gli mandò in esilio, disperdendoli a due a due per varie Provincie dell' Ordine. Con tutta umiltà, e senza ripugnanza quei buoni Minori accettarono un tal castigo, e ciascheduni portatisi alle Provincie affegnate loro, furono in quelle ben veduti, ed accolti da Frati, e per fervirmi delle frafi dell' Annalista, dispiacque a molti, che i santi Uomini con... tanta atrocità fossero stati trattati, per essere stati zelanti del proprio stato (1). (1) Vvad.ad

II. Di quelti poveri Frati Minori parlando il Ragionista nella pagina 236. an.1244 m. scriffe: " Ma i Zelanti, che sempre ebbero in mente di saperne più di tutti.... 3.616 , rifolvettero di unirfi tutti, e di prefentarfi ad Innocenzo IV. a querelare di , rilasciatezza, e d'inosservanza l'Ordine, e i Superiori; ma il detto pruden-" tissimo Generale gli prevenne, e avendo ottenuto dal Papa di gastigargli , come torbidi, inquieti, e fediziofi, gli mandò a due a due dispersi per le " Provincie: " Fin qui il Ragionista; ed appresso tutto si occupa in adunare testimonianze di Scrittori in lode del Generale F. Crescenzo, ed in sommo discredito degli Zelanti, i quali non erano tutti, ma folamente 72. Io per amore del vero proccurerò di allegare fedelmente alcune tellimonianze in favore di

questi Zefanti, e poi verrò alle opposizioni del Ragionista.

III. Primieramente Monsig. Marco da Lisbona nella sua Cronica Minoritica in vari luoghi scrisse di questi zelanti con sentimenti molto diversi da. quelli del Ragionista, e degli Scrittori da costui allegati. Nella parte 2. lib.1. cap. 28. al num. 60. così de' medefimi ragionò. Erano in quel tempo uomini nella Religione molto savi, e prudenti, di vita esemplare, e di gran spirito, stati compagni del P. S. Francesco, e suoi allievi, i quali si doleano molto, vedendo perdersi per proprio volere la bella forma, e perfezione della lor Religione. Quello che poi gli attristava era il veder gli altri Frati, che non davano orecchio a i loro fanti configli, anzi per questo gli odiavano, e abborrivano, tenendoli per Tom. II.

pazzi, e olimnii nel proprio volere, è perfisiol (Quelli Frati non erano, come peni al Ragionilta, la Comonita tutta dell'Ordine, ma i foli Frati di alcuni Conventi dell' Umbria, o della Marca, o di qualche altra Provincia contigua a quelle, in cin a bistavano i indoletti allievi del S. Partiacra pimentre la Comunità dell'Ordine gli amava in cambio di diferezzarli, come or ora vedremo). Segue dil medefino propofico Monigo Marco nel ciusto numero: in quello tempo i Frati, zelami della lor profifiane, e Regola, perfiguitati dell'acci dell' Elia a loro sontrari, patrimo no-fite tribolizzario. L'educada quei bunoi Padri, che al altro non fi attendrou (ciòc, dagli Eliani) che al acquiflar dunari, ad nonvi; come. zelami dell' Offevanza, dell' obbligo del voto, e della Regola; e confederando dall' altro canto il manifello pericolo della falute delle chime, e trenedo per certifimo, che farim apprifi Dio colpevoli tacendo tall' diffici, non mancomo di dar conto al Minifro Generale di tanto male alla prefenza di molt' altri presistati non falo nel Capitolo. ma ancora nelle particolari Congregazioni, prosi-

rando, a poter loro, rimedio a tanto danno.

IV. Parlando delle qualifiche fatte contro a i 72. Zelanti appresso il Papa dal P. Generale Crescenzo, mentre portavansi essi a Genova per rappresentare a Sua Santità le loro querele contro a i rilaffati, aggiugne Monfig Marco citato: Avendo ciò presentito il Ministro Generale, e alcuni Presati (cioè, che portavansi a Genova i 72. Francescani) temendo, che se questa querela andasse al Papa, lor bisognerebbe lasciar si licenziosa vita, riducendosi alla semplicità, e purità della Regola (ode pure il Ragionista, che non trattavasi di ridurre gli Eliani a i rigori praticati da S. Francesco sopra quelli della Regola, ma trattavasi di ridurgli alla semplicità, e purità della Regola) consigliatisi infra di loro conclufero, a imitazione di F. Elia, d'andar ferretamente da Sua Santità. Così il Ministro Generale andò dal Papa, che era Innocenzo IV., e l'informò benissimo a... modo suo . dicentogli . che aveva in alcune Provincie certi Frati . che quanto all' estrinseco, e alla presenza degli Uomini erano tenuti Santi, ma che in verità erano superstiziosi, superbi, disubbilienti, iniqui, amici di cose muove, e ambiziosi, e che tenevano di continuo discordia nell' Ordine; nè vi si poteva rimediare fenza licenza di Sua Santità ec. Data fede dal Sommo Pontefice a quanto gli era riferito, die le autorità al Ministro Generale Crescenzo di castigare i disettosi. Or ben vede il Ragionilla, che fe la qualifica di quei 72. Religiofi al Papa. fatta fu dal Generale a modo suo, non può allegarsi contro di essi per dimo-Arargli superstiziosi, disubbidienti ec.

V. E nel numero 70. del citato capitolo della Cronica in oltre leggeli: Vednolo quelli frvoi al laito, che niume osi pieuvus, conficiatifi con i compagni del P. S. France/co (dunque non operavano a capriccio) fatta infieme una fanta ripluzione, eleffero alcuni de più favi, che andaffero a dar conto al Sommo Pontafero, e al Protettor dell'Ordine ec. Or lentali, che cola ivi è l'activi del loro caltigo, e della loro dispertione: Profi danque, furumo divisi, e mandati por le Provincie a due a due. Fra quelli era F. Simon d'Affir, che in vita, e in morte fee moiti miracoli, F. Mattee di Monte Rubbiano, F. Giacomo Manfredi, Fra Lucido, e altri fimili Religiofi di molta fantità, e zelgi della purità della Regola: questi non solo non fiurono maltrattati nelle Provincie firaniere, ma bindimo visiti, e accarezzati per la ler fanta converfazione: de moiti furono simitati,

e feguitati per la lor virtà, ed efemplar vita.

VI. Alle testimonianze di Monsig. Marco in favore de sopraddetti 72. Religiofi aggiugner si può quella del Martirologio Francescano (a), nel quale. a i 10, di Aprile, a i 4., e a i 28. di Luglio, e agli 11., di Agolto fi legge la fanta Vita, e la preziosa morte di quattro Beati Religiosi di quei 72., cioè, del B. Lucido, del B. Matteo, del B. Simone, e del B. Giacomo, de' quali or ora con Monfig. Marco narrai strettamente gli elogi. Nè folamente l'includersi tali e tanti Religiofi nel numero de' 72. rilegati, e dispersi Zelanti fa, chepossiamo credere, non effer eglino stati superbi, superstiziosi, disubbidienti, e tali, quali vogliono dipingerfi dal Ragionista colle fentenze de da lui allegati Scrittori, conciofiache i Religiofi di vita fanta non facilmente fi accordano coi discoli nelle superstizioni, disubbidienze, novità, e suscitazioni di tumultit ma in oltre, se consideriamo le circostanze, con cui si mossero verso Genova, maggiormente potremo credere, che giusta, e lodevole cagione colà gli spingesse. Queste circostanze poi toccate sopra si sono colla Cronaca; ed una su il configlio, e il confenso de compagni del S. Patriarca, i quali allora per anche vivevano. Erano questi F. Russino, F. Lione, e F. Egidio, la santità de quali è notiflima a chiunque ha lette le antichità Francescane. Il glorioso S. Buonaventura ne' giorni suoi fece tanta stima del solo F. Egidio, che, come scrive il P. Wadingo (1), ringraziava l'Altissimo d'essersi trovato in tempi, in cui avesse (1) Ad an. potuto conoscere un tal Frate santissimo, e con lui favellare. Ma se col configlio, 1161. n.16. e consentimento di si fanti, ed esperti Francescani si risolverono di portar le loro querele al Papa în Genova i 72. Zelanti, per la purità dello stato Minoritico; chi dunque di fuperbia di fuperfizione, e di difubbidienza accufera la loro rifoluzione, dovrà fimilmente accufare il configlio de compagni del Santo Patriarca, da cui si mossero all'impresa. E chi ha per quei compagni qualche

rispetto, aver lo dee altresi per li 72, ricorrenti.

(a) In Piceno Beati Lucidi Confefforis , Serapbici Patris S. Francisci Discituli , veneranda ganitiei . & Sanditatis viri . Martyrolog. Francifc, ad diem 10. Aprilis . Meritd Lucidus ap. pellatus eft , quia vere luxis Santtitate , & arfit gratia divina , & Charitate , enjus lingua gloriofa . Spiritu Santlo edolla, fruttus feeis mirabiles . Tondem plurimis virtuium meritis cumutatut obdormituit in Domino: qui post mortem visus est a Joanne de Alvernia gloria singulare fulgere. Arturus ibidem in notis f.x.

In Piceno B. Matthai a Rubiano Confessoris, eximia fanctitatis Viri. Idem Martyrol. ad diem 4. Julii . - Fuit magna fantlitate celebris : poft cujus felicem obitum vifus eft a B. Joanne de Alvernia inter choros Angelorum, & Santtorum cum Scrapbico Patre Divo Francisco gloria,

& claritate fulgere . Arturus in notis ibidem f.r.

In Italia Beati Jacobi Manfredi Confessoris patientia , & zelo Observantia regularis infignis . Laud: Martyrolog. ad diem 28. Julii . Hie und eum Beatis Patribus multa, graviaque paffur eft pro defensione Religionis Seraphica , & puritate Regularis Observantia , a F. Elia , ejusque fequacibns . A quorum tandem calumniis cos vindicavit Beatus Joannes Parmenfu, elellus Minifler Generalis 1248. Idem Auctor ibidem 6.4.

Brufortii in Piceno B. Simonis de Affifio, Confessoris, Seraphiei S.P. Francisci discipuli, qui jugiter orationi vacans . & continuit meditationibus ad Cal-flia afpiraus , fap? extafim patieba... sur, at demum fignis, & virtutibus clarus, fantto fine quievis . Pracit. Martyrol. ad diem. 11. August . Hie vivente S. Francifeo venit anno 1210. ad Ordinem , & in co mirifice profecit . Hune Altistimus conta (ua benediflionis, & dulcedinis gratia pravenit, & ad sa em contem-Plationem, mentifque devotionem perduxis, quòd visa ipfius extiterit sotius speculum fantlisatir, & virtutis . . . . Tandem plenus virtutibus migravit ad Dominum; eujur fanttitatem figna , & beneficia per eum a Des populis prafita atteltantur. Arturus in notis ibid. f. z. Vid. etiam Wvad. ad ann. 1210. n.41., & feqq.

# Lib. VII. Cap. III. S.I.

VII. Or paffiamo a dare un giutto pefo agli argomenti, che contro a i medefimi aduvoi Ragionital. Incominiciano queti dalle loti del Generale Fra Crefcenzo, le quali nella pag. 236., e nella feguente dal Ragionitar apprefentate fono, come fegue: ", Ori to ben fo, che al P. Angelo Clareno, tethinonio folpetrofifimo, perché della fazione de Zelanti, e ad alcuni altra, i quali
na an copiato dal fuo libro delle 7. tribolazioni, quetà rifoluzione del Generale (roie, di over trattati nella detta guifa i 72. rivorrenti) non piace: ma
ne fe lo leggo quefto medefimo Genzale, intitolato dal P. Pellegrino di Bologna uomo pio, e buono, e di più ferittore contemporaneo, Vir integrà zeli,
p. de difipiimat, dal B. Bartolomeo Plano jujitar, di fimplex, da S. Autonino
bomo juliu, de dicipiima zelo probasus; e dall' Autore delle Firmanenta.
de'tre Ordini, Vorerabilis fenex, bomo jujitar, e tanto giutto, che per teritimonianza dello fetilo Pilano (confil.1, 21, 21) non la predonio neppure da
na fuo figliuolo delinquente, con lui entrato nell'Ordine, dopo motta fiu ano
gilie; come mai polio credere, che poi folie migiuto co' detti Zelanti'

VIII. Fin qui egli. Ed io per fottrarre dalle calunnie quei 72. Religiosi non mi conosco punto necessitato ad accusare di formale ingiuntizia il Generale F. Crescenzo, potendo questi effere stato da i nemici de 72. Zelanti malamente informato, e così aver proceduto contro di essi con buona fede. Con tuttociò voglio venire al nodo aggruppato dal Ragionista, lasciando per altro la riputazione così del Generale, come de' 72. Zelanti nello itato in cui ella è senza le mie offervazioni. A tutti gli altri Scrittori allegati dal Ragionista in difesa del mentovato Generale ha preceduto di tempo il P. Pellegrino da Bologna, che fiorì, e scrisse nel Pontificato di Clemente V. ne' bollori delle grandi controversie fra la Comunita dell'Ordine, e gli Zelanti di allora: e poichè l'impegno suo era di scrivere in savore della Comunità contro gli Zelanti, non è maraviglia, se dando egli qualche volta un'occhiata a i 72. Zelanti, che preceduto aveano, contro quelli ancora vibraffe talvolta propofizioni eccessive, biasimandone la condotta. Ma ne' tempi stessi scrivendo il B. P. Angiolo Clareno prese le parti della fazione degli Zelanti, e disese anche i predetti 72., che dispersi furono dal Generale Crescenzo. Cusi andando le cose, non v' hadubbio, che siccome gli Scrittori favorevoli a i 72. Zelanti posson' essere stati copiatori degli scritti del Clareno; nella stessa guisa i favorevoli del Generale Crescenzo posson essere stati copiatori degli scritti di Pellegrino, ed amendue le parti aver preso qualche sbaglio; poichè il Clareno, e Pellegrino furono contemporanei fra di loro, ed amendue impegnati, uno per gli Zelanti, l'altro per la Comunità, o pel Generale.

(1) Frad. ad ##.1344. #. #10 To8

IX. Onde da fuo pari l' Annalifia de Minori (1) così la difcorre: , A me pare, che amendue, cioò, tanto il Padre Pellegrino da Bologna, quanto ni IP. Angiolo Clareno, troppo fi fiano piegati verto gli eltremi, come quelli, che foftengono le parti di due fazioni contrarie, c che fiorirono fotto il Generatato del P. Gonfalvo, quando con grandifimo calore fi agitavano le contefe, e le quiditoni circa l'oftervanza della Regola, e i diferti del Perata vavanti, e dopo il Concilio di Vienna. Per l'offervanza tende Angiolo alla reparazione, e da si fioni feguaci. Pellegrino poi thadou unito alla Comunità, e coi Prelati dell'Ordine, afferma, che col velo della perfezione nafcondefi pl' ambizione, e la liberta in vano. I vari geni per tanto i comunicaziono.

., alle loro penne, e tanto uno, quanto l'altro fembravano talmente difender , la loro parte, che gittaffero a terra la parte contraria. Non tralasciano , contuttociò di esporre un buon corpo di narrazione, di modo che facilmente un acuto intelletto può discernere la natura dall'arte, e la sincera. , impressione dalla pellegrina. Da quetti ebbe origine la discordia fra gli Au-, tori. Mariano va per la via di mezzo, riferendo, che non vi mancarono , di quelli, che bialimatiero il fatto del General Crescenzo; e che non vi " mancarono altri, da i quali fu giudicato spediente per la pace dell' Ordine mpedire le occasioni di disturbi, alle quali pose ostacolo quel Generale allora " eletto, nella maniera già detta. " cioè, arreitando, e disperdendo in varie

Provincie i 72. Religiosi .

X. Or ecco l'arme del Ragionista, con cui volle ferire que' 72. Zelanti rivolta a gittar a terra gli argomenti, con cui volle approvare la condotta del Generale contro a i medefimi; perocchè non più fede, almeno del Clareno, può meritarsi in tali racconti il Padre Pellegrino: amendue surono contemporanei. amendue impegnati: e se chi scrisse dopoi per li 72. Zelanti non merita credenza, perchè copiò dal Clareno; così chi dopoi scrisse pel Generale contra gl'istessi, non merita credenza, perchè copiò da Pellegrino. E per verità, che da Pellegrino copiasiero S. Antonino, e l' Autore del Memoriale dell'Ordine appresso le Firmamenta, malamente citato dal Ragionista sotto il nome di Autore delle Firmamenta, lo diffe il Wadingo citato. Che dal medefimo trascrivesse anche il P. Pisano, è molto credibile, o almeno è verisimile, come anpunto è verifimile, che dal Clareno trascrivessero i favorevoli degli Zelanti. Che poi F. Crescenzo per la sua giustizia non la perdonasse neppure ad un suo sigliuolo carnale, il Wadingo ne dubita, e dice, che questi non fu Crescenzo. ma il P. Giovanni Parenti (1). Ma, che che fia di quetto, ciò non prova, che (1) al ma avesse giusta ragione contro i 72. Zelanti. Dunque tutto il discredito di questi, 1230. 2013. e il credito di quel Generale tta fondato full' autorità del P. Pellegrino, la quale non più pesa dell'autorità del Clareno, che sta per gli Zelanti contro al

Generale. XI. Adagio un po', mi dirà il Ragionista, il P. Pellegrino è detto dal Wadingo (2) uomo pio, e buono: dunque ha da precedere la costui fede a quella (1) De Seridel Clareno. Adagio pure: e veggiamo che dica del Clareno lo stesso Annalifta. Dice, che fu uomo pio, e dotto: dice, che molto pati per mantenere, e per restituire la disciplina regolare, che dal P.Generale Gonsalvo su mandato al Re d'Armenia, nella quale spedizione ebbe miracolosamente infusa la lingua greca, e molte opere traduste di greco in latino: che su maestro del B. Simone da Cascia Agostiniano: e finalmente lo annovera fra i fanti, e dotti PPche fiorirono nella Provincia della Marca, da i quali, come dalle stelle il Cielo, (a) Prad. de così venne illustrata quella Provincia (3). Bastano queste cose, acciocche la serin. Orde fede del Clareno inferiore non fia a quella di Pellegrino ? Se non baitano, fi ver. Angeoffervi , che gli Scrittori dell'Ordine appellano il Clareno col nome di Beate, lus , & ad e non così il P. Pellegrino .

an.1189. #.

XII. Per ultimo il Ragionista rinforza contra gli Zelanti l'argumento, e 500 fegue a ferivere: Aggiungafi, che il suddetto P. Pellegrino denomina questi Reffi Zelanti presso Mariano, Phantasticos, & contentiolos. La Comunità dell' Ordine, puzzi, oftinati, e perfidiofi (Cron. p.2, l.t. c.28.) Il General Crefcenzo.

faperstizios, superbi, amici di cos nuove, è ambizios. E. S. Antonino (par.3, lol.,78), seta di Frati, che non camminavano secondo la verità del Vangelo: se disprezzando gli statuti dell'Ordine, si riputavano migliori degli altri, attribundo, come loro piaceva, tutte le cose allo spritto, e portando anche i mantelli corti, usque ad nates. I quali Frati vadentemente dispres so significa proprieta della superiori, suspensa con la constanta della superiori, suspensa na constanta della superiori, suspensa na constanta della superiori della

P. Crefcenzo .

XIII. Ed io per ultimo rispondo, che dell' espressioni dell' impegnato P. Pellegrino si è detto quanto basta. Quelli poi, che secondo la Cronaca citata dal Ragionista, tenevano quegli Zelanti per pazzi, ostinati, e persidiosi, non erano la Comunità dell'Ordine, la quale più tosto ne sece stima, ma erano certi Frati particolari, e facilmente infetti de vizi riprefi da Zelanti. Vegganfi i testi della Cronaca, trascritti poc'anzi nel numero z. e ne' seguenti. Dellequalifiche imposte a i medesimi dal P. General Crescenzo non occorre parlare; mentre, se come scrive Monsig. Marco soprallegato nel n.4., tali qualifiche satte furono allorchè il Generale dava al Papa l'informazione degli Zelanti a modo fuo, non fono esse valevoli, per fargli credere, quali surono dal Generale dipinti. Restami ora da rispondere alla sentenza del S. Arcivescovo Antonino. Ma questi, non già come nelle altre sue Opere, così accreditato, e celebre è nella Storia. Ecco il giudizio del Vescovo Melchior Cano, parimente dell' Ordine de' Predicatori: Di Vincenzo Bellovacense, e di S. Antonino io giudico con più libertà, ciascheduno de quali non tanto proccurò di scrivere cose vere, e certe, quanto di non taccre alcuna cosa, la quale scritta si trovasse in qualunque schedole ... Laonde avvegnache buoni , e sinceri , tuttavia, perche non disaminarono con diligenza gli Autori, da quali trascrissero i propri libri, nè consegnarono alla memoria de posteri cose giustamente pesate, non trovano autorità appresso i critici gravi , e rigorosi (a) . Stimo, che il Santo s'ingannasse, prendendo per gli Zelanti dispersi da F. Crescenzo, l'altra fazione di Zelanti, che poi si vide sotto il Pontificato di Giovanni XXII. detta la Congregazione de' Narbonesi , de' quali appresso ragionerò ; mentre questi , e non i Gesarini , mutilarono la forma dell' Abito della Comunità dell' Ordine , ufando manrelli corti usque ad nates, e cappucci particolari, con tonache molto strette, e differenti da quelle degli altri Francescani.

'XIV. Fin qui fi è detto per li 72. Zelanti Cefatini, cercando di fottrari il Ragionifa: e tutto fi è fitto e, con cui gli volle far comparite imbratia il Ragionifa: e tutto fi è fitto fenza pregiodizio della riputazione del Generale F. Crefcenzo, che gli qualificò apprello il Papa Innocenzo IV, e gli difipere in varie Provincie. Se dovefil aggiugnere qualche altro documento in quelta controverfia, direi, che Innocenzo IV., avendo alcolati più richiani contro a condotta del Generale F. Crefcenzo, celebrar fece un Capitolo Generale, il qual fi tenne in Avignone il di, 7 di Luglio del 1.47, dove da PP. Capito-fie calminatia la fiao condotta in tre foli anni di Generalato, venne depolo;

ed in suo luogo a pieni voti su eletto il zelantissimo P. B. Giovanni da Parma, la cui elezione fu di fommo gradimento all' Ordine; affermando i Frati, che in lui rifedeva lo spirito del Serafico Patriarca (1). Quelto fii un Capitolo certamente della Comunità dell' Ordine, il quale ci fa conoscere, se la detta Comunità fosse amante delle larghezze Eliane, ovvero della purità degli Zelanti. E tanto basterà di F. Crescenzo. Il B. Giovanni da Parma eletto Generale. fubito con sue lettere consolò i 72. dispersi Zelanti, lodando il loro zelo per l' Offervanza della Regola, e rivocata la fentenza del fuo Antecessore, gli fece tornare alle loro Provincie, dove in pace chiufero gli occhi alla vita mortale (2). Questa rivocazione sia l'ultimo documento in savore de' predetti (1) Vostaib-Zelanti : la quale tanto più è per essi, e per la loro innocenza di autorità, quanto è vero, che fu fatta da un Generale di vita fanta, e fubito dopo la deposizione di Fra Crescenzo, cioè, quasi per distare una di quelle cose, che nel suo governo avea non ben fatte il deposto Antecessore. È tanto basterà di quegli Zelanti.

(1) Vid. Vot. ding, ad an. 1147. 84.1.

#### S. II.

## Si tratta di altri Zelanti, che fiorirono fra l'anno 1247., ed i tempi vicini al Concilio Generale di Vienna.

I Poco importava alla falla madre, che il pargoletto, di cui contendevafi avanti al Re Salomone, o vivesse, o fosse con divisiva spada trucidato: ma la vera madre, cui apparteneva quell'innocente, volea più tofto foffrirne per fempre la lontananza, e la forte di accarezzarlo come fuo, che vederlo ivenato. Così accade allorchè una qualche lega o di cognazione, o di legittima discendenza tiene unite fra di loro le persone: più di quel che piace la forte di appellarle fue, dispiace allora il vederle atrocemente trattate. Al Ragionilla per altro poco importò il candore de' vetusti Zelanti, forse perchè vedeva, che non poteano effer tratti al fuo Conventualefimo; ma per li Scrittori Offervanti, che così fulla vetulta Comunità Minoritica, come anche fu i vetusti Zelanti hanno giusta pretensione, ugualmente hanno premura e di quella, e di questi. Ond'è, che, laddove costretti non sono dalla verità a portarsi altrimenti, dell'una, e degli altri difendono il candore, e raccontano le glorie. Non fia pertanto maraviglia, se scrivendo io per l'Osservanza, imito di questa il genio, e quantunque la mia causa non mi cottringa a farlo, nondimeno gli Zelanti eziandio dalle taccie del Ragionista, o di altri a purgare m' impegno.

II. De' quali, per trattare con ordine, avverto, che il primo a fiorire nel detto spazio di anni fu lo stesso P. Giovanni da Parma, il quale assunto al governo di tutto l'Ordine l'anno 1247., incominciò tantosto la necessaria risorma nel tempo, in cui egli se n'era stato nell'impiego di Legato Apostolico a. i.c. 637. 10. Costantinopoli, per trattare l'unione della Chiesa greca colla Chiesa latina, si 98-

(1) Vid Nos. ding, ad an. 1256. #.2.

de fuoi compagni F. Lunardo, e F. Gherardo (1). III. Udite il Papa le accuse, e vedendo, che non poteano facilmente acchetarfi i Frati contrari al B. Giovanni , convocò in Roma in Araceli un Capitolo Generale, il quale adunatofi nel giorno della Purificazione di Maria Ss., fotto la prefidenza dello stesso Papa, il B. Giovanni fattosi avanti, e allegata la sua impotenza, l'età avanzata, ed il fastidio, che porta seco il governare, tantosto rinunzio il Generalato. Segui allora tra Frati un vario bisbiglio, e molti infiftevano dicendo, non doverfi accettare una tale rinunzia: contuttociò effendo stata questa accettata, e dovendos venire all'elezione del successore, i principali Elettori d'accordo pregarono il B. Giovanni, che almeno fi volesse degnare di proporre qualche Religioso, da lui riputato megliore, per esser asfunto in fua vece al posto di Ministro Generale di tutto l' Ordine. Acconsentendo a queste suppliche il Beato, subito propose per suo successore S. Buonaventura, il quale allora in età di anni 34 in circa trovavali in Parigi a leggere la Sagra Teologia, e questi ben presto con pieni voti su eletto a tal grado (2).

(2) Ibid.n.3,

IV. Portoffi da Parigi a Roma il nuovo Superior Generale, e pronti trovò gli Avversari del suo Antecessore, che gli fecero istanza, acciocche volesse. procedere contro di lui, e i fuoi compagni, per effer eglino fospetti di eresia. Questo punto affai geloso mosse il Santo a procedere, ed a tal' essetto venne ordinato un congresso, cui dal Papa su dato per presidente un Cardinale. Ciò saputo il Cardinale Ottobono nipote d'Innocenzo IV., scrisse a questo congresso una Lettera del tenore seguente: Con dolore ascoltai ciò, che si fa contra Giovanni da Parma Generale dell' Ordine, e che per emulazione viene accufato di erefia: io da molto tempo, anche avanti di effer fatto Cardinale, ho sperimentata la di lui fede, e fantità, nè altri o più fedele, o più fanto to mai conobbi : perciò non dubito in dire , che la fua Fede è la mia steffa. Vi prego pertanto con ogni efficacia, acciocche alla cieca, e secondo la passione non si proceda contro l'uomo Santo. Contro di me farete quanto decreterete da farsi contro di lui. L'ingiuria di quegli ridonderà in me stesso. La sua persona è la mia: se il condannerete , verro condannato ancor' io, che voglio effer con effo seco (3).

(3) Apros ding. locacit. n.6.

G 1:99,

V. Fra tanto difaminara la causa del suddetto Beato, questi pienamente giustincossi, di modo che dal congresso non solamente su dichiarato innocente fopra ogni articolo obbiettato dagli accufatori, ma fu anche ammirata la fua 1156. n.10. fomma pazienza, e manfuetudine, con cui procedette in mezzo a tante calunnie. Le fue giustificazioni fi riferiscono dal P. Wadingo (4), e dal Sacerdote

Filippo Canterini nella di lui vita stampata in Ravenna l' anno 1730., dove anche si leggono gli elogi, che della di lui fantità, dottrina, ed osservanza regolare fanno più infigni Scrittori (1). Quelto Beato, dopo effere stato dichiarato innocente, ottenne dal S. Generale Buonaventura un' ampla facoltà Philip. Cadi poterfi eleggere a fuo piacimento un Convento, dove rititarfi: onde fi eleffe merini in il divotifimo Convento di Grecio nella valle di Rieti, ove già dimorato avea Parmenjir il S. Patriarca Francesco. Ivi santamente visse per lo spazio di 30, e più anni; 5.20.21. & dopo il qual tempo avuta la facoltà dal Papa Niccolò IV., e dal Cardinale \$20 F. Matteo di Acquasparta, Generale allora dell'Ordine, di tornarsene in Grecia per procurare l'unione di quei popoli colla Chiefa, e giunto in Camerino, dove i fanciulli dopo il fuo arrivo esclamarono : è arrivato l'uomo d'Iddio, è venuto Fuomo fanto, Giovanni di Parma, ivi ammaloffi, e già di ottant' anni rendè l'anima al Creatore, che come in vita, così anche dopo morte illustrollo con diversi miracoli, in guifa che i di lui calunniatori, convinti da tanti segni, supplichevoli se ne andarono al di lui sepoloro a chieder perdono delle loro imposture (2). Il suo corpo, come dice il P. Wadingo citato, si vede intero, ed è (2) Pondata venerato con gran divozione. Aggiugne il citato Sig. Camerini (3), che ne. anita89. ne fu fatta l'ultima traslazione l'anno 1705, quando fu trovato incorrotto, e collocato nella Cappella di S. Antonio da Padova, fopra la quale fu posta questa breve ifcrizione = DIVO ANTONIO PATAVINO, AC BEATO IOANNI PARMENSI, CUIUS CORPUS HIC INCORRUPTUM REQUIESCIT. MARCHIO LUCÍDUS SPARAPANUS CAMERS DEDICAVIT ANNO DOMINI MDCCV. Ed ecco stretta la Storia di questo Zelante,

(1) Vide

VI. Per quanto abbia io lette le Ragioni storiche ec., non ho per verità trovato, che il Ragionista scopertamente fra gli altri Zelanti, da lui mal conci, confonda quest' nomo d'Iddio; non ho per altro neppur trovato, che ne faccia eccezione manifelta: e pareva, che dovesse farsi, se non lo volca cogli altri battuto : sì perchè fu egli uno de principali Zelanti, che fiorirono dentro i 60. anni precedenti all'anno 1310.; e però par che venga compreso in questa proposizione del Ragionista - postebbe alcuno immaginarsi, che i Zelanti, vedendosi per lo spazio di 60, anni continui sempre vessati, dovessero una volta. finirla. Ma elli nell' anno 1210, più ostinati , che mai, unironsi tutti ec.; mentre ne' principi di quella fessantina d'anni tutte le vessazioni furono contro il Beato Giovanni, ed i fuoi compagni: e sì auche dovea eccettuarfi, perchè il detto Beato, secondo le opinioni, e i computi del Ragionista, e di astri de' suoi, su il primo a promuovere il Conventualesimo. Imperciocchè ad istanza di questo fervo d' Iddio, quando era Generale, da Innocenzo IV. fu spedita la Bolla... Cùm tanquam veri, in cui dichiarandofi Chiefe Conventuali quelle de' Frati Minori, vuole il Ragionista, e voglion' altri, che dato fosse a i suddetti Frati il titolo di Conventuali: ed al medefimo fervo d'Iddio, ed a fua petizione, mentre era Generale, s' intende indirizzata, e stesa la Bolla Quantò studiosius dello stesso Innocenzo IV., per mezzo di cui, al dir de' mentovati Scrittori, conceduto venne all' Ordine Minoritico l'uso delle rendite, e delle successioni ereditarie, colla proprietà appresso la Chiesa Romana: e queste concessioni fono due gran poli, fii cui ravvolgonfi le pretenfioni, che hanno per la primogenitura gli odierni PP. Conventuali, come si è veduto nel primo tomo. Grazie per altro a Dio, perchè l'indole fola, i patimenti, e il zelo dell'offervanza della Regola, con cui segnalossi quel buon Generale, rendono affatto incredibili quelle dispense, e quei privilegi, che a lui vogliono indirizzati i sopradetti Scrittori, e fanno vedere, che delle accennate Bolle altro è il fenfo imposto loro dal Ragionista, e altro è il vero senso inteso dal Papa, e dal

B. Giovanni, che le richiefe.

VII. Vedutofi del B. F. Giovanni da Parma quanto per la presente materia era necessario, deve ora discorrersi di alcuni Zelanti, che nella Provincia della Marca, ne' tempi del B. Gregorio X., e del Concilio generale di Lione, celebrato nell'anno 1274, avendo ascoltata una falsa voce, da cui riferivasi. che il detto Papa nel mentovato Concilio avesse costretti i Frati Predicatori, ed i Frati Minori ad accettare beni stabili, e ad avere di proprio in comune, talmente fi accelero, che andavano prorompendo in quelta propofizione: Non è lecito al Papa mutare uno stato rivelato da Dio, confermato dagli altri (2) Poad.ad Pontefici , e commendato colla vita Apostolica (1). La cosa da' privati colloqui si

24

antanto ne ridusse ad una manifesta contesa, e avvisati di tal fatto i Superiori, vi posero l'opportuno riparo: laonde in un congresso di Padri si disdissero tutti quei . che proferita aveano una tal propofizione, falvochè F. Raimondo, F. Pietro di Macerata, e F. Tommaso de Tolentino, che poi col martirio, qual altro Cipriano, purgò ogni fua macchia. Il fuo gloriofo martirio, e di tre fuoi compagni, feguito nell' Indie Orientali a i 9. di Aprile del 1341., a lungo vien descritto da i PP. Francesco di Pisa, e Giordano del Sacro Ordine de i Predicatori, e da altri Scrittori presso il Wadingo all'anno suddetto, ove raccontanfi i molti miracoli operati dal Signore pe' loro meriti, eziandio a prò deglistelli Saracini; loggiugnendo l' Annalista, che di tutto informatone il Sommo-Pontefice Giovanni XXII. era molto propenfo a canonizzarli; ma che infostapoi tra i Frati Minori , e la Santità Sua la pota controversia circa il punto della Povertà di Cristo, e degli Apostoli, e indi lo scisma del Corbara, non... l'effettuo (2). Perfutendo pertanto questi tre nella loro sentenza furono spogliati dell' Abito, e mandati, come in luogho di carcere, in alcuni Romitori, ove si trattennero fintanto che chiamati poi al Capitolo Ptovinciale, e persuasi dalle foavi parole di F. Beniamino, nomo dotto e prudente, ancor effi ritrat-

(a) Vite. Fvad.ad an .. 1321. #. 1. & Seggo.

(3) Pvadad tarono la fentenza; e così dopo 3, anni cessò quel disordine (3) -

ann. 1275. Pole.

VIII. Fa qui alto il Ragionista nella pagina 237., & 238., e schierando tutte le batterie contro questi poveri Zelanti, gli pare d'esfer vicino a prender Buda, e di potere già già con risoluta bocca pubblicar per eretica tutta la., fazione de vetusti Zelanti : mentre afferina , ch' essi precipitarono in più orvende bestemmie, e come se la Regola di S. Francesco fosse qualche regola di Fede. o non di semplice disciplina, negavano al Papa l'autorità di mutarla: non licere Pontifici immutare statum a Deo revelatum, ab aliis Pontificibus confirmatum, & Apostolică vită commendatum: onde la Comunità non vollerando, che la suprema autorità del Papa si mettesse in dubbio dalla temerità de Zelanti, gli sgridò,. gli processo, gli castigò, per obbligargli a ritrattarsi; ma non con tutti gli riusci son quella celerità, che bramava; poiche alcuni tra i Zelanti più pertinaci Fra Raimondo, F. Tommaso da Tolentino, e F. Pietro da Macerata appena dopo un anno intero di carcere, alla perfuasione del P. Beniamino si quietarono. Riferisce anche dal fuo Toffignano, che quegli Zelanti dicevano, qualmente questa propolizione: i Frati Mineri con buona cofcienza possono, avere qualche cofa di pro-

prio (la quale falfamente credevano uscita dalla bocca del Papa nel Concilio di Lione) era dannosa, contraria alla Regola, e conducente ad una manifesta.

apostasia.

IX. Di questa ultima accusa contro quegli Zelanti, fatta sopra la fede del fuo folo Toffignano, il quale altre cose scrisse capricciosamente, io non me ne prenderò gran briga; poichè di essa tace il Wadingo, e tacciono, per quanto ho potuto vedere, tutti gli altri Scrittori. Quantunque forse potrei dire, che la detta propofizione, supposto, che fosse stata soltanto dichiarativa, e nonavesse presupposta una larghissima dispensa, era damnosa, e contraria alla Regola di San Francesco, nella quale apertissimamente si legge, Fratres nibil sibi approprient, come altrove più volte ho detto: ed era conducente ad una manifesta apostasia, in quanto conformandosi ad essa i Frati Minori, e accettando di proprio, venivano a lasciare l'attributo specifico di Frati Minori, pel quale, come mostrai nel secondo libro, si distinguono da tutti gli altri Religiosi; e così venivano a lasciare l'antica Religione Francescana, cui si erano nella loro Professione obbligati, e a farsi, come si disse degli odierni PP. Conventuali, di un Istituto recente. In questo senso spiegata, potrebbe parere, che quella maniera di parlare non fosse stata un'orrenda bestemmia. E quando da quegli Zelanti, come vuole il Toffignano, fia stata quella usata, il che non credo, chi pnò afferire, che fia stata usata in altro senso, che nello spiegato?

X. Circa la prima accufa, per verità confesso coll' Annalista, che quegli Zelanti lasciaronsi troppo trasportare dal proprio parere, e proruppero in propofizioni molto difdicevoli ad una bocca di Religiofo. Nondimeno, fe confideriamo le loro parole, soprariferite anche dal Ragionista, non pare, che mettessero in dubbio la potesta Pontificia di mutare lo stato de Frati Minori, o la Regola di S. Francesco; ma folamente asserivano, ciò non esser lecito farsi: non lices immutare statum &c. Altra cosa poi è il negare la poteità, e altra cosa è il negare, che in tal caso fosse lecito l'uso di quella. Ma diamo col P. Wadingo, che nel calore della disputa passassero eziandio a metter in dubbio la potettà Pontificia di mutare lo stato de Frati Minori: non segue per questo, che la mettessero in dubbio generalmente, ed in qualunque caso; anzi è verisimile, che le loro parole avessero rapporto unicamente al caso, che per falso rumore. aveano creduto occorfo nel Concilio di Lione; cioè, che i Frati Minori fofferostati obbligati dal Papa ad aver di proprio in comune: ed in ordine a questo folo cafo è credibile, che disputassero allora, e che ponessero in dubbio l'autorità Pontificia, cercando, fe il Papa avesse potuto farlo, o nò. Il che presupposto, è d'uopo riflettere colla comune de Teologi, e de Canonisti, come ferive il P. Rotario (1), che neppure il Papa fenza ragionevole cagione può [1] Rotarius dispensare da i voti: onde se dispensasse senza una tale cagione, la dispensafarebbe ed illecita, ed invalida; non avendo egli poteità per diffipare, ma per edificare. Dunque, fecondo quelta fentenza, è vero, che il Papa non ha potesta di dispensare da i voti , allorche non interviene una cagione ragionevole di dispensare. Vi è poi sentenza fra gli Spositori della Regola di S. Francesco, 85. Herinez che quelle cofe, le quali hanno riguardo al voto della Povertà Minoritica, anzi fumm. Thesche tutte le cofe, le quali vengono comandate nella fanta Regola Francescana, leg. part. s. cadano fotto le obbligazioni de' voti della folenne Professione de' Frati Minori; diff. 4- 1-1donde ne fegue, che il dispensare da qualunque precetto di detta Regola i Frati

Theol. Moval, Regular. cap. s.punf.

professi venga ad esser lo stesso, che il dispensare da i voti. Potevano pertanto quegli Zelanti effer di questa sentenza; e vedendo, o credendo, che non vi era allora cagione veruna ragionevole di dispensare i Frati Minori dall'obbligo di un totale spropriamento, cui obbligati si erano nella loro professione; perciò forse andavano dicendo, o dubbitando, che il Papa non potesse in tal caso mutare il loro stato, dispensandoli dal predetto spropriamento, senza giustacagione, e costringendogli a possedere contra i loro solenni voti fatti a Dio. La qual cosa, se così su, com'è credibile, non veggo quell'esecrande bestemmie, nè quei contrasti contro la vera autorità Pontificia, che ne detti Zelanti vuol far vedere il Ragionitta.

XI. Nè per questo io approvo la loro condotta; anzi la biasimo, e dico, che ad un fallo rumore, ad una ciarla, o ad una mera gazzetta non dovevano così rifcaldarsi: doveano starsene sul contegno di figliuoli rispettosi, ed ubbidienti, lasciando sviluppare il dubbio a chi si apparteneva: e se ad essi poi sofsersi presentate difficoltà, che prodentemente si giudicassero degne di considerazione, doveano fottoporle umilmente all'altrui giudizio, ed acchetarfi fulla fentenza di chi ha per ufizio il guidare le anime, e lo sciorre i dubbi dellecoscienze. Mentre non era credibile, che il B. Gregorio Papa X. in un Concilio generale proceduto avesse con un tal passo, e senza cagione legittima. come abulandofi della sua potestà. E quando anche o per umana fragilità, o per cattiva informazione un Papa fatte avesse simili cose, non doveano essi ri-sentirsi in tal forma, e suscitare disturbi; ma doveano più tosto con riverenza, e con pace lasciare, o fare, che il Papa fosse meglio informato, sicurissimi, che allora da per se stesso egli avrebbe rivocato il suo atto, senza che quegli Zelanti si accendessero in tante dispute, e proposizioni. Queste ed altre umili

maniere doveano effer da essi osservate in tal caso, dalle quali perchè si allontanarono, e incominciarono a prorompere nelle raccontate propofizioni, e dif-(1) Can. pute, con ogni ragione furono da i loro Superiori caltigati, e coltretti a disdirsi Si quis sua- di quello, che malamente, o minus caure, come scrive il P. Wadingo, aveano denie . . f. essi proferito: poichè almeno avevan essi ecceduto nel modo, e nel prorom-Qui autem, pere in sospetti ingiuriosi alla rettitudine, che siole sempre osservarsi dalla.

6 Can. Ne. Santa Sede; de giudizi della quale non dee simitramente sospettarsi (1), anzi a. Can. Sic dee bastarci il sapere, che ha ella così decretato, acciocche chiniamo umilomnes diffe mente la testa.

### S. III.

Si segue a trattare degli Zelanti medesimi, per rapporto agli avvenimenti occorsi loro fra i tempi del Concilio Generale di Lione sotto Gregorio X., e quelli del Concilio di Vienna, e si vendicano dalla taccia di eretici Fraticelli, data loro almeno implicitamente dal Ragionista.

I. TErminate nella Marca le fopraccennate contese, nate dall'aver falsamente creduto, che il B. Gregorio X. nel Concilio di Lione avesse mutato lo flato de' Frati Minori, con obbligarli a possedere in comune, venne l'anno \$289., circa il qual tempo, effendo Generale F. Matteo d'Acquasparta, insorfero nella medefima Provincia quelle rilaffatezze, delle quali si è ragionato nel capitolo 2, 6 1., e 2, di questo libro. Contro di esse si sollevarono molti Religiofi da bene, fra i quali erano i tre soprariferiti, cioè, F. Raimondo, F. Tommaso da Tolentino, che poi su martire di Cristo, e F. Pietro da Macerata. E contro questi trè si sdegnarono gli amanti delle larghezze, processandoli, e condannandoli a perpetua prigionia, con proibizione a chiunque di poterne prendere le difese, o di parlare in lor favore. In tale stato di pena perseverarono fino all'anno feguente, nel quale ne furono liberati dal nuovo Ministro Generale F Raimondo Gaufredi (1), che avendo ascoltato da i PP. di quella (1) Pond. ad Provincia, qualmente tutto il delitto de i tre Zelanti confifteva nell' aver ec- 43-1189. \*\* eeduto nel difendere la povertà Minoritica, disse: Dio I volesse, che in me ed 34. in tutto l' Ordine fi trovasse un simil peccato; e consolati i tre prigionieri. esortolli a perdonare a i loro Avversari, e a star saldi nel loro buon proposito, protestandos, che per sua parte gli avrebbe attititi nel difendere il candore

dell' Ordine (2). II. Ma poiche vedeva l'accorto Generale, che quei poveri Religiofi, re- tom. 5. ed. standosene in quella Provincia, sosserte avrebbero nuove burrasche, perciò gli Rom. ad anmando nell' Armenia infieme con altri tre, cioè, con Frat' Angiolo Clareno, 1290. m.to. F. Marco di Monte Lupone, e con un certo F. Pietro, per foddisfare al Re di quel Paele, il quale avea domandati alcuni Religiosi Francescani, per confolazione dell' Anima fua, e de'fuoi Vaffalli, e per ittruire il nuniero o Popolo, che di giorno in giorno fi convertiva alla Fede Cattolica (3). Per l'Armenia (3) Poad, ad partironti i fei Religiofi, e colà giunti, ricevuti furono da quel Re come tanti ann. 1190. Angioli del Paradilo. Ma neppure in quel Regno cessarono contro elli le per- \*\*10fecuzioni domettiche: perchè un Frate Marchiano, allora Guardiano in Tolemaida, e gia compagno di quel Provinciale della Marca, che gli avea condannati alla carcere, fece di loro il Provinciale di Soria, e questi al detto Re una pellima informazione, avvilandolo a ben guardarfi di que' fei Frati, come da fei Scifmatici, e membri recifi dal corpo dell'Ordine di San Francesco. A questo avviso il Re chiamò a se quei Religiosi; e conserito il satto con esso

loro, fu vicendevolmente informato delle tribolazioni da essi patite nella Marca; e vide le attestazioni onorifiche del Ministro Generale, seco portate da medesimi: onde ne restò maggiormente soddisfatto, e ringraziò il Genera le, per avergli destinati non gia Religiosi volgari, ma de'più sperimentati, e venerabili dell'Ordine (1).

(1) Idem ad Ann. 1289. N.24.

III. Dopo aver soddisfatto alle brame di quel Re, se ne tornarono in Italia; ed essendo staro eletto Sommo Pontefice S. Pier Celestino, insieme con-F. Corrado di Offida, F. Jacopo di Todi, F. Pietro di Montecchio, F. Tommaso di Trevi, e F. Corrado di Spoleti mandarono al Papa un Religioso, detto F. Liberato, e F. Pietro di Macerata loro compagno, a chiedergli di poter vivere feparatamente dagli altri Religiofi, ovunque fosse loro piaciuto, fecondo la purità della Regola. Gli accordo la fupplica il Santo Pontefice; e di più esentolli dalla giurisdizione de'Prelati dell'Ordine; e per maggiormente afficurarli, concedette loro, che non più fi dicessero Frati Mmori, ma più tosto. i Romiti di Papa Celestino (2). Taccio qui molte cose appartenenti alla storia

ann. 1194, di questi Romiti, descritte prolissamente dal P. Wadingo in quegli anni, E solamenre noto, che ascoltata essi l'assunzione di Bonifacio VIII, al Papato, se (5) Ibidem. ne paffarono in Grecia, e fermaronfi in un' Ifola dell' Acaja (3). Ma cola foffrirono molte perfecuzioni, e calunnie da i loro Avverfari i furono inginita-(4) Voad, ad mente accufati di Manicheilmo, e di altri errori, da quali tutti fi purgarono; (4)

ann. 1301. e finalmente perchè ridotti fossero all' ubbidionga de Superiori dell' Ordine, acculati furono di avere foarlato contra l'elezione di Bonifacio VIII, allora re-(5) Idem ad guante, quali che quetta mon fosse stata ben fatta (5). Fu questo un punto geann. 1302. lofo, per cui si suscitariono contro di loro il Papa, e per ordine di quelto il Patriarca di Cottantinopoli, e altri Prelati; non mai però mancando a i fuddetti Romiti i difenditori della loro innocenza, tra i quali uno de' principali era-

n.7.

(6) Ibidon: l'Arcivolcovo di Patrallo (6): e dopo molte agitazioni, finalmente tutti d'accordo con F.: Liberato loro capo s' imbarcarono per l'Italia a portarfi prima a i piedi di Sua Santità, per giutificarfi dalle accufe contro di loro fatte, e poi a foggerrarfi nuovamente al Ministro Generale. Sbarcati in Puglia mentre Bonifacio VIII. stava in Anagni arrestato dalla gente di Filippo il bello, ivi si trattennero in un deferto in piccol Convento, donato loro dal Barone di quel luogo. eccettuato il B. Frat' Angiolo da Cingoli, detto il Clareno, il quale andò nella Marca; ove poi prello al fiume Clareno con alcuni fuoi discepoli separatamente se ne visse in vigore della facoltà dara da S. Pier Celestino, e fondò la Con-(7) Food, gregazione detta de Clareni (7), la quale da Lione X. venne incorporata nella tom,6. ed. Comunità degli odierni Offervanti, e fotto S. Pio V. perfettamente unendofi Rem. ad an. alla detta Comunità, del tutto finì.

ESPE- MH-8. P42.12.

IV. Non finirono per altro le persecuzioni contro quei poveri Romiti : mentre il Generale allora F. Gonfalvo di Vallebuona feriffe al Re di Napoli, per foggettarfeli, efortandolo a fcacciarli, e a far procedere contra esti dall' Inquisitore F. Tommafo d' Aversa, sotto pretesto, che sossero eretici, e scismatici. Procedette l'Inquifitore, e non avendo trovata in essi alcuna cola di quelle, di cui venivano incolpati, gli licenziò in pace. Nondimeno F. Liberato diffe, che il volca feguire dovunque bif gnatic, e che volca co fuoi compagni foggettarfi a qualinque più rigorofo esame, acciocche una volta contro esli vedefero il termine le calunnie, e i fospetti, Lo seguitarono fino ad Anciano.

e di qui, per configlio del medefinio Inquifitore parti F. Liberato con un compagno, per portarii in Francia a i piè di Clemente Vasallora Sommo Pontefice, a dar conto al Papa di se medesano, e de'snoi, e a procentar lettere per sottrarfi dalle persecuzioni degli emoli. Giunto in Viterbo si ammalò, e portatosi nella terra di S. Angiolo della Vena, ivi morì (1); e frattanto per nuove istanze (1) Idem ad fattegli, cangiati gli affetti l'Inquistore F. Tommaso, citò di nuovo al suo Tri- ann. 1307. bunale quei Romiti restati nel Kegno di Napoli; e mescolata la loro causa Lugdun. con quella di alcuni eretici detti di S. Onofrio, e della fetta degli Apostoli, gli condanno come eretici, e scismatici (2). " Il Signore di Segna, che gli avea. (2) lbi n.30 ", stabiliti nelle sue terre, si sclegno altamente per questa sentenza, e scrisse , all' Inquifitore, non dover operare con tanta passone contro chi era inno-.. cente de delitti, di cui veniva imputato : ma le lettere di questo Signore inasprirono maggiormente to spirito dell'Inquistore , il qual fece condurre , questi Eremiti Celestini nella Città di Trivento, e dentro scurissimo carcere ,, gli rinchiufe. Vi dimorarono essi per 15. giorni; ma l'Inquisitore vedendo, " che il Vescovo, ed i principali della Città non approvavano un si inicuo " trattamento, gli fece in un altro luogo paffare, ove fattili tormentare per " cinque mesi, finattantochè due di loto, avendo per depolezza, e a forza di orinenti confessato, che erano veri scisinatici e ed eterici, benche si ritrat-, taffero finita la tortura, ei gli condannò tutti ad effere fruftati ignudi per le: se strade di Napoli, e banditi dal Regno. Ma Iddio, ch' è giusto giudice, e .. che riferba a fe stesso la vendetta dell'innocenza oppressa, puni questo ini-,, quo giudice; imperecche poco dopo morì, confessando ad alta voce la sua n ingiuttizia, e l'innocenza di questi Santi Religiosi. Quelli , che camparono .. da tormenti (essendo che altri vi moriffero ) portaronsi in Francia, a fine , di pregare il Papa a render nota la loro innocenza. Giunti colà fi unirono " ad altri Religion Zelanti, i quali n feparavano dal corpo dell'Ordine, mentre , apertamente fi violava la povertà; lo che diede occasione a due partiti, che: " divifero l' Ordine , uno de quali fu chiamato degli Spirituali , e l'altro della Comunità (1).

V. Contro i predetti Religiofi armò il Ragionilla la penna, e nelle pagine 239., e 240. feriffe, che avendo effi ottenuto da S. Pier Celettino nell' anno 1294. ", di separarsi dall' Ordine, creato dapoi Sommo Pontefice Bonifa- tom. 7. par. .. cio VIII, uscirono suori d'Italia, e portaronsi nella Grecia, indi in Puglia, s.cap.4.pag-,, e finalmente in Provenza a unirfi co prefati, e fuperstizios feguaci del Padre sa " Pietro Giovanni Olivi : imperocche pur questi altri Zelanti solevano dire, , che la Comunità dell' Ordine era rilaffata ec. Non so poi come alcuni si ma-, raviglino, che questi venifiero da' Superiori dell' Ordine più volte mortificati. " Perche avendo Bonifacio VIII rivocato rutti i Privilegi di S. Pietro Cele-" ftino, i quali non foffero stati da lui confermati, e non avendo mai confer-" mato il prefato privilegio di questi Zelanti, come testifica Giovanni XXII. r nella sua Estravagante Santia Romana; perciò, fatto Papa Bonifacio VIII., non " potevano più vivere feparati, ma dovevano ritornare fotto l'ubbidienza. " della Comunità, com' erano prima; e non ritornando, com' effi fecero, " erano Apostati; ma se Apostati, perchè non galtigargli? Sentiamo le formali m parole di Giovanni XXII, Plurimi corum Regulam, feu Ordinem Frattum. Minorum, quem S. Franciscus instituit, se profiteri ad litteram, & observaro

(3) Star. degli Ord.

", aonfizzent, annuaran in obedientis Generalis, "wi Provincialium Minifra," run ejustem Ordinis non noemmur, pretindentes, se a fantia menorie Ca"brim Papa V. pradecessor nostro, simple status ejes unte Privilgium ba"bussis e lond tamen ets astronenti on mon valeres cim boma menoria Boni"facius Papa VIII pradecessor nostro, excertis cassis rationabilibus, omnis al"inspeca aprobara, vivistos vacauseris, distungue viva Privilgium non isunitarus per eundem Bonifacium approbatum. Il Privilegio dunque di S. Pietro
"Octeletio, non, valeva più, ni s Teclani potevano con esto distones singere approbaris provincia dell'Ordine non doveva punire la captic"ciola los fugia diottos, e più and in Genezia, in Puglia, e, in Provenza?

11-VI. Ecco per tanto, che quei Romiti di S. Pier Celettino acculati vengono dal Ragionista di Apostasia. Io per altro non posso indurmi a credere, che fossero eglino apostati, e che in ordine ad ess non avesse più virtù la concessione, o Bolla di S. Pier Celestino, Le mie ragioni sono 1. Perchè, quando anche fosse stata rivocata la detta Bolla, essi, come quelli, che si portarono. in Grecia fubito dopo afcoltata la rinunzia di S. Pier Celeitino, e l'elezione... (1) Vozd.ad di Bonifacio VIII. (1) per ischivar le molestie de loro Avversari, non ebbero 499,1294 m. talvolta la notizia della detta rivocazione; e così come possessi di buona sede non potean dira formalmente apostati. 2. Perchè non è cosa certa, che da... Bonifacio VIII. nella rivocazione delle grazie concedute da S. Pier Celestino si comprendesse anche la Bolla, o grazia conceduta a i suddetti Romiti; conciofiache scrive l'erudito P. Francesco Pagi, che il Cardinale Giacomo Gaetano Stefaneschi contemporaneo, e familiare a S. Pier Celestino, e a Bonifacio VIII., nel libro primo feritto fopra l'elezione, e coronazione di Papa Bonifacio, capitolo 4: afferma, qualmente Bonifacio rivocò folamente quelle concessioni fatte. da S. Pier Celestino, le quali non erano state poste in esecuzione (a). E nota lo stesso Pagi, che il sopradetto Cardinale, ne'due libri scritti supra l'elezione, e coronazione di Bonifacio minutamente descrisse tutti gli atti di quel Papa... fatti in Napoli, ed in Roma, avanti la fua confagrazione: e la mentovata rivocazione delle grazie di S. Pier Celestino fu fatta da Bonifacio in Napoli tre giorni dopo la fua elezione, prima che si portasse in Roma ad esser consagrato. come insegna lo stesso P. Pagi nel luogo citato. Ma la concessione fatta a i Romiti mentovati di potersene stare suori dell' Ordine, su posta in esecuzione. anche prima della rinunzia di S. Pier Celestino, come cotta dalle storie; non era dunque compresa nella Bolla rivocativa fatta da Bonifacio, E questo molto più si conferma, perchè l'anno ottavo del Pontificato di Bonifacio la Comunità dell' Ordine Minoritico adunata nel Capitolo generale celebratofi in Genova l'anno 1302., ad infinuazione de' Frati di Romania, infesti a i suddetti Romiti Celestini , determinò doversi far supplica al Papa, acciocche questi

<sup>1. (</sup>c) deleguum Soniferiur Romam pergeret, at ibi engleraretur, feste Selectus Januarii agni millefimi ducentefini nangefini quart, Neapoli advac exifters, dita Sandi Cerifini decefirii jui nodom executioni mandata refeitit, ut diferit tradit idem Januari Carlinali Cipitanus libet, capese Franc Pagius in Breviare Gefterum Pontificum Romaneum 10m.3- pag. 431. m.33.

Cardinalis Cajetanus, feu Stephanefeu in duebus libris de ejus ( Eonifacii l'III. ) ele-Misne, & corentiore, qua Bousfacius Nepolj., & Roma egit, antequam conferaretur, miputatim deferibis. Idem ibi pag.430. n.xt.

rivocasse la riferita concessone di San Celettino a i detti Romiti: ed essendosi fatta la fupplica, rispote Bonifacio, che si lasciassero viver quei Frati nel loro beon proposito di vita più stretta, mentre avea egli notizia certa, che quelli offervavano la Regola di S. Francesco più che i loco persecutori (1); ma nè (1) Voad- ad quella supplica da i Frati, nè quella risposta dal Papa sarebbe uscita, se la. 4870 1301. concefficite de Romiti fosse stata già rivocata nell'anno primo del Pontificato "-7-

di Bonifacio, e quei Romiti da li in poi foffero stati apostati. VIII. Potrà qui dirmifi, che faranno stati apostati quei Romiti almeno da quel tempo, in cui dal Patriarca di Cottantinopoli, ad istanza de Frati di Romania, e per commissione di Bonifacio VIII, ricevettero l' ordine sotto pena di scomunica di rornartene sotto l'ubbidienza de' Prelati Francescani, ed esse nondimeno fi trattennero nello stato della loro separazione dalla Comunità Minoritica. Ed io rifponderò, che neppure da quel tempo in poi può dirii, che fossero formalmente apostati; perocchè il Papa avea ordinato al Patriarca. di Costantinopoli, e agli Arcivescovi di Atene, e di Patrasso, il fare sopra quei Romiti una diligente inquifizione, e che trovati rei di avere sparlato della fina elezione in fommo Pontefice, fi castigassero, e si riducessero all' Ordine. Non già effi pertanto, ma foltanto certi Frati apostati, che colà portati fi erano da alcune Provincie, furono trovati rei di tale fibarlamento (2); dunque (2) Ibid. il castigo non doveasi a i Romiti, a tenore della commissione Pontificia. Non ostante questo i Romiti si accinsero a tornarsene, e giunti alle terre de'Latini furono indietro rispinti, tenza poter proseguire il viaggio (3); di più era noto (5) Ibid. anche in quelle parti, che il precetto fatto loro dal Patriarca proveniva dalle istigazioni di alcuni Frati di Romania contrari a i predetti Romiti: onde non. mancò chi proteggesse la loro innocenza; e specialmente l' Arcivescovo di Patrasso molto si sdegno contro i coloro Avversarj: sicchè pareva, che non vi fosse

urgenza di ubbidire subitamente al precetto del Patriarca.

VIII. Le allegate ragioni restano maggiormente fortificate da un caso occorfo al B. Angiolo Clareno. Fu a questi obbiertato una volta da Giovanni XXII. che coi fuoi compagni, allorche itava Romito in Grecia, non aveffe voluto ubbidire a Bonifacio VIII., e al Patriarca di Costantinopoli, da i quali comandavasi, che sotto pena di scomunica tornassero tutti all'ubbidienza dell'Ordine, e che perciò era scomunicato, giusta il tenore delle Lettere, che allora allora fece leggere alla sua presenza. Rispose il Clareno, che non potevaeffere scomunicato, perchè quelle lettere, oltre non effer giunte, come ri-chiedevasi, alla sua notizia, da molte persone dotte erano dichiarate surrettizie, e perciò non obbliganti in coscienza: ed esponendosi a voler provare il tutto, il Papa gli ordino, che tacesse. Ma nel di seguente, esaminato meglio l'affare, licenziollo in pace datagli foltanto ad cautelam l'affoluzione dalle. Censure. E avendogli comandato, che tornasse all'ubbidienza de' Superiori dell' Ordine, o entrasse in altra Religione approvata, rispose il Clareno, ch' egli era di un' Ordine approvato dalla S. Sede, cioè, de'Frati di Celestino V., nelle di cui mani avea fatta la professione di Vita eremitica (a). Comandogli il Papa allora per mezzo del Cardinale Napoleone Orfini, che prendeffe l'a-

(a) Angelus de Cingulo , Clarenus muncupatus ... qui fantlifime audivit in Religione . anterrogatus de Vita, & discipulit (a Joanne XXII.) . . . refpendit , illam Congregationem.

## 122 Lib. VII. Cap. III. J. III.

bito di quei Romiti. E per verità il Clareno viffe, e morì in concetto di fanto, ed è nominato con venerazione dagli Storciri, è fondò la fac Congregazione, de Clareni feparata dal corpo dell' Ordine Francefeano, la quale fi mantenne fino a i tempi di Lione X.; e non con altra facolia fi fondata, e confervofi nello flato di feparazione dall' Ordine, fe non che con quella ottenuta da S. Pier Celeftino di poter dovunque aveffe voluto menar vita eremitica, feneza effer foggetti a i Prelati Francefeani, come anche infegna il P. Carlo Ranieri Conventuale nel fino trattato della Verrisi fon famentali paga, a num; a Refa dunque chiato, che la detta facoltà di S. Pier Celeftino rivocata non fu da Bonifacio VIII.

IX. Falso, falso, vuol qui dire il Ragionista; mentre lo stesso Giovanni XXII. nella fua Bolla Santta Romana, di cui fopra nel fuo testo si apportarono le parole, dice che Bonifacio VIII. annullò tutti i privilegi conceduti da Papa Celestino, e non confermati da lui. Spettate un tantino: avete voi osservate quelle parole -- pretendendo di avere avuto di tale stato, o vita da Celestino Papa V. il privilegio; il quale per altro, quantunque mostrassero, non avrebbe forza ec.? Non vedete, che queste parole significano, qualmente il Papa vuol ivi parlare di persone, delle quali non era certo, che avessero avuto da Celestino V. il privilegio, o l'approvazione della loro forma di vivere? Dunque non parla de' Romiti Celestíni, de'quali è certissimo, ch' ebbero da San Pier Celeitino l'approvazione della loro forma di vivere. E per dire il vero, la Bolla Sancta Romana è fatta contro gli eretici Fraticelli, e non contro i detti Romiti, conforme apparisce anche dalla sola rubrica premessa alla mentovata Estravagante, o Bolla di Giovanni XXII., la quale rubrica è di questo tenore: se casta la setta, e Religione de Fraticelli, o de Beguini, i quali si dicevano del terz Ordine di S. Francesco . Dunque non appartiene a i sopra cennati Romiti, avvegnachè il Ragionitta con fomma ingiuria contro i medefimi torcere la volesse. Se poi mi si dicesse, che quantunque la Bolla sia fatta contro i foli Fraticelli, nondimeno dicendosi in essa, che Bonifacio VIII. annullò tutti i privilegi conceduti da Papa Celestino V., e non confermati da se stesso, viene a fignificarfi che fu annullato anche il privilegio di quei Romiti : risponderei allora, e domanderei: o tali parole contenute in quella Bolla fono conformi all'istorica verità, ovvero sono un errore di puro fatto; giacchè anche il Ragionista m' infegna, che nelle cose di puro fatto possono alle volte discostarsi dal vero eziandio le Bolle Pontificie: se sono conformi alla verità, bisogna credere, che del loro privilegio i Romiti Colestini ottenessero la conferma. almeno viva vocis oraculo da Bonifacio VIII.; mentre le ragioni foprallegate vogliono, che i Romiti fuddetti non fossero apostati, o fenza facoltà di starfene fuori dell'Ordine; conforme non fu apostata la congregazione de Clareni: fe poi le soprascritte parole della Bolla sono un errore di puro fatto, comefarebbe da diríi, se avessero esse da intendersi di tutti i privilegi conceduti da S. Pier Celestino, eziandio di quelli, che prima del Pontificato di Bonifacio erano stati posti in esecuzione, e se dee prestarsi sede al Cardinale Stefaneschi

fub Calefino V., duce Fratre Liberato, incapife, ab cedemque Pontifice ab Ordinis Corpurafigregatum, se verd curam illius pell Liberati mortem susceptife libenter propter persedum Regula, qua in ex vigebat, observantiam; promptum tamen se, & paratum Pantisciis Parcee prarepiti. V Vach (tombe paga-71: 0.15) fopracirato; in tal cafo è finita la lite, e la meglior parte è de Romiti, de quali rielà ad conchiuderfi, che non possono con ragione appellaris formalmente apostati, e che di esti con un por pui di rispetto ragionar si dovea dal Ragionità, e cheva imitare gli storici Francescani, e non fare ggli da per fe stesso la ferada alla tortura de documenti, alla confusione delle Storie, e al vilipendio de ventili fervi dell' Attissmo.

X. Ma già il Ragionista, (voglio credere impensatamente,) col torcere la Bolla Sancia Romana contro i fuddetti Religiofi, fatta certamente contro i Fraticelli, e col supporre, che di detti Religiosi venga parlato in tal Bolla; nell' accusargli di apostassa, insieme gli accuso come Fraticelli, almeno implicitamente. Non mai creduto mi farei, che in rispondendo ad uno Scrittore Francescano dovessi esser costretto a provare contro alle dicerie del medefimo, che i prefati Francescani non furono Fraticelli; conciosiachè non solamente le penne Minoritiche, ma eziandio quelle di molti altri Scrittori nobilmente s'impiegarono in purgare i veri professori della Serafica Regola. dalle macchie del Fraticellismo: e surono i loro argumenti di tanta forza, che non mai fi videro fciolti; per quanto alcuni (appoggiati all'autorità di certi manuscritti, o di altri documenti, che non reggono a petto delle Bolle Pontificie, per le quali costa che i Fraticelli non furono de' Minori) abbiano voluto perfuadere il contrario, e tingere la fama de Francescani. Tali fortissimi argumenti possono leggersi nella Nitela Francescana, opera composta dal dottissimo Hiqueo, negli Annali del P. Wadingo all' Anno 1317. dal num 24. sino al num.46., nella Cronologia Serafica della pagina 116. fino alla pagina 121., e per tacere di altri, nella terza Lettera a Filalete Adiaforo num.11. & feqq. Ma poichè il mio Lettore forse desidera legger qui qualche cosa in discolpa de i fopraddetti Frati Romiti Celestini, ed in prova, che di essi non parlasi nella Bolla Santta Romana fatta contro gli eretici Fraticelli , perciò ecco a tal fine alcune ragioni.

acune ragoni.

XI. Dicefi primieramente in tal Bolla, che i Fraticelli, Bizochi, o Beguini contra i Canoni avecano affunto l'abito di nuova Religione (3). Ma i Romito Celeftini avean l'abito di Religione approvata da Onorio III.: e le all'abito della Comunità Minoritica avean elli aggiunta qualche dilitazione, per carattezzare la loro Congregazione, quetta aggiunta uno potea diri abito di nuova Religione contra i Sarri Canoni, come parla la Bolla; percibe quella Congregazione craft actaramente approvata da S. Piere Celeftino. Aggiunge i vi Il Papa, che quelli, contro a i quali indizizza il dificorfo, erano di una fetta non approvata dalla Sede Applolista (2): ma la Religione di S. France(co, e anche la Congregazione di quei Romiti Celeftini non potea diri non approvata Segue a dire, che molti di coloro, de quali ragiona, per far comparre e comporti. Il Perrore, e come religione la empiria, fingevano di effer professiri dell'orie di Minoritico, fistituto da S. France(co, e di offervare ad litezam la Regola

(a) Xonnulli tamen profesa multindinir viri, qui oulgarire Fenticelli, feu Festres de profese viria Brachi, fice Beginini, ... muncipatura,... centra difor Caneare baberes mou Religionir assumpterumi. Joannes XXII. in extrav. Sancia Romana Tit.VII. de Religios Domini.

(b) Quafi corum fecta foret una de Religionibus per Sedem Apoftolicam approbatis . 1bid.

di questo Santo (a): ma la Religione Francescana soggiacere certamente non... pnò a queste frasi: ed anche i Romiti Celestini tali non furono, che ad essi possano accomodarsi; perchè non singevano esti, ma erano veri professori dell' Ordine Serafico; anzi perchè tali erano veramente, perciò la Comunità dell' Ordine come dice il Ragionista cercava di ridurli al suo Corpo: ne si fingevano Frati Minori; ma più tolto, per non esser vessati da i soro avversarj, ottenuto avevano, e conientavanii di non effer più appellati Frati Minori, ma Romiti poveri di l'apa Celeflino. Ed in quanto all' offervanza della Regola ad literam, lo stesso Papa Bonifacio VIII. sopra riferito sece testimonianza, che i medefimi la offervavano affai meglio, e più strettamente di quello che fosse offervata da altri dentro la Comunità dell' Ordine, e loro perfecutori.

XII. Molto meno, per fignificare i Frati Minori, o i Romiti Celeftini, fanno a proposito le altre parole della citata Bolla, con cui si esprime, che coloro, de quali procede la Bolla, pretendevano (falfamente, come spiega la Chiosa) di aver avuto da Celestino V. il privilegio di quella vita, o di quello flato (b) : poiche del loro flato, e della loro vita i Minori non pretendevano di aver avuto da Celeitino V. il privilegio; e quei Romiti lo avevano veramente avuto. In oltre neppur convengono a i fuddetti le altre parole, in cui de' medefimi feriti da quella Bolla affermafi , che alcuni di loro (falfamente. però, come spiega la Chiosa) spacciandosi di effer del Terz' Ordine di S. Francefco, detto l'Ordine de Penitenti, cercavano di ceprire il loro stato, e la loro vita fotto il velo di tal nome (c). Non sò fe alcuno de'Frati Minori, o de'Romiti Celestini siasi mai neppur sognato di appellarsi del Terz'Ordine; conciosiachè tanto i presati Romiti, quanto la Comunità Francescana prosessavano la Regola dell' Ordine primo di S. Francesco, e si sarebbero stimati osfesi, se alcuno appellati gli avesse del Terz'Ordine. Anche da queste sole offervazioni resta chiaro, che la Bolla già detta non è fatta nè contro i Romiti sopraccennati, nè contro i Frati Minori; ma foltanto procede contra i Fraticelli, i quali, spacciandosi falsamente di esser Frati di S. Francesco, e osservatori della sua Regola ad literam, pubblicamente mendicavano, e fi eleggevano i Superiori fotto i nomi di Guardiani, di Ministri, e di Custodi, facendo così da scimmie verso i veri Minori, con imitare queste loro costumanze (d). Ma perchè l'errore non ha confittenza, quindi è, che alcuni di essi dicevansi non del primo già, ma del Terz' Ordine Francescano: tutti ordimenti, come dice il Papa in quella Bolla, che nascevano dalla temerità, in detrimento della Fede, scandalo

(b) Pratendentes (falso tamen explicat Gloffa) fe a faucta memoria Calefine Papa V. gradeceffore noftre bujufmedi flatut, fou vita privilegium babuiffe; qued tamen etfi oftenderent,

pen valeret fer. Ibidem .

(c) Nonnulli etiam ex ipfir afferentes ( falso tamen inquit Gleff. ) fe de Tertie Ordine Benti Brancifei , Punitentium vocate, pradiftum flatum , G ritum corum , fub velamine talit nominis fatagunt palliare; cum samen in Regula ipfine Tertii Ordinis talis vivendi modut muldatenus fit sonceffus. 1bid.

(d) Temeritate damnabili prasumpferunt Superiores fibi ipfit eligere, ques Minifiras, feu Enfloder ; vel Guardianos , aut nominibus aliis appellant . . . publice mendicare, qued nonnif Re-

Daiefit per Sedem Apoftolicam approbatit licet . Ibid.

<sup>(2)</sup> Et ut ipforum error, veritat, & impietas Religio reputetur, plurimi corum Regu-Zam, feu Ordinem Featrum Minorum, quem Santius Feancifcus inflituit, fe profiteri , & ad ditteram fervare confogunt (idett , fimulant exterius , explic.s Gloffs ) Ibi .

de Eddii, e vituperio dell'Ordine de Minori, e di altri Ordini(a). E appunto anche pel difioro, che dalla fetta degli ercuio Fratuclio Fratuelli intiutto por Franceicano, i Frati Minori fi fegnalarono fra turti nel far guerra contro quella fetta; e farono si gloriofi, e benedetti dal Ciclo i loro fuodori, che al fine affatto la flerminarono, e la distruffero (b). E tanto balterà per li fopraddetti Romiti, e per l'impegno di rimnover da i veri professio della Regola di San Franceico il fospetto di Fraticellismo, nel qual impegno col suo mal'uso delle Bolle Pontificie mi avea potto il Ragioniti della Regola di San

# CAP. IV.

Degli Zelanti, che nell'Ordine Minoritico furono dal 1310. fino al 1318., in cui dal Ragionista si vogliono tutti estinti.

EL prefente Capitolo tratteraffi specialmente di quegli Zelanti, che a Clemente V. rappresentarono alcune rilassirezze nell' Ordine introducte, delle quali si è lavellaro di sopra nel capitolo x., e 5,3. di questo Libro, e didecto motivo a Clemente V. di fare la sia Decretale Exervi de Paradiso. Depoi tratterafi del capicios in Narbonesi, e di altri Zelanti indicreti. Quindi si discorrerà del Ministro generale F. Raimondo Gosffedi, o Gaufecii e sinalmente di Alvaro Pelagio, toccandosi alcune rilassitezze, che questi, al dir del Ragionita i appub alla Comunità dell' Ordine. Il tutto fi trai ni vari paragrasi per distinguere ordinatamente il veto dia falso, i prudenti dagli imprudenti, e per rintuzzare i totti, che a molti de sopradetti va saccondo il Ragionità.

**7.** E

(a) Cum seaque talium damnanda temeritar su ejuldem Fidei derrimentum, Fidelium, fandalum, prafasi Mimerum, & alierum Grdinum opprobrium.... redundare nofeatur &c. lbid.

S. I.

Breve storia degli Zelanti, che rappresentarono a Clemente V. alcuni abusi, corretti nella Clementina Exivi; de' Narbonesi, e di alcuni altri nell' indiscretezza simili alquanto a i Narbonesi.

A Vendo faputo il Re Carlo II. di Napoli, padre di S. Lodovico Vefcovo di Tolofa, che nell'Ordine Minoritico, specialmente nella Provenza, fuscitavansi ogni di le disfensioni fra i Frati Zelanti , e quelli della Comunità intorno all' offervanza della Regola, ne feriffe al Generale, e a Clemente V., suggerendo a questi, che pel rimedio chiamasse alla sua presenza più Reli-giosi meglio sperimentati nel governo, e degni di sede, e da questi s'informasse del modo di acchetare questi disturbi, e del vero stato dell'Ordine circa l'offervanza della Regola. Così fece Clemente: onde in un Conciltoro pubblico proposto questo affare, chiamò alla sua presenza in Avignone il P. Raimondo Goffredi già Generale dell'Ordine, e altri otto Padri con alcuni loro compagni, a lui proposti nel Concistoro; e a questi impose per fanta ubbidienza, e fotto pena di scomunica, che finceramente scrivellero rutte quelle trasgressioni, che nella Comunità dell' Ordine impunemente si commettevano contro la. Regola, e avevan bisogno di correzione; e gli manifaitessero in particolare, se nella detta Comunità si offervava la Regola secondo la spiegazione sattane da Niccolò III.: e perchè avessero turta la liberta, furono esentati per quel tempo, in cui fi dovesse trattare il detto affare, dalla giurisdizione de' Prelati dell'Ordine, e fu comandato a tutti, che rispetto alle controversie allora trattate, nè quelli, nè altri Frati Minori potessero esser molestati, come ap-(1) Ad an, parisce da una Lettera di Clemente V. riportata dal P. Wadingo (1)

1810. #.S.

II. Congregatifi quei Padri riferirono in foripris, che nella Comunità vid. ib. "101 dell' Ordine sostanzialmente offervavasi la Regola, e la dichiarazione di Niccolò III; ma che in certi particolari di alcune Provincie vedevansi alquante. rilassarezze. F. Ubertino di Casale per altro non contentossi della sopraddetta relazione fatta in comune; ma innasprito per la taccia, che da certi suoi emoli avea sofferta, di effer difenditore di alcuni errori pretesi nella dottrina del P. Pier Giovanni Olivi, presentò al Papa, e a i Cardinali deputati, un altra relazione, o scrittura a nome del P. Goffredi, nella quale minutissimamente fece l'accusa di 35. capi di trasgressioni, comprendendo ancor quelle di cose. minime. Circa questi capi di rilassatezze, e di dottrina erronea, fu disputato, e furon fatte scritture così per la parte degli Zelanti, come per quella della Comunità, difesa dal P. Alessandro di Alessandria, che su poi Ministro Generale; e le dispute durarono per due anni, finche poi nel Concilio di Vienna su fatta la Decretale Exiut; la quale pubblicata nello stesso Concilio il di 6 di Maggio del 1312., il Papa ordino al Ministro Generale, e agli altri Prelati dell'Ordine ivi allora prefenti, che proccuraffero di far offervare la Regola, giulta il tenore di tal Decretale; in cui contenevali espressa quella stessa forma di vita. che professano gli odierni Osfervanti, e da cui allontanati si sono gli odierni Padri Conventuali: facendo anche in questo vedere, che etti non appartengono a quella Comunità, per cui fu fatta quella Decretale, e da cui fu ricevuta. Fatta quelta ordinazione, lo stesso Papa comandò a quei Padri, chechiamati aveva alla sua presenza, ed esentati in tanto dalla giurisdizione del Prelati dell'Ordine, che se ne tornassero sotto l'ubbidienza de Superiori della Religione, esortando insieme i Superiori a riceverli caritativamente, e a promoverli indifferentemente, come gli altri Religios, agli ufizi dell' Ordine. Inginocchiosti allora F. Ubertino da Casale a i piedi del Sommo Pontesice e diffe : Santo Padre, io dall' Italia quà ne venni chiamato da voltra Santità, e ben mi ricordo quante ne ho patite fra i miei, e temo di averne a patire anche di peggiori quando farò caduto in loro potere: perciò pregovi a concedermi di offervare la Regola secondo la vostra Decretale, standomene però in qualche luogo non foggetto a i Prelati della mia Religione. Non fu a questi accordata la supplica, dicendo il Papa, che voleva un sol' Ovile, e un sol Pastore di tutto l'Ordine: onde tornaronsene tutti sotto l'abbidienza de Prelati Francescani. Alcuni nondimeno in diverse Provincie, sotto specie di zelo separaronfi dall'unità dell' Ordine, contro de quali procedè il Papa colle cenfure. comandando loro, che tornaffero all'unità, come pentiti fecero moltiffimi, vivendo poi, e morendo lodevolmente nella Religione, come narra il P. Wadingo (1); quantunque il Ragionista scrivesse, che alcuni pochi folamente tor. (1) Ad anno narono alla Comunità (2).

III. Or per parlare de' Narbonesi, e di altri Zelanti simili a questi nell' adante 122. indiscretezza, è da sapersi, che mentre si attendeva l'esito delle dispute, e nice degli Zelanti chiamati alla fua prefenza da Clemente V., passarono all'altra vita (1)Pag. 141. il P. Raimondo Goffredi, e tre altri di quei Religiofi, che convocati furono dal Papa in Avignone. Nella provincia poi di Tolcana, vedendo i Frati Spirituali, che, non ostante la proibizione Pontificia, non mitigavasi contro essi la persecuzione, diedero in eccessi; e persuasi a ciò da un Canonico Regolare. il anale giudicava cosa legittima il loro trasporto, e diceva, che gli avrebbe difest appresso il Papa, si separarono dal Corpo dell'Ordine, e si elessero un proprio Ministro generale, e gli altri Superiori subalterni. Un tal fatto non fu stimato giusto, e legittimo nella Curia Pontificia; commosse anzi gli animi del Papa, e de i Cardinali contro gli Spirituali, che trovavanti in Provenza, onde ne avvenne, che più facilmente credessero quelle cose, che contro essi obbiettavansi da i Frati della Comunita; e laddove prima erano favorevoli agli

Zelanti, desistesfero dal favorirgli (1).

IV. Seguita poi la morte di Clemente V., vacò lungamente la Santa. Sede, cioè, dal di 20. di Aprile dell' anno 1314, fino al mefe di Agosto dell' anno 1316., nel qual tempo fu eletto Giovanni XXII. Colla vacanza della Santa Sede si accoppiò la vacanza del posto del Ministro Generale de Frati Minori. essendo morto a i 2. d'Ottobre dell'anno 1314. il P. Alessandro di Alessandria. e non essen lo stato eletto il suo successore sino all'ultimo di Maggio dell'anno 1316., quando nel Capitolo generale celebrato in Napoli fu affunto al Ministeriato di tutto l'Ordine il P. Michele di Cesena. Nella predetta lunga vacanza molti Religiosi in Provenza, e in Linguadoca in numero di 120, malcontenti

1310. n.z.

(3) Voad. ad

della Comunità dell' Ordine, fi radunarono infieme fotto specie di zelo; e coll' ajuto di alcuni fecolari s' impadronirono a forza de' Conventi di Narbona, e di Beziers, eleffero un Cuttode, e de' Guardiani, variarono la figura de' loro Abiti, facendosi tonache strette, mantelli ufque ad nates, come dice S. Antonino, e cappucci firetti, o aguzzi come quelli de' Cappuccini, se ha da crederfi al Ragionista, che lo afferma nella pag 234., e nella leguente aggiugne. che nella iribuna di S. Giovanni Laterano lavorata a mofaico fotto il Pontificato di Niccolò IV. da uno di quei Zelante, miransi le loro effigie con cappuccio piramidale. Si unirono a questi certi altri Zelanti capricciosi di altre varie Provincie, facendosi arditi di non curare i comandamenti, e le censure de' Superiori, fotto la protezione de Cittadini delle due predette Città, i quali per la divota memoria del defanto P. Pier Giovanni Olivi, fepolto in Narbona, ove dicefi, che rifolendesse con molti miracoli, favorivano a i già detti caparbi Zelanti, che si spacciavano discepoli, e seguaci del mentovato Padre Olivi (1). (1) Frad. Iom.6. ed. Quei di Toscana fra tanto si ritirarono in Sicilia, e quei di Francia furono detti la Congregazione di Narbona. Ma il Generale, non potendo foffrirequesta disunione dell' Ordine procurò appresso Giovanni XXII., che così quei

di Tofcana fuggiti in Sicilia, come anche i Narbonefi Zelanti foffero fatti tor-

Rom. pag. 223. n. 7. 6 8. (1 ) loid .: 12.

266. n. 8.

nare fotto l'ubbidienza de Prelati dell' Ordine. A tal oggetto Sua Santità scrisse una lettera a Federigo Rè di Sicilia, cioè, acciocche fossero consegnati a i loro Superiori gli Zelanti Tofcani (2); e commife a F. Beltrando della Torre Ministro della Provincia di Aquitania il promuover la riduzione de' Narbonefi: (3) Ibi num. quale poi fosse l'esito fra poco il dirò (3). IO.

V. In tanto io noto, che le cagioni, per cui quegli Zelanti fi separarono dall' unità dell' Ordine, furono due ugual:nente frivole, e di niun conto. La. prima fu il vestimento della Comunità Francescana, il quale, come si è moîtraro nel quinto Libro, in fostanza era lo stesso con quello degli odierni Osfervanti . Stimarono i Narbonesi , che una tal foggia di veitimento non. avesse la viltà, e l'asprezza, che deggion essere nell' Abito Francescano; e però fi fecero i mantelli, i cappucci, e le tonache a genio loro, diverse da. quelle della Comunità. La seconda, furono le mendicazioni di grano, e di vino in tempo di ricolta, e il tenersi dalla Comunità dell' Ordine granaj, e cantine, ove conservar quelle provvisioni per gran parte dell'anno. Stimavano i medefimi, che una tale adunanza di limofine non fosse in conto alcuno da tollerarfi, e che i Professori della purità della Regola di S.Francesco viver dovessero senza le dette provvisioni pel tempo suturo (4). Se in quel tempo nella Comunità Francescana fossero stati gli abusi delle rendite, delle succesfioni ereditarie, delle caffette per le limofine, e cofe fomiglianti, possiamo ben credere, che i Narbonefi, da'quali cercavafi il pelo nell' uovo, non fi farebbero aftenuti dall' accufarli, e dal prenderli per motivo della loro feparazione. Mi piacque di far questa offervazione per combattere un'altra volta fu di ciò col Ragionista, ehe pretese antichissime nella Comunità dell' Ordine le rendite, e le altre nominate larghezze. Or tornando alle due cagioni allegate da i Narbonefi, per troncar quei litigi diede in luce Giovanni XXII. la

Voad. som. 6. ed. Rem. P42.171. #. 17.

Vvad. lec. fra le Stravaganti comuni fotto il titolo de verborum significatione ( 5); nella cit.n.18. quale, dopo altamente lodate le due dichiarazioni della Regola Francescana fatte da Niccolò III., e da Clemente V., e la Religione de Frati Minori, commile alla coscienza, e al giudizio de' Superiori Francescani, e de'discreti rispettivamente il giudicare, quale, e quanta effer dovesse l'asprezza, e la viltà del vettimento Minoritico, e se in quetto, o quel vettimento fosse cosa disdicevole al Frate Minore; come anche il decidere, fe in quelto, e in quel Convento far si possano le mendicazioni in tempo delle raccolte, e congregarsi provvitioni pel tempo futuro, ovvero, fe posta ivi camparsi religiosamente con quel folo, che trovafi di giorno in giorno. Appreffo dichiarò, che i Frati nelle predette cose standosene al giudizio de Superiori, fatto secondo il tenore della lua Stravagante, non fossero trasgressori della Regola, o delle Costituzioni dell' Ordine . Finalmente in virtù di fanta Ubbidienza, e fotto pena di fcomunica impofe a î predetti caparbi Zelanti, che deposti gli abiti disformi da quelli del Generale, e della Comunità, fi conformassero a i medesimi, e ubbidissero al Ministro di tutto l'Ordine (1).

(1) Voad.at. VI. Or per ridurmi al filo, e far vedere qual'esito avessero le diligenze anitatione. del P. Beltrando della Torre, che per ordine Pontificio cercar dovea di ri- 18. 6 feqq.

durne all'ubbidienza i Narbonefi, dico, che comandò egli a i medefimi a nome del Papa, che deponessero quella particolar forma di vettire, e riassumessero l'Abito ufato comunemente da i Franceicani; poichè nella Clementina Exiva era rimesso ne Superiori dell' Ordine il giudicare di qual grandezza, viltà, easprezza ester doveste l'Abito de Frati Minori. Risposero i Narbonesi ester questo un punto, sopra del quale non erano tenuti 2d ubbidire a i Superiori : mentre il foro Abitò era conforme alla mente del Santo Patriarca Francesco: e interposero l'appellazione al Papa medesimo meglio informato (2). Avuta il (1) Vide Papa la notizia di questi avvenimenti, scriste agli uffiziali di Narbona, e di Be- Vosassomosziers, acciocche giuridicamente citaffero quei pertinaci, e comandaffero loro edit, Rom. fotto pena di scomunica, che dentro il termine di giorni 10. comparissero alla 2011-167. fua presenza. Eseguite quelle Pontificie ordinazioni, partironsi dal Convento 100 di Narbona i 46. Frati, che ivi dimoravano, e da quello di Beziers i diciaffette, che ivi abitavano, tutti dal Papa nominati nelle fue lettere, e portaronfi verso Avignone. Colà giunti la fera sul tardi, per non andare nel Convento, pernottarono fuori della porta del Palazzo Pontificio. Nel di feguente introdotti alla prefenza del Papa, furono piacevolmente afcoltati : e giudicate frivole tutte le loro querele, comandò il Papa, che se ne andassero al Convento, e tornaffero all' ubbidienza de Prelati dell' Ordine: al che mostrandosi esti ripugnanti, gli fece porre onestamente in arresto, finchè la loro causa non fosse stata disaminata più diligentemente dal P.F. Michele da Monaco, il quale era un Minorita Inquisitore in quelle parti (3).

VII. Tutti di li a poco si ravvidero, e ubbidirono, eccettuati foli 25, di mitigata. esti, i quali sfacciaramente sostenevano, che avea peccato il Papa in facendo 6/12. loro il fopraddetto comandamento, e nel dare alla luce la Stravagante Quarumdam. in cui lasciava al giudizio de' Superiori le sopraccennate co'e, appartenenti al vestimento de' Frati Minori, e all'uso delle cantine, e de granaj, e che peccavano i Frati, vivendo fecondo quella Dichiarazione; perchè la Regola di S. Francesco era la stessa cosa col Vangelo, e perciò i suoi precetti non. poteano dispensarsi neppure dal Papa. Così erravano essi e nel supporre, che

nella Stravagante Quorumdam si contenesse dispensa sopra i punti della Regola.

(3) Ibidema

e nel confondere la Regola col Vangelo, dicendola indispensabile. In tal congiuntura furono chiamati in giudizio anche il B. Angiolo Clareno, e F. Ubertino di Cafale, il primo perchè tornasse all'ubbidienza de'Prelati dell'Ordine, il quale per altro fi difese come si è detto di sopra, ed il secondo perchè avea difeia la caufa del P. Pier Giovanni Olivi, di cui fpacciavanfi difcepoli i Narbonesi; ed anche questi ne usci libero; anzi ottenne un Breve, con cui potesse paffare a i Padri Benedettini, da i quali non fu poi ricevuto: e per quanto può comprendersi da quel che di quello Padre si legge, apparisce, ch'egli era in molta stima appresso il Papa, quantunque fosse un po'di testa calda, e troppo

Yvad. tom. 6. ed. Rom. P#2.171. #. (1) Ibid. Pag. 169. #. (3) Pag-121. (4) 1b. pag.

fegg.

(1) Vide

rigido intorno al fenfo della Regola, e delle Costituzioni de' Frati Minori (1). VIII. Contro i predetti 25. pertinaci Narbonefi per ordine del Papa incominciò a procedere giuridicamente il nominato Inquifitore, il quale, al dir del P. Wadingo, con tutto rigore difamino la loro causa (2). Ma non tutti 362. #.17. quanti ebbero la medefima pena; poiche di essi chi abiurò, e suggi in Sicilia, 28., 6 19. chi fu condannato alla carcere, e quattro veramente oftinati nelle loro propofizioni fopraddette furono bruciati in Marfiglia com' eretici (1). Quei, che titiraronsi in Sicilia, si elessero per capo un uomo ardimentoso, detto F. Errico di Ceva, della Provincia di Genova, e il chiamarono loro Ministro; ma accufati da i loro emuli di erefia, Giovanni XXII. pubblicò contro effi la fua Bolla. Gloriofam Ecclefiam (4), di cui appreffo fi dira; e così tanto in Sicilia, quanto in 312, 108. & Provenza restò del tutto estinta la Congregazione de' Narbonefi, e de' Zeiante capricciofi, ed indifereti.

#### J. IL.

Il Ragionista malamente consonde la Storia de Zelanti, e specialmente di quei Padri, che rappresentaron a Clemente V. alcuni abusi ; e per ciò fare, mula mente si fonda fulla Bolla di Giovanni XXII. Gloriosam Ecclesiam, la quale nella parte narrativa si mostra surrettizia.

I NON evvi dubbio veruno appresso gli Storiografi, che i PP., da i quali a Nolemente V. rappresentati surono alcuni abusi, di cui più volte ho ragionato, fono affai differenti da i Narbonefi, e da altri capricciosi Zelanti. Nondimeno il Ragionilla volle di quegli, e di questi far tutta una causa: onde incominciando ad imbrogliare le cose, nella pag, 240. scrisse, ,, che i Zelanti ,, nell'anno 1310, più oltinati che mai, unironii tutti, e fatti capi della loro », fazione P. Raimondo Goffredi, e P. Ubertino da Cafale, dimandarono prima 20 a Clemente V. l'esenzione da' Prelati dell'Ordine, per aver campo di que-», relargli con maggior temerità, e baldanza; e poi, come fe essi solamente. » intendeffero, e offervaffero la Regola, prefentarono trentacinque querele » contro la Comunità, e pieni di empietà ardirono di affermare anco con-

131

" giuramento, che la stessa Comunità erasi del tutto allontanata dalla mede-

" iima Regola.

H. D'alle sole sue sin qui riferite parole può conoscersi quanto prosondamente in un valo di stele abbia il Ragionisti intira la sina penna contro quei Religiosi, e quanto siagli dispiaziuto, ch' esti facessero a Clemente V. la loro relazione, e dessero motivo alla Decretale Estivi per cui si fia conoscere, che la Comonità non cra Eliana, nè avea l'uso lecito delle rendite, delle sino-cessioni ereditarie, o di altre larghezze biasimate in detta Decretale. Ma veggiamo, quanto eggli si allontantasse dal veve.

III. Affermo in primo luogo, che i Zelanti, si unirono tutti, e fecero loro capi il P. Raimondo Goffredi, ed il P. Ubertino da Cafale. Nell'antecedentemio paragrafo, teffendo di quei Zelanti schiettamente la Storia, dissi, che non si unirono tutti, ma solamente alcuni di essi, creduti veri Zelanti dal Papa, furono chiamati con lettere fegrete, e fu comandato loro, che diceffero la verità circa lo stato dell' Ordine: cioè, se si osservatte, o no, la Regola, e la Decretale di Niccolò III. Ed eccone in prova le parole dello itesso Clemente V. in una fua lettera feritta circa queste cose a turto l' Ordine, e riportata dal P. Wadingo (1), Tempo fa giunse alla nostra notizia, che nell' Ordine vostro (1) Ad am erano alcune cose degne di correzione ..... Essendoci poi nel Concistoro pubblico 1310. 8.3. nominate da uomini degni di fede alcune folenni perfone dell'Ordine vostro di grande autorità, e zelo, dalle quali potevamo, come dicevafi, efferne pienamente informati, per non caricare la nostra coscienza con un tanto affare, determinammo di venire all'inquisizione del vero: e con lettere segrete facemmo chiamare alla nostra presenza il Ministro Generale dello stess' Ordine, le dette persone, e alcune altre dell' Ordine medesimo, a noi note, nelle quali crediamo effer fervente il ZELO d'IDDIO per l'offervanza regolare; cioè, i diletti figliuoli F. Raimondo Goffredi, Dottore di Sacra Teologia, e già vostro Generale, Raimondo (de Giniaco) già Provinciale di Aragona, Guglielmo (de Cornelione) Custode di Arles, Guidone (de Leccis), Ubertino da Cafale, Bartolomco Sicardi allora Diffinitore di Provenza al Capitolo generale, Guglielmo (de Agantico) Lettore, Pietro Raimondi , Pietro Malodi Lettori , con alcuni loro compagni . Dopos dallo stello Ministro (cioè, dal General Gonfalvo) cercammo segretamente. la verità, e indi dagli altri più volte (a). Or queste parole del Papa non ba-

(1) Dildii filii Gereali Minifte, ceterifue Frastina tem Fraisit, quim fabiliti Chini Minimum prifosituis, of funtis. A Diman ad Apphilatus nolin instituim frequenter, & feereis, & teadem in Cenfferis tem feereis, quim publicit, neftris, & Frastum neftre cetti, quim publicit, neftris, & Frastum neftre cetti, quim minimum minimum consideration of cetti describition of cetti, populatic indigentes in Cetti describition of cetti, per cetti, per publici indigentes. Cam manum cettifue, a magna, & feitimum in militire, & Ziliper quan peteremum finels, ut dischause, lapre bit informari, ne talit, que tanti muite negati (spec conferente militar petere, deliberacione defendere al inspirendem de people) ceristem, a Ministirum cinform Oriani Concretiem, di Zilique Perfonas, & quaficam alias cipidem Oriani (Statis NOTA), St. M.Y., per litera feresta et al melan pefereium feitimus securio, violiteri, diletta filia Peterse deliberacione deli

stano per far conoscere, che il Gosfredi, e gli altri nominati Zelanti non. s' ingerirono per loro capriccio, o per impegno di veruna fazione, in rapprefentare a Clemente V. lo stato dell'Ordine, ma tutto fecero per ubbidire al Papa, che, fenza loro petizione, per la fama, che del loro zelo d'Iddio correva, gli avea chiamati a riferire ? Questo francamente a Giovanni XXII. anche F. Ubertino da Casale, allorchè su interrogato di tal fatto, tispose : Santo Padre, io in coteste cose, che feci una volta, l'ubbidienza adempii del vostro Antecessore, ne in esse m' ingerii, se non che chiamato (1). Aggiungali a tutto questo, che le persone dal Papa nominate nella sua lettera, erano tutte qualificate nell'Ordine; onde arroffir fi dovea il Ragionista nel caricarle con tanta

(t) Apud Vvad. ad An. 1 2 1 8. N.11.

atrocità, come se fossero state della più minuta, e volgare moltitudine. IV. In fecondo luogo scrisse de medesimi il Ragionista, che i soprascritti Religiosi dimandarono prima a Clemente V. l'esenzione da' Prelati dell'Ordine, per aver campo di querelargli con maggior temerità, e baldanza. E questo è un

(2) lbid.

giudicare del loro interno fenza fondamento, quando essi, come dice Clemente nella sua citata Lettera, remevano d'incorrer pericoli appresso i Prelati, e i fudditi dell'Ordine, e perciò egli col configlio de' Cardinali esentolli dalla giurisdizione del Generale, e degli altri Prelati, finchè non si so se ultimato quell'affare (2). Anzi, come attesta il P. Wadingo, e Marco da Lisbona, ebbero il precetto di fanta Ubbidienza, e fotto pena di fcomunica di manifestare la verità; e si portarono con molta moderazione, dicendo, che nella Comunità fi offervava la Regola, e la Decretale di Niccolò III., per quanto correva l'obbligazione, quantunque tra i Frati in alcune Provincie nate foffero alcune larghezze (3). Non fu già questo un voler calunniare i Prelati, o un procedere con temerità, e baldanza. Che poi quel congresso di Padri Zelanti, chiamati alla fua prefenza da Clemente V., prefentaffe trentacinque querele contro la Comunità, è uno de' foliti sbagli del Ragionista, il quale non vuol

(4) Vvad. ad an. 1310. #.1. Cronic. p.2. 1.7. c. B8. #.14.

distinguere tra il congresso, che su moderatissimo nella sua relazione, ed il folo F. Ubertino da Cafale, che, come disfi nell'antecedente paragrafo, e (4) Ad ann. come narra il P. Wadingo (4), scaldatofi per alcuni punti, da per se tolo a. 3310. ". 4. nome del P. Raimondo Golfredi accusò 35. vari capi di trafgrellioni, comprendendo ancor quelle di cose minutissime. Pensate or voi, o Lettore, se possaeffer vero, che quei PP, pieni di empietà ardiffero di affermare, anche con giu-

ad. Rom.

Cafali, Bartholomaum Sicardi tunc difficitorem Provincia ad Capitulum Generale, Guillelmum de Agantico Lettorem Biterris , Petrum Raymundi de Corneliano , Petrum Melodii Lettores , eum quibusdam aliit facilt equundem . Et postmodum ab ipfo Ministre (ideft, Generali Gondifalvo ) fecrete exquifivimus veritatem, & a pradiftis aliis plurics subsequenter. Et cum vos secupati diversis, & variis, non in persona propria vacare postemus, prout desiderassemus, & pegotio expediffet ; de communi sam tui Miniffri , & fociorum tuorum , quam etiam pratifirum per nos poratorum concordia, Venerabilem Fratrem Petrum Praneftinum Epifcopum , & dilettum flium noftrum Fratrem Thomam tit. S Sabina Presbyterum Cardinalem fuper ipfo negotio dedimus Auditores . . . Veràm quia distum negotium nontum bebuit fizem , timebantque pradisti ad nos vocati, ut dicebant, ex verisimilibus conjecturis, sibi magna pericula imminere a Pralatis, & fubditis Ordinis antediti ; & quia non debet ad noxum imputari , quod fultum eff ad medelam . Nos de Fratrum noftrorum confilio , & affenfu Fratres Raymundum , Guillelmum .... Guidonem , Ubertinum .... fupradiftos ab obedientia, & jurifdictione veffra , fili Minifter , & Pralati, ac Successorum pettrorum prorsus eximinous, aurante negotio supraditto. Apud Yvad. ad 4BB. 1310. D.3.

ramento, che la stella Comunità erasi del tutto allontanata dalla Regola? Quando eglino stessi, come si ha dal P. Wadingo, e dalla Cronaca or ora citati, rapprefentarono, che nella Comunità medefina fi offervava la Regola, per quanto

Voleva l'obbligazione.

V. Quette fono tutte belle parole, vorrà qui dirmi il Ragionista, il quale dalla Bolla di Giovanni XXII. Gloriosam Ecclesiam ricava, che i sopraddetti PP, fi portarono appunto nella maniera, che fopra egli descrisse: " Onde .. Clemente V. conobbe fubito, ch'erano calunniose le loro accuse, e pesti-" feri i loro sforzi; ma pure gli tollerò con pazienza; e defiderando di emen-" dargli anzi colla pietà, che col rigore, destinò molti Arcivescovi, Vescovi, " Teologi, e Canonifti a difaminare le loro querele. Ne contento di questo " esame, che durò per due anni continui, volle di più, che nell' anno 1312. si , esaminassero con più diligenza nel Concilio Viennense, per maggior soddis-.. fazione de'Zelanti, che lufingavanfi di trovare il Sacro Concilio favorevole , alle loro storte fantafie ... e Clemente V. reso certo, che le querele de " Zelanti erano tutte calunnie, dichiarò, che la Comunità dell' Ordine era. , fanta, e offervantissima: ordinando nel tempo medesimo a'Zelanti di ritor-, nare all'ubbidienza dell'Ordine, e non più andare nella Curia Romana a. ,, proporre fomiglianti inique querele (1).

(1)Pag-141.

VI. Parole al vento son più tosto le sue, dirò io al Ragionista; imperciocchè la Bolla Gloriosam Ecclesiam nella sua parte narrativa, ch' è la maggior parte di essa, è piena di veleno contro i Zelanti dell' Ordine, sacendone di tutti un fol fascio, che comprenda tutti, da quei, che furono sotto di Niccolò IV., fiuo a quelli, che furono nell'anno 1118, fenza far diffinzione. tra i prudenti, e gl'imprudenti, tra gli umili, e i fuperbi. Onde il dottiffino P. Antonio Hiqueo, fotto nome di Dermicio Taddei, nella fua opera, intitolata Nitela Franciscana Religionis (2), e l'avvedutissimo P. Wadingo con forti (1)Pag.135. ragioni conchindono, che la Narrativa di tal Bolla è furretizia, e orrettizia, diltefa, non già da perfona schietta, e sincera, ma bensì da qualche avversario de' Zelanti, o da persona già guadagnata pel loro partito dagli Avversari di tutti i Zelanti . Nell' afpro, e acerbo flik (fcrive il Wadingo) e n'll' agra invettiva contro tutti i Zelanti della Regolare offervanza, non facendosi eccezione di alcuno, facilmente fi conofce, che (la narrativa di tal Bolla) fu ftefa degli Avversari . come più largamente preva l'autore della Nitela Francescana (a). E perchè ad un' animo schietto può anche bastare, per conoscerla tal quale il Wadingo la disse, il vedere, che va contrapponendosi alle parrative contenute nella celebre Decretale Exivi, fatta nel Concilio Generale di Vienna: perciò fenza ripetere i molti e forti argomenti del P. Higgeo nella Etata Nitela, a cui rimetto il mio Lettore, folo dirò, che alle narrative di tal Decretale, o Clementina, ella frequentemente fi oppone.

VII. Conciofiachè nella Decretale i medefi ni Zelanti, che a Clemente V. fecero ricorfo per li dubbi circa lo stato dell' Ordine Minoritico, sono detti Religiofi dabbene, defiderofi, come divoti emulatori, alunni, e veri figlinoli del P. S. Francesco, di osservare puramente, e pienamente la sua fanta Re-

(1) In afpero, acerboque figlo, & acri erga emnes observantia Regularis relatores inve-Mibne , nullo personarum folto discrimine , ab Adversariis digesta facile dignoscitut , ut largine probat Author Nitela Franciscana . Vvad. ad ann. 1318. n.130

gola: e di essi parrasi, che non per superbia, o per odio, ma per dilicatezza di coscienza ricorsero a quel Papa, dimandandogli umilmente la decisione de i dubbj nati circa la loro Regola, e che nascer potevano: laonde aggingnesi, che la loro intenzione fu pia, e degna di effer fecondata (a): ma nella nacrativa della Bolla Gloriosam Ecclesiam quegli stessi, i quali da Clemente V, a cui ricorfeto, lodati fono, come fopra, vengono biafimiti, e mostrati per inquieti avanzi di una fazione superstiziosa, discola, e presuntnosa (b). Nella Decretale dicefi, che agli Arcivescovi, a i Vescovi ec. furono dati ad esaminare i dubbi fopra la Regola (c): nella Bolla affermafi, che furono fottopotte all'esame de medesimi anche le querele de Zelanti suddetti (d). Nella Decre-

(1) Quis verd dilla Santia Regula professores, ac amulatores devoti, ut alumni, & vere filit tanti Patrie (S.Francisci) ... fermenter affeftant ad purum, fer ad plenum pramifam Regulam firmiter observare &s. Verum quia plerumque, ubi entpa non ell, cam timere felent conscientia timorata, qua in vis Dei quideumque devium expavefeunt, non funt al plenum ex diffit deslarationibus (nempe Prædecessorum Romanorum Pontificum) dictorum omnium Fratrum. conscientia quietate, quin circa aliqua ad Regulam , ipsorumque flatum pertinentit , dubitationum in iplis fluttus aliqui generantur, Gr oriuntur, first ad aures noftras plurits, & de quampluribus, in publicis, & privatis Confiforiit eft perlatum . Quapropter per ipfos Fratres Nobis extitit bumiliter supplicatum, quetenus praticie dubiis, qua verurrerunt, & que peffunt occurrere in futurum, adbibere opportuna declarationis ramedia, de banignitate Sedis Apostolica, curarsmus. Nos igitur, cujuc animus ab atate tenera pia devotione efferbuit ad buinfmodi profesfores Regula, & ad Ordinem ipfum totum, nunc autem . . . ad ipfor fovendec aulcibe, & attentias gratiofis favoribus profequendos tanto provocamur ardentias, quanto frequentius intenta mente revolvimus fruduc uberes, quos ex cerum exemplari vita, & falutari doffrina toti univerfale Eeslesia continue cernimue provenire , tam pia supplicantium intentione commoti (ideft , ad purum , & plenum præmiffam Regulam firmiter observandam ) ad peragendum diligenter, qued petitur, fludia noftra duximus convertenda; ipfaque dubia per plures Archiepiscopoc, & Episcopos, in Theologia Magistroc, & alios litteratos, providoc, & discretor examinari fesimue diligenter . Clemens V. in Conflitut, Exipi de Paradiso in Proxmio, in Ciementinis de verb. fignificat. cap.t.

(b) Dudum superflitiof, & discoli bomines in Provinsia Provinsia adversus Communitatem didi Ordinis insurgentes, & fe folos, suofque tompliers de observantia Regula B. Francisci mira vanitate jaftantes , reliquam Ordinis multitudinem de tranfgreffone Regula perperam. judicando notabant ... . quorum vipsreos partue in ipfo fui exertu fel. record. Nicolaus Papa IV. pradeceffor nofter, ... ad veritatic petram allidere cupiem , Generali Ministro, qui tum temporit memorate Ordini prafidebat , diffrifte pracipiendo mandavit , ut bujufmodi prafumptorec disciplina debita goerseret .... Sed corum pestilentissimas novitatec boc remedio compressac fuific potitis , quam extinctas redivivus error enunciat, & triftis experientia manifeffat . Nieper enim nonnulli fastionis superfittes memorata, adjunctis fibi quampluribus de dista Propincia Parvincia, & Provintia Tufcia, & aliis diverforum Fratribus nationum ceram pia memoria Clemente Papa V. Ge. Joannes XXII, in Extravag, Gloriofam Ectlefiam, apud

Bullar. Cherub. Bulla 4.

(c) Ipfaque dubia (ad Regulam Fratrum Minorum, ipforumque Statum pertinentia, qua occurrrunt, & ous cesurrere pofiunt in feturum, ut loquitur Clemens V. in hac fus laud. Decretali) per plures Archiepifcopos, & Epifcopoc, in Theologia Magifros, & alios litteratos, provides, & diferetos examinare fecimus diligenter. Clemens V. in laud. Conftit. Exiti.

(d) Coram pie memeria Clemente Papa V. pradeseffore nostro diverfas Regula quaftioner. diterfafque contra Universitatem delli Ordinis proposucre querclae; & quasi ipsi foti , ipsorumque complices B. Francisci Regulam & perspicacini intelligerent, & reflicacins adimplerent,. notam officnis contraria in Universitatem diffi Ordinis impie deterquibant. Joannes XXII. in laud, Extravag. Gloriofam .

tale fi parla con rispetto di coloro, che a Clemente sposero i dubbi : anzi, se discorriamo di quei, che col P. Gosfredi secero la relazione al Papa sopra lo flato de Frati Minori, circa l'offervanza della Regola, e della Decretale di Niccolò III., vedemmo poc'anzi in quelto, e nell'antecedente f., dalla lettera Pontificia, e da' documenti tratti dagli Scrittori dell' Ordine, ch' effi non fi portarono di proprio capriccio in Avignone ad accufare la Comunità dell'Ordine, ma furonyi con fue lettere chiamati dal Papa, e fu loro comandato dal medefimo, che una tale relazione ttendeffero: e nella Bolla Gloriofam non folamente non fi ha di effi alcun riguardo, ma dicefi, che furono tollerati con pazienza dal Papa, benchè fubito concfetuti per calunniatori : e fupponfi apertamente, che di propria lor volontà, senza ester colà chiamati, presuntuosamente s'ingeriffero in querelando la Comunita, e movendo quiftioni : laonde affermali ancora, che da Clemente furono licenziati fdegnofamente, con ordine di non più tornare alla fua prefenza , fotto il pretesto di tali quissioni , o querele: cofa certamente affatto fuor di proposito, ed incredibile verso quelli. che colà non portaronii altrimenti, che chiamativi, e non riferirono fenonchè coffretti dal precetto Papale in virtù di fanta Ubbidienza, e fotto pena di scomunica. È se il Ragionista non vuol negar la fede at P. Wadingo (di cui fa molta stima quando può da esso trarne qualche arzigogolo) questi riferisce, che dallo ttesso Generale il Papa ebbe una buona testimonianza circa il P. Ubertino da Cafale, e gli altri da lui chiamati con effo in Avignone: onde fufcitatasi dopoi contro quei buoni Religiosi una tempesta di persecuzioni, e di accufe, per opera di certi Frati della Comunità, il Papa bandi dalla fua Curia-F. Buonagrazia da Bergamo loro avversario (a). Se il Ragionitta ripiglia, che quello fatto il Wadingo non lo racconta di suo, ma il prende dagli scritti del Clareno, il quale, come zelante, è sospetto: lo ripiglierò col Wadingo, che fe fi vuol folpetto come zelante, fi merita per altro una piena credenza per la sua pietà, e per l'opinione di fantità, in cui se ne mori (1). Ma lasciamo le (1) Ad an. altre riflessioni, e soltanto a considerare fermiamoci, che la Bolla Gioriosam \$318. n.17. narra i fatti feguiti fotto Clemente V., e con Clemente V., e la Decretale 6 27colla lettera foprallegata di Clemente V. narra gli stessi fatti. Or se sa guerra la narrazione di quella Bolla colla narrazione Clementina, ogni persona giudiziofa non dovrà stare più tosto a quel , che si riferifce ne' documenti di Clemente, che a quel, che sta scritto nella Bolla Gloriofam, parecchi anni posteriore a i fatti? Per queste ragioni, se anche avesse mancato di provare per furretizia, e orretizia la narrativa di quella Bolla il dotto Hiqueo nella men-

(a) Qui Clemens pradeceffor bujufinadi bomines benignitate mazis, qui'n feveritate fatagens emendare , illorum peftiferos conatus patientia virtute tolerane , predittes queftiones , atque querelas pluribus Archiepifeopir, Epifcopis, & Sacra Theologia professous. & aliin viris , frientia praditio , diferetione dotatis examinandas commisti , to ad furm audientiam. perferendar , quibus diligenter, & cum multa maturitate peraftis, prafatam Religionem , Santham . Gr., ut eins utamur fermonibus . muris observantia requ'ares hemiter unitique afternit eireumelusam; & quadam, qua eirea Regulam dubium sensum afferre poterant, deelaravis 2 diffritte pracipiendo mandane, ut difft Fritres, qui contra prafatam Communitatem Ordinis bujulmodi qualiones moverant, & querelas, ad Conventus, unde diserferent, reverterentus, & futs Superioribus obedirem bumiliter, & devoté, basum qualionum, & querelasum pratextu ad Romanam Curiam de catero minime rever uri . Laud. Extrav. Gloric am Ecclefiana. Ibann. XXII.

tovata Nitela, io farci per affermarla per tale; quanto più dunque potrò farlo, dopo che di proposito, coll' applauso del P. Wadingo, l'ha per tale dimostrata

quel dotto Teologo?

VIII. Può per tanto il Ragionista ritrarre a se, come gittate al vento, tutte le propofizioni contenute nel fuo foprallegato tefto, e tratte dalla narrativa di detta Bolla Glorioj..m: la quale non potendo regger se stessa, molto meno può reggere le colui garbatithme gentilezze, con cui tenta di screditare i Zelanti tutti in un fascio. E poteva contenersi eziandio dallo scrivere, che i Zelanti fuggiti dalla Tofcana, e dalla Provenza in Sicilia ,, precipitarono in... " molte erefie, fingendo due Chiefe, una Carnale, l'altra Spirituale, e che ", nella Spirituale vi erano essi soli; negando a tutti gli altri Sacerdoti, fuor ., che a fe stessi . l'autorità di consecrare . e assolvere . togliendo assatto il " giuramento; e a' Sacerdoti peccatori la facolrà di confecrare; e cadendo .. anche in mille altri deliri circa il corfo de tempi, circa la fine del mondo, " e circa l'Anticristo, che dicevano già venuto. Quali tutti errori essendo " stati condannati da Giovanni XXII. per la detta sua Bolla Gloriosam Eccle-" fiam, perciò de' Zelanti, ch' erano in Sicilia, alcuni furono carcerati, altri " si chiusero in certe grotte, e quivi per qualche tempo surono mantenuti da " loro fautori; altri si fuggirono tra gl'infedeli, e quegli, ch'erano sparsi nelle " Provincie andarono fuggendo or nell'una, e ora nell'altra parte, e alcuni pochi folamente tornarono nella Comunità. E in tal guisa finì la fazione (1)P3g.141, ,, de' Zelanti (1) .

(1)PJg.141, € 243,

IX. Poteva, diffi, contenerfi dallo ferivere queste cofe, col porre macchie nell'Ordine Francescano, difeso da tanti Scrittori. Che coloro, i quali dalla Provenza, e dalla Toscana fuggirono in Sicilia, fosfero poco di buono, da per me il confessai nel 6. antecedeure. Ma che precipitassero in tante erefie fuori di quelle accennate, nell'antecedente f. concernenti la Regola, e le Decretali di Clemente V. e di Giovanni XXII., mi fi permetta, che io non lo creda, rimettendomi al giudizio del P. Vvadingo, il quale de fopraddeti Zelanti così Icriffe: Tutte queste cose ho io distribuite per varj anni ,ed estratte da monumenti approvati, ne potei ne detti Frati altro subodorare, fuori di una eccessiva temerità, e pervicacia in quella lor' opinione, circa l'osservanza della. Povertà, fuori d'un eccessiva stima della loro Regola, che da essi era voluta. uguale al Vangelo, e da non potersi dispensare neppur dal Sommo Pontefice; efuori di una troppa libertà, e abbandanza nel loro fenfo, per cui con temerità, e scandalo scossero da se l'ubbidienza a' Superiori; che poi tenessero, e spargessero queste cinque eresie, e gli altri aggiunti errori, giudicherei, che dovesse ascriversi non tanto alla verità, quanto alla suggestione de loro Avversari. Ve ne. fu forse qualche luno infetto di tali errori, e l'infamia di quello passò in tutti; non effendo verifimile, che quei delitti si diffondeffero in tutti (2). Così l'Annalista, dopo aver ben bene esaminata la Storia spettante a quei Frati: e provail ioprallegato suo sentimento colle offervazioni fatte nel decorso de suoi An-

(1) V v a a , a d a n . 1 3 1 8 . n . 18 .

il loprallegato fuo feotimento colle offervazioni fatte nel decorfo de finoi Annali; poichè, com' ei più volte conobbe, fu costumanza, in varj tempi, di alcuni Avversari de' Religiosi Zelanti il calunniar quetti di cresta, o funili delitti. Così fu calunniato il B. Giovanni da Parma, il B. Tommaso da Toltatino cosi fuot compagni Martiri, il B. Corrado d'Offida uomo fantifimo. Ubertino da Cafake, il B. Anguolo Clareno, F. Libergato, e i compagni Romiti di S. Pier Colellino (1). Così fu calunniato ne'tempi della nascente Famiglia Osservante (1) Prad, el fotto F. Paoluccio Trinci il Ministro generale F. Tommaso Farignano, che an. 1318. n. l'avea favorita: e dalla calunnia purgossi nella Basilica di S. Pietro in Vati- 14-6-15. cano alla prefenza di tre Cardinali, e di molti Prelati, e Religioli, e di nu-meroso popolo, con cento, e più testimoni favorevoli (2). E così venne tom. 8, ed. calunniata tutta la famiglia Offervante nell'anno 1428. dal vetufto estinto Rom. Pag. Conventualesimo; e purgata ne su solennemente da S. Giovanni da Capistrano 211. 1114. alla presenza di tre Cardinali , a ciò deputati da Martino V. (3). E così di (3) Chrenol. eresia calunniati furono altri Religiosi Zelanti. Onde non è fuori del verssi- Seraph. pag. mile, che anche i fuddetti capriccicsi Zelanti ritiratisi in Sicilia, da qualche. 97. Toffg. mile, che anche i fuddetti capriccion Lemiti rittatti in ordine, da quanche la pagarsi, duno de loro Avversarj fossero ca icati d'infamia più di quello, che ne portassero per li loro eccessi, e la caricatura s'inserisse malignamente nella nar- tom.to.pag. rativa della Bolla Gloriojam Ecclesiam, e si facesse in Francia credere anche dal 141. 11.8. Papa.

X. Finisco, riavvertendo, che il nostro Ragionista nel sistema del capitolo 1x. divide l' Ordine in due fazioni : una e quella di F. Elia, e questa. vuol che fia la fazione di tutti i Santi, che nell' Ordine fiorirono prima del Concil o di Vienna: l'altra è quella degli Spirituali, o de Zelanti incominciata da F. Cefario di Spira, fecondo il Ragionitta (4), e continuata per 63. anni, (4)Pag.1450 cioè, fino al Concilio Vienneuse, la quale, secondo il medefimo, puo anche \*\*\* dirfi la fazione de' Cefarine: e a questa fazione, di cui furono anche più compagni di S. Francesco, e molti discepoli, vuole il Ragionista che si attribuisca tutto il vituperio de' Narbonesi, de caparbi, degli eretici, e di tutti i cattivi Frati bialimati nella Bolla Gloriofam. Di quetta fazione vuol che fosse biasimevole il cominciamento, peggiore il progresso, e pessima la fine. Oh che bell' onore del B. F. Cefario, de' BB. Compagni del S. Patriarca, e de' fuoi fervorofi difcepoli! Che belli encomi di coloro, che fecondo San Buonaventura, erano il fottegno dell' Ordine! O, per lasciar le ironie, che incredibili confusioni di cose, cangiamenti d'idee, perturbazioni di fantasse! Ci vuol far credere, che una fazione fondata sopra una scomunicata radice, qual fu Frate Elia. fosse la madre de' Santi; ed un'altra fondata su di molte benedette radici , quali furono tanti Beati Spirituali , o Zelanti, foise la madre soltanto degli empi. Ci voglion altro, che fittemi capriccioti, o mio Ragionista: vogliono effer prove, se volete vincer la causa; e bisogna dittinguer il bianco dal nero. fe volete effer creduto: non tirar giù di tutti i Zelanti alla peggio, ful folo fondamento, che alcuni di essi surono perversi, quando tanti, e tanti ebbero un zelo discretissimo, simile a quello di S. Antonio da Padova, quando questi 6 oppose alle rilassatezze di F. Elia, e menarono, e conchiusero vita religiofiffina in concetto di Santi.. Dovevate ricordarvi pure, che, come fignificalte nella prefazione, il voltro difegno, nello scrivere le Ragioni storiche de' PP. Minori Conventuali , era di porre termine nelle controversie suscitate, ed introdotte nella Sacra Congregazione de Riti, fe i BB. Andrea Conti, e Andrea Caccioli, e la B. Michelina possano intitolarsi Conventuali, oppure debbansi nominare affolistamente dell' Ordine de Mineri. Or se voi nelle Ragioni Storiche inculcate costantemente, che la fazione de Santi, e de Beati fu la sola Eliana, se dite che quelta fazione stendevasi quanto tutta la Comunità dell' Ordine, e che la fazione non Eliana, ovvero la fazione de Zelanti era una combriccola di Tom.II.

fanatici, d'inquieri, di fuperitiziofi, di calunniatori, e anche talvolta di ereticia voi venite a far due pregiudizj: uno a voi, ed è il negare, che a i Conventuali appartenga il B. Andrea Caccioli da Spello; perchè questi non era certamente della fazione Eliana, anzi, come si ha dal P. Wadingo (a), e dal P. Marchefelli Minore Conventuale nella Vita del medefimo Beato, pati da. F. Elia moltissime perfecuzioni insieme cogli altri Zelanti dell' Osfervanza regolare, o della vita Minoritica, perseguitata da F.Elia: l'altro al Beato stesso; perchè, essendo egli stato del numero de Zelanti, resta soggetto a tutte quelle note di ignominia, con cui, fenza eccezione di veruno, voi colorite quella. Fazione, come quello, che morì nell'anno 1264, quando era Generale San. Buonaventura. Così per altro succede a chi sa nuovi sitemi.

### J. III.

Si difende dalle accuse del Ragionista quello, che stese la Bolla Ite & vos di Lione X., il P. Raimondo Goffredi , e il P. Alvaro Pelagio.

L Gonfio il Ragionista, per aver trovata la surretizia, ed orrettizia narra-tiva della Bolla Gioriosam, su cui sermar potesse (benchè in salso) un piede nel lotteggiare contro tutti gli antichi zelanti, fpicca un falto, e paffa a non far conto della celebre Concidoriale Bolla Ite e vos di Lione X., attaccando il dittenditore della medefima, e dice nella pagina 243.: ", Onde non .. mai più voglio credere all'abbreviatore della Bolla Ire de vos di Lione X... " distela nell'anno 1517., dal quale i Zelanti contrari alla Comunità nel Con-" cilio Viennense celebrato nell'anno 1312., dugento, e cinque anni dopo , il fatto, fon denominati Spiritu ferventes, a Deo miffi, Con quelta, econ altre Bolle di Lione X., siccome anche con più Decreti delle sacre Congregazioni pare che abbia voluto far la guerra il Ragionitta ; mentrenon di rado va ituzzicando, e chiamando all'efame le cofe ivi disposte. Onde avrei anche potuto intitolare quelta mia povera Opera contro al medefimo, col titolo di - Apologia per le Bolle di Lione X., e per le facre decifioni Romane, fatte in favore de PP. Minori della Regolare Offervanza; mentre la giustizia, e il retto procedere usato in tali Bolle, e Decreti vengo io difendendo, nel protegger quella Causa contro al Ragionilla: ma volli, che foprabbondaffe la modettia; e però mi contentai del tirolo, che già le ho dato. Certamente se nella prefata Bolla di Lione i diritti della Primogenitura Francescana, cioè, il Ministerato di tutto l' Ordine de Frati Minori, la precedenza, e cofe fimili, dati fi fosfero alla Comunità de PP. Conventuali,

<sup>(</sup>a) Deceffit boc eedem anno (1264.) die 3. Junii in Patria fua atatis anno 83. Beatus andreas Hispellas .... Anno 2213, atatis 44. a S. Francisco sui Ordinis babitum sufcepit . Anno 1116. Santto Francisco adfitit movienti . . . Reversus in Italiam per aliquet annes pradicavit per Civitates, & oppida Lombardia. Paftus a Fratre Elia Generali Miniftro multas moleftine, finut cum alije regularie Inflituti propugnatoribut, tulit patienter . Vaad. 1010-4. edit. Rom. pag-134- fl. Xp-

e non legati in perpetuo, e confermati a quella degli Offervanti, farebb ella fara filmata dal Ragionitta una Bolla delle più cfatte del mondo, ed il di lel abbreviatore farebbe flato un uomo infallibile; ma perchè la cofa non andò così, la Bolla non ha tutto il buon concetto, e chi la flefe o era appafio.

nato, o non fapea di Storia.

II. Veggiamo un po', se ha tutta la ragione di così accusarlo. Ecco le parole, che critica nella Bolla fuddetta: Dopo questi, come nell'ora festa, usciron suori alcuni Frati ferventi di Spirito, i quali dal Saero Concilio di Vienna, come da Dio, mandati, e confortati ravvivarono il vigore della disciplina quasi (nervato (a). Queste parole, acciocchè di appassionato, o d'ignorante potesse accusarsi, chi ve le pose, dovrebbero intendersi de Narbonesi, o di altri cattivi Zelanti, a i quali fi convengano i neri caratteri della narrativa. della Bolla Gloriofam. Ma non possono quelle intendersi se non che, o di quei Zelanti, i quali col P. Goffredi chiamati furono da Clemente V. a dar giutta relazione dello stato dell' Ordine, e furon' occasione, che nel Concilio Viennense si facesse la Clementina Exivi; o di quei Prelati, che dopo il Concilio Viennense impiegarono gloriosamente l'opera loro nella riforma dell'Ordine. ful tenore della nominata Clementina : imperciocchè i Narbonefi , e altri cattivi zelanti non furono mandati, e confortati nè da Clemente V., nè dal Concilio di Vienna, anzi dalla Sede Aportolica furono avviliti, e dilanimati; e per la Clementina fi accefero più tofto di rabbia , filmandola falfamente un privilegio difpensativo, in cambio di prender animo, e sorza per ritituire all'Ordine il primiero candore. Se quelle parole s'intendono de primi, fi accordano appunto colla lettera di Clemente V. da me trascritta nell'antecedente f. nella quale gli chiamò persone ferventi di zele divino per l'Osservanza Regolare; e che tali foffero, fi è provato nel detto 6, allegandofi fortiffimi documenti di Clemente V., che gli chiamò, e gli conobbe, e ne fu informato anche. dal Generale, e da altri Prelati, e ributtandofi come furrettizia, e orrettizia la narrativa della Bolla Gloriofam: onde non ne starò a dir altro: poichè la ragione sta per quello, che distese la Bolla di Lione X, finche il Ragionista non abbia apportati altrettanti documenti contro al medefimo, e contro alla Lettera, e alla Decretale di Clemente V. contemporaneo, e ben informato de' predetti a fe chiamati Religiofi. Per altro io fon di parere, che quelle. parole non s' intendano de i detti Religiosi; poiche il Padre Goffredi, già Generale, morì prima della celebrazione del Concilio di Vienna, e della pubblicazione della Clementina, come anche tre altri di quei, che seco erano ftati chiamati dal Papa; onde non potè uscire alla riforma dell' Ord ne, mandato, e confortato dal Concilio di Vienna: il P. Ubertino, come fopra si disse, in vece d'ingerirsi nella detta riforma, dimandò licenza di starsene separato, e poi di passare a i PP. Benedettini: gli altri tutti di quel Congresso non erano allora Prelati, o di tal grado, che ad essi appartenesse quell' impresa, nè si sà che dal Concilio mandati fossero, o che ad esercitarsi per la riforma dopoi si metteffero.

2 III.

(2) Post bos, voluti bora sexta, predierum spiritu serventes Frates nomnulli, qui a savo Viennens Constile, tempama a Dos, miss, de rosferati, envoratum porà displitus ecussivan ad sua principia revouvente. Leo X. in sua Consistratii Constitute, de & vos supp. Luud. (1) Ad an. 3312. n.5.

abbiano ad intendersi di quegli altri Religiosi, che animati, e confortati dal Concilio di Vienna, dopo pubblicata la Clementina Exivi, uscirono animosi, e zelanti a far la riforma dell' Ordine, riducendo i Conventi, e le Provincie all'offervanza della Regola, fecondo il tenore della Clementina. Furono quetti il Ministro Generale P. Gonsalvo, e molti altri Prelati Francescani, i quali, come narra il Wadingo (1), esortati furono dal Papa all' opera predetta; ed è ben da crederfi, che alla medefima efortati fossero, e confortati anche da i Cardinali, e da i Padri di quel Concilio, i quali occupati fi erano, ed affaticati per la dichiarazione della Serafica Regola. Onde il Cardinale F. Vitale dal Forno l'anno feguente alla pubblicazione della Clementina 1313., non contento delle premure fatte dal Papa, e dal Concilio per l'offervanza della Regola, ful tenore della Clementina, come zelante Francescano scrisse al Capitolo Generale, congregato allora in Barcellona, inculcando le medefime cole, e scongiurandone i Padri Capitolari da parte di S. Francesco loro Padre; con fignificare in oltre, che Clemente V. fi farebbe turbato fino all'ultimo fegno, fe avesse mai saputo, che la sua Decretale non sosse osservata (2). E per verità quei Prelati non intefero a fordo; poichè il Generale F. Gonfalvo tantolto chiulo il Concilio incominciò ad operare per torre affatto dall' Ordine gli abali, e specialmente quei, ch' erano contro la Poverta; e tanto fece, che di lui lasciò scritto il P. Alvaro Pelagio contemporaneo, qualmente spropriò l'Ordine tutto, e fulmino la scomunica contro quelli o Prelati, o sudditi, che dentro certo termine non rinunziassero, avendone, le rendite a i donatori di esse, o a i

III. Stimo adunque, che fenz'altro le allegate parole della Bolla di Lione

(2) Apud Firmamensum trium Ord. part. 3. fol. 68.

fo (a). Ed il citato P. Wadingo narra del medefimo, che terminato il Consilio farmò di virti, e di fortetzza per riformare le cofe, che parevano di troppo larga difciplina (b). Ed è ben da credeffi, che a Gonfalvo proporzionatamente cooperaffero gli altri Prelati inferiori, parimente dal Papa, e dal Concilio animati alla bell' opera.

IV. Non vedete or voi, o mio ingenno Ragionifia, quanto bene a quello Miniftro Generale, e agli altri Prelati della Comunità dell' Ordine fi convengano le parole della Bolla he te vos, cioc, e to uficirono fuori altrui Frati friventi di fpirito, i quali dal Sacro Concilto di Vienna, come da Dio, mandati, e confortati reflitutiono di vigiro e dalla diffoplina quelfi furvator Ma fe a quelli ben fi convengono, poichè quelli non furono del Narbonefi, o di altra gente contrari alla Comunità dell' Ordine, e baifmata nella Bolla Gilviofi mi di Giovanni XXII., ma furono della Comunità iteffi , madre de Santi; anzi la parte più nobile della medefima; Voi, anche fecondo il voltro graziofo fi-

loro eredi, la qual cosa su fatta .... e perciò da certi su perseguitato .... ma... egli riposa en i Santi Padri in pace, vero Vicario, e successore di S. France-

Rema delle due fazioni, avete tutto il torto in non voler credere all' abbre-

(a) Totum Ordinem exproprievii in vita fua , & fententhum excummunicationj; tulit onto more fraters foolitus , & Fedatus , nifi intre certum terminum , illii, a quihus ba. bhant, reddinus , ord everum bacebus refigurent, quad & fedatum oft. & proprie bac a qui-bufdam perfensionem palu eft. ... & jeje eum Patribus Sandir requesfeit in pres, & Francefei verus Vierrius , & Sandir requesfeit in pres, & Francefei verus Vierrius , & Sandir ; Annay Patrigus Bandir van Bandir se dan 1331 n. na.

(b) Expleto Concilio (Minifter Generalis Gondisalvus) accinnit se virtute, & fortitudine ed reformando, qua videbantur lanioris disciplina. Vvad. ad ann. 1312. n.g.

viatore della Bolla Ite & vos , quasi che que li nominasse ferventi di spirito i Zelanti da voi mal conci, e screditati. Ritrattatevi dunque or almeno dopo che avere apertamente conofciuto, che ferventi di (pirito furono appellati da quell' Abbreviatore i più incliti Religiofi della vostra Eliana fazione, la quale fognatte perfutente, viva, e itefa quanto tutta la Comunità dell'Ordine Fran elcano, anche nel 1212, e coronata di palme nel combattimento contro i Zelanti della fazione Cefarina, parimente in tal tempo fognata vivente. Il torto avete, ripeto, o mio Ragionilla carillimo, anche fecondo i voltri principi, allorchè scrivete: ma sia pur tutto vero quanto nella parte enunciativa della Bolla Ite & vos o di proprio moto, o ammaestrato dagli Osfervanti scrive l'Abbreviatore (1). Non vi è da temere dell'ammaestramento degli Osser- (1) Paparso vanti, o del capriccio dell' Abbreviatore, ogni qualvolta ivi con tai parole fi lodano il Capo, e i membri della fazione Eliana, e non la combriccola de' Zelanti, per parlare fecondo il vostro buon gusto. Potevate anche astenervi dal notare, che per molti anni è posteriore al Concilio di Vienna la Bolla di Lione; perchè una tale polteriorità non fa punto a proposito, come colta da quanto diffi fin' ora .

V. Di quetta Conciftoriale Bolla di Lione per ora si è detto a bastanza. e, quant' occorreva, difeso si è il suo distenditore: tempo è di far passaggio a vedere, se al P. Raimondo Gosfredi si convengano quei biasimi, che coll'autorità di alcuni Scrittori gli accumulò il Ragionità, idegnato contro al me-'desimo, perchè dalle carceri liberò alcuni Zelanti della Marca, de' quali fopra ragionai, e perchè fu uno de chiamati da Clemente V. a far la relazione circa lo stato della Comunità dell' Ordine. Di questo Religioso per tanto nella pagina 238. delle Ragioni storiche si compiacque di fare il seguente elogio: , Convien fapere di questo Generale (F. Raimondo Gaufredi , o Gof-, fredi ) che la Comunita dell' Ordine lo chiamò (1) phantasticorum, & su- (1) Postat ,, perstitioforum bominum fautorem; che Bonifacio VIII. (2) appunto per quelto antigo. ". , lo affolvette dal Ministero; che il Pisano 3) dice di lui: Quia multa se andala (2) Iden ad ., in Ordine Suscitavit, malo fine terminavit; e Sant' Antonino (4) de hac luce an. 1395. n. " megravit occulto Dei judicio, " In oltre a questi vituperi, che contro al 14. P. Goffredi particolarmente aduno, il fece anche partecipe delle altre tac- (1)Conformcie, con cui aggravo più volte la fazione de Zelanti in comune.

VI. Ma io di questo Religioso appresso gli Scrittori trovo altri elogi, e altre qualifiche molto diverse da quelle, che apporta il Ragionista. Fa fede il P. Wading , che dagli Scrittori dell' Ordine comunemente vien egli lodato; poiche il P. Raimondo Goffredi fu nobile di nascita, Massero in Sacra Teologia, di vireù atorno, mansueto, pio, e divoto, fautore de buoni, e zelatore. fortifins della disciplina regolare, e della povertà Evangelica (5). Altrove pel (5) Pond. medelimo apporta la testimonianza del P. Pietro Ridolfi da Tossignano Minor Rome Pise Conventuale, scrivendo: Quelti nobile di stirpe, manfueto, pio, e amatore di ano. n.11. surti i buoni, è diferetto dal Ridolfi (6). E finalmente appreffo lo fteffo An- (6) bid pagnalista dal Volterrano il Gosfredi è detto molto utile per governar l'Ordine . 338. n.140 Queste degne qualifiche del medefimo P. Goffredi furono ben conosciute dal Corpo dell' Ordine adunatofi nel Capitolo generale di Rieti, celebrato nell' anno 1189, alla prefenza di Niccolò IV. Sommo Pontefice, di F. Bentivenga Vescovo di Albano, e di F. Matteo d' Acquasparta, Francescani amendue, e

11 P.z.

(4) P.3. folo

Cardinali di Santa Chiefa, e alla prefenza di Carlo II. Re di Sicilia, e della Reina fua conforte Maria, genitori di S. Lodovico Vescovo di Tolosa, eamantifimi dell' Ordine. Imperciocchè allora, quantunque il Papa aveffe man feitato il fuo desiderio, che avea, perchè foss eletto Generale un certo Religioto fuori del P. Goffredi; nondimeno il Capitolo non altri volle fuori del Goffiedi, e questi su eletto comunemente, come anche narra il P. Wadingo a quell' anno. E Morco da Lisbona foggiugne : Dubitarono, che alcum eredesiero, che Sua Santità restasse alguanto mal soddisfatta di detta elezione, non essendo stata secondo la volontà sua: contuttoció ammesse tutti i Cardinali al Capitolo , e dapoi che fu fatta l'elezione, il Papa predicò, e laudò molto l'Ordine, manifestando pubblicamente P elezione del detto Ministro esfere stata fatta di volonta dello Spirito Santo, Questo Generale era nobile di stirpe, ma molto più per la scienza, e virtù sua. Fu nel suo governo molto mansueto, e pietoso, e divoto, e molto zelofo della fua professione, come ne fece testimonianta Clemente V. nella fua lettera. Fu parimente grand' amiço di quelli, ch' erano tali, e li favoriva affai, facendo poco conto de i rilafciati, e di quelle, che fi gloriavano della rilaf-(1) Cron, t. (azione (1) . Queste ultime cose sono tutto il delitto del P. Gosfredi.

3. l.5. c.18,

VII. Potrei per queite medefime cofe anche citare l'antico Scrittore F. Mariano, allegato nel margine da Monfignor Marco, un manufcritto intitolato Ghronica Generalium Ministrorum, che conservasi nella Libreria d'Araceli, e dal leggerfi nella pagina 107. in esso, che quando su scritto speravasi la Canonizzazione di S. Elzeario, canonizzato da Clemente VI. nell'anno 1349., ben si distingue più antico dell' anno suddetto, o della mentovata canonizzazione. Potrei addurre anche altri documenti; ma non voglio su questo punto, ch'è fuori del mio impegno, trattenermi pili che non fia necessario. Noterò soltanto, che la buona sama del P. Gosfredi non si perdette nè pel tempo, in cui fu Generale, nè dopo che da Bonifacio VIII, fu deposto dal Generalato, per ragionche non avea voluto accettare un Vescovado, dichiarandofene inabile : con ciò sia che nell'anno 1299, cioè, trè anni dopo ch'era finto deposto dal Generalato, il glorioso S. Lodovico Vescovo di Tolosafacendo il fuo testamento, così fece leggerci in quello: Faccio poi, e ordino Escutori di questa mia ordinazione i RR. PP, e Signori Vescovo di Arles ec. ec. e il prefato Religioso F, Raimondo Goffredi, di manierachè tutto quello, il quale da tutti insieme, o da qualunque di essi col predetto F. Raimondo si giudicherà da ordinarsi , o da farsi, sia ben ordinato , e ben fatto (a). Ecco talmente dispotto il testamento, che tutte le cose dovessero dipendere dal P. Gosfredi. Or potremo noi credere, che un Religioso di tanto credito, e di ranta buona. fama, fosse un discolo, un capoparte de fantastici, de disubbidienti, de calunniatori, degli empj, degli spergiuratori, de fediziosi? Credalo pur chi 1 vuole col Ragionista, che io per me lo stimerò sempre un Religioso da bene. quantunque odiato da alcuni pel zelo d' Iddio, che nel suo petto alloggiava in favore dell'offervanza regolare.

VIII.

<sup>(3)</sup> Executores autem bujue mes ordinationis fatis, & ordina R.R. in Chrifte Patree Demious Archeeffequem Archeeffequem Archeeffequem - & religiafum virum perfainem Reynoundum Guerfecti.... its elicitet, quad amene finuit, ord quienque esfetum cum practific beste Reynanda weinnandum, voi fueinandam dauerit... roboris habeat fermiestem - Acta Sanctorum ad dicta... 1909. Augusti 1998. 788. a. 645.

VIII. Onde gia vengo a rispondere brevemente alle testimonianze degli Scrittori contro lui allegati dal Ragioniila. E per quel che spetta alla Comunità dell'Ordine, dalla quale, dic' egli, citandone in prova il Wadingo, che il P. Goffredi fu appellaro fautore d' uomini fantastici, e superstiziosi, dico che il Ragionitta molto s'inganna; poichè le parole del P. Wadingo, da lui citato, fono le feguenti : di qui (cioè, dalla scarcerazione de' Zelanti Marchiani fatta fare dal Goffredi ) nasque un mormorio contro al desto Generale , e la cospirazione di ALCUNI, che dicevanlo fautore d'uomini fantastici, e superstizzosi: ne ceffarono di odiarlo, finche fotto Bonifacio VIII. non lo videro deposto. Se quelli furono alcuni soltanto, e anche de' contrari a i carcerati Zelanti; dunque non fu la Comunità dell' Ordine quella, che in tal guifanominò il P. Goffredi . In quanto a i testi di S. Antonino , e del P. Pisano, ripeterò quel, che diffi di fopra; cioè, che il primo in cofe di ftoria è stato più tosto sollecito di trascrivere tutte le carte, e cartuccie, che di esaminare i fatti riferiti: e forse in tempo suo non mancavano carte contro il Goffredi, per aver questi avuti molti avversari. Il secondo ivi appunto, dove tali cose riferifce del Goffredi, s' inganna nel dire, che Bonifacio VIII. lo volle fare Arcivelcovo di Milano, laddove è cofa certa, che gli offerì folamente il Vefcovado di Padova : ficchè non è fuori di proposito, che s'inganni anche nelle parole immediatamente feguenti addotte dal Ragionista. Che poi Bonifacio VIII. il volesse assoluto dal Generalato appunto perchè era fautore de' fantastici, può esser un sogno, o una particolare rivelazione avuta dal Ragionista; mentre gli Scrittori dicono, che 'l privò con dire, che s' egli riculava il Vescovato, perchè era inabile a tanto peso, molto più esser dovea inabile a quello del Generalato: e par, che fignifichino, qualmente Bonifacio contro al Goffredi teneva altro in corpo fuori del favor de' fantaltici (1). E tanto basti del (1) Pvad. P. F. Raimondo Goffredi, che col titolo di Besto fi legge nel Martirologio tom. 5. cd. Francescano al di 18. di Giugno. IX. Reita ora da ragionarfi del P. Alvaro Pelagio, di cui favellando il

Rom. P'g. 338. 11.14.

Ragionitta nella pagina 237. dice: " Imperocche delle opinioni di Alvaro Pe-" lagio in materia di povertà non ne dobbiamo fare molto cafo, illuminan-" doci S. Antonino, il quale così di lui scrive: Ita commendavit parpertatem, , ut videatur tenere errorem Fraticellorum (2); effendo giunto a difendere, (2) p.3. buj. ,, che ripugnavano alla povertà Francescana le limosine perpetue per le Messe, fol-773. per li Funerali, e pe' lavori, le limofine, che i Francescani ricevevano ", da' Cardinali, e Prelati, la commutazione delle limofine di una specie in un' " altra, i ceppì, e tronchi in Chiefa, quantunque a nome non dell' Ordine, " ma de fuoi amici spirituali ; e arrivò anche a sostenere, che pur l'esenzioni " date dalla S. Sede all' Ordine dalla giurifdizione de' Vescovi contraddicevano , all'altiffuna povertà Francescana, dicendo: mella major proprietas est Fra-, tribus Minoribus , quam privilegium , quod eff lex privata : aggingnendo di " più (lib.2. cap.67.) che non mai farebbero ceffate le prevaricazioni nell'Or-,, dine, fe non fi fosse offervata la Regola letteralmente, come su data a... " S. Francesco, e senza i privilegi, e le dichiarazioni Pontificie: per le quali " sue austere oninioni apprese da Zelanti, de quali un tempo su seguace, e , contrarie a S Buonaventura, alle Coltituzioni, e al comun fentimento dell' " Ordine, confessa esso medesimo di aver passato qualche travaglio, ma non

" ha ragione di lamentarii, perchè non dovea sì tenacemente aderire alle , opinioni fingolari, o fantaltiche della fazione de Zelanti, riprovate da .. Giovanni XXII , e dal Concilio Viennense .

X. Quei, che più mi preme, egli è il vedere, che mi alleghi l'autorità di S. Antonno, da cui Alvaro Pelagio è divulgato per fospetto di Fraticellifmo. Se per altro vorranti ben contiuerare le ragioni, che stanno pel P. Alvaro, spero, che svanirà quelto sospetto. Mi si permetta intanto di apportarle, e di supplire a quello, che per la Comunità dell' Ordine, e per la perfona di questo pietoso Francescano avrebbe dovuto fare il Ragionata, se fosse stato veramente geloso dell'onore Minoritico. Dunque per quanto appartiene alla fentenza del S. Arcivescovo, si vide poc'anzi con Melchior Cano, ch' egli nella Storia non fu efatto quanto dovevati. E può anche provarsi col riflettere, che il medefimo infegnò, qualmente il P. Michele di Cefena Mini-Aro Generale de Monori fu il capo de Fraticelli, ch' ebbero princ pio nell' anno 1322. (4): nel che si è certamente ingannato; poichè l'eresia de' Fraticelli, fecondo la più comune opinione, ebbe principio nel fecolo antecedente da persone non Francescane; anzi da i Francescani quell'eresia è stata sempremai perfeguitata, e poi annientata, come altrove notoffi. Si potrebbe anche salvare l'esattezza del Santo nello scrivere la storia, ed insieme il candore Francescano: dicendosi coll' Autore delle Firmamenta de' tre Ordini di S. Francesco, che nella sua Somma istoriale sono molti errori contro la povertà della Regola, e dello stato de'Frati Minori, i quali errori, e calunnie dicesi, che seno state inseriti nella detta somma di S. Antonino da un certo invidioso ditrattore; poiche il Santo ivi, e altrove in molti luoghi afferma il contrario (b).

XI. Ma per conoscere apertamente, che il P. Alvaro fu alienissimo dal Fraticellismo, basta offervare, che cosa egli scrivesse de' Fraticelli. Veggiamone qualche frammento. Nella celebre Opera fua de Plantiu Ecclefia della setta di quei perversi Eretici ragionando, chiamolla una pessima setta di veri vacabondi, e di veramente ribaldi (c). Non occorre veder altro: in poche parole ha pienamente multrata l'avversione grandissima, ch'egli avea contro i

(1) Anno Domini 1322. tempere Joannie Papa XXII. ortum eft febifma cum barefi corum, qui dieuntur Fraticelli .... quorum e put fuife dieitur Michaelinne de Cefena Ordinio

Minorum Minifter . S. Antoninus part.s. H ftor. cap.s. f.t.

(b) Item in Summa Magifiri Antonine de Florentia similiter multi erreres contra bujufmodi facratifimam Paupertatem Chrifti , & Abofilorum ojut , & Regula , ac Statut Fratrum Minorum inferuntur ..., qui quidem errores, & calumniationes dicuntur fuiffe inferti in dieba Summa Demini Antonini de Florentia Ordinis Pradicatorum a quedam alio invido detraftore; eo quot dellus de Florentia tam ebi , quam alibi in multes locis contrarium afferat : & fi ab eodem tales, & tanti errores contra bujufmels Paupertatem Chrifti, & Apoftolorum ejus, inthi pofiti effent , non folum manifilla verstati , fed etiam fibi ipfi contradiceret : quod non. p alumitur de santo Viro. At bos tamen errores in dica Summa M. Antonini de Florentia genten bujufmode flatum Paupertates Evangelien Minorum , infertor . . . . . eft & alius egregino Traffatus cujufdam venerabilis Patris, bujus Ordines, Fratris Quintini Caulier, incipiene Ecc.efiatici t. c. feriptum eff; Curam habe de bono nomine, noviter editus. Firmamenta trium Ord. part.4. fol 153. col 2.

(c) Ut corum fedt peffima confundatur ; quidam ex eis Paupertatem Evangelicam fe ferpare accentes , quia nee ocum batent , nec aliquid fe portare decunt : vere girovegi , vere ribalde . Alvagus Pelagius de Plante. Ecclefia tib.z. cap.sz.

Fraticelli: onde non credo, che in giutto sospetto di effere del loro numero possa mai egli cadere . Per ultimo apporterò la stima, che degli scritti, e della persona del P. Alvaro ebbe la S. Sede. Conciosiachè essendo egli stato accufato nell'anno 1329, appreffo Giovanni XXII. come di dottrina non fana . questo Papa conobbe, che l'accusa era una calunnia; e però in cambio di procedere contro ad effo, lodò i di lui scritti, ed esortollo a proseguire coitantemente come prima (a) Di più questo Papa lo elesse per suo Penitenziere, e nell' anno 1332, il promosse al Vescovado di Coron (1), e da Bene- (1) Voad, at detto XII. nell'anno 1334. fu fatto Vescovo di Silves. Ognun ora vede, che anissa. n. queste cose fanno del tutto svanire in lui il sospetto di eresia; perocchè tali 7.

dignità non si conferiscono a chi è tinto di tali macchie. XII. In quanto poi alle fentenze del fuddetto P.Alvaro, per le quali fembra. che appelli cose illecite quelle, che sono in se stesse lecitissime, se si osserva bene lo spirito delle medesime, e se si conferiscono colle altre sentenze, che leggonsi ne' suoi libri, si può conoscere, che biasima egli, e condanna gli abusi, e le cattive sposizioni delle buone dottrine, e non gia le dottrine stesse; e appella illecite alcune azioni per la cattiva maniera, in cui fi facevano, e non già perchè in se stesse in ogni maniera dovessero esser illecite; quantunque non approvi egli neppur per se steffe, tutte le larghezze, che dal Ragionista pretendonfi non contrarie alla purita della Regola. E porterò per efempio quella. cofa, che più di ogni altra potrebbe render sospetto il P. Alvaro. E' quelta l' aver egli scritto, che non mai cessata sarebbe la prevaricazione, se non sia. data la Regola pura, e letterale fenza privilegi, e dichiarazioni, come fu data a S. Francesco. In queste parole potrebbe parere di non creder ben fatte le Pontificie Dichiarazioni della fanta Minoritica Regola. E pure poco prima. scrisse, che alla Santa Sede, cui spetta il dare, e confermare la Regola, spetta exiandio il dichiararla; che il modo affegnato nella Decretale di Niccolò III. a i Francescani di poter effer soccorsi col denaro, è molto puro; purche si offervi : e che se si offervaffe quella dichiarazione, i Frati sarebbero sicuri in coscienza: che le dichiarazioni furono fantamente fatte, e con fanta intenzione dalla Chiefa Remana, e cofe fimili. O perchè dunque mostrò di desiderare, che si toglieffero via quelle dichiarazioni, da lui, e da molti altri dette ancora privilegi, secondo la costumanza di quei tempi? La ragione vien data da lui medesimo. ed è : perchè quelle dichiarazioni, avvegnache fante, e fantamente fatte, erano innocente occasione di più trasgressioni della povertà ne Frati tiepidi, e rilassati: stantechè, essendosi per esse dichiarato, che per le necessità presenti, ed imminenti poteva per li Frati deporfi la pecunia in mano di qualche divota perfona, o del Sindaco Apostolico, da cio alcuni Frati prendivano motivo di fare Tomo II.

<sup>(2)</sup> Diletto filio Alvaro de Ordine Minerum. Liett dudum de te finifira Nobis relate. fuiffint ; pofimodum tamen gratis aff dibus intelletto. illa nequaquam peritase fulciri ; quinima ellum per lisionis filium Michaelem de Cefena.... ab officio Ministeriasas deposisum , fuosques fautores ; & complices , atque rebelles Dei , et Ecclefia Jequi contemnens , prudenter ad ea , que neffrum , et Ecclesia Romana bonorem respiciunt , et Fidei veritatem concernunt Catbolica . per praticationes, et veras Defrinas alias devotis Opufculis te impendis . Inde tuam prudentiam plurimum in Domino commendantes, eam attentius exhortamur, quatenus in his fie conflanter, et laudsbeliter perfeveres, quel Divinam, ac noftram, et Apostolica Sedis gratiam uberias merearis , dat. Avenione 10. Kal. Aprilis anno 13. Apud Vvad. ad ann.1319. 0.9.

spese superflue, e di commutare la vera necessità nella sassa, col farsi traspressori della Regola (a): quando prima di queste dichiarazioni, essendo la cosa fotto qualche dubbio, non erano così frequenti questi depositi per li Frati; nè così sicile era il palliare sotto l'ombra di così secita un'azione illecita.

XIII. Lo stesso possiamo dire delle limosine perpetue, del ricever la mercede pe' lavori, delle limofine per le Messe, pe' funerali ec., di quelle, che ricevevano i Teologi da' Cardinali, e Prelati, della loro commutazione d'una specie in un altra, e di altre cose, che sieno lecite per se stesse, e secondo le dovute cautele; e contuttociò vengano biafimate ne' libri del P. Alvato; mentre questi ne condannava gli abusi soltanto, e non già l'uso lecito, e cautelato. Ma non così è de'ceppi nelle Chiese, de'quali, come sopra si vide, potè condannare ogni uso, essendo illeciti allo stato Minoritico. Nè mai scrisse il P. Alvaro, che l'esenzione dalla giurisdizione de' Vescovi, data dalla S. Sede a i Frati Minori, contraddicesse all'altissima povertà; ma disse solo, che tali privilegi, ed esenzioni faceano insuperbire i Frati con pregiudizio della fanta. similtà; faceangli tutto il di contrastare, quando a i loro feritori avrebber dovuta porger mansuetamente l'altra guancia, in cui percotessero (b). Aggiungo che il medesimo Scrittore ne suoi libri de planctu Ecclesia usa lo stile concionatorio più tosto che istorico, o didascalico: e perciò, come fanno allevolte altri Scrittori di fomigliante stile, va esagerando, e avvicinandosi all'altro estremo, senza sermarsi nel mezzo; perche tenta di ridurre al mezzo i traviati, distaccandogli dall'estremo della rilassatezza, con dar loro una spinta verso l'estremo della rigida osservanza: ond'è, che viene talvolta a'desiderj troppo ferventi, a rifoluzioni troppo aultere, a proporre, come spedienti, delle cole, che generalmente non sono espedienti; la qual forma di procedere può ben perdonarsi ad uno, che quando piagne (come fece ne' suoi scritti Alvaro) al dir del Ragionista (c), tutti i difetti della Repubblica Cristiana, Prelati,

P42.233.

(b) Credo declarationes per Spiritum Santium ab Ecclefia emanafie : Statum Evangeli-

<sup>(</sup>a) Nec dicere intendo (quod absit), quod Papa Regulam non potuit declarare, quia bend feio, qued ficut eam potuit dare, et confirmare, et dedit, et confirmavit, its potuit cam dealarare, quia ad quem fpeffat datio legis, et privilegiorum, et Regularam, et editio, ad eum pertinet et interpretatio, et declaratio. Alvarus Pelagius de Planft. Eccl. lib. 1. cap.66. fol. 166. 1 tergo colot. Si tamen declaratio fervaretur , tuti flarent in conscientiis Fratres , fed Spiritu tepescente, Ge declarationum oceasione nec Regula , net declaratio communiter observasur.... Quia occasio depositionis pecuniarum pro necessitatibus Fratrem, pravarientionem Regula propter abnfum communiter operatur . . . Scd Fratres multi recipinnt (pecuniam) omne modo . . . . G boc ex occasione alicujus modi , quem pradilla Nicolai Declaratio adinvenit : qui modus fatis purus eft , fi fervetur .... Depositio ergo, scilicet pecunia, falla pro Fratribus Pravaricationis Regula occasio ell . Eft enim occasio delicatas expensas , & superfluut faciendi , & necefficatem veram is falfam commutandi , & veram Panpertatem enmpendi . Ex occasione ergo declarationum ab Ecclefia Santta fancitarum , & male fervatarum data eft occafio communiter Fratribus infirmis contra corum Regulam peennias babendi, recipiendi, Gr eis abusendi , licet Ecclesia Santia Romana bar fautit , & fantia intentione edideret . Ibidem fol. 166. col. z. & 1.

<sup>(</sup>c) El privilegia pluriena imperarante, per qua a fandle bamilitate quasi emnimodò ettessente. Nem corum privilegia, per qua nemini subjunte, niss Sedi depolatica, coi in supribam erexerante... cerum privilegia facirire coe caetecatre cas dee, cum aliam maxillam deberens perrigret serionti . Diolem. capolo solo 160 a tergo coloa.

Preti, Regolari, e Scoolari, non ha in mente il condamnare di rilafcialezza.i tutti i medefinii flati, ma lo feoprire semplicemente è vizi de particolari di ciafebeduno stato, acciocobè si fuggbino, e si detessino. La qual maniera di portasi è lontanissima dagli errori de Fraticelli.

### S. IV.

In the discordasero comunemente : Zelanti dagli altri Minori della Comunità dell'Ordine, circa l'uso povero; e quali fossero i discreti fra quei, che furono sino al Concilio di Costanza, e quali gl'indiscreti Zelanti.

I. TL Ragionista sull' idea delle due fazioni, cioè, di Frat'Elia, e de' Zelanti. confondendo le cose al suo solito, pone tutti i Zelanti in una sola categoria: e va dicendo, che laddove la Comunità dell'Ordine teneva, che a. niun uso povero di cose obbligati sono i Francescani, se non sia questo espresso nella toro Regola, quantunque sieno tenuti all'uso moderato di temperanza, come per condecenza, più anche degli altri Cristiani; per lo contrario i Zelanti pretendevano, che ficcome i Francescani sono obbligati alla povertà altissima, così parimente sieno obbligati ad un uso povero, e strettiffimo in ogni cofa (1); e quanto alla qualità, cioè, case vilissime, vesti vi- (1)242-1347 lissime, cibi vilissimi, e così vilissime le altre cose; e quanto alla quantità, e al numero; cioè, di non ritenere neppure una cola fola, che non ferva a. sfuggire la fervitù dell'estrema necessità. Quindi è che il loro abito era stretto, corto, fquallido, e col cappuccio aguzzo, i loro Conventi di legno, e loto fra felve, e balze; le loro officine anguste, le Chiese piccole, e poverissime erano le suppellettili ec. Così egli vien descrivendo le pretensioni, el'indole de'Zelanti, senza dittinguere di quali ragionar voglia; forse, per sar credere, che fossero tutti della stessa sorta, conforme di tutti ne sece una. fola fazione, contrapposta all' Eliana, cioè, (per secondarlo nel sognato sistema ) contrapposta alla Comunità dell' Ordine.

II. Ma de i Zelanti, come più volte ho detto, alcuni ve ne furono, che zalarono dentro i termini del dovere; altri, che non molto fi dificofiarono da i giulti termini; ed altri, che dando nelle furie, ufcirono fiiori de'
termini, e furono veramente capricciofi, ed indificreti. Non dovea di uttiquelli formafi dal Ragionilta una fola claffe. Alcuni, come fi è veduto, infortezo fotto il Generalato di F. Elia, altri fotto quello di F. Crefecuzo da
[efi, altri fotto quello di F. Mattoe d'Acquiparta, altri verfo i tempi del
Concillo di Vienna, e altri dopoi. Di molti fiè ragionato; e fi vide, chenon pretendevano le fitavaganze importe loro dal Ragionilla, ma volveno
l'offervanza della Regola di S. Francefco; e perciò appartengono alla prima
claffe, cioè; a i Zelanti dificreti, che fi concienevano dentro i termini del

dovere .

Ш.

# Lib. VII. Cap. IV. J. IV.

III. Nella feconda classe de' Zelanti possiamo collocare quelli, che quantunque in qualche cofa eccedessero un po' col rigore, nondimeno pertinaci non furono contro la verità conosciuta, nè contumaci contro i giusti comandamenti de Superiori. Di questi fu talvolta il P. Pier Giovanni Olivi, circa la di cui dottrina contrastossi nell'Ordine fino al Pontificato di Sisto IV, quando da questo Papa fatti esaminare i di lui scritti su finalmente giudicato, che in essi non si contenesse alcuna dottrina degna di condannagione: e il P. Wadingo elaminando di propolito tutte le propolizioni acculate nella di lui dottrina, la vedere, che niuna di esse è indegna di esser difesa, o meritevole di condanna (1). Con tutto ciò, è cosa ben trita fra gli Storiografi, ch'egli avesse parte tom. s. edit. nella famosa controversia dell'uso povero, agitata con gran calore ne' tempi Rom. a pag. vicini al Concilio di Vienna, e decisa dopoi nella Clementina Exivi. Con-38t. ufque fifteva questa controversia in cercare, a qual uso povero di cole foilero obbliad Pag.393. gati i Frati Minori. Dicevano alcuni, che fosser eglino tenuti ad un uso povero in ogni cofa: talmente che il loro vivere in tutto e per tutto fosse conforme più tofto a quello de poveri, che a quello de ricchi. Dicevano altri, che i medefimi tenuti foffero all' ufo povero foltanto in quelle cofe, delle quali nella Regola è comandato, ed espresso un tal uso, quantunque sieno tenuti alla temperanza negli ufi delle cofe, per condecenza, anche più degli altri Cristiani. Affermavano altri, che fossero essi obbligati non solamente all'uso povero delle cose espresse nella Regola, nè solamente all'uso povero, e moderato, che più fi accoltaffe alla vita de poveri, che a quella de ricchi in ogni cola; ma che in oltre obbligati fossero ad un uso poverissimo, e

Arcettissimo in tutte le cose, cioè, tanto in quel che spetta al vestire, quanto

IV. La prima opinione fu talvolta quella del P. Pier Giovanni Olivi, che

giunto all'estremo della sua vita (la quale finì nel Convento di Narbona nell' anno 1207, con opinione di Santità, effendo stati operati al suo sepolero molti prodigj, come si ha dagli Storiografi) sece la seguente protesta: Questa è la mia professione, e l'ultimo senso, circa le controversie, e le moleste quistioni fino ad ora dibattute tra me, e i principali Padri dell' Ordine, intorno al modo, e alla misura della nostra povertà. Dico, che lo spogliamento di ogni diritto, o giurifdizione temporale, e l'ufo povero appartengono alla fostanza della nostra vita Evangelica. Per uso povero intendo quell'uso, che, considerate tutte le cose, si stima più tosto povero, che ricco, ovvero declina più tosto alla povertà , che alla ricchezza (2). Di questo buon Padre, siccome anche de'suoi veri disce-Food.ad an. poli, o feguaci, che l'imitarono anche nella raffegnatezza, non è da dubi-2297- 8-55- tarfi di pertinacia; poichè mentre viveva il P. Olivi, la quistione non era-Vid. etiam. stata per anche decisa, e perciò con libertà disputavasi per una parte, e per ad an 193 talta per antine decinaza del P. Pier Giovanni pareva, che scendesse dagli mini s. G'i altra: anzi la sentenza del P. Pier Giovanni pareva, che scendesse dagli mini s. G'i altra della contra la co tichi, come avvertì lo stesso Padre Olivi appresso il P. Wadingo citato (3).

\*197. \*18. P. Olivi: ed i costui fedeli seguaci, voglio credere, che tutti si arrendessero alle dichiarazioni Poptificie; quantunque molti di coloro, che falfamente spacciavanfi fuoi feguaci, fi oftinaffero nella terza opinione, e in altri errori, e-

componessero la combriccola de' Narbonesi.

P#Z-180. (5) 4d ann. Pubblicatasi poi la Clementina Exivi, già 15. anni prima in circa era morto il

nel restante.

(1) Vuad.

V. La feconda opinione era della maggior parte della Comunità dell' Ordine, e fu quella, che restò determinata nella Clementina Exivi. La terza era di pochi Zelanti, e per lo più capricciofi, e protervi, cioè, de' Narbonesi talvolta, o di altri simiglianti: onde il Ragionista non dovea spacciarla per sentenza di tutti i Zelanti. Anzi neppure di questi è vero, che volessero, come dice il Ragionitta , un uso poverissimo, e strettissimo in ogni cola , e così vesti vilissime, case vilissime, cibi vilissini ec. Imperciocche i Narbonesi specialmente, che furono de' più caparbi, e indifereti Zelanti di quell' età, non nelle balze, o nelle selve, in case di legno, e loto, ma nelle Città di Narbona, e di Beziers, in Conventi ben fatti, e ben capaci (mentre in quel di Narbona fu celebrato un Capitolo generale in tempo di S. Buonaventura, ed era abitato da 46. Narbonefi) diedero principio alla loro Conventicola. E si sforza in vano il Ragionista in volerci far credere, che questa terza. opinione fosse quella di tutti i Zelanti, anche di quei, che a se chiamò in Avignone Clemente V.; perocchè questi erano chi Maestri, chi Lettori, e chi altramente graduati nell'Ordine: onde non abitavano nelle balze, non aborrivano i gradi feolastici, non erano certamente, quali per sua gentilezza gli vuole il Ragioniita, per non distinguer le varie sorte di Zelanti .

VI. Nella terza classe, cioè, di quei Zelanti, che uscirono suori de' termini, e surono veramente capricciosi, e indiscreti, possono riporsi quei, che anche dopo le dichiarazioni Pontificie non erano contenti dell' abito della Comunità dell'Ordine, ma lo storpiavano in varie guife; quei checondannavano le cerche di grano, e di vino in tempo di raccolta, eziandio dove da' Superiori si fosse ben giudicato, che non bastava pel sostentamento de' Frati quel folo, che avevafi per mezzo della mendicazione quotidiana; quei, che ricufavano le dichiarazioni Apostoliche della Regola, come privilegi dispensativi, contrari al di lei senso letterale, o rigettavano i Sindaci della Chiefa Romana, e fomiglianti persone. Per dare di essi qualche cognizione. dirò, che in primo luogo in quetta terza classe vengono compresi i Narbonesi, e quei Toscani, de quali si è ragionato di sopra. In secondo luogo restano compresi quei della Riforma di F. Gentile di Spoleti, il quale nel 1350. ottenne da Clemente VI. 4. piccoli Conventi, ne quali offervar potesse la Regola di S. Francesco senza le dichiarazioni Apostoliche, e assunse abiti stretti, e differenti da quelli della Comunità dell' Ordine (1): ma questa Riforma (1) Posd.ad fu poi disfatta per opera del Ministro Generale P. Guglielmo Farinerio.

VII. In terzo luogo a questa Classe appartiene la Riforma di F. Filippo Berbegal, il quale nell'anno 1433, impugno le Cottituzioni Martiniane fatte ad an. 1351. per la Comunità dell'Ordine, pretendendole di niun valore, e diede principio nu 10. vid. ad una Riforma detta della Cappucciuola, per ragionchè i finoi feguaci porta- tom-t. pag. vano i cappucci aguzzi, e abiti ridicoli, e praticavano cole biafimate da i 360. Sommi Pontefici . Contro questo Riformatore scriffe un trattato S. Giovanni da Capitrano, ponendogli avanti gli occhi la Stravagante Quorundam, e la Scomunica, che in essa fulminasi da Giovanni XXII. contra gli Autori di tali novità. Laonde nel 1434 per ordine di Eugenio IV. restò estinta (2).

VIII. Il quarto luogo può esser de Neutrali, de quali l' Antore della pradadana Storia dezli Ordini Monastici , Religiosi e Militari ec. tradotta dal Francese, 1413. B.11. e stampata in Lucca nell' anno 1739, nel tomo vit. pagina 116, scrive così:

##. I \$ 50. #e

150 Lib. VII. Cap. IV. J. IV.

, Verso il 1463, comparvero in Italia de'Religiosi, i quali simulando una nuova " Riforma guadagnaronfi l'affetto de Popoli, e prefero il noine dell'Offer-", vanza, quantunque non ne praticassero i costumi, e le leggi, ricusando di " ubbidire a i Vicari generali, sotto pretesto di non voler sottrarsi dall' ub-, bidienza dovuta al Generale, e a i Provinciali. Alcuni piccoli Conventi " avendo eletto uno di lor Famiglia per capo, non riconolcendo alcuni de " Provinciali, ubbidivano foltanto al Generale. Altri ancora formarono delle " piccole Congregazioni, in virtù delle Bolle ottenute da Sommi Pontefici per ., arrogarfi alcuni Conventi, e fi fecero dar il nome di Neutrali: e volendo bat-,, tere una via di mezzo tra gli Offervanti, ed i Conventuali, neffun cafo " facevano del Generale di tutto l' Ordine, non meno, che del Vicario ge-" nerale. I principali capi di questi Religiosi Neutrali, furono Pietro di Trano. " il quale ottenne per fe, ed i fuoi compagni una Bolla, che loro permetteva , accettare tutti i Conventi, che volessero; Valentino da Treviso, che ne ,, ottenne una per erigere molti Eremi; Filippo di Maffano, a cui fu conceffo " Breve per prendere il possesso di due Conventi: e Filippo di Padula, che ,, fu nello itels'anno 1462. creato Vescovo di Cartagine in Affrica, ottenne ,, similmente dallo stesso Pontesice una Bolla, per governare alcuni Con-,, venti , Ma Luigi di Vicenza Vicario Generale degl'Offervanti avendo rap-,, prefentati al Papa gli fcandali prodotti da queste divisioni, il Pontesice or-"dino, che tutte queste piccole Congregazioni de' Neutrali si soggettassero " al Ministro Generale de' Conventuali " (cioè, al Ministro generale di tutto l'Ordine assunto dalla Comunità, che per distinguersi dalla Famiglia Offervante, e per la moltitudine in se contenuta degli estinti Conventuali, appellavasi Conventuale, come già diffi nel 1. tomo pag. 51., e 52.) o al Vicario generale degli " Offervanti ". Onde molto s' inganna il Ragionista nell' attribuire alla Famiglia Offervante ciò che trovò icritto de' fopraddetti Neutrali nelle Bolle... d'innocenzo VIII., e di Alessandro VI., come sece nella sua pag. 250., e 260.; del che altrove si parlera.

IX. Finalmente a quefla Claffe fpetta la Riforma di F. Mattia di Tivolj, il quale nell'ano 1495, con alcuni fuoi feguezi ditini una Riforma confidente nell'offervanza della Regola di S. Francefco ad listrerum, in luoghi deferti, condamnando rutte le antiche fipofizioni di detta Regola, e anche le Decreali de Sommi Pontefici fatte fopra di effa, e riprovando i Sindaci Apottolici; con affermare di più, che andavano dannati quei Frati, i quali moviano coli' ulo de Sindaci. A coftui, per mantenelo nella fua fotto copinione, comparve il Demonio; ma ravvedutofi alla fine, pafsò nella Comunità dell'Ordine, ed altri de l'ioni alla Famglia Offervante: e così ebbe fine i fua capricciola Ri-

(1) Vvad. forma(1).

tom., t.d. X. Quefte, e fe altre fimili ve ne furono ne fecoli Francefeani, poffono fulled. Psg. diffic. Psg. diff. Psg.

far ceffare le varie fazioncelle della medefima, che di quando in quando inforgevano. Poichè ad essi era noto a bastanza, quanto pregiudichino al decoro, e alla quiete degli Ordini Religion le fingolarità delle opinioni, le varieta de' vestimenti, se divisioni de' membri, e le supersue novità. Ben sapevano quanto dopoi lasciò scritto l' Annalista Serafico, il quale di somigliani capricciose Riforme con grave sentenza pronnuzio, dicendo, che trovanti alle volte Religiosi di complessione robustissima, che perciò facilmente reggono fotto austerità maggiori di quelle della Regola, e comune vita degli altri Frati Minori: onde invaghiti di più aspra maniera di assiggersi inventano Riforme, stabiliscono vita più rigida, veste più vile, povertà più severa. Trovano fra tanto compagni nel loro impegno, e appoggiati al favore de Principi, ede Popoli, cui piacciono le novità, importunano i Papi, e ottengono del loro tenor di vita l'approvazione Apostolica. Seguono dopo qualche tempo, più tofto per impegno, che per fervore di buono spirito, l'intrapresa carriera; ma morto il Fondatore, e raffreddatofi negli altri il fervore, languisce l'incominciata rigidezza, e null' altro vi resta suor d'un esterna apparenza di pietà. Questi amanti di cose nuove, prima di ogni altra cosa, nell'animo si fissano di non voler vivere secondo le dichiarazioni, che della Regola secero i Sommi Pontefici; quasi fosse cosa più sicura il seguitare i particolari estri del proprio cervello, di quel che sia il seguitare le sposizioni Apostoliche; senzariflettere, che l'esposizione della Regola tocca a quella potestà, di cui è il confermatia. S. Buonaventura ebbe in fomma stima la Sposizione di Gregorio IX., e secondo questa fece ancor ei la sua: e così gli altri Uomini santi, che della Religione Serafica furono l'ornamento, e il foltegno, con fommariverenza abbracciarono le dichiarazioni fattene dagli altri Sommi Pontefici: quei, che sono di savio sentimento, fanno più caso di seguitare le interpretazioni Apostoliche della Regola, che di sposarsi alle proprie loro massime, facendo tutto il di nuovi fiftemi di regolar disciplina (a) . Così , o fimilmente.

(a) Profesto suo malo exoticor, & peregrinos bos spiritus experitur frequenter fistus Momastieus , atque , ultra omnet , nostra Sodalitat . Quot novi , lingularesque duces ex latibulis prodeunt quotilie , qui fecundam beteroclitot fuor conceptut nova fibi effingant Inflituta , a Santtorum Patrum Dolleina, & Ecclesiafieis Sanstionibus aliena? Dum robulta fun ecopora ar-Riori jejunio, longiori diserptina, ac majoribus afficunt injurits, jam se ad perfestionis culmen perveniffe , fibi , aliifque falto perfuadent ; fixtimque de nova inflituenda Congregatione , Inflitutis vereribus abjectit, novas praferibunt formas ; & quafi non fufficeret ipfius Regula afperitas, ulteriores rigores effingunt. Applaudit bis novit stibus pulgus, apparenti pietatis ineremento favent Principes , importunifque precibus Pontifices circumveniunt , ut arthoris vita vationem (ua auftoritate confirment. Guidet interim Fundatoris nomine primus inventor, primos babet recubitus in menfa, falutatur ab bominibus in foro, autitque Venerabilis incœptor . Suffinet bie violenter , qua ambitiote ineboavit, fed illo decedente , atque altorum tepefeente fervore , rigor omnit elanguet, neque fo'idum quid permanet , prater externam quamdam barvam pietatis . . . Ante omnia temere proponunt , ut tollantur e medio summorum Pontifisum declarationes, quafi verd fecurius fit beteroclitos uniufcujufque cerebri fenfut, quam Pontificias fectari interpretationes . Illorum eft interpretari leges . quorum eft condere , & approbare . Magnifecis Sanctus Bonaveutura explicationem Gregorii IX. in Regulam , cui per omnia innixus fuam etiam adbibuit, & reliqui Sanchi Viri, Religionis ornamenta, & fuleimenta, esterorum Pontificum declarationes fummo bonore amplexi funt . Qui dofte fentiunt , fatius judicant ad Romanorum Pontificum declarationes vitam vivere regularem, quam ad inflabiles eagi cerebri intellectionet nova quotidie machinari disciplina rudiminta . Mirabile fane , & giudicava il grave Annalitta Wadingo: e così penfo che prima di lui fentifiero l'Prelati dell' Ordine, e i Sommi Pontefici bene informati. Ma già è tempo di porte fine al ragionamento delle vetufte varie fazioni de Zelanti, e di venire più dirittamente alla caula degli Olfervanti contro al Ragionilla.

#### CAP. V.

## Come cogli antichi Francescani si unisca l'odierno Corpo della Regolare Osservanza Minoritica.

L primo affacciarmi a questo Capitolo io generosamente perdono al mio Ragionida tutte le fottilissime arti usate nelle sue Ragioni Storicht, per far comparire la Comunità dell' Ordine Minoritico sì limpida, sì fana, e si ferma generalmente nell' Offervanza Regolare, che la ritirata in Brogliano fatta da F. Paoluccio Trinci nell' anno 1368, con alcuni fuoi feguaci (da quali cominciò la famiglia Offervante, non quanto all' Istituto, poiche su ella sempre dell'antico, sondato da S. Francesco, maquanto al vivere localmente separata da i rilassati) debba comparire unaritirata superfina, supererogatoria, e non già per più comodamente offervare la purità della Regola, ma per professare, tutto il primitivo rigore Francescano. (1) Lib t. Gia nel primo tomo (1) fu provato, che la Comunità predetta prima del esp. 1. 5.2. Concilio di Cottanza, per cagione della pette dell'anno 1348, e poi del fu-fermento Scifma della Chiefa, infieme cogli altri Ordini Religiofi, e vari stati Ecclesiastici, immersa trovavasi fra le rilassatezze, che sospirare la secero finchè dal fuo feno esclusi non ebbe i verutti gia estinti Conventuali . Gli perdono eziandio l'avere feritto, che dall'anno 1318., in cui fu estinta la. conventicola de capricciofi Narbonefi, fino all' anno 1368., in cui ritiroffi a

(2)Psg.244.

Brogliano F Paolucio, dal Ragionita pretefo il Patriarca degli Offervanti mo vi i uma fivi al mondo la fazione di Zelanti (2); goliche io veramentemon trovo, che in tal tempo da i Zelanti fiafi formata durevole fazione; trovo bensì, che neppute in quel tempo mancarno i diferetti zelatori dell'Olfervanza regolare, promefii da N. S Gesh Critlo al P.S. Francefoo: e coftadelle telle dilgenza dell'Ord ne, che invigilava, almeno colle leggi, accordiche fi offervafie la Regola; e in quell' intervallo di tempo appunto furono fitte le celebri Coltituzioni Fazinerie, in cui di nuovo inculcavanti le antiche ordinazioni di S. Buonaventura: cofe, che non farebbero accadute, femuno aveffe zelato per l'offervanza Regolare. Quello pertanto, che quelto Capitolo fi ha da trattare fra me e il Ragionità, egli è, fe gli odierni Padri Minori Offervanzi apparengano al fi antica Comunita Francefena, che

eumy finns, fed de remeils Liguam, at die progrim foratur gait impolfe, mod dat millem viet. Men europere pflet, of mod en forat gait verben der Mandleri elitatium vitten fanne europerer pflet, of part verben Sandum Franciscum filozat, de militir pflet in tanta Congregationum versitates, auf distintuismentere plante file admonster. As debekanden brinding movemende presitum de richte descents questite in Estefan nevit Regularium Inflatuis, minimbyan neesfariis Congregationaesis. Vend comp. edit. Rom. ad ann. 1450. — 13.3 pflet. 1931.

the Ragionith fu fints (eguace di Frat' Elia, e contrappofta alla fazione de Zelanti, ovvero fieno un novella Congregazione, che non abbit che fire, co' Minori antecedenti all' anno 1363. È poichè il medefimo fi lufinga di aver vintro prima di combattere, prendendo per tutta l'Offervanza la fola Famiglia del Trinci, e dipponendo, che fiuori di quella non vi fia fatto nella Comunità dell' Ordine alcun' Offervante; quindi è, che dovrò anche far vedere, qualmente gli Offervanti, dett della Famiglia, de' quali quafi fempre s' intendono gli argomenti fatti dal Ragionilia contro agli Offervanti, conformatorila la vettufa Comunità Minoritta, e, non varianono le leggi della medefima-Così facendo, (ciortò i fioi argomenti, fieno effi a propolito, o nò, contro alla Comunità degli odierni Minori Offervanti.

II. Ma oramai è tempo di premettere del colui testo un frammento e per inviarmi alla divisione del capitolo in paragrafi, e così alla disputa. Scriv' egli pertanto nella pagina 245., e nella feguente: " Presupposte quetto o, notizie della vita, e cottumi della fazione del P. Elia, e della vita, co-, stumi, e fine della fazione de' Spirituali, e Zelanti, vengo ora al terzo " punto, e domando agli odierni Offervanti, fe essi nacquero da S. Fran-, cesco, e dipoi in tutti i tempi susseguenti perseverarono sempre nell'Ordi-», ne, mi dichino: in quale delle predette due fazioni perseverarono? In quella ., de' Zelanti no, perchè non mai effi vettirono l'abito crociforme, ne 1 cap-» puccio aguzzo, piramidale, nè il mantello usque ad nates di quelli ; o pure , le lo vestirono, in che anno poi lo lasciarono? Molto meno all' Ordine, " fempre illustre per fantità, e per dottrina, degli Offervanti possono adat-», tarfi que' titoli di temerari, di capricciofi, fuperbi, discoli, pettilenti, con-, tenziofi, fantaftici, indifereti, feandalofi, perfecutori dell' Ordine, e altri , fimili. dal P. Pellegrino da Bologna, dal Generale Crescenzo, da S. Antonino, " dal Pifano, da Giovanni XXII, da Benedetto XII., e dalle Costituzioni Fa-, rinerie attributi a' Zelanti. E finalmente se la fazione de Zelanti nell' anno ., 1318. fu condannata, e interamente disfatta, come gli Offervanti poffono effere quella itessa numero fazione de' Zelanti?

III. " Ma nè meno effer potiono la fazione della Comunità dell'Ordine. , 1 Queita fazione, come fopra abbiamo dimoltrato, ella è una, e la stessa numero fazione con quella del P. Elia, la quale gli Offervanti an detto . fempre, e dicono, che non fia stata mai del loro partito. 2. Le Croniche offervanti favellando della Comunità dell' Ordine dicono (p.z. 15, c.12.) , che venne ad allargarsi affatto, che a più potere camminava colle irregolaa, rità, e ch' era giunta in fato di godere di proprio, cioè, campi vigne, e case. , ( p.z. 1.6. c.23., 1.z. c.15. ) che gle Offervante della Regola separaronsi dall' " ubbidienza della Comunità ( p.3. l.5. c.27. ) ch' era la Comunità de rilafciatà . (p.3. l.1. c.1.) che lasciata la strettezza della Regola aveva eletto di vivere , secondo i privilegi (c 4. ibid.) che generalmente viveva con molta libertà , e a privilegi. Quali tutte cose non possono in modo alcuno avverarsi degli , Offervanti , ma bensì de' Conventuali , per efferfi quetti ne' due primi fe-», coli discostati, se ben niente dalla Regola, molto però dalla maniera più as-, pra di vivere del P. S. Francesco. 3. Monsignor Marco, celebre scrittore. ,, Osservante, afferma (p.2.1.7. c.18) il Frati della Comunità sono i Conventuali, » e lo stesso dicono l' Autore delle Monumenta dell' Ordine (tract.6. tol.26.) Tom. II. auelLib. VII. Cap. V.

154 LID. VII. CaD. V.

quello dello Specchio de' Minori (trach. fol.a.) e'l Wadingo (1415. n.16.)

quando chiamano il decreto, che nel Concilio Coltanziente fepato gli Otilervanti dalla Comunità dell' Ordine, Devertum feparam. Minores de Obfer
vantia a Conventualibra. Nel diffentifono il Solpitello, e l' Aroldo (ad an1448. n., 1) quali affeverano, che il nome di Frati della Comunità dell'

Ordine particolarmente avanti l'anno 1438. fin nome proprio, e particolare

de' Conventuali. Tanto dunque è falfo, che gli Offervanti fano la fazione

della fleffa Comunità, quanto è vero, certo, e notorio, che gli Offervanti

non fano Conventuali.

IV. Or cominciamo un poco a vedere, fe gli Offervanti abbian chefare colla vetufta Comunità dell'Ordine, e coi vetufti Zelanti, ovvero, come dice il Ragionitta, non abbian parte ne coll' una, nè cogli altri. Si farà il

autto ne' seguenti Paragrafi .

### J. I.

Tanto i vetusti Zelanti, quanto la vetusta Comunità dell' Ordine Minoritico, precedenti a i tempi del Concilio di Cost anza, appartengono solamente all'odierna Comunità de' P.P. Minori Osservanti.

O Uantunque io concedessi al Ragionista, che tutti i vetusti Zelanti storpiarono la forma dell'abito Francescano, ciò non ostante, se con-servarono essi la medesima prosessione del P. S. Francesco, e degli odierni Minori Offervanti, e almen la fostanza dell' abito Francescano, per questo capo non possono escludersi dall' odierna Comunità Osservante. Di più è cosa da notarsi, che l'aggiugnere austerità a quelle della Regola, cdelle antiche leggi della Comunità, purchè fi mantenga l'unione effenziale colla medefima Comunità , non esclude da quella . Di ciò ne abbiamo l'efempio chiarissimo nell' odierna Comunità Offervante, la quale anche dal Ragionista è ravvisata per una sola Comunità, quantunque contenga e i puri Offervanti, e i Riformati d'Italia, e i Ricolletti, e gli Scalzi, e altre famiglie della più stretta Osservanza, le quali hanno leggi, e rigori particolari maggiori, e più austeri di quelli, che sono comandati nella Regola, e dalle leggi de' Religiofi della pura stretta Osservanza; e si diversificano altresì per la diverfità de' vestimenti, più, o meno grossi, stretti, e corti sì, ma in sostanza tutti li portano tali, che non fono contrari alla Serafica Regola. Dunqueavvegnachè concedessi al Ragionista, che tutti gli antichi Zelanti ammisero rigori affai più di quelli della Regola , e delle comuni leggi dell'Ordine , che abitarono in Conventi di legno, e di loto, nelle balze, avendo povere Chiefe, povere suppellettili, e così delle altre cose; nondimeno per questo escluder non si possono dall' odierna Comunità de' Minori; ma se si hanno da. escludere, intervenir dee qualche altra cagione, qual farebbe' la mutazione fostanziale della professione, la separazione dal capo supremo dell' Ordine,

o cose fimili. Ma per altro si è detto a bastanza, e si è mostrato, che non tutti i Zelanti vetusti furono di una fola classe; onde non tutti storpiarono la forma dell' abito, e vollero particolarizzarfi coi rigori fupereragatori alla Regola e allo stato Minoritico: ma ve ne surono moltissimi, che null'altro pretendevano fuori dell'offervanza de'comuni doveri. E quanto accumulò il Ragionista, per mostrargli stravaganti, caparbi, superstiziosi, e incontentabili. può avverarsi della combriccola Narbonese, o di altri pochi a questa simili, ma non già di tanti altri discretissimi Zelanti, de' quali sempre provveduto trovossi l' Ordine, giusta le promesse fatte al Serasico Patriarca.

II. Orsù dunque, se per corrispondere al genio del Ragionista, gli Offervanti non poteffero aver parte veruna con quei Zelanti, che alquanto ristrinsero l'abito, o ammisero rigori più di quegli, che praticava la Comunità, e praticano gli Offervanti; tuttavia parte avrebbero con tutti gli altri Zelanti, che volevano la fola offervanza della Regola, e della disciplina comune: i quali per verità fiorirono in tutti i tempi della vetnita Comunità Minoritica, e fempre furono del di lei feno i parti più leggiadri , e pile

preziofi, e in gran numero, come scrive il P. Wadingo (a).

III. Alto la! fermate! (così parmi che dica il Ragionista) fermate il discorso. Acciocche gli Offervanti avesser parte, o congunzione colla predetta forta di Zelanti, farebbe neceffaria una di queste due cofe; cioè, o che gli Offervanti aveffer veduta la luce prima dell'anno 1368., in cui diede loro principio F. Paoluccio Trinci nel Convento di Brogliano; o che i Zelanti non fossero affarto terminati nell'anno 1118. in cui restarono talmente citinti a

che fino all' anno 1368, non più fu al mondo la fazione de' Zelanti.

IV. Non vi alterate la bile: fermiamoci pure, che, fe avremo un po di flemma, fi vedranno prontamente amendue le cofe necessarie per lepretensioni degli Osfervanti . E per cominciar dalla prima; che prima dell'anno 1168, vi foisero nell'Ordine molti Offervanti, per ora il provo brevemente così : Avanti l'anno 1368, crano molti nell' Ordine, i quali profestavano la pirrità della Regola: questa proposizione dal Ragionista non solo fi concede, ma fi difende; infegnando egli più volte, che avanti al Concilio di Cortanza la Comunità dell' Ordine non mai fi discostò dalla purità della. Regola; quantunque fi discostasse molto da i rigori, che sopra la Regola pratico S. Francesco (1) Veniamo all'altra proposizione : Quei, che profef- (1)Pas.133. favano la purità della Regola, eran Offervanti : quest'altra proposizione è parimente dottrina del Ragionista, il quale nella pagina 391, per provare, che il Ministro Generale P. Antonio Rusconi non era mezzo Offervante, e mezzo Conventuale, la discorre così : O professava le dispense introdotte nell' Ordine; e così era tutto Conventuale: o professava la purità della Regola: eensi farelbe flato tutto Offervante: dunque, dico io, quei che professavano la purità della Regola, erano totalmente Offervanti, fecondo la dottrina del Ragionista, e non già Conventuali, neppor per una parte. Or da per se ciascheduno tiri la conseguenza, e conchiuda, quanti mai sossero nell'Ordine i Minori Osservanti prima dell'anno 1368., se l'Ordine prima del Concilio di

(2) Pii quique Viri , fui Inflituti zelatores , quorum copiofa feries numquam defuit in Ordifie , ad tot manifeftar Rigula tranfgreffones vebementer affligebantur . Vvad. tom.s. ed Rom, ad ann. 1289. n.E4. pag.211.

Costanza, celebrato nell' anno 1414. non mai si discostò dalla purità della Regola: e tanto più può farlo con libertà, quanto è vero, che nel suo soprallegato discorso, circa la persona del P. Rusconi, il Ragionista parla dell' Offervante, come diffinto dal Conventuale; e quanto è vero, che avanti l'anno 1410. i Frati Minori non avevano avuta alcuna dispensa, o alcun privilegio, che gli esentasse da verun rigore della Regola; come si è provato nel terzo, e nel quarto libro del primo tomo, ma erano tutti di professione, e di ob-

bligazione puri Offervanti. V. A quell' argomento ne aggiungo un altro, fimilmente tratto dalle. Ragioni Storiche del mio Ragionista. Leggo nell'Indice di quel volume sotto la parola Offervanti in queita guifa: Offervanti -- E come dinominati da Giowanni XXII. Trovo nel corpo alla pagina 104 citata nell'Indice, in corrispondenza alle fuddette parole dell'Indice, fcritto così: De' quali accufatori ragionando poi Giovanni XXII nella fua Bolla, che principia Gloriofam Ecclefiam, gli dinomina uomini superstiziosi, discoli, ippocriti, e novatori, e pestilenti, ed empie chiama le loro querele; aggiugnendo, che Clemente V. accertato delle. loro imposture, dichiarò fanta, e osservante la Comunità querelata. Da tutto ciò (se il Ragionista è sincero nel suo volume, e nell'indice del medesimo) ne fegue, che gli Offervanti vi foffero in tempo di Giovanni XXII., e di Clemente V., cioè, cinquanta tanti anni in circa prima del 1368, altrimenti nonfarebbero degli Offervanti quelle dinominazioni d'uomini superstiziosi, discoli ec. nè da Clemente V. farebbero thati conofciuti per impostori. O perchè dunque dal Ragionista fu detto, che gli Osfervanti non v'erano avanti al 1368? Ah ah I'ho intesa: v'erano, e non v'erano (come il proprio, che non è proprio): v'erano per dover foggiacere alle obbrobriose note di superstiziosi, difcoli, impostori ec.: non v' erano, in quanto al poter aver parte nelle gloric. de' primi due fecoli Francescani : cioè , v' erano , in quanto al soffrire i pesi , non in quanto a partecipare gli onori. Ciò diffi per argomentare contro al Ragionista: del resto poi non mi ritiro da quello, che dissi di fopra, circa la surrettizia, e orretizia narrativa della Bolla Gloriofam Ecclefiam, Ed ecco bre-Temente mostrato, che gli Osservanti v' erano avanti l'anno 1368, e conseguentemente, che possono pretender del loro numero i zelanti discreti, i quali fiorirono prima di quell'anno .

VI Vengo fubito a mostrar altresi, che i Zelanti discreti non terminagono affatto nell' anno 1318. E quantunque ciò fegua da quel, che fi è già detto, tuttavia lo provo. 1. Perchè nell'anno 1321, il Capitolo generale di Perugia nella fua Piftola ad universos Christifideles mostrossi zelantissimo per le due Decretali, cioè, di Niccolò III., e di Clemente V., nelle quali fi spone ti) Pood.ad la purità della Regola (1); e fu tanto il fuo zelo, che non poco dispiacque a Giovanni XXII., come manifestano le differenze passate tra questo Papa, e 16. 6 jegg. l'Ordine, circa la povertà di Crifto, e degli Apostoli, e circa la povertà Mi-& ad ann. nontica. 2. Perchè celebrandofi da F. Michele di Cefena il Capitolo generale 8312. 8.51. in Lione, F. Gherardo Oddoni, allora familiare di Giovanni XXII., propofe a i Frati molte cose da determinarsi in quel Capitolo, contrarie alla purità della tal Product Regola; e tra le altre, che si togliesse via il precetto di non ricever pecunia am. 13150 no neppur per interposta persona: ed il Generale coi Frati sdegnaronsi contro il P. Oddoni per tale proposta (2); volendosi conservare nella pura offervanza

ı

della Regola. 3. Perchè celebrandosi l'altro Capitolo generale in Perpignano, e avendo presentito i Zelatori della pura offervanza della Regola, che il suddetto P. Gherardo Oddoni , allora Ministro Generale , macchinava novità contro la medefima (1), pregarono i Regi, e altri Principi de'più amorofi verso (1) Vid. Alv. l'Ordine, a volerii intromettere, acciocche non feguiffe quanto temevano; e allora fu, che, fra gli altri, Donna Sancia Regina di Napoli ferisse al detto Capitolo con tanta premura per l'offervanza della Regola, che giunfe ad esprimere il defiderio, che avea di effer ella martire per quella causa (2). E persistendo (2) Vvad. 24 nondimeno il Generale ne' fuoi attentati, i buoni Religiosi di quel Capitolo an.1310. no decretarono, che nè il Generale, nè alcun altro Superiore potesse impetrare, 7. 6 [199alcun privilegio derogatorio della purità della Regola, come si ha dal citato Annalitta (3). E per la medefima purita, riferisce l' Annalitta medefimo, che (3) Postd.ibi fi adoperarono i buoni Religiofi nel 1337, quando fu trattato di deporte il P.Oddoni per la sua vita un po' larga: nel 1343., quando si ristabili l'osservanza degli Statuti di S. Buonaventura, e fi rivocarono le Benedettine, per effer Cottituzioni alquanto larghe (4): nel 1342, quando molti Maettri perfuafero (4) da anne alla Regina Sancia il disobbligare le Monache di Santa Chiara di Napoli dalla 1343. nu.4. fomminitrazione delle annue rendite, cui astrette le aveva, a i Frati Minori, & 1997. come contratie alla Regola di questi (5): nel 1354 quando nelle Costituzioni (5) Fid.tom. Farinerie furono rinculcati gli Statuti di S. Buonaventura, e l'offervanza delle 1. pag. 2940 due Decretali: nel 1350. quando della riforma dell' Ordine v' era tanta pre- & feqq. mura, che quasi in tutte le Provincia alcuni Zelatori della perfezione della Regola così ne' Romitorj, come ne' Conventi cor aggiofamente si affaticavano per confervarne l'efatta offervanza, come fi ha nel Memoriale dell'Ordine (6) . (6) 40. Fire Anche dopo la fiera pette del 1348, per alcuni anni, per grazia d'Iddio, commettorde per le diligenti premure di molti discreti Zelanti, si mantenne la Comunità p.1. fol. 23.
Minoritica nella purità della Regola, come si è detto nel primo libro (7): ed col.: Video incominciando ad imbrogliarsi colle rilassatezze, e a germogliare in essa il ve- supratom.t. tuto ettinto Conventualefimo, apprefiato le fu il foitegno e per mezzo del Pie, yri. in Trinci, e per mezzo di altri buoni Religiofi della medefima Comunità in diverse parti del mondo, e per le premure de'Papi, de'Cardinali, de'Principi, (7) Pag. 10., de' Generali, e de' Capitoli generali : il qual fottegno fu di tanta efficacia, 11. ch'ebbe sempre in se stessa chi offervasse perfettamente la Regola, e si vide una volta fgravata dal duro peso dell' infurto Conventualesimo .

VII. Mi dica ora il Ragionista: tutte le sopraccennate vicende non significano, che anche dopo l'anuo 1318. nell'Ordine vi erano quelli, che ze-Iarono l'offervanza della purita della Regola, delle Decretali Pontificie, c. delle vetuste leggi? Certo che sì . Ma questi fono appunto i Zelanti discreti, Ed ecco provato, che di tali Zelanti non finì del tutto la ferie nell'anno 8318., e che per conseguenza gli Offervanti posson' essere una continuazione

de' medefimi

VIII. Quanto fin quì dissi per gli odierni Osservanti, su molto poco. Quello, che più dispiacerà al Ragionista, egli è, che a i medesimi Osservanti appartiene tutta la Comunità Minoritica precedente a i tempi del Pontificato di Lione X. Che paradoffi! (odo qui dirmi) che spropositi! Se avrete un po di pazienza, io rispondo, voi vedrete, che paradosso, e sproposito egli è il dir il contrario. Conciofiache, altro è l'effer Offervante per iftituto, e obbli-

Pelago de Planet. Eccl. 166. 2. 64P.

n. 10. ad an.

158 wazione: altro è l'effer Offervante eziandio pel tenore della vita menata. Il primo, vuol dire aver l'obbligo di viver da Offervante : il fecondo, vuol dire in oltre, che si viva da Osservante, adempiendo le sue obbligazioni. Per appartenere alla Comunità Offervante basta il primo, e non e necessario il secondo; altramente ne seguirebbe, che anche oggi un cattivo Minor Offervante non farebbe della Comunità de Minori Offervanti: lo che è falfo: imperciocchè ficcome un cattivo Cristiano escluso per questo non è dal corpo della Chiefa; così un cattivo Religiofo non per questo cessa di appartenere. alla Comunità della fua Religione; purchè per giusti motivi e quegli dalla Chiefa, e questi dalla Religione non venga reciso con qualche sentenza, eabbia le cofe necessarie per essere di tal Corpo, o Comunità, le quali senza dubbio star possono insieme con una vita rilastata, e cattiva.

IX. Diamo tosto un'occhiata alla vetusta Comunità Minoritica . Dalle Storle, dalle Costituzioni, e dalle leggi della medesima la veggiamo tutta obbligata all' osservanza della purita della Regola, e delle Decretali di Niccolò III., e di Clemente V., fino all'anno 1430, cioè, veggiamo, ch'era tenuta a vivere come gli odierni Minori Offervanti. Tutto questo resta chiaro da quanto si è detto in questo 6.. e nel primo tomo, dove si è mostrato. che avanti l'anno 1430 l' Ordine non avea verun privilegio contro la purità della Regola; e che avanti quell'anno, e poi, nell'abito, e in tutta l'esterna divisa più tosto cogli odierni Osservanti, che cogli odierni Conventuali quella Comunità fi conformava. Che se avanti quell'anno vi erano in essa alcuni Religiofi, i quali non vivellero così, ma fossero rilassati : l'obbligazione loro per altro era di vivere una vita offervante; e così fono degli Ofservanti e i buoni, e i tritu. Dopo l'anno poi 1430., e ne' principali bollori del vetufto estinto Conventualeimo, s'introdussero le due samose dispense, cioè, dell' uso delle rendite, e dell'uso delle successioni ereditarie. Ma di queste dispense hanno da notarsi due cose; una, ch'esse non surono ammesse, e praticate in tutti i Conventi della Comunità, ma folamente in alcuni; poiche nella Comunità stessa, come proverò in altro libro, vi furono sempre de Conventi, ne quali viveasi senza queste dispense, ed erano i Conventi degli Offervanti efiftenti nella Comupità fotto l'immediata giurifdizione de'Ministri s l'altra, ch'esse furono del solo, e semplice uso di puro farto, e non già dispense di poter avere la proprietà in comune: onde le rendite, e le eredità erano della Chiefa Romana, e non de Frati,

X. Dunque la Comunità dell' Ordine, anche confiderata dopo l'anno \$430. appartiene più tofto agli odierni Offervanti che agli odierni Conventuali. Poiche, o noi la prendiamo per la fua parte più nobile, cioè, per quei, che dentro essa offervavano la purità della Regola senza le predette. dispense; e di questa non vi può esser dubbio; seguitando di questa parte a procedere le medefime ragioni, che procedono di tutta la Comunità precedente all'anno 1430. Ovvero la prendiamo per l'altra sua parte, cioè, per quelli, che dentro la medefina vivevano facendo ufo delle dette due dispense, e dicevansi del vetusto Conventualesimo. E questi ancora, benche non fossero nel tenore della lor vita perfettamente Offervanti, nondimeno appartenevano più totto, e si assomigliarono agli odierni Osservanti, che agli odierni Conventuali. Perocchè mantenevano lo foropriamento in particolare , e in comune. cioè, il carattere della Religione Francescana istituita da S. Francesco; e mantenevano in fostanza l'antica forma del vestimento Francescano: cose amendue lasciate dagli odierni Conventuali, e confervate dagli odierni Offervanti. Se poi nell'ulo de' fondi fruttiferi, col dominio appreffo la S. Sede, diversificavanti qualche poco dagli odierni Offervanti, non per quelto poteano dirfi degli odierni Conventuali ; perchè i Conventuali hanno il predett' ufo infieme colla proprietà in comune: anzi quella maniera di riportar follievo da i fondi fruttiferi , avendone folamente l'uso fenza veruna proprietà, non fi trova neppur per ombra nell' odierna Comunità de' Conventuali, e trovafi nell'odierna Comunità degli Offervanti in alcuni fuoi pochi Conventi, come si è detto nella fine del terzo libro (1). Dunque anche i vetusti Conventuali, (1) Toma-La o Religiofi, che vivevano col detto ufo, appartengono più tofto agli odierni P18-408-Offervanti, che agli odierni Conventuali; parlandofi di quei, che precedono all'anno 1517., in cui Lione X separò gli antichi Conventuali dagli altri Frati Minori, e ne fece una particolare Famiglia, soggetta immediatamente a i propri Maestri, da esser confermati da i Ministri eletti, e assunti dalla Comu-

nità Minoritica de PP. Offervanti XI. O questo sì che sembrerà strano al Ragionista, il vedersi nelle mani cangiata la carta; e laddove credeva di porre in orrore agli Offervanti la Comunità vetulta precedente all' anno 1517., col fingerla tutta Eliana ne' primi due fecoli, e poi col predicarla parte veramente, e parte falfamente imbarazzata colle dispense dell'uso de' fondi fruttiferi , e coll'estinto Conventualesimo. fpropriato affatto in particolare, e in comune, almeno per obbligazione di vita, e di professione; scorgere, che gli Apologisti degli Offervanti non si spaventano punto; ma, dato anche un paffaggio a tutte le accennate cofe, affermano, che del numero degli Offervanti fu anche F. Elia con turta la fua fazione, e agli Offervanti più tofto, che agli odierni Conventuali appartiene tutto l' estinto Francescano Conventualesimo, che avanti l'anno 1517, facea piangere la Comunità dell' Ordine; ed era l'oggetto delle premure più gravi de' Principi, de' Cardinali, de' Capitoli generali, e de' Papi, che ne desideravano la totale riforma coll'abbandonamento delle rilaffatezze, e delle difpense contrarie alla Regola, come si disse nel libro 1. Ma pajali strano quanto si vuole; mentre la verità c'impone il non dire altramente; attesochè quegli antichi del tutto, o quasi del tutto conformaronfi, o conformar si dovettero alla vita degli odierni Offervanti; e delle difpenfe, che fono oggi in ufo fra gli odierni Conventuali (per cui, come si disse nel secondo libro, la Regola da questi professata si costituisce di un' altra specie, diversa da quella degli altri Minori antichi, e moderni) non ne videro nepoure una mezza; non esfendo queste uscite in luce avanti al Concilio di Trento, in cui riceverono i Conventuali la prima dispensa di esser proprietari in comune a somiglianza de Monaci; e molte altre essendo state date loro dopoi, giusta quel che si è detto nel primo tomo, anche colla confessione del Ragionista, e di altri Conventuali. Temo di far entrar troppo in collera il Ragionista; che se non mi tenesse questo timore, direi, e con ragione, che anche tutta la Famiglia Conventuale co' suoi Maestri Generali, e Provinciali fino all' anno 1565, quando nel Capitolo fuo generale di Firenze abbracciò la dispenza, offerita dal Sacro Concilio di Trento, di poter possedere in comune, e licenziò i Sindaci Apostolici, facendosi proprietaria, sempre apppartenne agli Osfervanti. Le mie ragioni farebbero due: una è quella, che milita de Conventuali vetufti precedenti all'anno 1517.; mercecche i Conventuali anche da quest'anno al 1565, viffero colle fole dispense ottenute prima del 1517.: L'altra ragione è, che i Conventuali anche dopo l'anno fuddetto mantennero colla Comunità Osservante la unione necessaria per potersi dir un sol Corpo; imperocchè i loro Superiori erano fubordinati a i Superiori della Regolare Offervanza, da' quali doveano ricevere la loro conferma, come i Vicari della Famiglia Offervante dovean' effer confermati da i Ministri: onde quanto a suo luogo dirò, per sar vedere, che la separazione della Famiglia Offervante non pregiudicò all'unità dell'Ordine istituito da S. Francesco, rispettivamente potrà applicarsi, per conchiudere, che anche la separazione de Conventuali fatta da Lione X. sino all' anno 1565, non impedì l'unità fuddetta, e che per confeguenza non tolfe agli Offervanti le ragioni fopra i Conventuali del mentovato tempo.

XII. Incrocicchi or pure il Ragionitta degli antichi Zelanti le tonache, aguzzi i cappucci, recida i mantelli, e faccia loro abitazione le capanne, e le balze, dove sfogatiero anche capricciofamente gli estri del loro fervore, che nulla fa contro alle ragioni dell' Offervanza. Finga in oltre la Comunità dell' Ordine fuori del dovere, la mostri sfasciata tutta, e squinternata, che se fino al 1517, anzi fino al 1565, non fi fece proprietaria, non fu mai degli odierni Conventuali. Ma pure afcoltiamo, per quali cagioni, fecondo lui, non

potè effer degli Offervanti.

# S. II.

Si risponde a i tentativi del Ragionista, che più del dovere finge larga la vetusta Comunità dell' Ordine, e porta varie sentenze di Scrittori, per mostrarla non degli Oservanti, ma de' suoi PP. Conventuali.

I. GIA' vedemmo nell' Introduzione di questo capitolo il testo del Ragio-nista, con cui tentava mostrare, che la vetusta Francescana Comunità non può appartenere agli odierni PP. Minori Offervanti. Allargavala egli, e stiravala più là de' giusti confini; ma per quanto la stiri egli, e la strapazzi, tuttavia fe non la strappa affatto, e non la converte in un'altra, non mai può ridurla al fuo Conventualesimo : d'onde posso inferire colla sua medesima loica, che, fe non vuole farla di un terz Ordine, ha da effere degli Offervanti; nella guisa appunto, ch'ei deduce effer ella de' Conventuali, dopo Infingatofi di aver mottrato, che non era Offervante; perchè altramente (1)Pag. 105. farebbe thata di un terz' Ordine (1). Or voglio far prova, se l'abbia eglà colle allegate sentenze, allargata, o no più del giusto suo stato; quantunque non l'abbia poruta far giugnere allo stato de suoi, avendo egli più volte asferito, che avanti al Concilio di Trento non mai accettò di effer veramente proprietaria, ne mai si parti dalla purità della Regola: quali cose si sarebbero

dovnte avvetare in contrario, acciocche si fosse ella conformata cogli odiernia Conventuali.

II. Allegò in primo luogo un testo delle Croniche, dicendo. che nella parte 2, lib 5, cap.12, leggeti scritto, qualmente la Comunità dell'Ordine venne ad allargarfi affatto , che a più potere camminava colle irregolarità . e. che era giunta in stato di godere di proprio, cioè, campi, vigne, case. Ma che la Comunità dell' Ordine venne ad allargarfi affatto, fi legge de' tempi del Generalato di F. Matteo d'Acquasparta, e può intendersi di quelle speciali Provincie, in cui fuscitaronsi i Zelanti della Marca, de' quali sopra si è parlato, e non già di tutta la Comunità dell' Ordine, di cui mi fa fede il Ragionista stesso, che non allargossi mai tanto, che si partisse dalla purità della Regola innanzi a i tempi del Concilio Trentino. Che poi la medefima camminalle a più potere coile irregolarità, e che fosse ginnta in stato di godere di proprio, contraddice a i principi del medesimo, il quale più volte c'infegnò, che avanti al fuddetto Concilio non mai fu lecito a i Francescani l' aver di proprio . Queste parole poi di Monsignor Marco, le quali si leggono nel libro 6. cap.23. della feconda parte della fua Cronica, debbono riferirsi all' anno 1299., quando per la prima volta nell' Ordine incominciò ad entrare quest' abuso delle rendite, de campi, delle vigne, e case: contro il quale abuso procedette il Ministro Generale Minio, come si è detto nel r. Tomo (1), dove anche può vedersi, che le dette cose erano puri abusi, enon comuni, dicendo lo itello Generale nella fua Statutoria, ch' erano foltanto 267., e feq. di alcuni luoghi dell' Ordine; onde da lui, e dal suo successore P. Gonfalvo restarono proibiti sotto pena di scomunica, e banditi (2). Ma se surono abufi di alcuni, come può pretendere il Ragionista, che la Comanità di quei presente tempi fosse Conventuale? Forse le macchie di alcuni poterono tingere tutto seggi il comune; ovvero il carattere degli odierni Conventuali sono gli abusi, ed i peccati di una Comunita, benchè Offervante in quanto all' iffituto, e all'obbligazione? In tal caso, come ben vedesi, era la Francescana una Comunita, che fra i buoni Religiofi, conteneva eziandio più Frati cattivi . ma non era-Conventuale; non conoscendo de Conventuali per anche nè il nome, nè la

vita, nè la professione . III. Lo stesso proporzionatamente vogliono significare le altre sentenze da lui allegate, se per avventura nella Cronaca in qualche luogo si leggono ( poichè forse per poca diligenza nel trascrivere le citazioni , o per altro , si ftenta un poc'a rintracciarle.) Conciofiache quanto sta scritto della Comunità precedente all'anno 1430., per fignificare, che in essa fossero i rilassamenti contrari alla purita della Regola, s'intende degli abufi, che regnavano in... alcuni luoghi, e Frati di essa, che obbligati erano a tutta la purità della. Regola. Dopo l'anno poi 1430, quando in più luoghi dell' Ordine s'infinuarono le dispense, prima per l'uso delle rendite, e poi anche delle successioni ereditarie, può intendersi anche di molti Conventi, e di molti Frati particolari, che avevano accettate quelle dispense, e poste le aveano in esecuzione, abbandonando in questa parte la purità della Regola; e ritenendo l' obbligo dell'altissima povertà anche in comune, come si è detto, contutti gli altri precetti della Regola, e lontanissimi perciò dallo stato degli odierni Conventuali , che non si approfittano punto delle dispense concer-Tom.II. nen-

nenti l'uso puro, e semplice anche in comune de Beni temporali, e fondi fruttiferi, ma bensì vivono giulta l'indulto del Tridentino, e delle Costituzioni Urbane, avendo la proprietà in comune de medefimi, contrattando civilmente da per se stessi i denari, deposta l'altissima povertà, e sotratti da i più caratteristici precetti della Regola Minoritica; nella qual maniera (confessandolo anche il Ragionista) niun Francescano potè lecitamente vivereavanti al Concilio di Trento.

IV. Parimente dovunque è scritto negli antichi documenti, che i Frati Offervanti separaronsi dalla Comunità, o dall'ubbidienza, e unione della Comunità, intender fi dee della separazione, che si elesse la sola Osservante Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino; la quale si separo soltanto localmente dalla Comunità, in quanto abitava in Conventi particolari, dove tutti i Frati erano di quella Famiglia, ed ebbe i propri Vicari, a i quali era immediatamente foggetta: fenza per altro dividerii dal Capo dell'Ordine, che confermavale, e della sua potestà premuniti davale i Vicarj, comandando a tutti i Frati della medefima, che in tali Vicari conoscessero la sua stessa persona, e (1) Vid. tom- loro ubbidiffero come a lui medefimo (1). In ordine alle altre fentenze addotte dal medefimo, mi rimetto a quel che più volte ho detto nel primo tomo, specialmente nella pagina 52., è nella pagina 237. e passo considentemente al restante del testo del Ragionista.

1. pag. 187. & Seg.

#### S. III.

Si risponde agli argomenti del medesimo, che più del vero fa apparire strette le costumanze degli Osservanti, per privargli delle ragioni sopra la vetusta Comunità dell' Ordine.

I. " MA v'è di più (fegue a scrivere ivi il Ragionista) perchè se gli " MOsservanti credessero mai di aver parre nella fazione della Comu-" nità dell' Ordine, mi dicano: qual cosa particolarmente nel lor principio , ad essi più piacque di quella disciplina più mite sì , ma, come abbiam. " mostrato , tolerabile, e lecita della stessa Comunità "? Quì a piè fermo gli si nega il supposto, s'egli vuol supporre, che gli Osservanti abbian avuto principio dopo fondata la Comunità dell' Ordine, dicendo Lione X., che iempre vi furono da che S. Francesco scriffe la Regola (a). Dopoi dico, che piacque loro tutta quella disciplina più mite, ch' era secondo la Regola profesfata: che che fosse di alcuni, che talvolta in se stessi praticar vollero più rigori

<sup>(</sup>a) Motu proprio , & ex certa feientia , ac de Apolidica poteffitis plenitudine declaramus , quod ipli Fratres de Observantia , & Reformati , veri , & indubitati Fratres S. Franci-Jei, & ejus Regula observatores semper fuerint, ac divina favente gratia fint futuri, fine aliqua interruptione , feu divisione , a tempore edita Regula per B. Francescum , ufque ad pra-Sens . . . . fieque in emnibus teneri . . . ae dici debere decernimus , & mandamus . Leu X. Bulla Licet aliar , in Bullar. Cherub. Bulla 16. Leonis X.

fenza pregiudizio dell'unità, e che che fosse delle capricciose fazioni di alcuni Zelanti indifereti, de quali si è ragionato. Segue il Ragionista.

II. Non piacque loro certamente l'abito largo, e longo, perchè eleffero habitum rudem segmentitium (1). E come parla Alessandro V. alterius (1) Voalforme habitum (2). Ma nel primo tomo (3) si e già veduto, che nè l'uno, 1399. n.55. nè l'altro testo ha forza contro al comune degli Osservanti, procedendo il primo di un fol Convento datofi particolarmente al rigore, e l'altro di pochi Frati di 3. Provincie, che furono così calimniati: onde scopertasi la calunnia, fu rivocata la Bolla di Aleffandro V., da cui, come da Bolla 507. e feqq. non rivocata, malamente trascrisse la sopraddetta calunnia il Ragionista. Segue a dire.

III. Non piacquero loro le calzette; perchè Urbano VIII. per la fua Bolla Sacrofanctum nell'anno 1625, diffe agli Offervanti: Cum calepodiis, vel fandaliis apertis incedere teneantur, neque quocumque also pedum operimento, sive de panno, sive cujuscumque alterius materia existat. Ma nel medesimo primo tomo (4) fi è provato, che ad un tale comandamento fu fempre fog- 580. , e fegetta tutta la vetusta Comunità Francescana : onde Urbano VIII. altro non...

fece che rinculcare le antiche obbligazioni de' Frati Minori .

(4) Pagina

IV. Nò la camicia di lana, egli aggiugne, dicendo pure ad effi lo steffo Urbano : Neque enim ejusdem Ordinis Professores tertia tunica, sivecamifia staminea , aut interula, five sudariis , five quacumque alia re uti valeant. Questo precetto eziandio astringeva tutta la vetusta Comunità prima (5) Pagina

dell' anno 1500., come si è provato nel primo tomo (5). Seguiti pure, e dica: 601. e feqq.

V. ", Nò le Chiese, e Conventi grandi, oggi a essi lecite per la Bolla " Merentur emanata nell' anno 1512. di Lione X.; perchè nel Concilio Co-", stanziense condannando essi (cioè gli Osservanti) queste grandezze ne'Con-,, ventuali, dicevano, che la povertà Francescana inducit artistudinem quoad , cibaria, & vestimenta, non dubium quod etiam quoad domorum, & Eccle-" fiarum parvitatem (6). E però in quel tempo le loro Chiefe, e Cafe erano , basse e povere, fatte solo di canne, e di rami d'alberi e terra insieme (7). Ed ,, avendo nell'anno 1419. Cosmo de' Medici fabbricato per essi un Convento (7) Cron., alquanto cospicuo, nullo pasto adduci potuerunt, ut admitterent (8). Ma lo p.30-l.1 eap. " ricevettero folamente nell' anno 1490. quando, dice il Wadingo: defunctis 28. " primævis paupertatis Zelatoribus, successerunt alii, qui parum hoc curabant.

VI. In quanto a questo punto fermiamoci un tantino; perchè Lione X. nella Bolla Merentur non concedette dispensa agli Osservanti di poter avere le Chiese, ed i Conventi grandi, facendo loro lecito ciò, che pel passato era stato illecito, e vietato dalla Regola; ma dichiarò soltanto, che tali edifici non erano illeciti a i Professori della purità della Regola, come neppure i paramenti di qualche preziofità, fatti ginsta il tenore della prefata... Bolla (a). Ond'è, che anche prima del Pontificato di Lione X. gli Of-

(2) Nos igitur . . . attendentes . . . quod ex Domorum amplitudine , & paramentorum. multiplicitate nibil magis veffris commoditatibus eurporalibus adjiciatis ; auctoritate Apostolica tenore prafentium declaramus, & decernimus, vos illorum tantum effe cuflodes, & non poffeffores, & propterea abfque veftra professionis macula, aut violatione, cum deceat juxta celebritatem folemnitatum folemnioribus Officiis , & decentioribus paramentis divinam bonorare Majeflatom, & ipfius cultum manifeflare ... . uti, & potiri liciti, & libert poffe . Leo X. Bulla Merentur apud Bullar. Rom. Cherub. tom. 1. pag. 406. ed. Rom. 1638.

(1) Spec. Min. trait,

(3) Pag.

Min. traft.

e 227.

giusta il fuo sistema, non vuol conoscere altri Offervanti prima del predetto Pontificato, fuorche quei della Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino, eccogli alcuni Conventi con Chiefe ben grandi, accettati da Frati della Famiglia innanzi al detto tempo. Sotto S. Giovanni da Capithrano, nel Pontificato di Eugenio IV., dalla Famiglia predetta in Roma fu accettato ile Convento colla Chiesa d'Araceli: la qual Chiesa in quei tempi, dopo le Patriarcali, era una delle più belle, e magnissche di Roma. Prima... fr)Pag.116. della morte di Sisto IV., come si raccoglie dallo stesso Ragionista, (1) gli Offervanti predetti accettarono i Conventi di Santa Maria Nuova di Napoli, di S. Francesco di Sorrento, e di Gaeta, i quali sono de' più belli, e grandi, che vegganfi nelle dette Città. Accettarono altresì molti altri Conventi per l'addietro abitati da vetusti Conventuali, i quali non abitavano in case abiette, e baffe, fatte folo di canne, e di rami d'alberi, e terra insime. Accettarono fino nell' anno 1454 il Convento di S. Francesco di Lucca , non. di terra, nè di canne, ma de' più grandi, e cospicui di quella Città, con una Chiesa tanto larga, lunga, ed alta, che si pate pena in misurarla. Fino ne' tempi di S. Bernardino ebbero il Convento di Santa Croce di Pifa, il quale non è di frasche, nè piccolo, ma capace di tenere uno Studio generale. Riceverono fotto Pio II. il Convento di Santa Maria Maggiore di Tivoli, il quale parimente colla sua Chiesa è de'più grandi, e belli della presata Città. Non mai farei per finirla, fe volessi porre sotto gli occhi del pubblico tutti i Conventi, e le Chiese grandi, che accettarono gli Offervanti della Famiglia, prima del Pontificato di Lione X., non bassi, non miseri, non fatti di canne foltanto, e di rami d'alberi con terra insieme ; ma basteranno i pochi accennati, per far conoscere in varie parti del mondo Italiano quanto lungi dal vero si diverta la penna del Ragionista.

VII. Quelli poi, che differo, qualmente la povertà Francescana richiede anche una certa piccolezza di Case, e di Chiese, surono alcuni Osservanti di tre Provincie Francefi, de' quali più volte si è ragionato; e volevano, che anche negli edifizi da' Frati Minori schivar si doveste la curiosità, e la superbia, specialmente quando non da i Signori, e da i Principi, ma dalla sola industria de Frati vengono fabbricati. È non dissero male, nè furono i primi a dirlo; conciofiache lo stesso affermò S. Buonaventura (a), ed il B. Giovanni

Non tamen intendo in his excusare, nisi qua valde necestaria sunt. Ubi autem super-Buitas , euriofuar , & irreligiofitas , & Regula , & Paupertati noften derogantes eftent ftruffura, reprebendo tecum.... Quintuplicis enim peccati rei funt, qui superflua in adificiis, & aliir, Ausbus utimur, precurant, & acquirunt. S. Bonay. in quastionibus circa Regulam quæst. 6.

<sup>(2)</sup> Et quoniam Paupertas eff nofira Religionis prarogativa fublimis , ne nobilis bat margarita conculcanda porcis viliter exponatur, difeurfuum caufam, & quaftuum, fumptuositatem scilicet adificiorum , librorumque, vestium , ac ciborum sie fludeas amputare , quòd a professionis excellentia vita observantia non discordet . S. Bonav. in fua epift. ad Miniftrum Provincia apud Chronol. Seraph. pag-30. col. t. Oceurrit adificiorum confiruttie fumptuofa , & cur ofa, qua Fratrum pacem inquietal, amicos gravat, & bominum perverfit judicits multipliciter nos exponit .. Intentos exaltandis Domibus , profundias deprimatis . Idem S. Bonav. in altera epift. ad universos Ministros, & Custodes, apud Vvad. 10m-4. ed. Rom. pag. 18. n. 10.

Pecano (a). Al Ragionista per altro bastò l'aver letto nella Cronica da lui citata quelle parole: Il primo luogo, che prese nella Provincia di Sant' Angiolo il Commissario F. Giovanni (di Stroncone della Famiglia Osservante) fu quello di San Salvatore di Nocera de Saracini, e dipoi edificò i Monasteri di Campoballo, di S. Onofrio ec. Fu così tanta la povertà, e offirvata in quella Provincia. che ..... le loro Chiefe, e Cafe erano baffe, e povere, fatte folo di canne, e di rami d' alberi, e terra insieme, e le tenevano per palazzi. Queste parole, diffi, bastò di aver lette al Ragionista, per affermare, che in quel tempo la Famiglia Offervante idegnava, e condannava le fabbriche grandi fatte di pietre, e di calcina. Fortuna che non vide il Capitolo delle Stoje, e S. Francesco co i fuoi ad abitare nelle baracche; poiché avrebbe scritto, che non altrimenti dovea praticarsi ne Capitoli generali: e fortuna che non vide i Rè incampagna negli eferciti, che forfe avrebbe affermato sdegnar essi tutti le Regie, e sol volere gli amovibili padiglioni come i Rè degli Abissini: così fa chi non distingue il caso di necessità dall'uso comune fuori di tal caso. E per certo al primo loro entrare nella Provincia di Sant' Angiolo quegli Offervanti non vi trovarono Conventi di pietre: che maraviglia per tanto, fe fi coprirono alla meglio fotto le baracche, fintantochè non fosse loro fabbricato il Convento, e se vissero contenti di tale abitazione?

VIII. Che se nel 1419. i già detti Offervanti accettar non vollero un. Convento alquanto cospicuo, fatto sabbricare per essi da Cosimo de Medici. fara ciò facilmente avvenuto, perchè al piccol numero de' Frati, che dovevano abitarvi di famiglia, era chiaramente superstuo, ed eccessivo. Avendolo poi accettato nel 3490., penfo, che ciò accadesse non tanto per la. morte di coloro, cui pareva da non accettarfi, quanto per la varietà de tempi, ne quali, essendo cresciuto il numero de Frati di quella Famiglia, il Convento per l'addietro grande troppo, e superfluo, potè comparire moderato, e decente, e perciò non effer del numero di quei Conventi, che confiderata la quantità de Frati destinati alla loro abitazione , debbano nella grandezza ripuzarsi eccessivi, come sta scritto nella Clementina Exivi de Paradiso. Potè anche fuccedere, che dal 1410, al 1400, gli edifici de' Secolari fi follero talmente... megliorati, che laddove prima quel Convento, rifpetto a questi, sembrava troppo splendido, allora al confronto de medesimi comparisse umile, e decente. Si aggiugne, che S. Bernardino nell'anno 1440, effendo Vicario della Famiglia, nel confermare alcune sposizioni della Regola fatte da F. Niccola d'Osimo, tolse ogni dubbio, dando una direzione sopra di ciò, per le cofcienze de' Frati (b). Or profeguiamo ad ascostare il Ragionista, che segue a narrarci quel che non piacque alla Famiglia Offervante del Trinci.

X.

(3) Unde fatere multe adificia Ordinir iffe monfire profignorie. E. Joannes Pechanos in expolit. Reculte FF. Mins apple Firmanentes parti, et folicita; colit. Cum Pilit appeal fine respliator abile Cantifum confirmenture fragitarity appea, quadro quad parquera decat, Diever abile Cantifum confirmenture fragitarity appear and parquera decat, Diever que internati, Venda, Immo, apparças non Different inspect Gondiston Minister. Generalis per varias Previousira, compillata omner ad varam Regula abfurvantian, alificia, finançais destructiva de confirmenta de varam Regula abfurvantian.

(·) Et quia moderatio disti usus debet attendi secundium qualitatem personarum, & warictatem temporum, & lacorum conditiones, & alias occurrentes ciesumsantias, terminue super-

Lib. VII. Cap. V. J. III. 166

IX. " Non i Conventi nell' abitato (ei dice) ma quegli Offervanti elef-" fero luoghi folitari, e romiti; e però denominaronfi nel lor principio Fra-" tres Eremitoriorum (1) ". E qui ancora distinguer deesi il principio della ##-1375+ loro separazione locale, e della buona intenzione, che ad essa spronò quegli Offervanti, da i progressi di detta Famiglia, localmente separata dagli altri Minori. Conciofiachè, desiderando quegli Osservanti di render a Dio persettamente i loro voti, senza i disturbi, che soffrivano nella compagnia de rilassati, e di questi essendone per lo più ne'Conventi delle Città, e de'Castelli, ritirar si dovettero ne'Conventi Solitari, detti i Romitori, da che fortirono il vocabolo di Frati de' Romitorj: quali Romitorj per altro furono in uso sempre per l'addietro, incominciando da' tempi di S. Francesco, come si è provato nel primo tomo (2). Imitarono essi in questa ritirata nelle Solitudini la risoluzione (1) Tome s. de' generosi Maccabei, cui non dispiacque abbandonar le Città, per osservar

Pag. 130. 6 ne' deserti le paterne loro leggi (3). E consorme, allorche poterono, i (1)Macchab. 1. cap.1.

Maccabei tornarono ad abitar le Città; così quegli Offervanti non sempre popolarono i foli Romitori, ma nelle Citta, e ne Caftelli fiffarono la loro dimora, come ci attestano tanti Conventi delle Città, e delle Terre infigni, i quali oggi fono de' Minori Offervanti, e una volta furono di quella Famiglia; e come ci fa credere la facoltà, che per se stesso, e per gli suoi seguaci ebbe F. Paoluccio dal Ministro Generale Martino Sangiorgi da Rivarola, edal P. F. Guglielmo d' Asti Ministro della Provincia dell' Úmbria, e antecedentemente dal Cardinal Pileo Legato Apostolico, e da Ferdinando Vescovo di Spoleti ec. e Vicario Apostolico, di poter fabbricare, e ricever Conventi (a) Yyad ad già fabbricati nelle Città, e ne'Castelli (4). E aggingne il Cardinal Pileo nella fua facoltà, che dalla detta Famiglia potellero effer ricevuti i Con-A. 67 3. tom. venti, o Luoghi, quantunque fossero Eremitici (5): donde ne segue, che molto o. cd. Rom. più potean riceversi dalla medesima i Conventi situati nell'abitato.

(5) Ibid. n.

X. " Non gli organi entro le Chiefe, quali folennemente rifiutarono , nell' anno 1469., decretando: Organa nullo modo fiant in locis nostris, nec " fieri permittantur (6) ". Questo Decreto eziandio riguarda i foli Offervanti detti della Famiglia; anzi non tutti essi, ma quelli soli, ch' erano soggetti al Vicario generale Cilmontano. Imperocchè una tale ordinazione. Scraph fol. fu fatta nel Capitolo generale della Famiglia Cismontana, l'anno suddetto

(6) Chronol. 337.

fuperfluitatit , & euriofitatis non poteft faciliter difcerni ; propteren per Subditos non poteft , nre debet judicari, fed per Ministros, & Cuftodes , vel cos , quibus ab ipfie committitur ; qui de talibus super corum confeientiae debent diffride judicare; ut patet in declaratione. Nicolai S. Insuper, & S. Quamquam. Quarte, quod in locie, fi fit magna superfluitat, vel auriofitae, ex eie non vitiantur Fratret , nift folum introducentee , vel canfentientee , vel fi ad corum officium pertinet , G poffunt , vel quieumque alii , fi commode poffent, legitime non. refiftenter ; G non alis , qui diffis rebue utuntur ob aliquam neceffitatem , vel fcandali evi-Sationem . Es propteres Clemens V., liebt deelgraverit, adificia nimit fumptuofa non convenire flatui Fratrum Minorum ; tamen pracepit sub pana excommunicationis , qued diffa Loca Fratres non velinquevent abfque Sedis Apofiolies licentia fpeciali . Excedene fuperfluitat , & euriofitae non eft fufficient caufa , propter quam Fratres debeant recedere a Loco , nifi fuerint de illie aliqua, propter qua non poffet Regula (piritualiter abfervari, fecundum declarationem Martini V., wideliers, quando loco eft adnexa proprietas Gre. S. Bernardinus Senen. apud Chronol. Seraph. pag. 101. col. 1.

congregatofi nell'Ifola Bifentina fituata nel lago di Bolfena, dove per la terza volta fu eletto Vicario generale degli Oiservanti Cisinontani il B. Fra Marco de Fantuzzi Bolognese. Anzi non fu essa generale, e assoluta, ma... molto limitata; mercecchè aggiuguevafi, che non fi permetteffero gli organi nelle Chiefe, quando si potesse ciò fare senza scandalo: e che venivano eccettuati i Conventi d' Araceli, della Vigna di Venezia, di S. Francesco di Mantova, quei di Napoli, e simili Conventi principali; e che il P. Vicario generale voleva effer informato de lueghi, ne quali già foffero gli Organi (1) . Qual (1) Ibid.col. fosse il fine di quetto Vicario, o di quetto Capitolo in tale ordinazione, io non 30 lo so indovimire. Mi basta per altro, che nè in tutti i Conventi Cismontani, nè in tutta la Famiglia Offervante si vietassero gli Organi, per poter dire, che non furono elli dalla Famiglia suddetta rifiutati allolutamente, e generalmente. Di più fa d'uopo riflettere, che gli odierni Offervanti non sono la suddetta Famiglia, ma sono la Comunita composta degli antichi Offervanti sempre Iontani dalle dispense degli antichi Conventuali , che abbracciando la necessaria riformazione tornarono alla purità della Regola, degli Offervanti della Famiglia, e di alcune piccole Congregazioni. Or gli Offervanti della vetusta Comunità, e i Conventuali riformati non mai vietarono gli organi; e così anche l'odierna Comunità Offervante non mai gli abborra: anzi gli usa: conformandosi in ciò alla mente del Serasico Patriarca, il quale nel terzo Capitolo della Regola comanda, che i Cherici facciano il divino Offizio secondo l' ordine della Santa Romana Chiesa, cui senza dubbio piace, e piacque anche ne' fecoli antichi l'uso degli Organi (2), e conformandosi alla (1) Vide, mente d'Innocenzo IV., il quale nella sua Bolla Cum tanquam veri dichiarò Carda Bolla Chiefe Conventuali , o Collegiate quelle de' Minori , e però degne di effere Divin. Pfaluffiziate con folennità come le altre Collegiate. E che in fatti, fino da i mod.cap.170 primi tempi dell'Ordine si usasse il suono dell'Organo nelle Chiese France- \$12. 8.5. scane, si raccoglie da un mirabil fatto accaduto alla gloriosa S. Chiara; poichè stando ella inferma la notte del Santo Natale, e dolendosi di non poter effere in Coro colle altre Sorelle alle divine lodi; il Signore la confolò, facendo, che dallo stesso letto udisse tutto il Mattutino, e la Meila solenne, che celebravansi nella, benchè molto distante. Chiesa di S. Francesco, e sentisse. distintamente sì il soave canto de'Frati, come il suono dell' Organo (4). Ma quando anche da tutti gli Offervanti fi foffero rigettati gli Organi, potrebbe forse per questo dirsi di loro, che non fossero della vetutta Comunita? Certo che no; essendo chiaro, che possono appartenere allo stesso Corpo anche delle persone, che abbiano qualche punto diverso di accidentale disciplina; purchè nella sostanza, o nell'essenziale si accordino colle altre parti di quel Corpo : come costa delle varie Provincie di una Comunità religiofa,

(a) Et ecce repente mirabilis ille concentus, qui in Ecclefis S. Francisco fiebat , suis empit auribus intonare. Auliebat jubilum Fratrum pfallentium, armonias cantantium attendebat, ipfum quoque percipiebat fonitum ORGANORUM. Obiter bie advotsverim, non aleo ablegaffe S. Franciscum, nee primaves Ordinis Patres Pfalmodism, aut cantum, imo nee usun organorum. auf aliorum muficalrum inft umentorum, ut modo quidam volunt, & fais Congregationebus penitus interdicunt; neque enim contra flatus (ui conditionem putabant, quis quid decenter. & modelle adhibibatur ad divina laudis augmentum . VVating. tom 3, ed. Rom. pag. 140. n. 19. & 20. ad ann. 1251. fub Ministeriatu B. Joannis de Parma.

de' varj territori d' una fola Monarchia, e delle varie parti di una fola-

Cattolica Chiefa d' Iddio . XI. Quando poi aggiugne il Ragionista, che agli Osfervanti medesimi della Famiglia non piacque il ricever putti all' Ordine, dice bene; stantechè quelta cofa, come riferi ad Eugenio IV. S. Giovanni da Capittrano, erauno de' fomenti della rilassatezza dell' Ordine: " Tre cofe (disse interrogato ,, il Santo ) si hanno da levare nell' Ordine, o Beatissimo Padre , le quali " ceffate, fi potrà fare qualche buona riforma . La prima, che non fi ricevano , putti nell' Ordine. La seconda, che si rimuova l' uso di ricever denari, e " le proprietà. La terza, che si levi l'ambizione de' Prelatis e degli altri " Padri . Il Papa confermò , che così era la verità (1) " . Non credo per-3. 41. (156. tanto, che l'aver rigettato un tale abuso possa pregiudicare agli Offervanti,

(1) Cron. p.

conforme non pregindica a i medelimi non aver dato ricetto agli altri abusi dell' ettinto Conventualetimo. XII. Segue a dire nella pagina 248., che non piacque agli Offervanti della Famiglia ,, il dormire fenz' abito nelle infermità , permello dalle Fari-" nerie: dicendo il Capilirano: omni tempore, sive sanitatis, sive insimmitatis ,.. dormire cum babitu, & numquam fine ,.. Ancor qui si cerca il pelo nell' uovo; mentre si vuole, che il rigor della disciplina abbia da portar pregiu-

(1)Psg.103. col-2.

dizio agli Offervanti, e non la rilaffatezza a i Conventuali. Non è per altro vero, che il Capittrano facesse quella rigorosa ordinazione; ma è ttato un punto e virgola, soppresso nel suo testo dal Ragionista, quel, che lo ha fatto parere di aver in tal guifa ordinato, come può vedersi nel capitolo secondo delle fue Cottituzioni contenute nella Cronologia Serafica (2). Ma comunque wada la cosa, notar dovea il Ragionista, che ivi S. Giovanni vuol, che si espongano a chi chiedeva farsi Religioso, le obbligazioni, le austerità, eanche le buone consuetudini de Frati Minori. Di quelle buone consuetudini è quella di non lafciar l'abito neppure nelle infermità , quantunque non vi fia l'obbligo di allora tenerlo in dosso: e anche oggi non mancano tra gli Offervanti quei, che tuttavia ciò praticano, volendo morire vestiti; ogni qual volta l'ubbidienza non gli attringe a cavarfelo. Abbiamo fu quelto punto due belli esempi, uno del Cardinale Francesco Ximenes, di cui così icrive Monfignor Flechier: " Ritenne lempre il fuo abito . E nel tempo , " ch' era infermo a Roa, e quasi disperato da' Medici, alcuni di quelli, che " l'affiftevano, avendogli detto, che dovesse levarsi quell'abito grossolano, " che ammortiva il suo corpo estenuato, ed abbattuto dalla sua malattia, eandalle sue fatiche, rispose: Che mi consigliate voi Amici ? Le genti del Mondo ,, si fanno onor di morire nell' abito di S. Francesco, e voi volete, che io lo , lasci nel morire? io , che l'ho portato tutta la mia vita? Soggiunse, che. " voleva morire fotto l' armi della sua milizia Spirituale, e che sperava, , che Dio gli farebbe più misericordia, quando comparirebbe avanti a Lui, , non come Arcivescovo, non come Governatore di Regni temporali, ma come " un povero Religioso di S. Francesco " (3). L' altro esempio è di S. Pasquale Baylon, il quale infermatosi a morte non ebbe difficoltà in deporre l'abito Religioso, e lasciarsi metter la camicia; quantunque foss' egli professore della più stretta, e rigida Osfervanza fra gli Scalzi di S. Piero d'Alcantara (4).

(3) Iftor, del Card. Ximenes tom. 2. p.12.318. ed. Venct. (4) Cron. D. 4.2cm.2. lib. 9.6.43.

XIII.

Lib. VII. Cap. V. S.III.

XIII. Dopoi accufa gli stessi Osservanti di novità, perchè ad essi non piacquero le fuccessioni ereditarie, i Legati perpetui, e i ceppi; e tronchi nelle Chiefe: delle quali cose essendosi nel primo, e in questo tomo trattato diffusamente, io mi dispenserò qui dall' esaminarle, passando ad altre accuse. del medefimo.

### J. IV.

## Si prosiegue il ribattimento degli argomenti del Ragionista simili agli antecedenti.

 N Ella pagina 248. afferma, che agli Offervanti della Famiglia non piacque ,, la commutazione delle limofine d'una specie in un'altra; ordinando " lo stesso Capiterano, caveant, ne panem, vel vinum, vel alia mendicata .... " pro re alia permutent (1) " . Qui per verità il Ragionista non ha fatto (1) Chron. altro sbaglio fuorchè nel citare il capitolo 3., leggendoli quella ordinazione. 83. di S. Giovanni da Capitrano nel fine del capitolo 6. delle fue Costituzioni (2). (2) Apud Del resto poi è vero, che il Santo proibì agli Offervanti del suo Vicariato, Chrenol. Secioè, a i foli Offervanti della Famiglia Cifmontana, la commutazione delle raph. pagcofe mendicate in altre cofe, quantunque per se stessa fatta colle debite 105. colize cautele (3) non fia contraria alla Regola. Non è per altro da crederfi, che (3) Videil Santo tal cofa proibiffe, perchè a i Minori la riputaffe affolutamente ille- Matthauc. cita; ma ciò fece talvolta, perchè le circostanze de tempi, delle persone, e Schol-Paupde' luoghi lo induffero a vietare quel, che altrimente poteva non vietarfi. P.87. 6 90. Così negli Atti degli Apostoli si vieto per qualche tempo l'animal fosfogato, e il fangue (4), e nelle Coltituzioni di S. Buonaventura, e nelle Farinezie fi (4) ##.x5victò a i Frati Minori l'indurre i Benefattori a ordinar per essi qualche limosina perpetua (5). Nè quello Statuto del Santo da Capistrano può pre- (5) Videgiudicare alla Comunità degli odierni Offervanti , non folo perchè questi tom-t. Page non fono quella fua Famiglia, ma in oltre, perchè, come più volte si è detto, un tale Statuto, o tale Costituzione non obbligava nè tutta la Famiglia, nè tutti gli Osservanti, da i quali su composto l'odierno Corpo della Regolare Offervanza.

II. Passa oltre il Ragionista, e scrive: non piacquero agli Osservanti " l'esazioni pecuniarie de Generali, e Provinciali, per i comuni bisogni dell' " Ordine; leggendosi queste riprovate sotto gravissime pene nelle loro Co-", stituzioni Martiniane (6) ". Quì per verità il Ragionista si è servito di (6) Cap. 8. fortile artifizio; poichè francamente ha fentenziato, che le Costituzioni de ro. Martiniane fossero satte per li soli Osservanti; laddove è certo, ed ho mostrato nel primo tomo (7), che furono fatte per tutta la Comunità dell'Or- (7) Pagina dine Minoritico. E laddove le predette esazioni proibite sono anche a i Ministri 300. & seg. Generali, e Provinciali, egli ha taciuto il nome de' Ministri, per non far cono- 392. 6 1-2. scere, che le dette leggi Martinime obbligassero la Comunità dell'Ordine, la quale fola avea i Superiori nominati Ministri. Ed eccone in prova il resto delle medesime Martiniane, con cui si confermera quanto affermai :

Stabiliamo, e ordiniamo ec. Parimente il predetto Ministro Generale non possa far veruna esazione di denari ne per la conferma de' Ministri, ne per la visitazione delle Provincie, ne pel Magistera, o pel vestigrio, o per le lettere degli uffizj, o de' suffragj (volgarmente dette figliuolanze,) ne per qu'ulunque (1) Cap. 8. altra occasione, o pretesto: che je altramente fara, isfofatto sia privato dell' ap. Chronol. offizio suo, ne i Frati sieno più tenuti ad ubbidirgli : e se da li in poi presu-Scraph.pag. 94. col.z.

merà tener l'uffizio del Generalato , issofatto sia privato , e inabile a tutta sorta d'uffizi, e di benesici, agli onori , e alle dignità , tanto nell'Ordine , quanto fuori dell' Ordine (a) . Stabiliamo , e ordiniamo , che niuno Ministro , Custode , Guardiano , Lettore , o qualunque altro Frate , in qualfivoglia modo. esiga cosa veruna (si parla della visita) fotto colore di divozione, o causa; che se farà diversamente, iffofatto sia privato dell'uffizio, e i sudditi non sieno ibid.pag.og. più tenuti ad ubbidirgli. E fe alcuno de Ministri presumerà di dar qualche.

cofa al Ministro Generale, issofatto, come sopra, sia privato dell'Offizio suo (b). Similmente decretiamo , e ordiniamo , che i Procuratori dell' Ordine in Curia. Romana niente esigano, o presumano di estorquer da' Frati di dovunque vengano questi : che se faranno diversamente , subito sieno privati dell'uffizio loro .... Vogliamo di più, che per l'avvenire niun Prelato, o Ministro, o Maestro ardimento abbia di obbligare, o di sforzare alcun Frate dell'Ordine medesimo a qualche foluzione pecumaria, per cagione di qualfivoglia grado fcolaftico, cioc, o pel Magistero, o per la Lettura, o pel Baccellierato, o per qualunque altro , fotto pena della privazione del grado , così per parte di quel ch'efige ,

(3) Cap.12. come per parte di quello che dà (c). ebid.pag.97. HI. Che sia pur mille volte benedetto il Ragionista: secondo la sua Dottrina tante volte inculcata, con cui fece intendere al suo Lettore, che gli Offervanti della Famiglia non nfavano il nome di Ministro, e chi essi non si promovevano a i gradi Scolastici del Magistere , e del Baccellierato , avendo lette nelle Martiniane molte determinazioni da offervarsi da i Mi-

> (a) Item flatuimus , & ordinamus . . . Item pradiflus Generalis Minister nullam exastionem pecuniaream factre poffit , net pro confirmatione Ministrorum , net pro vificatione Prowinciatum, neque pro Magiflerio, aut vefliario, vel litteris Officiorum, aut Suffragiorum, aut quacumque occasione, vel colore, quafitis ; quod fe fecus fecerit, iple fatte sue officio fit privatus, net teneautur Fratter ultra fibi obedire: Gr fi exinde in pofterum prafumpferte Generalatus officium tenere, ipfo fatto fit privatus, & inbabilie ad quacumque officia, vel Beneficia , bonores , vel dignecates sam in Ordine , quem extea Ordinem . Conftitut. Marti-

> nianæ cap.8. apud Chronol. Seraph. pag.94. col.z. (b) Statuimus, & ordinamus .. quod nullus Minifler, Cuffos, Guardianus, vel Lefor, vel quieumque alius Frater quomodotumque exigat aliquid (nempe , occasione visitationis) devetioner colore , vel caufs ; quod fi fecur feecrit , ipfo falto efficio fit privatus , & Subditi deincept fibi obedire minime teneantur. Eth aliquid aliquis Minifirprum Generali Mi. wiftre dare prafumpferit , ipfe facto, ut fapra, jue officio fu privatus . Æedem Conflit. cap.10.

. ibi pag.es. col.r.

col.s.

(C) Item flatuimut , & ordinamut , qued Procuratores Ordinis in Curia Romana nibil exigant , vel exterquere prajument a Fratribus venientibus undecumque; quod fi feeus feecvint , ipfo filto fuo officio fint privati .... lem flatuimut , quod de extere nullut Pralatorum , Minifler , wel Magifter aliquem Fratrem einfdem Ordinis audeat adfringere , vel compellere ad folmionem aliquam pecuniarum, ratione enjufcumque gradut Scholaftiei, videlicet, Ma-Bifiris , Letteratus , Bacebalarcatus , vel alterius cujufque , fub pena privationis gradus , tam in exigendo, quam in tribuendo . Ibi cap-xet. penès laud. Chronolog. pag.97.

niftri, e da quelli, che o conferivano, o ricevevano i fiiddetti gradi Scolaffici. dovea pur capire che le dette Costituzioni obbligavano tutta la Comunita dell' Ordine, e non quei foli Offervanti. O perchè dunque pretenderle fatte pe' soli Osservanti? perchè ossusca così la verità manifesta? Ed ebbero ben ragione i loro Autori di farle in tal guifa per la Comunità dell'Ordine; posciachè allora da poco tempo avea preceduto il Generalato del P. Antonio da Massa, che appunto nel 1430, con bella maniera su fatto terminare, promovendosi quegli al Vescovado, nel qual Generalato si erano indotte molte rilaflatezze (a). Ed il vetufto Conventualesimo, allora servoroso ne fuoi abufi, avea necessità di questo freno; conciosiachè, come leggesi nello Specchio de' Minori , o sia Firmamento de' tre Ordini ,, i Ministri Provinciali , e i Custodi attenti più all'avanzamento de' terreni averi, che de' beni " Spirituali, sforzavansi di estorquer da poveri Frati, comunque potuto aves-" sero nelle loro visite, le somme di denaro. E perchè i Frati zelanti della " purità della Regola nè potevano, nè volevano condescendere a questa. ingordigia de'loro Superiori, si soddisfecero essi talvolta con violenza. " Imperciocchè una volta un Ministro Provinciale della Provincia di Tours , avendo visitato un Convento, e tassatolo per la visita di lire 15., il Guar-" diano di quel Convento scufossi umilmente, dicendo, che in buona co-" scienza non potea per la visita proccurarii una tal somma. Parti il Mi-", niftro, e mentre questi se ne andava, un Custode, il quale accompagnava , il detto Ministro, accostossi all' Altar maggiore, e portò via un Calice .. d'argento. E crescendo il numero de Frati amanti della povertà, pati-, rono esti da' Ministri molti impedimenti a cagione delle predette, e di .. altre efazioni (b) " Così l'antico Scrittore fuddetto . Ma già delle rilaifatezze de primitivi , oggi affatto estinti . Conventuali si è detto assai nel primo Tomo.

Y 2 IV.

(a) Multhur veleszetus Ordinem relexanti (Antonius de Mafia eledus Generalis 1434.)
(b) honis Fertinbus [ui fatus observatorius, cy extaterius centrarius fui ..., qui tandent.
Affii fust Generalatu privatus. Memoriale Ordinis apud Firmamenta trium Ord. part.r.
(ol. 54-

Sub Antonii regimine valde elanguit Disciplina Regularie, irrepserunt varia coeruptela . Er reformatio ab Angelo Salveto pradecessore inchoata penitus evanuit . VVad. ad ann. 1414.

n.s. & fegg.

(b). Pedmodum Minifri Previncialu, of Cufinder plus terenas, quam phrimatia augurecierus, a dilir Festribus paorprina qualiteremonya exatiunes pensaluler in volfantiantus exterquere nitribusure. Et quia praidit paugeres, qui teaditre ab bujulgude prevantum, of maplus prevantum entoques i fen pubisiones, talis videntes course puristant Requis fun farevirer accedere, of pre bujulgudes, idelum empidiatis, of novoitat in tempte Dri induces, idelum fillere, of Cuffichius acquiferer in de non ovolenda, qual gratiu men pestraren, pre violentiam facrere vulcarant. Et inter cutres allum oft. Can entire found Minifere Preventielle del reventas Paramonfo in Composum de Lovalguidensi, Commonario Distretio volfaffere, della reventas Paramonfo in Composum de Lovalguidensi, Commonario Distretio volfaffere, della reventata d'avagente della processa della preventa della processa della processa della preventata della processa della preventa della processa della preventa della processa della processa

IV. E posiciaché fu da me apportato il premesfo reslo delle Cottituzioni Martiniane, e fu detto, che obbigano est entra la Comonità dell' Ordine, convienni anche dire, che se sono vi eziandio per si bisogui de Superiori Generali, delle Provincie, e dell'Ordine victata l' estazioni, o ettorzioni, non s' intendono per altro vietate le contribuzioni gratuite per modo di sinomia purché si facciano, e si ricevano colle necessira cuatele: sopra di che può vedersi la Bolla Provigissi (1) di Martino V. dichiarativa, e modificativa delle soprallegate Martiniane Cottituzioni.

V. Ora il Ragionilla mi chiama a render conto dell' Afino, e del Mulo,

(1) Spud VVad. tom. 10. p.162. p.26.

(a) Couft.

2.3.Stat.13.

che in cambio del Cavallo avuto da' Conventuali, ufar fi poffono da' Superiori degli Offervanti, fondando anche fil dorfo di que' due giumenti unaziagione per la primogenitura de'fuoi contro alle pretenfioni degli Offervani, el cirivendo in tal guita: Non piacque agli Offervani, il Cavallo alla necefifità pubblica de' Superiori, e compagii, nè a quella de' graduati, la vita de' quali riputati neceffaira al decoro dell' Ordine; perche Urbano VIII. nella fiu Bolla Militannis permette si la vettura, dice il Santoro Offervante (2), ma s' foli Provincia, la commellari delle Provincie, non a lo loro compagni, e molto meno agli altri Religiofi, ancorchè all' Ordine di cecco, pro fi tantiun, non pro fositi. Ma neppare loro permette quallunque vettura, ma bumilis jumenti, cioè, afini, vel ad fummum multi, en enemmeno a elli la permette femper, ma folo in articolo di particolar

neceilità , non femper , fed-in necessitatis articulo .

VI. Chi mai fi sarebbe creduto, che in questa controversa fossero per entrarvi auche i cavalli, ed i giumenti? E pure tant'è. Il Ragionista trovovvi il luogo anche per quegli: così fomma è la fua diligenza nel cercarne i mezzi termini, che non ha perdonato neppure a quelle bestie. Seper altro gli antichi Frati Minori fecondo la Regola poteano fervirsi del Cavallo ne loro viaggi, e non folamente i Superiori, ma eziandio gli altri Religiosi; possono servirsene anche gli odierni Oisetvanti; non costando, che abbia avuta intenzione Urbano VIII. nella citata Bolla di far per questi una legge nuova, ma folo di tinculcar loro le antiche obbligazioni, efortandogli a voler imitare l'umiltà di Cristo: anzi allorchè nella detta Bolla incarica la coscienza de Superiori circa il conceder le licenze di cavalcare equitandi; fembra, che non intenda per vietato il Cavallo. Tanto più, che fecondo il Calepino la parola jumentum non fignifica folamente l'Asino, e il Mulo, ma eziandio il Cavallo, ed ogni forta di bestie maggiori, le quali portino la foma, o tirino i cocchi ec. E se osserviamo le Scritture, troviamo, che le mule erano l'ordinaria vettura delle persone regie: e anche ne' di nostri e Regi, e Principi si servono delle medesime per far trarrele loro magnifiche carrozze: d'onde ne fegue, che per umil giumento non tanto debba confiderarsi la specie, quanto l'individio dell'animale, gli ornamenti, e cose simili. Ma quando anche Urbano VIII. avesse voluto obbligare gli Offervanti a servirsi soltanto dell' Asino, e del Mulo, non. per questo si sarebbe pregiudicato alle ragioni de' medesimi; poichè i Sommi Pontefici sono Padroni di comandar come loro sembra spediente; e nel primo capitolo della Regola S.Francesco promise specialmente ubbidienza a i Sommi Pontefici : onde l'ubbidire a i comandamenti di questi non può recar pre-

giu-

giudizio, come ciascheduno può ben conoscere da se medesimo. In oltre la pratica ci ha insegnato, che Urbano parlò più tosto del mantenere i giumenti destinati a servir ne' viaggi a' Frati, che del puro servirsene: e volle... dire, che i Provinciali, e i Commissari delle Provincie potessero sur mantenere in Convento ad ufo loro un folo giumento, e non già uno per fe, l'altro pel Segretario, e l'altro pel compagno. Il che par che fi provi da quelle... parole, con cui dice, che il detto giumento in articolo di necessità esser debba pe' foli Superiori già detti, e non per li compagni : conciofiachè non può credersi, che il detto Papa abbia voluro privare i compagni del Provinciale, o del Commissario, della libertà conceduta loro nella Regola di potere in caso di necessità prevalersi di qualche vettura ne'loro viaggi. Dunque se nega a' medesimi il servirsi del giumento, è segno, che nega il tenerlo in Convento a bella posta per loro, e non il servirsene dentro i termini della Regola. Tanto venne comandato a tutta la vetusta Comunità dell' Ordine anche negli Statuti di Giulio II., ne' quali fi legge: Perciò nelle bestie , nelle briglie , selle ec., sempre risplenda l' umiltà , e la povertà convenevole a i poveri evangelici .... Comandando di più, che i detti Frati non si ritengano ad uso particolare deputate le cavalcature dopo che se ne sono serviti. ed è terminato il negozio: eccettuati i Prelati dell' Ordine, i Ministri, i Prosuratori, o Commissarj, e Visitatori dell' Ordine, e delle Sorelle nelle Provincie, i quali, durante l'officio, poffano ritenersi le cavalcature necessarie, e umili ad ufo-di puro fatto, non contraddicendo i loro Prelati maggiori (a).

VII. Circa i gradi Scolastici, le figliuolanze de Conventi, i privilegi mitiganti la povertà, l'abito vile, e rappezzato, e cose simili, di nuovo qui obbiettate contro agli Osservanti dal Ragionista, si è detto a bastanza così in questo, come nel primo tomo. Che se il Ragionista pretese di escludere dalle giuste pretensioni sopra la Comunità vetusta gli Osservanti, perchè questi non accettarono alcune larghezze, abbracciate da molri Conventi della medefima, o, com'ei pretende, abbracciate da tutta la fazione Eliana; come poi non dovranno effer esclusi da ogni giusta pretensione sopra la medefima i Conventuali, che rigettarono l'antica, e comune professione solenne di S. Francesco, de' suoi compagni, di Frat' Elia, e di tutta la costui fazione, anzi di tutta la vetusta Comunità dell' Ordine, insieme co i punti più caratteristici della santa Regola, giusta le cose provate nel secondo libro (1)? Dica pure degli Offervanti, che accettarono de' rigori, e che ri- (1) Videgettarono delle larghezze; mentre non mai potrà dire, ne diffe, cheabbandonaffero i medefimi l'antica professione, o la Regola del P. S. Francesco, alla quale secondo tutto il suo rigore sempre si tennero, e sono obbligati. Dunque se o de' Conventuali, o degli Osfervanti ha da esfer l'antica Comunità dell' Ordine, di quali sarà fra questi due ? Di quei, che con

I. lib.t. cap. 4. 5.2. 11.5.

(a) Ideireo in befiis , in frenis , fellis , faleris , & aliis femper reluceat bumilitas . & fantta Paupertas . . Inbibemus infuper , ne difti Ordinis Fratres equitaturas corum ufui particulariter deputatas, vel accomodatas, ultra ufum, de negotium expletum, fibi in ufum, Particularem retineant; exceptis Pralatis Ordinis . Minifiris . Procuratoribus , vel Commiffariis , & Vifitatoribus Ordinis, & Sororum in Provinciis, qui, durante officio, equitaturas necesficrias, & bumiles fibi ad usum fatte vetinere poffint, majoribus Pralatis suis non contradicentibur . Statuta Julii 11. cap.l. particula 16., apud Firmamenta trium Ord. part. 3. fol. 9. a tergo col-a-

essa, e col Patriarca tengono comune la Professione, e la Regola; o de Conventuali, che amendue contro l'uso di essa, e del Patriarca sostanzial-

mente variarono? Il dubbio fi decide dall' Organo.

VIII. Quando poi contro a i medefimi Offervanti obbietta i zoccoli, e il nome di Zoccolanti, fappia, che i zoccoli furono in ufo prima fra i foli Offervanti della Famiglia Cilmontana, e neppure fra tutti; poichè in Roma nella Chiefa di Santa Cecilia tuttavia fi confervano i fandali di S. Bernardino da Siena, primo Vicario della fuddetta Italiana Famiglia; e nel Convento di Verucchio in Romagna tuttavia fi confervano i fandali di S. Giovanni da Capiftrano, altro Vicario della medefima. Che fe co i fandali andavano i Superiori, è ben da crederfi, che con effi eziandio andaffero molti de Sudditi, quantunque fosse loro in libertà l'usare anche i zoccoli. Ma una tale liberta fu anche di tutta la Comunità dell' Ordine ne tempi stessi del vetufto Conventualefimo; leggendofi nelle Coftituzioni Aleffandrine, fatte nell' anno 1500.: e quelli, che così vorranno, possano lecitamente servirsi di sandali, o di ZOCCOLI (a): e col cappuccio in capo, e co piè nudi, ovvero colle fuole, o co' ZOCCOLI, o altre cofe, che non coprano tutto il piede, fe ne. vadano per la Città (b): e lo stesso Ministro Generale F. Egidio Delsini vifitò a piedi, e in zoccoli le Provincie Ultramontane (c): che che fia pertanto del cognome di Zoccolanti (che nella Cronaca trovasi dato come ordinario lor nome agli Offervanti nella vita del P. Matteo da Basci, trattandosi dell' origine de PP. Cappuccini nelle nuove giunte, fatte a quel che ne fcriffe Monfignor Marco,) e del nome di Scarpanti, non fono i zoccoli un giulto mezzo termine per argomentare contro agli odierni Offervanti: tanto più che nella Regola non si prescrivono nè fandali, nè zoccoli, ma si da la liberià di andare anche col piè nudo fulla terra. Molte altre costumanze degli Offervanti addotte dal Ragionista, per mostrare, che sieno essi d'un Instituto novello, furono cofe non di obbligo, nè di professione, ma di solo fervore fupererogatorio, e furono anche di pochi Frati : onde la Cronaca le racconta de' foli pochi Offervanti della Provincia di S. Angiolo diretti dal B. F. Tommafo di Firenze (1). E di questi stessi ha da intendersi quel, che colla Cronaca aggiugne il Ragionilla: cioè, che gli Offervanti non andavano alle Processioni, non ricevevano obblighi per li Desunti, non ascoltavano le Confessioni de'Secolari ec. Imperciocchè (per lasciar le altre inezie) come può egli dar ad intendere, che, generalmente parlando, gli Offervanti della Famiglia non afcoltaffero le Confessioni de Secolari, se su egli stesso colni, che scrisse nella sua pagina 175., che i detti Osfervanti venivano richi-sli per Confessori da molti Principi, e che S. Bernardino, acciocche avessero scienza bastevole, nell'anno 1440, piantò il primo Studio Offervante, e fie di fola Teologia Morale? E nella pagina 200. non raccontò, che gli steffi വി-

(1) Croniche part.3.dib.1. 6#P.18.

> (a) Et foleit , vel CALEPODUS , qui voluerint , uti poterint lieite . Conflitut. Alexandring 1500. Cap.z. art.z. apud Chronol. Seraph. pag. 152. col.z.

(c) Nudit femper pedibut eum SOCCULIS bumiliter incedende . Memoriale Ord. apud Firmanienta trium Ord. partit. ful.38, a tergo col.t.

<sup>(</sup>b) Et cum Caputio capitibus coopertis, pedibufque nudis, vel eum Soleis, aut CALE-PODIIS , vel alire totum pedem non tegentibus per Civitatem incedant . Laud Conflitut. cap. 3. art.s. ibidem pag. 155. col.z.

Offervanti, ascoltate nella scuola di S. Bernardino tante censure, agitati da scrupoli, che molti per essi erano stati dalle medesime malamente assoluti, ricorfero, per quietare le loro coscienze, ad Engenio IV? Quelti assoluti da tali censure non è credibile, che fossero soli Frati.

IX. Ma che stò io a fondarmi sopra una finistra relazione di colui, già rigettata nel fetto libro? Per convincerlo colla verità alla mano, batterà il dire, che il Cardinal Pileo in una fua lettera, scritta a F. Paoluccio Trinci, la qual comincia Religionis zelus (a), come Legato Apostolico, diede a Fra Paoluccio la facoltà di deputare quattro de fuoi Frati, acciocchè ascoltassero le Confessioni di tutta sorta di persone, e le assolvessero da qualunque. censura incorsa per la partecipazione, e comunicazione cogli Scismatici, e con quei, che favorivano all' Antipapa, e che dispensassero gli Ecclesiastici dalle Irregolarità incorfe per tali motivi . E ciò fia detto , supposto , che tali relazioni della terza parte delle Cronache fieno veramente di Monfignor (1) Vedi la Marco; mentre vi potrebbe effer qualche dubbio, attese molte alterazioni, Storia degli che nella terza, e quarta parte di esse furono fatte (r), le quali tal. Ordini Movolta diedero motivo al Sig. Dottor Langlet di scrivere : queste Croniche ligiofi, e Mi. sono piene di tante puerilità, che io conobbi de Letterati, che per divertire litari ec. lo (pirito con qualche lettura-romanzesca, non leggevano altro libro (2), tom. 7. p. E farebbe certamente degna fatica di qualcheduno il riconfrontarle colle 171. e feq. Croniche legittime di Monfignor Marco, stampate la prima volta in lingua dell' Edin. Portoghese nell' anno 1588., o almeno colla traduzione in lingua Spagnuola fupratom. 1. stampata nel 1590., o colla prima in lingua Italiana, stampata nel 1591.; pag.80. e tolte via tutte le giunte inferitevi nell'edizione Veneta del 1908., e nelle (1) Metod. altre dopoi, ruftituire le dette Croniche nello stato, in cui lasciolle l'Autore, per flutiare e nel credito, che prima di tali giunte, e alterazioni già possedevano; la Storiaquantunque le giunte di più periodi , e. di capitoli, da un accorto Lettore 'sm.: pag. possano icopririi, per la varietà dello stile , e per la frivolezza de pensamenti, affai diversi da quelli di Monsignor Marco.

naffice , Re-1736+

f. V.

(3) Nos igitur ... Depotioni tue ... gestupe Feutrer duntaxat ex pradiftis ( tux curx commiffis ) & etiam committendis, ad audiendum Confestiones Featrum zirrum ... necnon ali srum Ecclefiafticarum, & Laicarum perfenarum ... necnon ad abfolvendum perfonas pradillas, & aleas qualcumque in tenimentis Schifmaticorum, & Autipapa atharentium cura ... habitantes . . . Ecelefi ficas , & Saculares . . . ab omnibus excommunicationum , fufpenfionum , for Intervial fententiis, etiam majoribur ... at ad difpenfindum cum perfonis Clevetis pradillis super Irregularitatious, fi quam, vel quas ipfi incurrerunt, feu incurrerent (propter participationem, & com ounicationem Schifmaticorum, & adharertinm Antipapa) per te deputandi ... authoritate Apostolica, tenore presentium concedimut facultatem . Apud. VVad. tom.g. ad ann.1385. n.s. pag.65.

\$375- P.44-

## s. v.

Si dimostra esfer falso, che gli Osfervanti, lasciate le leggi della Comunità dell'Ordine, si governassero con leggi particolari, più austere; e che sieno d'un Istituto particolare più rigido di quello della vetusta Comunità Francescana.

L NElla fine del fuo Capitolo IX, il Ragionifa dando l' ultime finite agli argomenti vibrati per lo più contro alla fola Famiglia Offervante del Trinci, ferive: ", e però denominaronfi, e fon chiamati anchi "o nggi Frait della famiglia ofic il Wadingo, percihe lafciate le leggi pri miti della Comminia, fi governavano con alcune loro leggi particolari più " auditere, privatiri legibus (1), e perché profeffavano un litturo loro particolari più rigido: a peuciairi infitturo peulairi informati (2),... lo per me non veggo, come l'aver affiunte alcune leggi particolari più rigide di quelle, che furon fatte per tutto l' Ordine, elcho elcohere gli Offervanti dalla vettufa Commità: Quì non trattaf di Regola: trattaf di un instatti virabibi; e lo firigner le leggi non è uno ficole; ma è più toffo un modo di maggiormente cultodirle. Con tutto ciò eccomi a far vedere, che gli Offervanti della Famiglia, de q'audi ci ratta, non lafciarono le leggi della vetufa Comunità dell' Ordine, e non fi fecero leggi particolari più auditere.

II. Per lo che, prima di ogni altra cosa, osservo, che la Famiglia Osfervante, avvegnache nell'anno 1368. fotto la feorta del Trinci cominciaffe ad unirfi in alcuni divoti Conventini, e a separarsi soltanto localmente dagli altri Frati Minori; nondimeno prima dell'anno 1430, non leggefi, che facesse alcuna legge, o alcuno Statuto; essendo ella sempre vissuta secondo le leggi della Comunità dell' Ordine, di cui era una nobil parte, e quelle avendo tenacemente custodite ne' suoi poveri Conventini, allorchè nel restante della Comunità in più luoghi si trasgredivano esse, e nasceva surioso il vetusto Conventualesimo. Ciò chiaro si rende dal solo scorrer attentamente la Cronologia Serafica del P. Michelangiolo da Napoli, nella quale si contengono gli Statuti fatti dalla fondazione dell' Ordine fino all'anno 1633. così della Comunità dell' Ordine, come della fola Famiglia, e niuno se ne scorge fatto dalla suddetta Famiglia prima dell' anno 1430. Da che ne segue, che quantunque si dessero a speciali austerità, tuttavia ciò sacevano per solo fervore di devozione, e non per obbligo addoffatofi negli Statuti; mentre altri Statuti non aveano, che quelli della Comunità, nè altra forma d'abito fuor di quella, ch' era prescritta per tutta la Comunità.

III. Nell' anno poi 1430, furono fatte le celebri Costituzioni Martiniane, le quali non erano auftere, nè induttive di novità, ma foltanto rinculcavano le antiche obbligazioni, e ponevano argine a i nuovi abufi, che dentro la... Comunità dell' Ordine incominciato avea il vetufto Conventualefimo a feminare (a). Queste Costituzioni pubblicate furono nel Capitolo generale, e accettate per tutti i Frati Minori; anzi il Ministro Generale cogli altri folennemente giurò di offervarle, e di farle offervare da tutti i fuoi fudditi. Ma polcia pentitisi del fatto i Prelati della Comunità, dimandarono, e ottennero l'affoluzione dal giuramento, che anche effi fatto aveano, e lo stesso ottenne altresi il Generale; ed in oltre impetrò la modificazione dal-Papa Martino V. delle prefate Costituzioni, col privilegio dell'uso delle rendite, come altrove fi è narrato. Ma gli Offervanti veggendo, clicnelle Martiniane null'altro contenevasi di austero, fuor di quello, che nella Regola, nelle sue dichiarazioni Apostoliche, e nelle anteriori leggi di tutto l'Ordine era lor comandato : non si sottrassero dalla lettera delle medefime; anzi ne' tempi fuseguenti le confermarono ne' loro Capitoli, celebrati particolarmente dalla loro Famiglia (b). Da che già fi rende manifesto, che non la Famiglia Offervante, ma più tosto gli antichi, allora nascenti, e poi spenti Conventuali, lasciarono le leggi, che per due secoli erano state comuni nell' Ordine; e coll'introdurre vita meno austera, o più larga, introduffero novità contrarie alla vita, e alle obbligazioni di tutti i palfati Francescani; laddove gli Osservanti furono tenaci cuitodi dell'antichità Minoritica .

IV. Nell'anno feguente, cioè, nel 1431. Eugenio IV. fuccessore di Martino V., a petizione di S. Giovanni da Caputrano volle, che la Famiglia Offervante feguitaffe a stare sotto l'immediata giurisdizione de' Miniftri, come appunto itava avanti il Capitolo generalifimo (1) dell' anno 1430, (1) Chronol. cioè, avanti l'introduzione delle larghezze, e della nuova forma di vita al- Seraph. pag. lora conceduta; con questo però, che nel futuro Capitolo della Pente- 98. col. t. coste facesse da per se il suo Capitolo Generale; e sette anni dopoi, cioè, nel 1438. ordinò al P. Ministro Generale F. Guglielmo di Casale, che sopra la (a) Ibid. pastessa Famiglia costituisse suo Vicario S. Bernardino da Siena (2). Fu posto gina 98.,

(2) Omnia tendebant ad eliminandos, qui in Communitatem Ordinit irrepferant, abufur. VVad. tom-10. pag-150. n.6.

(b) At pro Ordinis reformatione, de pracepto Reverendiffimi Cardinalis, Constitutiones, qua Martiniana nuncupantur, (de confensu Ministrorum a Beato Fratre Joanne de Capistrano composita ) coram totius Congregationis Catu, in elevato suggefiu, per ipsum Fr. Joannem tella, & propalate funt . Qua quidem Conftitutiones omnibus tam Conventualibus , quam de Familia, admodum placuerunt, omnefque eat observare, se juramento vinxerunt, & prafertim Genevalis Minister; sed anecquam de Capitulo recederent, ad ipsarum abservantiam se juramento ligaffe, cor panituit : quapropter a prafato juramento elam absolvi petierunt, & obtinuerunt . Fraires verd Familia iffas acceptaverunt , & ufque in prasentiarum senent , & observant , & in omnibus fere generalibus Capitulis confirmant; ita tamen, quod non obligent ad peceatum mortale. Explete autem Capitulo , Generalis Miniffer ad Domini Papa prafentiam fe contulit , & a pradicto juramento iterum a Sanctitate sua absolutionem obtinuit, prafatasque Constitutiones in multis modificavit : de qua modificatione procuravit Bullam , qua ineipit Pervigilis more Paftoris .... Fratres verd de Observantia talia audientes , conspicientesque se a suo defiderio (hoc eft, generalis reformationis, & unionis) defraudator, admodum dolucrunt, & Paulatim a Conventualibus recedere incuperant . Chronol, Seraph. pag 98. Col-L.

il Santo in tale uffizio; ed in quest'anno incominciano a farsi vedere nella. Cronologia Serafica gli Statuti fatti dalla Famiglia Offervante , ne' quali non fi discernono alcuni rigori nuovi, ma solamente si ripongono in vista le obbligazioni, che fino a quel tempo erano comuni a i Frati Minori. Ed ecco in prova un ristretto di quanto nel dett'anno 1438, venne comandato da S. Bernardino .

V. Comprese il Santo tutte se sue leggi in una sua Lettera Pasto-(1) Pagina rale riportata nella Cronologia Serafica (1), e comandò 1. Che niuno ri- . 100. cevuto alla Professione per Laico, se poi sia fatto Sacerdote, ascoltar possa le Confessioni de Secolari, ma solo ascoltar possa quelle de Frati. 2. Che niuno sia ricevuto alla Professione da Cherico, se non sappia il divino Uffizio. 3. Che niuno spurio si riceva all'Ordine. 4. Che a niun Laico si permetta l'imparare le Lettere, o l'effer promoffo al Chericato. 5. Che non fi entri ne Confervatori del terz' Ordine, se non che per confessare le Religiose in caso d'infermità. 6 Che non si ricevessero Luoghi, cioè,

Romitori, o Conventi fenza fua licenza.

VI. Nel 1440. spedi un' altra Lettera Pastorale, nella quale il Santo comprese alcune dichiarazioni, fatte dal P. Niccolò d'Ofimo per ordine. del Papa, e del Ministro Generale, e prima esaminate dallo stesso Generale, da lui, da S. Giovanni da Capistrano, e da molti altri. Quest' altra Lettera è parimente riportata nella citata Cronologia, e contiene 1. Che i Frati non son' obbligati, se non che a i precetti della Regola, espressi nella Clementina, nella Dichiarazione di Niccolò III., e nelle Costituzioni di Martino V., e che non fono tenuti all'offervanza di quel detto evangelico: niente porterete nel viaggio. 2. Che i medesimi Frati per cagione della loro Profesfione non fono tenuti ad altro uso stretto delle cose, suorchè a quello, che nella loro Regola particolarmente si esprime, come assai è manifesto per mezzo della dichiarazione di Clemente V., e di Niccolò III.; e che fecondo la Regola, e la verità, è stato conceduto a i Frati l'uso moderato delle cose necessarie per la sostentazione della vita, e per l'esecuzione. degli uffizj del loro stato, eccettuato l'uso del denaro. 3. Ivi dichiarast diferetamente, qual sia quest'uso moderato delle cose, delle quali i Frari possono servirsi. 4. Che essendo ne' Conventi superfluità grandi, o curiosità negli edifici, per tali cose non fi rendono viziofi i Frati, se non che quelli, che le introducono, o acconfentono loro ec. 5. Che nella Regola, nè in Convento, nè fuori di esso è vietato l'uso delle carni; quantunque non. sia decente allorchè non è moderato, e discreto. 6. Che la preziosità ne Calici, e nelle Patene di argento (purchè non sieno troppo grandi, o di troppa preziofità ) non ripugna alla Regola: è anzi affai convenevole il poter aver quette cose e per ischivar l'immondezza, e per ischivar i pericoli verso il Ss. Sagramento . 7. Che nelle cose dubbiole i sudditi sieno tenuti a stare al giudizio de loro Prelati , e ad ubbidire . Dopo proposti questi punti, il Santo chiude la sua Pastorale, comandando a tutti i Frati soggetti alla fua cura, che debbano effer di effi contenti, ne prefumano di far alcuna.

Chronel. Senovità, fotto pena di scomunica ipsofatto, e di carcere (2). raph. eit. VII. Questi sono tutti gli Statuti, e tutte le Costituzioni, o Leggi P#2-190. 6

fatte per la Famiglia Offervante ne' cinque anni, che sopra di esta su Com-

Lib. VII. Cap. V. S.V.

179 miffario, e Vicario del Ministro Generale il glorioso S. Bernardino da Siena; e furono anche le prime, che per tal Famiglia fatte fossero particolarmente. Or mi dica il Ragionista: dove fono in esse preseritti gli abiti stretti, e crociformi, i mantelli corti, i Conventi di canne, o di legno, e loto, le-Chiefe anguite, le suppellettili miserabili ; il non mangiar carne, il non ascoltar le Confessioni de' Secolari , l'uso poverissimo in ogni cosa, il non aver cantine, e granaj; e tutti i rigori, che fopra la Regola, praticarono S. Francesco, e i suoi primi Compagni I Ben chiaro si scorge in esse, che niuno de' fuddetti rigori fu impolto; anzi propotto venne a i Frati della... Famiglia una maniera discretislima di vivere secondo la Regola, e le pasfate leggi dell'Ordine, prevalendosi di tutte le dichiarazioni delle due famose Decretali, de Sindaci Apostolici, de Conventi decenti, e nell'abitato, delle cantine, e de' granaj, de' mobili preziosi dentro i propri limiti, degli abiti convenevoli, della facoltà di ascoltar le Confessioni de Secolari, e di ogni altra libertà Francescana, conforme su spediente a quei tempi,

VIII. Veggiamo un po', se questi, o somiglianti rigori sossero stati prescritti alla già detta Famiglia, dopo il governo di S. Bernardino, Ebbe questi nell'anno 1443, per suo successore S. Giovanni da Capistrano, il quale nel fagro Monte dell' Alverna in dodici Capitoli fece alcune Coltituzioni , copiate nella Cronologia Serafica (1): nel Prologo delle quali protestossi, che (1) Pagmosso dal zelo di Dio, avea pensato di manifestare a i suoi Frati alcune 102. 6 cofe, le quali erano secondo il contenuto della Regola, acciocchè, in., feququanto concernono la fostanza della Regola, osservati fossero tutti i di lei precetti, fotto la medefima obbligazione, con cui obbliga la Regola. stessa: e acciocchè nelle altre cose, per mezzo di esortazioni, e di caritative ammonizioni, foronato venisse l'animo de' suoi Religiosi a profitto maggiore; come può leggerfi nel luogo citato. Quindi pafta a proporre le fue Cottitu-

zioni del tutto uniformi alla Regola, alle dichiarazioni Apostoliche, alle-

Costituzioni Farinerle, e alle Martiniane, fatte per la Comunità dell' Ordine.

IX. Nel primo capitolo tratta delle elezioni de' Superiori, volendo, che secondo le leggi anteriori di tutto l' Ordine, tanto i Definitori, e gli Elettori, quanto il Vicario eletto, in presenza di tutto il Capitolo giurar debbano, fecondo la forma data nelle Costituzioni Benedettine, circa il giuramento de Ministri; imperciocchè i Vicari, dic' egli, sono in luogo de Minitri . Nel fecondo Capitolo tratta del modo di ricevere i Secolari all'Ordine. e i Novizi alla professione; volendogli ben' informati degl' obblighi, e de favori spirituali, che conseguono la professione Minoritica. Nel terzo dispone intorno al digiuno, e all'uso delle carni, volendo, che tutt' i digiuni de Frati si osservassero come quelli della Quaresima: ne giorni poi esenti dal digiuno, potessero mangiare ogni forta di cibo, come dice la Regola. Nondimeno eforta i fuoi Frati ad effer modesti, e temperati nell'uso delle carni, per ischivare lo scandalo, che potrebbe nascere dall' esser' eglino veduti nelle piazze, e ne' luoghi pubblici procurando le carni. E quando possano procurarle onestamente, vuole, che si contentino di esse mangiando (1) Bidone una fola volta il giorno, eccettuati gl'infermi, i pellegrini, i Predicatori, e pag. 104. gli altri Frati, i quali quotidianamente faticano per l'utilità comune (2).

X. Se queste leggi concernenti i digiuni, e l'uso delle carni, al Ragio-

(1) Apud Chronolog. Scraph.pag. 68. sol.1.

nista sembrassero induttive di più rigori di quelli, cui obbligati erano i Francescani per le comuni antiche leggi dell'Ordine, legga le Costituzioni Farinerie, e troverà così disposto: I digiuni della Regola si osservino in cibo Quaresimale, e l'offervanza della Quaresima s' incominci dalla Quinquagesima. Circa il mangiare le carni , sieno i Frati stretti , e temperati , e non mai ne' loro Conventi fe ne cibino la fera; eccettuati gl' infermi, e i forefficri nuovamente venuti, a i quali possono darsi le carni soltanto la prima sera. del giorno , in cui vennero ; eccettuati ancor quelli , che venuti foffero dopo il pranzo, che aveffero predicato, o lavorato tutto il giorno in opere manuali, in cerche, o per l'utilità comune; purchè non avessero mangiate le carni a. pranzo (1). Legga eziandio le Firmamenta de'tre Ordini, e troverà, che per lo spazio quasi di cent' anni, a tempo di S. Buonaventura, e di molti altri Ministri Generali, suoi antecessori, e successori, per tutto P Ordine si è ofservato lo Statuto di non mangiar carne in alcun tempo ne luogbi de Frati nè a definare, nè a cena, eccettuati foltanto gl' infermi, e i deboli. Pofcia in un certo Capitolo generale, celebrato in Lione, fu aggiunta a tale Statuto la parola de Sero: cioè, che i Frati nè i loro luozhi non mangiassero carni la sera, eccettuati parimente i debeli, gl'infermi, e i forestieri per una sola resezione. Ma perchè dalla Regola non è vietato il mangiar le carni, giusta le dichiarazioni Apostoliche, purche si faccia moderatamente; perciò altre, anche moderne, Costituzioni dell' Ordine, considerate maturamente le eircostanze de' tempi, e delle sopravvenienti occupazioni, così in queste, come in molte altre. cofe, non vietate dalla Regola, minore austerità esse prescrivono, alle quali con sicurtà dee starfs (a). Dalle quali cose apparisce, che il Santo da Capistrano il prurito non ebbe di astringere a maggiori austerità di quelle, che contenevanti nelle comuni leggi dell' Ordine. I Offervante fua Famiglia: ma che anzi nel voler mantenere l'offervanza delle Costituzioni anteriori su assai benigno, e discreto. Come può anche osservarsi nel Capitolo decimo deile fue già dette Costituzioni, dove comanda, che i delinquenti si puniscano con misericordia, e pietà, secondo la determinazione degli Statuti Farineri, e Martiniani ec., permette l'uso delle cantine, e de granaj, dove sia neceffario; e molte altre cofe così in questo, come ne feguenti Capitoli si dispongono, tutte conformi agli Statuti della Comunità dell' Ordine, ivi spesso dal Santo citati, senza veruno strignimento di Leggi, e senza veruna giunta di rigore (2).

(2) Vide apud Chronolog. eit. P<sup>2</sup>8-107.

XI.

(a) Spacie proje cestum annum, temper S. Bonavonture, of multirum alienum Geralium Miniferenm ifjum practelusium, of prejuguium, per taum Ordinon fervium end Statutum, quald Fenter undle temper in heir Fenterun centent anne, net in Prandus, are in enna, experjet tennummeth sidment, of delibitu. Felte in quadum Ordinis genature, Lugiant celebrate additum off till Confinitionis, DE Stay, odelitet, Fenter in fait heir Lugiant celebrate additum off till Confinitionis, DE Stay, odelitet, Fenter in fait heir England and Confinition of the Con

XI. Nell'anno 1446. fuccedette al Santo da Capistrano il Beato Fra-Giacomo Primadizzi da Bologna (1) nel governo della detta Famiglia: e (1) Vid. Arfotto questo, nel Convento di Araceli, furono fatte alcune altre ordina- tur. in Marzioni contenute nella mentovata Cronologia Serafica (2). Queste ordina- tirol. France. zioni contenute nella mentovata Cronologia Seranca (2). Quente ordina-zioni ancora fono conformi alle anteriori di tutto l' Ordine, a quelle di (1)Pagarat; S. Bernardino, e a quelle di S. Giovanni. Leggefi in esse al numero IV. sel-1. rinnovata l'ordinazione già fatta da S. Giovanni da Capistrano, per autorità, e volontà Apostolica di Eugenio IV., che niuno si riceva all' Ordine, seprima non avrà toccato l'anno 18. della fua vita. Leggesi al numero 1x., che debbano generalmente offervarsi le Costituzioni di Martino V., fatte nel Capitolo generale di Affifi. È in tutti gli altri numeri fi prescrive l'osservanza delle Costituzioni precedenti di tutto l' Ordine; aggiugnendosi alcune poche cose, che riguardano lo stato de Laici, l'iuso de libri, il passaggio, cioè, il ritorno, de Conventuali agli Offervanti, e alcune facoltà di affolyere.

da certi casi.

XII. Nel 1461, dalla Famiglia Offervante, nel Capitolo celebrato in Ofimo, fu eletto Vicario generale il B. Ledovico di Vicenza, di cui fi fa dedegna memoria nel Martirologio Francescano a i 21. di Aprile; e allora fu fatta una compilazione degli Statuti Marrinjani, e delle Costituzioni fatte fino a quel tempo in diverfi Capitoli degli Offervanti della Famiglia . La compilazione comincia così: Nel nome del Signore. Incominciano le Costituz oni di Martino V., ridotte in compendio ..... è paruto a tutta la Congrigazione generale ... per la comune istruzione di tutto il dover ridurre in. compendio le Costituzioni di Martino V., e le altre ordinazioni delle Famiglia, in quanto a quelle cose, le quali appartengono alla Famiglia: non intendendo per questo di aggiugnere, o di togliere alle Costituzioni ec. (3). Da (3) Ibidem questo frammento di Prologo può conoscersi, che l'animo di questi Padri page 225non era d'imporre alla Famiglia nuove austerità, ma soltanto di conservare solto le antiche. Perciò è, che nel primo capitolo di questo compendio risolutamente dichiarano, che i Frati sono tenuti ad osservare fra i consigli Evangelici quelli foli, che nella loro Regola sono posti con parole significative di precetto, o di proibizione, o con parole equivalenti alle suddette (4): e dopoi numerando (4) lidem vengono tutti i precetti della Regola espressi nella Clementina. Circa la., esla, Povertà eziandio niente fi discostano dalle due samose Decretali, di cui altresì di quando in quando riferiscono le sentenze. Perciò è parimente, che nel medefimo Compendio si proibisce, che nessun Frate con parola, o con fatto presuma di tentare in alcun modo la divisione dell' Ordine. E fc. alcuno deliberatamente contravverrà , isofatto sia scomunicato , e se ne sarà legittimamente convinto, sia carcerato (5). Seguesi in questa compilazione (5) lidem a disporre intorno alle visite, e alle pene de delinquenti, sempre a tenore Pit. 131.

delle Costituzioni antiche dell' Ordine, ivi frequentemente citate; e nel fine "el.s. fi legge: questa è la fine del ristretto delle Costituzioni di Martino V. (6).

XIII. Dall' anno 1461. fino a i tempi di Lione X. fi trovano diverse or- 225- 135dinazioni fatte dagli Offervanti della Famiglia ne'loro Capitoli generali, ma (1).20 di cofe appartenenti al governo di alcune Provincie, o fimiglianti : nel restante si conformano in tutto alle antiche della Comunità dell' Ordine, alle Martiniane, e a quelle di S. Giovanni da Capistrano; come può vedersi nella

(1) Atud Mo-

Ord. Miner.

jol. 248. a. terge, & fel.

vinn.enta.

249.

citata Cronologia. Per la Famiglia Oltramantana futon fatti gli Statuti di Barcellona l'anno 1451., tratti da quelli di S. Bonaventura, e da altri antichi (1) Pog. 572. dell' Ordine, come si è notato nel primo tomo (1). Nel qual Capitolo di Barcellona, non gia per proprio capriccio, ma per ordine di Eugenio IV.. e di Niccolò V. si mossero a fare Statuti, per mezzo de quali (come i Padri Statutari dissero nel Proemio) in pace, ed allegrezza, nella purità della Santa professione, e Regola, tolti gli stimoli delle coscienze, sicuri servir potessero al Signore (1). E siccome per la Famiglia Cismontana gli Statuti antichi dell' Ordine, con quelli di S. Giovanni da Capithrano formavano l'intero corpo delle leggi; così per la Famiglia Ultramontana i medefimi antichi Statuti dell' Ordine, con quei di Barcellona, etano la fomma delle Leggi da ofservarsi: nè quegli Osservanti erano desiderosi di moltiplicare le Costituzioni; conciofiachè nel loto Capitolo generale celebrato nell' anno 1499., protestaronsi nella seguente forma: In quanto alla disposizione, o al governo di tutta la nostra Famiglia, si facciano pochi, o nessuni Statuti; perocchè a ciascheduni dubbi si risponde con schedole. Il Rev. P. Vicario generale col pieno Capitolo esorta tutti, e ciascheduni i Frati, particolarmente i Prelati, acciocchè procurino d'offervare la nostra Santa Regola, le due Dichiarazioni Apostoliche,

(3) Apud kirmamen-

lum trium Ord. ed. Ven. ann. 1, fol. 41. 60/.2.

XIV. Quindi, fenza prendermi la briga di più moleltare il mio paziente Lettore colla recita degli Statuti della Famiglia, e col confronto di questi agli anteriori di tutto l'Ordine, potrà congetturarsi almeno, che i predetti Osfervanti non variarono l'antica disciplina, o le antiche leggi; ma ne furono piuttofto diligentifimi cuftodi, nel tempo stesso, in cui damolti altri Frati Minori, fuori della Famiglia, si rigettavano, coll' abbracciare le dispense, e col partirsi dall' austerità osservata generalmente ne' passati fecoli. Che fe la gia detta Famiglia non si adottò per legge alcune particolari austerità ne' primi anni della sua locale separazione dagli estinti

e gli Statuti generali di Barcellona (1).

(4) Vide fupra tom. 1. libet . capes. 5.5. n.s. 6 2. 6 lib.2. cap. 2. 5.8. #. I. , G 2.

Conventuali, e ne' fuoi primi Statuti; atteso ciò, che regolarmente suole accadere; possiamo ben credere, che neppure se le adottassero ne tempi seguenti (4). Donde costa, che parli al vento il Ragionista, allorchè va dicendo, qualmente gli Offervanti, anch'oggi fon chiamati Frati della Famiglia, perchè la ciate le leggi più miti della Comunità, si governavano con alcune loro leggi particolari più austere, e perchè professavano un' Istituto loro particolare, e. più rigido. Vero è, che di questa sua proposizione chiama in testimonio il Wadingo, il quale all'anno 1415. ferive, che gli Offervanti del Trinci, e di S. Bernardino dicevansi dal particolare Istituto loro, e. se più piace al Ragionista, anche dalle private lor leggi, una Famiglia particolare: ma queste cole, come si è mostrato, non possono intendersi, se non che per rapporto a i vetusti molto numerosi Conventuali: per opera de' quali alteratosi nella-Comunità dell'Ordine l'antico Istituto, e le antiche leggi, la Famiglia Offervante, che l'uno, e le altre riteneva nella fua purita, potea dirfi, rifpetto a i medefimi, di particolare Istituto, e di private leggi; conciosiache le comuni antiche leggi dell'Ordine, abbandonate in più punti da Convenquali , e riconfermate dalla Famiglia , cessato aveano di dirsi comuni ; ed erano allora come leggi particolari, e come particolare dilituto della Famiglia; per quanto di quella fosse antichissimo lo Istiruto, e generali state fossero

le Costituzioni. Mi giova per altro il rammentare al mio Lettore, che l non da tutta la Comunità dell'Ordine fi abbracciò l'alterazione dell'Istituto. in quanto alla Povertà, e delle antiche leggi; mercecchè gli Offervanti, che anche dentro la stessa Comunità erano di numero considerabile, ritenevano l'Itituto, e le leggi nella purità de paffati Secoli: conforme accettare non aveano le difpenfe dell' ufo delle rendite, e delle fuccessioni ereditarie, cararteristiche del vetusto Conventualesimo. Perciò è, che negli Statuti Alessandrini dell'anno 1500., in cui molte cose ordinaronsi, contrarie alle antiche leggi, per accomodarfi a quei miferabili tempi, chiaramente fu detto, che in quelle cose, nelle quali coi prefati Statuti o temperata paresse la Regola, o in qualunque modo allargati sembrassero eli antichi Statuti, non s' intendevano compresi gli Osservanti, i quali intendevano di offervare la Regola, fecondo le antiche leggi, e le dichiarazioni de Sommi Pontefici, come si è mostrato nel primo tomo (1). Non è poi già vero, (1) Pag-53che anche oggi il nome giusto, e legittimo de' Minori Osservanti sia quello di Frati della Famiglia; conciosiache, come si è detto nel primo tomo pagina 147., il vero prefente loro nome, giusta le Bolle Pontificie, è quello di Frati Minori di S. Francesco, ovvero di Frati Minori di S. Francefco della Regolare Offervanza . Che che fia della gentilezza di alcuni , i

quali non con altro nome, che di Zoccolanti (a), o di Frati della Famiglia per derifione appellargli fi dilettanno. XV. E fin qui si è ragionato, per sar vedere, che l'aggiuntà di nuove austerità, sopra quelle de Minori primitivi, non esclude la Famiglia Offervante dallo stato di Frati Minori primogeniti, come pretendeva il Ragionilla; poichè tali nuove supposte austerita ella non si prescrisse, contenta di mantenere le contenute nella Regola, come dichiarata dalla Santa Sede, e negli antichi Statuti dell' Ordine; come fin qui fi è dimostrato. Ma fe, al costui giudizio, dovea la Famiglia escludersi da tale Stato, e dirsi una novella Congregazione, qualunque volta, deposta la disciplina più mitedella Comunità dell' Ordine, colle sue leggi particolari, prescritta si sosse l'offervanza totale della Regola, e in oltre anche de'rigori pracicati da S. Francesco, e da i suoi primi seguaci; che sarà poi di quei Minori, i quali non folamente non praticano i rigori di S. Francesco, oltre la Regola, madi più mutilarono ne' punti più essenziali la Regola stessa, e ottennero la rivocazione di tutte le paffate leggi della Comunità dell' Ordine, collafola eccezione de punti favorevoli a fe stessi, e de Privilegi? Potranno questi appellarsi primogeniti Francescani, per ragion che pochissimo ritengono dell' antica comune vita Francescana; quando, secondo il Ragionista, non possono dirsi Prin ogeniti quei, che tutta la ritenevano, per ragion che in oftre fi adottarono i rigori stessi di S. Francesco? Ogni buona Loica c' infegna il dire di nò, fu quel principio, che fe non fi avvera nn' attributo di quel foggetto, di cui più fembra doversi verificare; molto meno avverar

<sup>(2)</sup> Observantes ... de avertendo Popularium errore nunquam fuerunt soliciti ; quod vel bine magis apparere potefi, quel irriforium a Populo cognimen (nisi G ab aliquibus Religiosis ortum bibuerit. G fomentum) a lignipedio zoccolanti nunquam procurarunt sepelliendum. Dominicus de Gubernatis Orb. Seraph. tom,a. lib.6. cap.16. 9.4. pag.247. coi.s-

si potris di quell'altro, di cui men fembra doverfi verificare. Se così i, Regionità mio caro, no noi dobbiamo ammettere il Terzi Ordine (che voi con tutti riculate,) il quale fia di mezzo fra i Conventuali, e gli Olleranti o Pordine di primogeniti o altrimente gli Olleranti fono ri veri Primogeniti; perchè i vottri odierni Conventuali nelle loro fondamentali Colliturazioni Urbane, le quali contenggono la difepinia, e la profefione di tutto l'odierno religiofilimo Conventualefimo, ottenneto la rivocazione, e annullazione eleprefia di tutte le antiche Collituzioni dell' Ordine, anche delle Farintire, delle Aleffandrine, delle Piane, e di tutti gli strati, e Derevii, ambe Portifici (ecettuate le fola cofe provovosi), e gli altri Privillezi) come può vederii nelle medefime Collituzioni, nel frammento da me siportato in fondo alla pagina 50, ed primo mio tomo; in guifache pochifimo effi ritengono della vita de vetuti Francescani precedenti a i trempi del Concilio di Trento, per non dire, anche de i Francesiani

precedenti a i tempi d' Urbano VIII.

XVI. Ed essendo così, ecco, che il nostro Ragionista fece la vittoria di pulcinella nel fuo capitolo 1x. delle due ideate fazioni ; cioè di F. Elia, la quale fosse la stessa Comunità dell'Ordine, e non mai ne due primi se-coli, anzi prima del Concilio di Trento, si partisse dalla purità della. Regola; c'della fazione de Zelanti, che dall'altra si distinguesse per aggiugnimento di rigori: e lo steffo frutto ritrasse nel citare gli Osfervanti render conto delle leggi fatte dalla Famiglia. Conciosiachè, comunque vada la cofa, non ammesso il terz' Ordine di mezzo fra gli odierni Osservanti, e i Conventuali, fempre vero è, che la Comunità vetuita, ed i zelanti fieno dell' odierno Corpo della regolare Offervanza, in cui fi confervano la purità della Regola, il tenore della medefima professione, e leggi degli antichi; e non già degli odierni Conventuali, ne quali la professione, la purità della Regola, e le leggi de' vetusti Minori andarono quasi del tutto in terra, efurono abbandonate, coll'accettare l'indulto del Tridentino, e le Costituzioni Urbane: le quali al loro recente, e diverso l'ilituto diedero l'ultimo, (1) Vide e stabile compimento (1). Laonde se qualche penna erudita sta lavorando tom.t. pag. per purgare F. Elia da molte note di vitupero, che di lui fegnarono gli Scrit-\$8., 6 59. tori, lavori pure; poiche di questa bell' opera, come anche se difendesse. dalle accuse altrui tutta la fazione Eliana, tutti i cattivi Francescani, etutti i Conventuali precedenti all' età di Lione X., obbligati a lei resteranno gli odierni PP. Minori Offervanti, per le difese fatte in favore di quelle accufate membra della loro Comunità.

Fine del Settimo Libro .



# LIBRO OTTAVO.

Come l'odierna Comunità de Minori Osservanti non è una novella Congregazsione, fondata dopo la fondazsione dell'Ordine Minoritico; ma è tutta la stessa antica, e primitiva Comunità dell'Ordine, istituito del Santo Serassico Patriarca, mantenutassi nella purità de' due primi secoli Francescani, e non variatassi colle dispense contrarse alla Regola.



Ul' à che bifogna ben arrotare i ferri pel cimento, non trattandofi di un punto adiaforo, il qualeceder auche fi possa fenza pregiudizio; ma trattandos delle viscere flesse della caula, e dello scopo di tutta la controversa; vale a dire, di quel punto, per la conquista del quale trattaronsi tutti gii altri antecedenti, e trattati faranon i susteguianti. Per parte mia sono tanto disposlo, e apparecchiato a questa battaglia, che mi lusso di esse gia fatto padono del Campo, e di stare al possibili di provincia; e di non aver

posser pos posser pos posser pos posser pos posser posser posser posser posser posser posser posser posser

Describ Google

facendolo fignificare un Francescano, il quale non professi di vivere secondo l'antica forma, prescritta nella Regola di S. Francesco; laddove il nome. di Osservante non distrae, ma caratterizza maggiormente il nome di Frate Minore: limitandolo a quei Francescani, che fanno professione di vivere da veri Frati Minori, e di offervare pienamente la Regola di S. Francesco fecondo la mente del Santo Fondatore, fecondo le dichiarazioni Apottoliche, e secondo l'uso de primi secoli. Già seci vedere, che gli odierni PP. Conventuali non fono neppure una continuazione del vetufto Conventualesimo nato dopo la riferita peste; ma sono di un religiosissimo Sacro Istituto, ch' ebbe l' essere nel Concilio di Trento, e il compimento nel Pontificato di Urbano VIII.; ed è di specie diversa dalla Comunità dell' Ordine, e da tutte le Congregazioni Francescane, le quali videro fino ad ora la luce, o pur la veggono. Provai eziandio, che prima dell'anno 1430. nell' Ordine di S. Francesco non fuvvi dispensa veruna generale per l'uso delle rendite, o per altre cose contrarie allo stato de precedenti Francescani, e degli odietni Minori Osservanti: onde prima di quell'anno ciaschedun Frate Minore era de Minori Offervanti; perocchè Conventuale. non è, chi non professa di vivere secondo le dispense; ed è Osservante, chi nell' unità dell'Ordine professò di vivere nella purità della Regola senza

le dispense, e così volle morire.

II. Più volte poi ho affermato, e di quando in quando anche provato, che le dispense, date nell'anno 1430, e dopoi, così per l'uso delle rendite. come per l'uso delle successioni ereditarie, accettate non surono nè dalla. Famiglia Offervante del Trinci, nè da tutti i Frati Minori, che nella Comunita dell'Ordine viveano immediatamente foggetti a i Ministri : onde la Comunità stessa restò allora divisa in Frati Osservanti, e in Frati Conventuali : cioè, in Frati, che ritenevano l'antica forma della vita Francescana. e in altri, che, abbandonata quella, dati fi erano alla nuova dispensata. vita: e tutti i predetti Offervanti della Comunità, con parecchi riformatifi Conventuali, con tutti gli Offervanti della Famiglia, e con alcune piccole. Congregazioni, che parimente viveano tenaci dell'antica povertà comandata nella Regola, fotto Lione X. composero l'odierna Comunità Minoritica, detta degli Offervanti: la quale appunto è tutta l'antica pura Comunità Francescana; perchè in essa restarono tutti i menibri puri, e seguaci dell' antica forma , i quali nella Comunità Francescana trovaronsi ne' tempi di Lione X.; e tolti da effa i Conventuali tenaci della nuova vita secondo le dispense, alla medesima aggiunti furono a formare anche localmente un. fol Corpo, e un fol' Ovile, tutti gli Offervanti della Famiglia, con alcune piccole Congregazioni. Quel che può desiderarsi in prova maggiore di questi punti, farà fatto di proposito a suo luogo nel presente libro. Tralascio gli antichi gradi Scolastici, l'abito, e l'esteriore divisa, e disciplina degli antichi Francescani, che conservansi dagli odierni Osservanti: e tralascio tutt'altro, che potrei ripetere in prova del premeffo affunto; bastandomi quanto di paffaggio rammentai , per conchiuderlo contro al Ragionista , e ad altri di simili sentimenti . E' dunque l' odierna Comunità de' Minori Osservanti una continuazione di tutta la vetulta Comunità Minoritica, da S. Francesco fondata, la quale nell'anno 1517, trovavasi nella medesima purità di Regola, e nel

e nel medefino tenore di professione, e di obbligazione, in cui era statalaciara dal fivo Santo Patriaca; perocchi quei Francefcani ; quali; collabbracciar le disperse, allontanati fi erano dal predetto stato, furono da Lione X. adunati in un Corpo a parte, come più volte s'e detto, e efclusi per sempre dal Ministeriato dell'Ordine; quantunque i loro Maestri, dovesse relle confernati da i Ministri della già detta Comunità, seguacadel puro senso della Regola, secondo le Dichiarazioni Apostoliche, e confervattice della vita, e della discipiana de primi due fecoli.

III. Per difendere quell' affunto, per ora bastevolmente conchiuso, dividerò al folito il mio libro in capitoli, e questi in paragrafi, escludendo gli argomenti del Ragionista fatti in vari capitoli del suo volume, e provando maggiormente ciò, che potrà defiderar prove maggiori. Mi occuperò specialmente in far palesi due ragioni, per le quali l'odierna Comunità de' Minori Osservanti si unisce, anzi è la stessa colla puta vetusta Comunità Minoritica sondata da S. Francesco, e precedente all' anno 1430. , quando su data la prima dispensa, per chiunque l'avesse voluta accettare. La prima ragione, faranno gli Offervanti detti della Famiglia: la feconda, gli Offervanti detti della Regolare Offervanza, e Ubbidienza fotto i Ministri, co i Conventuali vetusti, che già nell'anno 1517, nelle loro stesse antiche Provincie, e Custodie, e sotto i medefimi superiori della Comunità, senza far passaggio alla Famiglia, riformati si erano, e ridotti alla purità della Regola indispensata. Tutti questi restarono a comporte l'odierna Comunità degli Offervanti, accresciuti di numero da certi pochi altri seguaci della purità della Regola, cioè, dagli Amadei, da' Clareni, e da quelli del Santo Vangelo, detti anche gli Scalzi, e del Cappuccio; e ciò in virtù della Bolla-Ite & vos di Lione X., data nell'anno suddetto, e appellata perciò Bolla d'Unione, come quella, che in un fol Corpo uni tutti i Frati Minori, tenaci della purità de due primi secoli Francescani. Appresso risponderò alle oppofizioni del Ragionista, e in fine confermerò tutto l'argomento del Libro con una parità fra gli odierni Offervanti dell' Ordine de Minori, e gli odierni PP. dell' Ordine de Predicatori .



Come la Comunità degli odierni Minori Osservanti è lu stessa vetusta Comunità de Frati Minori, continuata per ragione degli antichi Osservanti, detti della Famiglia, i quali restarono tutti compresi nella medesima sotto Lione X.

OTRA' fembrare a qualcheduno, che nel presente Capitolo voglia gittar propofizioni, che facciano a calci colle antecedenti; perocchè spesso, seguendo le frasi del Ragionista, e di altri Scrittori, usurpai, come due contrapposte cose, la Comunità dell' Ordine, e la Famiglia Offervante del Trinci, di S. Bernardino, e di altri Santi . Ma non fono io per contraddirmi altrimenti; conciofiache, per Comunità dell' Ordine può intendersi e turta la moltitudine de Francescani, che stavano immediatamente, o mediatamente foggetti al Ministro Generale di tutto l'Ordine; e quella fola moltitudine de' medefimi, la quale stava immediatamente fottopolta a i Ministri delle Provincie, e dell' Ordine. Se la Comunità dell' Ordine si considera in questo secondo senso, come io la considerai pel passato, per conformarmi all'altrui linguaggio, e per non confondere le varie quiftioni, la Famiglia fu una cofa diversa dalla Comunità dell'Ordine; mercecche, oltre l'aver Conventi distinti da quelli degli altri Frati Minori, così Offervanti, come del vetusto Conventualesimo, ebbe di più i propri Vicari tanto Generali, quanto Provinciali, da' quali coll' autorità, comunicata loro da' Miniftri delle Provincie, e di tutto l'Ordine, era ella immediatamente governata. Se poi la Comunità dell' Ordine si considera nel prime senso; cioè, per tutta la moltitudine de Francescani professori della medesima Regola, e soggetti immediatamente, o mediatamente al Ministro Generale di tutto l'Ordine... de' Frati Minori; in tal fenfo la Famiglia non dee contrapporfi alla Comunità dell'Ordine Serafico; mentre ancor ella stava unita, e sottoposta a i Ministri della Comunità, a i quali ubbidiva nell' ubbidire a i loro Vicari; anzi ubbidiva loro anche immediatamente, allorchè i Ministri confermavano i loro Vicari, e comandavano a i Frati della Famiglia, che ubbidiffero a i detti Vicari, come se i loro comandi uscissero da i Ministri medesimi: e per questo. come anche per l'antica comune professione, e disciplina sempre conservata, la Famiglia fuddetta era una parte nobilissima della medesima Comunità dell' Ordine. Ed ecco conciliato quel, che ho detto con quello, che fono per dire.

II. Or me ne vengo a mostrar di proposito, e a difendere contro al Ragionista, che questa Famiglia Osfervante, inclusa nell' odierna Comunità Minoritica, detta degli Osfervanti, è una delle cagioni, per cui la prefata Comunità dur si dee la stella vetusta Comunità de Frati Minori continuata

ne' di noftri. E perchè al Ragionifia per tre argomenti fembra infufficiente la mia pretenifone: perciò verrò io a fermatali mipit Paragrafi oppofiti a i medefimi. Ne'quali farò vedere, che gli Offervanti della Famiglia ne fono ufciti, ne hanno aviuto l'effere da i Conventuali; ma pià tofio i Conventuali nano avuto l'effere dagli Offervanti che i detti Offervanti non mai fi fepararono dall' unità dell' Ordine, o fia dalla Conunità fondata da San Franceico, ne fecero fefinare e che di effi, ripietto all'annica mentovata. Comunità, non dee dirifi lo ffesfo, che dicefi della Congregazione del PP. Cappuccini, rifipetto alla Comunità degli odierni Offervanti. Se tanto io di-fendo, ho feiolti gli argomenti, a i quali fa frequente ricorifo il Ragionifia, per deprimer la Caula degli Offervanti. Faccismone l'efperienza.

#### J. I.

Gli Osfervanti, detti della Famiglia, nè sono usciti, nè hanno avuto l'esfere da i Conventuali : ma spiù tosto i Conventuali uscirono, ed ebbero l'esfere da' Frati Minori, che poteano dirsi degli Osfervanti.

I. Ome vedefi, non fi ha qui da difeorere degli Odierni IP. Conventutuli, poichè quell'iono di nafcita affii potitriori alla fine della-fuddetta Famiglia, la quale ceftò quando nell' anno 1517, reflò incorporta no toralmente nell' odierna Comunità degli Offervanti , e non ebbe più no Conventi, nè Superiori immediati, diffinti da quelli degli altri Offervanti, shi ha dunque a parlare de Conventuali precedenti all' anno fuddetto, i quali , come fi è detto, più propriamente appartengono agli odierni Offervanti, che all' Odierno Conventuali enno, che la profeilone d'un liftituto di Specie diverfa dall' liftituto de' Conventuali antichi. E perciò quando anche i prefati Offervanti aveffero avuto l'effere da quei Conventuali, orgi terminati affatto, quefto nulla gioverebbe alla Caula della prefente religiofi, fima Comunità de PP. Conventuali on ne nepure da i Conventuali vetufii ebbeto eglino l' effer loro. Possicabè de' Conventuali non si ascolta nepure in ome avanti l' anno 1400, come prova in el primo romo : e gli Offervanti fotto il Trinti cominciarona a rititati in Conventini poveri, e divoti nell' anno 1408, come put votte infegno anche il Ragiogiotita.

Il In oltre rammento, che il nome di Frate Comuntuale può confiderarfi e cone importo dal volgo, per fignificare un Frate di vita non buona a nel qual feino non fa a proposito nel caso nostro: e come nome originato da onetti principi, e fignificativo di qualche molitudine di Frati, che in qualche così lecitamente fi diltinguelfero dalla moliturdine Offervante. Così è veramente a propvisto: ma non avendo origine se non che da Privilegi l'alticia povertra Francescana; quididi è, che i Conventrali

prefi

prefi în quefto tempo non incominciarono prima che all' Ordine officiti, o concedut i folfero tali Privilegi. E però il Ragionifia qualche vota confefando quella verità, ferifle, che i Conventuali fono d'una Religione nata, e erefeinta fra i privilegi, che i Conventuali fono d'una Religione nata, e erefeinta fra privilegi, che i Conventuali fra privilegi rilaffativi della povertà de vettuli Frati Minori, contenuta nella Regola, e nelle due Decretali fraiti e, Exivi, non fono più antichi dell'anno 1430, come ho provato di proporito nel terzo, e nel quarto libro del mio primo tomo : e avanti l'anno 1430. Is famiglia Officrante era già numerola di moltifimi Alunni: dunque non può quefta aver avuto l'effere da' vetutif Conventuali;

III. O da chi dunque ebbe l'esfere? mi si dirà. Rispondo, che scondo l'Istiruto sio ebbe l'esfere da Patriara S. Francesco, di cui nonaltreò la Regola, ne variò le leggi dell' Ordine: ma secondo la maniera pieciale, che tenne, per conservarsi nell'osfervanza della Regola, e delle prestate leggi dell' Ordine; per la qual maniera dicevasi una speciale Famiglia, ebbe l'esfere dal Ministro Generale, e da quello della Provincia dell' Umbra: i quali accordarono al B. F. Paoluccio il ritiratsi con chi avesse valto seguinto, nel Conventino di Brogliano, ad osfervare perfettamente, fenza disturbi el obbligazioni della vita Minoritica, la quale in molti luoghi cominciavasi a traspredire, a cagione de' danni della pelle. Ebbe ella dopoi lí suo compiento per opera di S. Bernardino da Siena, di S. Giovanni da Capistrano, e di altri, che maggiormente stabilirono la maniera, in cui quella moltitudine di Osfervanti, senza rompere l'unità dell' Ordine, potesi quietamente osfervare l'antico Issiruto, e le passate comuni leggi de Frati Minori.

IV. E quelli, dalla compagnia de' quali volle ritirarsi il Trinci co' suoi Offervanti, perchè difturbati non fossero nell'offervanza della Regola, ecomuni leggi Francescane, chi erano eglino, se non che i Conventuali amanti di più mite disciplina, e che volevano vivere secondo i privilegi ricufati da F. Paoluccio Trinci, e da'fuoi feguaci ? Rifpondo: coloro erano Frati Minori, i quali, avvegnachè non fossero detti Oservanti, nondimeno erano di professione, d'Istituto, e di obbligazione Oservanti: e tanto poteano dirfi Conventuali, quanto potrebbe appellarfi Conventuale un Frate Offervante, o Cappuccino, che incomincialle a deviare dalle regole, e dalleleggi del proprio Itituto. Imperciocchè nell' anno 1368, non effendovi per anche verun privilegio dispensativo, qualunque libertà presasi da i Frati Minori, per discostarsi dalla purità della Regola, e dalle comuni leggi, cioè, dalla vita de' Minori Offervanti, era un puro, e semplice abuso, incapace perciò di formare stato. Volle dunque F. Paolnecio co suoi seguaci, ritirandosi ne' Conventini, fuggire la compagnia, e i disturbi di quei Frati Minori di professione, e di obbligazione Osservanti: i quali dopo la riferita peste. fatti molli, e delicati, cominciarono a rilasfarsi, e a far la via al vetusto Conventualefimo, e che poi, fe abbracciarono la prima dispensa dell' anno 1430., furono i primi eroi del predetto estinto Conventualesimo, in quanto questo distinguesi dall' Offervanza, non per obbrobrio di licenziosa biasimevole rilaffatezza, ma per qualche punto di più mite maniera di vivere, lecita Per qualche dispensa.

IOI

V. Quindi apparisce lo sbaglio del Ragionista, di alcuni Scrittori, anche di alcuni letterati del fecolo, i quali fi credono, che nel tempo, in cui Fra Paoluccio ritiroffi a Brogliano prima dell' anno 1430. i Frati Minori della Comunità dell' Ordine fossero veramente Conventuali, e perciò il B. F. Paoluccio fia stato prima Conventuale, e fra i Conventuali; e poi Offervante. La qual cosa, come ho provato, è certamente uno sbaglio; perchè prima dell'anno 1430, nell'Ordine non v'era cosa veruna da poter costituire il Conventualesimo, non facendosi uno stato Religioso dalle illecite rilaffatezze. Onde se il detto F. Paoluccio prima dell' anno 1368. stava in Coro, in Resettorio, in Dormitorio e ne' Conventi della Comunità dell' Ordine indifferentemente, di qui può feguirne toltanto, che convivesse co i Frati rilassati in qualche buona parte, ma non già, che convivesse co i Conventuali, de quali non per anche avea ricevuto principio il vero legittimo stato: che che si dica il Ragionista nella pagina 51., cui sempre resta da provare, che in tal tempo vi fossero i Conventuali, se questi, secondo lui , fono una Religione nata , e crefeiuta tra i privilegi; per lo stato de quali i privilegi circa i beni temporali fono tanto effenziali, che, com ei confessa, se la moltitudine de Conventuali esistente in tempo di Lione X. gli avesse, come persuadeva il Papa, rinunziati, tutta ad un tratto diventata

farebbe Offervante (1).

VI. Ma tanti Scrittori , che scrivono , qualmente gli Osfervanti sono usciti da' Conventuali, si saranno eglino ingannati? Rispondo: Chi sono questi tanti Scrittori? Gli ha ben trovati il Ragionista, e gli allega nella pagina 265. 51., e altrove: sono il Tamburino, il Firmino, Guadalas-Iara, il Sorbo, il Boverio, il Rodriguez, Marco di Lisbona, il Wadingo, e il Sospitello, e altri, se vuole. Questi per altro sono Scrittori in buona parte sospetti, parte ingannati, e parte non ben intesi nelle loro sentenze . Sospetti son quelli , che tratti dall'amor parziale , anche in altrecose vollero colle loro sentenze deprimere gli Osfervanti, per favorire a i Conventuali . Ingannati fono coloro , i quali hanno fatto più caso di trascrivere gli altrui scritti, e specialmente del P. Ridolfi da Tossignano, che di cercar la verità. Di queste due classi di Scrittori non mi trattengo aparlare più lungamente, nè a recitare i nomi di quelli, che ad esse appartengono, avendone affai ragionato in più volte nel primo tomo. Nonbene inteli nelle loro fentenze fono quelli, che affermano, qualmente gli Offervanti della Famiglia, ritirandoli ne' Conventi, Iafeiarono la Comunità dell' Ordine, che generalmente viveva con molta libertà, come fi ha nella. Cronaca (2): nel qual testo non dicess, che lasciassero eglino i Conventuali, (2) p.3.1.1. ma bensi la Comunità de rilaffati: e ciò dee intendersi della maniera, in. 64. cui la lasciarono; cioè, senza variar leggi, nè litituto, nè altro, ma col folo ritirarsi in Conventi, dove non abitavano rilassati, ed ivi, a differenza di molti Conventi abitati da i rilaffati, offervar efattamente le obbligazioni del vero Frate Minore. Di questa medesima classe è anche il Wadingo, ealtri, i quali scrivendo, che da' Conventuali ritiraronfi i Frati della Famiglia, parlano de' tempi posteriori all' anno 1410., e al nato Conventualesimo, ne' quali tempi gli Offervanti della Famiglia maggiormente fi ritirarono dalla moltitudine degli altri Frati, che aveano in gran parte accettata la dispensa

(1)P#g.401.

Lib. VIII. Cap. I. J. I. 192

provvitionale di Martino V., e la modificazione delle antiche leggi. Onde da questo non provati, che lo stato del vetusto Conventualesimo sia più antico dell' anno 1430, e che il B. F. Paoluccio Trinci co i fuoi feguaci nell' anno 1368., deposto lo stato de'Conventuali, si facessero Osservanti, e che gli Offervanti usciti fieno da Conventuali come un ramo dal tronco, giutta il dir (1) Pag-50. del Ragionista in più luoghi (1). Fin qui dissi per difender la verita; mentre quand'anche gli Offervanti fossero niciti dagli antichi Conventuali, nonper questo sarebbero usciti dall'odierno litituto Conventuale, per le ragioni

dette più volte.

\$1.

VII. Ora mutiamo discorso. Mi dica il Ragionista, se F. Paoluccio, e i fuoi primi feguaci, avanti di effer Offervanti, foffero stati del numero degli antichi Conventuali, già ne feguirebbe da questo, che i Minori Offervanti fosfero usciti, e avessero avuto l'esfere da i Conventuali ; non è vero? Dunque se la cosa va al contrario, e i primi Conventuali, avanti di esser Conventuali, furono degli antichi Minori Offervanti, (i quali dicevanfi femplicemente Frati Minori, per non effervi allora Conventualefimo, da cui dillinguerfi, mediante l'espressione del vocabolo Oservanti) non dovrà da. ciò seguitare, che i Conventuali hanno avuto l'essere dagli Osservanti? Dovrà leguitarne fenza fallo; altramente nella materia, e nella forma peccherebbero gli argomenti del Ragionista. Ma se così è, già già con bocca sicura può trarsi per conseguenza, che i Conventuali hanno avuto l'essere dagli Offervanti . Conciofiachè il Frate Minore , il quale nell' unità dell' Ordine istituito da S. Francesco, e sotro l'ubbidienza de Successori del Padre S. Francesco, vive obbligato a tutto il rigore della Regola Minoritica, con non ha dispense, ne privilegi alcuni, che l'esentino da veruna austerità contenuta nella Regola, è un vero Frate dell' Offervanza; niente altro intendendofi per Frate Offervante distinto dal Conventuale, che quegli, il quale nella fopraddetta maniera fa professione di vivere senza privilegi, nella piena offervanza della Regola : e confessandosi anche dal Ragionista sopracitato, che se i vetusti Conventuali avessero rinunziati i privilegi, che aveano circa l'uso de' beni temporali, sarebbero tutti in un tratto divenrati Offervanti,

VIII. Ciò presupposto , vengo a fare al Ragionista un' altra interrogazione: crede egli, che i privilegi dispensativi di qualche austerità di Regola Minoritica , e specialmente circa l'uso de beni temporali, abbiano avuto principio nella stessa fondazione dell'Ordine Minoritico: ovvero crede. che l'Ordine sia stato fondato, e abbiano vivuto per qualche certo tempo tutti i Frati Minori fenza veruna dispenza, sotto tutta l'austerità della Regola, e poi nell' Ordine abbiano incominciato ad entrare le fuddette dilpense? Che le dispense sieno contemporanee alla fondazione dell' Ordine de Frati Minori, ne il Ragionista, ne verun altro ha per anche avuto ardimento di affermarlo; non trovandofene alcuna conceduta o da Innocenzo III., o da Onorio III., che approvarono l'Ordine, ma tutte vantandofi concedute da i Sommi Pontefici successori di questi due. Resta dunque da dirsi, chei Frati Minori, tutti quanti erano, prima vissero come gli odierni Osfervanti, fenza veruna dispensa, per cui sottratti sossero da qualche obbligazione della Regola, e poi ebbero alcune dispense; e quei, che le accet-

Lib. VIII. Cap. I. S. L.

tarono, e ne fecero ufo, furono detti i Conventuali; laddove gli altri, che Le ricularono, rimafero come per l'avanti. Da che resta conchiuso, che i primi Conventuali furono prima Frati Minori senza dispense, e poi colledispense; dunque surono essi prima di professione Osservanti, e poi di Osfervanti, coll'accettar le dispense, o vogliamo dire, la disciplina più mite, fi fecero Conventuali. Ed ecco, che i Conventuali hanno avuto l' effere dagli Offervanti; per quanto vale la forma stessa degli argomenti del Ragionista. E poiche, come ho mostrato nel terzo, e nel quarto libro del primo tomo, non si può trovare privilegio alcuno dispensativo, il quale a i Frati Minori generalmente, e non a qualche solo Convento, o Religioso, sia stato offerito, o conceduto avanti l'anno 1430.; quindi è, che i Conventuali ( prefi in fenfo onefto, che formi ftato, e non già femplicemente per Frati cattivi) ebbero l'effere dagli Offervanti non prima dell'anno 1420. quando da alcuni Conventi di più Provincie fu accettato il privilegio provvisionale Ad statum Ordinis &c. offerito da Martino V. o circal'uso delle rendite. Allora su , che i Francescani accettatori di tal privilegio . o dispensa , si fecero Conventuali, e furono i primi del Conventualefino, prelo in fenfo onesto; e quei, che non l'accettarono, rimasero Offervanti, come per l'addietro erano essi, e tutto l'Ordine.

IX. Questa, o voglia, o non voglia il Ragionista, è la vera idea, che dar fi dee circa gli avvenimenti de' Francescani, e circa la controversia presente. Che se da questa rimane provato, qualmente i Conventuali hanno avuta origine dagli Offervanti; non fi sforzi veruno di perfuadere il contrario agl' imperiti della Storia, e dello stato de' Francescani. Una sola cosa potrebbe qui dire il Ragionista, ed è, che il Capo, e il Corpo tutto dell' Ordine accettò il privilegio di Martino V., e perciò tutto l'Ordine allora diventò Conventuale. Ma questo è falso; mentre, come ho più volte detto, e proverò di proposito in questo libro, Martino V. offerì il privilegio a chi lo voleva, e lasciò in libertà de' Frati l'accettarlo, o il ricularlo; dond' è, che alcuni l'accettarono, e altri il ricufarono, feguitando a vivere nella purità della Regola, e delle paffate comuni leggi, come per l'addietro. fenza far uso di veruna dispensa : e questi non furono solamente quei, che si dicevano gli Osservanti della Famiglia; ma surono molti di più Conventi, e Provincie anche della Comunita dell' Ordine, i quali sotto i propri Ministri, e Custodi ritennero la vita degli Osfervanti, rigettando le dispense: il che ,

come promifi, proverò anche di propofito fra poco tempo . X. Un' altra cofa contro agli Offervanti feriffe fu questo propofito il Ragionista (1), ed è, che secondo S. Agostino (2) i Massimianisti potean. (1) Pag. 166. conoscersi come nati da' Donatisti , perchè i Donatisti erano in tutti i luoghi, (1) Lib. 4ne'quali erano i Massimianisti, e questi non erano dovunque si trovavano Do- contra Crese. natilti, se non che qualcheduno in pellegrinaggio. Se così è, (soggiugne), dunque, poiche degli Offervanti, ne tempi vicini a F. Paolo Trinci, dovunque trovavansi i Conventi vi era l'Ordine primo de' Minori, e non dovunque erano i Conventi, degli altri Minori, erano parimente quelli dell'Offervante Famiglia, essendosi veduta questa molto meno diffusa del restante. dell' Ordine : dunque derivò essa dall' Ordine primitivo, cioè, da i Conventuali, allora disfusi per tutto il Mondo Cattolico.

# Lib. VIII. Cap. I. J. I.

XI. Io non niego, che la Famiglia Olfervaire (ficcondo la particolar economia, con cui fi mantenne dentro l'offervanza della Regola, e dellepaffate leggi dell'Ordine; cioè, fecondo la forma del governo, e la feptazione locale dagli altri Frati Minori) abbia avuto principio; pocicio quella forma, e quella feparazione non fempre vi fit. Ma nego coltantemente, che abbia avuto principio da Conventuali E la ragione è quella, che diffi; cioè, perchè quella Famiglia ebbe principio prima dell'anno 1400, e così prima che vi fofie il Conventuale limo, precò in fenfo onefto, daformare uno flato di persone Rellgiofe. Ogni principio dunque, il qual' ella
ebbe, fiu dall' Ordine primitivo de' Minori on dispendiri; e per mantenere
appunto in fe ftessa nella fiua putrià lo flato dell' Ordine primitivo, ella
nacque; non dividendosi dall' albero dell' Ordine fuddetto, nè cessino di
appartenere all'Ordine primitivo coloro, che alla detta Famiglia si aferivevano, fenza ribellars fdall' Ordine primitivo, anzi per più quietamente-

mantenere di quest' Ordine lo stato .

XII. Se poi vuol dire il Ragionilla, che nacque da' Conventuali, perchè nato dopoi il Conventualesimo, in poco tempo si vide più dissuso della suddetta Famiglia: egli dice male; imperciocche non può effer prima la figlia del Padre fuo, per quanto più fi stenda l'uno dell'altra; e la Famiglia nel fenfo, in cui ebbe principio dopo la fondazione dell'Ordine, fu prima del Conventualefimo. Comunque poi conchiudesse l'argomento di S. Agostino ne'libri contra Cresconio, non voglio star a cercarlo. Il vero è, che posfono trovarsi due sorte di popoli, mescolate l'una coll'altra, e una più numerofi, e più diffusa dell'altra, senza che una abbia avuta origine dall' altra, e senza che la meno diffusa nata sia dalla più diffusa; anzi anche. con questo, che la meno diffusa sia il tronco, donde ebbe origine la più sparta, e numerosa. Non mi sto a dissondere in esempi, essendo da per sechiariffima la cofa, e non portando feco veruna ripugnanza; mentre può benissimo un ramo uscito dal tronco sarsi un albero maggiore del tronco; ed una Riforma, o Congregazione uscita dall' Ordine primitivo, può senza fallo dissondersi più dell'Ordine primitivo. E ciò dee consessarsi anche dal Ragionista, il quale pretende, che i Minori Osservanti sieno di una Riforma nata da fuoi Conventuali, e nondimeno giustamente concede, che gli Ofservanti son' oggi più numerosi, e più diffusi de' Conventuali: giustamente, io diffi, lo concede; posciache gli Osservanti hanno Conventi in tutte le Provincie, ovunque gli hanno i Conventuali; e poi gli hanno nell' America, e in molti altri luoghi, dove nè sono, nè mai surono i Conventuali, se non che in pellegrinaggio. D' onde reita chiaro, che l'argomento di S. Agostino, fe fosse applicabile a queste nostre materie, potrebbe tanto ben giovare per la caula degli odierni Offervanti, quanto il Ragionitta pretende, che giovi pel vetufto Conventualesimo: tanto più che Sant'Agostino citato non parlava della fetta de' Mattimianisti per rapporto alla distusione, che avuta avea per l'addietro foltanto; ma parlava di essa per rapporto alla diffufione, che avea nel tempo fuo: e veggendola molto minore di quella de' Donatisti, ed ivi disseccata, e rimasta, dove si separò dal tronco; accorda, che il tronco fosse il Donatismo, e il ramo, scisinaticamente staccatosi dal fuo tronco, fosse il Massimianismo : per indi inferirne, che similmente la parte di Donato era un tamo Infimaticamente divisso dalla Chiefa di Critito ; potche ivi nell' Africa rimalla era fecca , e fenza al difondersi altrove; quando la Chiefa di Critito diffonder si dovea per tutto 'l Nondo, come in fatti anche allora diffondersi ila Chiefa Gartolica, e de va feggi di doversi anche maggiormente dissondere, giusta gli oracoli divisi.

XIII. Se quelta forma di argomentare volessi ancor io trasportaria. nelle presenti materie, chi non vede, che sarebbe ella tutta in favore dell' Offervanza? Conciofiachè il vetufto Conventualesimo appunto su quello, che per quanto nascendo si dissondesse in un tratto, essendosi accettate le dispense da molti Frati Minori ; nondimeno ivi , dove nacque ne' primi bollori , rettò diffeccato , ed infecondo ; e non folamente non dilatoffi per tutto l'Ordine, e per tutti i Conventi; ma di più venne anche di mano in mano perdendo alunni, Conventi, e Provincie a fin tanto che rimafe molto meno diffuso della parte de Minori non dispensati: anzi svelto affatto dal tronco cesso, convertendosi negli odierni P.P. Minori Conventuali, che fono d'un recente Istituto, diverso da quello degli antichi. Pel contrario i Minori di professione Osservanti, o non dispensati da verun obbligo di Regola, fino all'anno 1430. surono tanto diffusi quanto tutto l' Ordine : dopoi, molti di essi fattisi Conventuali, restarono in mipor numero de' Conventuali; questo minor numero per altro non resto secco, morto, e sterile, ma crescendo vieppius stese, e stende i suoi rami per tutto l' Orbe Cattolico, e anche fra gli Eretici, e gl' Infedeli, giunto a tanta moltitudine, e dilatazione, chedispera di poterseli agguagliare il Conventualesimo. Ed ecco tosto da inferirfene, che la Comunità de' Minori Offervanti, la quale è più diffusa, e si dissonde, sia l'albero Francescano; ed il Conventualesimo, il quale restò prigioniero dove nacque, anzi perdè molto della sua diffusione, fia il ramo, che diviso dal tronco si secca, e resta sterile.

XIV. Ne mi venga ripetendo il Ragionitla, che quantunque oggi gli Gifevanti ficno più numerofi, e più diffiti de Conventuall, tuttava nell'anno 1430., e in molti altri dopoi, gli Olfervanti erano molto meno numerofi de Conventuali. Non mi venga, dico, ripetendo quella canzone; poichè quando degli Olfervanti altora, e indi a Lione X. non ve ne fofe fe stata, fe non che una fola Provincia, tanto balterebbe, acciochè ragomento avelle fuzza in favor de' medefimi ; purchè quella Provincia di Olfervanti velle (cofirato, e mantenuta avelle fuzza orogli Olfervanti, che prima dell'anno 1430., e dopo l'anno 1517. futnon diffini per tutto l'Orie Cattolico. Lo stello proporzionatamene cierca la vera Chiefa di Crichto sifterma Diedone, e e da quelli l'Eminentifimo Bellatmino, ferivendo che fe una fola Provincia s'iteneffe la vera Fele, tuttavia con verità quella fi direbb Chiefa Cattolica; purchè chiaramente fi moltraffe, che quella è una e la fieffa con quella Chiefa, che in qualche tempo, o in diverfi tempi fin per sutro il Manda (c). Ed ecco dore porta-

<sup>(2)</sup> Nota, non requiri, at boc firt simul, itaut une tempore in emnibus provinciis necessafariò esse opertent aliques Fideles. Satis enim est, si firt successivo e Ex que id sequitur quad quid quid.

no gli argomenti presi dal trattato de Ecclesia, e trasportati, come sa sovente il Ragionista, nella nostra controversia. Il che non par, che stia. molto bene i non essendo state fatte per la Chiesa e per la Religione. di San Francesco le medesime divine promesse, e potendosi quetta topprimere, e mutare, comunque sia spediente, dalla Sede Apostolica, senza che da veruno possa estinguersi, o sostanzialmente mutarsi la Santa Chiesa d' Iddio. Ma se il Ragionista obbjettò argomenti di tal sorta, mi perdonerà il Religiofo Lettore in veggendo, che per forza di necessità io ancora di quando in quando mi adopro in disciorli, e faccio uso delle armi

Teologiche Sacrofante nella prefente controversia. XV. Finalmente potrei qui trattenermi in rispondere al testo della Bolla Ordinem Fratrum Minorum di Alessandro V., in cni , al dir del Ragionista, si narra, che gli Osfervanti in Francia rompevano l' unità dell' Ordine con Abito, Conventi, Noviziati, e Superiori diversi da quelli della Comunità dell' Ordine; ed in rispondere ad altri documenti addotti dal medesimo, per provare, che gli Osservanti separaronsi da Conventuali, anche prima dell' anno 1430. : donde ne può inferire , che prima di quest'

768.

anno vi fossero i Conventuali. Ma non voglio perder tempo in questi, e in altri cavilli della sua pagina 267., e seguente; assai avendo io mostrato, che la Bolla di Alessandro V. fu convinta di surrettizia nello stesso Concilio di Costanza; e perciò annullata, e dichiarata di nessun valore, (1) Vide (1) e che nel Concilio di Costanza, o prima dell'auno 1430, ne' pubblitom. I. Pag. ci documenti non fu fatta menzione alcuna de Conventuali: onde quei , che trattano della feparazione della Famiglia Offervante da Conventuali . debbono intendersi della separazione locale da quei Frati Minori, che dopo accettato il privilegio dell' uso delle rendite, dato nell'anno 1430, surono detti i Conventuali; e incominciarono il vetulto Conventualefimo, in quanto quelto era uno stato Religioso, e non in quanto era una moltitudine di cattivi Frati Minori, o di trasgressori delle loro obbligazioni; nel qual fenso potè esser qualche anno prima del 1430, quando erano inforte le rilaffatezze, originate dalla peste del 1348., e dallo Scisma della Chiefa, e dell' Ordine. Questo per altro non è il senso, in cui trattiamo del Conventualesimo; altramente sarebbero Conventuali tutti i cattivi Religiosi presenti de' loro istituti, se per mala sorte ve ne sono. Con che resta conchiuso, qualmente la Famiglia Offervante del Trinci, e di San Bernardino, in quel fenfo, in cui principio dopo la fondazione dell' Ordine, non ebbe principio dal vetufto, ne dal novello Conventualefimo. Vegg am' ora fe la medefima rompesse l'unità dell'Ordine ; ed alzasse contro il vecchio altare un nuovo altare, facendosi scissiatica, come vuole il Ragionista, per farla esser per forza d'un nuovo Istituto.

6. II.

quòd' fi fola una provincia retineret veram Eidem ; adbuc verè , & propriè diceretur Ecclefia Catholica , dummodo clarè oftenderetur , cam effe unam , & candem cum illa , qua fuit aliquo Sempore, vel diversis in toto Mundo; quemadmodum nunc qualibet Diecesis dicitur Catbolica, quia eff continuata cum aliis, qua faciunt unam Ecclefiam Catholicam . Bellarminus de notis Beelefie lib.4. cap.7.

## S. II.

Gli antichi Minori Osfervanti, detti della Famiglia, non mai si separarono dall' unità dell' Ordine, fondato dal Patriarca S. Francesco, nè secero scissima veruno.

I. IL feparafi dall' unità dell' Ordine, fondato dal Patriarca S. Francefco, pub fiuccedere e con abbandonare la profeffione, e la Regola dell'Ordine littiutio dal Santo, e col fortrafi dall' ubbidienza de Superiori, cui nella Regola volle il Santo, che fi dovelle ubbidienza del Glurranti della Famiglia non poffono accufafi di efferi feparati dall' unità dell'Ordine, con abbandonare la profeffione, e la Regola dell' Ordine fondato da S. Francefco; imperiociochè di quella profeffione, e Regola invono fempre gelofifimi, e in favore di effa ordinarono la loro Famiglia; anzi vuole il Ragionità, che non contenti della Regola fi preferiveffero da imitare anche uttili i rigori praticati, oltre di effa, dal fervor dello fipitio del Santo Fondatore, e de fuoi primi fegazaci. Mi tocherà dunque foltanto il far vedere, che non fi beparaffero dalla già detta unità, col negar l'ubbidienza dovuta a i Superiori eletti fecondo la Regola, data ad la Santo all' Ordine fiuo.

II. Per la qual cosa io noto con S. Buonaventura; che melta S. Sede. Applhica Romana rifiedt a pienezza di tutta la paddià Ecclipalica; ta-feiata da N. S. Guto Criffo alla fua Chiefa. E ciò in tre modi; cioè, parchè il folo Sommo Pontefice da nutta la pienezza della poresi, a data da Guis Criffo alla Chiefa: e percòè da tal pienezza di poresida come nutta sua special Sede Romana, così in vutre le altre Chiefe del Mondo: e percò da esse de producta de la constanta in ututi i membri inferiori della Chiefa ogni autorità, nulla manirra, in cui convien lero il parteciparsa (a). Quindà ne segue, che nel Sommo Pontece Romano, come nel primo suo fonte in terra, sia tutta la potessa, o giurissizione ordinaria de Superiori Generali, provinciali, e locali delle Re-

(3) Ressleete plenisaine petestait Ecclossites apad Selem Avolitieus Romane Ecclose, auf opsilus preun Princep Ambleum Specialisto parte peteits, of sucception fun inhimate and em perdatem eccliquit. Teiplex est autem bayur petestait plenisale, scilicet, qui nife Some Wanter facilie abert etam Phenitation audiocitait; quame chevilus Ecclosic consultit. & quie subque in nominius Ecclosici bodon illem, sfrui în sur speciali Sele Romana: & quisi se si plenisali sone nominius petente per universime Ecclosium moniti audierius, promi diarieius, promi danitius compatit compatit com participari. S. Bonaventura în Opulc, Quere Fratere Minures pretiteen Gre. abi înitio.

 Religioni, che da esso quella in tali Prelati deriva, e può dal medessimo esse rice a come si speciater. En si qui mi pare di non dover incontrar dubbi appresso gli Scrittori Cattolici. Noto in oltre, che le sopreaddette coste anche più specialmente si avverano nell'Ordine de Fratitori, sponendo il primo Capitolo della Santa Regola, in cui leggesi, che S. Francsso promitte obbedienza, e riverenza ad Omeri III, e a i siuoi Succissiva, che quamtungue tutto il Clero, e tutte le Religioni sistema collori, che quamtungue tutto il Clero, e tutte le Religioni sistema superiori di dibistire al Papa; contuttore il Santo Serasso Serasso si resistema superiori della stara con qual debito universale aggiugne un voto speciale; sapendo, che in virti del voto si striscava il unicolo della sara ordinanza, e che sir addoptava il merito.

Laonde i Frati Minori debbono fra tutti esse si summente riverenti al Pontesse Romanno (a).

III. Presupposte queste verità, eccomi tosto a far vedere, che i Frati della Famiglia non negarono a i Ministri, o Superiori dell'Ordine l'ubbi-

clionis exercenda, & quafi influenda in alies, a prime in ordine ife jurifditienum comnium; & sie illem actipium a 2942; sie membra accipium a capite instituentium sensu, motus, & reziminius sie um Pentali institueus fina tangum membra expellu Papa, qui cel capite, paga sie crit in cir. Ludovicus a Turce Veronensis in sua Apologia pate, 3, \$ Secunda prerieta. And Finamenculum crium Ord. pate, 50,0437, collas & ...

(a) Est telus Cierus, & Religisforum universitas tenestus sérmiter Apstalico Demino ebedies; tamen Saustus buis dévite outum adjieit speciale, seiens voie luperpenire, & serviciari serioulum, & meritum geminori . El revetenciam ... Unde Fraters Minoret ... dévant inter ounes sempol reverers sammum Pontificam . S. Bonav. in exposi-

z. Cap. Regulæ FF. Minorum.

Perfectus Evangelis defensam Petra Applata in fuecciore fun, cui a Chriffe Belefac de commild. se fundame in fe, special indeticutis, & reverenta promusitore fubjecti. Unde Sumun Pontifici, faultaque Romana Eccisia funt Fratres (Minores ) specialistes tam es plecialis bat fonsione, quiam ex specialis ejus ad isfes cura & defensione adhesiti. Hugo de Dina in exposit. cit. Sumun exposi

Promittier étien ble nos falon commoni évelientis, fed etien fiquelari is combitusi vort quest, quate non divis experfeit de manne Fester premium desdetaime deslinius quadrafice satie datur ad prafens. Prima of, a ut figue me motificature, quid inpopris Patre, de Optic notre mone famon quafi men, de quali figi, eta quid in ejus pramifican merità inteligature de nobe. Terris est, au estantare mediu Hierarchica reduci funit inferiorma dispremit, quai in ex, qual comme fente collegature delor render promittuti indelection Pops, fabritilizame per rifim reduci ad Pajam, de por Papa ni Corfama. Description de superiorma del signature del para del per Papa ni Corfama. Description del promercia, qui adopta chi experience ampare tarti Fedterature. Com sign fin common fattom, de parapoli Regulerum Pedatur (premas, d'immediature, Petrus Joannes Olivi in declaria, t., Cap. Regulux, apud Firmancolum trium Orde parts, l'Alsto, a tergo cola: Vidend. Pallermus de Hominum fatinis, d'a oficii tomas, qu'éta fil. 11, preq.48.

Ex qui apparet, quist mulla Regula fie fabiliti famo Orlinem, ficat Orla Minumo di dipidula Domina Pepe; quere de millo Orlane, expaintara fabilitane, its deba efe eura. Domina Pepa, de Ecclifa Romana, ficus de ifia, nec fie faceri per Ecclifum .... Ex Prefata dedicata (opinum, quild Dominan Pepa efe san rations Sommir Pontifii... quim obstitutas, de reverenta premifia, Regulum valet declarate... Confinatame in Orline fariete, pram niño Statui victori esperimamo. B. Estribolancus de Phila in expolit. I valet.

Regula S. Francifci .

dienza, e la riverenza dovuta loro. Imperciocchè fino al Concilio di Cottanza tutti gli Offervanti viveano immediatamente foggetti a quei Superiori, che venivano affegnati loro con totale, e pienissima libertà da i Ministri delle Provincie, e dell' Ordine, e non avevano alcun privilegio nè di eleggerfegli, nè di presentargli. Nel Concilio di Coltanza, in virtù del Decreto Supplicationibus personarum &c., confermato da Martino V., dodici foli Conventi di Frati Offervanti efiftenti in tre Provincie della Francia ebbero la facoltà di eleggersi i propri Vicari Provinciali, e Generale, da doversi presentare a i rispertivi Ministri , coll' obbligo ne' Ministri di dovergli confermare, e dar loro tutta la propria poteità fopra i predetti Offervanti; con quetto di più, che se nel termine di tre giorni non gli avesser confermati, s'intendessero quelli per confermati dal Concilio, e dal Papa. Nell'Italia poi tutti affatto gli Offervanti della Famiglia, eziandio dopoil Concilio di Costanza fino all' anno 1446. , seguitarono a vivere senza verun privilegio di eleggersi i Vicari, e ad ubbidire a quei Superiori, che da i Minittri della Comunità dell' Ordine affegnati lor fossero. Ma nell'anno suddetto , in virtù della Bolla d' Engenio IV. Ut facra Ordinis Minorum &c. ottennero anch' essi la facoltà di eleggersi da per se stessi i Vicari Provinciali, e Generali, da prefentarfi a i rispettivi Ministri, coll'obbligo in questi di dovergli dentro tre giorni confermare, e dar loro tutta la propria. antorità fopra gli Offervanti di quella Famiglia, altrimenti ciò fatto intendevafi per autorità Apostolica.

IV. Dunque in vigore del predetto Decreto, e della prefata Bolla gli Offervanti della Famiglia ebbero la facoltà di eleggerfi quei che da Ministri dovean esser fatti suoi Vicari, ad esser premuniti di tutta la propria facoltà, necessaria al governo de medesimi Osservanti. Nè dee qui credersi, che in vigore di tal Decreto, e di tal Bolla in tal guisa il Ministro Generale dell' Ordine foile tenuto a confermare i Vicari eletti dalla Famiglia Offervante, che perdesse egli sopra tal' Famiglia ogni giurisdizione, o superjorità; mentre il tenore stesso de'due predetti documenti prova il contrario. Abbiamo nel Decreto Costanziense, che il Vicario assumer doveasi dal Ministro a governare in sua vece in folidum la detta Famiglia; e che non offante questa istituzione de' Vicari, tuttavia il Ministro Generale, e s fuoi successori in propria persona potesfero, sempre che loro piacesse, visitare, e punire i Frati, ed i Conventi della Famiglia (a), E nella Bolla Ut facra Ordinis Minorum di Eugenio IV. abbiamo, che, non ostante la medesima istituzione de' Vicari, nondimeno il Ministro Generale personalmente potea vifitare, e correggere il Vicario Generale della Famiglia, i Conventi, e i Frati della stessa; e se trovato vi avesse qualche delinquente, poteva cor-

<sup>(3)</sup> Peffat, & valent quilbet in fax Provincia citere de fax firit Oblivoronia numberate nikonaco, quem ia ferith Maifter lilius Promisica Professum, oftom ditum mifer infort triduum pil hajefandi prefensiatanom SUUA VICARIUM confinere debesa ed play regendum en feitium, nea y griet einer. Pegit tassen Generalis Minister, and y griet pre-tragare, in prefense, qualiter voluenti, viet griet pre-tragare, iffer Festere, & Conventur in fan prefense, qualiter voluenti, viet, grat is de la vigitatione parientum reperett, ficta morie eft in Ortect. Concili. Confiant. Sopplicationibus perfonarum apud VVad-tomp, pagis, y. & (eq. n.).

reggere, punire, ed emendare così il Vicario, come tutti i Frati : con quetta condizione, che per punire il Vicario efigeffe il configlio, e il confenfo della maggior parte de Vicari, e per punire gli altri Offervanti ci volesse il consesso, e il consesso della parte più sana del Convento; e che il castigo fosse dato loro negli stessi Conventi della Famiglia, e non altrove mandati venissero (a). Di più nello stesso arto della conferma de Vicari esercitavano i Ministri Generali la loro superiorità, e giurisdizione sopra tutta la Fami-gha, comandando al Vicario eletto, e presentato, che accettar dovesse. l'uffizio di fuo Vicario, ed efercitarlo diligentemente; e comandando similmente in virtù di santa ubbidienza a tutti i Frati della Famiglia l'ubbidire al detto Vicario, come a se medesimo (b). La formula di questo mandato apparifce chiaramente dalla conferma di Vicario Generale della. Famiglia, data a S. Giovanni da Capiftrano dal Ministro Generale F. Antonio (1)P-2-187. Rusconi, da me riportata nel primo tomo (1), da quella di F. Lodovico di

Vicenza (c), e dal tenore della Bolla di Eugenio IV.

V. Ora cade in acconcio il raziocinio del dotto buon Amico nella (2) Pag. 72. lettera VIII. a Filalete Adiaforo (2), il quale così la discorre : " Essendo e 73. dell' ", adunque cofa certa, che il diritto di confermare, e iftituir nell' uffizio eliz. Luceb. " l' eletto, di comandare per fanta ubbidienza, di vifitare, e corregge-", re paternalmente , e anche di punire giuridicamente , inferifce vera , , e propria giurisdizione, fopraintendenza, e fuperiorità; trovandofi tut-

, te queite cofe confervate, e mantenute dalla Bolla Eugeniana ( e anche , dal Decreto Costanziense ) al Ministro dell' Ordine sopra il Vicario Gene-, rale , e i Frati della Famiglia; ne fegue , che egli continuaffe ad effer , loro Capo, e Superiore, e che quelli non rimanessero separati dall' unia ta dell' Ordine nè dalla ubbidienza del Ministro e dalla successione di

(a) Pradiflus Generalis Minister per fe duntaxat personaliter visitare, & corrigere poffit , & valeat pradictum Vicarium Generalem , Conventum , Locum , vel Domum , Fratrim. (cu Fratres ejustem Familia, piè, benignè, & charitative ad meliorem frugem provocando: & si quidquam, quod absit, criminosum repererit, ipsum Vicarium de constito. 👉 assensu majorit partis Vicariorum pradiflorum , coteros verd de confilio , & confensu majoris , & fanioris partis Fratrum Domus , Loci , vel Conventus visitatorum, in codem loco , & non extra , corrigere valeat, punire, punitentiare, & emendare, fecundum quod delitti qualitas exegeris faciendum . Eug. IV. in Bulla Ut facra Ordinis Minorum , apud VVad. tom.x1. pag.153. n.t.

(b) In meum Vicarium generalem ultramontanum, quoad Fratres omnes de Observantia. quilgariter nuneupatos confirmo , & confirmatum denuncio per prafentes , mandani tibi , & pracipiens, quantum mibi incumbit, ad meritum Obedientia falutaris, ut prafatum Vicariatus officium .... exerceas, dando tibi omnem authoritatem meam in utroque foro Gre. pracipiens insuper omnibus, & singulis prasentibus, & futuris Fratribus dilla Familia per Obedientiam falutarem, ut tibi tamquam Persona mea ... pareant, & obediant. Litteræ confirmatoriæ P. Jacobi a Sarzuela Ministri Generalis ad F. Ludov. de Vicenția Vicarium Generalem

Obf., apud VVad. ad ann. 1462. n. 16.

(c) Mandet profteres ipfe Generalis Minister ( quod mandatum in commissione pradicto Vicario falta, in feriptis apparent) omnibus, & fingulis Fratribas . . . Pralatis, & Subditis ad meritum falutaris ebedientia, in virtute Spiritus Santhi, quatenus, omni appellatione poft-Posita, quam nullo nodo facere liceat, in omnibus, & per omnia sirmissind pareant, & obediant eidem Vicario (Generali) toto tempore fui Vicariatur, tamquam perfona ipfiur Generalis Ministri . Eugenius IV. in Bulla Ut Sacra Ordinis Minorum Religio , apud YVad. tom.xx. pag.1 51. n.1.

S. Francesco. " Mercecchè in vigore della Bolla d' Eugenio, e del Decreto Costanziense gli Ostervanti della Famiglia furono bensì in qualche. maniera separati da i Conventuali, ma non dall' Ordine: da i membri, ma non dal Capo: di maniera che questa recò division di membro da membro. non di corpo, nè di membro dal Capo, nè in confeguenza ruppe l'unità dell' Ordine, o indusse scisma. Tanto scrisse prima di me anche il P. Lodovico della Torre, il quale fu Vicario Generale della Famiglia, nell' Apologia per la fua stessa Famiglia, dimostrando in più luoghi, che la Famiglia. Osfervante per la Bolla Eugeniana non si era separata nè dal Corpo, nè dal Capo dell' Ordine, ma dal folo modo di vivere de' Conventuali : L' Ordine è intero ( dis' egli in un luogo ) intera è la Religione, benchè non sia. intera l' offervanza dell' Ordine medesimo : il Ministro Generale è un solo, ed è Capo anche degli Offervanti . Frattanto io dico (fcris' egli in un altro luogo) ch' Eugenio esentar volle in tal guisa da i Conventuali gli Offervanti, che con tutta quella esenzione, l' Ordine restasse intiero; perchè, come dirò poi, è ben rotto l'ordine di vivere fra gli Offervanti, e i Conventuali, ma la Religione non è divisa : e perciò lasciò in essa un solo Ministro Generale, il quale sia Superiore degli uni, e degli altri, e a cui riservò la conferma del Vicario Generale, qualche potestà di visitare, e cose simili , come leggest nella Bolla : e ciò perchè sempre in noi si scorga l'unità dell' Ordine, e della Religione (a). E la testimonianza di questo Vicario Generale, come offerva l'Autore delle lettere a Filalete Adioforo lettera 8. pag.93., merita tanto maggior fede, quanto ch'ei narra cofe di fatto proprio, e în difefa di fe, e de fuoi Frati in faccia del pubblico, cui avrebbe dovuto render conto d'ogni menoma falsità, con discapito della propria riputazione.

VI. E poi (senza più andare in traccia degli altrui suffragi) basterà offervare la mente del Sacro Concilio di Costanza. Che disse mai un tal Concilio ful nottro propofito? Leggafi il fuo Decreto, da me riportato nel primo tomo (1), e vedrassi, che credette la istituzione de'Vicari della Famiglia (1)Pas. 150. nella forma suddetta per una facile maniera, con cui rimediar si potesse a difordini di quel tempo, senza rompere l'unità dell' Ordine, unitate in eo conservata (2) . Che se un Concilio Generale tanto mostrò di credere ; si (2) In Decr. avra poi da prestar sede al Ragionista, o ad altri Conventuali, mentre ci Confl. Sup. avrà poi da prettar tede al Ragionnita, o au anti convenidati, include avra vogliono dar ad intendere, che la ifitiuzione de Vicari fosse un fare scissia plicationi bus sec. dell' Ordine, un romperne l' unità, uno smembrarne tutta la Famiglia, immediatamente foggetta a i prefati Vicari? Chi può crederfi, che meglio l' abbia penfata, e intefa, tutta quella moltitudine di Padri adunati nel pre-

(a) Integer eft Ordo, integra Religio, liebt nom integra observantia ejustem Ordinis. Unus eft Generalis Minifier , Caput etiam Observantium . Apologia F. Ludovici a Turre part. 2. , apud Firmamentum, feu Speculum Minorum part-3. fol-24r. col. r. a tergo edit. Venet. 1514. Pro nune dico, quod mira sapientia Eugenius ita providit, Observantes eximi a Conventualibus , quòd tamen Ordo integer remaneret ; quia , ut infra dicam , modus vivendi inter Observantes, & Conventuales est feiffut , non tamen eft Religio divisa ; & propterea reliquis in ca unum tantum Generalem , qui fit Superior utrorumque , eui & confirmationem Vicario Generalie , visitationem aliqualem , & bujusmodi , prout in Bulla , refervavit: & boc , ut semper in nobis apparent unitas Ordinis , wel Religionis . Apolog. cit. art.s. concl.4. ibidem fol.230. col.z. a tergo .

Tom. II.

detto Concilio Generale, o il Ragionitta con qualche altro de' fuoi ? Di drazia rifponda il pio lettore a fe medefimo ; e vegga fe può mai foddisfarii, fenza ridire col Concilio, che quantunque la Famiglia Offervante aveffe i propri Vicari, nondimeno cra indivifo l' Ordine di S. Francefco, cui ancor ella apparteneva a, ed era di lui una parte delle più nobbli, e preziofe.

VII Ma non poteva pur anche il folo nome de Superiori, eletti dalla Famiglia Oflervante in vigore della conceffione Cottanziente, eletti dalla Famiglia Oflervante in vigore della conceffione Cottanziente, de Eugeniana, obbligate il Ragionuta a non dire, che la detta Famigliafolf Scifmatica, e che fi feparaffe dall' unità dell' Cottanziente il poteva; imperciocche tali Superiori non avevano altro nome che di Fizari
poteva; imperciocche tali Superiori non avevano altro nome che di Fizari
ed i Vicari non fogliori effere i Superiori principali, ma ggi prefupporagio
diffini da fe medefimi; e fanno con effi un folo Tribunate, governando
coll' autorità de medefimi, comunicata loto da quei, di cui fono Vicari,
o da chi può legitimamente rittingere, e comunicar ad altri l'autorità
de Superiori principali. Ond'è, che l'ubidire a i Vicari non è un erigere altro altare contro l'altare, nè un fare fciima, come a ciafcheduno
en colle della contro l'altare, nè un fare fciima, come a ciafcheduno
en colle contro l'altare, nè un fare fciima, come a ciafcheduno
d'i Alcali de cond' Alcali de cond' Alcali de cond' Alcali de cond'
d'Alcali de cond'
d'alc

VIII. Mi dirà il Ragionifla, effer vero tutto quefto, quando il Vicario è affunto al governo fipontaneamence, e con pienifima libertà dal Superior principale, non già quando per altra via viene affegnato, ed eletto, con obbligare il principale a dovergli comunicare la fua facoltà; come appunto fuccedea de Vicarj della Famiglia, i quali erano eletti, non da' Ministri, di cui dicevanfi Vicari, ma dagli Offervanti fetti della Famiglia; e prefuntati a i Ministri, doveni effer confernati dentro tre zioni, o voelfero.

o non volessero i detti Ministri.

IX. Ed lo rifponderò, effer vero anche nell' altro cafo, quando i principali Superiori, o i Minifri fiono afterti a confernargil da una potettà legittuna, che lor fovrafli , come appunto è la porettà Pontificia rifpetto alla potettà de Minifri, e di tutti gli altri Prelati della Chiefa, e degli Ordini Religiofi. Conciofachè chi vorrà dire divifa l'unità di un Convento di Religiofi, quando il Provinciale rithinge l'autorità del Guardiano, o del Priore del medetimo Convento, e per giutti motivi gli affegna un compagno el governo, o un Vicario, a cui debbano que Religiofi abbdicire incerta fi pre- qualtà è rifitetta l'autorità del Guardiano, o del Priore ? E fequetta rifitettiva di giurifizione, e affegnazione di Vicario, chi fatta folie dal Papa al General medefinno, e a i Superiori delle Provincie, dando loro i Vicario, che in alcuni punti abbiano l'immediata, e libera amministrazione, perchè non ha da effer il medefinno, e dovrà più rotto diffi fatto felima, e perchè non ha da effer il medefinno, e dovrà più rotto diffi fatto felima, e perchè non ha da effer il medefinno, e dovrà più rotto diffi fatto felima, e perchè non ha da effer il medefinno, e dovrà più rotto diffi fatto felima, e perchè non ha da effer il medefinno, e dovrà più rotto diffi fatto felima, e perchè non ha da effer il medefinno, e dovrà più rotto diffi fatto felima, e del priori della Properiori locali al pro-

<sup>3)</sup> Ex bis werbis Papa dun occurrunt brever considerationer. Prima est, quòd Frattere de Familia, stante illa derretalis, obediant Ministris provincialibus, quia obediendo Vicavio Ministri, Ministro obedien noscunturo. Izcolus de Alcalà in expos. Bullæ Eugen, fol.67. a tergo, in libro, cui titulu 31 Lucerna Frattum Minorum.

vinciali, Generali, e de' Capitoli generali de' Religiosi ? Dunque mai senza franger l'unita non ha da poter egli in un Ordine far tutto quello, che far si può da i Prelati, e da i Capitoli di tal' Ordine ? Se la facoltà di eleggerfi i propri Vicari non fosse stata data agli Osservanti della Famiglia dal Concilio di Costanza con Decreto confermato da Martino V., e da Eugenio IV., ma più tosto fosse stata loro data immediatamente da qualche Capitolo generale dell' Ordine Minoritico, certo il Ragionista non gli appellerebbe Scilmatici, nè spaccerebbe per infranta con tali elezioni l'unità dell' Ordine. Or se il Papa può sar tutto quello, che può un Capitolo Generale, e far che abbia quell'istessa virtù, che avrebbe, se ciò fatto fosse nel Capitolo, perchè contiene in se tutta l'autorità del Capitolo; anzi questo non con altra potestà, e autorità ordina, e comanda, che con. quella derivatagli dallo stesso Sommo Pontesice; per qual ragione avendo quegli Offervanti avuta dal Papa immediatamente la facoltà di eleggersi i Vicari de' Ministri , dovranno dirsi Scismatici , e violatori dell' unità dell' Ordine? (a) Me'l dica il Ragionista; ma stia ben attento di non pregiudi-

care all' autorità del Sommo Pontefice .

X. Perocchè quantunque nella Regola di S. Francesco sia scritto, che l' elezione del Generale, fuccessore del Santo, debba farsi da i Ministri Provinciali, e da i Custodi, tuttavia se si facesse immediatamente dal Papa, contro la volontà eziandio di tutti i Ministri, e Custodi dell' Ordine, quello , così fatto , farebbe vero Ministro Generale , e vero Successore di San Francesco, e i Frati sarebbero tenuti per viriù della Regola ad ubbidirgli. Non si fanno più volte per Breve Pontificio i Superiori Provinciali è e quefti così fatti fi reputano come fatti per via ordinaria. Abbiamo in oltre, che l' odierno Corpo della Regolare Offervanza è un Corpo folo, il quale, come sue membra, in se racchiude tutti i Professori della stretta Osservanza, e tutti quelli dell' Offervanza più stretta, quali sono gli Scalzi di S. Picro d' Alcantara, i Riformati d'Italia, i Ricolletti di Francia, e di Fiandra ec. e ciò si confessa eziandio dal Ragionista: e pure per la Bolla Cum ea, (1) da Urbano VIII. agli Scalzi concedute furono alcune esenzioni da i coman- Orb. Seraph. damenti del Ministro Generale; ristringendo l'autorità di questo in modo, che non possa comandare a i detti Scalzi certe cose, le quali può imporre 315, ibi 6,4. ad altri fuoi sudditi: e liberando quelli dall' obbligo di ubbidire al Generale pagato. in quei punti, se il Generale gli comandasse. In oltre per la Bolla Injuntii nobis, dello stesso Urbano VIII, a i Frati Minori della più stretta Osservanza d' Italia fu conceduto , che doveffero effer governati co i foli Statuti delle. Riforme, i quali non possano ester alterati, o mutati ne dal Capitolo Generale, ne dal Ministro Generale, ma la loro maderazione far si debba da' foli Riformati nel Capitolo, o nella Congregazione generale: che il Ministro Generale non poffa fare costituzioni , o ordinazioni perpetue , o a tempo , le quali obbli-

(1) Asud tom. 2. 116 7.

(2) Quidquid poteff caufs inferior dependens a superiori in eausando, poteft & superior: erzo quidquid potentia jurifdillionalis ell in inferioribus Pralatis, eft etiam in Papa; & fie auftoritat fun fe extendit ad quameumque auftoritatem inferiorum ... Quicumque facit aliquid per alium, boe potest per fe ; cam agers ministeriale dependent a principali in virtute agendi : fed inferiores Pralati ita utuntur jurifdictione in fubditos, ac fi Summus Pontifex illud ageret: ergo Ge. Laud. Ludovicus a Turre in pracit. Apolog. fol.137. col.1.

ghino i Riformati, o sicno contro di questi, e che i detti Frati Riformati non sieno tenuti ad ubbidire a i particolari comandamenti del Ministro Generale, i quali , per giudizio de' loro Diffinitori , non fossero congruenti alla Riforma , (1) Apud e Offervanza loro (1). Queste limitazioni per tanto della potestà del Ministro Orb. Serapb. Generale fopra l'Offervanza più stretta, eziandio secondo il Ragionista, non... 10m. 2. 11b.7. fa, che i PP. della stretta, e quelli della più stretta Osservanza non sieno cap. 3. pag. del medefimo Corpo della Regolare Offervanza Minoritica, e di una mede-385. 5.10., fima Comunità : e la ragione altra non può esserne, che il vivere nelle altre 11. G 12. cose tutti soggetti allo stesso Ministro Generale, o allo stesso Capo supremo dentro l'Ordine, il conservare la stessa professione, e l'aver ottenute quell'

esenzioni dal fonte stesso, d'onde nasce, e deriva nel Ministro, e nel Capitolo Generale tutta la giurifdizione, che hanno, cioè, dal Vicario di N. S. Gesù Cristo, e il non aver rotta l' unità coll' assoluta, e totale indipendenza da un folo Capo dentro l' Ordine Minoritico , il qual' è Successore degli anti-

chi Generali, e di S. Francesco.

XI. Ma questa ragione corre ben anche per gli Osfervanti della Famiglia pel tempo, in cui si eleggevano da per se stessi i Vicari, e in moltecole spettanti all' Offervanza erano esenti dalla giurisdizione de' Ministri delle Provincie, e dell' Ordine; perocchè in altre cose ancor essi erano soggetti a i Ministri , come si è detto , la loro esenzione era stata conceduta loro legittimamente, e per giusti motivi dal Papa; e di più i Vicari comandavano loro coll'autorità stessa ricevuta da i respettivi Ministri: onde obbedendo a i Vicarj, obbidivano agli stessi Ministri, de' quali eran quelli i Vicarj, e coll' autorità de quali comandavano. Tutte quelle cose, per quanto si combattano dal Ragionista, si renderono pubbbliche ne' tempi stessi della mentovata Famiglia, Può leggersi la Bolla di Sisto IV. Reginini universalis Ecclesia (a), e vedrassi questo Papa rammentare i tempi, ne' quali era egli Ministro Generale de Frati Minori, e confessare, che allora era Vicario SUO nelle parti Cifmontane fopra i Frati del dett' Ordine, chiamati dell' Offervanza, il diletto fuo Figliudo F. Marco da Bologna. Notifi la parola fuo, e del dett' Ordine ; poiche se quegli era suo Vicario, dunque avea da lui dipendenza, e così non era Capo supremo; e se gli Osservanti eran del dett' Ordine de Frati Minori, di cui Sisto IV. era Ministro Generale; dunque non erano di una Congregazione recente, fimile a quella de' PP. Cappuccini, come pretende il Ragionista; e così l' Ordine allora era indiviso. XII. A questo medefimo scopo tendono le parole del buon'Amico

\$ 91.

(1) P12-90-, al fuo Filalete Adiaforo nella Lettera VIII. (2), ove ferive. ,, Trovo ", adunque, che nell' anno 1459. F. Zegerio da Dismonda, Vicario Generale ,, della Famiglia Oltramontana, nella fue lettere circolari , spedite a i Reli-", giofi fuoi fidditi, s' intitola non Vicario Generale affolntamente, ma Vi-", cario del Ministro Generale: F. Zegerio General Vicario del Reverendis.

<sup>(</sup>a) Dudum fiquidem fel. record. Paulus Papa fecundus , pradeceffor noffer , de nofiri, qui sune in minoribue constituti, Generalis Ministri Ordinis Fratrum Minorum fungebamur officio , & deletti Filii Marci de Bononia , tune NOSTRI in Cifmontanis partibus , fuper Fratres diffi Orlinis , de Obfervantia nuncupator, VICARII GENERALIS Ge. Sixius IV. in Bulla Regimini aniverfalie Ecclefia, apud Firmamenta trium Ord. fecundar partis tracl. 1. fol.43., & VVading. tom.14. pag.75. n.10.

, P. Ministro Generale del nostr' Ordine de' Minori, quanto a' Frati volgar-, mente chiamati dell' Offervanza (1). Trovo, che nell' anno 1462. F. Lo-, dovico di Vicenza, eletto Vicario Generale della Famiglia Cifmontana, ", spedisce messi in Borgogna al Ministro dell' Ordine, per ottenere la con-", ferma del Vicariato, domandandogliela con lettere piene di filiale of- VVad. al ", fequio , e di religiofa fommissione , e riconoscendolo per Padre , e per ann. 1430. , Capo (a). Che il Generale nel confermarlo gli commette le sue veci , lo ".51" , dichiara fuo Vicario, e gli comanda per obbedienza, efercitando fopra di lui ", atti di vera ginrifdizione (b). Trovo, che nel 1457. nel Capitolo Generale, ,, celebrato in Napoli dagli Offervanti Cifmontani, fu stabilito, che s'impetrasse ,, dal Papa Bolla colle claufole opportune, per la quale fi dichiaraffe, che-,, il Vicario Generale nuovamente eletto governasse la Famiglia in qualità di .. Commissario Apostolico, finchè ottenesse la consermazione del Vicariato dal " Ministro Generale; mentre, secondo la Bolla di Eugenio, il nuovo Vicario ,, eletto non poteva in modo alcuno efercitare il governo, fe prima non avea , domandata, e ottenuta la conferma del Vicariato dal Ministro dell' Or-., dine; ma la Famiglia dovea in questo tempo governarsi dal Vicario ante-", cedente in qualità di Commissario Apostolico. La qual cosa riusciva di , molto incomodo, massimamente alla Famiglia Oltramontana; imperocchè , dimorando il più delle volte il Generale in Curia, dovea il puovo Vi-", cario di quelle parti aspettar lungo tempo pria di assumere il governo (2). " Dal che si conosce in quanto conto fosse tenuta questa conferma. Trovo log. Seraph. , finalmente ( per tacer di molti altri monumenti ) che nell' anno 1491. Orde pare , a' 7. di Marzo Alessandro VI. con fua Bolla, che comincia Sacra Religionis, 139. col. 1-,, per le ragioni predette dichiarò, che il nuovo Vicario eletto della Fami- VVad. al ", glia, dopo la fua elezione governasse i Frati in qualità di Commissario ann. 1475-" Apoltolico, finchè fosse confermato nell'ufficio del Vicariato dal Ministro , dell' Ordine (3). Onde apparisce, che i Romani Pontesici ebbero sempre " mira di ferbare illesa quest' unità, e questa dipendenza de i membri dal gual al " Capo. E però quantunque non si trovino tutti gli atti delle conferme fatte ann. 1493. " da i Generali de' Vicari della Famiglia, e particolarmente Oltramontani; n.11. ,, tuttavia le cofe sopraddette ci dimostrano, che questa disposizione su sem-" pre religiofamente custodita sino a tempi di Lione X. Ciò, che viene anche " confermato dal testimonio di F. Lodovico della Torre, ch'era Vicario Genc-

(a) Precor igitur, exoroque pro mea virili tuam Reverendissimam Paternitatem, ut Filierum devotionem fuscipient , fic not Paterna benevolentia , & pictate profequarit , quod nor quoque in Te Liberatum officium , quemadmodum vebenenter oftamus , exercuiffe conducat. His enim munerebus, quibus nibil in bac vita dulcius, nibil domi falbrius, forifoe con-fultius, fi nos Corifi amer devinciat, ut & Tu Pater, & not Elii apud Deum, & bominer fusviffmo cum odere vivamus. Epift. E. Ludovici de Vicentia apud VVad. ad ann. 1461. num. 15.

(b) In meum Vicarium Generalem Ultramontanum , quoad Fratres omnes de Observantia vulg criter nuncupatos, confirmo, & confirmatum denuncio per prafentes mandans tibi, & pracipient , quantim mibi incumbit , ad meritum Obedientia falutaris , ut prafatum Vicariatus Officium . . . exerceas , dando tibi omnem auctoritatem meam in utroque foro . . . pracipiens insuper omnibus, & fingulis, prasentibus, & futuris Fratribus della Familia per Obedientiam falutarem, ut tibi tamquam Persona mea . . . pareant, & ebediant Litteræ Consismat. F. Jacobi a Sarzuela Ministri Generalis apud VVading. loc. cit. n. 16.

" nerale della Famiglia Cifmontana nel 1500. (riferito in questo §, num.5.) XIII. Dalle quali cose apparisce, che la forma del governo, con cui era governata la Famiglia Offervante Minoritica, non era divifiva dell' unità dell' Ordine; mentre non toglieva la dipendenza di tutti i Frati Minori da un folo Capo supremo, successore di S. Francesco; e per giusti motivi era stata da i Sommi Pontefici nella predetta guifa stabilita, non già in pregiudizio dell'antica forma dell'Ordine Francescano, ma più tosto in savore di quella; mentre ordinata in tal foggia la Famiglia fotto i Vicari, e localmente feparata dal consorzio de'tiepidi, poterono gli Osservauti della medesima sicuramente, e con pace mantenersi nella purita de' passati secoli, e senza punto alterare, coll'uso del privilegio di Martino V., e di Sisto IV. l'osservanza della povertà, contenuta nella Regola, e nelle dichiarazioni Apodoliche, poterono effer custodi, e tenaci delle vetuste leggi, dall' offervanza delle quali molti fuori della Famiglia fi ritiravano. Giovo in oltre non poco la Famiglia fuddetta, e la sua politía, perchè neppure suori di essa, e sotto l'immediata-giurisdizione de' Ministri delle Provincie, e dell'Ordine mai non mancassero gli Offervanti della purità della Regola, ricufatori de privilegi dispensativi . Conciosachè, temendosi da Ministri, e da Frati non soggetti a Vicari, che se questi Offervanti fosfero stati disturbati nel loro proposito di vivere senza... dispense, come generalmente vivevasi prima dell'anno 1430., sarebbero pasfati alla Famiglia fotto l'immediato governo de' Vicari, fi astenevano dal diffurbargli, e lasciavangli in tal forma vivere in pace, desiderosi, che nontroppo si accrescesse il numero di coloro, che stavano immediatamente sotto l'ubbidienza de' Vicarj, e in parecchie cose liberi erano dall'immediata giurisdizione de' Ministri. De' quali Vicarj, perchè (come io credo) non comandavano con altra potestà, che con quella comunicata loro da' Ministri nella conferma, e rappresentavano la stessa persona de' Ministri, di cui erano Vicari, dichiarò Pio II. nella fua Bolla Circa Regularis, che follero veri Ministri, quali da S. Francesco si vollero nella Regola: Con autorità Apostolica, e di certa nostra scienza, interpretiamo, disse, e dichiariamo, come avendo voluto, e decretato la Sede Apostolica, che la vostra Famiglia Osservante, dopo il Ministro Generale di tutto l'Ordine, avesse anche i Vicari Generali, e Provinciali in luogo de Ministri, per certi pii, e fanti rispetti; gli stessi Vicarj voftri Superiori, a i quali voi per debito della voftra professione ubbidite, sono veri e indubitati voltri Ministri, e tali, quali S. Francesco nel far la Regola intendeva, che dovessero effere; e così sempre saranno, finche la Sede Apostolica. cui questo sta in arbitrio, per altro rispetto non risolverà di ordinare altrimenti; non essendo tra i Vicari, e Ministri predetti altra diffrenza, che di folo nome (a). Poter del mondo! E può esser, che una disserenza di solo

<sup>(2)</sup> Andreitat Arbilita, de ex certa solta friestia interpretumer, de declaramer, joid, cha Seite prefata voltra Familia de Offerentia, pel Generalme etisia Ordini Maini Itana, Generalm, de Provincialme Viterria, Minisforum low, centre piu, de fundit reflectibut de voltreit, de decreverie Vicerria, Minisforum low, centre piu, de fundit reflectibut de voltreit, perio, de indultitati voltri Minisfor, de taler, qualen B. Francisca Requirem splant de control produce de la considera de la considera de la considera de considera de la considera del la considera de la consi

nome faccia uno fcempio sì grande, che rompa l'unità dell' Ordine, e renda fcifmatica una numero a Famiglia, mentre anche avea per capo il Ministro flesso di tutto l'Ordine, come dice questo Papa? Lasciamolo credere al Ragionista: e frattanto e aminiamo alcuni suoi arzigogoli.

XIV. Potrei veramente dispensarmi da queita disamina, poichè co i premessi fondamenti già restarono esclusi i di lui cavilli; ma non voglio parere di non far conto della sua erudizione; saonde almeno per divertimento, ve-

dete, o Lettore, come la discorre.

XV. " Ne creda l'Antore delle Lettere di fnervare quanto io ho detto , fin' ora, col replicare, che la Chiefa di Crifto vanta sopra ogni setta la sua " antichità per la steffa professione della Fede, ch' ella ricevette dalla bocca del " Figliuolo d' Iddio , e dalla dottrina degli Apostoli , non mai in lei in alcun .. tempo variata : conciofiacche mi è facile far vedere, che anzi questo suo " esempio conferma il mio argomento, e dimottra, che quando ancora gli " Offervanti non avessero variata la professione dell'antica Comunità Fran-" cescana, non per questo sarebbono essi questa medesima Comunità. Mi dica: " I femplici, e puri Scifmarici non confervano pur esti la stessa professione... " della Fede ricevuta dalla bocca del Figliuolo di Dio, e dalla dottrina ., degli Appostoli, non mai in essi in alcun tempo variata, e di mano in-" mano ad effi pervenuta fenz' alcun' interrompimento? Ma pur nondimeno ,, non fon essi la Chiesa di Cristo, nè vantano l'antichità di questa; ma sono ", un' altra Congregazione, dice S. Giovanni Crifostomo (Homil.2, ad Ephes.) ", nuova, e diverfa: e fono rami, rivoli, e raggi, foggiugne Ottato (lib.z. " contra Parmen.) separati dall'albero, dal fonte, e dal sole; perchè la " Chiefa è un corpo, un' ovile, una sposa, un' amica, una colomba, e una " Chiefa. Per la quale unità non batta l'unità de mezzi, cioè, della Fede, " e de Sagramenti, e delle leggi, per cui dice l'Eminentissimo Bellarmino " (de Eccl.) la Chiesa non est tam una, quam per unum. Ma si richiede di " vantaggio la identità del capo, e unione delle membra tra loro e'l capo: " quale unione perchè rigettano i Scismatici, perciò non appartengono all' ,, antica Chiesa di Cristo, ma ad un' altra Congregazione moderna piantata " dal proprio capriccio. Or nella stessa guisa convien ragionare della Reli-" ligione Francescana: quando S. Francesco ittitui l' Ordine de' Minori, isti-, tui un ovile, un capo, una Comunità, e un Ordine; ma per conscrvare ", quest' unità non basta l'unità de'mezzi, cioè, l'unità della professione, e. , precetti della Regola; ma si richiede l'unità del Capo, e l'unione delle " membra tra loro, e co' Pastori, e specialmente col capo, cioè, col Mini-" ftro Generale, che il Santo diede al fuo Ordine. Or gli Offervanti non-" ritengono l'unione col corpo, e colla Comunità eretta dal Patriarca: per-" chè appena nati (Wad. 1429. n.3.) cominciarono a corpore Religionis pau-, Lit m avelli . Ma nemmeno co' Pattori dati dal Santo alle Provincie fon-., date a fuo tempo; avendo effi ottenuto prima dal Concilio Coftanzienfe. ,, e dipoi ancora da Eugenio IV. di effere efenti (Firm.3. Ord. fol.35.) a re-, gimine , & cura , & obedientia Ministrorum suorum Provincialium . & Cu-" flodum, quam ex Regula voverunt. E ne tampoco sono uniti al Capo " dato dal Patriatca al suo Ordine, cioè, al Generale eletto per la facoltà " conceduta da Innocenzo III. " e da Onorio III. nell' approvazione della Re" gola; perchè da Lione X. (Cron. p.3. l.10. cap.11.) fu dato Pufficio di Ministro Generale a' Frati dell' Offervanza . Non mai dunque faranno effi la , Religione Francescana antica, tutto che fosse vero ciò, ch'è falsissimo, , che ad effi fia pervenuta la professione, della Regola di S. Francesco senza " interrompimento; mentre questa professione, senza la detta unione delle " membra tra loro col capo della Religione antica, non bafta ad impedire " LO SCISMA, e a far che non formino una Congregazione diversa, e re-" cente. " Così egli nella pagina 268, e nelle due feguenti: e nella pagina 387. aggiugne queit'altra riflettione ": Se alcuni non volessero riconoscere il ", Papa per Capo, se non che in quella guisa, che gli Osservanti riconosce-

" vano il Generale, farebbono certamente Scifinatici. XVI. Ma poichè fotto gli occhi altrui propofi questo squarcio della co-

lui erudizione, mio impegno è il fuggiugnere qualche cofa, per far onore al Ragionista. Concedo pertanto col medesimo, che per appartenere al Corpo della Santa Chiefa non basta il ritenere intera la professione della Fede di Gesù Critto: ma inoltre è necessaria l'unione colle altre membra, e col Capo della Chiefa: E così concedo, che per appartenere allo stesso uno Corpo della Religione fondata da S. Francesco non basta il ritenere la Professione dell' antica Comunità Francescana, ma in oltre si richiede l'unione delle membra tra di loro, e co' Pastori, e specialmente col Capo, cioè, col Ministro Generale, che S. Francesco diede all' Ordine suo. Noto per altro col Cardinal Bellarmino (1) citato dal Ragioniita, e con altri Teologi comu-(1) De Ecnemente, che quantunque non basti la suddetta intera professione della Fede clef. Milit. di Gesù Cristo, per appartenere al Corpo della Chiesa di Cristo; mentre i femplici Scifmatici con tutta quella professione vivono esclusi dalla Chiefa; è nondimeno tanto necessaria per appartenervi, che violatasi quella pubblicamente in qualche parte, si resta esclusi dalla Chiesa; e perciò i Teologi difendono, che gli Eretici pubblici non appartengono al Corpo della Santa... Chiefa. Dunque, feguendo la parità più volte inculcata dal Ragionista, dovrà fimilmente dirfi, che quantunque la Professione della Regola usata dalla vetusta Comunità Francescana non basti per appartenere allo stesso uno Corpo della Religione fondata da S. Francesco; è tuttavia tanto necessaria. che. variatafi questa pubblicamente da una fazione, questa fazione anche per un tal solo motivo riman esclusa, e suori del Corpo di tal Religione. Or se i Conventuali odierni variarono la Professione già detta, e la mutarono essen-(2) Vid.tom. zialmente in un' altra (2), che debba dirfi di loro, l' intende ognuno.

1. lib. 2. per tot.

1.3.6.4.

XVII. In quanto poi dal Ragionista si paragonano gli Osservanti della... Famiglia agli Scilmatici femplici , da i quali ritienfi la Fede , e non l'unione colle membra, e col Capo della Chiefa, il paragone punto non regge; conciofiachè i fuddetti Offervanti, come fi è provato, mantenevano l'unione col Ministro Generale di tutto l'Ordine, e coi Ministri Provinciali, da quali dipendevano nella maniera spiegata di sopra. Se poi non abitavano ne'medesimi Conventi cogli altri Frati Minori, non per questo può dirsi, che non... mantenessero la necessaria unione colle altre membra, tanto quanto bastava per fare un sol Corpo con esti, ed un Ordine solo. E chi mai ha detto, che per mantenere questa unione sia necessario abitare cogli altri fotto un folo tetto indifferentemente ? Povera Chiesa di Gesù, se tanto si richiedesse per

la fua unità; mentre i Fedeli hanno le proprie Case, Città, Patrie, Provincie, Repubbliche, e Monarchie, senza che uno vada ad abitare nelle altrui atti. nenze! Per quelta unione basta la pace, la carità scambievole, la fratellanza, l'ajutarfi vicendevolmente colle orazioni ec. Le quali cole certamente non mancavano fra la Famiglia Offervante, e gli altri Frati Minori; poichè ne' viaggi alloggiavano gli uni ne' Conventi degli altri, ubbidivano amendue lefazioni a i Ministri, e gli Osfervanti ardentemente desideravano la riduzione de' Conventuali; ed è ben da credersi, che per questa porgessero frequentemente a Dio le preghiere : e siccome si erano ritirati da i Conventuali , e da i loro Ministri per osservare nella sua purità la santa Regola, così mostraronsi sempre pronti ad unirsi con quelli, ove tal'unione si facesse senza pericolo delle loro coscienze. Ond' è, che il P. Fra Lodovico della Torre, che fu Vicario Generale della Famiglia Cifmontana dal 1498. fino al 1500., nella fua Apologia si protesta, e dice: E parlando di me misero, e indegno membro di questa Offervanza, qui in Roma promisi al medesimo General Ministro, che io voleva dare al fuoco le Bolle Eugeniane, se a somiglianza di questa Offervanza volesse riformare i Conventi , cominciando ad alienare le possessioni , e le proprietà ec. . . . le quali cose ove non si facciano , ogni altra Riforma sarebbe. come inutile, e vana .... E l'isteffa cofa diffi fpeffe volte al Santiffimo Nostro Signore, e a molei Signori Cardinali (a). Era in fomma fra di loro quell'unione, ch'era necessaria per esser membra di un Corpo solo di Religione: siccome. fra i Fedeli d' Oriente, e d'Occidente, d'Italia, e di Francia è la unione necessaria per formare di essi un solo corpo di Chiesa Cattolica; e conforme tra i Francescani dell' Osservanza stretta, e della più stretta è oggi tanta unione, quanta basta per formare un solo Corpo di Frati Minori della Regolare Offervanza. E dove mai vide il Ragionista, che gli Offervanti della Famiglia, e gli altri Frati Minori si scomunicassero, e si abborrissero gli uni cogli altri? Mi dirà d'aver letto, che i Frati della Famiglia fuggivano il consorzio de' Rilaffati, o de' Conventuali: E per questo? Facevan bene a fuggirlo (b). e il facevano fenza pregiudizio dell'unità dell'Ordine; conforme fenza pregiudizio dell' unità della Chiefa i buoni Cattolici fuggono il conforzio de' cattivi Cattolici, dalla conversazione de' quali possono esser tratti nell'offesa d' Iddio: ma non gli fuggivano già tanto, che fosse fra essi rotta la pace, la carità, e il vincolo dell'unione, ch'era necessaria a formar con essi un solo Corpo, foggetto al medefimo Ministro Generale di tutto l'Ordine istituito da S. Francesco. Anzi ha da osservarsi, che se in qualche parte restò lesa l'armonia, che ne' primi due fecoli paffava fra tutti i Francescani, gli autori di questa lesione non poterono essere gli Osservanti, i quali non si discostarono Tom, II.

(b) Displierbet (Observantibus) commisser electionibus Conventualium, & adeo domeflied um eir conversart, ut timeri possii laxioret mores, immodicasque sumptus ab eis paulatim derivandes « V Vading» ad ann.1455. n.56. cd. Ront.

<sup>(3)</sup> El laquanda de me mijres, de indigen membre in less Objernantis, biz in Orle-promit étates General Minitire seran feist mes, quaix volubra parer a d'agun Eugenian Bulles, f ad indiar bujus Objernantis vollet reformare Covernaux, institute des apparen par figures, de proprietate (see, qua mis finat, nomis a litta Reformatio quali effat francesaux, indirectation de la constitute de la constitución de la constitute de la constitución del constitute de la co

dalla vita, e dal tenore de primi due fecoli; ma futon coloro, che abbracciando gli abufi, e poi le dispense del terzo (ecolo, alteratono lo stato Minoririco, e infleme l'armonia, e la pace co i Religiosi tenaci della vita, dello stato, e del tenore de loro primi due secoli (a). Non eravi dunque motivo meppure per quetto capo di accusare la Famiglia Offervante di scisma, o di

violazione dell'unità dell' Ordine.

XVIII. Abbia pur dunque S. Francesco nell'istituir la sua Religione istituito un Ovile, un Corpo, una Comunità, e un Ordine; che a queit Ovile, a questo Corpo, a questa Comunità, a quest Ordine sempre appartennero anche gli Offervanti detti della Famiglia. Quando poi dice il Ragionitta col P. Wadingo, che appena nati cominciatorio a corpore Religionis paulatim diwelli: a separarsi a poco a poco dal Corpo della Religione, vi pone di suo quelle parole appena nati, e ponendovele si contraddice; mercecchè più volte ha scritto, che gli Osservanti nacquero nell'anno 1368., e il P. Wadingo scrisse quelle parole in rapporto agli Offervanti dell'anno 1429, dicendo, che i Padri dell' Ordine foffrivano di mala voglia, che gli O Tervanti della Famiglia a poco a poco si sepa asero dal Corpo della Religione, issituiti i propri Vicari. Dove fono da notarfi due cofe : la prima è, che allora gli Offervanti della Famiglia, anche secondo il principio del Ragionista, non potevano dirsi esser nel loro nascimento, o appena nati: la seconda è, che da' Padri dell' Ordine. dicevasi, qualmente gli Offervanti a poco a poco si separavano dal corpo della Religione, istituiti i propri Vicari . Dunque tutta la separazione, di cui essi parlavano, confuteva nell'abitare ne' Conventi diffinti da quelli degli altri Minori, e nell'effer immediatamente governati da Vicari de Ministri, giusta la concessione Costanziense (poiche nel 1429, non per anche aveano l' Eugeniana). Ma questa separazione, come si è provato, non era una vera separazione. dall' unità del Corpo dell' Ordine, o dalla Religione fondata da S. Francesco; dunque il timore di quei Padri non era troppo ben fondato, se credevano, che con quel ritiramento, e colla foggezzione a i Vicari, si dividesse il Corpo della Religione. Io per altro dubito, efferfi da esti remuto, che gli Osfervanti predetti fossero per dividere veramente il Corpo dell' Ordine in avvenire, procurandofi i propri Superiori Generali, e Provinciali del tutto indipendenti dal Ministro di tutto l'Ordine, come alle volte fuol accadere, dove fi da luogo a qualche novità nelle Religioni; ma ciò per altro non accadde, non avendo mai quegli Offervanti scoffa la suggezione a i Ministri , o murati a i loro Superiori immediati Provinciali, e Generali il nome di puri Vicari.

XIX Quindi anche si rende chiaro, che debba dissi si quel, che scriste
l'Autore delle Firmament et tre Ordini, o si l'Autore delle Firmament et tre Ordini, o si l'Autore del Memoriate di Urol'innament agli Osservanti della Famiglia la facoltà di eleggesti i Vicari de Ministri, scri23 - 00-d. ve, che il detto Para concedette a quegli Ostevanti l'estre estimi das l'ubicapara sono de la manda de la manda de la contra concedette a quegli Ostevanti l'estre estimi das l'ubicapara sono de la contra concedette a quegli Ostevanti l'estre estimi das l'ubicapara sono de la contra concedette a quegli Ostevanti l'estre estimi das l'ubicapara sono de la contra concedette a quegli Ostevanti l'estre estimi das l'ubicapara sono de la contra concedette de l'estre della contra con

non

(2) Num III, mit frovant Ordinem integraliter, non passus dici dividente, nee destructer, f. de platis III, qui non frovant ; quamelo numque divident III, qui ammie conditerentia Ordinem valunt objevosolo (pr. B. Raymandus de Capita Magister Generalis Ord. Pr. d. in Bull-de Farrer (nos, pro Osservanijous Ord. Pr. d., apud Fontana Constit. Ord. Ord. Pr. d. parts. de Reformat. Ord. Col.; 67.

non ebbero essi altra esenzione, salvo che la sopraccennata, che non rompe l'unità dell'Ordine, ma limita foltanto l'autorità de' Ministri in alcuni casi. ne' quali dovevano lasciar libero il governo della Famiglia a i loro propri Vicari, forniti di autorità dagli tlessi Ministri. Come appunto anche ne di noftri , quando il Ministro Generale di tutto l'Ordine de Minori è della Famiglia Oltramontana, dee lasciar libero il governo della parte, o Famiglia Cismontana dell'Ordine medesimo al suo Commissario Generale, il quale risiede in Roma: e così fassi al Commissario, che risiede di la da monti, quando il Ministro Generale è della Famiglia Cifmontana, ed ha la fua refidenza in Roma: nè per quelto gli Offervanti dell' odierna Comunità Minoritica compongono due divise Comunità, o hanno due Capi supremi,

XX. Che cosa poi voglia intendere il nostro Ragionista quando degli odierni Offervanti scrive ,.: E ne tampoco sono uniti al Capo dato dal Pa-" triarca al fuo Ordine, cioè, al Generale eletto per le facoltà concedure. , da Innocenzo III., e da Onorio III. nell'approvazione della Regola; perchè .. da Lione X. fu dato (1) Pufficio di Ministro Generale a Frati dell'Offir-, vanza ... Che cofa, diffi, voglia intendere nelle fuddette fue parole, ben P-3-1-12 fa si capisce: vuol'egli dire, che gli Osfervanti, eleggendo dal loro solo numero il Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori, giusta la ristrettiva. fatta da Lione X. (il quale dalla voce attiva e passiva a tal Generalato escluse per fempre i Conventuali non tornati alla purita della Regola) non lo eleggono fecondo la forma data nella fua Regola dal P. S. Francesco, e confermata da Innocenzo III., e da Onorio III. nella conferma della stessa Regola: ma lo eleggono in virtù foltanto della grazia conceduta loro da Lione X., ond' è , che il Generale eletto da essi non è il vero successore del Santo, o il Capo dato dal Santo al suo Ordine; ma un tal Capo è il solo Generale eletto

da i PP. Minori Conventuali.

XXI. Questo, e non altro, a mio giudizio, in tai parole vuol'intendere il Ragionista : e così contraddice arditamente alla Bolla Ite er vos di Lione X.: e alla definizione, e dichiarazione Apostolica contenuta in tal Bolla, in cui quel Sommo Pontefice, trattando dell'elezione del Ministro Generale di tutto l'Ordine, da farfi giusta la sua ristrettiva, coll'escludere dalla voce attiva, e paffiva i Conventuali non riformati, diffe: qual' elezione da farfi da i predetti Frati (cioè, della Regolar Offervanza) di tal Ministro Generale, definiamo, e anche dichiariamo, effer canonica, secondo la Regola de Frati Minori, e secondo la forma data da S. Francesco nella Regola (a). Se il Ragionista vuol fare à calci anche colle definizioni, e dichiarazioni espresse de' Sommi Pontefici, non fo che dirgli: lo rimetterò a i Teologi Controversiti. Penso, che possa essere stata nn'inavvertenza del medesimo. Dunque proseguiamo il discorso: Se il Generale affunto dall'Offervanza, è eletto canonicamente, fecondo la Regola, e la forma di eleggerlo, data da S. Francesco nella Regola, confermata da., Innocenzo III., e da Onorio III.; è per conseguenza il Capo supremo dato all' Ordine suo dal Patriarca: onde gli Osservanti, per appartenere alla Comunità Ďďź

(2) Quam quidem electionem a prefatis Fratribus de bujufmedi Ministre Generali ( totius Ordinis S. Francisci) faciendem, eanonieam, feeundum Minorum Fratrum Regulam, & formam a Beato Francisco in Regula traditam, effe definimus . & etiam declaramus . Leo X. in Bulla Confittoriali Ite & vor, apud Chronolog. Seraph. pag.222. col.2.

(1) Cron.

.47-

212

Minoritico fondata da S. Francesco, non hanno bisogno di stare uniti al Generale eletto da' Padri Conventuali; ma più tosto i Conventuali a tal' effetto debbono star uniti, e soggetti al Generale eletto dagli odierni Osservanti. La Cronica poi nel luogo citato dal Ragionista parla de'diginni della Regola: 1) p.s. 1.8. e altrove (1) ponendo qualche cosa per la proposizione addotta dal Ragio-nista, così sa leggersi: L' anno del Signore 1517, ec. unitosi il Capitolo, la prima cofa si praticò, se i Conventuali volevano lasciare i loro privilegi temporali, coì quali vivevano suori della povertà della Regola, e vivere nell'osservanza di detta Regola del P. S. Francesco; ma non volendo eglino desistere da quelli ..... determino, volendo il Papa, che i Frati Riformati, e offervatori della fua Regola avessero ancora i Prelati conformi alla Regola, cioè, il Ministro Generale, e i Ministri Provinciali ec. I PP. Conventuali s'elessero più tosto il nome di MAESTRO, che di VICARIO, chiamando il suo Capo MAESTRO GENE-

RALE. Fin qui la Cronica citata.

XXII. Se cercasi pertanto, che cosa fece Lione X. in queste materie. dico, che non indusse scisma nell' Ordine di S. Francesco, col fare, che gli Offervanti elegessero dal loro numero un Generale, e un altro dal loro i Conventuali; con questo che amendue gli eletti fossero capi supremi di tutto l'Ordine, ed eletti fecondo la Regola, uno per grazia, e l'altro per giustizia; nè inventò nuova specie di Ministri Generali diversi dagli antecedenti; ma sece. che cessasse la Famiglia Osservante, e l'elezione de suoi Vicari, restando ella in tutto, e per tutto aggregata, e incorporata a i Conventuali riformati, e agli Offervanti, che nella Comunità dell'Ordine stavano sotto l'immediato governo de' Ministri , e non de' Vicarj : e poichè molti Conventuali erano allora nella medefima Comunità, che non vollero colla debita riforma ridurfi all'offervanza della purità della Regola, con ricufare i privilegi de' beni temporali; perciò Lione X. fece in oltre, che questi Conventuali, tenaci di tali privilegi, allora, e sempre per l'avvenire non avessero più nè voce attiva. ne passiva al Generalato di tutto l'Ordine; ma che il Ministro Generale, da eleggerfi fecondo la Regola, allora, e fempre fosse eletto da i soli osservatori della purità della Regola, e del solo numero di questi . Fece in somma, che laddove per l'addietro il Ministro Generale di tutto l'Ordine poteva essere o del numero de' Conventuali riformati, o di quello de' non riformati, o di quello degli Offervanti sempre incorrotti, e da i sustragi di tutte e tre queste fazioni della Comunità Minoritica si eleggeva; per l'avvenire non potess'esfer eletto nè dalla fazione, nè della fazione de' Conventuali, ma folo dal numero, e del numero delle altre due, allora groffifime, anzi affai maggiori di quella de Conventuali non riformati; specialmente per essersi con esse del tutto incorporata, e confusa la Famiglia Osservante, con alcune piccole-Congregazioni, cioè, degli Amadei, de' Clareni, e del S. Vangelo. E la. cagione, per cui fi mosse il Papa a questa risoluzione, su, perchè non gli parve cofa convenevole, che il successore di S. Francesco, e Superiore di quelli, che offervavano la pura Regola del Santo, fosse chi colle dispense ottenute voleva menar vita discordante dalla purità di detta Regola. Per la qual cosa. prima del detto Papa, anche il Capitolo generalissimo, adunatosi sotto il Pontificato di Giulio II., fi era mosso a far quasi lo stesso; trovandosi determinato negli Statuti di esso, detti gli Statuti Papali di Giulio II., che in avvenire.

niuno poteffe aver voce all'elezione del Miniifro Generale di tutto l'Ordine, fe non foffe o de Conventuali riformati, o de l'Frati della Regolare Offervanza; e anche fe prima per congruo spazio di tempo non sossi eltato sperimentato bene o nella riforma, o nell'offervanza regolare (a): con che dalla detta—elezione l'Ordine stessio, mini di conventuali non riformati. Ond' è, che Lione X. non operò a capriccio, ma feguitò, e compi le stessi elicita del comunità dell'Ordine, quando dal Generaltao esclussi i docuventuali. Da che può anche raccorsi, che la fazione di questi Conventuali non riso più della Comunità dell'Ordine, quando dal fazione di questi Conventuali non rea la più forte, o la più autorevole nel fazione di questi Conventuali non rea la più forte, o la più autorevole nel fuddetto Capitolo, ecclebrato 9, o 10. anni prima che Lione X. facessi e lo prariferite cose; perchè altrimenti fotto Giulio III. da i PP., che per autorità Apoltolica, e del predetto Capitolo generalisilimo fecero quegli Staturi, on firebbe stata esclusa dal Generalato, ma superate avrebbe le forze della\_fazione rifornata, ed offervante.

XXIII. Ma non fece egli altro (mi fi dirà) Lione X. nell'anno 1517. circa i Francescani, oltre quello, che avete raccontato di sopra? Rispondo: fece un'altra bella cofa; e fu l'iffituire un Generale fubalterno, ovvero un. fotto-Generale Francescano, da eleggersi da i PP. Minori Conventuali non riformati, e una specie di Provinciali subalterni, o di sotto-Provinciali da eleggersi da i medesimi, e da esser confermati rispettivamente da i Ministri dell' Ordine, e delle Provincie, affunti dal corpo della Regolare Offervanza. E poichè i Conventuali non riformati non fi contentarono, che a i detti loro Superiori dato fosse il nome di Vicarj, come per l'addietro si era dato a i sottogenerali, e a i fottoprovinciali della Famiglia Offervante, e come voleva il Papa (b), questi consentì, che fossero essi appellati co' nomi di Maestro Generale, e di Maestri Provinciali. A tali Superiori volle commesso il governo, e la cura de'Conventuali non riformati; talmente però, che anche il Ministro Generale affunto dalla Regolare Offervanza, aveffe fopra i medefimi autorità di poterli visitare, e paternamente correggere, come vero Capo supremo di tutto l' Ordine Minoritico, e unico successore del Patriarca San Francesco, Questa istituzione, come disfi, su del tutto nuova, e per l'addietro non più usata nell' Ordine : conciosiachè non mai nella Regola, e nelle antiche leggi dell' Ordine trovansi i nomi di Maestro Generale, e di Maestro Provinciale, imposti per difegnare superiorità, o che, oltre il Ministro Generale di tutto l'Ordine, fiasi eletto un Maestro Generale, come si sece in virtù delle Bolle di Lione X.: fu tanto nuova quanto quella di Vicario della Famiglia, il qual nome nell' Ordine non si ascoltò prima de' tempi del Concilio di Costanza. E di questi Maestri (che dopoi da per se stessi, senza che alcano il contrastasse

(b) Ma non lo permelleron , mas que querian llamar a fur Prelados major Maestro General. P. Hieronym. Roman Ord. S. August. de Republ. Christ. lib.6. cap.20. sol.369a tergo Cols.

<sup>(3)</sup> Prafelers Capitali (generalis) intribit alta sece Veni creator... of rane fut vous five toxellum fupplini... v. of tath fupplicates te multirabu, of referentativals trativals thiem existentials fair. Nathlifers occur include behave to in election Ministri Generality in figures debits per community may be intuitive theory of in Referentials. of in Referentials. Statute Papalia [bill: II. capit. de mule, of forms election; of inflicationis Generality Ministry, parallel d., appl firmmental trium Ord. parts.], slice.

Lib. VIII. Cap. I. S. II.

loro, si assunfero il nome di Ministri) sono successori gli odierni Ministro Generale, e Provinciali de Padri Minori Conventuali E ciò sia detto, accioca chè conosca una volta il Ragionista, chi sia unito al Capo supremo dato all'Ordine suo da S. Francesco, ed eletto fecondo la Regola, e chi non lo sia.

XXIV. Sputa un'altra propofizione il fuo tello, dicendo, effer falififino, che agli offirvanti fa prevuenta la Protiffone dalla Regola fensa interrampimento. Ma di queflo non mi tratterò più lungamente a contendere; cotiando dalle cofe già proyate, che gli Offervanti vi lono flatti fempre da San
Francefco in quà, c che il Conventualetimo, e i privilegiati fono quelli, chehanno avuto principio da i tempi della pette, e dello Sofina, e dall' anno
ago, e i eligendoni nella Bolla Licit altai di Lione X., che nell' Ordine Minotitico gli Offervatori della Regola vi fano flati fempre, fenz' altema interrazione, o divigione, dal tempo della Regola vi fano flati fempre, fenz' altema interracione, o divigione, dal tempo della Regola data da S. Francefco, fino al prefente
(fotto Lione X.) e che così debba tenerfi, e dirfi, Ci penti il Ragionitta fe dice
il contraio.

XXV. Difaminato dunque tutto il foprallegato grappo di erudizione, parmi d'aver fatto vedere, che le riflessioni del Ragionista non hanno forza di convincere, che gli Offervanti della Famiglia foffero fuori dell'unità dell' Ordine istituito da S. Francesco. Potrebbe ora il Ragionista tentar di conchindere un tal punto da lui pretelo, argomentando, e dicendomi più tolto così: secondo voi, quando Lione X. nell'anno 1517. ordinò alla Comunità Offervante (composta di Conventuali riformati, di Offervanti immediatamente fotto i Ministri, di tutti gli Offervanti, ch'erano stati per l'addietro della Famiglia, e di altri delle tre piccole sopraddette Congregazioni) che venisse all' elezione del Ministro Generale di tutto l' Ordine, ed escluse dalla voce attiva, e passiva in tal' elezione per sempre i Conventuali non riformati, soggettando questi ad un sotto-Generale, ovvero ad un Maestro generale, da. confermarii dal Ministro Generale affunto dagli Offervanti; allora divife, o separò i Conventuali non riformati dalla Comunirà degli Osservanti, da cui eleggevafi, e affumevafi il Ministro Generale; quantunque a questo rifervasse l'autorità di visitare, e paternamente correggere i Conventuali non riformati; quantunque volesse, che questi lo ravvisassero come lor vero Ministro, e Successore del Santo Patriarca, e che non sossero esenti del tutto dall'obbligo d'ubbidirgli. Dunque parimente quando dal Concilio di Cottanza, e da. Eugenio IV. gli Offervanti della Famiglia ottennero di eleggersi da per loro un sotto-Generale, o sosse un Vicario Generale, ne più s'ingerirono nella. elezione de' Ministri, che si assumevano dalla Comunità dell' Ordine: saranno restati esclusi dalla detta Comunità; quantunque i loro Vicari dovessero esser confermati da i Ministri; quantunque i Ministri ritenessero l'autorità di visitare, e di paternamente coreggere i detti Offervanti; e quantunque gli Offervanti non fossero affatto esenti dalla giurisdizione del Ministro Generale, ma dovesfero riconoscerlo come loro Capo supremo nell' Ordine, e vero successore. del Santo Patriarca. Potrebbe aggiugnersi in conferma, che ancor io ne' patfati Capitoli di quest' Opera, siccome ho più volte contrapposti fra di loro 1 Conventuali, che stavano sotto i Maestri Generali, e la Comunità de' Minori,

che stavano sotto i Ministri Osservanti dopo le Bolle di Llone X., come se fossero state due Comunità distinte di Frati Minori; così ho satto anche par-

lan-

lando della Famiglia Offervante fotto i Vicarj, e della Comunità fotto i Minifti, avendole contrappolie come due Comunità diffinte, i Puna delle quali non appartenesse all'altra; anzi avendo detto espressamente, che i Frati della

Famiglia separavansi dalla Comunità dell' Ordine .

XXVI. Se così detto mi fosse, avrei motivo per verità di pentirmi di alcune tirate di penna fatte a caso, dove non trattavasi di questo punto; ma parlava io col Ragionista nel suo linguaggio, per convincerlo di altre cose : il caso per altro non sarebbe disperato. Imperciocchè la separazione, o divisione può prenderfi e propriamente, e impropriamente. Si prende nel primo fenfo, quando ella è tale, che di una fola cofa se ne facciano più, e si rompa veramente quella unione, che bastava per l'unità; di modo che l' unione bastevole ad unificare, affolutamente non più rimanga. Si prende impropriamente, o non rigorofamente, quando ella è tale si, che distrugge qualche cosa dell' unità di prima, di modo che le parti così separate non abbiano più tutta. l'unità, che avevano prima; non è però tale, che fra le parti separate in tal modo, affatto distrugga l' unione bastevole a talmente congingnerle, che poifano tuttavia dirfi una cola fola in fenfo a propofito. Venendo al cafo: io dico, che la Famiglia Offervante era feparata, è divifa dalla Comunità dell' Ordine, cioè, dagli altri Frati Minori, che vivevano fotto i Ministri senza Vicari, non già nel primo, ma folamente nel fecondo fenfo; perchè quantunque tra esta, e gli altri Frati Minori non fosse tutta l'unione di prima, stantechè non si univano più tutti nel rigettare secondo la Regola l'uso de' fondi fruttiferi, nell'accettare le leggi fatte per l'Offervanza di questo rigettamento, e nell' ubbidire in tutto, e per tutto a i Ministri, senza eleggere i loro Vicari, e attender di questi ancora le voci; nondimeno la detta Famiglia, e gli altri tanto si univano, quanto bastava, per fare tutti un sol Corpo, ed una lola Comunità, come si è provato; mentre a questa unità di Corpo, e di Comunità non ripugnava ne l'avere i Vicari, ne il rigettare i privilegi de' beni temporali, nè l'offervare la purità della Regola, nè l'avere Conventi distinti , nè alcun' altra consuctudine della Famiglia : purchè sostanzialmente i Frati di questa, e gli altri professassero la stessa Regola, fossero uniti fra di loro, e vivessero soggetti al medesimo Capo supremo, come in fatti accadeva.

XXVII. E per non trattenerfi in altra difamina, lo fleffo pofio accordare de Conventuuli non Rikomant, rifipettu agii Offervanti; e dire, che dopo le Bolle di Lione X., quando fiavano forto i Maefiri, finche mantennero l'eficenza della medefima profeffione; e finche viffero foggerti tutti al medefima montifone i moltivito Generale; fischè comunicarono fra di loro quanto battava, per formare di effi, e degli Offervanti un fol corpo; i Conventuali non riformati (i quali, oltre il Minilitro Generale), avevano anche il proprio Maefiro Generale, fecero co i Frati Minori della Regolare Offervanza un Corpo folo, ed una fola Comunità. Ma quando fuofiro affatto la foggezione al medefino Capo fupremo dentro l'Ordine, non volendo riconofere per proprio furo Superiore i conto a leuno il Minilitro Generale di tutto l'Ordine de Frati Minori dando fenza baflevole fondamento il tiplo di Minilitro al loro Miefiro Generale non curando di fallo confermare dal Minilitro dell'Ordine; e finalmente abbandonando l'effenza, e il carattere della Profeffione Francefcana, con lafciare lo froporimamento in comune, e e fant proprietari ji comune; allora fu, che rup-

pero del tutto l'unione bastevole a formar di essi, e degli Osservanti un solo corpo, e una fola Comunità di Religiofi Francescani: allora si separarono propriamente, e rigorofamente dalla Comunità dell' Ordine illituito da S. Francesco: allora si fecero di un Itituto diverso dall' Ordine sondato da S. Francesco, e da tutte le Congregazioni Francescane, che per l'addietro aveano veduta la luce del Sole.

XXVIII. Ecco risposto all'argomento, se mi fosse fatto; ed ecco assegnato il giusto senso di più frasi uscitemi dalla penna, con render ragione del senso di alcuni miei vocaboli scritti giusta il linguaggio del Ragionista. Conciofiachè quando contrappongo la Comunità dell' Ordine alla Famiglia Offervante fotto i Vicarj, o alla Famiglia de Conventuali non riformati fotto i Maestri, prima che questi rompessero affatto l'unità; per Comunità intendo più tosto una fazione contrapposta alla Famiglia sotto i Vicari, o sotto i Maeitri, che un'intera Comunità, cui non appartenga la contrapposta Famiglia: e uso tali termini, per accomodarmi al linguaggio del Ragionista, e per più chiaramente fecondarlo. E quando dieo separate le predette Famiglie dalla mentovata Comunità, intendo di parlare di quella separazione, con cui stava tutta l'unione bastevole a fare, che tuttavia fossero amendue le parti d'un Corpo folo nella maniera spiegata. Posso dunque conchiudere, che gli Osfervanti della Famiglia non mai ruppero l'unità dell' Ordine, o fecero scisma; onde l' odierna Comunità degli Offervanti, anche per cagione degli Offervanti della Famiglia in fe contenuti, è la medefima antica Francescana-Comunità continuata.

## S. III.

Degli Offervanti della Famiglia, rispetto alla vetusta Comunità Minoritica, non può dirsi lo stesso, che de' Padri Cappuccini, rispetto all'odierna, e vetusta Comunità de' Frati Minori della Regolare Osfervanza.

L NON mai avrebb'io avuto ardimento di trarre il discorso a trattare della religiosissima Congregazione de Padri Cappuccini, se la necessità di dover difendere la causa degli Osservanti non mi ci avesse apertamente indotto. So beniffimo, che per quanto superficialmente soltanto si tocchino somiglianti materie, contuttociò è difficile il non incontrare il dispiacimento di qualcheduno, che può prendere la necessità stessa per un volontario trasporto dello scrittore. Ma questo, insieme colla grande stima, e riverenza, che jo mi pretesto di avere verso la mentovata esemplarissima, e degnissima Congregazione, possono ben fare, che moderato, e guardingo andar io debba colla penna; ma non possono per altro dispensarmi dal favellarne, ogni qual volta

## Lib. VIII. Cap. I. S. III.

volta l'obbligo mio fia di sciorre gli argomenti, che più applauso acquistarono al Ragionista, e più degni di ponderazione comparvero, come più atti ad opprimere la verità. Sarà pari la mia forte con quella di un rispettoso Generale. di campo, il quale non potendosi a bastanza difendere dagl' insulti dell' oste rivale fenza fcorrere il territorio di qualche amico, donde minaccia, e fa fuoco l'Avversario, ivi entra, e per qualche tratto di tempo, e di paese lo scorre, finchè abbia fatto quanto dee per le necessarie difese; quantunque in... ciò facendo possa temere di apportare all'amico qualche dispiacimento. E perchè veggiate, o Lettore, che la mia forte tal'è, quale ve la descrissi. vedete come parla il Ragionista ben due volte nel suo volume (1), specialmente però, e più diffusamente nella fine del Capitolo XV. delle sue Ragioni e seg. pag. pag.330., e 331.

\$30., e feq.

II. " Mi spiego meglio con un esempio assai adatto, e assieme chiaris-" fimo . Noi abbiamo nella Religione Francescana due divisioni, nel motivo, ,, nel modo, e in tutte l'altre circostanze consimili. Una (2) degli Osser- (2) Cron. p. vanti da' Conventuali, cominciata nell' anno 1368. L'altra de' Cappuccini 3-l-1-6-1-", dagli Offervanti, cominciata nell' anno 1525. L'Autore della prima fu Fra ", Paolo Trinci: l' Autore della feconda F. Matteo Bassi. Paolo usci da' Con-" ventuali , perchè vivevano con molta libertà, e privilegi. Matteo uscì dagli " Offervanti, perchè eranfi allontanati dal primitivo loro fpirito. Paolo fi ,, parti con quattro, o cinque compagni, e si chiuse nelle foreste di Brogliano. . Matteo si parti pure con pochi, e si ritirò nelle montagne di Camerino. " In progresso di tempo si uni a Paolo un buon numero di Frati desiderosi di ,, vivere nell' Offervanza della Regola: e in progresso di tempo molti de' " principali Offervanti unironfi a Matteo. Matteo nell'uscire mutò nome, , chiamando i fuoi prima eremiti di S. Francesco, e dipoi Cappuccini: e Paolo ,, ancora mutò nome, chiamando i fuoi prima Frati de Romitori, e poi Frati ,, della Famiglia (3) Fratres Eremitoriorum, fratres familia. Matteo muto (3) Cron.p. ,, abito: e Paolo pure mutò abito (4) babitum rudem segmentitium; e per 3. 18. c.15. " maggiore umiltà volle portare ancora i Zoccoli, e però i fuoi appellanfi " Zoccolanti . Matteo distese nuovi Statuti più rigidi di quegli degli Offer-" vanti: e Paolo nuovi Statuti più rigidi, e diversi da quelli della Comunità " dell' Ordine , dicendo il Wadingo (5) privatis legibus regebantur. I feguaci (5) Idem. " di Matteo non poterono governarii da se medesimi in virtu della sitituzione 1399. idenz " degli Offervanti, ma furono in necessità di ricorrere prima a Clemente VII, 1415. " per i propri Vicari, e Capitoli, e poi a Clemente VIII. per il lor Generale: " e i feguaci di Paolo nemmeno poterono governarsi da se medesimi in virtu

" della istituzione dell' Ordine primitivo, ma furono in necessità di ricorrere », prima al Concilio Costanziense per i propri Vicari, e Capitoli, e poi a " Lione X. per il loro Generale (poteva pur aggiugnere DI TU 170 L'OR-" DINE DE' FRATI MINORI'): Ecco dunque gli Offervanti divifi da i " Conventuali nella stessa numero maniera, che i Cappuccini dagli Osservanti. " Or mi dicano : i Santi, i quali fiorirono nella Riforma del Trinci prima " della divisione de Cappuccini , S. Giacomo della Marca , S. Giovanni da , Capistrano (dovea metterci anche S. Bernardino da Siena ) son Cappuccini, " o Offervanti? Al certo Offervanti: nè posson pingersi, o nominarsi Cap-

" puccini per questo appunto, che fiorirono prima della divisione di questi Tom.II.

., dagli Offervanti. Dunque nemmeno i Santi, e Beati, che fiorirono nella " Comunità dell' Ordine, possono pingersi, o nominare Osservanti; perchè la , loro divisione ancora la sappiamo accaduta come quella de Cappuccini, non " per una femplice separazione locale, ma per l'approvazione Apostolica di , una nuova Congregazione, e di un nuovo litituto: e fe gli pingono Offervanti lo debbono alla tolleranza de' Conventuali (Uh che moderatezza de' " Conventuali rispetto agli Osservanti!) a'quah appartengono per questo " medesimo capo, che fiorirono nella Comunità dell' Ordine prima della divisione degli Offervanti dalla medesima Comunità, cioè, prima del nasci-" mento, e litituzione degli Offervanti. Io ben conofco, che questa parità " itrettiflima agli odierni Offervanti non piace, ma ciò che rileva ? Baftan-" domi, che i Cappuccini, i quali non hanno impegno nè per l'una, nè per " l'altra parte , la confessino inevitabile, e dicano col lor dottissimo Boverio

. militat . III. Così argomentando il Ragionista, non vedete, o Lettore, che non posso io rispondere a questo suo argomento, e mostrare la disparità, senza ragionar de Padri Cappuccini? Ragioniamone dunque, ma con rispetto. E in primo luogo tralascio di ripetere, che gli Offervanti della Famiglia, e F. Paolo Trinci si ritirarono colla licenza legittima de' Ministri della Comunità dell' Ordine in Conventini divoti appartenenti alla Comunità medesima (1) . e non... mai mutarono nè l'abito, nè le comuni leggi dell' Ordine. F. Matteo per altro, e i fuoi primi feguaci ufcirono nel bel principio dall' ubbidienza, e da i luoghi dell'Ordine, foggettandosi agli Ordinari Diocesani (a). E dopoi torna-

... (demonitrat.10.) Sicut enim Observantes a Conventualium Ordine . qui pri-" mus a Beato Francisco institutus fuit, per reformationem postea, velut ra-" mi, emersere : ita Capuccini ex Observantum Familia, velut nova Ordinis ,, propago, exordium sumpserunt. Nec tamen quisquam inficiari potest, utrum-", que tam Observantum, quam Capuccinorum Ordinem a Sancto Francisco, licet " non tempore Sancti Francisci , institutum, par siquidem in utrisque ratio

(1) Cron. part. 3 dib. 1. CAP. 1. H. A.

> (a) Cuperetis propterea extra Domos , & Conventus didi Ordinis de catero flare , & in aliquo bonefto loco , e catu bominum remeto ... vitam eremiticam ducendo morari , G , quoad vineritis, permanere. Nos igitur aufforitate Domini Papa, eugus Panitentiaria euram gorimus , & de ejus Speciali mandato , Super boc , viva votis oracula nobis facto , vobis , ut ... extra Domos, & loca Regularia didi Ordinis, in aliquo Eremitorio , ut prafertur , permamendo . . . . fub obedientia . & correctione Ordinarii , in cujus Diacefi vos residere contigerit , wivendo, vitam Eremiticam , quoad vixeritis, ducere valeatis .... concedimut facultatem . Breve Card. Fornitentiaril ad primos Capuccinos, apud Bullar. Ord. Capuccinorum P. Mi-

Michaelis a Tugio in Helvetia, edit. Rom. 1740. 10m. 1. pag. 1.

Nonnulli Ordinis Minorum de Observantia nuncupatorum professores .... favoribus propinquorum, & umicorum in Romana Curia residentium, exemptiones ab ordinarsis Superiorioribus ipfius Ordinis fibi obtinere procurant, & se se ipsos Ordinariis Diccessanis, five Magifro, & superiori Fratrum Conventualium immediate subjiciunt, & licet fe ab Ordine exemeriat, tamen . . . . . Et eum talts fugitivi quibufdam falfit, & fubreptitiis impetrationibus B Nobit , five a Panitentiaria noftra extortis protefli , ordinaria Religionis descriptina. probiberi nequeant , maxime eum dilla Curia Officiales , quamvis de contrario informiti., bujufmodi impetratas concessiones defendere , & impetratoribus favere , quantum io iffir d, nitantur Gre. Clemens VII. in Bulla, feu Brevi Cum nuper, apud VVad. tom.16. pag.

rono all' Ordine, foggettandosi a i Superiori Conventuali, e non mai più a i Migilti, o di tutto l'Ordine, o delle Provincie degli Offervanti. da'quali erano usciti: mutarono l'abito (a), fecero Statuti più stretti, riportati nella Storia degli Ordini Monastici, Religiosi, e Militari ( tom. 7. part. 5 cap. 24. pag.176., e 177.) E alcuni dal P. de Gubernatis (Orb. Seraph. tom.2. lib.10. cap 3. pag. 567. num.20.) e da' PP. Eremiti Camaldolesi, co'quali per qualche foazjo di tempo fi trattennero, prefero alcune costumanze, contrarie a quelle della Comunità dell' Ordine, come il nutrire la barba, il non usare il canto Ecclesiastico (b) ed altre (1). Tralascio altri capi di disparità fra gli Of- (1)Viddib.e. servanti, e i Cappuccini; perchè, oltre il non essermi necessari, possono, somet. pag.

facilmente penetrarsi dall'accorto. Lettore. Vengo tosto alla disparità prin- 616.

210

IV.

. E c 2

pag. 270. num. 24. Vide etiam Chronic. Minor. part. 2. lib. a. esp. 26. num. a. c. 8. 101. 102. 103.; & 105. de orig. & progress. Capucc., additamenta, videlicet, ibid. facta a... quodam ficto Marco Ulyffiponen, e la Storia degli Ordini Monastici, Religiofi, e Militari tom. 7. part. 5. cap. 14. pag. 170.

(a) Caputium quadratum ... babitum etiam ad erura decurtatum , & tota refirifio-ne coarflatum , ut ab Observantibus difinguerentur apertids , iuduere volueruut , barbaque demum superaddita, nibil extrinf cum voluerunt babere eum cateris commune ... Orb. Scraph. tom. 2. pag. 59 t, n. 69. Si fece fare due Abiti di panno grofffimo . . . . . ed era veftito d' um

Abito groffo, aspro, e curto, che appeus giougeva a mezza gamba, scalzo, e con un Cappuecio in capo lungo, ed aguzzo. Cron- part. 3, lib.o. n. 101. & o8.

cipale.

(b) Cantum Ecclesiafticum , quem & Gregoriauum pocant , in Divinit Officiit , abud Fratres Minores in usum fuisse, etiam ab ipfis Ordinis juities, ex pluribus conflat documentis . Nam de Divo Autonio Patavino refert VVad. ad ann. 1231. num. 4., quòd apud Montem Peffulanum , ubi vir Sauctus Sacram Theologiam fuir Fratribus pralegebat , in quadam folemnitate dum coram Populo pradicaret , Alleluja iu Choro Fratrum fub fummo Sacrificio cantavit . B. Joannes Permeufit , elettus in Ministrum Generalem auno 1148., in quadam epiflola ad Ministrum Tufeia, apud VVad. tom.3. ed. Rom. ad ann. 1249. pag.208. num 2. multa praferibit quoad modum ferwandum in eanendis Hymnis , Refponforiit , Antiphonis , Ge profit , vetaus eantari iu aliquam nutam nou focundam Breviarium Ordinis , vel consuetudinem per Generale Capitulum approbatam . S. Bouav. plura dat mouita cirea eautum iu Speculo disciplina part 1 eap. 15. , & in Ordinationibus Officii per totum annum, iufertis libro eui titulus Familiare Clericorum ed. Venet. 1542., ubi pag. 178. legitur: Responsoria no-Aurnalia, & diurna cantent Fratres in ftallis fuis, ficut & Antiphonas, ubi libri fufficientes habentur; ubi autem unus tantum habetur, vadant ad cantandum ad medium. Chori communiter . & pag. 179. In Feftis semiduplicibus . . . in ptrifque Velperis, & in Matutinis Invitatorium , tertium , feptimum , & octavum Responsorium . & Graduale . & Alleluja cantentur ad pulpitum a duobus in medio Chori . Laudata Ordinationes ib. pag. 276. a tergo fie incipiunt . Ad omnes horas Canonicas primo pulsetur Campana major aliquantum pro figno, & in eifdem fape fit meutio de eampana minori , ex quo colligitur , tempore S. Bonaventura FF. Minores uon unam tautum, fed plures Campanas babuiffe. Vide etiam supra lib.7. cap. 5. 5. 3. uum. 10. , & Hugonem de Dina in exposit. Regul. FF. Minorum cap.3. apud Firmamenta trium Ord. part.4. fol.38. a tergo col.2. & feq. ubi babet : Non decet, ut cantus, & usus Ecclesiafticus fieri debeat fecundum arbitrium diversorum, fed firmiter fervandus eft fecundum feripta, atque Inftituta majorum, & Bartbolomauns de Pifit in exposit. dift. eap. apud laud. Firmam. fol.62. col.z., ubt inquit : Sequitur egiam ex prædichs, quod ficut Fratres ad Officium ordinata fervare tenentur, fic & quoad Cantum ; & P. Fraueiscum Luengo iu exposit. Regula cap.3. controv.8. fest. 7. uum. 32 ubi probat , Fratres Minores ex vi Regula teneri ad discendum, pro posse , Cantum Gregorianum . Hec demum oftendunt antiquifimi libri Gradual. & Antiphonar. penes EF. Minorer existentes

IV. Dico pertanto, che tutto il lavorio del Ragionista cade abbattuto da queste due ragioni. Ecco la prima: Avanti che F. Matteo desse principio alla Congregazione de' Padri Cappuccini vi erano certamente al mondo i PP. Offervanti, da i quali uscirono i Cappuccini, come dice anche il Ragionista; ed essendo prima Osservanti, uscirono da questi per fondare la Congregazione de' Cappuccini, e farsi Cappuccini: ma avanti che F. Paoluccio desse il principio (che diede) alla Famiglia Offervante, non vi era al mondo verun Conventuale o degli antichi ettinti, o degli odierni, nè in quanto al nome, nè inquanto alla fostanza, cioè, alle dispense; ma i Frati Minori, del numero de' quali era F. Paoluccio, anche prima che desse principio alla Famiglia, in sostanza, quanto alla professione, e all'obbligo loro, erano tutti Osfervanti: benchè non tutti così fossero di vita, e di costumi, ne con tal nome si appellasfero, per non esservi Conventuali, da i quali con quello dovessero esser distinti, come ho mostrato nel primo tomo. D'ond'è, che agli Osservanti debbano appartenere gli Uomini illustri, che fiorirono nell'Ordine prima di Fra Paoluccio, o Fra Paolo Trinci, e non già a i Cappuccini quei, che prima di F. Matteo fiorirono nell'Offervanza; poichè i Cappuccini fono bene ufciti dagli Offervanti, ma non già gli Offervanti da i Conventuali, che non efittevano in tempo, o avanti di F. Paolo: o se quegli Uomini illustri Francescani precedenti a F. Paolo non fono degli Offervanti, dovrà trovarsi un terz' Ordiue di Frati Minori nè Conventuale, nè Offervante, cui si debbano ascrivere: ma questo non si vuole neppur dal Ragionista, che afferma, dover eglino essere o de Conventuali, o degli Osservanti.

V. Ecco la feconda ragione: I Padri Cappuccini, dopo la loro istituzione, si divisero totalmente dalla Comunità degli Osservanti, ed ottennero il proprio Ministro Generale, del tutto independente dal Ministro Generale degli Offervanti, e di tutto l' Ordine; onde formarono, e formano una particolare Comunità. Ma gli Offervanti della Famiglia non mai fi divitero propriamenre, e rigorofamente dagli altri Frati Minori, detti della Comunità, nè in tempo di F. Paolo Trinci, nè dopoi finche durò la Famiglia: non avendo mai eletti da per fe stessa i propri Ministri, ma sempre avendo riconosciuti i Ministri della Comunità dell' Ordine, ed essendo sempre vissuta ubbidiente. e foggetta al Miuifro Generale di tutto l'Ordine, come si è detto nell'antecedente Paragrafo, al qual Ministro erano soggetti tutti gli altri Frati Minori. Che se nell'anno 1517., terminata ella con incorporarsi affatto cogli Offervanti, che stavano immediatamente sotto i Ministri, e co i Conventuali riformati, ed accresciuta de'di lei Frati l'Odierna Comunità degli Offervanti, cominciò l'Offervanza a non effer foggetta punto all'immediato Superior Generale de' Padri Conventuali non riformati, questo Superior Generale per altro, cui non erano foggetti gli Offervanti, non era il Ministro Generale di tutto l'Ordine, ma era un Maestro Generale subordinato al Ministro; mentre Lione X. volle, che il Successore de passati Ministri Generali si eleggesse dalla parte, e della moltitudine più fana dell' Ordine, qual' era la Regolare Offervanza, composta, come dissi di sopra; e a i Frati tenaci del Conventualesimo concedette l' eleggersi come un Vicario, che immediatamente gli governasse, col nome di Maestro, e non di Ministro. Fa dunque un supposto falfissimo il Ragionista quando suppone, che come i Cappuccini da Clemente VIII.

ebbero il loro Generale distinto dal Ministro Generale di tutto l'Ordine; così gli Offervanti da Lione X. aveffero il loro Generale diffinto dal Ministro Generale di tutto l'Ordine; poichè allora gli Offervanti ebbero lo stesso Ministro Generale di tutto l'Ordine, ed ebbero il Capo eziandio de Padri Conventuali non riformati, come costa dalle Bolle di Lione X., al senso delle quali si oppone il Ragionista: e non l'ebbero già la prima volta, avendone avuti tanti per l'addietro, quanti furono i Ministri Generali di tutto l'Ordine avanti il nascimento del Conventualesimo; e dopo nato il Conventualesimo avendone tanti avuti, quanti furono i Generali, che si affaticarono per la riforma dell' Ordine, e per far rinunziare a tutti le dispense : ma quel, che da Lione X. ebbero gli Offervanti, fu lo stabilimento del Generalato nella loro fazione, coll'escluderne i Conventuali non risormati ; laddove avanti Lione X., dopo nato il Conventualesimo, poteva esser Ministro Generale anche chi faceva uso delle dispense circa la Povertà Minorità, ed era del vetusto Conventualesimo. Mi trovi un po' il Ragionista, che i Padri Cappuccini abbiano mai avuto del loro numero lo stesso Ministro Generale di tutto l' Ordine . Se non me lo trova, le cofe non vanno dal pari, la bilancia trabocca da una parte, e la parità è caduta.

VI. Se volessimo riporla in bilancia in qualche modo potremmo più tosto istituire il paragone fra i Padri Cappuccini, e i Padri Conventuali, dicendo così . Uscirono i Cappuccini dagli Offervanti per eccesso di povertà , volendola offervare più rigorofa di quella, che prescrivesi dalla Regola, e dalle-Sposizioni Apostoliche, cioè, senza far uso de Sindaci della Sede Apostolica, fenza cantine e granaj, in abito più povero, in forma più vile ec. (1). Ufcirono dagli Offervanti i Conventuali per difetto di povertà Minoritica, non la Storiavolendola offervare come sta prescritta nella Regola, e nelle dichiarazioni degli Or-Apostoliche senza l'uso de' fondi fruttiferi; ma volendo tenere le dispense dini Monaper l'ufo de' fondi fruttiferi, e delle successioni ereditarie; e dopoi neppur fiici, Relivolendosi contentare del povero vestimento Francescano. I Cappuccini per litari tom. qualche tempo stettero senz' avere nel loro numero alcun Ministro Generale; 7. part. 5. i Conventuali aucora così stettero per qualche tempo. I Padri Cappuccini fimal- cap. 24. pag. mente da Clemente VIII. ebbero il proprio Ministro Generale, distinto, e 176, 6 177. independente affatto dal Ministro Generale di tutto l' Ordine, e da ogni altro Superiore Francescano, posto fuori del numero dei Padri Cappuccini. I Padri Conventuali finalmente ebbero anch'essi il proprio Ministro Generale, distinto, e indipendente affatto dal Ministro Generale di tutto l'Ordine, e da ogni altro Superiore Francescano, posto fuori del numero de' Padri Conventuali. Dunque conforme l'odierna religiofissima Comunità de Padri Cappuccini non è la Comunità della Religione primitiva fondata da S. Francesco; così tale neppur è la religiofissima Comunità degli odierni Padri Minori Conventuali. Anzi la condizione de' Padri Cappuccini , in quella parte, è molto migliore di quella de' Padri Conventuali; perchè i Cappuccini non hanno abbandonata la povertà Minoritica, nè trasformata la Regola, nè mutata la Professione, ed i Conventuali hanno ammesse tutte queste cose. I Cappuccini non per propria autorità, ma per concessione di Clemente VIII. incominciarono ad avere il Ministro Generale, indipendente dal Ministro di tutto l'Ordine: i Conventuali cominciarono ad averlo di autorità propria , fenza che

niuno Papa l'abbia loro conceduto, rivocando in ciò le Bolle di Lione X. sande fe ora lo hanno pacificamente, il debbono alla tolleranza, o alla tracuratezza de' Minori Olfervanti, che fenza contraflo lafeiarono affumere a Superiori Coaventuali i nomi di Ministri contro le Bolle di Lione, e contro l'unità dell' Ordine; e non fi curarono di far ufo della giurifdizione, che avevano così fopra i Superiori, come fopra i Sudditi dell'odierno Conventualessimo, ma permitero ad cili l'independenza.

VII. Quando poi mi dice il Ragionità, che i Cappuecini non hanno impegno nè per l'una, nè per l'attra patre, io ne li voglio anche accordare; percibe i Cappuecini effendo fictiuni dell'Offervanza (a), e convenendo inmoltifilme colo più oggli Offervanti, che coi Conventuali, fe doveffero impegnarfi per una patre, quefta dovrebb effer quella degli Offervanti; or tono hanno impegno per gi Offervanti, noto meno aver lo debbono per Conventuali. Ma fe poi mi dice, che il P. Boverio non ebbe impegno per venua delle due patri, io ne il nego a bocca rotonda; mentre ebbe egli l'impegno contro l'Offervanza, da lui malamente trattara in molti luoghi de fuoi Annali (b), e fipecialmente ove parla delle perfenti controveffer ta gli Offer-

(2) Endem Seera Congregatie (Ritsum) auditit bien inde partibus .... kertarveni, pararkentum (in Proceeffichus) deberi Erastiva Offerantum kunsum ... ca no Offer-vantus Instrum. 20 deberi Erastiva Offerantum kunsum ... ca no Offer-vantus Instrumentum ... of capabasiani Applidira, 6. Capacini, Îrit priveri în Însadatiane per quature annas in eciden hee, fant tamer ElLALES se cadem Religiour Offerantium, 6. long's poferious in approbation & Applidira, que se qua un istrust mandavis: dir s.6. Novombre 1678, quod Decretum Apollotca audoritate approbatum, such confirmatum uit a S. mem. Innocentiu Kl. per Breve, quod incipit, Com napra, 67% fub die 16. Januarii 1679, Vide Chronolog, Historico Legalem Seraph. Ord. P. Julii de Venetiti paga, 61%. & 1600.

(b) Et fingulari boe indutus prflimento, e Conventu, nullo falutato, fuzit noctr intemprfta . Fuit , qui dubitaret , an ob id Apoftafia notam inrnreerit ? Et quidrm illine Minifter tamquam talem pirdendum effe non dubitabat . Boveriut, ut crimen ber proced fareret , talem effinists Religionis flatum, qualem nullus vie bonus velles professis Et projede universa (in-ques) tam divina, quam humana jura ab hoc vitio Matthæum immunem esse decernunt. Ut opinionem bant laxaca discipling, de deturpata Religionis Lefteribus ingereret, tetum Ordinem dicit a Regulari Observantia excidific. Hujus lustituti boneristenm, ustatumque nomen Observantiam Regularem, paffim , & nbique vocat Inobservantiam Regularem , vel Irregularem Observantiam , aque Ordinis naufragium ; & proinde prefetlam with reformationem in Ordine confrqui non posuiffr Matthaum affrwerat . Addit , veram B. Francifri babitnt formam in Ordine periiffr , & cum en Regnla queque observantiam . . . . Regnlarem Objervantiam tam in capite, quam in membris fuiffe dilapfam affirmat, teenmene corpus Redigionis effe corruptum , & univerfum Ordinem rffe maralatum .... His , & fimilibus improperiis passim, & ad singulas ferme paginas scatet uterque, primus prafertim, tomns Boverii; ita at plus freme operit infumpfiffe vidratur in deprimendo Obfervantium Inflitato, quamin extellenda Capacrinerum sodalitate. Et quidem rgo dr bis tempestive monui religiosissimum, Co prudentifimnm virum Hirronymum Narnirnfem , tune bujns fodalitii Vicarium Generalem, ut antequam typis committerentur , curaret expungi . Ille , uti erat vir bonut , & parificnt , inite confilio rum Drfinitoribus , ingruente tine Congregatione generali , decrevit , at bujufmodi graves effensat sollreet Boperins , neque adeo male baberet Religienem , ex qua sua exeifa eft, sx qua prodierunt, qui prema dedreunt exerdia, & ex qua deinde sucroffreunt pre temporum vices, qui adolefrentem provinciunt, & aliquotiri fluthantim firmaverunt . Id tamen ronfiqui non potuit , obsiftente agro ifius bominis animo , qui ingenite ardori nfque adeo trmperare non poterat , mt indida vellet , qua dixit . YVad. tom. 16. pag. 108. & 109. n. 18. & 19. Lib. III. Cap. I. I. III. 22

vanti, e i Conventuali, e dove parla delle cagioni dell'ufcita de' Padri Cap-

puccini dagli Offervanti. È perciò in detti luoghi han da effer letti cautamente i di lui Annali; mentre anche talvolta per simili cagioni furono proibiti (a). Conciofiache voglio anche passare, che verso l'anno 1525, cioè. otto foli anni dopo le Bolle di Lione X., fra gli Offervanti si trovasfero alcuni Frati di vita non offervante; mercechè in un gran Corpo vi fono talvolta i propri escrementi. Ma che poi l'Osservanza tutta fosse allora in tale stato di rilasfatezza, che per osfervare la Regola di San Francesco, i primi Padri Cappuccini sossero necessitati ad abbandonarla, non lo crederò giammai a veruno. E come farà credibile, fe, come già disfi nel quinto libro (1), erano (1) Vilatore. allora fcorsi folamente 8. anni in circa da che gli Osfervanti per l'addietro 1,012,503. mantenutifi nella purità della Regola in faccia alle licenze del Conventuale- & fogo. & fimo, avevaño finalmente ottenuta una stabile pace, in cui con tutta quiete P48-127potesfero vivere secondo lo spirito de veri Francescani; onde nell'anno 1525. neppure aveano anche afperfi i fudori fparti ne' combattimenti per la Santa. Regola? Come fara credibile, fe in tal tempo, e dopoi la veggiamo ne documenti contemporanei fregiata di encomi, e di lodi da i Sommi Pontefici, ricca di Religiofi, che oggi fono venerati fugli Altari, e bagnata dal fangue di molti Alunni, che nelle persecuzioni de' Protestanti, o degli Scismatici, ed Eretici di quel tempo morirono per la Fede di Gesti Cristo? Leggansi la Storia del Sandero circa lo Scifma dell'Inghilterra, le Storie de trasporti de Calvinisti nell' Olanda, e nella Francia, e il Martirologio Francescano, per tacere di ogni altro Storiografo di quell'età. Nè Matteo Bassi dunque, nè il P. Boverio, nè verun altro può affermare con verità, che in tempo de' primi Cappuccini la Comunità degli Offervanti fosse così lontana dal primitivo fuo spirito, che i Cappuccini si trovassero in necessità di abbandonarla. Certamente i Sommi Pontefici vegliano, fecondo l'uffizio loro, alla custodia del gregge di Crifto, e così anche per l'offervanza regolare degli Ordini Religiofi: perciò che avvisati delle rilassatezze non tacciono, ma con Apo-Rolico petto vengono all'opportuno rimedio. Di ciò abbiamo esempi moltisfimi dall' anno 1400. all' anno 1517, quando nell' Ordine Francescano erano veramente le rilassatezze del vetuto Conventualesimo: contro esse in tale intervallo di tempo tonava nelle fue Bolle, e nelle fue Lettere la S. Sede Apostolica, faceano premura i Cardinali Protettori, si risentivano i Principi, strepitavano i Popoli, come feci vedere nel primo Libro. Mi si trovi un po' una Bolla, o un Breve Pontificio, dall'anno 1517. fino alla fine di quel Secolo, finile a quelle Bolle, o a quei Brevi, che spedironsi per l'addietro contro alle rilaffatezze del Conventualefimo! Mi fi trovi, diffi, una Lettera Pontificia. in cui nel fuddetto tempo del nafcimento, dell'infanzia, e dell'adolefcenza del Cappuccinelimo accusata venga la rilassatezza degli Osfervanti, come l'accufano il P. Boyerio, e altri PP. Cappuccini! Per certo fe fra gli Offervanti ella era, non dovea, nè potea ignoratif da i Sommi Pontefici a cagione delle vive accufe .

cuse de' PP. Cappuccini; e conosciuta non dovea lasciarsi correr libera senza riparo; anzi proteggerfi con far encomi, o col conceder, e confermar grazie alla Comunità Offervante. Ma fe di queste Lettere non se ne trova neppur

una: dunque una tale rilassatezza non vi era.

VIII. Non ebbero pertanto gli stessi motivi F. Paolo Trinci, e la sua... Famiglia Offervante di fegregarfi localmente, come fecero, dal vetufto Conventualesimo veramente rilassato, e F. Matteo Bassi di appartarsi, come sece, dalla Comunità degli Offervanri, non rilassati, come da alcuni si dissero. I veri motivi adunque, per cui fi fegregarono i Padri Cappuccini dalla Comunità Offervante, furono I. Il defiderio di portare il Cappuccio aguzzo, il quale non volea permetterfi dalla Comunità Offervante, acciocche da tutti fi ritenelle l'antica forma di vestimento Francescano, come si ha da tutti gli Storici. 2. La congregazione di grano, e di vino in tempo de'rispettivi ricolti, la... quale facevafi, e fassi dagli Offervanti, dove per l' esperienza si è giudicato, che la fola mendicazione quotidiana di tali cofe non basta in tutto l' anno all' oncito mantenimento de' Frati: la quale congregazione i Cappuccini riputavano contraria alla povertà Francescana (1); quantunque per non con-(1) Vid. Bo ver. ad an. traria fi giudicasse nella Clementina Exivi, e in altri documenti più volte 1532. #.25. allegati. 3. I Sindaci Apostolici, dicendo i Cappuccini, che non gli volevano, ma che il loro Sindico era N. S. Gesù Cristo, Procuratrice la Ss. Vergine, e Sostituto il P. S. Francesco (2). Laddove gli Osservanti aveano, e hanno i Sindaci Apostolici, l'uso de'quali, fecondo la dichiarazione de' Sommi Pon-

(1) Vid. Ro. ver. & Jac. de Ridere 0.31. in Coroll. n.I.

(3)Pag.396. & feg. , & 401. ÷.

(4) Vid. cit. de Riddere inSpecul. Apologo as 31.

tefici più volte riferita nel terzo, e nel quarto mio Libro, non è contrario alla pura offervanza della Regola di S. Francesco. 4. I. Legati coll'obbligo di Messe, i quali non ricevonsi da PP. Cappuccini, ricevendosi soli quelli, che fono fenza obblighi , e ricevonsi da i Padri Osfervanti senza violare la Regola, come si è mostrato nel sopraddetto terzo Libro (3), con più documenti, e colla costante confessione, e dottrina del Ragionista . Anzi ne' primi loro Statuti ordinarono i Padri Cappuccini nel 1529., che fi celebrasse una sola Messa ogni giorno in ciaschedun Convento, cui assistessero gli altri Sacerdoti; e che per la Messa non doveano ricevere alcuna limosina; come fi può vedere nella più volte citata Storia degli Ordini Monastici, Religiofi, e Militari (tom.7. part.5. cap. 24. pag. 176., e 177.) 5. Le fabbriche delle Chiese, e de Conventi, gli utensili, e i Paramenti Sagri, e cose simili, che da i Cappuccini si giudicavano suori de'limiti della poverta Francescana (a). 6. Le Decretali Pontificie, ovvero le due Apostoliche dichiarazioni della Santa Regola, giusta il tenore delle quali si confessano astretti a vivere in purità di qual. 16. ad Regola gli odierni Offervanti, come gli antichi Frati Minori; ma i primitivi Cappuccini rigettarono tali dichiarazioni, protestandosi di voler osservare la... lettera della Regola fenza far uso delle medesime : con che spaventarono molti de' più timorati Offervanti, e fecero, che questi, come dubbiosi della

IX.

(a) Clement Papa VII. dilettis filiis Ludovico de Fossambruno Ordinis Fratrum Minorum profestori , Fratri Capucciato nuncupato , & cjus Sociis , & corum cuilibet . . . . Cam , ficut gecepimus, por pratendentes velle Regulam B. Patrit veftei Francisci ad unguem , juxta ejus

loro falvezza in vivendo fra gli Offervanti, paffaffero a i Cappuccini: la qual cola obbligò i Sommi Pontefici a mettervi opportuno riparo (a).

IX. Or ficcome questi punti principali della separazione de' Padri Cappuccini dagli Offervanti non han che fare colla purità della Regola; così non pare, che una tal separazione sosse necessaria. E quando anche i PP. Cappuccini avessero voluto offervargli per zelo di rigore particolare supererogatorio alla Regola, e alla vetuita Professione Minoritica, poteano farlo fenza rompere l'unità ; come perfuafi ne furono dal Ministro Generale. Vincenzo Lunello, (1) e come l'hanno fatto, ed il fanno i PP. della più (1) Vid. Jastretta Osfervanza, vivendo tutti sotto un folo Ministro Generale; o al più cob. de Rid. i PP. Cappuccini poteano impetrarsi l' elezione de' propri Vicari Generali, enl. Apolog. e Provinciali, a somiglianza dell'antica estinta Famiglia Osservante, senza quest. 150 negare l'ubbidienza affatto a i Ministri dell' Offervanza, e fenza formare pertotam. diversa Comunità da quella de' medesimi, e divider l' Ordine, come in fatti l' hanno diviso. Imperocchè quantunque i Cappuccini, come disse nella. fua Bolla Salvatoris, & Domini nostri Urbano VIII., fieno veri, e indubitati Frati dell' Ordine di S. Francesco per vera, e non mai interrotta linea; perchè fono figliuoli de' Minori Offervanti, ehe per linea retta, e non mai interrotta scendono dal Patriarca S. Francesco, e perchè mantengono la stessa professione di Regola, e povertà degli antichi Frati Minori; contut-. tociò è vero eziandio, come diffe Paolo V., che non furon effi istituiti in tempo di S. Francesco, cioè, in quanto si distinguono da' Minori Osservanti, o

in quanto fanno Comunità a parte. X. Vorrà quì forse alcuno prender le disese delle proposizioni del P. Boverio, e dire, che fu veramente necessario a i primi PP. Cappuccini il ritirarfi dalla Comunità de' Minori Offervanti, effendo questa allora in istato di veramente comune rilaffatezza; mentre non è il folo Boverio, checosì l'accusi, mà l'accusa eziandio Monsignor Marco, benchè de' Minori Offervanti, e nelle sue Croniche la confessa per tale, come può leggersi specialmente nella terza parte delle medesime.

XI. Ha per altro da faperfi, che le Croniche de' Frati Minori oggi Tom.II. con-

ejus litteralem fenfum, & NON DECLARATIONES super illam PER ROMANOS PONTL. FICES Pradecefforee noftroe batteune editas observare, a preprise Domibue Ordinic veftri Fratrum Minorum Regularis Observantia nuntupatorum recedentes .... maximam in ditto Ordine perturbationem fuscitare , & caterie ipfine Ordinic profesioribue , an per ece Regula pradi-Ba ad plenum fatisfiat , bafitandi materiam prabere vifi fueritte , in gravem animi ipforum professornm trepidatiouem . Not volentes perturbationi , & scandalo pradiffis , quantum cum-Demino pofinmat, obviare ... motu proprie ... vobie, & veftram fingalis in virtute fantte Obedieutia, & excommunicationis pana, quam voe , & veffrum fingules , fi prafentibue no-Brie contraveneritie, incurrere volumus ipfo fafte, diffrifte pracipiende mandamus, quateuus de cutere aliquem ex ipfins Ordinic professoribus in Socium, vel Fratrem vestrum , aut novae Domoe , vel loca ad babitandum accipere , abfque Sedis pradifta licentia fpeciali , plenam, & expressam de prasentibus mentionem faciente , unllatenus prasumatis . Apud Vvad. tom. 16. pag. 180. num.75.

Statnimus , & ordinamus , qued nullus ditti Ordinle Minerum de Observantia professor ad domos, & loca dictorum Fratrum CAPUCCIATORUM, quevic pratextu, siuc nostra spe-ciali liceutia se tranescrre poste, & valeat ..... Inbibentes sub cadem pana Excommunicationia univerfit . & fingulie Fratribes CAPUCCIATIS pradiffic , ue aliques diffi Ordinic de Obfervautin profefforet .... recipiant . Paulus III, in Bulla Acrepimus , apud Veding. tom. 16. pag. 381. num. 76.

contengono molte cofe, le quali non furonvi poste da Monfignot Marco, ma da altra persona, e contuttoció appresso le persone non bene informate passano per coste service da Monfignot Marco di Lisbona. Se in esse non forte fate fatte queste giunte, e quette interpolazioni, sofre il detto Prelaro non averebbe avuta la sua medaglia nel frontespizio del volume del Ragionista, non si leggerebbeto i vi flampate molte imposture contra l'Ossevanza; ne si vedrebbet in alcuni capitoli dato con tanto studio, e con tanta persenza a l'inimort Ossevanza a l'

XII. L'Annalida de Frati Minori P. Luca Vvadingo, che avea vedute le vere purgate Croniche del detro Prelato, dice in primo luogo in
lugua latina, che il medefimo circa le cofe di Matteo Baffi, e il principio
de PP. Cappuccini non lafcio feritre fe non che le fequenti parole: Misteo
da Baffi, Vico de Comi di Carpena nell'Umbria, vicino a Monte Feltri,
pre di Abito nel Cavento di Monteformino della Provincia dilla Marca, mino una vita religiofa fecondo le Regole del proprio Iffituto. Effendo fervente
di firito, e avendo im gran zelo della povertà, quando una volta ebbe vedato un cappucio aguazo del Padre S. Francefo, no fece pre fun finibe nell'
amno 1345, e cominciò ad andare con abito femplice a pie nudi. Ma avendo
patite alcune perfecuzioni a capion della movità del cappuccio, portofi R. Roma
alla prefenza di Clemente VII, Sommo Pontefice, per domandargii la literia,
di portare qual cappuccio nella forma finibe a quella del cappuccio, portota
S. Francefoo. Il Papa gli concelette questa licenza per lui folo, e pel fuo Compagno. (1)

(1) Apud VVad+ som. 16.ed. Rom. p.12 207. Gr fcq. n.16.

S. Francesco, Il Papa gli concedette questa licenza per lui solo, e pel suo Compagno. (1) XIII. Così, dice il Vvadingo effer narrato tutto questo satto da Monfignor Marco brevemente nella terza parte delle fue Croniche lib.9. cap. ¿6. fenza far menzione delle molte visioni, ammonizioni divine, e delle opere miracolose, o precedenti, o seguenti, che oggi leggonsi in alcune Edizioni delle dette Croniche, e che furono credute anche da Abramo Bzovio, che le racconta ne' fuoi scritti, sulla sola sede di Monsignor Marco, e forse anche da altri. Di tutti questi Scrittori, soggugne l'Annalista Minoritico, che fono degni di scusa; " perchè s'imbatterono in un cetto finto Marco di Lif-" bona, appresso il quale si leggono tutte le dette cose. Pet lo che ha da , faperfi, che quest' Autore fece la fua terza parte delle Croniche nella pa-,, terna fua lingua Portoghefe nell'anno 1568, la quale in lingua Castigliana , fu stampata in Salamanca nell'anno 1570.; in lingua Italiana in Venezia. " l'anno 1501, tradotta in questo linguaggio da Orazio Diola Bolognese, c , da Alessio suo fratello, dedicata al Sommo Pontesice Gregorio XIV. Nelle " quali Edizioni circa le cose appartenenti al Bassinon vi è altro suori di quel " poco, che noi abbiam riferito. Comparve poi, non so per opra di chi, la » quarta Edizione più feconda, fattane parimente in Venezia appreilo Eraf-" mo Viotto nell' anno 1598., in cui fono state aggiunte, e mutate moltissi-

" me cose; e con grande accrescimento per molti capitoli si spargono dal ca-", pitolo xvi. fino al xxix. le gesta di Matteo, la nascita, il progresso, e l' in-" cremento de' PP. Cappuccini. L' Autore di questa numerosa mutazione non "si manifesta in alcun luogo, nè potè per anche pienamente scoprirsi, d'onde sia uscita una tanto speciosa giunta "su". Or in questa grande aggiunta. appunto è dove leggesi decaduta la Comunità degli Osservanti dal primiero tom.16. ed. foirito e dove gli Offervanti si appellano col vocabolo di Zoccolanti, non. Rem. Pag. mai dato loro in alcun documento autorevole. Si che può vederfi, che l'aggiugnitore non fu nè Monsignor Marco di Lisbona, nè verun altro degli Osfervanti.

(t) VVad.

XIV. Ed essendo così: non può il già detto rilassamento dell'Osservanza, e la necessità di abbandonarla ne primi Cappuccini difendersi neppure colla testimonianza del mentovato Cronista Lisbonese. Anche l'Autore del Libretto intitolato Compendio della vita, virtù, morte, e miracoli di S. Pietro Regalato del Serafico Ordine de Minori Conventuali di S. Francesco, estratto ec., stampato in Venezia nell' anno 1748, appresso Tommaso Bettinelli, può rattenere il fuo cordoglio espresso nella pagina 84. e 85., e conceputo per aver letto nelle Croniche, qualmente,, appena passato un Secolo dall' istituzione , dell' Offervanza, fatta da F. Paolo Trinci, si vide in essa amichilata la. " professione degli Offervanti, che consiste principalmente nella Carità, Umiltà, Orazioni, e Povertà: che i medefimi Offervanti s'allontanavano molto dalla " austerità, e rigore della Regola del Serafico Padre S. Francesco. .. Imperciocchè, oltre l'effere state scritte quelle cose nella Cronica, sol perchè gli Offervanti non più promovevano alle Prelature i Frati Laici, come prima, poffono anche non effer di Monfignor Marco, ma dell'attuto Aggiugnitore . Se dunque l'autore del già detto Compendio ha zelo, e amore per lo spirito, e pel decoro dell' Ordine Minoririco, volga piuttofto i penfieri, i fospiri, e le lagrime a quei calamitoli tempi da me descritti nel primo libro di questa. Apologia, ne' quali la mal' erba dell' antico estinto Conventualesimo sforzavafi di seppellire affatto i buoni spiriti delle Religioni, e faceva guerra contro alla Santità (2). Pianga quei tempi, ne' quali S. Pietro Regalato, veggendo (1) Viditore nascere, crescere, e serpeggiar largamente ne' suoi abusi il detto Conventua- 1. pag. 13. lesimo anche tra i Frati Minori, e gittare a terra l'antica Osservanza del proprio Ittituto, gli fece coraggiosa resistenza; e ne i Conventi di Aquileria, e di Abrojo con fanta vita, e calde preghiere, e altrove coll'efempio, e contutte le premure si adoprò, quanto potè, per mantenerla, per ristorarla, e per propagarla nelle Spagne contro agli sforzi del Conventualesimo. Su questo motivo pianga pure, e finghiozzi col Santo, che piagnerà con ragione.

Ed ecco finito di far vedere, che gli Offervanti della Famiglia nonmai furono separati dall'unità dell'Ordine, nè dal di lui Capo; e che la Comunità degli odierni Offervanti, anche come erede de medefimi, è lo stesso Albero dell'Ordine antico de Frati Minori, fondato dal Patriarca S. Francesco.

Ff 2

CAP.

### CAP. II.

L' odierna Comunità de' Minori Osfervanti è l'istessa vetusta Comunità Minoritica, sondata dal P.S. Francesco; perchè comprese in se medesima tutti i Francesco; per la risorma tornati dal Conventualessimo, o per la risorma tornati dal Conventualessimo all'Osfervanza, i quali prima del Pontiscato di Lione X., e nell' anno 1517. si trovavano nella Comunità dell'Ordine sotto l'immediata gaurissizzione de' Ministri Provinciali, e del Ministro Generale.

RA me ne vengo più dirittamente, che pel passato, contro al falso supposto, su cui bene spesso il Ragionista nel suo volume fonda la mole de fuoi più gravi argomenti; mentre viene supponendo, c qualche volta anche affermando, che l'odierna Comunità de Padri Minori Osfervanti fosse tutta composta di gente nuova, da Lione X. nell'anno 1517. adunata in un fol corpo; cioè dagli Offervanti della Famiglia, nati, (1) Pat. 18. com' egli dice (1), nell'anno 1368.; da i Coletani, cioè, da i Frati Minori. che abitavano in quei pochi Conventi, ne' quali o fi fece, o fi stese la Riforma della Beata Coleta verso l'anno 1406, e dopoi; dagli Amadei, cioè, da i feguaci del P. Amadeo, nati fecondo il medefimo nell'anno 1471. ; da i Clareni, nati nell'anno 1474.; e dagli Scalzi, o del fanto Evangelio, o del Cappuccino, nati nell' anno 1500. Così egli vuol dire nella sua citata pagina; e pretende, che la Fazione Francescana, la quale prima dell'anno 1517. dicevasi la Comunità dell' Ordine, sosse tutta sottopoita a i Maestri generali de' Conventuali non riformati, e che di quella non ne avesse parte alcuna l' odierna Comunità degli Offervanti, allorchè Lione X. ridusse in famiglia particolare fotto l'immediata cura de' propri Maestri i Conventuali non riformati, e commise per sempre l'elezione del Ministro Generale di tutto l'Ordine a i foli Offervanti . Or'io prendo la Comunità dell'Ordine non già in tutta l'ampiezza sua; perchè così comprende tutti quei Frati Minori, che stavano soggetti al Ministro Generale di tutto l'Ordine, onde comprende anche gli Of-fervanti della Famiglia; ma la prendo per quel folo numero di Frati Minori, che pria dell' anno 1517. stavano immediatamente soggetti a i Ministri Provinciali, e al Ministro Generale, senza formar veruna Congregazione, o Famiglia, distinta in qualche modo dal vastissimo numero degli altri Minori esistenti sotto l'immediata giurisdizione de' Ministri. Dalla Comunità così considerata intendo esclusi tutti gli Osservanti, detti della Famiglia sotto i Vicari, gii Amadei, o Amadeifii, i Clareni, gii Scalzi, o del Cappuccio, o del Santo Vangelo ; perchè tutti quelli formanon una certa fiecce di Congregazioni particolari avanti all'anno 1517, quantunque offervafiero la purità della Regola lenza privilegi difigenditivi, e anche prima delle Bolle di Lione X. Ioficero foggetti al Ministro Generale di tutto l'Ordine. Se poi dalla Comunità così considerata efcluder fi debbano anche i Coletanii, apprefio si vedrà. Confiderate conforme ho detto, dicevafi eziandio la Comunità del Conventuali, o fosfe, perchè nell' auge maggiore del vetufo Conventualefino, cioò, verfo il Pontificato di Engenio IV. la maggior parte di quei, che la componevano, erano Conventuali, o fosfe per dilinguerfi dalle altre fazioni di Frati Minori, el quali moa comprendevano alcun Conventuale; ladove la Comunità, prefanel fuddetto fenio, in cui è più propriamente una numerosa fazione, che l'intera Comunità Minoritica, ne comprendeva moltifimi.

Premefie queste avvertenze per convenire al possibile col Ragionista no vocaboli di Comunità dell' Ordine, di Famiglia, e di Congregazioni Minoritiche, farò vedere in più paragrafi di questo capitolo, che tra quei Frati Minori, i quali in virtu delle Bolle di Lione X. nell'anno 1517. restarono a comporre l'odierna Comunità de' Minori Offervanti, molti erano Minori dell' antica... Offervanza, non mai feguaci del Conventualesimo, ma sempre dal di della Ioro professione mantenuțiii nella purità della Regola, senza se dispense circa la povertà, e fenza gli abufi del vetufto Conventualefimo; e molti altri, che lasciato il Conventualesimo si erano ridotti a vita osservante: e questi Minori dell'antica Offervanza erano membra della Comunità foggetta immediatamente a i Ministri non meno che tutti i Conventuali. Donde potrà inferirsi, che ne' Minori Offervanti de' nostri giorni persevera l'antica Comunità de' Frati Minori dell'anno 1517., e degli anni antecedenti fino alla fondazione dell'Ordine; perchè gli odierni Offervanti fon fucceffori della prefata fana, e nobilistima parte di tal Comunità, che in virtù delle Bolle di Lione X. restò fra di loro, e venne accresciuta coll'aggiugner ad essa la Famiglia, e le Congregazioni fuddette di alcuni puri Offervanti.



# S. I.

Nell' anno 1517., e negli anni antecedenti, per tutto il tempo dell'antico estinto Conventualesimo, nella Comunità de' Frati Minori sotto l'immediata giurisdizione de' Ministri erano più Religiosi dell' antica osservanza, i quali non mai accettaron gli abusi, o le dispense de' Conventuali, ma vissero sempre in purità di Regola, come gli odierni Osservanti: e si parla principalmente di quei, che furono appellati dopoi Frati Coletani.

L Dovendo fra i predetti Offervanti ascrivere i Frati Minori, che in progresso di tempo dagli emoli loro appellati surono i Coletani, quasi che fossero derivati dalla B. Coleta, e facessero una Congregazione parti oltre, come gli Amadeitti, i Clareni, e altri, dovrò fervirmi di molto dell'autorità del P. Bonifacio di Ceva, che scrisse l'Opera intitolata Firmamenta trium Ordinum &c. Onde nel bel principio, acciocchè il Lettore conolca, meritarfi nelle prefenti cofe da un tale Scrittore tutta la fede, avverto, che fu egli un Religiofo di nafcita illustre, perchè figliuolo de Marchesi di Ceva, e congiunto de' Duchi di Saffonia (1): fu di provata virtù, di zelo ben difereto, (1) VVad. de e secondo la scienza; conciosache più volte su eletto arbitro di pace fra i Script. Ord. Principi della Francia, che flavano in difcordia: fu fatto Ministro della Provincia di Francia, e Commissario Riformatore delle Provincie di Tours, edi S. Buonaventura, e del gran Convento di Parigi; dove con fante leggi richiamò tutti al tenore di vita più religiofa, e più fana (2). Al medefimo fi troyano indirizzate varie Lettere da Ministri Generali di tutto l' Ordine per (3) VideFir- la Riforma delle gia dette Provincie (3), nelle quali vien lodato il fuo zelo, mam.3.Ord. la sua condotta, e l'opera sua ben riuscita. Era egli Dottore nell' una, e-P.3. fol. 60. nell'altra Legge anche nel fecolo; e nella Religione, oltre l'opera fuddetta (4) Vid. Bi. scriffe un Opera de variis hominum vitiis, stampata in Parigi nel 1518., c. blioth, uni- nel 1715. in quarto: un'altra de Perfectione Christiana, con gran lode di molti, verf. France, e da effo dedicata al Sommo Pontefice Lione X. allora regnante; il Quarefi-

male, e i Sermoni, opere tutte stampate in Parigi nell' anno 1517. Scriffe un-

trattato de scientia. & arte bene moriendi, e un Avventuale (4). Morì in-

Parigi nell' anno 1517., quantunque dopoi nell'Epitaffio al fuo sepolcro per

isbaglio fesse scritto, che morì l'anno 1507. Or questi è uno Scrittore vicinif-

cognominati i Coletani , che questi vide , conobbe , e trattò nella Francia , e

(2) VVad.

ibid. col.1. 6 2. Hyacinthi Salmantic. tome to ed. Matriten. 1732. tv. Bonifacius de fimo a i tempi della B. Coleta, uno scrittore contemporaneo a i Frati Minori Ceva.

per

ció ben'informato de' medefimi: è in oltre uno Scrittore non già della Famiglia Offervante, ma di quei Frati Minori, che stavano fotto i Ministri Provinciali nella Comunità dell' Ordine, e non erano nè Amadeisti, nè Clareni, nè del Cappuccio, o degli Scalzi, o del Santo Evangelio.

II. Venend ora al punto, suppongo collo stesso Ragionista, che nell' Ordine Minoritico, fuori della Famiglia Offervante, nell'anno 1517. prima della Bolla d'Unione di Lione X., vi fossero i Frati Minori, cognominati i Coletani. Suppongo in oltre, che questi non fossero Conventuali, ma vivesfero fenza i privilegi difpenfativi della povertà Francefcana , fecondo i quali vivevano i Conventuali: cose tutte provatissime ne'monumenti Serafici. Dopoi la discorro così. I suddetti Frati Minori Coletani non incominciarono intempo della B. Coleta, ma vi furono anche avanti di essa, come veri succesfori, di fuccessione non interrotta, de' Frati Minori dell' antica Osservanza, incominciata da S. Francesco: e questi Frati Coletani non facevano alcuna. Congregazione distinta dagli altri Frati Minori, che stavano immediatamente fotto i Ministri Provinciali, ma fenza veruna differenza erano membri della-Comunità dell' Ordine, anche in quanto da quelta venivano escluse le Congregazioni particolari tutte di quei tempi, come fi è detto. Poichè dunque i Coletani in virtù delle Bolle di Lione X. restarono a comporre la Comunità degli odierni Offervanti; confeguenza è, che questa Comunità comprendesse una delle parti più nobili della vetusta Comunità Minoritica, esistente sotto la cura immediata de' Ministri .

III. Che i detti Religiofi Offervanti non avessero il loro principio dalla B. Coleta, fi prova per ora colla testimonianza del fuddetto P. Bonifacio da Ceva, che de medefini così feriffe: Avami la B. Coleta, anzi dal principio dell'Ordine sempre vi furono, e continuarono alcuni la vera offervanza della. Regola, e dell'Ordine secondo l'intenzione di S. Francesco: e perciò la B. Coleta, principale Rifermatrice dell'Ordine di Santa Chiara, per divina rivelazione. volle, che i fuci Monasteri fossero soggetti a i detti Offervanti, e a i Ministri, e da loro governati, e non da i Frati separati della Famiglia (a). Soggiugne lo stesso scrittore, che i nominati Minori Osservanti non ebbero il nome di Frati Reformati dalla B. Coleta; ma più tofto effa, e i fuoi Monasteri da quei Frati fortirono il vocabolo fuddetto, e quello della Regolare Offervanza. Nè dee fare impressione, che quei Religiosi fossero detti i Coletani; perchè, com' egli segue a dire, nn tal vocabolo su loro imposto dagli emoli pochi anni prima en'egli scriveste le sue Firmamenta, per mezzo di un certo libello infamatorio, nè mai trovossi nelle scritture di quei Frati Minori (b): dunque non può in essi argomentar novità.

IV.

231

<sup>(3)</sup> Quinime ante illum Bestam Caletan, ima (x a priacific Ordini france (arrunt, creatious commo quitum versa Repula, (x Ordini followstim, from this internation, from this internation. B. Francicci (x properers ille B. Cales, Orlini fui Scale Clera reformative persions, divinar evolutions pressonsis, efficien, (x Minister) fabric, (x pression fast Monsilleria, rigi), (x new per didus (pressus Festers de Famelia voluti, firmamenta trium Ord. la. fommario priviliquium prope fiema.

<sup>(</sup>b) İgitur non Fraires reformati Observanta Regularis ab ea nomen accipiunt (ideft; B. Colcia), sea 15sa ab igis Fratribes numen reformationis, & Observantia Regularis

232 IV. Che i Frati Coletani non formassero alcuna Congregazione particolare, a guifa degli Offervanti della Famiglia, o degli Amadeiiti, e di altri, è affermato costantemente dal sopranominato contemporaneo Autore delle-Firmamenta, ed è provato eziandio col discorrerla così. Quando Giulio II. diede in luce il Breve convocatorio del Capitolo generalissimo, in cui ordinò a tutti i Frati Minori, che formavano Congregazione neutrale, cioè, distinta da quella, che diceasi Comunità Conventuale, o Comunità sotto i Ministri, e da quella, che dicesi Famiglia Offervante, l'unitsi totalmente o alla Comunità predetta, o alla mentovata Famiglia; fra le Congregazioni neutrali nominò nel suo Breve anche i Coletani. Ma l' Autore delle Firmamenta, spiegando il seuso di quel Breve, affermò, che i Coletani per isbaglio soltanto erano ivi stati nominati. Conciosiachè il Papa in tal Breve comandava il doversi unire o colla Comunità Conventuale, o colla Famiglia Offervante, a quellefole Congregazioni, che non erano del Corpo, e dell'ubbidienza nè de' Conventuali, o de' Ministri, nè de' Frati della Famiglia, ma vivendo neutralmente, faceano da per se i loro Capitoli, e le loro adunenze; ma non lo comandava a quei Frati Minori, i quali erano, e fono del Corpo, e dell'ubbidienza o de Conventuali, o della Famiglia; perchè altramente il Breve conterrebbecontraddizione con se medesimo. E' poi cosa notoria, che in tutto l'Ordine non vi è, nè mai vi fu Congregazione alcuna di Coletani, la quale vivessevita neutrale, facendo da per se i suoi Capitoli, e i suoi congressi, senza le quali cose nè dicesi, nè può esser Congregazione veruna. E così, agitatasi una Caufa fopra queste materie, fu poco fa fentenziato dal Reverendisfimo Cardinal Protettore dell'Ordine: perciò senza bisogno, e in vano nel Breve di Giulio II. fra le Congregazioni, alle quali è comandato l'unirfi ad una delle due parti accennate, nominati fono i Coletani (a). Così questi letteralmente ragiona, e riferisce quello Scrittore. Che se il punto, il qual doveva da meptovarsi, fu deciso dal Cardinal Protettore, dopo agitata la Causa, questa decisione potra fenza fallo servirmi di proya, ed esentarmi da più molesta... fatica .

V. Nondimeno ascoltiamo anche un poco il medesimo Scrittore, il quale dice, che il nome di Coletani, dato a quei Frati Minori della Comunità, era loro non proprio, come non proprio nome degli Offervanti della Famiglia

pecipit, & retinet, ut patet. Nam folim a quibustam amulis, a modiso tempore citra, per quemdem libellum diffamatorium isud nomen Coletanorum in quibustam locis impertiaenter, G improperiote vulgatum eft; nec unquam in litteris ipforum Reformatorum inventum eft. Idem Auctor Firmament. ibidem .

(2) Item in dillo Brevi pracipitur fub gravibut cenfurit, & panis Fratribus Congregationis de Clavinis , & Amadeix , de Coletanis , & aliis , ut infra unius anni terminum alteri parti , videlicet , Conventualium , vel de Observantia , seu Familia adbereant , & feuniant. Ubi advertendum , quòd issud de Congregationibus ibi necefferib accipiendum eft , & fuit de Congregationibus neutralibus, qua videlitet non erant uce de Corpore, & obedientia Conventualium, vel de Familiat quia aliàs Breve sibi contradiceret.... sed netorium est, quod in toto Ordine nulla ell , nec unquam fuit aliqua Congregatio Coletanorum , neutrali modo vivens per se, & Capitula, seu Congregationes suas per se faciens, sine quibus non dicitur, nec est Congregatio talis; prout in quadam Causa, super bis mota, nuper sententia... tum fuie a Reverendife. Ordinis Protectore ; ideo fuperflut , G fruffra ponitur ibi ( ideft ... in dicto Brevi Julii II.) de Congregatione . . . Coletanorum . Ibidem .

233

era quello di Zoccolanti, o di Frati della Bolla, cioè, della Bolla Eugeniana. in virtù di cui la Famiglia si eleggeva i Vicari de' Ministri, Ecco le di lui parole: Se alcuni Frati nell' Ordine, per modo d'improperio, contro la loro propria volontà, o in altro modo sono appellati Coletani, non per questo sono separati dall'una, e dall' altra parte, (cioè, dalla Comunità, e dalla Famiglia) nè fanno nell'Ordine da per loro una Congregazion neutrale, nè cessano de esser dell' Osfervanza Regolare ... e del Corpo, e dell' ubbidienza de' Conventuali , o de' Ministri: conforme i Frati della Famiglia non cessano di appartenere al Corpo, e all' ubbidienza de Frati dell' Offervanza, o della Famiglia, quando da alcuni, e anche da i Sommi Pontefici in varie Lettere Apostoliche, sono appellati Bollisti, il che ancor essi hanno in abborrimento, o quando sono appellati Zoccolanti, a con altri vocaboli da loro abborriti , giufta la diversità de paesi . Soggiugne dopoi, che i Frati, i quali dagli emoli aveano fortito il vocabolo di Coletani , abborrivano il nome di Coletani, e in ciò aveano più ragione de i Frati della Famiglia, che abborrivano il nome di Frati dalla Bolla, o di Bollisti; perchè i Frati della Famiglia da lungo tempo (cioè, dal tempo di Calli-Ro III. ) sono stati appellati più volte in varie Lettere Apostoliche Frati della Bolla; ma i sopraddetti altri Frati (fino a quel tempo di Giulio II.) non mai erano stati detti Coletani, cioè, nelle Lettere Apostoliche (a). Resta pertanto conchiuso, che i Coletani non fossero una Congregazione particolare, distinta dalla Comunità dell'Ordine, e dalla Famiglia

VI. Or mi refta da provare, che i súddetti Frati Minori fosfreo immediatamente foggetti a i Ministri delle Provincie, e dell'Ordine, come le altre membra della Comunità, e come gli stessi vettuti Conventuali. E può Sacilmente provardi colla Bolla Devete, de comenta i Niccolo V., della quale conferva un'autentica copia il P. M. R. Definitor Generale Marcantonio Gravois de Minori Osfrevanti Ricolletti, Postulatore della Causa della Beata Coleta; mentre in detta Bolla fi legge, che avendo voluto la detta Serva d'Iddio, che le sue Monnoche vivessiro nella Regolare Osfrevanza, voluto aveva caizadio, che dovellero elleno esse generate da i Frati Minori di alcuni Conventi, requali si vivesa im offrevanza Regolare, Javia Sempre la speriorità del Maridio del P. Visitatore destinato al governo di dette Montane. Minori di cietto di munero de Frati, viventi nella Regolare Osfrevanza, come sopra, fossi per petatato al Ministro Provinciale, e questo Ministro fosse tenuto a confer-

(3) Item fi aliqui Fratre in Ordire, por modum improprii, ientra funt voluntatum, vol alidi votentum Celtani, non funt propieras fiparati sh strappu perit (nempe, a ton alidi votentum Celtani, son funt propieras fiparati sh strappu perit (nempe, a conventualibus, & a Fratrius de Framilia) nos facinut de per fe Congregatismo meuraleum (de Corpere, de shedientia Conventualium, sion Ministerium a Sicus nos Fratret de Baulit de Corpere, de shedientia Conventualium, sion Ministerium a Summit Poulifeitum in diversita literatum de Osfervantia; face familia, viden a quilosfidum quitam a Summit Poulifeitum in diversita literatum de Osfervantia; face familia, viden a quilosfidum quitam assumit de Secusia, de disti diversita depositativa vecentum de Baulit; que militer chen Consentur de Secusia, qui del milite chem Consentur de Secusia de Baulit; a come a longe tempere (empe tule Poulifeitum Califili III.) sigé de Familia pore diverse distrare depolitica... platet vocati funt de Baulit; situ on anuequem de Calcinative vesti funt lobera.

Lib. VIII. Cap. II. S. I.

marlo (d.). Dopoi può provarti colla Bolla Regimini univerfalti Ecclifia dello Refio Niccolò V., in cui dopo aver detto, che gli Offervanti Colcumi erano flati fempre foggetti ai Minitri delle Provincie, e dell'Ordine, e dopo aver inferito, che quei della Famiglia in vigor della Bolla Eugeniana gli pretendevano foggetti ai loro Vicari, dichardo, che i medefimi Coletani non vemifero comprefi nelle Lettere di Eugenio, e nelle efenzioni concedute agli

Offervanti della Famiglia (i).

VII. Di fimil forza per la ftefla prova è la Bolla di Callifto III. Regimii univeriglati Ecclefie ; conciolache il Papa, dopo aver in cila rificitto quel che Niccolò riferi nell' antecedente (ita, circa la vetulla conficetudine de Co-letani di tar foggetti immediatamente a i Ministri della Comunità, e circa le pretensioni degli Offervanti della Famiglia, che volevano foggettargli a i proppi loro Victari, foggiugne: fishilizamo, determizimo, e ordinarmo, chettutti Frati Offervanti della Provincia di Borgogna, i quali fecondo i tempi dimorano dertro i limiti di quella, fiano tenuti i flare foro l'ubicitarda, kizcura, la visita, e la cerrezione del Ministro Generale, del Ministro Provinciale, e de Custos, conforme foderamo stare prima dell'emmazone (falle Bolla Engeniana per gli Offervanti della Famigia) e fecondo i regolari loro illitati, e che da tali Ministri e Custos debano cilir governati, e retri (c). E tale altreci è la Bolla Religiosom vitamo di Pio II., in cui fi nominano 12. luoghi, o Con-ven-

Pontific. ann. 1. Ex authen. exemplari ut fupra fervajo .

(b) Qual licit Fratter, aum Dambur, Eremberit, of leit praktitis Generali, of Pravincishus Ministri, alique superivatus Urlain Statemen... from pre entimal placific enforcement plantier, alique superivatus Urlain Statemen. Ordinit profiferer de Objer entime measualit aliquidem Minarum Ordinit profiferer de Objer... not me Fratter de Objervantes in Generalit Ministrie, de manistra de Generalit Ministrie, de manistra de Generalit Ministrie, de manistra de Generalit Ministrie, de mirrom Supprison mobilettate highesti, et quant son ex profices propris, quabra re quintem superior superior quadre en emine, presentat et time the excummentation for, et nime visions expolite presentation of the manistra de entre de profite autoritation. Nes igitor ... Manigitation de entre de

(c) Sand yo parte dictlerum flirmom un'turfurum Fratron de Offernatia museupatam, Ordinis Fratron Minorum Propincia Burgundia... muge cubita petiti continhats, qu'id litri tipi retrastiis tempenhas ple decleratia, for egimine diteforum fitomu viufdem Protonia Provincialis Munifer, fo alimmo Pralaturum diti Ordinis... degre confavor... Part stame a quinfalam annis vieta, poliquam annuali diti fratre etitum de Operannia,

zeu.

venti di Frati Offervanti, dalla Beata Coleta destinati alla cura delle sue Monache; e dicesi, che quei Frati erano stati sempre sotto l'ubbidienza de' Ministri , e che così desideravano di mantenersi; e dichiarasi , che la Bolla Eugeniana della foggezione immediata a i Vicari Offervanti apparteneva a i foli Offervanti della Famiglia, nè obbligava quei, che non volevano partirfi dall' immediato governo de' Minitti della Comunità, come non lo volevano i Coletani (a). Questi dunque stavano, e volentieri stavano soggetti a i Ministri delle Provincie, e dell'Ordine, come i Conventuali dispensati: e quantunque fossero Minori Osservanti, perchè ritenevano l'osservanza della purità della... Regola senza servirsi di alcun privilegio dispensativo; nondimeno erano membra della medefima Comunità, come dittinta da ogni particolare Congregazione Minoritica, di cui erano membra gli stessi Conventuali non riformati.

VIII. Quindi è, che Lione X. nella fua Bolla Ite & vor, dando la. norma, che per quella volta foltanto dovea offervarsi nell'elezione del Miniitro Generale di tutto l' Ordine, il quale assumer si dovea da' foli Frati, edel numero de' foli Frati Offervanti, o viventi nella purità della Regola fenza l'uso delle dispense, ordinò, che la detta elezione si facesse da i Miniitri, e da' Cuitodi della Comunità, i quali erano in purità di Regola, e da i Vicari, e da i Dilcreti della Famiglia Offervante, dichiarati perciò Ministri, e Cuttodi. Ma poichè in più Provincie, nelle quali i Ministri Provinciali erano tenaci delle dispense, e non riformati, cioè, non offervatori della purità della Regola, erano alcuni Conventi, ne quali fenza uso di privilegi dispensativi menavasi vita oslervante; perciò lo stesso Papa determino, che per quella... sola volta i Frati de predetti Conventi eleggessero due per Provincia del loro numero, i quali dovessero dare il voto nella elezione del Generale, in vece de' loro Superiori Provinciali , che , per effer Conventuali , non dovevano aver voce alcuna nella medefima. Indi facendo paffaggio il Papa alle Congregazioni particolari Minoritiche, le quali, oltre la Comunità fopra descritta, e la Famiglia Offervante, allora trovavanti nell'Ordine di S. Francesco, nominò folamente le Congregazioni degli Amadeitti, de' Clareni, e del Santo Evangelio, detta eziandio del Cappuccio, e degli Scalzi; e a i Religiosi di queste tre Congregazioni concedette, che per quella fola volta nella prefata elezione del Ministro di tutto l'Ordine avessero tre voci per ciascheduna. delle Provincie, nelle quali avevano Conventi; di modo che dessero il voto tutti i loro Vicari, e oltre questi lo dessero anche due altri Religiosi per cia-Gg 2 tche-

feu Bulla nuneupati . . . pratendentefque diftos Fratres ab Obedientia Miniffri , ac Pralatorum pradectorum exemptos fore ... Nos igitur ... flatuimus, decernimus, & ordinamus . quod omnes, & finguls ... infra limites ejustem Provincia pro tempore commorantes , sub obedientia , eura , vifitatione , & correctione Generalis , & Provincialis Miniffri , & Cultolum , prout alias ante emanationem Gre. confueverunt, ac jufta regularia inflituta bujufmodi teneantur degere, eifque fubeffe. G ab eis regi, & gubernari debeant , & teneantur . Callixtus III. in Bulla Regimini universalis Ecelefia, ibidem fol.39. a tergo c.l.1.

(2) Qui ab in tio ... fub obedientia Generalis, & Provincialium Ministrorum difti Ordinis , corumque Officiariorum , Prout jubere dignoseitur S. Francisci Regula , vinerint , prout veriere intendunt .... decernentes litteras , & ordinationes praitftat ( Eugenii IV. ) qua Fratres de Observantia nuncupatos, sub Vicariis degentes, duntaxes concernunt, ad eot, qui noluerint, ut prafertur, non extendi voluiffe, atque velle. Pius II. in Bulla Religiofam vitam, ibidem fol-44. 2 tergo.

scheduna delle dette Provincie. Tale senza fallo è la disposizione della mentovata Bolla sis 67 vos, come può chiaramente conoscersi dal testo della medessima (a).

IX. Ed essendo così, or io dimando, se può credersi, che quel Papa. facesse un torto manifesto a i Coletani, escludendogli dall' elezione del Generale di tutto l'Ordine, dalla quale non escluse veruna Congregazione, la... qual vivesse nella purità della Regola? Certamente i Coletani allora vi erano, e vivevano nella predetta purità; mentre di essi sa menzione il Papa nella... stessa Bolla Ite & vos, allorchè vuole spiegare, quali Religiosi in tal Bolla egli comprender intenda sotto il nome di Religiosi risormati, e di quelli, che osservano la Regola di S. Francesco nella sua semplicità, cioè, senza dispense. Dice, che intende di fignificare, e di comprendere gl'infrascritti, cioè, gli Osservanti, tanto quei della Famiglia, quanto i Riformati sotto i Ministri, gli Amadeisti, i Coletani, i Clareni, gli Scalzi, o altri simili, comunque si appellino, i quali con purità, e semplicità offervano la Regola di S. Francesco; de' quali tutti facendone un fol corpo, gli uniamo insieme per sempre (b). Ma seallora vi erano i Coletani, e vivevano fenza dispense contro alla semplicità della Regola, cioè, senza l'uso delle rendite, e senza l'uso delle successioni ereditarie; certa cosa è, che sarebbero stati un po' aggravati da Lione X., qualunque volta avesser eglino formata qualche particolare Congregazione; mercechè la fola loro Congregazione sarebbe restata senza voce all'elezione del Ministro Generale di tutto l'Ordine, e tutte le altre l'avrebbero avuta,

(a) Quo verd ad electionem futuri Ministri Generalis proximo felto Pentecolles in Conmentu de Araceli de Urbe, juxta aliam noftram ordinationem in litterit in forma Brevit tontentam, selebraudam, flatuimus, omues Ministres, 😉 Custodes reformatos, ae Vicarios, 🚱 Diferetor Fratrum de Obfervautia, feu Familia , distam electionem debere selebrare . Et us Prafata elellio Ministri Generalis, qua sesundum pradictam Regulam a Ministris Provincialibus , & Cuffodibus fieri debet , libere fesundam intentiouem ejufdem Rezule , & abfque quovis scrupulo selebretur, deslaramus omnes Provinciales Visarios Fratrum de Observautia, seu Familia, veros Ministras effe, ipfofque ad effectum electionis bujufmodi in Ministros ordinamus, & inflituimus; Diferetos etiam ipforum deslaramus effe Cullodes . Quo verd ad alios Fraires reformator, volumur, quad in Provinciis, in quibut Ministri pro nunc uon sunt reformati, net pro reformatis babiti, sub quibus funt aliqui Conventus reformati, duo Fritres electi a prafatis Conventibus reformatit ... voces Minifrorum uon reformatorum, quantam ad prafatas Provincias, pro bas vite duntaxat , suppleant : Fratribus verd de Congregatione Fratris Amadei, de Clarenis, de Sansto Evangelio, seu Capueio, pro fingulis Provinciis, in quibus habent Conventus, ultra suorum Vicariorum votes, duas voces pro bae folum vite toneedimut? quam quidem eledionem a prafatit Fratribut de bujufmodi Generali Ministro faciendam . ta. nonicam secundum Minorum Fratrum Regulam, ae formam a B. Fraucisco in Regula tradisam, effe definimus, & etiam deslaramus. Leo X. in Conftitut. Ite & vos. apud VVading. 10m.16. pag.44., & 45. U.13.

(b) Festivia quia de Reformatis, es pur, fo funțiitie Regulum B. Fenniții biujuguid offereaulius (per faitui in penedulius, of poquatium mentă babetur; volumus
de offereaulius (per faitui in penedulius). O funții Regulum S. Feaniții biujument offereaulium, esperbendi ummer, fo funțui in siefații pius vielitei, Oofereaulie, obie de Feaniția, quidu reformates fab distilitii; as Featur dendici de Celetanie, Clerenie, de 2016 Evageție, fin Capuiri, as Offeneteste namapates, an alia funit; quatumque alia neuise aunospeatur și Regulum isfam B. Featuiții juri, fo funțiieire observant ex quibus arubus funțui summ Caput infimul faituieire, oșilem da invitur perțeivi vanibus

Zbidem pag. 46.

Lib. VIII. Cap. II. S.I. 237

come già si vide. Manifesto è dunque, che i Coletani non formavano alcuna Congregazione particolare, ma stavano immediatamente soggetti a i Ministri dell'Ordine, e delle Provincie, nelle quali avevano Conventi; e che ad effi, come a tutti gli altri Offervanti foggetti immediatamente a i Ministri venne conceduta voce nella fuddetta elezione, allorchè Lione volle, che a dar il voto per quella concorressero i Ministri, e i Custodi riformati della Comunità; e dove fossero stati alcuni Conventi sotto Ministri non risormati, ivi due... Frati per ciascheduna Provincia eletti sossero da i Conventi, e dal numero de' Riformati, cioè, di quelli, che offervavano la purità della Regola, e quei due dessero il voto nella presata elezione del Generale, in cambio de'loro Ministri non riformati, cioè, tuttavia Conventuali. Tanto ha da dirsi, se non fi vuole, che da quel Sommo Pontefice foise satto un torto senza motivo a i Coletani. Che se così vanno le cose, ecco che nell'odierna Comunità degli Offervanti restarono a comporla quei fani membri della vetusta Comunità dell'Ordine (presa nel già dichiarato senso, in cui esclude le Congregazioni fotto i Vicari) e che per conseguenza ella è legata colla Comunita vetusta, per mezzo de medefimi vetufti Offervanti, i quali erano membra di quella, e senza partirsi nè dalla professata Regola, nè dalla politia, o forma di governo, in cui si erano mantenuti fino all'anno 1517., in quest'anno restarono membra della Comunità degli odierni Offervanti.

### S. II.

Co i Coletani, erano nella Comunità dell'Ordine fotto i Ministri molti altri Religiosi Osfervanti, per mezzo de' quali su in essa sempre continuata l'antica Osservanza della Regola di S. Francesco nella sua purità, cioè, senza le dispense del Conventualessmo, sino all' anno 1517.

L JU già più volte fatto palefe ne'premedi miei libri, che da S. Francefco Fondato fu l'Ordine iun cella purità della Santa Regola, e che le difpenfe dell'ufo delle rendite, e delle fucceffioni ereditarie non fono fecondo l'intenzione del Santo Pariracta, niè furono concedute finche fie geli vivente fra Mortali: confefiandofi dagli Scrittori della parte opporta, e dal Ragionitta medefino, che prima del Pontificato d'innocenzo IV. non videro elle lauluce; e avendo io provato, che non la videro innanzi l'anno 1410. Le fleffe difpenfe appunto fono quelle, che vanno efclamando di non effer elleno fecondo lo ltato, in cui dal Serafico Fondatore incominciata fu, e piantata. La Comunità Minoritica, ma di effer fopravvennte a rialfar quel rigore, che fecondo la Regola, e la primaria tilituzione del Santo, tener fi dee da Refigio fi Francefezani. E' anche noto da' medefimi libri; che, giutala de divine.

parole dette da Dio al fuo buon fervo Francesco, non mai mancati sarebbero nella Religione, piantata da lui, gli Offervatori finceri di quel fanto Ittituto, e che nascer gli avrebbe fatti l' Altissimo anche dalle pietre, quando fossettato necessario. Fa d'uopo altresì rislettere, che il Conventualesimo, contrapposto alla Regolare Osservanza, ebbe per carattere, o nota di diffinzione due cofe: una, che non formava stato Religioso, ma il devastava; e fu la. corruttela de' costumi, o la peccaminosa rilaitatezza di quei Frati, che fenza verun privilegio dispensativo partivansi dalla purita della Regola, col ricever campi, vigne, e altre rendite, contrarie al proprio stato, e con altre indegne maniere: l'altra, che formava stato Religioso, e questa nell' Ordine Francescano furono le dispense Apostoliche di poter aver l'uso delle suddette rendite, e dopoi di poter eziandio succedere nell'eredità: in guisa che Frate Conventuale, pria delle difpenle ottenute, solea fignificare un Frate di vita rilassata, e dopo le dispense fignificava o un Frate rilassato insieme, e dispenfato, ovvero soltanto dispensato: benchè coll'andar del tenipo un tal nome dato fosse alle volte anche agli Osservanti fotto i Ministri della Comunita .

folo perchè co i Conventuali Tacevano quefti un fol' ovile fenza vertuna feparazione, convenendo con elli a i medelimi Capitoli, e vivendo foggetti inmediatamente a i Minifiti medelimi; per le quali cagioni partecipavano ell'idel nome, ma niente aveno della fodanza inaportata dal Conventualelimo; mentre in foltanza erano Minori Offervanti, cioè, fenza gli abufi, e le difipenfe, che cofilitivano, e caratterizzavano il vetudio Conventualelimo, contrappolto

all' Offervanza.

II. Or che di questi Osfervanti ne sieno sempre stati nella Comunità dell' Ordine fotto i Ministri avanti l'incominciamento del Conventualesimo, non può da veruno negarfi, nè metterfi in dubbio; perchè anzi allora ogni Frate Minore era degli Offervanti: che poi nella predetta Comunità ceffaffero eglino del tutto, fenza restarvene un buon numero, allorche nacque in essa il Conventualesimo; niuno me I farà creder giammai: Perocchè non so persuadermi, essersi tanto stesi o gli abusi, o le morbidezze de' Conventuali, che nella Comunità, cioè, nella più numerofa fazione Minoritica restaffero in alcun tempo estinti in tutt' i Frati i buoni spiriti, che pura mantenessero la vita Francescana, come desiderato avea il Santo Patriarca, e come il Signore Iddio voleva, che pura fempre in alcuni si conservaste. Conciosiachè non. perderonfi fra gli antichi popoli del tutto i buoni fpiriti di religiofità, quando apparve anche generalissima la corruttela. Non tutti surono annegati nel diluvio gli uomini; non tutti gl'Ifdraeliti furono idolatri nel deferto; non tutti quei delle dieci Tribù smembratesi dal soglio, e dallo scettro di Giuda inchinaronfi a Baal: nè tutti andarono agl'infami vitelli di Geroboamo: nè di tutti gli Ebrei adoratori del vero Dio, e cuitodi dell'antica pietà, reitò per alcuntempo del tutto priva la Terra promessa, per quanto inventasse Geroboamo, incrudelisse Giezabele , seminasse le stragi Manasse, saccheggiassero i Regi dell' Affiria; e in barbara fervitù, quai greggi di miferi armenti, da i Niniviti, e da i Caldei condotte fossero le 12. Tribu divice in due regni, coll' esterminio eziandio della fanta Città, e del facto Tempio di Gerosolima . Perocchè ne' fervori delle perfecuzioni Samaritane, Elia, ed Elifeo aveano i loro segnaci; ad Elia su detto da Dio, che settemila sedeli era per mante-

239

nerfi in Isdraele, i quali non si erano piegati a Baal (a); e ad Eliseo andavano (1) 4. Reg 4. nelle Calende, e ne' Sabbati i buoni Ebrei alle adunanze facre (1). Anzi quando già fotto Salmanaffare erano state portate in barbara servitù per le-Provincie del Regno di Ninive le dieci Tribù, foggette al tronò di Samaria, trovò nelle terre di effe Giofia Rè di Giuda certi refidui di Popolo Ebreo, da i quali ebbe qualche ajuto per ristaurare il Tempio del Signore (2). Pari- (1) x. Parmente quando in Babilonia fchiavo piangeva il popolo Ebreo ubbidiente allo 34-9fcettro di Giuda . erano rimafte ne Paesi di quelle Tribù alcune persone a. custodire i luoghi, e gl' istituti antichi meglio che potevano: e se fuggirono queste nell'Egitto, ucciso Godolia, per timore, che non tornassero i Caldei a vendicarne in esse la morte, presto cessato questo timore, alla lor Terra nativa fecero ritorno; ed ivi alla meglio nel luogo del Tempio continuarono l'offervanza de' facri riti: onde dalla Profezia di Baruch abbiamo, che... l'anno quinto da che Gerufalemme, fotto Nabuzardan Principe della milizia Caldea, era stata fagrificata alle rovine, a i facchi, ed agl'incendi, gli Ebrei nel luogo stesso del Tempio di Gerosolima avevano un po' d'Altace, aveano Sacerdoti, e Popolo, che ivi, per quanto potevano, tuttavia offervavana l'antico culto, è le facre Cirimonie della Legge (3). Potè far molto l'Aria- (3) Baruch. nesimo, e molto poterono le altre Sette ereticali; ma con tutto questo non ". mai poterono estinguere i membri dell'antica Chiesa di Gesù; anzi veder gli dovettero anche in quegli stessi paesi, ne'quali maggiormente trionsava, e trionfa il loro errore. Che non fece contro gli adoratori del vero unico Dio l' empietà del Rè Antioco, e de fuoi fuccessori, la crudeltà di Nerone, e di

feme, onde i Critiani moltiplicavaní (b):

III. Attef quefti, e altri bellifimi efempj, da quali ci fi fa conofoere, che non è cofa ordinaria, ne facile alla delicatezza, alla perfidia, e al vizio l'inondare talmente, dove per l'addierto fioriva la virto, che redi quelo del rutto firpata, e fenza paefe; non fo perfuadermi, che il vetufo Consenualefimo, così quando confifteva i porti abufi, e non formava flapo alcuno di Religiofi, come quando confifteva eziandio ne Privilegi delle rendite, delle fuccellioni ereditarie, e formava qualche fatro dilitto da quello degli altri Religiofi dell'Ilittoto medefimo, detti gli Offrevanti, si fattamente occupaffe, o forpredeffe la Comunità Minoritea, che non lafciaffe ne efficaverun Convento di Frati, nel quale fi manteneffe l'antica Offervanza, e dificipina. Dagli Storiografi appellato fu eggi una pette im pur anolic la

tanti altri Imperatori Gentili? E pure contro a i primi fi mantennero i dettri adoratori per mezzo del valore de gloriofi Maccabei: e contro a i fecondi fi confervariono col proprio Ioro fangue, benedetti fempre dall'Attifilmo, che non volca vitoriofie le parti Infernali, talmente, che porè ferivere Tertullano, effer yani gli sforzi della crudeltà degl'Idolatri contro i Fedeli; crefer più di quelti il nimero nelle perfecuzioni; e che il fangue de Martiri crea il

(2) Et develinquem mibi in Ifeael feptem millia viverum, querum genua non funt incurrait ante Bail, de vonne us, quel non adrevoir com olcul un moran. «, Revico.v.). S. (b) Net quiequem profest exquisitor aquere cruditar volves, illectiva el mora is felte. Plates eficimur, quaties metimur a volvis. Semen est fanguis Christianovam. Tertullianus in Apologotico ad Imperators.

peste per l'ordinario non rende assatto desolate le Provincie. Fu detto una

mal

mal'erba; ma questa non suol assatto impedire la buona. Fu qualificato per distrativo de' buoni Spiriti gai non trovasi, che in tutti i buoni Spiriti gai avessi eviteria. Si disi un nimico, il qual facea guerra contro alla Santita; ma non credó, che la sina guerra fossi più fiera di quella, che contro agli anichi: Fedeli siscevano gii Antiochi, e contro al Critinamiemo gl' Imperatori Gentili: anzi la guerra del Conventualessimo esse de dova men sorte; perchè es sino attentati era minacciato, e ripreso da i Papi, da i Cardinali, da i Principi, e da i Superiori degli Ordini Religios. Dunque non avvia certamente prevaluto in tutti i conventi della. medessima; incontrato fi sarà ne suoi Maccabei, e trovati avrà i Religios Louit, che non avranoa accettate nè le sie risilastezze, e sie le su della ettatezze.

IV. Tanto ci fanno credere non folamente le allegate rifleffioni, ma in oltre anche i documenti positivi. Conciosacchè quando la B. Coleta incominciò la riforma dell' Ordine di Santa Chiara, come fa fede l'antico scrittore del più volte citato Memoriale dell'Ordine, trovò nelle parti della Francia, della Fiandra, nelle quali fece da Riformatrice, alcuni Conventi di Offervanti, da i quali fu ajutata nell'opera, e a i quali volle sempre soggetti i suoi Monasterj. E gli Osfervanti di quei Conventi non erano sottoposti a i Vicarj della Famiglia, ma bensì a i Ministri delle Provincie, e dell' Ordine; ed erano rifoluti di fempre mantenerfi dal canto loro nella predetta foggezione a i Ministri (a). Lo stesso Scrittore sa fede, che della qualità de sopraddetti Frati Minori ne fiorirono molti nelle parti di Francia, e particolarmente nella... Provincia di S. Buonaventura , tra i quali fu anche il B. Padre F. Errico di Balma, Confessore della B. Coleta (b). E che questi non fossero riformati dalla fuddetta Riformatrice, ma più tosto fossero a lei di ajuto nella riforma delle Monache, fi ricava eziandio dal P. Wadingo (c). E per tornare al Memoriale fopra citato, ivi leggiamo celebrato il nome di più Religiosi Osservanti; con loggiugnersi (d), che chiari, come i mentovati in quel Memoriale, furono MOL-

(a) Elfem gangut tampoi but classit Virge illa praclura .... Roata Store Clatas Pracuita Francia... ap amirandi pracligit. & fightin pravili et Domino Den, & fa fummo Pantific quaft eacht, experimentame foi Ordini & Clara fab prima Regula a S. Francisco fit. Sanda Clata ratalat, in Canovanto Stoream Billanton Provincia & Sanovanetata indocurio qua fab regimin a, & cusa Fratum illusum Obfervantium, qui fab Regulari bedienti a, for anno menaficant, & fab decidentia kindirama fomities flare, & preference cluit great fibi a Domina recelatum , & glorium furfe dictur. Apud Firmamonta trium Ord. parts. folka, a tergo colt.

(b) Eistem tempozibus in paetibus Gallicanis clarucrunt multi Venecabiles, & Sansti Patres, vitas, & destrina infigues, & praciput in Provincia S. Bonaventuca, & Francia, inter quas claenis ille Bestus Patec F. Hemicus de Balma, vir magna contemplationis, & scientia, qui fuit Consesse illius Venerabilis erformatricis Octainis. S. Clara Sorocio Colta

lbidem . 1

(c) Inter alios adjutores virtute conspicuos, quos Dominus in Reformationis bujus initio ei adjunxit (nempe B. Coleix) fuit etiam Patee Venerabilis Henricus de Balma, vie magna

Religionis, & integerrima Vita. VVad. tom.9. pag.33. n.ta.

(d) Jatro quoi etiam claruit P. F. Joannina de Convenu Dela, vie exteitura, G Des évoura, G Sadiur, Feate Joanne Matonit; F. Josebinu Maque, viei dessieres, Sanditute, G fetonita illuffere; necono Feater Defleriu Lobacingu..., om muit alti, quoi Pro Oferocasia Regulari, Joh Minitersom decidentei, juste Regula formam, ibiden muitenedam cum fait fempe militati fost, melatet unquam recipret della exemptiones Concilii Confinatiofre, A pud laudus Efformamenta. MOLTI ALTRI, i quali sempre combatterono co i suoi, per mantener l'Osfervanza Regolare sotto l'obbedienza de' Ministri, giusta la sorma della Regola, non mai volendo rictore l'esemzioni del Concillo di Costanza (cioè l'estenzioni dall'immediato governo de' Ministri, in virtu delle quali i Frati della Famiglia

erano immediatamente foggetti a i Vicarj).

V. Ed è tanto certo effere stati della Comunità, soggetta a i Ministri, e non della Famiglia i già detti Offervanti, che il Convento di Dola effendo stato posto, senza il consenso de' suoi abitatori, nel memoriale presentato al Concilio di Costanza, a nome di alcuni Offervanti di tre Provincie Francesi, ed essendo restato, come gli altri de ricorrenti, sottoposto immediatamente a i Vicari Offervanti, si empi di rumori, e si risentirono gli Offervanti abitatori del medefimo, e protestaronsi, che non avean che fare nel presentato memoriale (a). Per la qual cosa Martino V. nella sua Bolla Ex supernæ Majestatis liberò quel Convento dalla giurisdizione de' Vicari della Famiglia, i quali nell' anno 1426. se l'erano sottoposto; comandando, che il Convento, e i Frati di Dola dovessero esser restituiti in quel primiero stato, in cui erano avanti che venissero alla luce le ordinazioni del Concilio di Costanza; e chenon dovessero essi giudicarsi compresi sotto tali ordinazioni, nè star soggetti ad altri che a i loro Superiori ordinarj (b) . E poichè nominossi il Decreto del Concilio di Costanza, da questo eziandio possiamo trarre argomento, per conchiudere, che non pochi allora fossero sparsi pel Mondo i Conventi di vita offervante: quantunque undici foli fi costituissero della Famiglia. Imperciocchè ivi comandasi, che quando i Frati Osservanti degli undici Conventi, pe' quali era il Decreto Supplicationibus &c., andati fossero pel Mondo, sempre, potendo, alloggiar dovessero in altri Conventi di Frati simili a se nell' Offervanza (c): il qual comando potrebbe parere poco necessario, e poco fruttuoso, se avesse avuto riguardo a i soli undici Conventi de i Frati ricorrenti, de' quali potea ben credersi, che da i ricorrenti non farebbero stati posposti, nel prender' alloggio, a i Conventi degli altri Francescani emuli

VII. E per verità leggiamo appresso il Wadingo un Breve di Bonisacio IX. Saera Religionis, dato nell'anno 1401., e spedito a i Frati Minori del Ducato di Aquitania, nel qual Breve, dopo espresso il buon genio, che Tom, II.

(D) Nei feltu ... mandamus, quatenus ... pesfate Conventum, & Featres tind, & amus de Dels as frijinum flamen, in que ante manaissem literam, Cofincissum, for desimus pesidiserum (cofincissum) pesidiserum (idel), Concilii Confiantien, ) estierum, esdem sudvistate venifiant, įtifique the cifique literium minimo competentid dever, un esteri, quadm escum Superiestimu estimatii fuhicidus fact deversus. Nos oblimnisti des. Martinus V. in Bulla Expersus. Apud Vald. toma. in Regello pesid. 1.

nerum, apud VVad. 10m. 9. pag.371. fl.7.

aveano quei Religiosi di osservare perfettamente la Regola di S. Francesco. foggiugness, che la medesma Regola in molte parti non si osservava, come. doveali. Notifi la frase in molte parti, onde ricavasi, che la corruttela non era universale: ma perchè nondimeno era molto diffusa, e minacciava di volersi maggiormente dissondere, perciò quei buoni Religiosi, volendo nella... Comunità stessa, sotto i Ministri, mantener l'antica Osservanza, dimandarono, e ottennero di poterfi ritirare in alcuni Conventi divoti , polti nel detto Ducato, col consenso del Ministro Generale di tutto l'Ordine (a). E quivi è ben da credersi, che fino a Lione X. perseverasse nella Comunità la pura Osservanza. Nè mancarono in altri paesi i Religiosi Zelanti, che in faccia agli abufi dell'inforgente vetulto Conventualefimo fi affaticassero per reggere l'an. tica Offervanza dell' Ordine Minoritico . Abbiamo dal poco fa citato Wadingo, che nelle Spagne il P. Giovanni da Toledo dimandò, e ottenne da. Martino V. per mezzo di un Breve, che comincia Piis devotorum, indirizzato all' Arcivescovo di Toledo, di potersi ritirare, consentendoneli il Ministro Generale, in un certo Oratorio, o luogo divoto, detto di S. Barnaba, con cinque compagni della Regolare Offervanza, per ivi offervare l'antica, e-

(1) ADY vad. 343.

vera vita de Frati Minori (1). Così quei buoni spiriti prevenivano le guerre tomo 10. in. del Conventualesimo; e per difendere anche dentro la Comunità la minacciata Regest. Pag. Offervanza, venivano preparando i luoghi divoti, che servir dovessero come di castelli, o fortezze al mantenimento della medefima. Abbiamo in oltre, che nell'Italia in Tofcana Iamentavasi Giovanni XXIII, nella fua Bolla Circa status &c., che alcuni Conventi, o alcune case de Frati Minori di quella Provincia, per colpa, o negligenza del Ministro, e di alcuni cattivi uffiziali, erano malamente governati, disprezzandosi in alcuni luogbi, o Conventi la disciplina, ovvero l'Offervanza Regolare (b). Che se in alcuni soltanto era in disprezzo l'Offervanza Regolare: dunque in altri Conventi di quella Provincia non era disprezzata, ma ritenuta. VII. A questi documenti potrei aggiugnere un buon numero di testi,

che leggonsi nelle Firmamenta de tre Ordini, scritte dal P. Bonifacio di Ceva prima che fosse Papa Lione X; ma per non cagionar tedio al Lettore, farò per tutti servire un solo testo del medesimo; avvertendo, che questo scrittore.

(2) Saera Religionis, sub qua dilesti Filii Petrus de Villanova, & nonnulli alii Fratres Ducatus Aquitania, Ordinis Fratrum Minorum professores, fedulum, ac devotum exhibent Altifimo famulatum , promeretur boneftas .... fane petitio pro parte Petri , & Fratrum pradiforum .... continebat, qued ipfi attendentes professionem, & votum, quibut se Domino voluu-tarie obligarunt de observanda spiritualiter Regula B. Francisei Consessori eximit, qua in. plerifque partibut non fervatur, ut expedit, desiderant ex intimis desideriis cordit, sub obedientia, ae voto jam pramifit, in aliquibut locit aptit, & convenientibut. & pracipue in dicto Ducatu ...., ut in ellis tam ipft, quam alii, qui a Domino fuerint inspirati, Regulam ipfam , prout a prafato Confeffore ordinata cenfetur , & per nonnulles Romanes Pontifices approbata, & deelarata exifit, observare valeant , & secundum it fam vivere, & Altistimo perpetub famulari ( Benigne annuit Pontifex ) Ministri Generalis delli Ordinis accedente confenfu. Bonif. IX. in Bulla Sacra Religionis, apud VVad. tom.9. in Regeft. pag. 471. (b) Nonnulla loca, five Domus Fratrum Ordinis Minorum .... in Privincia Tufeia confidentia, enlya, Ge negligentia Minifiri, ae quorumdam ex Officialibus ..... male reuntur . . . . Spreta in aliquibus locorum, five Domorum disciplina, seu Observantia Regulari .

Joann. XXIII. in Bulla Circa flatur, apud VVad. tom.g. in Regeft. pag. 525.

era mal foddisfatto in veder la Famiglia Offervante prevalersi dell'esenzione dall'immediato governo de' Ministri, concedutale da Eugenio IV., e vivere fotto la cura de propri Vicari: onde ne fuoi scritti spesso volle porre sotto gli occhi degli Offervanti della Famiglia la sua sentenza, la qual'era, chel'esenzione Eugeniana fosse stata conceduta senza certa necessità; perchè l'antica Offervanza potea mantenersi anche standosene tutti gli Offervanti fotto l'immediato governo de' Ministri. La Regola di S. Francesco (dicevaegli) fu sempre offervata sotto la regolare ubbidienza, e cura de' Ministri, dal principio dell' Ordine fino al di d'oggi (scriveva verso il principio del secolo xvi. prima del Pontificato di Lione X ) in diverse parti del Mondo, anche nelle. medesime parti, ne medesimi luoghi, e sotto i medesimi Ministri, DOVE, e da i quali uscirono i Frati della Famiglia, fu sempre comodamente, e pacificamente. osservata eziandio con strettezza, e verità, senza tali esenzioni (dal governo de' Ministri) donde con argomento indissolubile restaprovato, che la stessa Regola Compre fu. ed è offirvabile fenza le mentovate provvigioni rilaffative. (4) Cioè. senza le provvisioni de Vicari della Famiglia. Così egli assolutamente pronunziava in faccia alla Famiglia Offervante, che nella Comunità stessa sotto i Ministri sempre si era mantennta, e mantenevasi l'antica Osservanza, incominciata da S. Francesco, e che per conseguenza non mai erano ivi mancati. nè mancavano i veri Frati Minori Offervanti, i quali vivesfero secondo la purità della Regola Francescana senza gli abusi, e senza le dispense del vetuto Conventualefimo, come ricavafi dal foprallegato, e da molti altri tefti dellefue Firmamenta, e dell'Autore del Mimoriale dell'Ordine compreso nelle predette Firmamenta (1).

VIII. E fe tutt' altro mancaffe, potrei provare il medefimo affunto an-che foltanto con le lettere de Sommi Pontefici, e cogli Statuti generali dell' Ordine. Posciache, come ho più volte notato, e dimostrato, pria dell'anno 1430., in cui venne alla luce il primo privilegio alterativo della Povertà Minotitica, e costitutivo del Conventualesimo (in quanto il Conventualesimo era uno Stato lecito di Religiofi, e non una fazione di Frati cattivi) tutti i Frati fol. 35. L. Minori erano di professione, e di obbligazione Offervanti, cioè, senza l'uso lecito delle rendite, e delle successioni ereditarie. Dopo emanato nell'anno 1430. il privilegio dell' nfo delle rendite, che nella Comunità stessa, distinta dalla Famiglia, restassero molti Osfervanti, oltre i pochi Coletani di Francia. e di Fiandra, e che in molti Conventi non fosse ricevuto quel Privilegio (già che stava in libertà de' Frati il riceverlo, o ficusarlo) brevemente può farsi conoscere, coll'offervare i sopraddetti documenti. Conciosiachè in essi, giusta i vari tempi, che susseguirono all'anno 1430., si sa continuamente menzione de'predetti Offervanti loggetti a i Ministri, e si suppone, che nell' Ordine.

Francescano ve ne fossero.

IX. Non molto lungi dall'anno 1430, fu il Pontificato di Niccolò V., e questi nella sua Bolla Licet ex debito espressamente afferma, che molti Frati Minori defideravano di mantenersi nella Regolare Osfervanza sotto i Ministri, Hh 2 e non

(a) Regula ipfa ifto modo, fub Regulari obedientia, & cura Ministerum, a principio Ordinit usque in prasens, in diversis Mundi partibus, etiam in eisdem partibus, & locis, & fub eifdem Miniftris, ubi, & a quibus igfi de Familia exierunt, commde, & pacifice observate

(1) Ap. Firmamenta 3. Ord. p.3.fol. I. a ter. col. 1. par. 1. fol. 33. cel. 2. fol.34. col.z. ter. col. 2. par. 4. fol-114. a ter. col. I. fol-177. col. 1. Berum p. 1. fol. 34. col. 2., 6 1.par. trattize de Privileg. trium Ord. fol,47.col.z.

244 e non fotro i Vicari della Famiglia (a). Di Niccolò V. fu fuccessore Callisto III., e questi in una sua Bolla similmente sa menzione di due sorte di Frati Minori Offervanti, cioè, di quelli della Bolla (i quali erano i Frati della Famiglia, così appellati talvolta, perchè prevalevansi della Bolla Eugeniana circa l'elezione de' Vicari ) e di altri dell' Offervanza foggetti a i Ministri (b). Di Callisto fu successore, dopo Pio II, Paolo II., e questi nella sua Bolla Cum sacer Ordo, parlando de' Religiofi Francescani del suo tempo, nominò i Conventuali, e due forte di Offervanti; altri foggetti al folo Ministro Generale, e non a i Ministri Provinciali , e altri soggetti anche a i Ministri Provinciali , e questi erano gli Offervanti della Comunità (c). Di Paolo fu fuccessore Sisto IV., e questi una sua Bolla appunto indirizzo agli Osfervanti della Comunità Francescana, distinti da quei della Famiglia, con questo titolo: A tutti, e a ciascheduni Frati dell' Ordine de' Minori, i quali vivono nell' Offervanza regolare fotto l'ubbidienza del Ministro Generale, e Provinciale de Minori, salute de (d). De' medesimi fa commemorazione anche nella Bolla Ut aterna beatitudinis, abilitandogli a molte Indulgenze, finchè perseverato avesseto nell'Osservanza Regolare (e). Nelle Firmamenta de tre Ordini si legge una supplica presentata allo stesso Sisto IV., ed è del seguente tenore : Beatissimo Padre . Supplicano umilmente la Santità vostra, umili Oratori della medesima, i Frati dell'Ordine de' Minori, volgarmente appellati dell' Offervanza, i quali stanno sotto Pubbidienza de Ministri , e de Prelati immediati della Regola , acciocche si degni conceder loro la facoltà di potersi prevalere di tutti i Privilegi, di tutte le grazie,

femper fuit , & ufque in prafens observatur , fine exemptionibus bujusmodi , etiam fritte , & ad verum. Due probatur argumeate inschibili isfam Regalem semper fuisse, & offe objevo-bilem stee diffix relaxation; preoissandus (idell, manendi sub propriis Vicariis). Firma-menta trium Ord, parta, 501477, 60148.

(1) Cum itaque multi Fratres Ordinis , & Provincia pradiflorum , in eadem Obfervantia. non fub Visariis bujufmodi , fed fub Generali totius Ordinis, & Provinsiali Ministris bujufmodi , neenon aliis ejufdem Ordinis Superioribus pro tempore existentibus , alids sub dieta Observantia , ac Regularibus ipfius Ordinis Institutis permanere desiderent . Nicolaus V. in Bulla Liebs ex debite, apud VVad. tom.x1. pag.190. n.17.

(b) Omnet, & finguli, tam de Observantia pradicta, quam de Bulla, ejufdem Provincia , fub obedientia , eura Gr. Generalis , & Promasialis Ministrorum , & Cuttodum .... Provincia antedifia . . . teneantur degere , eifque fubefit , as ab eis regi , & gubernari debeant, er teneastur . Calliftus III. in Bulla Regimini, apud VVad. tom. 12. ad ann. 1455. n.84.

(C) Auftoritate Apostolica ... tam Conventuales , quam . .. alii , qui Generali duntaxat , fen etjam Provincialibus Minifiris subsunt , & de Observantia nuncupantur . . . . Conventuales autem, aut alii Fratres, etiam de Obfervantia, Generali duntaxat, feu etiam Provincialibus Ministris subditi, corumque Pralati, ne aliquos Fratres de Observantia sub Vicariis vivere folitos , transfugat , feu ad eos fugientes , nifi oftendant litteras Ge. , acceptare quoquo moda prafumant. Paulus II. in Bulla Cum Sarer Ordo Fratrum Minorum, apud VVad. tom.13. pag-491. B.10.

(d) Sixtus Papa IV. Univerfit, & fingulis Fratribus Ordinis Minorum, fub obedicatia. Generalis Minifiri , & Provincialis Minorum in Regulari Observantia viventibus .... Sadutem Gr. Apud Firmamenia trium Ord. de Indulgentiis Ecelefiarum trium Ord. fol. 3. 2 tergo col.z.

(c) Et insuper, quod Fratres profess, & Novitii, Ordinis Minorum, & omnium Conmentumm . . . fub obedientia Ministrorum . . . omnes & fingulas gratias &c. habeant, & confequantur quamdiu perfeveraverint in obfervantia Regulari. Sixtus IV. in Bulla Ut aterna Beatiandinis , apud Firmamenta grium Ord. fecundæ partis tract. e. fel. 56. col. z.

e Indulgenze, che dalla Santità vostra, e da altri Sommi Pontesici furono conceduti . o concedute agli altri Frati dell' Ordine medesimo, volgarmente appellati della Pamiglia , i quali stanno sotto l'ubbidienza de' Vicarj (a). A Sisto IV., dopo Innocenzo VIII., succedette Alessandro VI., sotto cui l'anno 1500, nel Capitolo Generale di Terni furono fatti i più volte nominati nel primo mio Tomo Statuti Alessandrini, ne' quali al capitolo 2. si fa menzione de' Frati Minori Offervanti della Comunità, cioè, di quelli, che fotto i Ministri intendevano di offervare la Regola fecondo le antiche leggi, e le dichiarazioni Pontificie, i quali fi dichiarano per non compresi negli Statuti di quel Capitolo, dove non si favorisce alla purità della Regola; e per isbaglio vengono appellati della più firetta Offervanza, dovendo effer detti della firetta Offervanza; poichè l'offervar la Regola secondo le antiche leggi, e le dichiarazioni Apostoliche non costituisce della più stretta, ma della stretta Osservanza (b).

X. Ad Aleffandro VI., dopo Pio III., succedette Giulio II., e questi in tre fue Bolle ci fa fapere, che nell'Ordine Minoritico vi erano gli Offervanti della Comunità fotto i Ministri. Le Bolle cominciano, una Exponi nobis (1), l'altra Regimini (2), e l'altra Decet Romanum Pontificem. Di più in quella. terza fa inferirci, che i fopraddetti Offervanti non erano i foli Coletani, ma eziandio altri diftinti da i Coletani : mentre in essa nomina i Riformati, che vivevano fotto l'ubbidienza del P. Bonifacio di Ceva Ministro della Provincia fol.43.col.1. di Francia, e autore delle Firmamenta de' tre Ordini, quei dell' Offervanza. Regolare, e poi gli Amadeilti, i Clareni, i Coletani, e quelli del Cappuccio, secunda paro del Santo Evangelio (c). Nel che, quantunque i Coletani, in caso simile, tie tratt. 1. provassero, che vi era dell'errore, per esser essi stati nominati tra quei, cheformavano Congregazione particolare; nondimeno si conosce, che i Coletani non erano nè tutti gli Offervanti, nè tutti i Conventuali riformati della Comunità fotto i Ministri; altrimenti non farebbero stati nominati in conto alcuno, dopo nominati i Riformati, e quei della Regolare Offervanza viventi forto il governo de' Ministri . Sotto questo Sommo Pontefice furono fatti gli fol.a. aterg. Statuti Papali, detti di Giulio II., ne quali più volte si trovano mentovati gli col. 1., & Offervanti fotto i Ministrl, e i Conventuali riformati (3). E nel primo Capi- fol.8. a terg.

(t) Apu? Firmament.s trium Ord. fecunda partit traft. 2. (2) Ibidem

(3) Vil. ap. Firmament a 3. Ord. p.3.

[2] Beatiffine Pater . Supplieant bumiliter Sanftitati vefire ejufdem Sanftitatie bumiles oratoree Fratree Ordinis Minorum, de Observantia vulgariter nuncupati, degentee sub obedientia Ministrorum, & Preiatorum immediatorum Regula, quateque dignetur Sanstitas vostra eis concedere ficultatem, quel poffint uti omnibus, & fingulis Privilegiis, gratiie, & Indulgentiis per eandem S. V., & alies Summet Pontifices conceffs alite Fratribue ejufdem Ordinie , de Familia pulgariter nuncu atie , fub obedientia Vicariorum degentibus . Wid. fol. 4. col. 1.

(b) Nec volumus eos Fratres . qui de firitiori Observantia fuerint nuncupati , qui Regulam ferunium veteres fanctionet, & alias Summerum Pontificum declarationee confestari intendunt , pro cerum fana conferentia , ad bar Confitutiocer adflingi in bie , ubi frecialiter non nominantur . & in quibue illis videretur Regulam , ae prifca Statuta noftrie prafentibus interpretationibus temperaffe, vel uteumque relaxaffe. Conft. Alexandr. cap.a. apud Chronol. Seraph. pag. 207. col. 1.

(c) Attendentefque, quod noffra intentionis non fuit, per quafeumque aline litterae ... tam eifdem Reformatie, etiam fub Bonifatii Provincia Francia, aut querumcumque alioruma Ministorum obedientia, aut Observantia Regulari viventibus. aut issis Amadeis, aut de Clareno, seu de Coletania , aut etiam de Caputio , vel de Santo Evangelio . . . quemodalibet cenceffar , & concedendas derogare prioribus noffris litteris Gre. Julius II. in Bulla Detet Roma-

num Pontificem fub die 18. Febr. 1510. . apud VVad. tom. 15. pag. 416. n.7.

tolo fi determina, che il Ministro Generale debba avere due Vicari generale l'isitatori di tutto l'Ordine, i quali sieno riformati, e dell'Osservanza, e Ubbidienza Regolare, uno Cilmontano, e l'altro Ultramontano, i quali debbano far tutte le cofe necessarie all'utilità, al mantenimento, e alla Riforma dell' Ordine in affenza del Ministro Generale, specialmente nelle parti da lui lontane (a) . Or fe di qua da i monti vi erano Offervanti, da quali affumer fi potesse uno de' predetti Vicari Vifitatori; dunque gli Offervanti non erano i foli Coletani, i quali non abitavano fuori della Francia, e della Fiandra, come accorda-(1)P-g-374- eziandio il Ragionista (1). Ond' è, che per maggiormente confermare il mio assunto, possa ora, e debba io con due testi non Pontifici, ma di antichi Scrittori, contemporanei alla Comunità vetufta, che fiori pria del Pontificato di Lione X., far vedere, che non erano i foli Coletani quei, che nella Comunità dell' Ordine avanti l'anno 1517, dicevanfi i Riformati, o dell' Offervanza Regolare sotto i Ministri, e distinguevansi da i Conventuali non riformati. Ecco il primo testo, ed è dell'autore delle Firmamenta, il quale scrive così: Molti fotto cattivi Prelati umilmente mantennero una fanta conversazione, e vita, come si fa evidentissimamente manifesto de i nostri Frati nelle Provincie della Borgogna, di Tours, di Saffonia, di Colonia, e in molte altre, nelle quali fotto i Ministri, e i Custodi difformati, moltissimi Conventi, e Frati pel passato tennero una strettissima osservanza, i quali finalmente ne nostri giorni meritarono di averne de' Riformati , e fufficienti (b). Qui certamente vien fignificato , che anche fuori delle Provincie di Francia, e di Fiandra, e perciò fuor del numero de'Coletani, vi furono moltiffimi Frati Minori della Comunità, i quali fi mantennero ne' loro Conventi fotto i Ministri, anche difformati, nell'antica Offervanza, non abbracciando il Conventualesimo; e servirono poi per riformare, e ritrarre al loro numero, e all'abbandonata Offervanza moltifimi Conventuali. Ecco l'altro testo, ed è dell' Autore del Memoriale dell'Ordine, compreso nelle citate Firmamenta, il quale, chiunque siasi, è più antico del Pontificato di Lione X., e scrive così : Quasi in tutte le Provincie virilmente si affaticarono per la conservazione, e per l'osservanza della Religione, e della. Regola alcuni Uomini perfetti, che avevano il zelo della perfezione della Regola, così ne' Romitorj, come ne' Conventi: la quale offervanza nel modo, e nella forma più perfetta, giusta la forma della Regola (cioè sotto i Ministri) come in-

> (a) Ideoque communi utilitati sotius Ordinis falubriks confulere, & officia talium Ordinis Visitatorum congruentius supplere volentes , fi tluimus , & ordinamus , ut faltem ex nune babeat ipfe Generalis (Miniftet ) duos Generales Vicarios, & Vifitatores totius Ordinis, Reformatos, & Obfervantia, atque Obedientia Regularis, unum Cifmentanum, & alium Ultramontanum ... qui & alia necessaria ad utilitatem, & manutentionem, atque Reformationem totius Ordinis faciant in absentia ipsus Generalis Ministri. Statuta Julii II. cap. r. particula 5., apud Firmamenta trium Ord. part.3. fol 1. a tergo col. .. quos ( Vicarios & Generales Visitatores : inflitui , & baberi volumus de melioribus , & folemnioribus , ac Reformatioribus, five observantioribus totius Ordinis. Eadem Statuta cap. 10. partic.4. ibid. fol.41.

(b) Multi fiquidem sub malis Pralatis fanttam cum bumilitate foverunt conversationem, & vitam: ut de Fratribus nelleis in Provinciis Burgundia, Francia, Tur onia, & Saxonia, atque Colonia, ET MULTIS ALIIS evidentiffine patet, in quibus fub difformatis Ministris, & Cuftodibus QUAMPLURIMI CONVENTUS, & Fratres retreatis temporibus ardifimam pra cateris observantiam tonnerunt; qui tandem reformates nune, & sufficientes babere merueruns. Firmamenta trium Ord. part.3. fol.s. a tergo col.a.

cominciò dal principio dell'Ordine, così trevassi continuata in molti (d). Attesi la forza eziandio di questi duo foli tetti, manifethamenta apparifice, che il Conventualessimo non etinose l'attica Osservanza nella Comunità dell'Ordine fotto i Ministri, tele questi si sempre continuata quasi in tutte le Provincie ne' Conventi, dove abitavano gli Osservanti geniali della medessima, e zelanti della—Regola; e che nell'anno 1317. Lione X. trovò nella predetta Comunità mol Osservanti, che potesiero accrescersi di numero colla giunta di quei della—Famiglia, e di attre Congregazioni, e continuare' nell'osservanti di fervante, s'purgata di Conventualessimo, s'antica Comunità dell'Ordine piantata da S. Francesco.

XI. Riman' ora da notarfi brevemente, con quali nomi gli Offervanti della Comunità fossero distinti dagli altri Frati Minori. E per ispedirmi dico, che appellavansi essi col nome di Frati Minori dell' Osfervanza, e dell' Obbedienza Regolare. Diceansi dell' Osservanza; perchè osservavano la Regola di S. Francesco nella sua purità, cioè, senza far uso de privilegi circa le rendite, e le successioni ereditarie : per la qual cosa distinguevansi da i Conventuali de loro tempi, e convenivano cogli Offervanti della Famiglia, e con quei delle tre soppraddette Congregazioni. Dicevansi poi dell'Ubbidienza Regulare; perchè stavano immediatamente sotto l'ubbidienza, e giurisdizione del Ministro Generale, e de' Ministri Provinciali, e de' Custodi, che sono i Superiori ordinari, nominati espressamente nella Regola: per la qual cosa distinguevansi dagli Offervanti della Famiglia, che stavano immediatamente sotto i Vicari, nonnominati espressamente nella Regola, ma conceduti loro per indulto del Concilio di Coltanza, e di Eugenio IV., e convenivano coi Conventuali. E per amendue le parti del loro titolo distinguevansi dagli Amadeisti, e da i Clareni: delle quali due Congregazioni fotto Gulio II. l'anno 1505, per mezzo della. Bolla Et si Apostolica Sedes ne su fatta una sola Congregazione, cui su dato per sempre il nome di Congregazione de Frati Minori della Regolare Ubbidienza (b). Della qual Congregazione parimente di Offervanti troviamo negli

[3] Quafi in menthe Preninciti aliqui mir jerifeli, qi zalam pefidinini Regul be-better, tasa in Ferminciti, quali in Canonellina vitilire laborarun pe cuaferazitur better, tasa in Ferminciti, quali in Canonellina vitilire laborarun pe cuaferazitur before perincipal in Americani Religioni, qi Regula. Qua Olferquanti perfelicit made, qi ferma pirati Regula forman, prava principo Ordini insapi, qi in muhit entimizate sulli, qi qi qila formati perincipal vitili in Americani perincipal perin

Quinine naturum eft, qual iss Alimbir, quantibu pracurust, és pissus, hone note, prise Glerenation sits fieldiste, és side consentant se procession de la proce

(b) Anderiste Appleite, rouve presentem, dunderum, de Clevieurum Congregities presentement perfetu naimus, canedium, chi persentement. E flativiner, de ediname, qu'il de catero, prepievir fueuri tempordus, ande Congregationer presidis foi summe separ, d'unite catalia Congregatum, B. Erzasifie, Regulari Obelianis Fratum Minerum, murupaula, que per unum Suprincem, qui Minister Fratum Congregationis Regulari Oire. Statuti Papali di Giulio II., eh'era governata da un Ministro, il quale dovea riputarfi vero, e indubitato Ministro, e che dovea portarsi a i Capitoli generali della Comunità: seco menando il Custode de Custodi, e il Discreto de Discreti, eletti amendue da tal Congregazione, ed esser ammessi in tutti gli altri atti. ed elezioni come gli altri della Comunità senza differenza veruna, finchè dal Capitolo generale non fosse determinato altramente (a). Laonde, se tanto si effettuò, una tal Congregazione era una parte della Comunità dell' Ordine. fotto i Ministri, la quale per essere stata compresa nella Comunità degli odierni Offervanti fotto Lione X., aggiugne, e corrobora di questi le ragioni sopra. la Comunità vetusta de' Francescani, e fa conoscere, che molti Osservanti erano in quella Comunità, come io diceva. E ciò volli notar di paffaggio pel mio proposito.

XII. Facendo pol ritorno alle appellazioni fuddette degli Offervanti della Comunità fotto i Ministri, debbo avvertire, che non sempre ne' documenti si trovano appellati con amendue quei titoli uniti insieme; ma alcune volte si dicono foltanto Frati Minori dell'Osservanza, o dell'Osservanza Regolare, intendendosi dal contesto, che non si parla di quei della Famiglia sotto i Vicarj, ma di quei della Comunità forto i Ministri. Di quanto affermai ne abbiamo frequentemente gli efempi non folo ne' testi da me soprallegati in questo Paragrafo, ma di più anche appresso le Firmamenta de' tre Ordini (b) in varj al-

tri luoghi, e documenti, che possono da ciascheduno vedersi.

XIII.

dientia B. Francifi nuncupetur, & per cofdem Fratres difta nova Congregationis eligatur, & per Generalem Miniftrum dieli Ordinie confirmetur, regi debeat, & gubernari . Julius II. in Bulla Etfi Apoftolica Sedee , fub die 14. Augusti 1506. , apud Firmamenta fecundæ partis traction de Privilege 3. Orde folias. colos.

(a) Minifter etiam Congregationum elim de Amadeis , & de Clarenis , nune Regularie Obedientia nuncupatorum , tamquam perus , & indubitatus Minifter babeatur ; & Fratret fun Congregationis eligant , & mittaut cum co Cuftodem Cuftodum , & Diferetum Diferetorum : Gr in electionibus , & in omnibus aliis allibus Capituli generalis admittantur , firut & alii fine. differentia , dones per Capitulum generale melius fuerit ordinatum . Stal. Julii II. cap.8. par-

tic.41. apud Firmamenta trium Ord. part.3. fol.36.

(b) In fingulis Conventibus, vel faltem in majoribus fingularum Provinciarum, & Cu-flodiarum Observantia Regularis. Statuta Julii II. cap. 5. partic. 14. apud Firmamenta trium Ord. pari.3. fol.15. a tergo cola. Decernentee Fretret bujufmodi , & Obfervantia Regularis. Land. Stat. cap.6. partic.19. ib. fol.20. 2 tergo col.1. fed earentia Fratrum Obedientia, & Observantia Regularis soi subditorum . Memoriale Ord, apud laud. Firmamenta part. r. sol 34. a tergo col.a. qui Conventus, & Fratres difta Observantia, & Obedientia Regularie . . . . . rexerunt . Ibid. fol.37. col.2. Claruerunt bis temporibne in partibus Italia, & Gallia tam de Observantia Familia, quam de Observantia Regulari sub Ministris... & Fratrum Observantia , & Obedientia Regularis , quos Gre. Ibid. fol. 28. col. t. Et cum Fratribus Obedientia , & Observantia Regularis fibi subditis (nempe, Miniftro Generali) ... per introductionem Fratrum Observantia, & Obedientia Regularis, Ministris subditorum. Ibid. fol 38. col. 2. Declaramus ad prafator Fratree de Observantia Regulari non extendi, fed tantam ad Conventualee non reformator . . . Nes ipfi de Observantia Regulari sub Minifris ad diftor Fratres de Familia fetraneferant . Iulius IL, in Brev. Nobie Sienificare fere, apud laud. Firmamenta fecunda part. tractit. fol.41. col.t. Sant pro parte dilectorum fliorum univerforum Fratrum .... Obedientia , G Observantia Regularit , Ordinit Minorum, Idem in Bulla Regimini Ibi a. part. tmett 1. fol.61, col.1.

Juxta modum, & formam ipforum Fratrum antiquieris, & prima Obfervantia fub Minifirit . Firmamenta trium Qrd. ib, fel-70. col.s,

Lib. VIII. Cap. II. J. IL 2

XIII. Di più gli stessi Offervanti trovansi anche alle volte denominati è Frati della prima, o più antica Offervanza, forse per diftinguersi da quei della Famiglia, i quali, avvegnachè in quanto all' Istituto fossero ancor eglino dell' antica Offervanza, incominciata dal P.S. Francesco, tuttavia, in quanto all'economia, e particolar forma di governo, e d'immediata foggezzione a i Vicari, fecondo l'indulto Costanziense, ed Eugeniano, spiravano qualche poco di novità. Eziandio di questa denominazione abbiamo gli esempi nelle citate Firmamenta, dove tra le altre cose leggiamo: Seguono alcune ordinazioni particolari della Provincia di Francia, le quali si hanno da offervare in tutta la Provincia tanto da i Frati della più antica Offervanza della Regola, e da altri, per mezzo de' medesimi riformati al vero, quanto dagli altri Conventuali non per anche pienamente riformati; acciocche per mezzo di queste cose tali Religiosi da riformarsi comincino ad apprendere il modo della Riforma, e della santa Osfervanza (a). Da questo folo testo, se tutt'altro mancasse, potrebbe conoscersi da un fincero Lettore, che nella Comunità Minoritica prima di Lione X. l'Offervanza era la parte più nobile, e la più stimata, come quella, in cui mantenevali la forma dell'Istituto fondato da San Francesco, e che veniva rettamente dal Santo Fondatore, da cui declinava il Conventualefimo: e perciò i Conventuali erano riputati una zizzania fopraffeminata nel campo Minoritico. la quale i buoni Prelati cercavano di stirpare a poco a poco per mezzo delle riforme, proccurando, che tutti fi riducesfero alla fanta Osfervanza de primi due fecoli, e tollerando frattanto il Conventualesimo, per distruggerlo soavemente. E per verità da che nacque nel fecolo xv., fino all'anno 1517., lo avevano molto fminuito, e debilitato, sì che potea sperarsi di vederlo frapoco del tutto ellinto: ma Lione X. non volendolo più lungamente sopportare nel campo della Comunità Francescana fra quei, che tenevano l'antica forma della vita Minoritica, frettoloso strappollo, e il pose da parte, come si è detto: facendo, che la Comunità fosse composta di soli Osservanti, come sempre era stata fino al fecolo xv., in cui fopravvennero in essa i Conventuali, nati dalla malignità de passati tempi.

Tom.II.

(a) Sequentur estinationer quadam particularer Provincia: Francia:... gut mandat discensibi objevaria in toda Provincia tuma Destribu antiquiriri Objevarnia Regula, de altivir ce cofiem ad verum referenziir, quam ab altir Conventualibus nondum plend referenziir, ma per bas talter reformanti reformativni, de Obfevountia fundia modum addiferre incipiant... Aqual laud. Firmamenta, partis, folidis. color.

Quadam graitaenecflativerssi temporibue, per diversor Summer Pontister, pradicilis Fratribus de Familia, sieu Observantia, de ad disto Featres Mineres erspematos Compensuales, etismodo Observanta antiquieri, de Obsdientia regulari extense. Ibid. 2. part. track 2. sol.6. 8. tespo Col.4.

₹

### S. III.

Prima dell'anno 1517., in cui da Lione X fu data in luce la Bolla detta di Unione, molti Conventuali nelle loro rispettive Provincie, e Custodie, dentro le Comunità dell'Ordine, avvano lasciato il Conventualessimo, e colla risorma si erano ridotti nell'antica Osservanza: onde per ragione di questi, che restarono nell'odierna Comunità Osservante, questa Comunità è la stessa vetusta continuata.

Ome già poteste comprendere, o mio cortese Lettore, nella parte dell' Ordine, che diceasi la Comunità, sempre vi furono alcuni Osservanti, ne'quali si continuò sino a Lione X. l'antica Osfervanza della Regola, incominciata da S. Francesco, non ostanti gli abusi, e le larghezze de Conventuali. Di più nella stessa Comunità il Conventualessmo dopo le prime sue surie incominciossi a diminuire a poco a poco; perchè quei rimatti Osfervanti insisterono per la riforma de Conventuali, e molti di questi, senza cangiar Superiori, nella Comunità stessa si fecero compagni degli Osservanti, deponendo il Conventualesimo. Ciò presupposto (che or or proverò) per gli odierni Minori Offervanti la discorro così: La Comunità Minoritica nell'anno 1517. , prima della Bolla d'unione di Lione X., era composta di Conventuali, tuttavia tenaci del Conventualesimo, e di Conventuali, che col rinunziare a i privilegi, ed abbracciar l'Offervanza, deposto aveano il Conventualesimo, e dicevansi Conventuali riformati, cioè, Osservanti, che per l'addietro erano stati Conventuali: e questi tutti quanti restarono a formare la presente Comunità de' Padri Minori Osfervanti. Or se pretendes la primogenitura Francescana, e l'identità coll'antica Comunità dell'Ordine dagli Odierni Conventuali, perchè questi sono successori di quei membri della Comunità vetusta, che tenaci del Conventualesimo, da Lione X. furono posti a parte a formare l'odierna loro Comunità, quantunque gli odierni Conventuali siansi fatti d'un Istituto diverso dall' litituto di quelli, come ho provato altrove; con molto più di ragione potrà pretenderli dagli odierni Offervanti ; perchè questi sono succesfori di quegli altri membri della medefima Comunità vetulta, i quali, deposto il Conventualesimo, tornarono alla vita antica, e primiera de' Frati Minori, e fra i quali volle Lione X , che perpetnamente restasse il Ministerato delle Provincie, e di tutto l'Ordine, e dall'Istituto de quali gli odierni Offervanti. non mai si allontanarono. Non sò per qual ragione l'esser successori della... parte meno nobile, che componeva l'antica Comunità, ed era fenza Ministri, debba far, che i Conventuali, benchè d'Istituto diverso da quello di tal parte, sieno la stessa vetusta Comunità; e non debba far, che più tosto gli Osservanti fieno la stessa vetusta Comunità l'esser questi i successori della parte più nobile della medefima, in cui restarono i Ministri secondo la Regola, e dall'Isti-

tuto della quale gli Offervanti non mai fi ritirarono.

II. So a puntino verso dove il Ragionista vuol vibrare la penna per isfuggir l'argomento: vuol dir' effer falso, che i vetusti Conventuali in numero confiderabile, prima dell'anno 1517., tornaffero per mezzo della riforma allo stato di Osservanti dentro la Comunità. Ed io dico ciò esser vero: e me lo persuadono in primo lungo tutte le sentenze comprese nelle Firmamenta de tre Ordini , da me in parte allegate , e in parte accennate foltanto nell' antecedente paragrafo: dalle quali abbiamo, che gli Offervanti, restati nella. Comunità dopo nato il Conventualesimo, in varie parti, e in varie Provincie, anche fuori della Fiandra, e della Francia, ritraffero all' Offervanza, e fecero juoi compagni molti Conventuali (a). In fecondo luogo me lo perfuadono le molte premure, che avevano i Sommi Pontefici, i Cardinali Protettori, i Principi Cristiani, e le Università de'Popoli, per la riforma di quei Conventuali, come ho riferito nel primo mio Libro (1): stanti le quali premure. [1] Cap. 1. molte volte dopo il Pontificato di Martino V., e specialmente sotto Alessan. dro VI., e Giulio II. fu a i medefimi comandato fotto gravi pene il riformarsi: 3.6.3. 6.5. e non è credibile, che a tante istanze non si riformasse una buona parte di loro. In terzo luogo me lo perfuadono gli Statuti di Giulio II., i quali furono appunto fatti per unir tutt' i Frati Minori fotto l'Offervanza della purità della Regola, acciocchè tutti fenza Vicari, fenza rendite, e fenza fuccessioni ereditarie, fotto i Pastori nominati nella Regola, vivessero come ne' primi secoli Francescani (b). Ed era tanto allora il fervore per questa universale riforma, che ne'sopraddetti Statuti, trattandosi del Procurator generale dell' Ordine, si vuole pronto a soffrire tutte le cose per l'Ordine, e per l'offervanza, e difesa

(a) Sub Regulari Obedientia , & cura Ministrorum , & Custodum , junta Regula for mam, in vera , & fritta fui flatus observantia ufque in prafent perfeveraverant , & in diversit Propincits multiplicati funt , alios Conventuales paulatim , & pacifice ad veram flatus Observantiam modis congruis secum reducentes , & reformantes , ut patet . Memoriale. Ord. fol.34, ad ann. 1415.

Paulatim fine (ui detrimento (Obfervantes ingra Communitatem) & cum gratia (anioris partis ipforum Conventualium, ad verum , & pacified reformant , & numerum fuum ex talibus Conventibus , & Fratribus Conventualium optime resormatis . & ad verum conperfit augent . . Imd , & multi valentes , & dofti Patres Conventuales , gratia Dei talli , G ipfis jundi, fe ipfis prius congrue reformatis, poflea ardentiùs, & ferventiùs veram reformationem inducum . E promovent sub bac Regulari Observantia , & obedientia forma. . Firmamenja part.4. fol.177. col. 1.

Prout multi Fratres O'fervantia bujufmodi ex tune fecerunt , qui nune quafi ubique. multiplicati , & ex optime reformatis Conventibus , & Conventualibus numerum fuum in dies augentes, & jam plures Ministros ex suis super resormandos babentes , paulatim , & paeifice Ordinem reformant in diversit Orbit Provincitt , ut patet . Ibid. in Memoriali Ord.

ad ann. 1446.

b) Et adjiciendo, atque ordinando, que pro puritate Regula congruentike observanda, & unione, & reformatione totius Ordinis noffri ubique introducenda, perficienda, ac manutenenda nobis accomoda videbantur, prout prafentium tenor elucidat . P. Raynaldus Gratiani Minifter Ordinis in fua Epift. præmiffa Statutis Papalibus Julii 11. apud Firmamenta part. 3.

della Regola, e delle Costituzioni, e per la riforma de' Conventi, e di tutto l' Ordine: di modo che la cagione principatiffima , e fufficiente per deporto fia. (dicevano quei Padri Statutari) massimamente IN QUESTO TEMPO DELL' UNIVERSALE RIFORMA, se egli non sarà riformato, e se con tutte le forne non favorirà la riforma de Conventi, e di tutto l' Ordine, e ne farà istanze al Sommo Pontefice, e a i Cardinali (a). Di più, trattandoli de' Ministri, si vogliono zelanti della purità della Regola, di modo che così il Generale, come Provinciali dovessero esser deposti, se non promovevano feriamente la riforma de Conventuali, e l'offervanza della Regola secondo le dichiarazioni Apostoliche (b). Volevasi ancora, che tali Statuti fossero subito pubblicati. e offervati in tutte le Provincie: (c) onde volevafe, che prestamente i Conventuali si sacesser' Osservanti.

III. Nè credafi, che i sopraddetti Statuti fossero fatti per secondare il genio di alcuni spiriti privati, e non della parte megliore della Comunità dell' Ordine; imperciocchè il P. Rinaldo Graziani da Cotignuola, in tal tempo Ministro Generale di tutto l' Ordine, e primo fra quei, che gli fecero, nel Pro-

Probibemus omnino , ne Fratres conceffionibus de poffeffionibus , redditibus , & Parensum fuccessionibus.... a catero recipiendis, exigendis, vel retinendis, videlices, ab bujusmode Proeuratoribus Papa, nomine Papa, utantur. Statuta Julii II. cap.4. partic.3. apud laud. Firmamenta.

(a) Procurator Ordinis Generalis ... conflituatur ... qui fit vir devotus , & dollur , Religiosus exemplaris, dostrina, prudentia, atate, facundia, & vita fanstimonia praelarus z non cupidus, non ambitiosus; fidelis, & follicitus, obediens Generali Ministro, paratusque. pro re publica Ordenis, & pro Obfervantia, & defensione Regula, Constitutionum noftrarum, G reformatione Conventuum , Gratius Ordinis omnia perpeti Grand. Ses autem potifima , Gr sufficient causa cjus amotionit, maxime ber UNIVERSALIS REFORMATIONIS TEMPORE, si ipfe pra cateris non fuerit reformatus, & reformationi Conventuum, & sotius Ordinis totis wiribut nen faverit, & ceram Summo Pontifice, & aliis Cardinalibus mon iverit, & infliterit ... Sjameta Julii II. cap.8. particula 20. apud laud. Firmamenta part.3. fol.32. a tergo col.22.

(b) Caufa autem depositionis Generalis Ministri .... Item fi fit nimis negligens , aut remiffut ad vifitandum, monendum, & corrigendum, atque reformandum . . . . Item fe Regula postra, ac declarationum ejut, & prasentium Constitutionum observantiam negligat, vel contemnat, nec in observantia, fludio, atque scientia talium, Subditot, maxime Pralator de-bite compellat. Item si nos Conventuum, & Provinciarum, & Fratrum, & Sororum veram reformationem, & reformationum manutentionem, & augmentationem, pro poffe, per fe, & per alior quoscumque , debite , & follicite nom querat , vel debite non perficiat . Laud. Statuta cap.8. partic.46. ibid. fol.37. G' enterim corum Diferete, & Vifitatores, qua neverunt , videlicet , . . . fi nimit largue negligat rigorem puritatis Observantia Regularis in fe , vel in Subditie , G relaxationes permittat enduci . Si debite , & ad verum reformet . Si ad effeltum. deducat ca , qua Generale Capitulum flatuit . Se Regulam , ac Regula Conffétutiones , & declarationis prafentes debite legi, & exponi, & ubique baberi, & fapine declarari, & integre obfervari faceat Ge. Laud. Statur. cap 8. partic. 50. ib: fol. 38. a tergo col. r.

Caufa autem suspensionie, vel depositionie Provincialium Ministrorum fint ..... Item fi Regula noffra, ac declarationum ejus, & prafentium Conflitutionum Ordinis observantiam non multum curet . . . . Item fi nec etiam Fratrum, Conventuum . . . . debitam vifitationem , momitionem . & correllionem , ac integram , & veram reformationem , & reformationis manutentionem , & augmentationem per fe , nec per alent quarat , net debite perficiat Gre. Land. Stats.cap.8. partic.32. ibid. foli34. a tergo colea.

(c) Praditta igetur omuia Statuta nofira volumus, & mandamus ab omnibus tam Prataset , quam fubditis, fub tonis in eifdem contents integre , & inviolabiliter observari , & estibe ubique intemari, & publicari ab emnibus Ministris in fuie Provinciis. Laud. State. logo de medefimi affermò, che furono fatti non folo per ubbidire a i comandamenti del Papa, e del Cardinal Protettore, ma eziandio per secondare la volontà del Capitolo generalissimo, celebrato sotto Giulio II., e per compiacere. alle suppliche di molti buoni Reliziosi. Ministri. Custodi. Guardiani. e altri: e che in fargli ebbe l'affiftenza di Commissari, o Procuratori, o Nunzi di Provincie diverse, e di altri provati Religiosi (a). Or se tali Statuti ebbero di mira l'universale riforma dell'Ordine, e la totale estinzione del vetusto Conventualesimo; segno è, che la riforma universale, e la riduzione di tutti i Conventi all' Offervanza, volevafi dalla parte più fana, più nobile, e più autorevole di tutto l'Ordine Minoritico. Ed essendo così, è ben da credersi, che, fatti esti, e pubblicati, seguisse tantoito la riforma di molti Conventi, e si accrescesse ben pretto notabilissimamente il numero degli Osservanti nella Comunità stessa in quel tempo dell'universale riforma. Tanto sa crederci e la. fopraddetta riflessione sopra lo stato delle cose allora correnti, e la testimonianza dell' Autore delle Firmamenta, che allora per l'appunto fioriva, e parlando del buon efito, con cui gli Offervanti della Comunità, favoriti da Dio, e da' Superiori, promovevano la riforma de' Conventuali, e l'accrefcimento de puri Offervanti fotto i Ministri scriffe: Continuamente riformano altri Conventuali, e ora in diverse Provincie gli superano, e gli riformano al vero, e il numero de mentovati Offervanti ogni giorno si fa maggiore, accresciuto de medesimi riformati (b). E tanto vuol fignificarsi nel Memoriale dell' Ordine . dove de' medefini Offervanti della Comunità precedente al Pontificato di Lione X. leggiamo: Che dappertutto moltiplicati, e ogni giorno accrescendo il loro numero colla giunta di Conventi, e di Conventuali ottimamente riformati, e già avendo più Ministri fra i suoi eziandio sopra quelli, che doveano riformarsi, a poco a. poco , e pacificamente riformano l'Ordine in diverfe Provincie com' e manifello (c). Quì, e di fopra l'Autore narra cofe, che accadevano ne giorni fuoi

(2) létires a Reverentiffon in Chriffe Patre, ac Domine, Domine Dominie Crisaine stitul S, Marie, Serefaul R smana Ectifia Pretires Cationie, a citili O'dicie, mght, chronical Stitul S, desir, serfaul R smana Ectifia Pretires Cationie, a citili O'dicie, mght, chronical S, Clara, Pretifere fapire pullati, chro multir probir Patribus, C. Fratribus, Ainisir (Cultilium), Cateslanie, de ainis industria regat, energium enhès ex chipie, che ditili Capituli generalificate voluntate, atque prefait mandati Apfolicit impyfic fatificere, che ditili generalificate voluntate, atque prefait mandati Apfolicit impyfic fatificere, che ditili generalificate commificate in distilium committe de mandati and production of the model of the state of the committee in production of the pro-Ordinate regulate, che resultate, proficie de pare, che macine, che alique univas, che pare, che macine che che distilia distilia in unua colligeratur. ... Casificiende, sque ordinate qua pro-puritate Regula congruentite deferonata, che univas. ... Casificate de situa Culturi modificate de macine control e proficiende, an manuterande, sobis acroscial videbasus, proprieta de manuterande, and productiva de fatigula de Manditer Generalis in Prozemo ad Statuta Julii II. apud laud. Firmmenta pertys.

(b) Qui (nempe, Observantes intra Communitatem), alios Conventuales: reformant i, quor nunc in diversi Provinciis superant, & ad versus reformant e ex essenzi provinciis superant, & ad versus reformant is munerus cosum quasidis augesto « Firmamenta trium O'ds secunda patristrales, 60,170,6170.

() Qii quaf whyue multiplicati, de ex spitud referensite Conventibut, de Conventuathun numerum fusus quatities augustet. de jump placet Minister ex fuit, eitzum fuper remandes behenter, paulatim, de pasific Ordinem reformand in diverfit Previnciie, un pater-Memoriale Ord. apud laud. Freman-partie, folizza etc., folizza etc., Lib. VIII. Cap.II. J. III.

ed erano a tutti manifeste : onde non credo, che vorranno mettersi in.

IV. E' vero, che questa riforma de' Conventuali felicemente feguiva. (1) Statuta anche prima degli Statuti Giuliani, promossa da' Generali, da' Principi, e da Julii II. cap. varie zelanti persone; e perciò negli Statuti l'anno, in cui furon fatti, chiamasi 1. partiest. tempo dell' universale riforma dell' Ordine; ma è anche vero , che più feliceapud Firma. mente fegui dopo pubblicati i detti Statuti, ne' quali tutto disponevasi a favore della sospirata universale riforma. E se due anni dopo la loro promulmenta. part.3, pag. gazione per le Provincie Oltramontane, cioè, quell' anno 1510., non fossero stati rivocati da Giulio II. per la fua Bolla Etsi nostra immutabilis , fatta ad 2. a tergo iltanza del Vicario generale della Famiglia, che di mala voglia foffriva il paf-faggio de fuoi agli Offervanti della Comunità; fenza fallo prima del Pontificol.20 (1) Cap. 2. cato di Lione X. l' Ordine Minoritico farebbe restato o del tutto, o quasi, partic.3. ibi senza Conventuali. Conciosiachè era tale il tenore di quelli, che con dissicoltà fol-4-(1) Cap.1. farebbe altramente accaduto; mentre in essi ordinavasi, che non si ricevessero ibi fol.8. a Giovani alla Religione fe non che ne i Conventi riformati, e della principale Offervanza Regolare (1); onde venivano a restar privi del vestiario, e in via sergo . (4) Cop.5. verso la loro fine i Conventuali Francescani, come surono i Conventuali Domenicani per ordine di S. Pio V.; che i Novizi ricevuti si mettessero sotto la partic.9. ibi disciplina di un Maestro ben provato nell' Osservanza Regolare (2); che nel fol. 14. 4. viaggio i Frati, per quanto potevano, cercassero di prender alloggio ne Consergo. (s) Cap. s. venti de' Riformati, o dell' Offervanza (3); che gli Studi generali fi poneffero partic.14. ibi folas, a ne' Conventi veramente riformati: e quando nelle Provincie non vi tossero di questi Conventi, più tosto si abolissero gli Studi, che porgli ne'Conventi de' (6 Cap. 8. Conventuali (4); che ne i Conventi principali delle Provincie debitamente. partic-4. ibi riformati, o dell'Offervanza Regolare vi si ponesse un Lettore (5); che niuno fol.29. avesse voce in Capitolo generale, se prima per qualche tempo non era vispartic. 8. ibi futo, e provato nell' Offervanza Regolare (6); che se in qualche Provincia, almeno dalla maggior parte de' Frati si viva nell' osservanza della Regola, morendo il Provinciale, i Discreti de' Conventi Osservanti potessero eleggere terzo. (8) Cap 8. il nuovo Provinciale; e se fosse eletto un altro non riformaro, la costui eleparticas, ib. zione non si confermasse, ma gli si sostituisse un altro Ministro veramente. fol.33. 2 zelante dell'Offervanza regolare (7); che il Procurator generale favoriffe l'Of-(9) Cap. 8. fervanza, e stesse attento, che non venisse impetrato nella Curia Romana. qualche privilegio contrario all'Offervanza, ovvero alla riforma de' Convenpartie. 31. ibid. fol.34. tuali (8); che fossero deposti quei Provinciali , da i quali si promovessero a uffici, o alle Prelature i Frati non riformati, o non ben provati nell' Offera tergo colvanza regolare, o non proccurasse la riforma de' Conventi, e de' Frati (9); (10) Cap.8. che dovesse deporsi anche il Ministro Generale, il quale per se stesso, cpartie. 46. ibid, fol.37. per mezzo di altri non promovesse e non proccurasse di trarre a fine questa

(11) Cap. : riforma di tutto l' Ordine (10); che i due Vicari del Generale, o Visitatori parties. ib. dovessero essere scelti fra i più Osservanti, o Riformati, e non riuscendo a... questi la riforma di qualche Provincia, dovessero farne consapevole il Generale, e il Capitolo generale, acciocchè da quetti almeno ivi fi ponessero sogtergo col. t. partica, & getti tali per Miniftri, Cultodi, e Maestri de Novizi, che col tempo restalle 7. fel.41.6 riformata eziandio quella Provincia (11); e che una delle cagioni di far ri-44.

corso al Provinciale, per esser rimosso un Religioso da qualche Convento, fosse ſc

Je in detto Convento non è, nè sperasi, che sarà in breve la riforma, e buona offervanza (1). Queste ed altre cose leggonsi determinate negli Statuti di (1) Cap.10. Giulio II., per le quali obbligato mi trovo a credere, che se non restavano partic. 16. essi rivocati, era finita del tutto pel Conventualesimo. Ma nondimeno in due anni, in cui ebbero vigore, e pubblicati furono di la da monti, scemossi tanto il numero de Conventuali, che numerofissimi divennero gli Osservanti della Comunità fotto i Ministri, come già si è detto.

V. Tralascio di ragionare di quei, che nelle Spagne furono riformati per opera di S. Pietro Regalado, detto il Ristauratore della Regolare Offervanza in quelle parti. Tralascio di notare coll' Autor delle Firmamenta, che S. Giovanni da Capistrano co i suoi Compagni, portatosi nella Sassonia, e nell' Ungheria, ivi edificò, e riformò più Conventi fotto la regolare ubbidienza de Ministri : alcuni de quali passarono alla Faniglia , e gli altri re-Starono fotto l'ubbidienza de Ministri, e in tempo del sopradetto Scrittore. tuttavia perseveravano nell' Osfervanza regolare (2). Nè mi dilungo in espor- (1) Vientana re le gloriole fatiche de' tre Ministri Generali , cioè , di Fr. Egidio Delfini , eit. ferund. di Fr. Rinaldo Graziani , e di Fr. Filippo di Bagnacavallo , i quali per propa- pari. traft. gare largamente nell'Ordine sopra le rovine del Conventualesimo l'antica, e 1. fol.69. 4 pura Osservanza della Regola, impegnarono da vero il loro zelo: del primo 10720. de' quali Giulio II. in un suo Breve , da me riferito nel primo tomo (3) , disse, che sofferte avea, e soffriva per anche immense fatiche per risormare i Fra-ti, e Conventi nelle parti della Francia, e della Spagna; e appresso le Firmamenta de' tre Ordini leggiamo del medesimo, che portatosi nella Francia riformò parecchi folenni Conventi, introducendovi i Frati dell' Offervanza, e. Ubbidienza regolare soggetti a i Ministri, e riducendogli nella stretta, e prima Osservanza, e specialmente così riformò il Convento di S. Buonaventura in Lione, il gran Convento di Parigi, e molti altri, deponendo i Ministri, Cuflodi, e Guardiani Conventuali, e istituendovi altri Ministri, e Superiori della predetta Osservanza e Ubbidienza, rimossi da i medesimi Conventi quei Conventuali, che non volevano la Riforma; e tutto fece col favore d' Iddio, del Rè Cristianissimo Luigi XII., del Cardinal Legato, e di altri Prelati (4): Del P. Rinaldo Graziani basta dire, che fu l' Autore degli Statuti di Giulio II. (4) Vid. suo. per fare intendere, che fu tutto intento alla riforma generale dell' Ordine . pog.49. E del P. Filippo da Bagnacavallo, che nella fua Lettera al Pad. Bonifacio di Ceva mottroffi degli stessi sentimenti circa la riforma dell' Ordine, e l' Ofservanza regolare, de' quali era il suo Antecessore P. Graziani: onde intimò al fuddetto P. Ministro suo Commissario, e Vicario in quelle parti, che facesse stampare, e pubblicare nella Provincia sua, e nelle altre vicine gli Sta-

VI.

tuti di Giulio II., e gli facesse offervare (4).

<sup>(</sup>a) Infuper , ut congruentiat , & utilias diffam Provinciam (Franc'a) regere , & reformare valent ... Te meum Vicarium , & Commiffarium eum plenitudine poteffatit fuper totam Provinciam prafatam . . . etiam fuper Conventum noftrum Parificnsem, per prasentes inflituo . . . quolque in difla Provincia tibi credita, & alitt reformandit tibi vicinit , eaterifque . Statuta moderna Ordinis, a pradecefore noftre , auftoritate Apostolica , & officii fui , atque Capituli Generalifimi edita , & deinte a Reverendifi. D. Card. Ord. nofiri Proteffore auftoritate Apoflolica, & officii fui examinata, & approbata, & a te commifione, & aufforitate

VI. A i buoni successi di questa universale riforma de Conventuali Francescani volle alludere anche Lione X. nella sua Bolla Ire & vos , in quelle. parole del Proemio della medefima, colle quali, dopo aver detto, che il Padre celeste mandò in vari tempi espenti agricoltori a ristaurare la vigna della Religione Serafica, quali furono S. Buonaventura, i Zelanti de' tempi del Concilio di Vienna, quei de' tempi del Concilio di Costanza, San Bernardino da Siena ec. foggiunfe: Ultimamente in questi nostri giorni , quasi all' ultima ora comparvero altri Uomini, che zelando in favor della cafa d' Ifdraele, tagliarono i boschi profani, e gittarone a terra i templi dell' idolatria , e introdotta la santa riforma, fecero si, che dove pel passato la colpa era abbondanse, ivi soprabbondante fosse aleresi la grazia (a). Onde nella stessa Bolla il nominato Papa fece menzione di Ministri, e di Custodi Riformati; con che & fa intendere, che in tempo suo nell' Ordine v' erano dentro la Comunità intere Provincie, e Custodie co i loro Capi ridotte all' Offervanza, Fece anche menzione di Provincie, nelle quali i Capi non fossero anche riformati, e contattociò in esse fossero de' Conventi già riformati : con che si sa intendere, che anche nel tempo della data di quella Bolla fi andava profeguendo la riforma, e accrescendo il numero degli Offervanti sotto i Ministri (b).

> predecessorie nostri in pluribus abbrevista, G iterum, at tibi videbitur, abbrevianda, G is milius aptanda, diigenter imprimi, aque publicari, G observari facias. Det Roma apud SS. Aposloes tempere nostri Generalis Capituli, die 9, Mensse Juni 1510. Epish P. Philippi a Bagnacavallo Ministri Generalis, apud Firmam. trium Orto parta; fol.60.col.a.

> (a) Novifine vere dichus rifit; quaf hora ultima, apparurant viri alii, qui telantee pro Dame firafe, facciderum luce, de damilii junt elebura, de mis abundavit peccatum generitum per introdulium refermationit normam, ut sperebundaret de gratia. Leo X. ita. faspè laud. Confituu. Ite d'ora, in pozamio.

(b) Quo verd ad electronem futari Ministri Generalis, in preximo Festo Pentecostes in Convenuu Araceli de Urbe......elebrandam, fistuimus, comen Ministres, & Cussales reformates, at Vicarios , & Discretes de Familia, islam electionem elebrare debre-

Que vorè ad altes Frittes reformates, volumes, quid in Provincis; in quibus Minifile re tune une fast reformati, ne por reformati habit; in quibus funt aliqui Concentus reformati, due Frates elefti a prafatis Conpensions reformatis.... voces Ministratum non reformaterum, quantum ad profatas Propincias, pro has pite duniaxas fapileans. Leo X. in... (it. Conflicts to the voc.)

(c) Ordinando qua pro puriste Regula congruentita objevounda, Çu unione, as reformatione tutisus Ordinis notici abique introducenda, perfecienda, Çu manuteneda nobil accomodo videbature, prom prefention tener clueidar, quem... volumus, as sisteinus a sisteinus ammibus testus Ordinis nostir prefentibus, Er faitusis .... firmiter objevoris. Raynaldis Gratinus in Perloga Stuati, Juli 14. augu Ermannesta testus Orde putto.

Bri Statuti, e dichiarazioni fieno offervati interamente, e inviolabilmente, fotto le pene contenute ne' medefimi , da tutti così Prelati , come Sudditi , e che. quanto più presto si può sieno da per tutto intimati , e pubblicati da tutti i Ministri nelle loro Provincie (a). Questi tanti tutti sanno vedere, che quegli Statuti non surono farti per li foli Risormati, come disse il Ragionista . Ne occorre, che per confutare la fua propofizione più mi stenda, bastando anche i foli frammenti, che riportai fotto gli antecedenti numeri, e il confiderare. che i Riformati non avean bifogno di riforma, nè di metodo per riformarfi. Ma già mi vado immaginando, che il Ragionista scrivesse in tal guisa per cortezza di vista, o per inavvertenza, nè credo, che un galantuomo, qual'

VIII. Più tofto farà per dirmi, che le allegate riforme de' Conventuali non faceanfi col farfi da i Conventuali rinunziare i privilegi delle rendite, e delle fuccessioni ereditarie, e col ridurgli allo stato, e al numero degli Osfer-

egli è, vorrà più confermare un tanto errore.

vanti; ma faceanfi col torre da i Conventuali quelle rilaffatezze, e larghezze, delle quali non aveano privilegio: in fomma col fargli vivere nell'offervanza de' propri doveri , fenza fpogliarli de' fuddetti privilegi, e fenza fargli simili agli Offervanti. Tanto altresi affermò nella sopracitata pagina 303. Ma se consideriamo, che la riforma sopraddetta era ordinata a fare l'unione di tutto l' Ordine, cioè, a fare che gli Offervanti della Famiglia, e le altre-Congregazioni, le quali vivevano in purità di Regola, s'incorporassero del tutto co i Frati della Comunità fotto i Ministri , e che di tutti i Frati Minori senza distinzione veruna si facesse un tal ovile sotto l'immediato governo de' Ministri, come facevasi prima del Concilio di Costanza, e prima dell' anno 1430.; confesseremo, che quella riforma de' Conventuali esser dovea colla rinunzia de' beni, o fondi fruttiferi, de' privilegi mentovati, e di tutte quelle cose, che ripugnavano alla Regola, ed erano il motivo, per cui l' Ordine formava allora molte diffinte Congregazioni. Non mai in eterno gli Offervanti della Famiglia si sarebbero incorporati, e totalmente miti co i Frati della Comunità, rifoggettandosi immediatamente a i Ministri, se questi non si sossero ridotti nella purità della Regola, che falva onninamente volevasi dagli Offervanti della Famiglia. E pure abbiamo dalla Bolla fopra citata di Giulio II. Et si nostræ immutabilis (1), che in vigore degli Statuti Giuliani faceasi la ri- (1) Abus forma de' Conventuali in tal guisa, che gli Osservanti della Famiglia passa. VVad. 10m. vano fenza veruna difficoltà a foggettarfi a i Ministri , e a convivere co i Fra- 15-948-419. ti della Comunità. Dir dunque bilogna, che i Conventi riformati foffero tal- "-110 mente ridorti all' Offervanza, che non si distinguessero in questa da quei de' Frati della Famiglia, e perciò questi Frati non avessero difficoltà in farsi tutt'uno co i medefimi.

IX.

Tom. II.

K k

(2) Pradicta igitur omnia Statuta noffra, Coffitutiones, & Declarationes volumus, & mandamus , ab omnibus tam Pralatis , quam fubditis , fub panis in eifdem contentis , integre, & inviolabiliter observari, ac citius ubique intimari, & publicari ab omnibus Ministris in. fuir Provinciis . Et ne labor Ordinis , & tantorum Capitulorum generalium , a quibus collecta funt , fit inanit , & in contemptu veniat Ordinis disciplina , Ministri , Custodes , & Guardiani Constitutiones prasentes diligenter faciant observari, & diligenter exponi, ne ignorantia @ occasio delinquendi . Statuta Julii II. capetas particula 3. apud laud. Firmamenta partig. folo45.

#### 258 Lib. VIII. Cap. II, J.III.

IX. In oltre, fe confideriamo il tenore degli Statuti di Giulio II., troviamo, che la detta univerfale Riforma effer dovea fatta collo spogliare i Conventi di tutte le rendite, e col ridurfi all'Offervanza della Regola, giusta le Dichiarazioni di Niccolò III., e delle Costituzioni Martiniane, cioè, giusta lo stato, e la professione degli odierni Minori Offervanti, che giusta le. mentovate dichiarazioni viver debbono fenza gli accennati privilegi del Conventualesimo. Ecco un frammento degli Statuti di Giulio II. Alla particola... 10. del Capitolo 6. premettono questo titolo: Del non avere annue rendite, poffeffioni , e altre cofe proibite ; e che debba farfi di quelle, che foffero state di già ricevute con obbligazioni di Messe, o di altri Suffragi. Nel corpo dopoi determinano, che non debbano aversi; e se fossero state indebitamente ricevute, fi alienaffero giusta la dichiarazione di Niccolò III., e delle Martiniane ; dove poi fosse congionta qualche obbligazione di Messe, ivi dagl' Istitutori, se tuttavia viveffero, o da altri, fi proccuraffe, che tali fondi dati foffero ad altre persone, per somministrarsi co i frutti di essi a i Frati la limosina delle. Messe annuali, giusta la volontà del testatore (a). E alla particola 3. del Capitolo 4, in cui trattafi della llmitazione della potestà de' Proccuratori, o Sindaci Apostolici, hanno così: Poichè per l'ordinazione, e dichiarazione di alcuni Sommi Pontefici , e specialmente di Eugenio IV. , e di Sifto IV. è conceduto , che i detti Procuratori a nome della Chiesa Romana possano ricevere, e ripetere anche le annue rendite , le possessioni , e cofe simili , e l'eredità de Genitori de' Frati, che possano anche convertirle in cose lecite a i Frati, e ritenerle, e che possano a nome della già detta Chiesa esigere in giudizio tali cose, indebita-

(2) Inhibemus diffrictius; ne a Fratrebus per fe, vel quofeumque eleemofyna quacumque pecuniaria, vel non pecuniaria, perpetno, vel ad vitam, vel ad prafixum certum tempus, alieui Fratri, vel Conventui obligatorie reddenda, vel folvenda, five annie redditne, five domus ad locaudum, vel poffeffiones ad colendum, aut vinea, etiam ad locandum, & fruttus vendendum dare procurentur. Caveant infuper ne talia fine eie taleter data , vel relifta , & flatne noftro incompetentea, in judicio, vel extra exigant, aut exigé etiam per diftor Ecelefia Romana Procuratores procurent ... Nee talibus fuo nomine , vel auftoritate , atque confensu exactis neantne ; cum eie ex Regnla puritate non liceat .... & ubi aliat in Conventunm reformationibne talia in nonnnllie loris aliter indebite accepta inventa fuerint , citike per Procuratores Papa, inxta Nicolai Ill., & Martiui V. declarationes diffrabantur, & in reparationes , & alide necefftates Conventuum , vel locornm ... convertautur . .. Et ubi jam fuerint aliqua Mifia, vel suffragia dietim, annuatim, vel alidt afignata super talibut, tunc, ne frandentur benefactoree, qui ea taliter reliquerunt, fua pia intentione, five fnerint viven. tee , five defuntti , ( & cum Fratribus , nt pradiestur , juxta Regulam , & Regula expositores liceat ex laborites, & fervitio , atque liberaliter oblatis , fub certit modis , & forma flatui nofiro confona, fient ex quetidiana mendicitate vivere) ordinamus, quad talia Procuratoribus Part, vel alite, quibut maluerint iuflitntoree talinm .... vel Dominie, ant Refloribus fpiretnalibni, aut temporalibue Collegiorum, ant Communitatum.... afignentur, qui tales elecmofynae, five fruitne, vel redditue annues , nomine Ecclefia Romana, vel donantium, fine. Fratribut , exigaut , & recipiant , & Fratribut , five aliis Sacerdotibue ( quando Fratret no-Inerint) tales Miffae, vel Suffragia , juxtà piam ententionem beuefaltorum , in toto, vel in parte , fecunium quantitatem talinm ebventionnm , dicere faciant . . . . Necefaria , & licita Fratribue, tauquam de mercede laborum fuorum, aut liberaliter oblatit, juxta piam intentio. nem talinm benefafternm miniftrando . . . Poternnt etezm ad aliae Ecclefiat Sacularium , vel Regularium tales fundationes, five redditus cum fnis queribns traueferre, wel ibidem Cappellani bonefti ad bae deputari , fi Minifirie expedire videbitur Gre. Siajuta Julii 11. Cap. 6. partic.19. 1211 lau d. Firmamenta pari.3. fol.so.

mente lasciate a i Frati : le quali facoltà , o azioni ad alcuni pajono una colorita rilassazione della strettezza, e perfezione dello stato, avvegnache non si efercitino a nome, e per autorità de Frati: a tal' effetto, per offervare la più fecura , e maggior purità , non vogliamo , anzi onninamente proibiamo . che è Frati per l'avvenire si servano delle concessioni circa le possessioni , rendite , e. successioni de Genitori, da riceversi in tal guisa mediante la proccurazione, o ricerca da predetti , da esigersi , o da ritenersi , cioè , da tali Procuratori del Papa a nome del Papa, se non che in causa di vendita, e di commutazione delle mentovate cofe in ristaurazioni di Conventi , e di Luoghi , e in altre cofe lecite, e necessarie: le quali commutazioni debbano farsi da i Procuratori nominati del Papa, dove tali cofe si trovassero lasciate, date, e legate non per modo di successione, ma per modo di limosina non procurata (a). Non so se avrò dato nel fegno traducendo in lingua Italiana questo testo alquanto confuso; ma dal vederlo qui fotto in Latino potrà ciascuno o corregger i miei errori, o conoscer, che non mi sono allontanato dal suo senso; donde inferisco, che negli Statuti di Giulio II. volcanfi rinunziate le rendite, e le fuccessioni ; eper ciò la riforma de' Conventuali, fatta giusta il tenore de' medesimi, dovea effere una riduzione di effi allo stato, e numero degli Offervanti. Mapoichè quantunque negli Statuti suddetti si volesse la risorma di tutti i Francescani, col ridurli a vita offervante della purità della Regola, come costa da varie parti de' medefimi (b); contuttocio, ben vedevafi da i Padri Statutarj, che una tal riduzione era molto difficile, e che non poteva tirarsi a.

(2) Veram quia ex aliquorum Summorum Pontificum, & prafertim Eugenii IV., & Sixte IV. Procuratoribus bujufmodi, ordinatione, & destaratione conceditur, quod tales Procuratores nomine, & aufloritate Erelefia Romana, etjam annuor redditur , poffeffiquer , & fimilia , at Parentum Fratrum fucreffiones vecipere, repetere, & in Fratrum ufur lisitor etiam convertere . de rezinere poffint , de qued pro rebus legatis , vel datis Fratribus sudebite retencis poffint diffi Procuratores nomine fape dilla Ectlefia in judicio experiri , & agere , & talia fic exigere , & repetere: qua tameu omnia uonnullis videutur babere, vel fequi effectum alisujus solerata relaxationis arditudinis, & perfedionis flatus, liret talia nou fiant nomine, uer aufforitate Fratrum; ideo pro turiori, & majori puritate observanda, nolumus, imò probibemus OMNI-NO, ne Fratres concessionibus de possessionibus, redditibus, & Parentum successionibus taliter ad corum procurationem, vel requisitionem, a talibus a tatero resipiendis, exigeudis, vel retinendis , videliset , ab bujufmedi Procuratoribus Papa , uomine Papa , utautur , nifi in cafu venditionis, & commutationis talium in reparationes Conventuum, & locorum, & alias res neceffariat , & lisitat Fratribut , per buju/medi Procuratoret Papa , & Ectlefia Romana , ube talia uon per modum sucressionis relitta, sed per modum eleemosyna aliter sine eis data, 🚱 legata reperirentur , & talium precio judigerent ad aliqua eir licita comparanda , vel folvenda. Eadem Statuta cap.4. partic.g. anud laud. Firmamenta part.g.

(b) Can instuite nafre în bir, fe aliti uan fi Orliven, vel Repul puristam relacure, for more sequence, fe uilir, quinte Repul puriste a teate Commonitare teati Ordenie fine afferfe comprendent commonitare teati Ordenie fine afferfe congressivite deferment pulie, date, vel puite î um datus fequi, ce defermere Strt. Julii 18. cope, partice, ê deman petares, quel puite î um datus fequi, ce ederânie, ce licitis expusife Ordenie în Curia Romana, meximê pre engrentatiuse, çe defendiene, ce licitis expusife Ordenie î, çe refermative Cousentumum, ce pre defendiene, ce primiem, ce privienție ordinie, ce refermative Consentumum, ce pre defendiere ce primiem, ce privienție ordinie, vel Concentuum, Regula puritate mon minustătum cere teatem Strt. expl., partice, a pund laud firm, partice, folira la respon Orisinatere Conficutivium, fe quid pre boso fiau Ordenie faceit ordinandum, cel bir Confiintianium generalies, folira la republic puritatum mon atagentibu, ne minustatibur ce la cepă, partice, partice.

37. a tergo col.1.

fine in poco tempo; perciò è, che ne' medefini furono altretti a permettre alcune cole non confonanti colla purità della Regola, come diec il fopracitato Ragionità: le quali cofe per altro fi ammettevano da i Conventuali o niente, o non del tutto riformati, e non già da quei, che negli Statuti, e appreffo le Firmamenta fi dicono pienamente, e al vero riformati; quali appunto erano quei, che riformavano giunta il dedderio de'Superiori, ef-

prello ne' prefati Statuti.

X. Se avesti avuta la fortuna di poter visitare gli Archivi de' Frati Minori Offervanti, come il Ragionista ha potuto visitare, o far visitare quelli de' suoi, potrei con più documenti render manifesto quanto fino ad ora io affermai: ma perchè non ebbi questa fortuna, mi trovo astretto a dovermi fervire solamente de' documenti pubblicati sulle stampe. Ne tengo appunto uno, contenuto nel Libro del P. Giacomo Foderè, intitolato - Narrazione, Istorica, e Topografica della Provincia di Borgogna, oggi detta di S. Buonaventura, scritto in lingua Francese, e ci rappresenta la riforma del Convento Francescano di Lione, appartenente alla Comunità sotto i Ministri. Il documento è di un Convento folo; ma può fervir di esempio per inferire il tenor della riforma degli altri : ed è come segue : Noi Bernardino di Clemente Dottore di Sacra Teologia, Custode della Custodia di Lione, umile Guardiano, e insieme tutta la divota Famiglia del Convento riformato di Lione dell' Ordine de Minori di S. Francesco, della Provincia di S. Buonaventura, facciamo noto a tutti, e a ciascheduni, che alle persuasioni, e al consiglio, e consenso del P. Pietro Grandis, Dottore di Sacra Teologia, e de Sacri Canoni, e Ministro Provinciale della prefata Provincia, e Vicario Generale del P. Reverendissimo General Ministro in detta Provincia; Noi umil Guardiano, e la predetta Famiglia nel nostro Capitolo congregati, e convocati al suono della campana secondo il solito, e tenendo il Capitolo del nostro Convento, con matura deliberazione. fra di noi premessa, desiderosi di stare nella nostra vocazione, e di perfezionare il nostro proponimento, alla presenza del pubblico Notajo, e de testimoni sottoscritti, nelle mani del Vener. Signore Jacopo, Vicario generale del Reverendifs. Arcivefcovo, e Conte di Lione, affatto, in perpetuo, e del tutto rimoviamo da noi, e dal detto nostro Convento, e da i nostri Superiori, tutti, e ciascheduni i cenfi, le rendite, e tutti i proventi, le case, le terre, le vigne, le possessioni, e gli altri beni, o cose immobili, le quali noi, e il detto nostro Convento, avevamo ritenute, tenevamo, e possedevamo in tempo della prima rinunzia, come nel presente ancora le teniamo, e possediamo. Ma ora le rinunziamo affatto; con questo però, che in quanto possiamo, insieme supplichiamo, che i censi, le rendite, i proventi, le case, le terre, le vigne, e gli altri predetti beni immobili, colle obblizazioni fondate sopra di quelli perpetuamente sieno applicati allo Spedale de' Poveri della B. Vergine del Ponte del Rodano di questa Città di Lione, in cui moltissimo si esercita l'ospitalità, e si fanno in più maniere le opere della pietà ec. ec. ec. Le premesse cose furono fatte, e date in questo di 2. del mese di Agosto, l'anno del Signore 1505, alla presenza de Venerabili ec. ec. (a).

XI.

<sup>(</sup>a) Not Bevaurdinus Clementis, Sarra Theologia DeAve, Custodia Lugdunensis Custos, Jumilis Guerdianus, fimulque sotus Deo depotus Conventus domus reformata S. Francisci, Or-

XI. Questo Convento si riformò due volte, la prima non pienamente nè al vero; poiche ritenne tutte le sopraddette rendite; la seconda pienamente, e al vero; e però tutte le lasciò, senza che neppur una restata ne fosse al Sindaco Apostolico per li Frati . E per certo non ne lasciò poche : onde se tanto sece questo prima degli Statuti di Giulio II., possiamo credere, che non meno nel riformarfi avranno fatto gli altri Conventi della Comunità dopo pubblicati gli Statuti Giuliani, in vigor de' quali faceasi la riforma con più calore. E poichè il prefato Convento di Lione si riformò nella soprariferita maniera fotto il Generalato del P. Egidio Delfini, alle persuasioni del Vicario, o Commissario Risormatore, istituito dal Ministro Generale, dica pur quanto vuole il Ragionista, che il Delfini non curavasi di torre da Conventi le rendite : dicalo pure, che spero, non troverà tutta la fede. Ma se vuol provarlo colla testimonianza del P. Aroldo, non porti tronco il costui testo, facendogli dire delle Case de' Conventuali, che niente meno proccurava, che di spurgarle dalle rendite contra la Regola, quando l'Aroldo dice : niente meno proccurava, o forse non poteva spurgarle dalle rendite, e dagli abusi contra la Regola introdotti (1). E per verita il Wadingo stesso all' an- (1) Ad an. no 1505. fa menzione della particolare difficoltà, che incontravafi nello spo- 1505. 11.18. gliare allora totalmente i Conventi de' Conventuali di ogni rendita; mercecchè resistevano i Fondatori, i Padroni, e i Magistrati delle Città, e de' Luoghi, non volendo un tale spogliamento (2). Ma per altro lo stesso Anna-lista rifersice, che il Generale fuddetto è gravemente bissimato dal P. Pietro Ridolfi Conventuale, ed è lodato dal P. Cimarella Osservante: chi si, che. 80, 80, 843. di questo biasimo non ne sia la cagione l'aver privati i Conventi delle ren- (1) Ibismdite (3)? Non lo poi con quale licenza il Ragionilla citato aggiugnesse, che pagasta. s. anche il General Graziani colla sua riforma ad altro non tendeva, se non. s.

Ordinis Minorum , Lugannenfie , Provincia S. Bonaventura , notum facimus univerfit , & fingulie .... quod interveniente sussione, confilio, & confensu Venerabilis, & Religiosi Viri. Fratris Petri Grandis, Sacra Theologia, & Decretorum Dolloris, prafata Provincia S. Bonaventura, Provincialis Minifiri, necnon Reverendife. P. Minifiri Generalis in difta Provincia Vicarii Generalis, not bumilis Guardianus, & Conventus pradicle in Capitulo noffro. ad fonum campana, ut moris eff, congregati, & convocati capitulantes, Capitulumque noftrum. & difti noffre Conventus tenentes, & facientet . . . . deliberatione matura inter nos prababita, supientes in ea vocatione, qua vocati fumus, manere, & laudabile propositum ad debitum effellum perducere, in Notarii publici, & testium subscriptorum prasentia, & in manibus Ve-nerandi Patris Domini sacobi de Armoneuris.... Vicarii Generalis Reverendisime Domini... Archiepifeopi, & Comitis Lugdunenfis, amnes, & fingulos cenfue, redlitus, & proventus, omnefque, & fingulas domos, terras , vineas , poffeffiones , res , & alia bona immobilia , quas, & qua not , & dillus Conventus nofter tempore prima abdicationis retinueramus , tenebamus & poffidehamus , Prout prafentialiter tenemus , & poffilemus, nune verd PENITUS , perpetud , de omnino a nobis, de ditto Conventu noftro, & a fuccesforibus nostris (ponte abdicavimus, de abdicamur; ea tamen lege, & in quantum poffumur, supplicamur, quod cenfur, redditur, proventus, domus, terra, vinea, & alia bona immobilia pratifta, cum omnibus super illis impositis, bospitali Christi Pauperum, B. Virginis de Pietate nuncupato, Pontis Roodane bujus Civitatis Lugdunensis, in que bospitalitas quamplurimum servatur, & pietatis opera multipliciter exercentur, perpetud applicentur Gro. Afta, & data fuerunt pramiffa, die bac 2. Menfis Augusti anno Domini 1505., prafentibus venerabilibus Gr. Gr. Gr. Apud P. Jacobum. de Fodere in narratione Hestriera , G Topographica Provincia Burgundia . nune S. Bonaventura, in descriptione Conv. S. Bonay. Lugdunen. pag-395.

che ad annullar l'Offervanza. Veramente ne cita in testimonio la Cronaca. ma non avverte, che tutto s'intende della volontà, che avea di annullar la Famiglia Offervante, col ridurre tutto l' Ordine all' Offervanza, e torrela cagione, per cui diffinguevasi in tante Congregazioni: la qual tolta, subito la Famiglia avrebbe cellato, tutti tornandolene forto i Ministri della Comunità, fatta Offervante, come la Famiglia. Che finalmente Filippo da Bagnacavallo non volesse far la riforma secondo le Costituzioni Alessandrine . ritenendo le rendite, come dice nella sopradetta sua pagina 393. il Ragioniita , può raccorsi anche dal solo ristettere, che l' anno 1510,, in cui egli fu fatto Generale, gli Statuti Alessandrini erano stati corretti, e rivocati nelle loro larghezze dagli Statuti Giuliani; onde non più quelli, ma questi erano allora in vigore; e perciò se il General Filippo volea far la riforma, non dovea farla col ritenere le rendite: nè il Ragionista provò, che in quel poco tempo, in cui visse, dopo gli Statuti Giuliani si proponesse di farla altramente.

XII. Ma, che che sia di ciò; il vero è, che in tempo di Lione X. nell'anno 1517, quando fu fatta la famosa Bolla di unione, e furono dagli Osferyanti in qualche modo feparati i Conventuali, tenaci del loro Conventuaesimo, i Risormati erano tutti nella purità della Regola senza rendite, c. fenza verun' altra cofa ripugnante allo stato degli Osfervanti . Conciosiachè in essa quel Sommo Pontefice confuse indifferentemente i Risormati sotto i Ministri cogli Osfervanti (a), e suppose, che la Riforma, e l'accrescimento del numero di tali Riformati si venisse di giorno in giorno proseguendo col ridurre altri Conventuali : onde ordinò, che nelle Provincie, dove i Ministri per allora non erano Riformati, ma sotto di se aveano alcuni Conventi riformati, dalle Famiglie di questi Conventi si eleggessero due Religiosi, i quali andassero a dare il voto per l'elezione del Ministro Generale nel prossimo Capitolo, in cui non dovevano aver voce, fe non che i foli Offervanti della purità della Regola (b) : e nella Bolla Celebrato nuper volle, che il Miniftro Generale, e i Ministri Provinciali della Communità Offervante, anche dopo l'anno 1517. fossero tenuti a proseguire la totale riforma de' Conventuali , eziandio implorando l'ajuto de' Regi , de' Principi , e delle Comunità (c). Or questa Riforma, e questi Riformati non erano i soli Colerani; poi-

(2) Volumus, & declaramms, fub nomine Reformatorum, ac pure, & fimpliciter Regulam B. Francisci bujusmodi observantium, comprebendi omnes, & singulos infrascriptos, videliett , Observantes , tam de Familia , quam Reformatos sub Ministris , at Fratrit Amadei Gre., aut aliat fimilet Gre, qui Regulam ipfam B. Francisci pure, & fimpliciter observant . Ex quebut omnibut supradiffit unum corput insimul facientes, cofdem ad invicem perpetud unimur. Leo X. in Bulla tre & ver .

(b) Que verd ad alies Fratres Reformates, volumus, qu'il en Provinciis, in quibus Minifire pro nunc non funt Reformati, ner pro Reformatit bobiti, fub quibut funt aliqui Conventus reformati , duo Fratres elefte a prafatis Conventibus reformatis poces Miniftrorum non reformatorum, quantum ad prafatos Conventus, pro bac vice duntaxat, suppleant. Ibidem. In prafata verd eleftione Miniftri Generalis nullus penitus vocem babeat nift Reformatus, & pro Reformato a Congregatione Reformatorum habeatur . Ibidem .

(c) Qui quidem Mineffri Generalis, & Provinciales ad emnimedam difforum Conventualium reformationem, etiam per favorer Regum , Principum, & Communitatum enfudare. teneantur . Leo X. in Bulla Celebrato nuper fub die 12. Aprilis 1518., apud Chronolog. Scraph.

pag. 133. col. 1.

Lib. VIII. Cap. II. S. III. 263

chè la B. Coleta era già morra da molti anni, allorchè profeguivai la Riforma, e moltiplicavani i Riformati, di cui parla Lione X. Erano dunque, i molti Conventuali, che nella Comunità ftella forto i Minifti in gran numero aveano lafciato il Conventualelmo, ed crano tronata all' Offervanza: che che ne fegue, che nell' odierna Comunità degli Offervanti nell'anno 1517, da Leone X. foffero inclusi molti di quei Fratt Minori, che componevano la Comunità dell' Ordine forto i Ministri, detta allora, e nel Secolo XV. Ia. Comunità Conventuale, come maggiormente reflerà provato nel feguente Paragrafo.

#### S. IV.

- Si accenna la moltitudine degli Osfervanti della purità della Regola, i quali erano membri della Comunità Minoritica fotto i Minifri, e in vigor delle Bolle di Lione X. restarono compresi nella Comunità degli odierni Osfervanti, come veri Frati Minori Osfervanti.
- Ome si è detto ne due antecedenti Capitoli , di tre fazioni eracomposta la Comunità dell' Ordine Minoritico, distinta dalla Famiglia, e dalle altre Congregazioni Francescane prima della Bolla di unione satta nell'anno 1517; cioè, di Conventuali, che vivevano fecondo i privilegi dell' ulo delle rendite, e delle fuccessioni ereditarie; di Osservanti, che non mai aveano abbracciati i fuddetti privilegi, ma, come fcrive l' Autore delle Firmamenta, sempre da i tempi di San Francesco nella Comunità stessa aveano continuata, e continuavano la perfetta Offervanza della Regola; e di Conventuali riformati, che rinunziando i privilegi, e gli abufi, ridotti fi erano alla primiera pura Offervanza della Regola per mezzo di una conveniente riformazione. Che tutto quetto fia vero, mi parrebbe di averlo affai provato; ma tuttavia ne voglio fare un' altra prova in quelto Capitolo, accennando insieme appresso a poco la moltitudine de' predetti Osservanti o incorrotti, o ridotti dal Conventualesimo, i quali tutti da Lione X. vengono appellati col nome di Riformati, o di Offervanti. Per ciò fare, io suppongo due cofe certiffime : la prima è , che tutt'i Frati Minori , i quali per le Bolle di Lione X. forono compresi nelle Comunità degli odierni Ossevanti , erano del tutto Offervanti , cioè , non aveano i privilegi delle rendite , e delle fuccettioni ereditarie, nè altre larghezze contrarie alla Regola, per le quali l' antica Conventualità dillinguevasi dall' Osfervanza. Per esser persuasi di questo , basta saper alquanto di lingua Latina, e legger le presate Bolle di Lione X. La seconda cosa è , che tutti i Frati Minori della Comunità precedente all'anno 1517., i quali per le Bolle di Lione X. non furono compresi fra i Conventuali, soggetti a i loro Maeitri, restarono compresi fra gli Osfervanti, ed erano già gia de' Minori Offervanti: ovvero diciamo così, che

è lo stesso: tutti i Frati Minori, i quali allora furono compresi nella Comenità degli odierni Offervanti, e non erano della Famiglia fotto i Vicari, nè degli Amadeifti, de' Clareni, o degli Scalzi, erano della vetufta Comunità dell'Ordine, foggetta immediatamente a i Minustri. Questa eziandio resta provata dalla fola lezione delle medefime Bolle, in vigor delle quali di tutto l' Ordine furono fatte due fole parti ; cioè, quella degli Offervanti, che... fola feguitò ad avere i Ministri, e quella de' Conventuali tenaci de' privilegi,

che fu fottoposta immediatamente a i Maestri.

II. Or presuppongo, che tutti i Conventuali, ridotti all'Osfervanza pria del Capitolo generalissimo dell' anno 1517, ipso facto per la Bolla Ite & vos, detta d' unione, restassero nel detto anno incorporati nell' odierna Comunità Offervante : e che i Conventuali, i quali dopo quel Capitolo accettar volessero l'Osservanza, fossero incorporati alla medesima Osservante Comunità in vigore dell' altra Bolla di Lione X. Omnipotens Deus, nominata di concordia , la quale fu come un compimento di quella di unione ; poiche in efsa eseguì ciò, che mancava, e avea promesso di voler fare in quella, per terminar l'opera intrapresa, di far di tutta la Religione un Corpo solo, tutto nella Regolare Offervanza, e fu pubblicata 14. giorni dopo l'accennata, ed era di tratto successivo: mercecche in essa determinavasi, che i Conventi di un certo numero di Frati, i quali sufficientemente si fossero riformati, per l'avvenire appartener dovetfero immediatamente al Ministro Generale, e a 1 Ministri delle Provincie. Avvegnachè tal fosse il tenore delle accennate due Bolle, nondimeno in alcune parti non subito ebber l'effetto, stanti le oppofizioni di alcuni, le quali furono anche superate, non avendo esse potuto far altro, che differirne l'efecuzione. (1)

(1) Vide Eullas Leonie X. Humilibus

Regeft. pag.

495.6 Non fine nostræ, ce Clemensis VII. pag.

211. 312. 14m.15.psg. 348.

III. Eccomi ora a formar un poco di Sommario, o di calcolo, d' onde raccorre fi poffa, che molti Conventi della Comunità dell' Ordine primitiva. supplicum, in vigor delle Bolle di Lione X. compongono l'odierna Comunità Osservanapud VVad. te, e che perciò quella non costa de' foli Frati della Famiglia, congiunti co-

IV. La Comunità dell' ordine avea la gran Provincia d' Aquitania , la

\*om. 16. in. gli Amadeiiti, co i Clareni, e cogli Scalzi.

quale nell'anno 1400., giusta il Catalogo del P. Pisano, contava 60. Conventi (2). Gli Amadeilti, e i Clareni ebbero sempre tutti i lor Conventi nel-309. 6 Bul- la Italia, eccettuato un folo, o due (fe non erro) nella Spagna, e gli Scalzi lam Illius verfo il 1500, ne aveano cinque, o fei, e tutti nella Spagna. Quelte cofe fi cujus in pa- tengano a mente; perchè ne calcoli circa le altre Provincie non le ridirò , ma le supporrò. Dunque tutti i Conventi dell' Aquitania, i quali a tempo di Lione X. erano in effere, e non erano della Famiglia, nè restarono a i (a) Apud Conventuali , toccarono agli odierni Minori Offervanti . La Famiglia nell' VVad.tom.g. Aquitania l'anno 1506. non avea, se non sedici Conventi (3), sette de quali erano stati fabbricati per la medesima Famiglia dopo l'anno 1400., come dice il Gonzaga, trattando dell' Aquitania più antica. Dunque de i fessanta (3) Vading. Conventi, che l' anno 1400. componevano la prefata Provincia della Comunità dell' Ordine, la Famiglia non può averne avuti se non che nove; poichè dopo il 1506, ella per cagione degli Statuti di Giulio II, era in istato di far più tosto delle perdite, che degli acquisti di altri Conventi. Gli odierni Conventuali non ve ne hanno neppur uno, come fi ha dal loro Pad. Franchini (1). Dunque in quella Provincia l'odierna Comunità degli Offervanti eb- (1) P. Jann. be Conventi 11. della vetusta Comunità dell' Ordine, in vigor delle Bolle di Lione X.; parte de' quali si ebbe da' medesimi lo stess' anno 1517., altri nel 1522., altri dopoi, pria dell'anno 1543., come si ha dal Gonzaga citato,

e dal Vvadingo. (2)

V. Nella Provenza, detta la Provincia di S. Lodovico, la Comunità dell' Ordine l'anno 1400, avea 52. Conventi (3): gli Offervanti della Famiglia l'anno 1506, vi avevano 22. Conventi (4). I Conventuali nel 1682, ve ne avean 24. foli (5). Dunque fei Conventi di quella Provincia, giusta questo calcolo, della vetusta Comunità dell' Ordine in vigor delle Bolle di Lione X. restarono agli Osfervanti. Ma questo calcolo sbaglia circa questa Provincia in pregiudizio degli Offervanti ; perchè questi giusta l' Aroldo (a), e la Bolla. Illius , cujus in pace, (b) di Clemente VII., data l'anno 1525., non folamente tomats. Arg. sei, ma dodici Conventi ebbero di quei della Comunità dell' Ordine in quella Provincia.

VI. Nella Provincia di Francia la Comunità dell' Ordine l' anno 1400. avea nove Custodie, che comprendevano 57. Conventi (6): la Famiglia Offervante nell' anno 1506, vi avea folamente 30. Conventi (7): i PP. Conventuali non ve ne hanno alcuno (8): dunque in quella Provincia 18. Conventi della Comunità dell' Ordine, in vigor delle Bolle di Lione X. restarono com-

presi nell'odierna Comunità degli Osservanti.

VII. Nella Provincia di Borgogna, detta altresi di S. Buonaventura, l' anno 1400. la Comunità dell' Ordine avea 38. Conventi (9): la Famiglia nel 1506. vi avea 10. foli Conventi (10), e 17. ne restarono a i Conventuali (11): Dunque undici Conventi della Comunità dell' Ordine in quella Provincia, fot- (a) vvad. to Lione X. restarono fra i Minori Offervanti.

VIII. Nella Provincia di Tours l'anno 1400. la Comunità dell' Ordine 214., 6 /eq. avea 33. Conventi (12): la Famiglia nell' anno 1506. vi avea 24. Conventi (13): I Conventuali non ve ne hanno alcuno (14); dunque 9. Conventi della Comu-

nità dell' Ordine in quella Provincia nell'anno 1517. restarono agli Osfervanti. IX. Nella Provincia d' Argentina l' anno 1400, la Comunità dell' Ordine avea 51. Conventi(15): e 28. ve ne avea nel 1506. la Famiglia Offervante(16): p.g.4. I Conventuali nel 1682, quando fu stampato il libro del P.Franchini, vi aveano folamente 19. Conventi (17); dunque in questa Provincia 4. Conventi al-

meno della Comunità dell'Ordine, in vigore delle Bolle di Lione X., rimafero agli Offervanti .

X. Nella Provincia di Saffonia l'anno 1400, la Comunità dell' Ordine. avea 84. Conventi (18); e 25. nel 1506, ve ne avea la Famiglia (19): l'anno seguente all' unione fatta da Lione X., cioè, l' anno 1518., in cui la Comu-Tom. II.

(a) Reformati babent in bae Provincia (S. Ludovici ) Conventum S. Clara Carcaffonis, S. Francisci Afflia, five Auxiliani , Montelionis , Monafra , Ralchiana , Eremitorium S. Maria de Laureto. Arold. tom.2. col.1172.

(b) Omner , & fingulas Domes dilla Provincia S. Ludovici , videlicet , Narbonen., Bitteren., Montis Peffulani, Limofii, Nemauseii, y Lunelli, vigore diffarum litterarum Leonis pradecefforis, ut prafertur, reformatas, eifdem Fratribus Regularis Obferv., tenore prafentium de novo cencedimus, & offignamus . Clemens VII, in Bulla Illius, enjue in Pace, apud V Vading. tom. 16. in Regeft. pag. 585.

Franchini Stat. Rilig. Franc. Min. Conv. cd. 1681. Fag.

(1) Tom. 16. \$42.326. N. 16. 6 feaq. (3) VVad. tom.g. pag. 212. 6 feq. (4) VVad. 348. (5) Franchi.

nus cit.pag. (6) VVad. tom.9. \$15. 116. G fcq. (7) VVad.

tom. 15. P.15. 342. (8) Franchimur cit. DAZ.

> tom.g. pag. (10) Apud VVad tom. 15-P-8+346+ II) Franchini cit.

(ta) Apud VVad.tom.q. pog.115. (13) Apud WVad. tom. 15-P-2:344+

& Seg. (14) Fran. chini pog. 11. (15) Apud

VVad.som.9. p.18.123., 6 feq. (16) VVad. tom.t 5. pag. (17) Fran- pità Offervante celebro un suo Capitolo Generale, negli atti di questo Capithini pag. 4. tolo fu determinato, che nella Saffonia dovesfero esfere due Ministri Provin(18) Apud ciali, uno avesse giurisdizione sopra i as Conventi, che per l'addierro, avan-VVad. tom. ciali: uno avesse giurisdizione sopra i 25. Conventi, che per l'addietro. avan-9. Pag. 125, ti l'anno 1517, erano degli Offervanti della Famiglia, e di questi Conventi si costituisse una Provincia, la quale si appellasse la Provincia di Sassonia di S. Croce: l'altro avesse giunsdizione sopra i Conventi, che per l'addietro era-(10) Apud VVad. 10m. no de' Riformati, cioè, degli Offervanti della Comunità dell' Ordine, i qua-25-Pag-344- li Conventi erano 24. fecondo l' Aroldo (1); e anche avesse giurisdizione... (1) Harelfopra le Monache, e fopra il Terz' Ordine: e quest' altra Provincia foggetta dus tom. 2. al Ministro suddetto, era ( come vedesi, per la giurisdizione sopra le Monasol 1166., che, e fopra il Terz' Ordine) la principale, e fu appellata la Provincia di Saf-G fegg. (1) In Orb. fonia di S. Giovanni Battifta (2). Dunque nella Provincia di Saffonia 24. Con-Scraph tom. venti della Comunità dell' Ordine in vigor delle Bolle di Lione X. rettarono 3. Pag. 239. agli Offervanti. Quì è da notarfi col P. Vvadingo tom. 13. pag. 335. n. 151., che colos. vide in questa vasta Provincia di Sassonia, sin dall'anno 1463, per ordine di Pio II. etiam VVad. da i Legati Apostolici, e da i Prelati delle Chiese di quelle parti, su fatta la tom.t3.pag. 335, mist, riforma di molti Conventi, con ridurgli alla stretta Osfervanza ; non ostanti gli sforzi, e le tergiversazioni de Conventuali, che per isfuggir la riforma, ad ann. aveano efforta la conferma de' Privilegi rilaffativi del rigore della Regola. 1463.

XI. Nella Livonia era una Custodia, di cui così nell'anno 1506. appresso il Vvadingo, come nell'anno 1516, nel Catalogo de' Conventi della. Famiglia apprefio l' Aroldo, non leggefi, che fosse degli Osservanti della Famiglia: e neppur potè effere degli Amadeisti, de Clareni, o degli Scalzi, per le ragioni dette di fopra: dunque avvegnacche di essa non facesse menzione il P. Pisano, perchè talvolta nel 1400, non era ella per anche fondata, o formata in Cuitodia; con tutto ciò era essa una Custodia della Comunità dell' Ordine. Di essa per tanto scrive il Vvadingo (3), che nell' anno 1519, già tom 16. pag. tutta intera trovavasi sotto la giurisdizione del Ministro Generale assunto da-

(3) VVad. 86. 6 Jeg. #-1 I.

gli Offervanti, come costavagli da un Decreto dell' Eminentissimo Carvajali Vescovo di Sabina, e allor Viceprotettore dell' Ordine, satto circa il governo della prefata Custodia. Questa verisimilmente costava di 10. 0 12. Conventi; ma diamo, che costasse solamente di otto: dunque nella Livonia otto Conventi della Comunità vetufta dell' Ordine reftarono agli odierni Offervanti per le medefime Bolle dell' anno 1517.

XII. Nell' Ungheria ebbe Conventi la Comunità dell' Ordine, e la Famiglia Offervante: e negli atti del Capitolo Generale Burgense, celebrato dagli Offervanti nel 1523., trovo scritto: La Provincia d' Ungheria, che una volta era della Famiglia, si chiamerà la Provincia del Salvatore; e la Provincia d' Ungheria, che una volta era de' PP. Riformati, si chiamerà la Provincia di S. Maria (a). Dunque all' odierna Comunità Offervante nell' Unghe-

(a) In Provincia Saxonia emnes Conventus, Domut, & loca, qua funt fub obedientia. R. P. Fr. Joannis Hanberg , Miniffet diffa Provincia , quoad Fratres olim de Pamilia , babebunt unum Provincialem , qui diceter Provincialis Saxonia S. Crucis ; & Domus , Conventus , & loca, qua funt fub obedientia R. P. Ministri ejufdem Provincia, quoad Fratres olim Reformates appellates, tam Fratrum, quam Monialinm, aut Sororum tertif Ordinir, babehunt alium Min firum Provincialem , qui dicetur Provincialis Saxonia S. Joannis Baptifla . Apud Orb. Scraph. tom.3. pag.139. col.1.

ria, in vigor delle Bolle di Lione X. restò un' intera Provincia di Frati Ofservanti della vetusta Comunità dell' Ordine, i quali erano verisimilmente di quelli che si riformarono per opera di S. Giovanni da Capistrano, de' quali appresso le Firmamenta leggesi, che altri di essi restarono nella Comunità sotto i Ministri, e altri entratono nella Famiglia, come altrove si è riferito. Questa Provincia poi potè costare anche di 40. Conventi ; poichè in quel divoto Regno la fola Famiglia ve ne avea 70.; ma io voglio diffalcarne una diecina, e anche una quindicina, e dare, ch' ella costasse di soli 25. Conveati in circa; e questi restassero agli odierni Osservanti.

XIII. Nella Provincia di Colonia, come si ha dal Memoriale dell' Ordine, nel tempo del Generalato del P. Sanione, che terminò verso l'anno 1500. fuvvi il Vener. P. Fra Giovanni dal Ponte, uomo di singolar fervore, e austerità , il quale coll' ajuto del P. Rolando , Dottore , e Ministro di quella Provincia (fattosi dopos anch' esto Osservante), e coll' ajuto de' Frati dell' Obbedienza, e dell' Offervanza Regolare, che feco guidò dalla Provincia della Fransia, ridusse l'un dope l'altro alla vera Osservanza dieci solenni Conventi nella prefata Provincia (a). Dunque 10. folenni, cioè, de' principali Conventi della vetusta Comunità dell' Ordine, l'anno 1517, restarono agli Osservanti : mentre a questi restar dovettero senza dubbio tutti i Conventi Risormati, o

di Offervanza regolare.

XIV. Nella Provincia del Regno di Dacia, in vigor della Bolla di Unione, nove Conventi della vetusta Comunità dell' Ordine restarono agli odierni Offervanti. Conciofiachè leggiamo appreffo il Vvadingo una Bolla di Lione (1) Apud X., che comincia Accepimus siquidem , data nel di 11. di Marzo del 1519., nella quale suppone, che i Frati de' suddetti nove Conventi in vigor della sua 16. pag.83. Bolla Ite & vos, fi fossero soggettati a i Ministri Osservanti, e non a i Mae- (1) P. Joan. itri Conventuali: loda la loro ubbidienza a i fuoi voleri, contenuti nella pre- de Luca. detta fua Bolla, e comanda fotto gravi cenfure, che non fieno moleitati da i contin. An-

Conventuali. (1)

XV. Nella Provincia d' Ibernia finalmente, benchè non nell' anno 1517. nor. tom.18. con tutto ciò in vigor delle Bolle di Lione X. date l'anno 1517, tutti i Con- Pag. 19. "venti della vetutta Comunità dell' Ordine si sottoposero a i Ministri Osservanti , e restarono inclusi nella Comunità di questi ; perocchè il Maestro Provinciale di quella Provincia con tutti i fuoi Religioli Conventuali , poco dopo l' VVada tome anno 1563, quando fra i Conventuali vetufti trattavafi di accettar le difpense o, ad andel Concilio Tridentino, e di farsi proprietari in comune, si soggettò al Mi- 1400. pagnistro Osservante, e incorporatisi i Conventuali cogli Osservanti, di due Proniftro Offervante, e incorporatifi i Conventuan cogni Offervanti, si que i tovincie in quell' Ifola se ne sece una sola (2). Dunque perocchè la vetusta Cotomate cele munità nell' Ibernia avea l'anno 1400., giusta il P. Pisano, 31. Conventi (3): e 1171., 6 la Famiglia nell'anno 1516, ve ne avea 17. foli (4): è confeguente il dire., feq. Llz

VVad. tom.

nal. FF.Mi-

(a) Similiser in Provincia Colonia tune temporis (nempe, fub Generali Miniftro Francisco Sansone) claruis Venerabilis Peter Fr. Johannes de Ponte, bomo fingularis fervoris, 🚱 aufteritatis, qui auxilio Patris Rolandi DoSoris , Ministri Provincialis ipsus Provincia , pofica etiam Objerpantiam intransis, & Fratrum Obedientia, & Objervantia Regularis, quot a. Provincia Francia fecum duxit , DECEM SOLEMNES CONVENTUS in dilla Provincia ad veram fucceffere Observantiam redunit . Memoriale Ordinis Min. , apud Eirmamenta trium Ord. parbi. fol.38. col.g.

che 14 Conventi della Comunità dell' Ordine in quella Provincia in vigor

delle Bolle di Lione X. si unissero cogli Offervanti . XVI. Non ho tempo, nè modo di stare a investigare tutti gli attri Conventi della vetusta Comunita, che in vigor delle predette Bolle si ebbero dagli odierni Offervanti o nell' anno stesso 1517., o dopoi. Questi possono essere stati parecchi altri ; posciachè nella Bolla Omnipotens Deus , Lione X. dispose, che in avvenire se alcun Convento de' Conventuali, di più di nove Frati, si fosse voluto riformare, e sottoporre a i Ministri Osservanti , potesse farlo, qualunque volta in ciò consentisse un certo numero de' Religiosi del medesimo, benchè non consentissero tutti; nè per ciò fare era necessaria la licenza de' PP. Maestri de' Conventuali. Di più se un Frate Conventuale particolare aveile voluto abbandonare il Conventualesimo, e darsi all' Osservanza, dopo domandata la licenza al fuo Superiore, benchè gli fosse negata, (1) In Bulla potea farlo (1) Considerato per tanto lo stato religioso de Conventuali dal pratifia ap. 1517. fino al 1565., in cui nel lor Capitolo Generale di Firenze si elessero di VVad. 10m. vivere secondo le Costituzioni Piane, e le dispense del Tridentino, e altre 16. pag. 51. vivere recondo le Continuioni France, e le dispense del Trigentino, e ante 1813. Chro contenute nelle medesime, e poi ampliate, e afficurate nelle Urbane, e ben noi, Straph, credibile, che moltiffimi Conventuali nel corfo de' prefati anni paffaffero all'

pag. 117. 6 Offervanza, giusta la libertà conceduta loro nelle menzionate Bolle. Conciò-Orb. Straph. fiachè un tal passaggio al Frate Conventuale di tal tempo non era tanto con-233.

10m-3. 14g. fiderabile, quanto è ne' di nostri; mentre oggi passandosi dall' odierno Conventualesimo all' Offervanza, si passa da una Religione, o vita molto men rigida, ad una molto più rigida: laddove allora paffandofi dal vetufto Conventualesimo nell' Offervanza, eccettuato il perdersi l'uso delle rendite, e delle fuccessioni ereditarie, il quale facilmente si compensava, e si compensava nella purità della Regola colla mendicazione; ed eccettuata qualche larga, e assai titubante interpretazione di Regola, contenuta nelle Coltituzioni Alesfandrine, fatte per non lasciar perire una gran moltitudine di Conventuali delicati (2), null'altro in fostanza perdeasi allora dal Frate Conventuale per un tal paffaggio; mentre nelle altre cofe gli antichi Conventuali viver doveano come gli Offervanti . E poco certamente importa al Religiofo particolare, che la sua pentola o bolla per l'uso delle rendite, o per la vita mendica, purche giuttà il folito essa veramente bolla. Da queste cose possiamo ben credere, che moltiffini Religiofi particolari, non folamente nelle parti Oltramontane, ma nelle Provincie di quà da' Monti, faranno paffati dal vetusto Conventualesimo alla regolare Osfervanza, in vigor delle mentovate Bolle, Ma bastando a me il conchiudere, che un buon numero di Conventi, e di Frati della vetutta Comunità Minoritica, in vigor di tali Bolle, restò agli odierni Minori Offervanti, mi contenterò di quelli delle fopraccennate Provincie; tanto bastando pel mio proposito, contro alle fasse assermazioni del Ragionista.

XVII. Or de i Frati Offervanti della vetusta Comunità dell' Ordine, i quali nelle fuddette Provincie, in vigor delle Bolle Lionine, cogli Offervanti della Famiglia, e di tre piccole Congregazioni, fatti più numerosi della fazione Conventuale, composero l'odierna Comunità Osservante, facciamo un

poco di Sommario.

| 1.4   |                                              |    |
|-------|----------------------------------------------|----|
| Nell' | AQUITANIA tali Offervanti ebbero Conventi 51 |    |
|       | PROVENZA 12                                  |    |
|       | FRANCIA 18                                   |    |
|       | BORGOGNA 11                                  |    |
|       | TOURS 9                                      |    |
|       | ARGENTINA 4                                  | ı. |
| 1     | SASSONIA 24                                  |    |
|       | LIVONIA 8                                    |    |
|       | UNGHERIA 25                                  |    |
|       | COLONIA 10                                   |    |
|       | DACIA g                                      |    |
|       | IBERNIA 14                                   |    |
| A     |                                              | _  |
|       | the form in more Comment                     | -  |

Che sono in tutto Conventi — — 195.

XVIII. Or veggiamo quanto potean esser presso a poco i Frati de sopraddetti 195. Conventi. Dividiamogli in tante Provincie di trenta Conven-

ti l'una, e formano 6. Provincie, e una mezza; cioè, Provincie 6. di trenta Conventi per ciascheduna, e sopravvanzano 15. Conventi.

XIX. Apprello veggiamo il numero de' Fraii, che verifimilmente conteneansi in quei Conventi . Pochi anni sono la Provincia Romana degli Offervanti avea folamente 29. Conventi, alcuni de' quali erano, e fono piccoli; e con tutto ciò contava ella 700. Frati: E' cosa ordinaria il trovarsi Conventi de' Minori Offervanti, che passino il centinajo, e in moltissimi Convenli i medefimi sono più di 50. Lo stesso per tanto potè accadere ne sopraddetti 195.; tanto più quando anche non v'erano i PP. Cappuccini, e molte altre Religioni, ittituire dopo l'anno 1517., le quali ricevessero chi era desideroso di farsi Religioso. Non ostanti queste cose, io voglio portarmi con molta moderatezza: voglio supporre, che in ciascheduno de suddesti Conventi non abitassero più che 20. Frati: posso esser più moderato? Ne segue tantosto, che ciascheduna delle sei Provincie contenesse Frati 600, come quelle, che costavano di 30. Conventi l'una, e che la mezza Provincia di Conventi 15. ne aveile 300. E poiche da fei volte 600, ne rifulta il numero di 3600, al quale aggiunto il 300, ne rifulta il numero 3000, ; quindi è, che il numero iniero de' Fran della Comunità vetusta dell' Ordine, i quali, a tenor delle. Bolle di Lione X., restarono compresi nell'odierna Comunità Offervante nelle dette Provincie, giusta le sopra offervate maniere di computarlo, è di tremila novecento Frati in circa, falvo ogni errore, e fenza includere gli altri molti, che dalle suddette, e dalle altre Provincie possono esser restati fra gli Offervanti. Ne alcuno si turbi , per aver io detto, che alcuni de prefati Offervanti uscirono dal Conventualesimo dopo l'anno 1517.; poiche questi surono la minor parte del numero fopra conchiufo; ed in oltre ancor questi nelle Bolle di Lione X restarono compresi, come poco fa io diceva :

XX. Anzi fe il Ragionità confidera bene tutte le cofe, troverà, che nel fate il foprappoito calcolo, o fommario de Conventi Offervanti della Comunità vetutta dell' Ordine, mi fono contenuto fulla parte più rigida per

gli Offervanti, e più mite per li Conventuali ; mercecche nel numerare i Conventi delle dodici predette Provincie della Comunità dell' Ordine, allevolte mi fono fervito del Catalogo del P. Pifano, riportato dal P. Wadingo nell'anno 1400., il qual Catalogo ci rappresenta foltanto, quanti Conventi della Comunità fossero in detto anno in ciaschedupa di quelle Provincie: ma non ci rappresenta i Conventi acquistati nelle medesime dall' anno 1400, all' anno 1517., i quali possono esser in qualche numero. Imperocchè l'Autore. del Memoriale dell' Ordine appresso le Firmamenta , verso il principio del Secolo xv1. scriffe: da i tempi, in cui furono scritte le Conformità (dal P. Pisano) questo nostro santissim' Ordine così nel numero de' Conventi, come de' Frati, è cresciuto quasi al doppio, incominciando, e crescendo la santa Regolare Osservanza, e la Riforma dell' Ordine stesso . Nel qual testo il cominciamento della Regolare Offervanza si ha da intendere dell'incominciamento della Famiglia. secondo la sua special economia, o forma di governarsi; mentre altrimenti contraddirebbe a fe medefimo; avendo egli scritto nel suo stesso Memoriale . che l'Offervanza, come incominciò dal principio dell'Ordine, così trovasi conti-[1] Vid. fup. nuata in molti (1). Che se i Conventi delle Provincie della Comunità erano più nel 1517, che nel 1400,; dunque jo stando sul Catalogo del 1400, attribuendo agli Offervanti della Comunità il folo restante del numero de

Conventi contenuti in quel Catalogo, il qual restante sopravvanza al numero de' Conventi avuti dalla Famiglia, e dagli odierni PP. Conventuali, ho fatto torto agli Offervanti; perchè può essere, che tolti da quelle Provincie i Con-venti, che hoggi vi hanno i Conventuali, e quelli, che vi aveva la Famiglia, per gli Offervanti della Comunità ve ne restassero più di quelli, che ho io attribuiti loro, per ragion che quelle Provincie avessero più Conventi nel 1517. che nel 1400. XXI. Di più chi legge gli Annali del P. Wadingo troverà, che di quan-

do in quando anche i Conventuali dopo l'anno 1517, in varie Provincie hanno acquistato qualche nuovo Convento; ed io nella forma usata di sopra, per supputare il numero de' Conventi degli Osservanti dell' antica Comunità ho proceduto, come se tutti i Conventi, che i PP. Conventuali aveano nell'anno 1682., foffero Conventi avuti dall' antica Comunità dell' Ordine fino nel 1400. e perciò da fottrarfi dal numero di quelli , che poteron effere degli Offervanti fuddetti: nel che ho fatto un altro torto, per eccesso di rigorealla Causa degli Offervanti. Finalmente ho supposto, che tutti i Conventi della Famiglia Offervante sossiero del numero di quelli, che aveano le Provincie nell'anno 1400., e che perciò debbano fottrarfi dal numero di quelli, che potevan' effere degli Offervanti della Comunità dell'Ordine: la qual cofa dee tenersi per salsissima. Imperocchè la Famiglia Osservante dissondevasi, sabbricandosi spesso da per se medesima nuovi Conventi, senza occupar quegli della Comunità Conventuale, o dell' Ordine, come fi ha dagli Storiografi, e anche da i foli Annali del P. Wadingo. Dond'è, che in alcune Provincie la Famiglia l' anno 1506. contava più Conventi, che la Comunità dell'Ordine l'anno 1400,; e con tuttociò nelle medefine Provincie vi erano alcuni Conventi de' Conventuali non riformati, e aliri de' Riformati, ovvero degli Offervanti, detti della Comunità. Per esempio la Provincia di Colonia della Comunità dell' Ordine l' anno 1400, avez 46. Conventi (2): nella medefima Pro-

Vvad. tom. 9. Pag. 111. ₩ 213.

(ap.2. 5.2.

vincia la Famiglia Offervante l'anno 1506. avea 47. Conventi (1): i Conven- (1) tuali nell'anno 1682, vi avevano 22. Conventi (2). Di più alcuni Conventi VVad. 1001. in quella Provincia aveveno anche gli Offervanti della Comunità dell' Ordine, (1) Franovvero i Riformati fotto i Ministri, come si ha dall'Autore delle Firmamenta sopra citato (1); dunque o tutti, o la maggior parte almeno de' Conventi, pag. 4. che gli Offervanti della Famiglia tenevano nella Provincia di Colonia non. (1) Vid. superano di quegli della Comunità del 1400., ma erano stati per loro fabbricati cap.1. 5.1. a bella poita, o acquistati da' medesimi altramente, che col torgli alla Comunità. Parimente nell'Ungheria la Comunità dell'Ordine l'anno 1400, avea 48. Conventi (4): la famiglia Offervante l'anno 1506. vi avea 70. Conventi (5): i Conventuali nell' anno 1682, vi aveano 4. Conventi (6). Oltre questi, come (5) Apus dimostrai poc'anzi, gli Osfervanti della Comunità, ovvero i Riformati della VVad. 1000vemita Comunità vi aveano tanti Conventi, che baltarono, acciocche di esti foli gli odierni Offervanti formar ivi potessero nell' anno 1523, una Provincia intera, fotto il nome di Provincia Ungbera di Santa Maria. Dunque tutti, o quafi tutti i 70. Conventi, che gli Osfervanti della Famiglia avevano in Ungheria, erano stati da essi acquistati, senza torre i Conventi alla Comunità dell' Ordine . Feci pertanto, ripeto, un gran pregiudizio alla Caufa degli Offervanti allorchè nel supputare i Conventi Osfervanti dell' antica Comunità, restati loro , defalcai dal numero de i Conventi della Comunità del 1400. oltre quei, che restarono a i Conventuali, anche tutti quelli, ch'erano della Famiglia; quasi che questa non avesse avuti altri Conventi, fuor di quegli,

che aveva dalla Comunità dell' Ordine XXII. Se dunque da qualcheduno, che abbia più comodo, più tempo, e più amor della Caufa di quel che abbia io, fi proleguirà il calcolo da me incominciato; e coll'efaminare la fondazione de Conventi così de Convenmali, come anche degli Offervanti, specialmente di quei della Famiglia, fi correggerà il metodo, da me nfato in quelle parti, in cui più del vero dimimaifce i Conventi all' Offervanza; fenza dubbio allora fi conofcerà, che moltiffimi Conventi della vetusta Comunità Conventuale, o dell'Ordine, in vigore della Bolle di Lione X. restarono agli odierni Minori Osservanti, non solamente nelle Provincie, delle quali ho fatto io il computo, ma in altre ancora. Che se tanti delle accennate Provincie (a far il conto ginsta una regola molto pregiudizievole agli Offervanti) fi trovano i Frati Minori della vetufta Comunità. compresi fra gli odierni Osfervanti per le dette Bolle, giudicate voi, o Lettore, quanti se ne troveranno di più, facendosi il conto de' Conventi di tutte le Provincie, e tenendofi una regola efatta, la quale non dia vantaggi a. veruna delle parti, ma conduca a trovare il vero. E infieme voi, o Lettore, fiate gindice delle parole del Ragionista, il quale scriffe, effere tamo falso, (7) Ragioni she l'Offervanza presente comprenda parte alcuna o fana , o debole della ve- stor. Gr. susta Comunità, quanto è certo, che non comprende i Conventuali (7).

ebini cit. (4) Apul VVad Jom. o. \$48.119. G 15-P-18-3320 (6) Frantbimi cit .9 . Z . 4-

15-P#R-347+

## s. V.

Si prosegue a mostrare, che la Comunità degli odierni Padri Minori Osservanti è l'albero stesso, e la Comunità primitiva dell'Ordine Francescano, alla quale si dee l'anzanità Minoritica rispetto alla Comunità de'Conventuali s perchè in essa restarono compressi sopradetti Osservanti, o Risormati della vetusta Comunità dell'Ordine de'Frati Minori.

A Vanti d'ogni altra cofa stimo bene premettere, (ciò che altre volte. ho afferito) qualmente in vigor della Bolla d' Unione, dentro alla Comunità degli odierni Offervanti furono compresi tutti i Francescani, i quali professavano l'osservanza della purità della Regola, o fossero questi della Comunità dell' Ordine, o della Famiglia fotto i Vicari, o degli Amadeilli, o de' Clareni, o degli Scalzi: o fi appellaffero col nome di Offervanti, o col nome di Riformati, o con qualunque altro vocabolo. Vogliamo, e dichiariamo (diffe Lione X. nella prefata Bolla Ite & vos ) che fotto il nome di Riformati, e di quelli, che puramente, e semplicemente offervano la detta Regola di S. Francesco, si comprendano tutti, e ciascheduni gl' infrascritti; cioè, gli Offervanti, tanto quei della Famiglia, quanto i Riformati fotto i Ministri, e gli Amadeisti, è Coletani, è Clareni, e quei del Santo Vangelo, detti del Cappuccio, o gli Scalzi, o altri simili, comunque si appellino, e con purità, e semplicità offervano la Regola di S. Francesco, De' quali tutti sopraccennati facendone insieme un solo Corpo, uniamo i medefimi fra di loro in perpetuo: di modo che, lasciata la diversità de'nomi predetti, sieno essi chiamati, e possano, e debbano esser chiamati i Frati Minori di S. Francesco della Regulare Offervanza, o assieme, o disgiuntivamente, e tutti e ciascheduni Religiosi uniti, come si è detto, in tutto, e per tutto, fecondo la Rigola, debbano effer foggetti al preditto Ministro Generale. (cioè, al Ministro Generale di tutto l'Ordine de Frati Minori) e a i Ministri Provinciali, e a i Custodi, nelle Provincie, o Custodie de quali rispettivamente dimorano. Dichiareremo poi con altre nostre lettere, in qual modo i Conventuali, che vivono secondo i Privilegi, debbano esser soggetti, e ubbidire a i suddetti Ministri Generali, e Provinciali (a). Con altre sue Lettere poi dichiarò.

<sup>(</sup>a) Volumur, of seleszamus, jub namine Referenterum, ar par?, of fingibilities Regulams. Francisch inspirade deferentamin, completant comme, of fingulae infestepista, codicies, Observantes, tam de Emilia, quim Referentes fab Ministres. Or Festers Amadei, de Concellente, Carrier, de S. Zenergiele, fen de Capatie, an Diffesiences numepates, and aleis factate, Cherral, de S. Zenergiele, fen de Capatie, an Diffesiences numepates, and aleis factate, quescompate din moute numerous, Gen Regulam ijfom 3. Francisch part, of the Diffesience of Senergiele, and Capatience and Capatience and Capatience and Senergiele, and Capatience and Capatience and Senergiele, and Capatience and

e volle il detto Papa, che i Conventuali mentovati fossero immediatamente foggetti a i loro Maestri, o Vicari, così Generali, che Provinciali, da eleggersi da i Conventuali stessi, e da confermarsi da i Ministri Osservanti; come per l'addietro faceano gli Offervanti della Famiglia, eleggendofi i Superiori, e dimandandone la conferma a i Ministri della Comunità dell' Ordine. Conche falvò la giurifdizione mediata de'Ministri Osservanti sopra i Conventuali, e l'obbligo in questi di riconoscer il Generale, assunto dagli Osservanti, come vero successore di S. Francesco, e Ministro di tutto l' Ordine de Frati Minori, cui ancor essi dovessero stimarsi tenuti ad ubbidire, come si ha dall'altre due Bolle di Lione X., cioè, dalla Bolla Omnipotens Deus, e dalla Bolla Accepimus siquidem (1), pubblicate poco dopo la Bolla d'unione Ite & vos. (1) Apud Ma che che fia per ora di queste cose, io premisi l'allegato testo della Bolla VVad. tomd' Unione, per far vedere, che in virtù di quella, fotto il nome di Frati Mi- 16. pag.51. nori semplicemente, o di Frati Minori di S. Francesco della Regolar Offervanza, nella Comunità degli odierni Padri Minori Offervanti restarono compresi tutti gli antichi Offervanti della Comunità dell' Ordine, i quali non mai furono Conventuali; ma più tofto attendendo alla riforma de' Conventuali, accrebbero colla giunta de' Riformati il loro numero, ginsta la frase soprallegata appresso le Firmamenta; tutti i Conventnali riformati della già detta Comunità: tutti gli Offervanti della Famiglia colle tre prefate piccole Congregazioni de' Clareni, degli Amadeisti, e degli Scalzi; in somma tutti i Frati Minori, che professavano l'Osservanza della pnrità della Regola di S. Francesco, non facendo uso de privilegi delle rendite, e delle successioni ereditarie.

II. Per parlar poi della qualità di questa unione, con cui furono uniti in un tal Corpo nell'odierna Comunità Offervante tutti i professori della purità della Regola, dirò, che dal Ragionista quest'unione è appellata soggetiva; mentre scrive: Perciò a parlare con verità l'Osservanza presente non comprende altro, se non che quella sola Famiglia, la quale prima di Lione X. era governata da propri Vicari, divenuta si più numerofa per l'unione foggettiva dell' altre predette Riforme, ma non diversa; siccome se tutti gli Offervanti si vestiffero Cappuccini , l'Ordine de Cappuccini sol muterebbe il numero, ma non. lo stato (2). Io non voglio seccarmi la testa in andar cercando, qual nome si (1) P.R. 59. convenga alla fopraddetta unione : fra tanto notate bene, o Lettore , chenel soprallegato testo, e spesso altrove il Ragionista suppone, che in virtù della prefata unione non fi uniffero infieme fe non che alcune Riforme, efiftenti suori della fazione, detta la Comunità dell' Ordine, e che di questa. Comunità neppur un fol membro restasse compreso nella Comunità degli odierni Offervanti: la qual cofa ne' precedenti Capitoli s'è mostrata falsissima;

invicem perpetud unimat ; ita quod de catere , omiffa diversitate nominum traditiorum , Fratres Minores S. Francisci Regularis Observantia, vel fcoul, vel disjunctive nuncupari poffint , & debeant ; omnefque , & fingulor , at prafertur , unitos , Generali Ministro pradifto & Provincialibus Miniffris, & Cuftodibus , in quorum Provinciis , & Cuftodiis refpellive morantur, in omnibus, & per amnia fecundum Regulam fubjici debeant ; Conventuales verd, fecundum privilegia viventes , quomodo eifdem Minificis Generalibus , & Provincialibus fubjici , & chedire debeant , per aliss noffras defuper edendas litteras declarabimus . Leo X. in Conftitut. Be de vor dat. 4. Kil. Juni 1527., apud Chronol. Beraph. pageran. col.t., & pag. 113. col. 1.

Lib. VIII. Cap. II. S. V.

effendofi fatto vedere, che Provincie, e Conventi parecchi della vetufta Comunità dell' Ordine in vigor delle Bolle di Lione X. si compresero nella Comu-

nità degli odierni Offervanti.

III. Or per tornare alla qualità della prefata unione, mi accordo col Ragionista, dicendo, che fu un'unione soggettiva: la quale dal Fagnano dicefi effer quella, con cui unitafi una Chiefa all' altra, perde i fuoi diritti, eassume i diritti, la natura, la consuetudine, e i privilegi dell'altra, a cui fa unifce (a): e forse meglio dal celebre Gonzalez dicesi esser quella, con cui accessoriamente, o soggettivamente una Chiesa unita all' altra, la Chiesa unita perde il nome, restandole soppresso, e spento da tale unione, e si appella col nome della Chiefa, cui si uni; e per conseguenza gode i privilegi di quella; ma non perde i propri diritti, i quali passano nella Chiesa, a cui si è unita (b). E così la Chiesa unita gode i vantaggi di quella, a cui si uni, e alla medesima comunica i privilegi, che prima dell'unione avea la Chiesa unita, e nonquella a cui fi uni. Fu dunque la fuddetta unione degli Offervanti un' unione foggettiva, o accessoria; ma non già di tutti gli Osservanti a quei della Famiglia, come pensa il Ragionista, bensì più tosto degli Osservanti della Famiglia, e di tutti quelli delle 3 prefate piccole Congregazioni, a quei della Comunità, come più volte si è detto. Da che ne legue, che gli odierni Offervanti non fieno la Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino, ma fieno quegli antichi offervatori della purità della Regola di S. Francesco, i quali anche in tempo di Lione X. contenevansi nella Comunità dell'Ordine, e che continuato aveano in essa dal bel principio dell' Ordine, come si legge appresso le Firmamenta fopra citate.

IV. La sopraddetta unione soggettiva di tutti gli Osservanti a quei della Comunità dell' Ordine può confermarfi eziandio colla dottrina del Ragionista ben penetrata, e ben applicata. Scriv' egli così: Aggiungasi, che i Coletani, gli Amadei, i Clareni, e i Scalzi, ch'erano Riforme non molto numerose, unironsi a quella vastissima degli Osservanti della Famiglia per una specie di unione, che da' Legisti appellasi soggettiva, per cagion che vennero obbligate a lasciare i varj lor abiti, nomi, e costumi, e a prender il nome, e vestir l'abito, e professare le leggi degli Osservanti della Famiglia, in maniera che di esse ne'nostri Annali non fe ne fa più memoria, e tutte le nostre Croniche confessano col Sospi-(1) Orb. Se. tello (1), che fuani il nome, e la Congregazione degli Amadei, de Coletani, e. raph.tom.t. de' Clareni (2). Applichiam' ora secondo il vero la suddetta dottrina. Il Ragionista dice, che tutti gli altri Osservanti delle soprannominate Risorme si (1) Ragion. unirono a quei della Famiglia foggettivamente, perchè tutti lasciarono i pro-

fol. 531. pag.56.

(a) Cum una (Ecclefia) unitur alteri , affumit jut , naturam , confuetudinem , & privilegia ejut , cui unitur , & pereunt jura Ecclefia unita .... Doftores communiter appellant hane fpeciem unionis accefforiam , feu subjedivam . Profper Fagnanus in z. part. lib.g. De-

cretal. Tit. Ne Sede vacante . Cap. Novit. pag.251. n.3.

(b) Tribut autem modis unio fit .... Sceundut modus eft , eum Ecclefie ita connectuntur. ut una fit Superior , & principalit , altera inferior , & accessoria ; quo casu inferior Ecclesia amittit nomen suppressum, & extintlum per unionem , & induit nomen ejut , cui unita eft , G per confequent ejus privilegiis gaudet . C. Recolentes de Statu Monachorum ; fed non amittit jura propria , que tranfeunt in Ecelefiam , cui unita eft . C. Monafterium de Relig. Dom. Fiique ca subjettio per modum unionis Gre. Gonzalez in lib. V. Decretal. Tit. XXXI. de Excefibus Pralat, cap.8. n.3. pag.338.

pri lor nomi, abiti, cotlumi, e leggi, e furono aftretti a prender il nome, l'abito, i cotlumi, e le leggi degli Differvanti della Famiglia. Ma fe quefto è falfo; e se più totto gli Oliervanti della Famiglia, e di tutte le altre suddette Congregazioni, lasciati i loro particolati nomi, cotlumi, abiti, e leggi, pre foro il nome, i cotlumi e, degli Osfervanti, e Riformati della ventità Commità dell' Ordine, non dovrà dissi al contrario, che non agli Odervanti della Famiglia si nono uniti gli altri, ma che più totto gli Osfervanti della Famiglia, e tutti gli Amadeisti, i Clareni, e gli Scalzi uniti furono alle membra Osfervanti della Commoti è vetta dell' Ordine con unione soggettiva?

V. Veggiamo adunque se sia cosi: si mostrò verso la fine del paragrafo II. di questo Capitolo, che gli Osfervanti della Comunità vetusta dell'Ordine appellavanfi i Frati Minori dell' Offervanza, o dell' Offervanza Regolare: quei della Famiglia per lo più dicevanfi, o i Frati dell' Offervanza, o i Frati della Famiglia, o gli Offervanti della Famiglia, come costa da i diplomi Pontifici, e dagli altri documenti dell'Ordine. Dopo l'unione fatta da Lione X., come fopra fi è veduto, gli Offervanti non ebbero altro nome ne diplomi Pontifici, e ne'documenti autorevoli, che o di Frati Minori, come appellavafi l'antica Comunità, prima che nascesse il Conventualessimo, o di Frati Minori della Regolare Offervanza, come appellavansi gli Osfervanti delia Comunità verusta in tempo, e prima di Lione X. Dunque a cagion dell'unione soggettiva fatta da Lione X. perderono il proprio nome gli Offervanti della Famiglia, e fortirono quello degli Offervanti della Comunita; e non già lo perdetono gli Offervanti della Comunità, fortendo il nome di quei della Famiglia: ond' è, che gli Offervanti della Famiglia furono uniti foggettivamente a quei della Comunità, e non altrimenti. Le costumanze de Frati della Famiglia erano di star soggetti immediatamente a i propri Vicari eletti da loro stessi, e confermati da i Ministri: e. se dovesse credersi al Ragionista, sarebbero anche state il non aver nè granai, nè cantine, nè Magistero, il non ricever legati perpetui, non... aver organi nelle Chiefe, nè paramenti preziosi. La Comunità vetusta, ecosì anche gli Offervanti di quella, ubbidiva immediatamente a i Ministri senza eleggersi Vicari nelle Provincie, ove' erano i Ministri : di più avea granaj, e cantine, dove non bastava la mendicazione quotidiana: aveva Maestri, riceveva legati fatti fecondo la Regola, e le due Decretali dichiarative della Regola, usava gli organi nelle Chiefe, e i paramenti preziosi, per distinguere le solennità dalle feste non solenni. Come usò la Comunità vetusta, così dopo Lione X. costumarono sempre, e costumano gli odierni Osservanti, avendo il Magistero. come si è detto nel vi. libro, e tutte le altre cose sopraddette ; dunque nella sopraddetta unione si perderono le costumanze particolari della Famiglia, e si fecero comuni a tutti gli Offervanti le costumanze di quei della Comunità dell' Ordine: dond'è, che colla predetta unione foggettiva quei della Famiglia. con quei delle tre piccole Congregazioni debbono effere stati uniti agli Osfervanti della Comunità dell'Ordine. Finalmente quei della Famiglia, secondo il vero, poco o nulla aveano nelle loro leggi, che non fosse secondo le leggi della Comunità dell' Ordine: e parimente circa l'abito nulla mutarono, fempre ritenendo la forma antica della Comunità predetta: ma se ha da credersi al Ragionista, mutarono le antiche leggi della Comunità, facendosene alcune particolari diverse, è più strette ; storpiarono l'antica forma dell'abito Fran-

Mm 2

ceícano, e vefitiono abiti firetti, corti, e rappezzati. Gli odierni Offervanti riengono le antiche leggi della fana Comunità dell' Ordine, come fono le-Farinerie, le Martiniane, c altre; nè hanno per coftumanza di fafti abiti firetti; corti, rappezzati, avendo a caro di avergii onefti; e buoni, e larghi, e lunghi e, come fi è moftrato nel V. libro, ritengono la forma dell' abito dell'antica Comunità fra tutti gil altri Frati Minori de' nofiti tempi. Dunque nell'unione foggettiva non paffarono ad effi le leggi, e gli abiti particalari della Famiglia (e così mi fa dite il Ragionifa) ma bensì le leggi, e la forma di vefitire-degli Offervanti della Comunità. Dond'è, che per tutti i capi, anche fecondo lo pirito della dottrina del Ragionita, prendendofi la cola pel fuo verfo, l'unione foggettiva di tutti gli Offervanti infieme fu non coll' unire gli altri Offervanti quei della Famiglia, ma coll' unit quei della Famiglia, tutti gli

altri, agli Offervanti della Comunità vetufta dell' Ordine, VI. Così pertanto passando le cose, può ben conoscersi, che le odierne controversie fra gli Osservanti, e i Conventuali non si hanno da considerare come se la Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino da Siena competesse co i Conventuali; ma bensì, come fe la controversia fosse fra gli Osservanti della. Comunità vetusta, e gli odierni PP. Conventuali. E così considerata, è certamente finita; perchè gli odierni Conventuali, come costa dal II. mio libro, fono men antichi di S. Bernardino, del Trinci, degli Amadeiti, de'Clareni, e degli Scalzi, per non dir anche de Padri Cappuccini; perocchè prima del Concilio di Trento non era in luce questo loro facro lstituto tal qual' è, specificato, caratterizzato, e distinto da quello di tutti gli altri Frati Minori. Ma via: diamo eziandio, che fi contrafti contro a i Conventuali della Comunità vetulta, precedente all'anno 1517.: Se tutti gli Offervanti furono uniti foggettivamente agli Offervanti di quella Comunità, gia gli odierni Offervanti non debbono confiderarfi, come se fossero semplicemente la Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino, accrefciuta di numero, ma debbono confiderarfi, come se fossero gli stessi antichi Osservanti della vetusta Comunità dell'Ordine, accresciuti di numero, per essersi loro uniti soggettivamente tutti gli Osservanti della prefata Famiglia, e tutti quei delle 3 nominate piccole Congregazioni; poiche l'unione foggettiva di una parte all'altra fa, che la parte unita fortifca il nome, la natura, e le condizioni di quella, cui si unisce : di modo che se oggi tutti gli Osservanti numerosissimi si unisfero soggettivamente a i PP. Cappuccini, di gran lunga meno dissusi, e numerosi degli Osfervanti, subito tutti essi diverrebbero Cappuccini, come dice il Ragionata, e de' Cappuccini

(1) Pag-19. fi accrescerebbe il numero, senza variarne lo stato (1).

VII. Contrallano adunque fra di loro gli Offervanti della Comunità vernità dell' Ordine coi Conventuali della medefina, e fra di loro competono: amendue petendono di effer l' albero Francescano, i primogeniti, e il vero tronco della Religione fondara da S. Francesce, i più antichi di tutti gli altri Frati Minori, e cofe somiglianti; e ognuna delle due parti esclude le pressioni dell'altra, volendo effer sola a godere di questi bei titoli: ditemi, o Lettore, a quale delle due parti litiganti darcte voi la ragione? a quella degli Offervanti, o a quella de'Conventuali? Gal, come vedete, amendue le parti sono vere membra di quella fazione, che diceassi la vetusta Comunità dell'Orie, amendue fono della Comunità, detta Comunità dell'Orie, amendue fono della Comunità, detta Comunità dell'Orie, amendue fempre.

immediatamente fotto i Ministri delle Provincie, e dell' Ordine tutto, amendue convengono agli stessi Capitoli Provinciali, e Generali, e hanno la voce attiva e palliva a i medefimi gradi , alle medefime superiorità, e Prelature. come membra dell' istessa una, sola, indistintissima Comunità. Con tuttociò stanno per dividersi, e per formare col tempo due Comunità; e perciò vogliono sapere, quale di quelle due parti sia la primogenita, l'anziana, e la prima fra gli altri Francescani, e quale non sia. Tutta la differenza, chepassa fra quelle due parti, è, che la parte Osservante non ammette i privilegi Apostolici dell' uso delle rendite, e delle successioni ereditarie; ma vive nella purità della Regola, come vivevasi in tempo di S. Francesco, e sempre dopoi avantiche fossero stati conceduti i sopraddetti privilegi. La parte de Conventuali ammette i suddetti privilegi Apostolici, e, dispensata per l'uso delle rendite, e delle successioni ereditarie, vive con una forma di vivere, la quale non è secondo la Regola, nè secondo la forma di vivere, che tenevano i primi Frati Minori, ma su introdotta la prima volta nella Comunità dell' Ordine. allorche, molti anni dopo fondato l'Ordine, furon'ottenute le accennate due

dispense, o privilegi.

VIII. Or decidete, o Lettore, quale delle due parti è la più antica, quale la primogenita, e l'albero della Religione Francescana, ovvero la retta linea de Frati Minori. Sovvengavi per altro, che la parte degli Offervanti conta per primo di tutti i suoi il Patriarca S. Francesco, appresso conta tutti i suoi compagni, e poi tutta la Comunità de Frati Minori, che fiorirono avanti la concessione de' sopraddetti privilegi, o delle sopraddette dispense : la qual concellione fu fatta non prima dell'anno 1430, come ho provato nel terzo libro, e nel quarto del s. tomo: e se dovessi cedere a tutti i fondamenti de' due predetti libri, e darla vinra a i Conventuali, al più la detta concessione de' privilegi, o dispense delle rendite, e delle successioni ereditarie arriverebbero al Pontificato d'Innocenzo IV.; non avendo avuto ardimento neppure il Ragionista di affermare, che prima dell'anno 1247, il qual'era l'anno xxxv11., o xxxv111. dalla fondazione dell'Ordine, iftituito l'anno 1200., o 1210, viveffero i Frati Minori coll'uso di tali dispense. Dunque l'altra parte, cioè, quella de Conventuali, o de dispensati non può contare per primo fra i dispensati il P. S. Francesco, nè puo trarre al suo numero alcun Frate Minore di quei, che fiorirono, e morirono prima delle ottenute dispense, come fiori, e morì anche S. Antonio da Padova: e fecondo il vero, e provato, non è più antica dell' anno 1430., esecondo le false pretensioni del Ragionista, in quanto essa distinguesi dalla parte Offervante, non può esser più antica dell' anno 1247., cioè dell'anno 37.: 0 38. dall'incominciamento dell' Ordine, e degli Offervanti della Comunità. Tanto par, che si raccolga dal libro del Ragionista, in cui leggiamo, che i Conventuali vetusti, persuasi da Line X. a rinunziare i due già detti privilegi, scusaronsi modestamente col Papa, esfere un'impresa molto malagevole, che la loro Religione numerosa di 30000. persone, e nata, e cresciuta fra i Privilegi, tutta ad un tratto diventaffe Offervante (1). Dunque tutta la differenza (1) Pag. 491. delle due parti era per cagione de privilegi, i quali lasciati, amendue le parti sarebbero state Osservanti; e fra i privilegi stessi nata era la parte Conventuale, e per confeguenza non era più antica de privilegi ottenuti.

### 278 Lib. VIII. Cap. II. J. VI.

IX. Ma già veggo dove pende la fentenza del difintereffato Lettores fembrami d'udirlo, che dica: fe la cofa va così, la fentenza è data. E poichè prima de' Conventuali fu la parte degli Osservanti, la quale incominciò dallo stesso Fondatore, e su sempre continuata sino a Lione X., come dicesi nelle-Firmamenta, e come provatte di fopta: laddove la parte de' Conventuali difpensati non ebbe principio prima delle dispense, date nell'anno 1430., ch'era il 220. o il 221. dalla fondazione dell'Ordine, e dall'incominciamento della parte non dispensata; ovvero date nell'anno 1247, ch'era il 37., o 38. dall' incominciamento de non dispensati; già resta conchiuso, e deciso, che la parte Offervante, o non dispensata, stimar si dee la più antica, la primogenita, l'albero, e la retta linea della Religione fondata da S. Francesco: e che la parte. de' Conventuali, o de' Frati Minori dispensati, è un ramo, il quale per mezzo delle ricevute dispense nacque, e germogliò da quest'albero molti anni dopo fondato l'Ordine; onde non può partecipare de titoli di primogenitura Francescana, di albero, e di retta linea della Religione fondata da S. Francesco, fe non che in quanto non fi divide dalla parte Offervante, formando con essa un corpo folo, e una fola Comunità. Che se divides, e contrasta contro di quella, forza è, che la perda; perchè non può fare di aver avuto principio prima dell' anno, in cui l' ebbe; nè può fare, che S. Francesco fosse di una. Religione di Frati Minori dispensati dagli obblighi della sua Regola, circa l'uso delle rendite, e delle successioni ereditarie, o che fondasse la sua Religione colle dette dispense. Sarebbe veramente una cosa molto stravagante, ie gli Osservanti della Comunità dell' Ordine contemporanei a Lione X. dovesfero effer rigettati dalla primogenitura Francescana appunto perchè erano di professione Offervanti come il P.S. Francesco, e tutti i Minori primitivi antecedenti alle dispense, e perchè erano successori di Osservanti, che nella Comunità stessa dal principio dell' Ordine fino a i tempi di Lioue X. continuata aveano la professione della Regola del tutto indispensata; e avessero dovuto ceder la mano a i Conventuali, appunto perchè quelli abbandonarono la purità della Regola, ed erano successori de dispensati, che incominciarono molti anni dopo la fondazione dell' Ordine. Stravagante cofa ella farebbefenz'altro, fe il color bianco tingesse di nero, e il carattere di primogenito Francescano, qual' è la continuata professione suddetta, e l'Osservanza non. mai interrotta, pregiudicasse alla primogenitura Minoritica.

X. Reita pertanto affai conchiufo, e chiaro, che fra le fuddette dueparti della vetuta Committa dell'Ordine, la non dipendrat era la primogenita,
l'anziana, la più antica, l' albero, il tronco, la retta linea della Religionefondata da S. Francefco. Laonde fe fi divife dalla parte dipenfara, cioè, da i
Conventuali, dove questa reito, i vi fono tutti fopraddetti titoli, e i vi è la.
vetuta Commità Minoritica, i necominciata dal S. Serafoc Pariarce: della
quale Comunità furono tutti gli Uomini illutti de due primi fecoli Francefeani. La parte poi difpenfara non tofto fu fvelta, o feparata dalla fuddetta,
che non pote aver altro titolo, fe non che di ramo feparato dal tronco,
onde nacque, nè vantare altra antichità fuori di quella, che danno le otfervante, e rra le quali nacque, e robbe. Perciò è, che fe la parte Olfervante,
o non dipenfata, aggiunta di numero coll effere fatta uniti foggettivamente ad

Cap. VIII. Cap. II. S. VI. 27

essa tutti gli Osservanti della Famiglia, e delle tre sopraccennate piccole Congregazioni, restò fra gli odierni Osservanti; la Comunità di questi, e nonquella de' vetusti Conventuali (ancorchè tuttavia si conservasse) dee riputarsi l'antica Comunità dell' Ordine, continuata ne' di nostri, e la retta linea. della Religione, fondata da S. Francesco. Imperciocchè, come si è detto anche colla dottrina del Ragionista, l'unione soggettiva di una parte all'altra fa, che la parte unita perda il suo particolar nome, e la sua particolar natura, e acquisti il nome, la natura, e i diritti di quella, a cui si unisce. Da che ne deriva, che fubito che gli altri Offervanti della Famiglia, e delle tre prefate Congregazioni furono uniti con unione foggettiva agli Offervanti della Comunità dell' Ordine in vigore della Bolla Ite & vos (il che accadde prima che si venisse all'elezione del Ministro Generale assunto dagli Osservanti, coll'esclusiva de'Conventuali, e prima che si venisse all'elezione del primo Maestro Generale de' Conventuali) cessarono di esser Osservanti della. Famiglia, e delle tre Congregazioni, e diventarono tantofto tutti quanti Minori Offervanti della vetufta Comunità dell' Ordine al pari di quelli, che fempre erano stati della Comunità, e non mai della Famiglia, o di alcuna delle 3. piccole Congregazioni . Quindi è , che Lione X. non per far grazia agli Offervanti con pregiudizio de Conventuali, ma perchè così richiedeva il dovere, e la convenienza, volle, che da quell'unione in poi il Ministro Generale di tutto l'Ordine de Frati Minori fosse assunto sempre dal numero degli Offervanti, e che gli Offervanti aveffero i Ministri, e i Conventuali i foli Maestri, da esser confermati da' Ministri. Vedeva bene quel Papa, che la retta linea della Religione Francescana era la parte degli Offervanti uniti in tal guifa, e non quella de' Conventuali; e perciò fra gli Offervanti volle che femprein avvenire dovesse rimanere il Ministero, e la superiorità indipendente secondo il prescritto della Regola, e che i Conventuali contentar si dovessero de foli Maestri Generali , e Provinciali , da esser confermati da i Ministri Offervanti.

# J. VI.

Si escludono alcune opposizioni particolari, che contro agli antecedenti due paragrasi potrebbono qui sarsi dal Ragionista, sondate sul numero degli Osfervanti suddetti della Comunità dell'Ordine, o altrove.

I. Do non trovo precifimente nel volume del Ragionifla verun argomento contro le cofe degli antecedenti due paragrafi; poichè egli in vece di attendere a fermar il nuneco degli Offervonti della Comunità vetutta, i quali reflatrono nella Comunità degli odierni Offervanti, con un colpo da maetino ne la più totto negata affatto la feccie, dicendo, che la Comunità degli odierni ne la più totto negata affatto la feccie, dicendo, che la Comunità degli odierni

(1) Pag. 16. Offervanti non ebbe parte alcuna o fana, o debole della vetufta Comunità (1). Oggi per altro, se vuol procedere da nomo ingenuo, non credo che saprà più negare una tal verità: quindi è, che io debba applicare la mente a ciò, che fara per obbiettare, dopo aver conceduto, che più Offervanti erano nella... Comunità dell' Ordine l'anno 1517, e vi erano per continuata successione, e che questi restarono agli odierni Osservanti, come si è detto.

II. Forse vorrà dire, che i suddetti Osservanti, rispetto a i Conventuali. o dispensati, erano molto pochi, e che perciò non poteano esser essi la retta linea della Religione Francescana, e gli altri un ramo, di modo che quegli Offervanti feco traesfero la primogenitura, e la ragione di Comunità vetusta fondata da S. Francesco, allorchè tra loro, e il vasto numero de' Conventuali

fu fatta la divisione.

III. Io per altro feci vedere non effer essi stati così pochi, che nonfosfero più migliaja. Ma voglio dare al Ragionista, che fosfero eglino pochi, e pochi bene : che giova questo per lui , se in virtù della Bolla d' Unione , che ebbe l'effetto avanti che si venisse all'elezione del Ministro Generale asfunto dagli Offervanti, e del Maestro Generale assunto da Conventuali, e... avanti che quegli Offervanti, e i Conventuali divisi fossero in due Comunità, eran'eglino tanto crefciuti di numero, per effera uniti loro foggettivamente tutti gli Offervanti della Famiglia, e delle 3. piccole Congregazioni, che notabilmente nel numero de Frati, de Conventi, e delle Provincie superavano i Conventuali dispensati, o non riformati, come è notissimo? Per qual cagione dunque non potevan effer la retta linea della Religione Francescana, e seco unita tenere la primogenitura, di modo che questa si perdesse da Con-

ventuali quando fi separarono dalla Comunità di quegli Offervanti?

IV. Ma via: fieno stati pur pochi, e quanti solamente bastavano a formare una fola piccola Provincia: e l'unione foggettiva degli altri Offervanti a i suddetti sia stata fatta dopo che fra i non dispensati, e i dispensati della. vetusta Comunità dell'Ordine si era consumata la divisione in due Comunità. le quali cose sono amendue false. Ciò non ostante, io dico, che la verusta. Comunità dell'Ordine fondato da S, Francesco, e la retta linea della Religione Francescana erano più tosto quei pochi Offervanti, o non dispensati della. Comunità, che il maggior numero de Conventuali, o de dispensati. Conciofiachè non ha che fare la maggioranza nel numero laddove trattafi di retta... linea, o della più antica discendenza, o dell'identità con qualche vetusta famiglia. Cresca pur quanto si vuole un ramo, e facciasi maggiore dello stipire, onde germoglio, che non mai per questo farà egli lo stipite, come sa dir bene anche il Ragionista, quando a lui giova così favellare. Si attende allora la linea stessa, la discendenza, e l'antichità di una parte, e dell'altra, colla fuccessione delle persone, le quali derivino continuatamente dal capo, o dal principio di quella discendenza, o linea. Ed essendochè gli Osservanti anche nella Comunità dell' Ordine senza interruzione veruna da i tempi di S. Francefco fino a quelli di Lione X. fempre vi erano stati, contavano per primo Offervante lo steffo S. Patriarca, e ritenevano tutta la forma, che nella Comunità fua lasciò, e volle il S. Fondatore: e i vetusti Conventnali non sempre nell'Ordine veduti fi erano, ma avevano avuto il loro vero principio (in... quanto il Conventualesimo era uno stato Religioso, e non indizio di rilassatezza l'anno 1410., o (come pretender possono senza ragione i Conventuali) al più l'anno 1247., nè contar potevano essi o per primo, o per ultimo, o per altro del loro numero il Santo Fondatore, nè trarre fino a S. Francesco la loro retta discendenza, ma fermar la dovevano in quell' anno, in cui dopo la morte del Santo la loro Religione nacque fra i privilegi dispensativi; nè tenevano intatta la forma, che nella Comunità da lui fondata lafciò, e volle il Serafico Fondatore; perchè col procurarii, e ricever le dispense delle rendite contrarie alla Regola, già l'avevano alterata: perciò lo stipite della Religione . e la Comunità piantata da S. Francesco esser doveano più tosto quei pochi Offervanti, che quei molti Conventuali.

V. Aggiungali, che quegli Offervanti non potevano effer tacciati o di essersi separati dalla Comunità, o di non aver avuto sempre il diritto a tutte le Prelature dell'Ordine; perocchè co i Conventuali formarono sempre un folo corpo, con essi convennero a i Capitoli Provinciali, e Generali, ed ebbero sempre la voce attiva, e passiva in tutte l'elezioni, avanti e dopo il nafeimento del Conventualesimo. In oltre non perseverarono nella vita Osservante, refistendo alla volontà de Somnii Pontefici, ma più tosto secondando la volontà de' medefimi: i quali, benchè offerissero all' Ordine le già dette dispense per rimediare a i bisogni delle coscienze, e per altri buoni fini; nondimeno essi non mai obbligarono i Frati Minori ad accettarle, e farne uso: anzi defideravano, che niuno le accettaffe, niuno fe ne ferviffe, ma tutti viveffero nella purità della Regola Francescana, giusta la mente del Santo Fondatore; come può congetturarsi e dalle Bolle di Sisto IV., il qual concedette la dispensa delle successioni ereditarie, e disse di averla conceduta, importunato dalle istanze di alcuni, ondè non la volle stesa agli Osfervanti (1); e dalla (1) Tom. 1. Bolla Ad flatum Ordinis di Martino V., il quale concedette il primo la dif- lib.4. cap. r. penfa dell'uso delle rendite foltanto provvisionalmente (a); e dalle Bolle di \$-1. m-7-12. Eugenio IV., il quale rivocò un tal privilegio; benchè dopoi ancor egli fi ri- 13. ducesse a convalidarlo di nuovo (2). Tutti questi sono segni, che la S. Sede non costringeva i Francescani ad abbandonare la purità della Regola; onde apud vvad. chi l'abbandonò, ciò fece, perchè o non volle, o non feppe nella fua vocazione perseverare. Dunque il piccol numero di Offervanti, che fiorivano nella 178, 8,44 Comunità dell' Ordine sotto Lione X., e che per retta continuata linea, come si disse, descendevano dal S. Patriarca, e, forti nella loro vocazione, succeffori erano di quelli, i quali continuatamente nella Comunità dell' Ordine. aveano custodita l'intera forma di vita Minoritica prescritta nella Regola, e voluta nell' Ordine suo dal Santo, erano lo stipite, la Comunità, e i primogeniti della Religione fondata dal medesimo: e perciò chi da essi restò diviso. partiffi dallo stipite Francescano, e non può dirsi della Comunità vetusta.

VI. Piacemi di portare un esempio per secondare il genio del Ragionista, che spesso al suo proposito apportò in esempio la Chiesa d'Iddio. Mirate quanto mai oggi è stesa nell' Europa, e da per tutto la Santa Chiesa di Gesù: regna ella, e fruttifica in moltiflime Provincie, e in parecchi vastissimi Regni, e Monarchie. Or diamo, che tutti i fuoi figluioli, fuorchè quelli di una fola

Tom, II.

(1) Tibi, donec aliud a Sede Apostolies fuerit ordinatum, concedendi Procuratoribus Cons ventuum .... ut poffeffiones ... ac annuor proventus Gre, Martinus Y. in Bulla da Statum Ordinis , apud VVad. tom. 10. pag. 164. 0.17.

fola Provincia, deponessero la Fede circa qualche articolo, e si facessero Eretici: allora la Chiela non avrebbe se non che una sola Provincia: e con tutto questo, come dice il Cardinal Bellarmino, ella tuttavia sarebbe la Chiesa. Cattolica, e i foli Cristiani di quella Provincia sarebbero membra della Chiefa Cattolica; benchè questi fossero pochissimi rispetto agli altri moltissimi, chefuor di quella Provincia, lasciando la vera Fede, lasciarono la forma necessaria per effer membra della Chiefa di Gesù. La ragione poi, per cui quei pochi Cristiani di quella Provincia sarebbero la vera Chiesa, anzi tutta la Chiesa. Cattolica, deducesi dal medesimo dottissimo Cardinale; ed è: perchè quei soli Cristiani conserverebbero la forma, che aveva la Santa Chiesa quando era più numerofa di figlinoli, e stesa per tutto il mondo: cioè, perchè sola riterrebbe colle altre note anche la vera professione della Fede lasciatale da Gesù Critto, e da' fuoi Santi Apostoli, senza veruna alterazione, o novità. Nè punto potrebbe pregiudicarle, che rispetto agli altri moltissimi Cristiani, poiti fuori di effa, ella fosse un piccol numero. Dunque parimente una sola... Provincia di Frati Minori Offervanti della vetufta Comunità dell' Ordine, in caso di dover competere co i Conventuali, e farsi di questi, e di quegli due Comunità , poteva effere la vetufta Comunità Minoritica fondata da S. Francesco; quantunque assai meno numerosa della fazione Conventuale; purchè più tosto in essa, che nella parte Conventuale, per continuata successione da S. Francesco fino alla divisione, sempre si sosse conservata, e si conservatione per anche interamente la forma della Comunità Minoritica, contenuta nella Regola, e voluta dal Santo Patriarca. Ma quella forma appunto in tempo di Lione X., come si è detto, conservavasi nella fazione, o parte degli Osservanti interamente per continuata successione, e non in quella de' Conventuali; perocchè gli Offervanti contavano per primo della loro fazione il Santo Patriarca, e mantenevano interamente la professione della Regola, come da tutti era stata sempre mantenuta fino alle dispense; e nelle altre cose erano simili a i Conventuali, cioè, stavano sotto gli stessi Ministri, nella stessa Comunità, fotto le medefime antiche leggi precedenti alle dispense, o non contrarie all' offervanza della pura Regola, e convenivano agli stessi Capitoli, colla voce attiva, e passiva in tutte l'elezioni. Dunque in essi, non ostante che fossero assai meno di numero de Conventuali, in caso di lite, o di separazione, restar dovea la ragione di vetusta Comunità Minoritica, fondata da S. Francesco, più tosto che nella fazione de Conventuali; perchè questi non fi differivano dagli Offervanti se non che nel viver secondo le dispense suddette circa l'uso delle rendite : e appunto per questo non conservavano interamente la forma lasciata nella sua Comunità dal Santo Fondatore, essendo contrarie le rendite alla purità della fua Regola; e non giugnevano colla lor origine al Santo medetimo, dovendola fermare fu quel giorno, in cui ebbero le dispense, e in quei Frati, che furono i primi ad accettarle, e a ritirarfi da i precetti della Santa Regola, e dalla forma della Comunità, di cui era S. Francesco.

VII. Torniamo ora di nnovo al notro efempio della Chiefa. Supponiano, che a quell'unica Provincia di antichi Cattolici fi unifiero tntti gli Scifmatici, e m siti Infedeli, ed Eretici di antiche fette, di modo che formafieno con quella un foi Corpo fotto la medefima intera professione di Fede, fotLib.VIII. Cap. II. J.VI. 283

to la medefima Morale, e con tutte le altre cose necessarie per l'unità della vera Chiefa. Tutto questo numerofissimo corpo, benchè composto di gente, che per lo più era fuori della verusta vera Chiesa prima di unirsi alla suddetta Provincia, non farebbe la vera Chiefa d'Iddio? Certo che sì : e tale. farebbe, perchè tutti quei, che non erano della Chiefa, coll' unirfi, come fecero, a i pochi Cattolici di quella Provincia, diventarono membra della Chiefa non meno che quei della rimasta Provincia. Che se vacando la S. Sede da questi Cattolici si eleggesse un Papa, ed un altro se ne sosse eletto dalla. parte, che manco nella Fede circa un articolo, qual sarebbe il vero Papa? Certo farebbe l'eletto dalla parte, in cui, e con cui sta la suddetta Provincia che tiene intera la vetulta forma necessaria della Chiesa d' Iddio . Tiri dunque la conseguenza il Ragionista, e conosca, che quando gli Osservanti della Comunità fotto Lione X. fossero stati quanti bastavano a formare unafola Provincia (benchè, come dissi, erano più migliaja), e quando fossero stati accresciuti di numero coll'unire ad essi gente forastiera (benchè, come ho provato, gli Offervanti della Famiglia non erano fuori dell' unità dell' Ordine ); contutrociò il Corpo, in cui essi trovansi, esser dovea la Comunità Minoritica fondata da S. Francesco; e il Generale eletto da questo Corpo, esser dovea il vero Ministro Generale di tutto l'Ordine secondo la Regola , e il vero Successore del Santo Patriarca. E la fazione de Frati dispensati non potea pretender cofa veruna contro quel Corpo, o contro quella elezione; perche in essa non era la forma intera della vetusta Comunità Francescana, essendo ella stata devastata, e rotta dalle ottenute dispense sopra i punti esfenziali della Regola.

VIII. Già vado penfando quel, che vuol rispondere il Ragionista : vuol dirmi , come già diffe all'Autore delle Lettere a Filalete, allorchè questi argomentava, che se offerta a i Religiosi Minimi di S. Francesco di Paola da... qualche Sommo Pontefice la dispensa dalla vita Quaresimale, una parte la ricevesse, e l'altra la ricusasse, quella, che la ricusasse, avrebbe sola il vanto dell' anzianità, e della primogenitura, Il Ragionista rispose a questo, dicendo, esser falso . .. Imperocchè se ne dispensati perseverasse il Dominio , e le anti-., che Provincie, e Conventi, e ne Zelanti cominciassero nuove Provincie, e nuovi Superiori, io dico, che in quegli, e non in questi si conserverebbe l'antica Religione, e per la ragione poc'anzi addotta del Suarez: quia in his rebus potissimum consideranda est successio personarum; e perchè l'an-, tichità, o novità della Repubblica anzi dipende dall' antichità, o novità ., del Popolo , e del Senato , che da quella della disciplina , e delle leggi , E , così dico pure degli Offervanti : dato, non conceduto, ch' essi fossero più " stretti, non per aver aggiunto cosa alcuna alle leggi professate dall'Ordine, , ma folamente per aver rigettate le dispense di quello; neppure in tal sup-» posto sarebbe loro il primato; perchè nuovi sono in essi i Superiori, e i , Sudditi , i Conventi , e le Provincie , dove confifte tutto l'essere della loro , Religione, e farebbon sempre figura di una nuova Colonia ...

1X. Quella fua risposta per altro, e questi sinoi razionin yanno a ferire la Comunità degli Osfervanti foltanto in supposizione, che gli odierni Osfervanti sieno la stessa simiglia del Trinci, e di S. Bernardino, aggiunta di pumero; e non già in supposizione, che sieno essi, come sono in fatti, la N n a fa-

fazione degli Offervanti della vetusta Comunità, aggiunti di numero, con esfere stata ad essi unita tutta la suddetta Famiglia, e tutti gli altri Osservanti. Perocchè folamente nella prima supposizione ha qualche apparenza la novità del Dominio, o de' Superiori, de' Conventi, delle Provincie &c., di cui vuol egli parlare; conciofiachè quei della Famiglia, e non già quei della. Comunità, si eleggevano i propri Vicari, e si acquistarono vari nuovi Conventi. e varie nuove Provincie avanti l'anno 1517., quando gli Offervanti della Co-munità tenevano gli stessi Superiori, gli stessi Conventi, le stesse Provincie, e gli stessi Magistrati de Conventuali di quella medesima Comunità. Ma neppur contro quei della Famiglia il raziocinio del Ragioniita ha la forza, ch' ei penfa. Imperciocchè, fe la Famiglia si eleggeva i propri Vicari, questi per altro fi confermavano, e si fornivano dell' autorità propria dagli stesli Ministri, de' quali erano Vicari: onde gli Offervanti della Famiglia non ceffavano di effer Sudditi de' Ministri, come ho provato nel primo capitolo del presente libro. Se acquistavano essi nuovi Conventi, ne avevano anche di antichi, e specialmente avevano quello di Porziuncula , ch' era , ed è il primo fra tutti i Conventi dell' Ordine. Ma questo già non fa a proposito, potendosi fenza verun pregiudizio dell'anzianità fua da qualunque Comunità, 'o Congegazione, o fazione di Religiofi acquittar nuovi Conventi, e nuove Provincie. Dunque il Dominio, o governo della Famiglia non era fostanzialmente nuovo, stando ella foggetta a i Ministri, la persona de' quali, per comandamento de' Ministri stessi, doveva riconoscere ne loro Vicari. E tanto meno può dirsi nuovo il Dominio dell' odierna Comunità Offervante, la quale, come appunto l' antica Comunità dell' Ordine, e come gli Offervanti, che fempre furono dentro la medefima, è immediatamente foggetta a i Ministri, e a i Custodi : e di più ha eziandio una buona parte delle antiche Provincie, e degli antichi Conventi. Ha in oltre la fuccessione delle persone, come vuole il Suarez: anzi in essa fola è la continuata successione di S. Francesco, secondo la medesima Regola, le medefime obbligazioni, le medefime fuperiorità &c.; mercecchè i Conventuali non hanno tutte le obbligazioni, che S. Francesco, e tutti i vetusti Francescani avevano , per esser dell'Istituto Minoritico. E qui farete bene, o Lettore, se darete un' occhiata al primo capitolo del presente libro, e alla pagina 209., e alle seguenti due del mio primo Tomo, dovetroverete una più diffusa dottrina su questo punto, per convincer gli odierni Conventuali.

K. E. erchè vegga una volta il Ragionifla, che dall' effet I fieffi una Repubblica, benchè abbia mutate le fine leggi, putche fia ivi la continuazione dello ftesso popolo, e degli stelli Magistrati, non ne segue, che sia la stessi ana sulla sia continuazione dello ftesso popolo, e degli stelli Magistrati, non ne segue, che sia la stessi ana continuazione dello ftessi popolo, e gli stelli Magistrati, e Conventi si dia egli un occhiata alle Opere del P. Passeno. Troverà in quelle disfeso, e affertio coà: Non à si sfessi para si di de Citrà, o Repubbliche (e di due Religioni) le quali Città, o Repubbliche sone REPUBBLICA non significa si mantanete, e principalmente un ordine di Vomini al fine, ma significa simmantere, e principalmente un ordine di Vomini al fine, ma significa si prassi profusati conde, par moltipicata la plas la si silivazione materiale dalle presone.

il feeno di ciò è, che più Città non fono una Città, nè più Repubbliche una Repubblica: Ma più Conventi sono una Religione; perchè RELIGIONE significa formalmente, e principalmente un ordine alla perfezione della Carità, come da acquistarsi per mezzo dell' osfervanza delle leggi; perciò una è la Religione, dove si trova l'ordine di acquistar la perfezione per mezzo dell'offervanza delle medesime leggi . Quindi è , che di fatto le Religioni non sono distinte senza Fondatori diffinti: affolutamente però la diffinzione de Fondatori non inferifce distinte Religioni, se non inferisca leggi distinte, per mezzo delle quali diversamente i Religiosi guidati sieno all' acquisto della perfezione : e così assolutamente per l'unità della Religione basta l'unità della Regola, e delle Leggi (a). Che se questa unità di Regola, e di Leggi è tanto intrinseca alle Religioni, che per l'unità delle medesime sola essa è bastante : dunque dove questa non è, ivi mancherà l' unità della Religione, giutta il grado dell' unità della Regola, e delle Leggi ivi mancante. Concionachè se sola essa basta per l'unità, molto più la mancanza di essa bastera per la moltiplicità; poichè meno richiedefi a indurre la diffinzione, che a confervar l'unità; e l'opposto di quella cosa, che mantiene, o sa l' nnità, induce la distinzione, e la moltiplicità, come la discorrono i Dialettici. Or via: certo è, che i Conventuali, e gli Offervanti della vetutta Comunità Minoritica l' anno 1517. non erano fottoposti a i medesimi comandamenti della Regola, e alle medesime leggi dell' Ordine, almeno in tutto, e per tutto; ma gli Offervanti foli mantenevanti fotto tutte le antiche comuni obbligazioni, e i Conventuali deposte le avevano: o queste obbligazioni fossero estenziali allo stato Minoritico, o fosfero accidentali. Dunque una parte, e l'altra non erano la stessa fazione, ma diltinguevansi in due o essenzialmente, o accidentalmente diverse. Cercasi oraquale di queste due fosse la stessa co i Frati Minori primitivi, antecedenti alle dispense, e quale non fosse. Ed ecco a tempo un Cinese a decider la quistione, dicendo, che la stessa antica fazione con quella de predetti Frati Mipori , ha da effer la fola fazione degli Offervanti, come quella , che co i predetti Minori comunica anche in tutte le loro obbligazioni impolte dalla Regola : e perciò fe di essa , e della fazione de Conventuali si hanno a formare due Comunità distinte, l'anziana, e la primitiva effer dee quella degli Offervanti. Noti sempre il Lettore, che trattasi in caso, che quegli Osservanti avesser lite co i Conventuali vetusti del tutto estinti : poiche per vincerla contro agli odierni Conventuali , basta solamente ricorrere a i sondamenti del fecondo mio libro. Ma che importa a me del giudizio di quel Cinefe? Ba-

(2) Ner est colom vario de ducher Celestation, son Redophilitos, que lus estras (estas situado referente tejaros, Quis hos momos Respublica nos posições est promo están estas es

flami, che la parità delle Repubbliche, le quali fi dicono le fleffe fotto di verfe leggi, non appartenenti alla loro effenza, non faccia a proposito dove si ragiona delle Comunità Religiose, rispetto alle loro Regole, o Costituzioni iondamentali. E quandi anche facessi a proposito, nulla pregiudiche rebbe agli Offervanti della vetusta Comunità dei Minori, e per consiguenza neppure agli odierni, che sono quegli stessi aggiunti di numero, come si è detto, e confevano gli stessi Maggiunti, e i l'utissi Leggi della Comunità vetusta; benchè perdutt abbiano alcuni Conventi, e altri ne abbiano acquistatti come sinol succedera anche alle Repubbliche, e alle Monarchie, le quali sono le stesse, benchè abbiano perduti molti Stati, e molti ne abbiano acquistatti dati dono ral predita.

XI. Più tosto replicar potrebbe il Ragionista, che l' unione soggettiva degli Offervanti, fatta in virtù della Bolla di Lione X., non confiftè in unirgli tutti a quei della Comunità, ma in unir quei della Comunità, e tutti gli altri agli Offervanti della Famiglia, i quali non eleggendo i Ministri, ma i soli Vicari ( dirà egli ) non confervavano la forma della vetufta Comunità Francescana, espressa nella Regola, e nelle comuni leggi dell' Ordine. Potrebbe anche confermar quetta maniera di unione colla Bolla Es si pro injuntta. di Lione X, in cui leggefi, che il detto Papa avea conceduto,, che il Mi-", nistro Generale dovesse sempre assumersi dalla parte degli Osfervanti, e... , in quelli avea trasferita la capitale giurifdizione dell' Ordine de' Minori, , perchè allora all' Offervanza fi era convertita la maggior parte delle mem-", bra del dett' Ordine; conforme una volta, quando la minor porzione de . Frati fi era piegata all' Offervanza, la Chiefa universale nel Concilio di Coe, stanza concedette il Vicario alla stessa porzione di Frati Minori , detta la " Famiglia, affinchè più puramente offervasse la Regola (a) ". Se dunque alla stessa porzione di Frati Minori, detta la Famiglia, cui dal Concilio Co-Sanziense su conceduto eleggersi il Vicario, Lione X. concedette l' eleggersi il Ministro Generale, già gli Osfervanti uniti da Lione X. erano la stessa Famiglia; e per confeguenza tutti gli Offervanti uniti furono foggettivamente alla Famiglia del Trinci, e gli odierni Offervanti non fono altro, che quella Famiglia accresciuta di numero, e graziata colla facoltà di eleggersi il Ministro Generale in cambio del Vicario. Mi pare di aver esposto l'argomento con tutta la forza, affinchè veggafi, che io non diffimulo, ma palefo i fondamenti, che possono appoggiare la causa del mio Ragionista; e non contento di quelli, che accumulò egli medefimo, ne vengo ancor io formando degli altri, conforme mi vengono alla mente, per procedere con tutta candidezza, e cercar ingenuamente la verità.

XI.

<sup>(</sup>a) Sand exceptours, quid ab es tempere citra, quo ditelli filli Patribus Ordini; Mi, merm, de Orgicorantia nanoupati, pre ca quid ad est pia multi majer para monderum, Grappiterum dilli Ordinis 3. Francisi altualiter fuera exonorsia, Maniferm illis Generale med se pa particos sonore frança citaçum consessioner, in adoqui virgilitianem Ordinis Minerum in expit, in Coptibul Generalism, tempere Generalis ad Objervantism inclination, there is a capita, in Coptibul Generalism, proper Generalis ad Objervantism inclination, University Excepts in Coexilic Configuration Fuerium in figurates the consequence of the configuration of the confi

#### Lib. VIII. Cap. II. J. VI. 287

XII. A tal' argomento per altro io rifpondo, dimandando, fe gli Offervanti della Famiglia, non offanti alcune loro particolarità, confervavano intatta la forma della vetusta Comunità fondata da S. Francesco, in guisa che con quei della Comunità comunicaffero nella medefima discendenza, antichità, e ragione di primogenitura; ovvero fe colle loro particolarità, e novità, perduta avevano la detta forma, e divenuti erano di una recente Congregazione, se non posteriore al nascimento del Conventualesimo fra le dispenie, posteriore alineno alla fondazione dell' Ordine ? Se dicesi, che nonavean' essi perduta la detta forma, e che aveano la stessa antichità, discendenza, e ragione di primogenitura, che aveano gli Offervanti della Comunità; non occorre, che io mi stanchi in difendere, che gli odierni Osfervanti non fono la stessa Famiglia suddetta; perchè quando anche la fossero . nondimeno per essi correrebbero gli argomenti soprascritti, e sarebbero essi la vetusta Comunità, e la retta linea Francescana: e per verità nel primo capitolo fi è provato, che fossero egliuo in tutto, e per tutto gli stefsi con quei della Comunità, da i quali non mai rigorosamente si separarono, restando uniti con essi nell'ubbidire al Capo comune, e nel dipendere da i loro Ministri, come si è spiegato. Se dicesi al contrario, allora io dirò, (e parmi di aver a dir bene, ) che l'unione foggettiva fatta in virtà della Bolla di Lione X., fu degli Offervanti della Famiglia, e degli altri a quei della Comunita, e non al contrario. Tanto conolcesi dall' esfetto di questa unione ; imperciocchè perirono tutte le particolarità , per le quali quei della Famiglia diffinguevanfi dagli Offervanti della Comunità, e tutte le membra unite restarono sorto le costumanze degli Osfervanti della Comunità vetusta, come fi è veduto.

XIII. Alle frafi della narrativa della Bolla Lionina Et si pro injuncta, rispondo, che quando il Papa dice di aver conceduto, e trasportato il Ministerato di tutto l' Ordine agli Offervanti, può fignificar più cose, 1. Che desfe agli Offervanti il diritto al Ministerato, il qual diritto prima non avevano. 2. Che concedesse agli Osservanti il Generalato in perpetuo, cioè, che da. essi soli potesse eleggersi il Ministro di tutto l' Ordine, e non da i Conventuali . 3. Che desse, e trasportasse agli Osservanti della Famiglia, non come della Famiglia, ma come uniti foggettivamente agli Offervanti della Comunità, e fatti della Comunità, il Generalato suddetto, il quale di fatto, quando erano della Famiglia, non avevano; essi non curandosi di convenire a i Capitoli della Comunità, in cui erano anche i Conventuali, e contentandofi di eleggere i Vicari, da presentarsi a i Ministri eletti dalla Comunità . Eccettuato il primo fenfo, amendue gli altri fi accordano coll' unione foggettiva di tutti gli Offervanti a quei della Comunità: si prenda quel che più piace di questi due fensi Nè dia fastidio il trifporto del Generalato all' Offervanza; perchè può benissimo fignificare, che fosse traslatato alla Famiglia Osservante, acciocche questa lo avesse di fatto, non in quanto era soggettivamente unita agli Offervanti della Comunità, co i quali faceva un folo corpo, e convenir doveva colla voce attiva, e paffiva in tutte l'elezioni.

XIV. Nella stessa maniera va intesa l'altra frase della medesima narrariva, con cui disse il Papa, che alla stessa porzione di Frati Minori, alloramaggiore dell'altra, conceduto egli avea il Ministero dell'Ordine, alla quale dal Concilio di Coftanza era flato conceduto il Vicario. Volendo dire, che a quella fedia pozione di Frati Minori, che prima diecvafi la Famiglia, ed eleggeva il folo Vicarro, non volendofi ingerire nell'elezione de Minittei della Comunità, e di tutto il Ordine, da lut era flato commeflo, che in avvenire, per effer ella unita agli Offervanti della Comunità, e formar con effi una fazione più pi ununerofa della fazione de Differnati, elegger doveffe non-più i Vicari, ma i Miniftri, come facevafi dagli Offervanti della Comunità i che non toglie, ma anzi conferma, che la detta Famiglia rediò etinica nell' unione fatta da Lione X., che perirono le fue particolarità, e che tutti gli Unione fatta dei divenero della Comunità, e funoso foggettivamente unti

agli Offervanti della Comunità Conventuale.

XV Questo può anche persuadersi coll'avvertire, che Lione X. fece l'unione degli Offervanti nella maniera più congrua, perchè gli Offervanti non dovessero perdere le loro ragioni, e i loro diritti al Ministerato Generale di tutto l' Ordine, e alla primogenitura, e anzianità Francescana. Imperciocchè voleva egli, che tra essi dovesse rimanere in perpetuo il detto Ministerato, e che ad essi, come a primogeniti Francescani, per sempre i Conventuali dovessero cedere la precedenza in tutti gli atti pubblici : anzi , che dovessero a i medesimi cederla anche gli altri Ordini Mendicanti , chenell'approvazione Apostolica sono posteriori di tempo all' Ordine Francescano. Dunque se la predetta nnione degli Osservanti, fatta con aggiugner tutti gli altri a quei della Comunità, facea, che alla Comunità degli odierni Offervanti si convenissero tutti i diritti, e tutte le precedenze, che in essavolle Lione X., fenza far torto a veruno, ma col fecondare femplicemente la convenienza, e la natura delle cose: e satta con aggiugner gli Osservanti della Comunita, e tutti gli altri a quei della Famiglia, non facea, che alla. Comunità degli odierni Offervanti fi convenissero tutti i suddetti diritti, eprecedenze; ma dovevansi a lei concedere di punto in bianco, puramente per farle una grazia, pregiudicandosi alle ragioni de' Conventuali, e degli altri Ordini Mendicanti già detti ( per parlar secondo il Ragionista, che spaccia quella Famiglia qual Congregazione recente fuori dell' unità dell' Ordine Minoritico ); dobbiamo credere, che in virtu della Bolla di Lione X. gli Offervanti della Famiglia, e tutti gli altri fossero uniti agli Osservanti della vetusta Comunità dell' Ordine, e non altrimenti. Conciosachè quando le disposizioni delle Bolle Pontificie possono intendersi regolate in una maniera, con cui fecondino la giustizia, e non facciano torto a veruno, debbono intendersi regolate così; e ci vieta il rispetto dovuto loro il trarle allora ad un tal fenfo, che possano apparire fatte con passione, non secondo la giustizia, non senza pregindizio delle altrui ragioni. A questo proposito è ben degno di confiderazione ciò, che scrive il Ragionista, trattando della Bolla Pastoris eterni di Gregorio XIII., in cui S. Buonaventura è appellato Professor dell' Ordine de' Minori dell' Offervanza; mentre scriv' egli cosi: ,, Piuttofto Gre-, gorio XIII., che chiama S. Buonaventura Ordinis Fratrum Minorum de Ob-"Jervantia professorem, potrebbe giovare agli Osservanti, quando non fosse ", verità manifesta, e confessata da tutti, che ancora nelle Bolle Pontificie o ,, per abbaglio degli Abbreviatori, o per altri accidenti, cader vi possono , espressioni non vere ne' fatti di umana Storia . E sebbene non sia lecito nepLib. VIII. Cap. II. S. VI. 28

" pure quando parlisi di quelli fatti, fenza grave fondamento affermare, che nelle Colituzioni Apolitoliche vi fia etrore; ad oggi modo quando poi la. "Storia lo dimoltra, allora fe lafciamo gli Abbrevistori, per aderire alla Storia lo dimoltra, allora fe lafciamo gli Abbrevistori, per aderire alla Storia, deve ciò ripuraria nazio offequio alla verità, che mancanza di rifipetto, alle Bolle. " Così egli corregge la fuddetta Bolla, per far Conventuale St. Bonoaventura, benche motto almen cent anni prima che del Conventuali fof fe comparfo alla luce il nome, o il fignificato. Ma fe tanto può fari in offecuio della fonda umana, quanto più potranno fipegarfi le narrative delle Bolle in tal modo, che quelle non contengano falitia, e falvino dal foipetto di accettazione di perfone, e di pregiudizievoli agli altrui diritti le difpofizioni Pontificie, in offequio di quella rettitudine, e indifferenza di paterno annore, che truti riconofere dobbiamo ne Vicarji di Crifto 2 fe fe ciò può fafi, perchè

non dovrà farfi nel nostro caso ?

XVI. Può in oltre confermarsi la suddetta unione soggettiva di tutti gli Offervanti a quei dell' antica Comunità, colla Bolla Religioni deditis di Clemente VII., in cui quel Sommo Pontefice a i Conventuali, o Frati Minori del fuo tempo, viventi fecondo i privilegi circa l'uso de'beni temporali, vietato nella Regola di S. Francesco, e già ridotti da Lione X. in famiglia particolare fotto i loro Maestri, dice così: Poiche Lione Papa X. di felice memoria per l'unione universale di VOI, e degli altri Frati dell'Ordine di S. Francefco, fra le altre cofe, per diverse sue Lettere determino, che da quel tempo in poi per sempre il Ministro Generale di tutto l'Ordine di S. Francesco, cui secondo la Regola Minoritica fossero tenuti a viver soggetti , e ubbidienti i Frati tutti, e ciascheduni, dovesse eleggersi da i soli Risormati del dett' Ordine, che vivono senza i privilegi, concernenti a i beni temporali. Di poi, che voi figliuoli Frati Conventuali &c. (a). Dalle soprallegate parole di questa Bolla raccogliefi chiaramente, che Lione X. volle unire tutti i Frati della Comunità, eziandio i Conventuali, tutti quei della Famiglia, e tutti gli altri Frati Minori in un folo Corpo, in cui non fosse veruna diversità da membro a membro, e questo è appunto lo scopo della Bolla d'unione Ire & vos. La qual' unione di tutti i Frati Minori seguiva ipso facto in virtu della Bolla suddetta, purchè tutti i Frati già detti fi fossero ridotti a rinunziare i due prefati privilegi circa l'uso de' beni temporali vietato dalla Regola, al che con tutta efficacia esortava quel Papa. E perchè a questa rinunzia tutti s' inducessero, e così come negli antichi tempi formaffero un folo Corpo di Frati Minori, che tutti professassero la purità della Regola, egli escluse i non Riformati dall' elezione attiva, e passiva al Ministerato dell' Ordine (b), e gli lasciò sospesi, e pendenti, Tam.II.

(b) Et ar Caput a membris sifferme apparent, volumus, & etiem ordivamut, quab untiler Frater poffer siej in Ministrum Gonraelson, nife visem ducest reformatam. & pre reformato a Communitate babraine. La prefata verò siellione Miniferi Generalis multa penitus.

<sup>(3)</sup> Câm itanne dubum felt recerk. Les Papa X, pra unicerplai meinte voftenu, de allerum Fratum dill Ordinis B. Francifei, inten elle per diverple par littera, fatureit, gald ex tone de cuture perpetuir faturis tampenhu Minifler Conventit tatius Ordinis 3. Franelçit hayingadi e felix Reformati dill Ordinis, viventitud alque principie; han temponial convernations, elegi debrets cut somes. Ge faquil Frature fecundom Regulum B. Francifei fe fabilitere, G. obelite tenerestus; G. dinide, quad van filt Frature Conventuales. Clamens VII. in Bulla Religioni delitris, apud Conscielum Bolla a, Clemenis VII.

fapellero quel che dovea effer di loro, fin a tanto che non fi celebraffe il Capitolo, e fi faceffe da i Riformati l'elezione del Miniitro Generale (a). Quando veggendo il Papa, che molti Conventuali non volcano, inunziare i due famofi privilegi, e ridurfi alla purità della Regola, ordino loro, che fi eleggellero il Maetiro Generale, da effer confermato dal Ministro eletto dagli Olfervanti; e difoce alcune cofe per la riforma de medefimi : con che ci fa conoficere, ch' ei veramente di tutti i Frati Minori volca far un folo Corpo fpogliato di privilegi contrari alla Regola (b); e che in virtù della fua Bolla fe d'ove, tutta affato la Comunità dell'Ordine farebbe relataa comprefa in tal Corpo, da cui fi affunfe il Ministro Generale, fe tutti i di lei Conventi foffero ridotti da effer fenza i due privilegi. Ma perchà non tutti fi arrefero alle perfuafive del Papa, perciò non tutti i conventi della Comunità vettufa reflarono nel Corpo degli odicirni Offervanti, ma una fola patte di effi, i' al-

XVI.

neum habest siss essensitus, de pre responste a Congregation responsatum habeste ; quali sin futurum quisquam in extression attenuaring farrit, rivitum protient, de innen bebratur... Felumus, de destaramus, sa sumine Reformatum, as pare, de simplicitur Regutum B. Francis shajimush destroramism, comprehensis innere, de singular infergivites, videlicte, Objevenates tam de Familia, quam Resonatum de Ministeri des. Leo X. in sape laud. Balla In de Grost. det. R.I. Junii 52.00.

(3) Conventuales verd secundum privilegia viventes quemode eistem Ministeis Generalibns, & Peovincialibus subjici , & chedire debeant , per alias nofteas desaper edendas listeras

declarabimus . Ibidem .

tra restando Conventuale.

(b) Leo X. generalifimum Capitulum ideo convocavit, ut tandem, fuhlatit discordiit, amotifque scandalis, pax fraterna flabiliretur, & totut Ordo in vaciat diffedut parter, in

wnum Coepus coalefeeret . VVad. tom. 16. pag. 41. 11-10.

Habite etiem spore bit in kithe Canflevia nafta cum ristem, as reliquit ejastem Reman Rechts Caesinatibus mateur a kitheratures, of de serum ananni requitie, prastus Ordini, made infrairispo, pulicavimus providendum. Quia in primit competum babenum; Pratatorum liveriptatum, quematum perspetuituren, esteream onder Festum vitam non refurmatum, happimati listebus, of sterissimus paterimum canta pedmiste, capreter volumus; of oretinamus, parantin sidas Regula Resti Festualis estimatus, umum Ministrum Generatum tatus Ordinis de vestro aumbus, of fingulis Frastina ciullem Ordinis, cum plenarius, parapultur, que ex Regula Bri venerati prastit, con sonat, of fingulis pratific pratic in somai-but, qua non seut contra Duum, animam sum, of Regulam, seministr tenenstur abedire. Lox X in Balls lie of var.

Domm Featrem Resularis Observantia in Utinistrum Generalem tasius idili Ordinit (B. Francisi) per Ferbers Regulam disprenates eligi pererpuna; & mandariman: ad enjus ete-Monem elem disservamus Featres Conventante didi Ordinis convenire, spasimus tissem. Brateshus Canvennalibus, un dimissis proprietatibus, puffifianibus, & aliti diretti centra practicus.

....

XVII. Or dimando al Ragionista: stima egli vero, che la Famiglia Osfervante fosse una recente Riforma, incominciata non già dal P. S. Francesco l'anno 1209., o 1210., in cui fu fondato l'Ordine, ma bensì da Fra Paolo Trinci l'anno 1268, cioè, 159, anni in circa dopo la fondazione dell' Ordine Minoritico e della vetusta Comunità de Frati Minori ? Cappita! se lo stima vero eh? Lo tiene per uno degli articoli fondamentali certiffimi, fu i quali rivolgesi la presente causa de Conventuali contro gli Offervanti. Or dunque si dedichi alle brame del Ragionista il mio primo capitolo di questo libro. quanto altrove ho scritto contro quest' articolo fondamentale del Conventualetimo e suppongati la verità del medetimo. Ciò supporto io così la discorro : In virtù della Bolla Ite & vos, se tutti i Conventi della vetusta Comunità Minoritica si fossero riformati, rinunziando i dne presati privilegi, tutti essi. e così tutta affatto la detta Comunità, in virtù di quella Bolla, sarebbe restata compresa nel Corpo degli odierni Osfervanti, dal quale si assume il Ministro Generale di tutto l' Ordine; e perchè una fola parte de i Conventi di tal Comunità trovossi, che o non mai accettati avea i due privilegi, o, dopo avergli accettati, riformandosi, gli rinunziò; perciò la detta Bolla... non ebbe tutto l'effetto unitivo, che aver doveva, circa tutti i Conventi della vetusta Comunità, se tutti si fossero ridotti alla purità della Regola; ma l'ebbe fol tanto circa quella parte, che, effendo riformata, e fenza i due privilegi, era capace di quell'effetto, cioè, di formare un folo Corpo cogli altri Frati Minori viventi fenza i due privilegi. Mi dica in oltre di grazia : crede egli, che riformandosi tutti i Conventi della Comunità, e restando compresi nel Corpo dell' Offervanza immediatamente sotto il Ministro Generale di tutto l'Ordine, la Comunità vetusta dell'Ordine, ridotta tutta in purità di Regola, in virtù della Bolla Ite & vos, e dell'intenzione di Lione X., farebbe restata unita foggettivamente alla Famiglia Offervante : ovvero crede, che nel Corpo dell'Offervanza la parte, e la figura principale, in virtù di tal Bolla, effer dovea quella della Comunità vetufta: e che la Famiglia, e le tre piccole Congregazioni degli Amadeisti, de' Clareni, e degli Scalzi, doveano effere accessorie, ed effer unite alla medesima con unione soggettiva, in guifa che accrefceffero di essa il numero, e non cangiassero la dipendenza, l'aptichita, i diritti, e lo stato? Se crede il primo; crede male; poichè l'intenzione di Lione X., e il tenore della sua Bolla non era tale, che volesse distruggere la vetusta Comunità Francescana, o che cangiar volesse l' antica Religione istituita da S. Francesco in una recente Congregazione, o 002

espta dilla Regula militantibus, ad eleditonem bujulmedi Minifiri celebrandam, ficus & ceteri Fratres Reformati, accederent: quibus cidiam nostram obstancem confinente refellentibus &c. Loo X. in Bulla Celebrato noper, apud Chronolog. Scraph, paga33, colat.

Statisma etim, quid fi Fesire Conventuales quandque fi referenare colories exemutei 176, pasta priviligia d'Apollica eti concella, per fusi Generalem, de Pessiviniales Magilleri antazza fieri debeta i nili sub i Fester alicuire Domus, feu Cancentus al oveam, se Regularen Oblerenation, de manussem Generale, de Provincialismo Ministrobem obvienciam vontre, de Generale, ar Ministria militi Pessiva i fi fabriere solicat a quarifu des Singular contrella, ca Ministria di interesta i fenerale traditati establista establica establismo. Generale del controlleria, c

ventuali, che rinunziar non gli vollero, fe dopo quelta rinunzia dovea feguire un tal cangiamento fenza motivo; imperciocchè qual motivo poteva. effervi di convertire l'antica Comunità, piantata da S. Francesco, in una novella Riforma, piantata da un Frate Converso? Ma perchè temer di questo cangiamento, se lo stesso Lione dentro la citata Bolla ci sa conoscere, che non voleva pregiudicare alle membra riformate della Comunità dell' Ordine, ma che anzi era fua intenzione, che nel Corpo dell' Offervanza unita, e nell' elezione del Ministro di tutto l'Ordine facessero esse la prima figura ? Osferviamolo nella detta Bolla quando determinò, quali Frati dovessero aver voce nell' elezione del predetto Ministro; e vedremo, che prima di tutti nominò i Ministri, e i Custodi Riformati, cioè, i Vocali della vetusta Comunità, e dopoi nominò i Vocali della Famiglia: (a) Stabiliamo, disse, che la detta elezione debba celebrarsi da tutti i Ministri, e i Custodi Riformati, e da i Vicari, e i discreti dell'Offervanza, o della Famiglia. E larebbe per verità stata una cosa non degna di tanto Papa, se potendo egli, giusta il desiderio del (1) Vide Capitolo Generale di Terni (b), del generalissimo Romano, di Alessandro VI., Bontet. P.12. di Giulio II. (c) (per tacere di altri Sommi Pontefici) di molti Principi Cri-300. G301. ftiani , Cardinali , e Prelati (1) , far la riforma', e l'unione generale di tutto l' 6 pag. 19. Ordine Minoritico, al qual effetto intimato avea il Capitolo generalissimo, 31. 32., 6 33., 62 fu. fenza far di un Ordine antico una Congregazione recente, avelle voluto più pra box 8. n. tolto fare al contrario, e fenza necessita far cessare l'antica Religione Fran-

Riforma, ifituita dal Laico Fr. Paolo Trinci: e se tanto avesse voluto fare. averebbero avuta qualche ragione di non rinunziare i due privilegi quei Con-

XVII.

(1) Quo verd ad eleftionem futuri Ministri Generalis, in proximo Festo Pentecostes, in Conventu de Araculi de Urbe .... flatuimus , omnes Ministros , & Custodes Reformatos , ac Vicarios, & diferetos Fratrum de Observantia, feu Familia, diftam electionem celebrare debere . Leu X. in fape laud. Bulla Ite & vos .

b) Pratictam medificationem Generale Capitulum coufque durare intendit , quoufque aliud ber generale Capitulum, vel Sedem Apofiolicam fuerit determinatum, vel quoufque reformatio Ordinis , vel ejus unio apparebit . Conftitut. Alexandrine cap.6., apud Chronol.

Seraph. pag.170. col.1. Vid. tom.1. pag.51. & fegg.

16. in an-

pitat.

cescana.

(c) At diversorum Regum , & Principum , aliarunque plurium personarum super boc Nobis perlatis quarelis affidue pulfati; cupientefque eundem Ordinem (Minorum) ad veram. illius semitam reduct , G reformari , tibi ( Ministro Generali ) ac Ministris, & univerfis Fratribus didi Ordinis, in Civitate noffra Interamnenfi Capitulum generale ... celebrantibus Gec. Alexander VI. in fuo Brevi Nuper attendentes , apud Firmamenta trium Ord. 1. part. tradi.1. fol.8. a tergo cel.2.

Reformationem Seraphies Ordinis B. Francifes falubriter defideratam pro Dei bonore , ac diffi Ordinis boneflate fieri eupientes . Julius II. in Brevi convocatorio Capitali generalissimi,

dat. 5. Julii 1506., apud VVad. tom.rg. pag.300. n.16.

Cuterum quia, ficut accepimus, superioribus diebut Fratres domo-um de Observantia Provincia Aragonia, pro succidendis nonnullis qualionibus, & altereationibus, inter cos, & Fratres Conventuales exortis , fub fpe, quod in celebratione Capituli generalifimi , tam de. Observantia, quam Conventualium Fratrum pradictorum UNIO faltem in Capite Reformato feri deberet .... & pro co quad UNIO pratida , aliquibus exufis in ditto Capitulo pertrattatis falla non fuit Gre. Julius II. in Bulla Religio Santta Minorum, fub die 13. Junil 1506. , apud VVad. tom. 15. pag. 323. n.7. Vide Statuta Julii II. postmodum facta pro reformatione, Gunione tolius Ordinis , fupra cap.s. 9.3. 0.1. 3. & 7.

Lib. VIII. Cap. II. J. VI. WVIII. Se dunque vuol creder bene il Ragionista, creder dec , che se tutti i Conventi della Comunità vetufta fi follero allora ritrovati fenza i due privilegi, e riformati, tutta la Comunità vetutta, restando compresa nel corpo degli odierni Offervanti, avrebbe fatta la figura di principale, e la Famiglia colle 3. piccole Congregazioni avrebbero fatta la figura di accefforie. e con unione foggettiva farebbero state unite alla Comunita, accrefcendo ad essa il numero de Frati, e non variando lo stato della medesima; come dice il Ragioniita, che feguirebbe, fe tutti gli odierni Offervanti fi uniffero foggettivamente a i Cappuccini; e come feguirebbe eziandio fe i medefimi colla prefata unione si unissero alla piccola sì, ma molto religiosa, e dotta Congregazione de' Cherici Regolari della Madre d' Iddio, fondata dal Venerab. P. Giovanni Leonardi di Diccimo . Se così è per tanto, l'affunto è conchiufo; e ne fegue, che in virtù della Bolla Ite & vos, di fatto la Famiglia, e le tre piccole Congregazioni unite furono con unione foggettiva agli Offervanti, e Riformati della Comunità cioè, alla parte della Comunità vetufta, la quale o trovatafi, o tornata nella purità della Regola, reito comprefa nel Corno degli Odierni Offervanti ; e non gia questa parte su unita soggettivamente. alla Famiglia. Conciofiache questa parte della Comunità vetuita nella detta unione non fece altra figura, se non che quella della Comunità vetnsta: entro in questo ballo come parte della mentovata Comunità; e non prese altro pofto, fe non che quello, il quale da Lione X. era determinato per le parti di tal Comunità. Onde se alsa Comunità; secondo la determinazione di Leone X., toccava in tal unione il far la figura di principale, cui accefforiamente, o foggettivamente unir fi dovessero la Famiglia, e le tre piccole Congregazioni; la fignra di principale, e non altra figura in tal' unione fece quella parte della Comunità vetufta, che, trovandofi nella purità di Regola, reftò comprefa nel Corpo degli odierni Offervanti. Dunque tutto il pregiudizio, ch'ebbero gli odjerni Offervanti, per non efferfi riformati tutti i Conventuali, e per non aver tutta la Comunità vetufta nel loto Corpo, è, che se si riformavano. tutti, e si comprendeva tutta la vetnita Comunita Minoritica nel Corpo dell' Offervanza, gli odierni Offervanti oggi avrebbero le ragioni di tutta quella Comunità, e farebbero terminati queiti litigj; anzi non farebbero nati: ma perchè non si riformarono tutti, e nel Corpo degli odierni Osfervanti restò compresa quella fola parte della vetusta Comunita, la quale o non mai aveva accettate difpense, o le aveva lasciate, e trovavasi nella purità della Regola, cioè, nello stato, in cui erano tutti i Francescani prima delle duc-

Comunità, e contro gli altri Frati Minori nati dopoi.

XIX. Ed effende coxi, forza è, ne abbinno errato, o abbondato ne propri loro fenti quegli Scrittori, qualunque fieno, i quali diffiro, che la Bolla fre do vor appellati di unione femplicemente, perche in virtù di effa unionali le tre p'ecole nominate Congregazioni alla Famiglia Offervante; mentre appellati elfa di unione, perche iu fatta per ndurte tutto l'Ordine al primiero latto, i no uni era avanti le difipenti erica l'ufo de beni temporali i per unir la Famiglia, e tutti gli altri Offervanti alla Comunità dell'Ordine; e per la ra tutta quella deporre i forgrafeminato Conventualefino colla riforma,

difipenfe; perciò gli odierni Offervanti hanno foltanto le ragioni, che avea queita parte Offervante della Comunità verulta contro i dipenfati di quella

Lib. VIII. Cap.II. S. VI.

e riduzione di tutti i fuoi Conventi alla purità della Regola: fu fatta in fomma affinchè cessassero i Vicari, e la Famiglia colle 3. accennate Congregazioni : e tolte le divisioni , e le moltiplicità de Superiori , ogni Frate Francescano nella stessa maniera fosse immediatamente soggetto al Ministro Generale di tutto l'Ordine, e ai Ministri, o ai Custodi della vernita Comunità ridotta nel fuo primo, e natural candore, come affai fi è provato. D' onde... resta chiaro, che i presenti litigi degli Osservanti co i Conventuali, sopra il primato Francescano, considerar non si debbono, come se litigasse la Famiglia del Trinci contra la Comunità dell' Ordine, o contra gli odierni Conventuali ( quantunque anche a questa Famiglia , se più consistesse, si dovrebbe il primato rispetto agli odierni Conventuali, per esser ella più Francescana, e più antica di questi, come quella, che professava l'Osservanza di tutta la Regola Francescana, e incominciò, anzi anche su estinta, prima che nascessero gli odierni Conventuali); ma debbono confiderarfi i detti litigi, come fe gli Offervanti della vetulta Comunità dell' Ordine, incominciati da S. Francesco, e fenza intercompimento continuati fino a i di nostri , litigasfero non già contro i dispensati della medesima vetusta Comunità , de' quali suori del corpo dell' Offervanza non più ne resta neppur uno , ma contra la Comunità degli odierni Conventuali: la quale affatto separossi dal Ministro Generale di tutto l' Ordine : e facendofi proprietaria in comune, con mutar anche la forma dell' Abito Francescano, depose il carattere della Religione sondata da S. Francesco. Che se i suddetti Osfervanti, come sopra si è mottrato, sarebbero per aver il primato, ancorchè lo litigassero contra i Conventuali della Comunità vetulta, per ragion che l'Offervanza fu prima delle difpense, e non mai tutta la Comunità Minoritica fu composta di soli Frati dispensati : quanto più a i medefimi toccar dovrà il primato, litigandolo cogli odierni Conventuali, i quali vivono fecondo difpenfe tali, che, deposta l'altissima povertà Francescana, si sono fatti diversi da i Conventuali della Comunità verusta, e assai meno antichi, e meno Francescani di quegli?

XX. Or mi rimane da rispondere ad una frase della citata Bolla Religioni deditis di Clemente VII., la quale potrebbe allegarfi pel Ragionista: poichè ivi si legge, che una volta il Ministro Generale di tutto l' Ordine loleva eleggersi dal numero de' Conventuali , (non anche però proprietari ) . D' onde potrebbe inferirfi, che il Generalato prima era de' foli Conventuali, eperò soli essi formavano l'antica Comunità, e dopoi da Lione X. su dato a i foli Offervanti. A questo rispondendo, in primo luogo avverto, che le suddette parole non furono dette da Clemente VII. di mente sua, ma come esposte nella supplica de' P.P. Conventuali di quel tempo; il che vien significato ivi chiaramente, dicendo il Papa: come poco fa ci faceste esporre, potrebbe da alcuni dubitarfi, fe voi , e i vostri Maestri Generali, e Provinciali, cogli altri Frati Conventuali dell' Ordine de' Minori, da i quali foleva eleggersi il detto Ministro Generale &c.. In secondo luogo dico, che il Ministerato dell' Ordine prima delle dispense su de' soli Osservanti : dalle dispense sino all' anno 1517, fu indifferentemente degli Offervanti, almeno di quei della Comunità, e de' dispensati : nell'anno 1517., esclusi per la Bolla Ire & vos dalla voce attiva e paffiva al medefino i Frati tenaci delle difpenfe , ritorno ad essere de' soli Osiervanti : onde , come ben vedesi , tornarono le cose nello

flato di prima. Quelle parole, fe hanno da contener verita, possono fignisicare folamente, che anche i Conventuali prima dell' anno 1517, aveano voce

attiva, e passiva al Generalato, non già che l'avessero essi soli.

XXI. Parmi per tanto, ch'esaminati i fondamenti de' PP. Conventuali con tanta ingenuità, che oltre quelli portati dal Ragionilla, mi fon posto io a far da Conventuale, inventandone, e allegandone altri ; debba conchiuderfi, che gli odierni Minori Offervanti fono quella stessa porzione della Comunità vetusta, la quale dal bel principio dell' Ordine fino all'anno 1517, avea sempre continuata, e continuava l'offervanza della Regola; giusta il puro senso, inteso dal Santo Fondatore, giusta le dichiarazioni Apostoliche della medesima, egiusta il tenore delle vetuste comuni leggi Francescane. La qual porzione di Offervanti della Comnnità, benchè dopo la prima dispensa generale, datal' anno 1430., fino all' anno 1517., cioè, per quafi un fecolo, fosse minore di quella de dispensati, nondimeno potè bastare, acciocchè tutti gli altri, uniti con unique foggettiva alla medefima, fi diceffero della Comunità vetufta fondata da S. Francesco, e fossero di quegli, che dal principio dell' Ordine sempre continuarono la fuccessione de Frati Minori cominciata dal S. Patriarca. E ne adduco in esempio la inclita Comunità de' PP. Eremitani di S. Agostino, la quale, fecondo il P. Suarez, S. Antonino, e altri (a), è la stessa verusta...

(1) Desique is bac Religiose (Eteninarum S. Augulini) inveniur quiquisi si mariam nuistane uma es, quam daggiami nfilmi i, legici. X hos (quid espa d') espéronta di cosinuata furcific: etnium ufque ad discandrum IV. familia Evenitarum dagulini pura di desandrum IV. familia Evenitarum dagulini pura de discandrum IV. et periodis proportioni ficial intelledimia I fulle glase ad Innocarimo IV. Per missianem. (vii is signamur) fottum ad discandro aus di interrupa faricific, fed amerira ficiente cui interpositati del hammatico della intelledimia propositation for per discandro della interpositation professionale della consequente discandro della consequente della consequente discandro della consequente discandro della consequente della con

mum in fpecie lib.a. cap.9. pag.376. n.26.

Sic enim in prafenti non ita fuerunt ex multir familio una effecta, ut omner reliquerint Institutum fuum , & unum novum acceperint , & quasi novam omnino formam , fed retento Augustini Instituto in ea Familia, qua sub illo militabat, reliqua omnet illi se subdiderunt, & relitta fua origine, ad Augustini Familiam transferunt; ideoque eadem Religio Augustiniana in tota illa Congregatione permanft , & aufta eft , non fubftantialiter mutata , quamvie quoad aliqua accidentalia novam formam acceperit . Quod autem res ita acciderit , conjectura fit . Primò, quia in Bulla Alexandri IV, non dicitur, ut omnes Haremita ad novam Religionem... transcant, sed ut ad Haremitas 3. Augustini reliqui annes aggregentur, sub cistem Co-stitutionibus, & regimine; & Antoninus (3. part. Hift. tit. 14. cap. 14. 8. 111.) bis verbir refere bane unionem; Erant tunc temporis in diverfis Mundi regionibus diverfi Hæremitæ, sub diverfis titulis diverfimode viventes , quos omnes Innocentius (IV.) Hæremitis S. Augustini conjunxit, reducens cos ad unum ovile fub uno Paffore . Ex que ebiter felvitur facile objettio superius neze fatta de iterata, seu renovata profisione: nam fi in aliquibus fuit tunc neceffaria nova professo, fortaffe folum fuit in aliis Haremitis, qui non erant Augustiniani Ordinis, ner ejus Regulam profitebantur : in Augustinianis verd vel non fuit necessaria nova. profesto, sed solum acceptatio novi regiminis, & alicujus resormationis, quoad aliquas Con-Litutiones, vel quamvis suerit necessaria nova profesto, non tamen substantialiter diversa, fed folum quoad aliquam additionem, quoad chedientiam proflandam uni Pralato communi, & Generali totius Ordinit, quem antea non babebant. Idem Suarez ibi pag.374. n.16. & pag-376. n.27.

Qued cum Regulam B. Augustini wobit concedendam duxerimus ... a promiffione , quam

# 296 Lib. VIII. Cap. II. S. VI.

(1) Storia.

degli Ord.

Mon. Rel. e

Milit. tom.

3- P-3-15-

Comunità de' PP. Eremitani fondata da S. Agostino, quantunque sotto Alesfandro IV. a pochi di quegli antichi Eremiti, paifati in Europa dall'Africa, foffero unite molte varie Congregazioni, anche d'Ithituti diversi, come la Congregazione de' Giamboniti, e quella degli Eremiti di Tofcana, ch'erano lepiù confiderabili in tale unione, e alcune altre: anzi nell' Affemblea prima fotto Aleffandro IV., in cui nel Convento di Santa Maria del Popolo in Roma, circa l'anno 1256., Tu fatta l'unione di tutte le suddette Congregazioni, fu eletto Generale quello, che fino a quel giorno era stato il Generale de' soli Giamboniti, detto Lanfranco Septala Milanese (1). E questi Giamboniti non erano l'antica Religione di S. Agostino, ma una Congregazione fondata dal B. Giovanni Buono, nato in Mantova l'anno 1168. in circa. Per ragione poi di tale unione di tutte le prefate varie Congregazioni a quei pochi vetufti Agostiniani, discendenti per continua successione dal S. Patriarca Agostino, tutta l'infigne Comunità degli Eremitani di S. Agostino dicesi da citati Scrittori scendere per continuata successione da' primi Religiosi dell' Ordine, istituito da S. Agostino: e non fa ostacolo veruno, che sotto Alessandro, IV. ad aumentare quella porzione di vetufti Agostiniani si unissero tante ,we tante Congregazioni affai meno antiche, e diverfe, alla medefima; nè, che il primo Generale, dopo questa unione, fosse non già della detta vetusta porzione, ma quello stesso, che prima era stato il Generale de' Giamboniti . Così dunque. neppure farà ostacolo all'odierna Comunità de' Minori Osservanti, per potersi ella dire l'antica Religione di S. Francesco fino a di nostri continuata, quando anche gli Offervanti della Famiglia, e le tre piecole Congregazioni, fotto Lione X. unite agli Offervanti della Comunità vetufta, follero state tuttequante di recente istituzione; quando anche la suddetta vetusta porzione di Offervanti della Comunità fosse stata poco numerosa; nè l'essersi eletto in Minitro Generale, dopo l'unione fatta da Lione X., quello stesso Frate Minore, che avanti era Vicario Generale della Famiglia, cioè, il P. Cristoforo Numai. Conciosiachè per l'unione soggettivà alla suddetta porzione di antichi Osser-

de observando Ordine Santis Beneditti, voel quocumque alio feceratie, de speciali mandato nostro faite ponitus obsentei. Innoc.IV. in Brevi directo Francisus Ecenitie in Iustia Ordinio S. Angustini, quod incipit Camo a nobie, apud VVad. tomaz. ed. Rom. in Apologetico pro pratenso Monathatus Gra. paga, 800. n.4.

vanti sempre resta vero, che tutto il Corpo risultatone goda la continuata.

Que quiclesi Occion ( Eremitarum S. Augustini) von perpetud cenfori volumus, vobifeum figor antivorțiumus profifeumus, of obforeastierum chief, quez aetez ferenzii în pradițiu sel aliii Orcinibus, difenfantes &c. Alexander IV. în Bulla Liešt Ecelofie, apud VVad. Joco cit. 1924-70. 0.11.

Et fie illa fantle Seiteze por B. denglimm infiitute, & per cum, ut dilam of, diferente, en mem ind dipuspe fait, de delte, fol in tippinule volte Lettique conforcest, donce revolfmit temperinu illam differefinem Deux dignetur of adunere. S. Antoninus 3. part, hiltor. til.44, capt.4, 5.4, Vid. B. fordinem de Savonia in lib, vil. Patrum liba. capata-Joan Margueza de crig. Ermit. S. Auge. Capa.15., 14.

Lib. VIII. Cap. III. S.L.

sicceffione da San Francesco, e sia la vetusta Religione stessa fondata dal Santo. Ed ecco mostrato, come anche per cagione de i presati Osservanti della Comunità, la presente Comunità de Frati Minori Osservanti dee riputarfi la stessa vetusta Comunità dell' Ordine, fondato da S. Francesco, ne' di nostri continuata, e conservata.

#### C A P. III.

Sciolgonsi le opposizioni, che in varj luoghi del suo volume fece il Ragionista contro alle dottrine de due precedenti capitoli.

UTTE le opposizioni del Ragionista contro alle materie di questo libro fi riducono specialmente a tre capi: alcune si fondano sul nome di Conventuale, dato alla vetusta Comunità dell' Ordine, e sulla maniera di parlare, ufata da alcuni Scrittori; e pretendono, chetutte le membra della prefata Comunità fossero propriamente Conventuali, cioè, dispensate circa l'uso delle rendite, e delle successioni ereditarie. Altre vanno tendendo a far credere, che i Coletani fossero una Congregazione particolare, distinta dalla vetusta Comunità dell' Ordine. Altre mirano a far credere, che gli Offervanti, e i Riformati, i quali prima dell'unione generale stavano sotto i Ministri, non fossero se non che i soli Coletani, i quali nella loro stessa Congregazione dopo l'anno 1500, fotto il Generalato del P. Egidio Delfini in alcune Provincie della Francia avessero ottenuto di avere i Ministri, Con alcuni paragrafi pertanto verrò io ributtando le colui arguzie, e diamo principio.

#### J. I.

Benchè alcuni Scrittori appellino Conventuale la vetusta Comunità dell' Ordine, o dicano, che questa era composta di Conventuali; con tutto ciò non ne segue, che in essa (1) Cron. p. non fossero anche de' Conventi di veri Osservanti.

4. 1.7. c.18. (2) Traff.20 fol.25.

ECCO nel bel principio gli argomenti del Ragionista, che per amore di (3) Trast.r., fedeltà riporto colle sue precise parole. "Nè è vero (cesti d'ec) che solido. " l' Offervanza presente comprenda parte alcuna della vetusta Comunità dell' (4) Trasti-30 ,, Ordine; imperciocche fe la Comunità dell' Ordine fono in Conventuali, come ,, ferive non folo Monfig. Marco (1), ma anche le Monumenta dell'Ordine (2) 1. folo66. " le Firmamenta de' tre Ordini (3), lo Specchio de' Minori (4), Emmanuele (6) 1415. ,, Rodriguez (5), e il Wadingo (6), da' quali il Decreto del Concilio Co- n. 16.

Tom.U.

298 Lib VIII. Cap III. J.I.

" stanziense, che separò gli Osservanti dalla Comunità dell'Ordine, appellasi " Dicretum separam si ravres Mimere de Osservantia a Fratribus Conventualia, " but, a cui s'unice anche l'Aroldo, dicendo che i Conventuali (1) per quello " sesse di comunità della communitatione della superiori della superiori di " communitati et a, sua de communitatio Ordinia de Osservantius dissiprati " communitati et a, sua de communitatione della sua della sualitati di disservantius dissipratione.

" dunque tutta la ragione di afferire, effere tanto falfo, che l'Offervanza, " presente comprenda parte alcuna, o fana, o debole della vetusta Comunità,

(2) Pag. 56- , quanto è certo, che non comprende i Conventuali (2).

II. Io dunque per foddisfare alle obbiezioni contenute in questo testo del Ragionista, debbo fare tre cose: la prima sarà lo spiegare il vero senso della fentenza di Monfignor Marco nelle Croniche: la feconda farà il trovare il vero fenfo dell'iscrizione fovrapposta al citaro Decreto Costanziense: la terza il rispondere alla soprallegata fentenza del P. Aroldo. Per farle tutte e tre, incomincio dalla prima. È per verità potrei per quelta risparmiarmi lo scrivere; perchè non trovandosi quella sentenza nel corpo della Cronica, ma tra lefole note marginali, non si sa, che sia di Monsignor Marco, e non più tosto di qualche alteratore della Cronica di effo: tanto più, che ivi parlafi rispetto a quei tempi, nè quali il nome di Conventuali, come ho provato nel primo libro, non poteva effer nome della Comunità Minoritica. Ma diafi gratia, che fia ella di Monfignor Marco: tuttavia non conchiude quel che pretende il Ragionista; avendo io più volte e nel primo libro, e in questo, e altrove notato, confessato, e detto, che la vetusta Comunità dell' Ordine, specialmente nel fecolo xv., per effer composta nella maggior parte di Frati Conventuali, dicevasi la Comunità Conventuale; e gli Osservanti stessi, ch' erano in essa, perchè appartenevano alla medesima Comunità Conventuale, e co i Conventuali aveano comuni i Capitoli , le Provincie , e i Superiori , diceanfi alle volte... Conventuali, per diftinguersi da i Frati della Famiglia: ma quando poi essi doveano effer significati co i loro propri vocaboli, e distinguersi anche da i Conventuali, cioè, da i dispensati, diceansi della Regolare Osfervanza, e ubbidienza, o della Regolare Offervanza fotto i Ministri : come notai nell' antecedente. expitolo. Laonde le parole di Monfignor Marco, la Comunità dell' Ordine sono i Conventuali, non negano gli Offervanti della Comunità medefima, i quali pez effer foggetti immediatamente agli stessi Ministri della Comunità Conventuale, diceansi ancor essi alle volte Conventuali ; volendosi così distinguere da quei della Famiglia. Oltre di che Monfignor Marco non diffe, la Comunità dell' Ordine fono folamente i Conventuali; ma diffe fono i Conventuali: con che lascio, che co i Conventuali nella medefima Comunità fossero anche degli Osservanti.

III. Circa poi la feconda cost da faría, cioè, circa il titolo, o nome, che il Ragionità diffe darie da lacius Sortitori al Decreto del Concilio di Cottanza Supplicationibus perfonarum èv. (1), con cui certi Offervanti di tre Provincie della Francia furono liberati dall'immediata foggezione ai larco Minittri, e fottopoliti immediatamente ai Vicari, mi dispiace di non avet alle mani le Monumenta dell'Ordine, per porer vedere, le veramente, come dice il Ragionista, le dette Monumenta appellino il Decreto mentovato, Decreto, che fipara i Frati Minori dell'Officemanz da i Frati Conventuali. Ma dalla feddettà, ch'egji suò nel citare al medefino proposito le Firmanna-ta del tre Ordini i lo Speccio dei Minori, e il Wadingo, può con-

(1) Vide. som.z. gag. 249-

(1) 1418.

get-

getturarfi quanta ne abbia ufata nel citare l' Autore delle dette Monsmenta. Diffe appellarfi nella riferita maniera quel Decreto appresso le Firmamenta de' tre Ordini : ed io nel primo tomo (1) feci vedere, che ivi non è appellato com' egli dice , ma più tosto è appellato , Decreto del Concilio di Co-Stanza, che separa alcuni Frati Minori dell' Offervanza, o della Famiglia, dagli altri dell' Ordine medesimo, tanto Conventuali, quanto della vera, e prima Offervanza regolare: donde fi fa chiaramente conoscere, che nella stessa fazione Minoritica, da cui furono separati quei della Famiglia, vi restarono de Frati Minori della vera, e prima Offervanza regolare: e che quella fazione, cioè, la Comunità dell' Ordine, non fu mai composta di soli Conventuali. Disse appellarsi in tal guisa quel Decreto nello Specchio de Minori, facendone una citazione stravagante; ma io trovo, che nel detto Specchio un tal Decreto è appellato nella tteffissima maniera che nelle Firmamenta (a): e perciò dalle parole di questo Specchio ancora non si favorisce al Ragionista, ma bensì agli Osservanti; e provati, che nella vetusta Comunità Minoritica vi erano degli Offervanti, distinti da quei della Famiglia, come io diceva. Disse, che nel detto modo appellavafi dal P. Wadingo: ed io trovo, che questi non chiamollo in tal foggia; ma folamente riferì la cagione, per cui fu fatto; e nel margine de fuoi Annali pose quelle sole parole, Decreto del Concilio in favore degli Osservanti (b).
Disse finalmente, che nella stessa guisa un tal Decreto su detto dal P. Emanuele Rodriguez, scrittore non moko antico, ma assai posteriore all'anno 1517.: per verità ho trovato, che questi si accosta alla relazione del Ragionista; mentrenel fuo Bollario, parlando di tal Decreto, lo chiama: Decreto Generale del Sacro Concilio Costanziense, che separa i Frati Minori dell'Osservanza dagli altri Frati Conventuali (c); ma chi volesse ghiribizzate, direbbe, che da quest'Autore fi è ju posto esser Conventuali anche i Frati della Famiglia, separati con tal Decreto: poiche tanto pare, che vogliano fignificare quelle parole dagli altri Frati Conventuali. lo per altro non mi fermo su questo: e dico più tosto, che non avendo il P. Rodriguez esaminata di proposito la presente difficoltà, ed effendo Scrittore non molto antico, ha errato per inavvertenza. E quando anche dovessi dire, che non erro; nondimeno resterebbe salvo il mio intento. ful rifleffo, che può aver prefi fotto il nome di Conventuali anche gli antichi Offervanti della vetusta Comunità dell'Ordine; per ragionche ancor questi erano membra di quella Comunità, che dalla moltitudine maggiore de' Conventuali, contenuti in fe stessa, diceasi Comunità Conventuale, come ho più volte notato. E questo può servir per risposta eziandio quando si tro-Pp 2

(3) Derestum Cewilli Confinationfi, Isparan quaftum Entern Minure le Osferonaria de Featuri, and altic infelior Ossimi, tane Conventatibus, quada et even e, prenaria de feronaria regularia. Speculum Minorum, feu Eirmannetum, 5.0rd. 1021. 1721. (16), 2001. b) Tandemper ex Derest Convili Sofi, 10, 4 and 6 des Confinitis - Directi Sectofic fiftis Georali, & Previncialibus Ministris, Cultudibus, cererifque Ordinis Minorum-professiona, Lultum &c. Supolicationibus perforarum &c. Derestum Centili in frameram fector Derestum Centili in frameram.

professorium, falutem &c. Supplicationibus personarum &c. Deeretum Constiti in Observantium. VVal. tom.o. pag.371. n.c. & 7, & in annotate marginali.

 vaffe, che nel libro initiolato Momenta Ordini il Decreto Coffanzienfeoffei appellato, come dice il Ragionitta. Ma, come io diceva, dal vedere, che
appresso le Firmamenta, e lo apecebio de Minori, co i quali antichi libri sogliono accordari le Momenta, un tal Decreto non è nominato in tal guisa
benche il Ragionitta abbia scritto, ch'era ivi in tal guisa nominato, dubito
molto, che neppute appresso le Momenta nominato la com'egli dice. Sevolete farne la prova, l'atcla pure, ma premunitevi di pazienza; perchè, così
portando forse la poca diligenza dell' Amanuense, spelio nel volume del Ragionitta si trovano citazioni non giuste; e non è così rada il trovar sull'ili, dov'
egli dice, che sta scritto pane: onde biosgan legger molto, per trovar qualche

poco di quel, che cita. IV. Eccomi subito alla terza cosa da farsi, cioè, a disaminar le paroledel P. Aroldo. Diceva il Ragionista nel soprallegato suo testo, essersi scritto da quest' Autore, qualmente i Conventuali, verso l'anno 1428., distinguevansi dagli Offervanti col nome di Frati della Comunità, della vita comune, o della Comunità dell'Ordine. Il Ragionista lo cita all'anno suddetto num.2., ed ivi tratta soltanto de' Religiosi assunti al Vescovato. Il vero però è, che nel numero antecedente scrive queste parole: Il Papa in quest anno approvò alcune convenzioni fatte tra i Francescant di vita più fretta, e quei di vita più larga nella Provincia di Castiglia .... E gli stessi Istituti degli Osservanti . e. de' Claustrali si discernono co i nomi : ne sino ad ora ho trovato in alcun luogo nelle Lettere Pontificie, che questi da quelli, i quali per la particolare, e stretta sustodia della Regola, dal Concilio di Costanza, e poi da i Papi furono detti della stretta, e regolare Offervanza, si distinguessero con altro nome, che di Frati della Comunità, della vita comune, o della Comunità dell' Ordine, Così l'Aroldo: dal di cui testo intanto raccogliamo, che avanti l'anno 1428, nelle Lettere. Pontificie non mai fi uso ne il nome di Conventuale, ne quello di Claustrale, per fignificare i Frati Minori della Comunità vetutta. Che poi dal Concilio di Coitanza fino a quell'anno 1428, i Frati, da i quali per concessione di quel Concilio fi fepararono, fottoponendosi immediatamente a i Vicari, gli altri Frati ricorrenti delle 3. Provincie di Francia, si distinguessero da questi col nome di Frati della Comunità ec., niente può per provare, che tra questi Frati della Comunità non ve ne fossero di veri Osservanti, come ben vedesi; poiche, giula il fenso dell' Aroldo, col nome suddetto i Frati di vita più larga diftinguevansi da i foli Osservanti graziati nel Concilio di Costanza, cioè, da quei della Famiglia, e non dagli Offervanti della Comunità: con che sta bene, che ancora questi Offervanti, benchè non di vita più larga, nondimeno foffero Frati Minori della Comunità, della vita comune, e della Comunità dell'Ordine: le quali parole vogliono fignificare, che non erano della Famiglia fotto i Vicari, ma della Comunità fotto i Ministri. Ma intanto notò il Ragionista, che de i privilegi, o delle dispense, per cui fondossi lo stato del vetusto Conventualefimo, in quanto fu itato Religiofo, e non una fola moltitudine di Frati di vita larga, nell'anno 1428. non se ne trova nè nome, nè vestigio? Se notollo, confessi, che i detti privilegi non sono più antichi dell' anno 1430.; e cheil vetufto Conventualefimo, nato e crefciuto fra i privilegi, in quanto fu flato Religiofo, e non una fola moltitudine di rilassati, non è più antico dell'anno 1430.: onde prima di quest' anno così quei della Famiglia, come quei della

Co-

Lib. VIII. Cap. III. J. L.

Comunità, erano tutti Frati Minori di professione Offervanti, cioè, senza dispense dagli obblighi della Regola. Parmi ora di aver soddisfatto al soprallegato testo del Ragionista.

#### S. II.

I Riformati sotto i Ministri, de' quali si fa menzione dentro la Bolla Ite & vos, e in altri antichi documenti, o fossero, o non fossero i soli Coletani, non erano una recente Congregazione, distinta dalla vetusta Comunità dell'Ordine, ma erano membra della stessa vetusta Comunità, le quali anche in essa continuavano l'antica regolare Osservanza, incominciata da S. Francesco.

I. GIA' dissi nell'ingresso al capitolo, che il Ragionista per abbattere i son-damenti gittati nel capitolo precedente, oltre l'appoggiarsi ad alcune congetture, già rigettate nell'antecedente paragrafo, in due altre maniere. ancora schierava le sue ragioni; cioè, e con tentar di far credere, che i Coletani fossero una recente Congregazione distinta dalla Comunità dell'Ordine, e non più antica dell'anno 1406.; e coll'asserire, che i Riformati fotto i Miniftri, i quali restarono compresi nel Corpo dell'odierna Regolare Osservanza Minoritica in vigor della Bolla Ite & vos di Lione X., non fossero se non che i foli Coletani, poc'anzi graziati de propri Ministri; e che per conseguenza nella Comunità degli odierni Offervanti non reltaffe compresa parte alcuna. della vetura Comunità dell'Ordine Francescano. Per veder ora colla solita fedeltà la forza de colui argomenti, fedelmente trascrivo il suo testo. in cui gli forma, e gli maneggia. Ecco quel che dice: " Nè mi si dica, che Lion X. " nella detta sua Bolia Ire & vos fa menzione anche de'Reformati sotto i Mi-, nittri; mentre farò chiato vedere, che questi sono gli ttessi, che i Coletani; " perchè avendo la Beata Coletta fondata la sua Congregazione (1) fotto l'ub- (1) Cron. " bidienza del Ministro Generale de Conventuali, perciò quando poi Eugenio parti, lib. " IV. concedette a tutti i Frati Risormati Francescani i propri Vicati, i se- 1-16.6. " guaci della Santa, non offante questa disposizione di Eugenio IV., elessero " di perseverare sotto il governo de Conventuali. E in quella guisa, scrive " il Wadingo (2), principiò ad udirfi nell' Ordine la diffinzione di due specie " di Offervanti; ed alcum chiamavanti, e Riformati fotto i Vicari, e questi (4) Orb. Se-" erano gli Osfervanti della Famiglia di Paolo Trinci; ed altri Osfervanti, e rapb. tom. 1. ", Riformati fotto i Miniltri, e questi erano i Coletani: così testifica pure lo fol.611. " Specchio de' Minori (3), che chiama i Riformati fotto i Ministri Colera Fra-" tres . E 1 Sospitello, che scrive (4) Coletanos Observantes seb Ministris vo-, citabant . E Niccolo V. nella fua Bolla (5) Ex paterna. E Pio II. nella fua Bolla Religiofam vitam: da' quali Sommi Pontefici i Frati Riformati forto i

(1) Ad ann. 1455. 9.11. (3) Trad.3. fo1.255. (3) VVad. (6) VVsd.

Lib. VIII. Cap. III. J. II.

Ministri pure appellans sub reformatione Colera degentes Fratres: e in questo se finimento motivo d'estre Lione X. ascora nella detta sua Bolla lie d'ore, quando volendo, che utute le Ristorme concorressor all'elezione del primo Ministro Generale Osservante, concederte la voce attiva agli Osservante, della Famiglia, a Ristormati forto i Ministri, agli Amadei, a Clareni, a i della Famiglia, a Ristormati forto i Ministri, agli Amadei, a Clareni, a i della Famiglia, a Ristormati forto i Ministri, agli Amadei, a Clareni, a i della Famiglia, anti nell'anno capta, quando posliba, s'fetta Bolla si data a' Ristormati storto i Ministri pati delle Coco, che gli odierni Osservanti comprendono, non la vetusta Comminà dell' Ordine, ma solamente gli offervanti della Famiglia, nazi nel 1988. loggetti a propri Vicari, e i Coletani, o Ristormati sotto i Ministri nati nell'anno 1470, del Gareni nati nell'anno 1470, e i Sealzi nati nell'anno 1470, i Clareni nati nell'anno 1470, e i Sealzi nati nell'anno 1470, e i Sealzi nati nell'anno 1470, e i Sealzi nati nell'anno 1470, e i Carendo di este, e degli Ostervanti della Famiglia mutto della Carendo di este, e degli Ostervanti della Famiglia mutto

", un Corpo, le foggettò al Generale degli Öffervanti : onde quelta unione, ", niente affatto può giovare agli Offervanti odierni, o a difendere la loro pretetà anzianità, o a interpretare li Scrittori da me allegati, per ragion.

", che, essendo queste Congregazioni tutte recenti, l'union loro potè bene, costituire una Religione più numerosa, ma non mai più antica.

lib.s. cap.70

II. Fin qui il Ragionista : al quale per altro, avanti di affermare, che quei Frati Minori Offervanti, i quali vivevano fotto i Ministri nella Comunita vetusta, e contro lor genio furono poi appellati i Coletani, tocca, prima di cantar la vittoria, il digerire tutti quei fondamenti, i quali, per provare, che i Coletani non formaffero alcuna particolare Congregazione, ma foffero membra della vetusta Comunità dell' Ordine, al pari di tutte le altre membra della medefima, io apportai nel primo paragrafo dell'antecedente capitolo : a i quali fondamenti nè il Ragionitta, nè verun altro Conventuale, a mia notizia, diede fino a qui risposta veruna; passandosela tutti col dire, che i Coletani erano una recente Congregazione, distinta dalla Comunità dell' Ordine, benchè foggetta al Ministro Generale della Comunità dell'Ordine, come diffe il Ragionista; e in tanto lasciando sotto banco tanti, e tanti vetusti documenti, e forti ragioni, con cui si convince il contrario delle soro decretorie affermazioni . Posso dunque spettare , che il Ragionista , o qualche altro per lui, risponda a i sopradetti miei premessi sondamenti; e in tanto suppore, che i Coletani fossero, come già provai nel luogo sopracitato, non. una Congregazione recente, o particolare, ma vere membra dell' antica Comunità della Religione Francescana, le quali nella Comunità stessa continuarono l'Offervanza incominciata da S. Francesco, in faccia a i Conventuali, che co i loro abufi, e co i loro privilegi tentavano di fcontinuaria, e di annientarla. Se qualche obbiezione contro a quelta mia supposizione troverò nel libro del Ragionista, cercherò di soddisfare ad essa quanto prima.

III. Coài ridotte le cofe, ben vedefi, non effer di alcun pregiudizio alla Canfa degli Offervanti, o all' affinto dei paffate capitolo; quando anche fi conceda, come vorrebbe il Ragionifta, che i Riformati, ovvero Offervanri fotto i Ministri, de' quali fi fa menzione nella Bolla - ine- we vet il Lone X, tutti foffero ftati di quei, che diceani Coletami; conciofiachè con tutto quedo farebbe vero, che nell' odierto Corpo della Regolaro Offervanza fia refiata

com-

Lib. VIII. Cap. III. S. II.

compresa una buona parte delle membra della vetusta Comunità dell' Ordine. Ma poiche contro a se stesso, e contro alla verità il Ragionista volle affermare, che i detti Offervanti, o Riformati, non foffero altri, che i foli Colerani ; quindi è, che senza effere spinto dalla necessità della mia causa. per folo amore del vero, debba un poco trattenermi fu questo punto. Mi dica di grazia il Ragionista: i Coletani avevan eglino Conventi da per tutto? No , dic' egli coll'ingenuo P. Gonzaga (1): abitavano folamente in Belgio . er (1) Gonzag. in diversis Francias Provinciis, nelle Fiandre, e in diverse Provincie della. P.1. fol. 25. Francia (2). Dunque se suori della Francia, e delle Fiandre non trovavansi (2) Ragion. Colerani , poiche gli Offervanti , o Riformati fotto i Ministri, distinti dagli Pag-374-Amadeisti, da' Clareni, da quei della Famiglia, e dagli Scalzi, come ho chiaramente mostrato nell'antecedente capitolo erano in Sassonia in Colonia in Ungheria e altrove e fuori della Francia e delle Fiandre : resta da dirsi e che non tutti i fuddetti Offervanti , o Riformati fotto i Ministri fosfero Colerani , e che ripugni alle sue sentenze il Ragionista , quando afferma il contrario. La steffa deducesi dalla Bolla Decet Romanum Pontificem (2) di Giulio II., (3) Ap. Firin cui si esprimono i Riformati, anche quegli, che stavano sotto l'obbedien- mamenta in za del P. Bonifacio, Min stro della Provincia di Francia, e degli altri antichi fine sum Ministri, e che vivevano nella regolare Offervanza, e poi gli Amadei, i Clareni , i Colerani , e quei del Cappuccio , o del Santo Evangelio: benchè i Coletani fi lamentaffero di effere stati nominati, come se fossero anch' essi una Congregazione speciale . come si è accennato altrove . E dalla Bolla stessa lite & vos in cui fi legge come fegue: Vogliamo, e dichiariamo, che fotto il nome di Riformati, e di quegli, che con purità, e simplicità offervano la Regola di S. Francesco, si comprendano tutti, e ciascheduni gl'infrascritti; cioè . gli Offervanti , tanto quei della Famiglia , quanto i Riformati fotto i Ministri , e gli Amadeisti , i Coletani , i Clareni , e quei , che diconst del S. Vangelo . del Cappuccio , o gli Scalzi , o altri fimili , comunque fi appellino , e offervano con purità , e semplicità la Regola di S. Francesco Questi testi , ed altre cofe da me poste nell'antecedente capitolo, fanno vedere, che, oltre quelli. i quali diceansi Coletani, vi erano altri Osservanti nella Comunità dell'Ordine in tempo di Lione X., e avanti ; quantunque anche i Coletani fossero Offervanti , e Riformati fotto i Ministri della detra Comunità . Imperciocchè i Coletani erano i Frati Minori di quei Conventi, i quali avevano la direzione de" Monatteri di S. Chiara, riformati dalla B. Coleta: i quali Conventi, mentreviveva la Serva d' Iddio, contenevano Religiosi parte Osfervanti sempre incorrotti , e parte bilognofi di riforma ; per lo che la Beata riformando ivi le Monache, proccurava, che anche i Frati, da i quali esse dovean esser governate, fi riducessero tutti alla perfetta Osservanza della loro Regola, e delle comuni leggi dell' Ordine, lasciando gli abust, e non già i due privilegi delle rendite, e delle successioni ereditarie; perchè questi privilegi nell' anno 1406, non per anche erano stati generalmente osferiti, o conceduti, come ho provato nel primo tomo. D' ond' è, che nell' anno 1406. la Serva d' Iddio travò l' Ordine generalmente di professione tutto Osservante; e solo ne' predetti pochi Conventi ebbe da proccurare di rimuover gli abuli , nati dalla. pette dell' anno 1348., e dallo Scifma della Chiefa, terminato nel Concilio di Coltanza. Anzi talmente allora trovò unito l'Ordine, che la Famiglia Offer-

### Lib. VIII. Cap. III. J. II.

vante non avea per anche ottenuto verun privilegio Apostolico circa l'elezione de' suoi Vicarj; mercecchè il primo privilegio circa tal' elezione, e così quella separazione, di cui spesso ragionammo, vide la luce dopoi nel Concilio di Costanza, come ben sa il Ragionista. Dunque non vede, che i Coletani non potean' effere una Congregazione recente, o nata allora, ma dovean dirfi i Frati Minori, che nella Comunità dell' Ordine vivevano come dovea viversi . e come sempre si era vissuto da i tempi di S Francesco ? Vede in oltre, quanto bene per mezzo anche de' Coletani fi mostra la continua. successione degli Osservanti nella Comunità predetta? Posciache avanti l'anno 1430., come più volte ho provato, e detto, tutto l' Ordine, generalmente parlando, era di professione, e di obbligazione Osservante; e giusta la sostanza di questo nome, dovean effer Coletani tutti i Frati Minori, cioè, giusta la vita de' suddetti Conventi : avanti l' anno 1430., cioè, nell' anno 1406. alcuni Conventi per opra de la B. Coleta furono o confermati, o ridotti nell' Offervanza de' propri doveri, col torre da essi gli abusi: questi Conventi perseverarono nell'Osfervanza suddetta, incominciata da S.Francesco, fino all' anno 1517., quando restarono compresi nel Corpo dell' odierna regolare Osservanza. Dunque da i tempi di S. Francesco fino al di dell'unione generale degli Offervanti, fatta da Lione X., nella Comunità dell' Ordine fempre furono Conventi di veri Offervanti. Così è: i Coletani alla mia Causa fanno que-

flo benefizio, e nulla fanno di male.

IV. Ma nulla di meno feguitiamo a vedere, se abbia ragione il Ragionista, quando afferma, ch' essi soli fossero tutti gli Osservanti, o Riformati sotto i Ministri . Allega le parole della Cronica , in cui si legge , che dalla Beata Coleța fu fondata la fua Congregazione fotto l'ubbidienza del Ministro Generale de Conventuali. E la Cronica nel luogo da lui citato tratta delle gesta di S. Diego, il qual pon fu Coletano, ma Offervante della Famiglia. Ne potè Monfignor Marco scrivere, che la detta Beata fondasse una Congregazione particolare di Frati Minori, per le ragioni addotte nell'antecedente Capitolo: e neppure potè scrivere, che la fondasse sotto il Generale de Conventuali, i quali nell' anno 1406., nè quanto al nome, nè quanto allo stato loro religioso di Frati Minori dispensati, non erano anche al mondo. Allega il Wadingo, dicendo, scriversi da esso, che avendo eletto i Coletani di non volere i Vicari, ma di voler perseverare sotto il governo de' Conventuali, in questa guisa cominciò a udirsi nell' Ordine la distinzione di due specie di Offervanti ; ed alcuni chiamavansi Offervanti , e Riformati sotto i Vicari , e questi erano gli Offervanti della Famiglia di Fr. Paolo Trinci; ed altri Offervanti, e Riformati sotto i Ministri, e questi erano i Coletani. Ma il Wadingo nel luogo da lui allegato, e fopra, e fotto nell' edizione Romana non tratta di tali cose, ma bensi delle gesta di S. Giovanni da Capistrano, che su della Famiglia. E quando anche dicesse, come da lui si riferisce, vorrebbe significare, chequei Frati Minori col nome di Offervanti cominciarono a diffinguerfi da quei. che dovean effer Offervanti, e non lo erano; e non già, che con quello, o coll'altro di Riformati fi diftingueffero in conto alcuno dalla Comunità dell' Ordine, formando Congregazione particolare. Al medelimo proposito cita lo Specchio de' Minori , Niccolò V. , e Pio II. , da' quali , egli dice , i Riformati fotto i Ministri fono appellati Frati della B. Coleta, o Frati fotto la Riforma della B. Coleta. Ma lo Specchio de' Minori, da lui citato nel trattato terzo, fogl. 155., per difgrazia del Ragionista non contiene in conto alcuno il terzo trattato, ma folamente il primo, e secondo, amendue nella parte seconda, e termina il secondo Trattato nel fogl. 142. a tergo. La Bolla di Niccolò V. non contiene quel, ch' egli dice : quella di Pio II. dice, che alcuni Conventi, cioè, 12. vivevano fotto la riforma della B. Coleta. E di quì che ne fegue? Che tutti i Riformati fotto i Ministri fossero Coletani? Nego . Che i Coletani fossero ancor essi del numero de' Risormati sotto i Ministri? Concedo : ma quindi non può inferirsi , ch' essi soli sossero tutti i detti Riformati; conforme dall' effer vivente ogni Uomo non può inferirfi, che gli Uomini foli sieno i viventi tutti. E il Ragionista me l'infegni; poichè sa molto bene di Loica, e ha confumato il pavimento del Peripato col tanto passeggiarvi. Lo stesso dico della frase del Sospitello, cioè, dell' Autore dell' Orbe Serasico, il quale dicendo, che i Coletani erano Frati Riformati fotto i Ministri, e che nel concederfi la voce a i Riformati fotto i Ministri nel Capitolo Generale. dell' anno 1517. (in cui, dopo nato il Conventualesimo, il Generalato di tutto l' Ordine tornò ad effer de foli Offervanti, come sempre era stato avanti il nascimento del Conventualesimo ) venne ad esser conceduta anche a i Coletani; viene a dire quanto io concedei; cioè, che i Colerani erano Riformati fotto i Ministri: ma non dice, ch'effi foli fossero tutti i Riformati sotto i Ministri: Da che ne fegue, che anche Lione X. stimasse i Coletani per Riformati sotto i Ministri, e che per ciò intendesse conceduta anche ad essi la voce nell'elezione del Generale, quando la concedette agli Offervanti, o Riformati fotto i Ministri. D' onde apparisce, quanto s'inganni il Ragionista, e come malamente su questi suoi vani fondamenti, e abusi della Dialettica, fondi le spampanate, che feguono nel fopra trascritto suo testo, contro agli odierni Osservanti: i quali fempre potranno dire di aver avuta nel loro Corpo tutta la parte più antica, e fana della vetusta Comunità, quando anche sosse vero, che tutti gli Offervanti, e i Riformati fotto i Ministri, de'quali si fa memoria nella Bolla Ite & vos, fossero stati Coletani, il che è falso.

V. O questo poi non farà vero mai, dirà il Ragionista: i Coletani non erano membra della vetulta Comunità dell' Ordine, ma di una Congregazione recente; perocchè,, i Coletani tenevano alcuni Ministri, e Custodi nelle Pro-» vincie di Francia; ma però quest'erano molto recenti, e principiarono dopo " l'anno 1500., cioè, quando il Generale Eggidio dall' Italia portoffi di la da " Monti, e per l'autorità ad esso comunicata da Alessandro VI. pose nel go-" verno di quelle Provincie alcuni Coletani; come testificò nell'anno 1511. ,, l' Autore delle Firmamenta de' 3. Ordini (1), dicendo : Jam nune Conven- (1) p.4. fol-,, tuales , quibus folebant subjici , in diversis Provinciis superant . ey regunt 117. ,, etiam in officiis Ministeriatus, & Custodiatus : Prima del qual tempo tene-", vano pur essi semplicemente i Vicari : co' quali in tempo de' Capitoli de' " Conventuali trattavano i loro negozi; ma però in luogo feparato dal Dif-" finitorio (2): habentes in dietis Capitulis femper locum feparatum, ubi , de (1) Firmat " beneplacito Ministri , & Diffinitorum , negotia , & provisiones officiariorum ord. ibid. ... cum Vicario suo pertractant: così il detto Autore ". Tanto in prova del (3)pag-370. fudderto assunto ci sa leggere il Ragionista nel suo Volume (3).

G 371.

VI. Come per altro io diceva, toltone l'abufo della buona Dialettica, e l'artifizio nel portar tronchi i teili, nient'altro resta neppure di apparenza nel fuo raziocinio, per conchiudere quel che intende. Per farlo conofcere , trascriviamo interamente il testo primo da lui citato , e portato tronco . dell' Autore delle Firmamenta. Dispiacendo a questo Scrittore, che gli Offervanti della Famiglia, accettando gl' indulti del Concilio di Coltanza, e di Eugenio IV., fi eleggeffero i propri Vicari, fottraendofi dall' immediata giurisdizione de' Minittri, colla scusa di fuggir le molettie de' Frati della Comunità dell' Ordine, e introducendo qualche divisione dentro l' Ordine stesso, scriffe così : Di più coll' esperienza notoria, certa, e provata, si esclute la cagione delle molestie . e degli impedimenti (addotta dagli Offervanti della Famiglia, per giustificare la ritirata loro da i Minutri della Comunità dell' Ordine , e l' clezione de' Vicari ) poiche non oftante tal cagione , fu sempre offervata in questo modo sotto la regolare obbedienza, e cura de' Ministri, con pace, e comodità, strettamente ancora, e secondo il vero la stessa R gola, dal principio dell' Ordine fino al presente giorno ( cioe , dell' anno 1511., in cui forse. scriveva, come dice il Ragionista) in diverse parti del mondo, eziandio in quelle medesime parti , in quei medesimi luoghi , e sotto quei medesimi Ministri , dove, e da i quali uscirono quei della Famiglia: e su osservata senza l' elezioni fuddetta ( cioè, senza eleggersi i Vicari, e partirsi dall' immediata cura de' Ministri della Comunità ). Per lo che con argomento infolubile si prova , che la stessa Regola sempre fu, ed è osservabile da per tutto, senza le dette provvifioni rilaffatorie ( cioè , fenza esimersi dall' immediata giurisdizione de' Miniftri ) e che le cagioni di dette provvisioni oggi non banno sussistenza, e forse non l'ebbero giammai. Anzi veggiamo co' nostri occhi, come pochissimi in diverse. Provincie, i quali giusta la forma della Regola restarono sotto questa regolare ubbidienza, e cura de Ministri, non solamente continuarono la stessa Offervanza stretta, non ostanti le dette molestazioni, e altre continuamente fatte loro da alcuni; ma di più, il che è degno di maggiore stima, già ne' di nostri, dopo sì poco tempo scorso dalla separazione, ed esenzione degli altri Osfervanti, col merito della benedizione paterna moltiplicati, già ora in diverse Provincie superano, e reggono i Conventuali, de quali soleano effer sudditi, anche negli officj del Ministeriato, e del Custodiato, e a poco a poco, senza lor danno, e colla grazia della parte più fana degli stesse Conventuali , riformano i medesimi Conventuali giufta il vero, e con pace: e di giorno in giorno accrefcono il loro numero colla giunta de' Conventi, e de' Frati Conventuali, ottimamente riformati, e veramente convertiti, restando sempre nel suo essere la santa ubbidienza . Anzi anche molti valenti , e dotti Padri Conventuali , toccati dalla grazia d' Iddio , e congiunti agli stelli , ( cioè , agli Offervanti della Comunità ) avendo prima riformato se medesimi , dopoi con più ardore , e servore promovono, e inducono la vera riforma fotto questa regolare forma di Offervanza, e di Obbedienza. Con tutte le quali cofe più manifestamente si mostra , che non. fussifie la detta causa di molestazione ( allegata dagli Osservanti della Famiglia per viver esenti dall' immediata giurisdizione de' Ministri della Comunità (2). VII.

<sup>(</sup>a) Insuper idem de insufficientia cause modestationie, & impedimentorum hujusmodi; experientia notoria, certa, & probata oftenditur per boc, quod, ea non obstante, Rezula issa,

Lib. VIII. Cap. III. J.II.

VII. Questo è l' intero testo dell' Autore delle Firmamenta, che se la prende contro gli Offervanti della Famiglia; perchè questi allegando . che fotto i Ministri pativano molestie , e impedimenti nell' offervanza della Regola, ottenuto aveano l'effer effenti dall'immediata giurisdizione de' Ministri, e il poterfi eleggere i propri Vicari de' Ministri . Dal qual testo resta chiaro. che il detto Autore non parla precisamente de' Coletani, ma parla di tutti gli Offervanti, e Riformati, ch' erano membra della Comunità dell' Ordine, viveyano immediatamente foggetti a i Ministri, senza gl' indulti speciali degli Offervanti della Famiglia: e conchiude, che la Regola fu fempre offervata. e si osservava eziandio ne' giorni suoi , anche strettamente , e con tutta purità, dentro la Comunità dell'Ordine, in cui fu sempre offervata fino dal principio dell' Ordine stesso, senza veruno interrompimento: e che quantunque. nel tempo dell' Eugeniana, quando era ne' primi, e principali suoi bollori il Conventualesimo, e gli Osservanti della Famiglia incominciarono ad eleggersi da per se stessi i Vicari, pochi Osservanti in diverse Provincie rimanessero dentro la Comunità fotto i Ministri; dopoi nondimeno erano tanto cresciuti di numero, a cagione di efferfi convertiti all' Offervanza molti Conventuali . che in diverse Provincie superavano essi, e reggevano negli ustizi di Ministri, e di Custodi, anche i Conventuali medesimi, da' quali una volta erano stati fiperati, e retti; e così pacificamente venivano riformando l' Ordine, fenza effersi mai punto alienati dall' ubbidienza de' Ministri , giusta la forma della. Regola. Non poteva scriver meglio quell' Autore, per favorire alla causa degli odierni Offervanti contro al Ragionista; e per far vedere, che non parlava de' Frati di qualche Congregazione, diftinta dalla Comunità dell' Ordine . allorche nominava gli Offerwanti, o i Riformati fotto i Ministri; ma, che anzi pretendeva, che le membra stesse della Comunità dell' Ordine erano veramente Frati Offervanti, fenza effer della Famiglia, o di qualche Congregazione diffinta della Comunità dell' Ordine . E pure dal Ragionitta quell' Autore fu citato in fenso del tutto contrario, quasi che sotto il nome di Osservan-

ifto modo fub Regulari Obedientia , & cura Ministrorum a principio Ordinis ufque in prafens in deverfit Mundi partibus, etiam in eifdem partibus, & locis, & fic eifdem Miniffrit, ubi. for a quibus ipfi de Familia exierunt , commode , & pacifice observata semper fuis fine exemptionibus bujufmedi, etiam ftrifte, & ad verum. Quo probatur argumento infolubili, ipfam Regulam femper fuiffe, & effe obfervabilem ubique fine diffix relaxatoriis provisionibus (nempe Concilii Conftantien. & Eugenii IV.) & eaufus eurum minime nune fubfiftere , & forte nunquam subfitiffe . Quinimo ad oculum cornimut , qualiter paucifimi in diverfit Provinciis, qui sub bae Regulari Obedientia, Ge eura Ministrorum , juxta Regula formam remanserunt , non folum ipfam firiftam observantiam continuaverunt, non obstantibus molestationibus bujufmodi, & aliis, ipfis a nonnullis continuò intentatis; fed etiam, quod majut eft, jam nune a tam parmo tempore feparationis, @ exemptionis altorum , benediffione Paterna promerente, multiplicati, jam nune Connentuales, quibus folebant subjiei, in diversis Provinciis superant. de regunt, & in efficies Ministeriatus, & Cuftodiatus, & paulatin, fine fui detrimento, & eum gratia fanioris partir epforum Conventualium , ad verum , & pacifice reformant, & numerum furm ex talibus Conventibut, & Fratribus Conventualium optime reformatit, & ad verum converfit in dies augent, obedientia fantla promerente. Imo & multi valentes. & dolle Patres Compentuales , gratia Dei talti, & ipfit guntli ! fe ipfit print congrue reformatis ) pofica ardenting, & ferventing veram reformationem inducuns, & promovent fub bae Regulari Obfervancia, & Obedientia forma. Quebus omnebut apertius oftenditur moleflationes bujufmede caufam minime fubfillere . Firmamenta trium Ord. part.4. fol.177. col.2.

## Lib.VIII. Cap. III. J.II.

308 si . o Riformati fotto i Ministri, fignificar volesse i foli Coletani; e anche supponesse, che i suddetti fossero d' una recente Congregazione, meno antica della Comunità dell' Ordine. Dio buono! Diffe pure, che quegli Offervanti non mai dal principio dell' Ordine erano mancati ? O perchè dunque. stravolgersi così questo testo? Che forse la B. Coleta, co i Coletani su con-temporanea al P. S. Francesco, e gli su compagna nell' issituzione della medesima Comunità de' Frati Minori? Ah! Ci voleva un pò più di non so che nel Ragionilla, per non dare sotto gli occhi de' suoi Lettori somiglianti confusioni, e patticci, che poco di onore possono apportare alla sua causa,

VIII. Or difaminiamo l' altro testo, ch' ei adduce dalle medesime Firmamenta, ove, giutta l'esposizione del Ragionista, leggesi, che una volta i Coletani, ovvero gli Offervanti, e Riformati fotto i Ministri, tenevano ancor essi semplicemente i Vicarj, co' quali in tempo de' Capitoli de' Conventuali trattavano i loro negozi, ma però in luogo siparato dal Diffinitorio, Una fimil cofa leggefi per verità appresso le Firmamenta due volte : una volta nella prima parte, fogl. 36. col. 1. e 2., nel Memoriale dell' Ordine, donde le trascrisse il Ragionista, benchè non bene citatse il luogo: e l'altra volta nella... 4. parte, fogl.177. col. 1. Nel primo luogo, trattandosi degli Osfervanti della Famiglia, per rapporto al tempo, in cui da Callifo III. era stato rivocato loro l'indulto Eugeniano, e Cottanziense, dicesi, che convenivano essi a i Capitoli Generali , e Provinciali de' Frati Conventuali dell' Ordine , come fecero da principio in tempo di S. Bernardino, il che sempre con umiltà, e pazienza fecero gli altri Offervanti dell' Obbedienza regolare fino a i tempi moderni : avendo però sempre ne' detti Capitoli un luogo separato, dove con beneplacito del Ministro, e de' Diffinitori trattavano, e disponevano col loro Vicario i propri negozi , e le provvisioni de loro Uffiziali , da scriversi , e leggersi insieme cogli altri negozi nella comune tavola del Diffinitorio (a). Nel fecondo luogo, prendendofela, come diffi di fopra, l' Autore delle Firmamenta contro gli Offervanti della Famiglia, e rimproverando a questi l'essersi ritirati dalla cura de' Miniftri pel timore delle molestie, che soffrivano nell' osfervanza, dice, che le dette molestie non durarono lungo tempo, e non poterono impedire l' Osfervanza della Regola ne' modi più congrui affegnati dalla Regola stessa; cioè, fenza fottrarfi dall' immediata cura de' Ministri , e de' Custodi . Anzi è cofa notoria, che gli stessi Ministri, per quanto poterono, e possono, sempre savori-rono con buon modo i veri Osservanti, loro sudditi, che sotto la loro cura re-Starono nella vera Offervanza, dando loro i Vicari, domandati da essi CON UMILTA', E PER GRAZIA, i Guardiani, e i Conventi congrui, dove, e fot-

(2) Quam Califlinam (que incipit In pace faffus eft) difti Patret de Familia toto tempore diffi Calinti Ill. fervaverunt , non ultra utentes Decrete Conftantienfi, nec exemptionibus, five provifinibus Eugenii IV., fed ad Capitala Generalis, & Provincialia Fratrum Conventualium Ordinis convenientes , ut a principio tempore Santis Bernardini fecerunt : quod G Semper cum bumilitate, & patientia fecerunt alii Obfervantes Obedientia Regularis ufque ad sempora moderna ; babemtes tamen femper in diffis Capitulis locum feparatum , ubi de beneplacito Minifiri , & Diffinitorum negotia fua, & provisiones Officiariorum fuorum , & Fratrum, enm Vicario fuo pertractabant, & difponebant, feribenda, & legenda cum cuteris in communi Tabula Diffinitionit . Memoriale Ordinis apud Firmamenta trium Ord. part. 1. fol. 36. col. 1. & 2.

parto i quali potessiro osservare la Regola , e ne loro Capitoli asservado, e deputando camere, e luoghi, dove serza la messolara, e è impedimento de DIF-FORMATI, trattar potessiro i diverse revoincie del Mondo. Parimente, non osserva come è novorie in diverse revoincie del Mondo. Parimente, non osserva a Ostrounza della Regola, dal principio dell'Ordine sino al ora , e specialmente ni dette tempo, in cui si alleganono quesse modessir, con è munissilo di 3. Bernardino, di Fr. Giovanni da Capissano i (di potensis Frati, i quati aldora, e avanti, e dopo quesse montanti o con dendoci letgage ca se inti aldora, e avanti, e dopo quesse montanti al Regola fotto la cura de' Ministri, e sino al presente giorno la continuano, concedendo i sigmor tadio (aldi (a).

IX. Veda il Ragionista, quanto io sia galantuomo, e quanto volentieri mi rimetta al giudizio de' vetuti Scrittori dell' Ordine . Dalle Firmamenta egli addusse un testo solo, citandolo male; ed io al suo proposito addussi quello, ed un altro in conferma, citandoli bene amendue : di più egli fi contentò di poche righe, ed io ne ho trascritti due buoni frammenti. Or veggiamo un pò, che ne fegua da questi due frammenti. Ne segue, 1. Che gli Osfervanti, e Riformati fotto i Ministri fossero MOLTI, e perciò non fossero pochi. 2. Che i medesimi continuassero l'Osservanza vera della Regola, come si continuò da S. Bernardino da Siena, e da S. Giovanni da Capitrano, allorchè la Famiglia Offervante d'Italia non per anche si eleggeva da per se stessa i Vicarj, ma stava sotto i Ministri, governata per mezzo di quelli, che dal beneplacito de' medefimi erano affegnati ad effa: or fe quei due Santi la continuarono, fenza esser Coletani, così altra Frati Minori potean esser Osservanti, o Riformati fotto i Ministri, e continuar l'antica Osservanza della stessa Regola, senza effer de' Coletani. 3. Che i fuddetti Offervanti, continuatori dell'antica Offervanza, nella forma dell' ubbidienza, fossero contrapposti agli Osservanti della Famiglia, e a tutti quei, che per privilegio Apostolico eleggendosi da per se stessi i Vicari, si erano sottratti dall' immediata giurisdizione de' Ministri Provinciali della Comunità dell'Ordine; e perciò da i finddetti Offervanti (uno de' quali era l'Autore delle Firmamenta) erano riconvenuti quei della Famiglia, perchè, a cagione di voler fuggire qualche molestia, ottenute aveano Lettere Apostoliche contro all'antica forma di ubbidienza, contenuta nella Regola; dunque 'gli Offervanti della Comunità, o fotto i Ministri, non si eleggevano da per loro i Vicari, nè fi erano fottratti dall' immediata cura de' Ministri,

<sup>(1)</sup> Quinima naturium el, quoli jis Ministri, quantim peturum, de pistum, tono modo, verir Odprenatum fin fishitis, de fis evanu cura reanacentium in over Odprenatus, fample fiveres delevum, danda illis Vicarius ab ifiti bumiliter, de de gratia psislatava, Guardianar, de leas congram, abi, de fis paina Regulam former psifert, de in lui Capitalia Safanada, de deparanda Comeras, de lea, abi fire mixitione, cul impeliarento DIFFORMATORUM, for anquist atraduce, de veram Regula Osforvanian forcera psidera pravat in diversit Orbiz Previousis nesse abuntum alterativ molipalizablum, proventi en esta MULTIG ARMOSTO CA.

Previousis naturum varifici. Iron talbius una abitantium alterativ molipalizablum, proventi en esta MULTIG ARMOSTO CA.

Previousis naturum varifici. Elem talbius una abitantium alterativ molipalizablum. Proventi en esta della 
#### Lib. VIII. Cap. III. J. II.

310 come quei della Famiglia, nè avevano punto variata l'antica forma d'ubbidienza contenuta nella Regola; e perciò dovean effer membra della medefima Comunità, di cui erano gli stessi Ministri, e gli altri Frati soggetti immediatamente a i Ministri . Il che può raccorsi anche dal leggersi ne i soprallegati testi, che i suddetti Osservanti restarono sotto la cura de Ministri, allorchè altri , abbracciando l' Indulto del Costanziense , e di Eugenio IV., si fottrassero dalla cura de' medesimi. 4. Che se ebbero i detti Osservanti talvolta i Vicari, gl' impetrarono da i Ministri stessi con umiltà, e per grazia. Questi Vicari dunque nulla impedivano la giurisdizione de' Ministri , de' quali erano Vicari, ma dipendevano in tutto, e per tutto dalla volontà de' medefimi: e folo fervivano o per maggior comodità degli stessi Osservanti soggetti a i Ministri , o per follievo de Ministri stessi , che tal volta erano assai aggravati nel dover reggere i Conventuali, e non aveano troppo tempo per attendere a tutte le occorrenze dell'Offervanza; dunque tali Vicari non inducevano divisione veruna: e quantunque gli Osservanti fotto i Ministri avessero in detto modo i Vicari, nondimeno erano membra della medefima vetusta Comunita: conforme quando a qualche Terra, o Castello di qualche vasta Diocesi dal fuo Vescovo concedes un Vicario foraneo, preso a suo arbitrio dal numero degli Ecclesiastici di quella Terra, o di quel Castello, il tutto succede fenza che i sudditi di tal Vicario cessino d'esser membra di quella Chiesa, o Diocefi, com' erano prima di aver il Vicario: e conforme quando in vigor degli Statuti di Giulio II. il Ministro Generale dovea fare due Vicari, uno Cismontano, e l'altro Ultramontano, da i quali si governasse l'Ordine in quella parte, ove non era il Ministro Generale: ovvero quando anche ne' di nostri allontanandofi un Ministro dalla sua residenza, lascia ivi un Vicario, che coll' autorità fua governi, e disponga in certe occorrenze; il tutto dovea siccedere, e succede, senza che alcuno resti smembrato dalla Comunità stessa, di cui era, o è il Ministro; perchè il Vicario non fa diverso Tribunale da quello del Ministro: il che molto più è vero quando è dato per fola grazia del Ministro. 5. Che le disposizioni, le quali in camere separate co i Vicari, dati loro da' Ministri, facevansi circa i loro negozi da i Frati Osfervanti, o Riformati fotto i Ministri, ne' Capitoli Provinciali della Comunità, scrivevansi, e leggevansi insieme colle altre disposizioni, fatte per le Provincie della Comunità Minoritica, nelle comuni tavole del Diffinitorio di ciascheduna Provincia: dunque si riputavano come fatte dal Diffinitorio stesso; e quegli Osfervanti, e Riformati erano tenuti per vere membra della Comunità congregata ne' Capitoli. 6. Che l' Offervanza, la quale tenevali, e continuavali da i suddetti Offervanti , o Riformati , era stata sempre continuata fino dal principio dell' Ordine; dunque se alcuvi della vetusta Comunità dell' Ordine poteano dirsi gente nuova, questi non erano certamente i suddetti Osservanti, ma i Conventuali: poiche il Conventualefimo non v' era ne' principi dell' Ordine, e perciò non potea vantarfi di aver avuto fempre chi l' aveile continuato fino dal principio dell' Ordine . 7. Che a i Frati Offervanti ne' tempi de' Capitoli Provinciali si assegnavano in diverse Provincie alcune camere, o luoghi, dove finza la mescolanza, e l' impedimento DE DIFFORMATI trattar poteffero i loro negozi , e confervar la vera Offervanza della Regola : dunque i fuddetti Offervanti fotto i Ministri erano la Fazione più vera, e più antica della Comunità

Lib. VIII. Cap. III. S. II. 311

Minoritica i imperciocchè effi erano fecondo la forma della Religione Franceicana, e l'altra parte, la quale non entrava in queffe camere depotate per gli Olfervanti forto i Minittri, dicevafi i Difformari: mentre ficcome la difformazione preluppone avanti di fe la forma, la quale devaltata perciò dicest difformazione; così i Difformari prefuppongono più antichi di fe medela Religione Francescana: e percibè i Difformati gualtarono o in tutto, o inin parte una ral forma in fe thessi, perciò di appellarono Difformati;

X. Quei due frammenti adunque, i quali, come pietra preziofa in un anello, contengono nel proprio corpo il teito, che dalle Firmamenta citò il Ragionista, ci fanno sapere le sette soprascritte cose; cioè, che gli Offervanti, o Riformati fotto i Ministri erano vere membra della vetusta Comunità Francescana, e che anzi erano essi le membra più vere, e più antiche di tal Comunità fondata da S. Francesco; quantunque per quel tempo, in cui, difformatafi la Comunità fuddetta, restarono pochi gli Offervanti, e fotto Ministri e Custodi Conventuali, e perciò poco atti a governar l'Osservanza, essi in diverse Provincie ottenessero tal volta i Vicari de' Ministri, che da vero attendessero a i negozj, e al mantenimento dell' Osservanza: i quali Vicarj erano da effi domandati con umiltà, e ottenuti per pura grazia de' Ministri, e perciò senza che neppure vi fosse un ombra di divisione, o di separazione degli Offervanti dalla Comunità foggetta a i Ministri, e della quale erano gli steisi Ministri; come può dimostrarsi con mille esempi, che per brevita tralascio, essendo essi notissimi a ciascheduno, che abbia cognizione di Comunità, di Governi, di Chiefe, di Monarchie, e cofe fimili, e di quel che vuol fignificare il nome Vicario dato per grazia, e amvibile ad arbitrio di chi lo diede, quali erano i Vicari fopradetti, Quindi è, che gli stessi antichi Conventuali sempre ravvisarono gli Osservanti, e Riformati sotto i Ministri come vere membra della medesima vetusta Comunità dell'Ordine, della quale. erano esti; e perciò ne tempi più bassi, e specialmente dopo l'anno 1500. quando il numero degli Offervanti fotto i Ministri era molto cresciuto per cagione, che molti Conventuali, riformandofi, erano tornati all' Offervanza, da cui partiti fi erano i loro Anteceffori, non aveano difficoltà di affumere al grado di loro Ministri, Custodi, o Guardiani anche i predetti Osfervanti, e di star soggetti a i medesimi, come consessò il Ragionista, e come si ha dalle Firmamenta citate di fopra, e dalla Bolla Ite y vos di Lione X., in cui fi fa menzione di Ministri riformati. Fossero pur dunque appellati Coletani tutti gli Offervanti, e Riformati fotto i Ministri, che questo nulla pregiudica, fe continuarono essi l'Osservanza della Regola, prima che nascesse la B. Coleta, fino da i principi dell' Ordine, ed erano vere membra della Comunità vetulta fondata da S. Francesco, e trovata in essere da Lione X.

XI. Quì parmi di fentire il Ragionilla, che fotto fotto vada dicendo ,, I Coletani, o Riformati fotto i Minilti , quantunque si vantassero Ossera, vanti, pur nondimeno in verità non erano tali, dicendo il Vvadingo (1): (1) 1463-

<sup>&</sup>quot; Erant, qui fecciosa, & populis grata Observantum voce allecti, ita vocari nas., affettabant, sed Observantum legibus, aut Prafettis subesse nolebant, applau-

<sup>&</sup>quot;fibilem prætexentes rationem, a Ministri Generalie, " Provincialium obe- (1) 1453, "dientia nolle recedere. E l' Aroldo di questi medesimi pur dice (2): Obser- n.6.

vantes vocari volucrunt , fed non effe . E ciò si vede chiaro dalle loro leggi. " ch' erano gli Statuti Papali di Giulio II. ". De' quali Statuti, dice il Cavello, che non erano conformi allo stato de' veri Oslervanti: e però vennero

da' veri Offervanti collantemente rigettati.

XII. Ah! un pò più di fedeltà, Ragionista mio caro. Vedeste pure, che il Vvadingo, e l' Aroldo ne' foprallegati loro testi non parlano de' Coletani, o degli Osservanti, e Riformati sotto i Ministri; ma parlano di certe. Congregazioncelle di Francescani, comparfe non sò come in Italia verso l'anno 1461., i Religioù delle quali vantavahii Offervanti Francescani, e non erano? e di più alcuni di esse Congregazioncelle non ubbidivano nè al Ministro Generale di tutto l' Ordine di S. Francesco, nè al Vicario Generale della Famiglia: e perciò furono detti i Neutrali (1)? Ma fe ciò vedefte, perchè ca-10m.13. pag. ricare in tal guifa i poveri Coletani, o gli Offervanti, e i Riformati fotto i 280. #,21. Ministri? Che poi da i Coletani, o dagli Osservanti sotto i Ministri si vivesse giusta gli Statuti di Giulio II., fatti per la riforna de' Conventuali, anche secondo quei punti, ne' quali i detti Statuti non si accordavano collo stato de' Professori della purità della Regola, il Ragionista può dirlo, ma se non lo prova, fi contenti, che io non lo creda. E in tanto fi averta, che quegli Statuti furono pubblicati nelle fole parti Oltramontane, ed ebbero vigore folamente dal 1508, quando furon pubblicati, al 1510, quando furono rivocati: dunque avanti, e dopoi non poterono fervir di legge ad alcuno; e in quei due anni poterono servire rispettivamente ad ognuno, secondo lo stato suo. Una parte del fopra rifiutato errore del Ragionitta è l'aver egli scritto nella pagina 350., e 360., che i Coletani ,, comecchè si vantavano d' esser sotto l'ub-» bidienza de' Ministri , pur nondimeno l' ubbidienza loro non mai fu costan-", te , e aderivano or a' Conventuali, e or agli Osservanti della Famiglia, ed ", or nè agli uni, nè agli altri; e però dice I Vvadingo (2), rarò a Conven-

c.5.

(1) I'Vad.

1463. n.15. ", tualibus corripiebantur : e lo istesso dice Monsignor Marco , favellando del (3) 1.3.45. " Generale Sanfone (3) , si curava poco d' intromettersi con Frati Reformati . " che vivevano fotto la fua ubbidienza " : ficcome ancora l' aver ivi egli detto, che i Frati della Famiglia, per testimonianza d'Innocenzo VIII., e di Alessandro VI. riputavansi esenti dall' obbedienza del Ministro Generale , e de' Ministri Provinciali de Frati Conventuali .

XIII. Conciofiachè tanto nelle Bolle, o Brevi de' due fopradetti Sommi Pontefici , quanto nel testo allegato del Pad. Vvadingo , non parlasi nè degli Offervanti della Famiglia, nè de' Coletani, nè di alcuni degli Offervanti. o Riformati Oltramontani fottoposti a i Ministri; ( mentre Oltramontani erano tutti i Coletani, e forse tutti gli Osservanti, e Risormati sotto i Ministri, de'quali ho di fopra favellato; poichè in Italia, essendo famosa la Famiglia Osfervante per cagione di S. Bernardino da Siena, di S. Giovanni da Capiftrano. di S. Giacomo della Marca, del B. Alberto da Sartiano, e di tanti altri Eroi della medefima, per lo più tutti i Frati Minori defiderofi di menar vita Offervante si soggettavano alla Famiglia, partendosene dall' immediata giurisdizione de' Ministri della Comunità ). Di chi parlasi dunque, mi dirà, da i soprallegati Sommi Pontefici, e dall' Annalista? Chi è curioso di saperlo, basta, che dia una fola occhiata a i Brevi, o Bolle de' primi, e agli Annali del fecondo, e tosto vedrà, che parlasi de' Frati stessi delle predette Congregazioncelle inLib. VIII. Cap. III. S. II. 313

inforte in Italia verso l'anno 1461., e di certi sinti Oscrvanti Cissoniani, per rapporto a cui scrive lo stefio Annasitiat (1) "Coll' ajuto di Filippo Cart (1) "Fral.", dinale di Bologna pensò anche il Vicario Generale di porger qualche rimera di candali, e all'ammirazione de popoli, che nasceva dalle molitati e torte di Frati, che nominavansi Osservanti. Mentre vi erano alcuni, che allettati dalla bella parola Osservanti grata a i popoli, socansi chiamare collevanti, ma non volenno effer foggetti alle leggi, e a i Superiori degli "Osservanti, coll' applausibile percetto di non voletti allontanare dall' ubbimi dienza del Ministro Generale, e de Provinciali, ma pall'andolela con dilimateriale a controli da i Conventuali, acciocche sidegnati non gli lassigate on disciastero.

ne Conervant, ma non voicano ener loggetti alie teggi, e i auperioti ceggi.

Offervanti, col' applatibile peretelo di non voleriti allontanare dall'ubbidienza del Minittro Generale, e de' Provinciali, ma palfandofela con dinicatezza, e facendo pompa di Offervanza più tofto, che feguendola, di rado er ano corretti da i Conventuali, acciocche Idegnati non gli Ideialfero.
Altri pochini Conventi, fatto Capo uno de' loro, ubbidivano al Minittro
Generale, non facendo conto de' Provinciali. Altri peggiori di quelli (de'
quali parla ne' eitatti Brevi d' Imnermo VIII., e di Alfignaro VI.) non
ubbidivano nè al Minittro Generale, nè al Vicario generale, ma fi facerano Congregazioneelle particolari, ottenengdo con maravigliofi artifizi Lettietre Pontificie per farfi alcuni Conventi: e quelli erano detti i Neutrali,
comet di mezzo fra i Conventuali, e gli Offervanti, fenza ubbidire nè al
Minittro Generale Capo di tutta la Religione, nè al Vicario generale Superior degli Offervanti , I principali Capi di quefli nell' Italia erano Pietro
da Trano, il quale per se ftesto, e per si suo Compagni ottenne una Bolla per potete prender Conventi a suo piasimento: Valentino da Treviso,
che ottenne un Breve per ergere de' Romitori, e de' Luoghetti: Filipoche ottenne un Breve per ergere de' Romitori, e de' Luoghetti: Filipodi Massa, che ottenne na latro Breve per que Conventi el fepfelli nell'
di Massa, che ottenne na latro Breve per que Conventi el fepfelli nell'
di Massa, che ottenne na latro Breve per que Conventi el pressione di contenne del pressione del pressi

,, di Malla, che ottenne un altro Breve per due Conventi elpre, ,, ve, e arricchiti di molte immunità: Lodovico da Padula ec.,,.

XIV. E perchè questi, come anche i Conventuali d' Italia, contro la... proibizione di Pio II., di Paolo II., e di Sisto IV. ricevevano fra di loro gli apostati, e i suggitivi de' Frati Ossetvanti della Famiglia, perciò il Vicario generale Cifmontano della Famiglia ricorfe ad Innocenzo VIII. per l'opportuno rimedio, e per l'offervanza delle Bolle de' suoi Antecessori. Un simile ricorfo fu fatto ad Alesfandro VI., acciocchè confermasse, e facesse osservar la Bolla d'Innocenzo VIII. Questo Sommo Pontefice nella sua Bolla Exponi nobis, indirizzata al diletto figliuolo Vicario generale Cismontano dell' Ordine de' Minori dell' Offervanza, dopo aver narrata la suddetta proibizione, fatta da' fiioi Anteceffori, fegue a dire: Nondimeno alcuni de' medefimi Professori, nominati i Conventuali, e altri, che si fanno dell'Osservanza chiamare, E STANNO ESENTI DALL' UBBIDIENZA DEL MINISTRO GENERA-LE, E DE' PROVINCIALI DE CONVENTUALI, (enza esser forgetti alla tua Obbedienza, spesso ricevono, tengono, e mandano dove lor piace, contro la riferita proibizione, parecchi de Prati, a te foggetti, scandalosi, apostati, e fuggitivi dalla disciplina dell' Ordine tuo , allegando di poter fare le prefate cose per autorità Apostolica data loro: e perciò ci facesti pregare, acciocche ci degnassimo del rimedio (a). Già in questo frammento avrete vedute le parole. Tom.II.

(a) Diletto filo Vicario Garcali Cifmantano Ordinis Minarum de Obfervantia nuncapaterna. Mibilmanus nomulia ex cifam profifentias, Comentualibus manapati, & fail qui fe etiam de Obfervantia faciunt nuncapati, ab obedientia Ministerum Generalis, & Programa de Obfervantia faciunt nuncapati, ab obedientia Ministerum Generalis, & Pro-

citate dal Ragionista, come se fossero contro agli Osservanti della Famiglia. Le ho fatte stampare con lettere majuscole, acciocchè le rivegga egli bene, e conosca, che in quelle non diconii esenti dall' Obbedienza de Ministri Generali , e Provinciali i Frati della Famiglia , ma bensì coloro , che nell' kalia facendosi appellare Frati Osfervanti, non ubbidivano nè a i Ministri de" Conventuali, ne a i Vicari degli Offervanti della Famiglia. Che groffo errore del Ragionista ! O per dir meglio, che artifizioso pasticcio ! Dal testo poi del P. Vvadingo parimente soprallegato potrà aver conosciuto, che coloro, i quali di rado erano corretti da i Conventuali , erano ancor essi Cismontani , e di conseguenza non Coletani: e se di rado erano corretti da' Superiori Conventuali, nondimeno si protestavano di star sotto l'ubbidienza de' Ministri, e i Conventuali andavano dolci con essi, per non irritargli a partirsi dalla loroimmediata giurifdizione : onde erano vere membra della Comunità Conventuale, comunque si fingessero dell'Osservanza, senza esser yeri Osservanti. Con che ita bene, che specialmente nelle parti Oltramontane fossero molti veri Offervanti fotto i Ministri della Comunità come ho provato di sopra ; non valendo l'induzione da alcuni pochi al comune; e non potendofi fereditare tutti gli Offervanti veri , efiftenti fotto i Ministri , per cagione , chealcuni pochi dopo, e verso l'anno 1463, sotto i Ministri Conventuali di qua da' monti fingevanfi buoni Offervanti, e non l'erano. Parmi, che il nottro Ragionità la faccia da disperato, e dia colpi alla cieca a tutta sorta di Osservanti , e dove coglie coglie , fenza verun discernimento da cauto Scrittore . Porea vedere la Storia degli Ordini Monastici. Religiosi e Militari e stampata in Lucca in lingua Italiana, e farebbe forfe restato illuminato in leggendo in essa quei finti Osservanti, de quali dice il Vvadingo, che di rado erano cor-retti da Conventuali, Verso il 1463, comparvero in Italia de Religiosi, i ", quali fimulando una nuova Riforma " guadagnaronfi l' affetro de' popoli " e , presero il nome dell' Osservanza, quantunque non ne praticassero i costumi, " e le leggi, ricufando d' nbbidire a Vicari Generali, forto pretetto di non... (1) Tom. 75. " voler fottrarfi dall' ubbidienza dovuta al Generale, ed a' Provinciali (1) "... Ma quando mai comparvero in Italia i Coletani, che non erano fuori delle Fiandre, e di alcune Provincie di Francia, come confessa il Ragionista? Dunque perchè appoggiato su questa narrazione scrisse mai , che i Coletani comecche si vantavano di effere sotto l'ubbidienza de' Ministri , pur nondimeno l'ubbidienza loro non mai fu costante; e aderivano or a' Conventuali, e or agli Offervanti della Famiglia, ed or (il che è peggio, per essere stato detto de' so-

P. 16.116.

li Neutrali ) ne agli uni , ne a gli altri ? Trovala Grillo. XV. Io per me vado penfando, che il Ragionista fiasi ingannato per aver letto, che alcuni Conventi de Coletani delle Provincie di Borgogna, e di Tours, veramente dopo la Bolla Eugeniana, data a i Frati della Famiglia,. vollero paffare alla detta Famiglia, e poi tornarono alla Comunità fotto i Mini-

vineialium Fratrum Conventualium exempti ; & tua etiam obedientia non subjecti , plures Eratres tua obedientia subjettos , apostatas , scandalofos , ac disciplinam tui Ordinis fugientes , contra probibitionem bujufmodi perfape recipiunt , & retinent , ac mittunt quocumque eir libuerit , allegantes praditta facere pofie authoritate Apofiolica fuper boc eis conceffa :: ac propteren mobis supplicari fecifi, ut super bis providere .... dignaremur .. Innocentius VIII. in Bulla. Expens nobis, apud VVad. tom.14. ad ann.1487. pag.424.n.7.

Lib. VIII. Cap. III. J. II.

niftri, e indi a poco rifecero un fimil paffaggio, e un fimile ritorno alcuni della Provincia di Tours, come si ha da varie Bolle di Niccolò V., di Callisto III., di Pio II., e di Sisto IV., riferite nell' Orbe Serafico (1): e per aver let- (1) Tom. 1. to, che la Famiglia facea forza per foggettarlegli, di modo che i Coletani a Pag. 619. anche della Provincia di Aquitania, e di altre parti Oltramontane, dubitavano di effer tenuti da alcuni per compresi nella Bolla Romani Pontificis (2) (1) Apud VVad, tom. di Callifto III., con cui restaron soggettati alla Famiglia i Coletani della Pro- 12.028.418. vincia di Tours: dalla quale foggezione furono poi liberati per mezzo della #131. Bolla di Pio II. Religiosam vitam (3), e risoggettati a i Ministri della Comuni- (3) Orb. Sctà: ma da questo dubbio restarono sciolti ancor essi, e tutti gli altri Cole- raph.tom.t. tani per mezzo della suddetta Bolla di Pio II., per cui si dichiarò, che non Pag 624. M. erano tenuti a star sotto i Vicari della Famiglia, e che potevano liberamente, ao. fecondo l'antica loro confuetudine starfene fotto i Ministri della Comunità, come in fatti fecero; e da i tempi di Sisto IV. tutti perseverarono in tal forma fino alla Bolla d'unione, data da Lione X. l'anno 1517, come ho dimoitrato nel fecondo capitolo del presente libro. Forse dalla lettura di queste cofe s' imbrogliarono al Ragionitta le specie, e scrisse nella sua soprariferita... maniera, confondendo i Coletani con quei finti Offervanti Cifmontani, anzi

anche co i Neutrali . XVI. Potrebbe ora obbiettare, dicendo, che se i Coletani erano i Riformati, e gli Offervanti fotto i Ministri, anzi le antiche membra della vetusta Comunità dell' Ordine, sulle quali, come su gli altri Osservanti, e Riformati della Comunità, le loro ragioni di primogenitura appoggiano gli odierni Offervanti ; poichè il Padre Vvadingo, e molti altri Scrittori, così degli Offervanti, come di altre Religioni, e stati, affermano, che i Coletani da Lione X. furono uniti alla Famiglia, e lo stesso vengono a dire di tutti gli altri Offervanți, e Riformati fotto i Ministri, allorche parlano dell'unione fatta in vigor della Bolla di Lione X.; ne viene di confeguenza, che quei della Comunità uniti fossero soggettivamente agli Osservanti della Famiglia, e non al contrario : e che percio gli odietni Offervanti fieno la stessa Famiglia del Trinci, e non abbiano più ragione alla Primogenitura Francescana, di quella, che

fi convenga alla fuddetta Famiglia.

XVII. Ed io a chi mi obbiettasse in tal forma risponderei, che il Padre Vvadingo, e gli altri Scrittori, allorchè adoprano la riferita frafe, non trattando di proposito questo punto, parlano impropriamente, e prendono per la stessa cola il dire, che gli Osservanti della Comunità furono uniti a quei della Famiglia, e il dire, che quei della Famiglia furono uniti a quei della Comunità : volendo fol tanto fignificare, che degli uni, e degli altri ne fu fatto un fol Corpo, senza curarsi d'indagare, quali de suddetti Osservanti tenessero il luogo di principali, e quali di accessori nella detta unione. Le ragioni però da me allegate nell'antecedente capitolo, parmi, che mostrino essere stati i principali gli Offervanti fotto i Ministri, o della Comunità, e tutti gli altri esfere stati uniti a questi con unione soggettiva, come accessori al principale. Del reito quando anche per modo di confusione si fosse fatto di tutti essi un folo Corpo, fenza che veruna parte facesse figura o di principale, o di accessorio; ovvero si sossero tutti uniti soggettivamente alla Famiglia, comevuole il Ragionista, ciò non ostante gli odierni Osfervanti avrebbero ferme,

Rr 2

316 Lib. VIII. Cap. III. J.II.

e fixbil le loro ragioni alla primogenitura Francefeana, perchè anche gli Offervanti della Famiglia, quantunque non foffero di quella fazione, che autonomaliteamente diceafi la Comunità dell' Ordine, per effere la maggiore; nondimeno erano vere membra della Comunità dell' Ordine, prefa, come dec prenderfi, in tutta la fiua effensione, e ampiezza, cioè, in quanto comprendeva tutti i Frati Minori, i quali fosto l'ubbidinta del medifino Copo Supreno, Succeffore del Patriaria S, Francefo, I faceuno profifigione della S. Minritica Regola, e vivevamo foggetti alle vetuffe leggi dell' Ordine; come ho dimonstrato nel primo capitolo del prefente libro.

#### CAP. IV.

Si propone un Paralello, ovvero una serie di simili vicende nell'Ordine inclito, e sacro de' PP. Predicatori, e in quello de Frati Minori, dal nascimento del vetusto Conventualesimo sino al Pontiscato di S. Pio V.: donde poi si conferma la Causa degli odierni Minori Osservanti contro a i PP. Minori Conventuali.

Andati al foccorfo del Vaticano, e della S. Chiefa da Dio al Mondo i due Santi Patriarchi Domenico, e Francefoc, amendne s' incontrarono, fi conobbero, fi frinfero in amicizia, e. fratellanza perpetua; nel Concilio di Laterano fotto lonocenzo III. amendue fi trovarono, ifituirono le loro inclite Religioni, amendue accolti benignamente dal mentovato Sommo Pontefice, e favoriti del fiu conferimento circa i loro Ilitinti; e dopoi dell' uno, e dell' altro da Onorio III. con Bolta folenne fin approvata i Regola, e la forma di vivere. Conforme e' due Patrarechi ardea vicendevolmente la carità, i' amore fraterno, e di propofito di fempiterna fratellanza, così vollecto, che i loro Religiofi per fire per fina di le particolarmente fi amaliero, che i loro Religiofi per fico di propofico di fempiterna fratellanza, così vollecto, che i loro Religiofi, per così dire, gemelle, e figlicoli di due Patriarchi fra di loro amicilimi, e fratelli. Corripolero ai defideri de' due Santi Fondatori le due fondare Religioni, 2 cercando

mis) Salvator fatuli ... novissimõ diebut išti in sõte Savalorum duar nostret Ordinat iz, missikrima falutis, prout indubitanter cretium, splitutovi, vocem at oviven non paace, de ditant est desir icalibus, pre qued non slidut quan, sted alienam estractive posteut operari falutom verbo partire y exemplo. Il suas (est ad Dei slevino toquamu, non nostram) dua megaa luminati, qua lumina celesti selentori esterbeit, y euroba murit, obseque extravam situaminatat, yo ministram. Il suas dua tuda veri Mossin, Ceristi Dei nostri, querum ministra in multivalenam populemm ima ad suam principium covoreacii. Ill saut doctrebim querum situaminati, yo ministram, esterbeit querum situaminati, querum situaminati querum situaminati que destination que destination querum situamination situamination situamination situamination situamination situamination situamination situamination situaminati querum situamination 
county book

Lib. VIII. Cap. IV.

di effettuarla i fudditi. Onde amendue per tutto il primo loro fecolo, e quafi tutto il fecondo, con pace, e tranquillià fa le varie vicende di quefla terra proccuravano di fervire a Dio, al profilmo, e alla Chiefa. Ma dopoi per la pefte dell' anno 1348. Perdutti motti bonoi Religiofi, che fervivano di colonne all' offervanza delle comuni obbligazioni, e reclutato il numero de' medefinii alla meglio che fi pott, coll' ammettere al Santo abito gente non bene feclta, e "Iperimentata; in oltre alla ria pefte figuendo lo iclima della S. Chiefa, e la divisione altresi degli Ordini Religioni, giufla i vari pareri cica il vero Papa, fofficiono amendue le predette Religioni, come tutte la altre, una fera tempefta, che non fi fedo per molti, e molti anni; e parve , che una delle due Religioni copiaffe in fe iteffa gli avvenimenti dell' altra, come di fiua forcella, eziandio noche differazie.

de Minori (b), a tresì raffreddoffi quello de Predicatori (c). Se nel lungo Scifma della Chiefa, principato l'ano 1738, lotto Utano VI., 1 Frati Minori ebbero gli Antiministri generali (d), anche i Frati Predicatori, al dire

soper ausum populum dissimulare scination solutorem. Hi sou ein niven Spanss, cu quine parvoli in Cristo les sequent que autriantur, de auguenta teripiani in slatene Hi jant dan Oliva spinnelari, qui afficut Dundantei naviverse Terra, prempti ad ejus imperium que auguentupe voluntura ejus ces decercii, fami legitome impere Hi sun den telles Christi, qui serie amisti jam praticani, de refumentum probhem voritati. Hi san tilli dan Stella, qui serie amisti jam praticani, de refumentum probhem voritati. Hi san tilli dan Stella vosibuli, quantum de qui oristoriate in directivo deminitanti, de videnamente paspertatii. Quid plare? Quit tatim enumerare valent Sarrus binarier, qui bet Sarris Ordinatus possume superiori Ger.

Penjete, şliteliğini, penjete, quama tehet inter met illelişani facerlisa shandare, quam edwelm tenpre genuti mate Etalişa quam el den pan ağlıtları, çlitleri, azimmun çenmanler, perade, aterna Charles erlisavil; quas projeğimen in moties diğerente fin ağlıtları, tanganım brater en sintel diğerent... vo. Quantum exposime minta Charlest farilati, penjete penjete penjete generali elektristik penjete penje

(b) Sarre Religiofram Domirilli Fragen meganto des malum (nempo pelilientia înc gent anni 1,48.) investi, extincile disfolita Regularis Magiferi, & melloris nat femioritur. Hine expressi Monafica fedalitu, prafestim Mendicantimu, qua emigne virtus, & dalirina fivelona, tepfere, & relaxari. Val tomā. Cd. Rom. p12,11. na. Cellebrate Religione, & ilfolita is multi Probinciis Regular disfolitura. Idem dis paga. 63, ad annivirtu naco.

(c) Quypeper pauri abba basi illi, qui ex cuatiți refibii furnat, vim mairrigatini ingeletatium, obiletanu pade fini înge entiquae farm mahreum, moniper vivordi matu, a Sariri nefeit lețibue faiti citemu, induduc. Unte fuculti piunit; violua papetate for Tamii iştiur pleții Ordium matum con certir ummulu functium (pr. P. Vincentius Maria Eontma Cestitut., Dectarat, or Ordinet. Cepitale. General, Sarir Ord. Pred. part. De Referent. Ord. Colsaya nam. 23,8 Vad. Gopra Onnt. capp. Sci.

(d) Li, ut tradit Antoninus Elerentinus in bifferiit, feut Papa erant duo, fie Miniftes

del P. Fontana dell' Ordine medefimo, ebbero i loro Antimaestri generali (a). Se per cagione del detto Scisma nell'uno si sec maggiore la freddezza, ma contutrocio per volter d'Iddio sempre vi restarono alcuni buoni, e odiervanti spiriti, che ristoara potessero l'osservanza diminuita in molti, e abbattura (b). Ecos si si anche nell'altro sittutto (c). Alcuni zelanti Francescani, sotto la scorta del B. Fra Paoluccio Trinci, cominciarono ad unissi per l'Osservanza, e dirono favoriti da i 'Sommi Pontessi, e da i Superiori Generali (d): e così anche alcuni zelanti Domenicani, sotto la scorta del B. Corrado de' Grossi

due erast Generales - Memor, Ord. apud Firmannesta parta, fol.34, col.1, 25 fe esta Schifma ; quia aliqui abbrecham Urbano (V.1), Rener, Felbent ; & still Clementi Atoniane exiftent ; de Gill cum Hilpani ; & Anglicii abhorestor Clementi baburrast umm Generalem Ministrum ; & Itali cum Altenannis & Hangaris abhorestor Urbano influerems alium Generalem . 11bidem . Hime verige Schifmati in Ordine ; quad cum Pansificia ertum, & finen escepti.

VVad. tem.g. pag.13. n.3. 2d ann.1379.

(a) Cam generali Carboliri Orbir [rijfura, divijfumm quaque paff, ell naftra Religio.

Mmillius Generalis Megifure Bizar Tadjanus Placed Pontific teum Hispani, Francisci....

Frevinciti chedicatisma extribus; in generali Capitula a cateris Orlinss Previncitis Italia,

Schifmaticus ab Orlinis Megiferis frei dembatus; Generali sido, congregate, sampum

Schifmaticus ab Orlinis Megiferis frei dembatus; Generali sigo, teum B. Reymanduc de Captus

generalis, of efficient signe ad 1986.... la visu beam Nicolaum & Troja segum effectives

atque its pubente esdem Mestina V)... fallum esf quoque in naftro Ordine unam ovite, &

must Paffor. Fontan cit. Colspan.

(b) Anno 1388. com project Schiffen & in Excluse Dai, & in Religione nostes, scietaque in dans partse Religione, rein deterior recidences, & France voveren libritist, habetet diversity notice active for active as quat configurant. Chronologo, Scraph, 1928.9; col.:. Com jam, Ordan noste, voje a tempore sporadistis Gregarii Kl. com matre (na senda Exclist), ever triginta annu, pieres tribulationes in deferts sopradisti Schifmatis polic sperat. ... perfectla minor, cijefam Exclist, Secrepante Bili belate, zelature cijefam Ordinis. ... vives asfumplerant, per annu Procinitis Orbit universe fronte sua Domino entere stover eventer, a Compensitur as demension a general commentation activitie recondonst. & in visitem Compensitur handle viver existence.

bant . Cit. Memor. fol.34. col.1.

(c) Dum has agrevium , tamit infortuniti indalmer pratari quidma Sandit Viri, qui ananquam passi, na diverfi Commanium refidente ... anni, que valuere, consant, cadenti Matri, ingenti vititi indila bella, apitulari adaiti luat. Inter has effulere ex. Italia Patres Festres (fre. Se Germania 6th. Italia Patres fratte (fre. Se Fernania 6th. Italia Patres gildiri Generalis Ord. S. Fred. nobi expansa, quò i dudum, com lefe faum Ordinem visilimet esperit inter catera, multar l'artice sigilatero Ordinem. Applicanti Regularem Ordinem visilimet esperit inter catera, multar l'artice sigilatero Ordinem. Applicate Regularem Ordinem visilimente del catera del cater

Lib. VIII. Cap. IV.

Pruffiano cominciarono ad unirsi per l'Osservanza, e favoriti surono da i Sommi Pontefici, e da i Maestri Generali (a). A i disegni de' suddetti zelanti Francescani si opponevano i rilassati dell' Ordine loro (b): e così parimente accadeva fra i Domenicani (c). Ma non ostanti le prefate opposizioni, in amendue i detti Ordini i Superiori Generali furono favorevoli a i difegni degli accennati zelanti, per poter poi per mezzo de' medesimi far tornare all'Offervanza i traviati (d). È quantunque più pregiudizio minacciassero gli abusi de'

(a) Pater Frater Conradus de Groffis Prutenus , primus emnium extitit , qui in Provincia Theutonia, in Conventu Columbarienfi, Bafileenfis Diacefie, triginta circiter Fratribus congregatis fanttam Regularem Observantiam, juxtà constitutionum nostrarum tenorem instituis, quam B. Raymundus de Capux Generalis Ordinis Magister ... pro illis Provinciis, qua veri Pontificis Urbani VI. partes fequebantur , approbavit . P Fontana cit. col. 550, Per dilettum filium Fratrem Conradum de Leuffa ..... qui pradifter Fratres se desiderantes in Provincia Theutonia.... incoperat congregare ... quibue diffus Magister diffum Fratrem Conradum praposuerat , qui Constitutiones delli Ordinis integraliter observabant eum effeltu .... at ipsos Fratres candem Observantiam observantes .... in bujusmedi laudabili proposito confoveant potius ( Definitores Capituli generalis ) & confirment , & divinam , & nofiram gravem offenfam defiderant evitare . Bonifacius IX. in fupra c. Bulia ..

(b) Paulutius Fulginas . . . multa paffus a laxieris vita feffateribus . VVad. tom. 8. ed. Rom. pag.109. n.to. Zelatores ejufdem Ordinit ... vota fua Demine integre felvere velentet ... propter quod nonnullas persocutiones patiebantur. Memoriale Ordinis apud Firmamenta trium Ord. part.1. fol.34. col.1. Hoc ipfo anno | 1368.] & fortaffii nen minori caufa, quam quod pradifto Fratri Paulutio faverit , & a Ministrorum exemerst potestate , Frater Thomas Farignanue Minifler Generalis accufatus of apud Pontificem ( Urbanum V.) qued non refte in Fide fentiret, erimen urgentibut Guillalmo ex Minorita Narnienst Episcopo, & Ministro Provincia S. Francifei . VVad. tom. 8. pag. 111. n. 14-

(c) Restitere tamen quamplurimi buic tam pio, ac fansto operi demandato, propriaque professionis immemores, atque a spiritu libertatis, in que nutriti fuerant, perseverare intendenter , omnibur viis , modifque excegitatis B. Raymundum ab incapto opere deterrere confidenter , ad Philippi de Lancenio Cardinalis Oftienfis patrocinium confugere . Fontana cit. col. 554-

V. Bulla Bonifacii IX. fupracit-

(d) Venerat autem boc anno (1374) in Umbriam Generalis Minister (Leonardus de Giffono) exploravit, probavitque bominum vietutem, candides mores, animum a faflu alienum , vitam tranquillam , a turbir femetam , proposita reformationis tenacem , placuitque fufeeptum iter, per quod reliquos Confodales, judicabat bos paucules duffuros ad perfestam fui Instituti observantiam . Cupiens igitur , ut multiplicaretur , & ad alias Provincias extenderetur bat reformatio Gre. VVad. tom.8. cit. pag. 198. n. 20. Erater Henricus Generalis Minifler .... Florentia in Umbriam profestur , Gr Porufi barens Fratrem Paulutium Fulginatem, commissamque Familians omnibus, quibus potuit, modis excitavit ad prosequendam, & ampliandam Ordinis resormationem - VVad. tom., 2d 200. 1388- p2g., 28. n.s. vid. tom.s. hujus oper- lib.s. cap.s. n.xi.

Ego eundo per Mundum , & vistando , ut morir eff , invent in multir Provincile , pre gratiam Dei , Bratres quamplures Dei fervitie perfelte deditos , & Charitatis zelo accenfor , qui desiderant tote corde Des servire in Observantia regulari, junta institutiones, seu Conftiputioner Ordinie noftri , & fecundum formam a B. Dominico , & aliie Sanflie Patribus traditam ; inter quot reperi quemdam Eratrem, nemine Conradum de Pruffa, bominem nimit laudabilis vita, ar maxima fama in tota Alemaunia ... Hir babens multor Fratrer imitatores fui , petiit a me , qued deberem afignare aliquem Conventum , in que poffet cum talibus babiture, ubi non impediretur ab aliquo .... Ego autem considerans ... Item attendens, quod pauca grang , pel femina , fi bent exculantur , multop & magnos feullus faciunt , & quit ifta exemplo multi trabentur ad idens, nolens ein denegare, quin commoditatem baberent forvandi en, que a fanttie Patribue funt inftituta, conceff eit qued getebant, intendene femrilassati, che l'unione de' riferiti zelanti, nondimeno i rilassati nell' uno, ca nell'altro Istituto si opponevano alla unione de' zelanti, sorto pretesto, che una tale unione potesse indurre la divisione, e la rovina dell'Ordine intero (a). Ma non per questo ebbero il loro intento coloro: anzi conforme nell'Ordine de' Minori fi accrebbe il numero degli Offervatori della Regola, e della Minoritiche leggi , i quali furono appellati Frati Offervanti , o Frati del-C' Offervanza , o dell' Offervanza Regolare (b); così anche nell' Ordine de'Pre-

femper illos cosdem , poliquam per aliqued tempus firmati effeut iu Observautia Regulari , dispergere per diverfos Conventus, ut effeut quafi condimentum alierum ! & fic totus Ordo paufatim firmaretur , & reformaretur . Laud. B. Raym. in fupplici libello ad Philippum Card.

Alenconium, apud Fontana loc. cit.

(a) At nou print domum reversus (Generalis Farignanus) quam aliqui suggesseriut . rem periculofam coucefiffe (Paulutio de Trincis) & in Domuncula bae parvam fparfiffe fementem magna divissonis sutura... Elusa suut artes euimiei, que paeit, & uuitatis laudavili specie amplissimum animarum lucrum voluit impedire. VVad. tom. 8. pag. 210. n. 21. Fratres, vulgariter Conventuales nuneupati , nostrum favorem plus aquo fibi arrogantes, cierum Ordinem islum dividere , & Patris vestri vestem laserare satagunt . Julius II. in Brevi Inter eateros Ordiner , apud P. Jacobum Fodere in narrat, historica Prov. S. Bonav. ed. Lugdun. 1619. pag.198.

Ad primum, quod objicitur, & eft, quod ex boe Ordo dividitur Ge. Refpondeo Ge. Videaut , quid figuificet bor vocabulum ORDO, & quid bor verbum DIVIDERE: Ordo enim, fant intelligendo, fignificat Congregationem Fidelium, Regula, & aliis ordinationibus, seu institutionibus ordinarams ex quo sequitur, quòd illi cousinuant, & statuant Ordinem, qui secundem Ordinem, Regulam, & Iustitutiones sunt ordinari. Dicere ergo, quòd observantes Regulam , & Conflitationer , dividuat Ordinem , non eft aliad dieere, nifi qued illi , que Ordinem faciunt, & conflituunt, ille deffruunt, & dividunt illum, quod eft clare contradicere fibi ipfi .... quomodo namque dividunt illi, qui omuca constituentia Ordinem uniunt observando? Et quomodo non dividunt illi, qui quadam fervant, quadam nou ; aut qui quodammodo . . . uibil fervant , & que fine eaufa funt in Ordine , etiamfi inde non projiciautur , ut dicit Beatiffimus Pater Augustium in Regula? HI SUNT DIVIDENTES, ET DESTRUENTES, qui persequantur beue viventes , & beue faeientes impuguans . Laud. B. Raym. in Epift. ad Prælatos , & fubditos fui Ord., apud cit. Fontana col. 567.

(b) Zelatores pro tuenda tunc, aut reparanda in Ordine antiqua Regulari Obfervantia in Italia vide apud VVad. tom.o. pag.38s. n.29., pag.383. n.35., pag.387. n.7., In Gallia ibi pag. 80. n. s., In Hifpaniis, ibi pag. 81. n.6., & pag. 107. num. 5., & tom. 8. ad ann.1376. pag.336. n.18., & tom.12. pag.4. n.7. In Lufitania tom.9. pag.108. n.7.

Pradifif igitur rationibus Cardenalis Officenfis ( Philippus de Alenconio ) convictus, com-

tradicentibus Fratribus patrociuari deflitit, & B. Raymundue reformationem in Conventa S. Dominici de Venetije auspicatus est,..... Firmata igitur en supradillo Veneto Conventu Regulari Observantia , ex codem pofica , tanquam ex facuudiffimo virtutum omnium seminario , plurimi religiosifimi prodiere viri , qui eu multis tum Lombardia superioris , quam inferiores , atque etiam Romana Provincia Conventibut tandem observautem vivendi modum resituere; ex quibus talis Instituti alii germiuantes, & ad cateras Italia Provincias diverteutes, primavum vita Regularis candorem in illis resuscitavere. P. Fontana cii, part.s.col.563, Vide ibi col. 571. & col.572. 573. ubi Conventuum reftitutæ Observantiæ longam seriem subjungit.

Regularis Observantia jam difti Ordinis (Minorum) in prafatis Conventibus incaperat vigere .... Possint, & valeaut .... eligere de sua stricta Observantia unum Fratrem. idoneum ... Statuimut, qued quaudo Fratres bujufmodi Obfervautia Gre. Decretum Concil. Conftant. Supplicationibus Ge. apud VVad. tom.g. pag.371. n.7. Diledis filis Minifire, G Fratribus Ordinit Minorum de Observantia nuncupatis . . . Martinus V. in Bulla Promptum , & benevolum , apud VVad. tom.ro. in Regeft. pag.297. Vid. ibi aliam ejufdem Bull-m. Injustium nobis )( quad Fratres Minores de Observantia guncupati . Eugenius IV. in Bulla

dicatori crebbe il numero degli Offervatori della Regola, e delle Cotituzioni di quell' Ordine, i quali fiurno detti i Frati Offervamiti, o dell' Offervamita, o dell' o del

III. Ma se i Frati Osservatori delle proprie, e comuni obbligazioni fortirono i suddetti nomi, con cui dissini fossero dagli altri, eta ben cosa naturale, che a i non Osservanti dovelsero imporsi i nomi, per mezzo de quali fossero decentemente distinti dagli Osservanti, Quindi è, che in tutti, o quasi tutti gli Or-

Tom.II. S:

Sacra Religionis, apud VVad. tom.xx. in Regeft. pag.59x. Dileflis filise Vicario Provincia Janua Fratrum Ordinis Minorum, qui dicuntus Pauperes, fice de Objervantia Regulari. Idem apud VVad. loc. cit. pag.47x. Vide ibi ejtam pag.59x. 400., & 470.

Også slim ålistlir fliur Reymoudur for, nomuliar still Ordinis Padistaterum profester... hejpingmid Oferonatis elaterer in pletifak Prezimit for, Sonliciani IX. im flolla liti, que pre Religiosir in nov. Bullar, Ord. Pred. 10m., pgg.50. Sirus exhibita orbit pretter..., for slimme Priserum, for Farama Ordini Predistateme de Offerozatis amendatum elateratum de Offerozatis (Indo.).

(3) Diam, voi duaz demor ĉipidem Ordinir renfindiar retipere, voi de nevo confirere, an in ile, foi illit, tam iĝi, voim atit.». Regulam iplam, pena a pezidio Configer en dinate enferur. Ĝe per nomulie Romane Postifices appedata de deletaca criftis videndos ilfam voivee der Bonitacia IX. In Bulls Sarre Reigionje, apud VVad. tompo, in Regelo, papedys, lujure piĝi, de desta ilfe Vieriu Generale (Vistrum de fesido papedys, lujure piĝi, de desta ilfe Vieriu Generale (Vistrum de fesido Ordinomatic, juva destarations, de flauta Seki Aplitica, de Ordinir reducere. Decrete Concil. Confiant, (upra lud. Unam demum ad que, de ufum Fratum pratifierum in Regula pela. E. Franciscom, didi Ordinir inducterum, Fratus lunjulmiti rilation inta detlerationer, de traditiones Apliticas, que ex tum lupre infim Regula infermatione comment, ad literam abforcas perputin fint adfielli, idesque Frature de Orficematic amortposament, ad consensa algerous perputin fint adfielli, idesque Frature de Orficematic amortposament, ad interna algerous perputin fint adfielli at festor personale de Orficematica amortposament, ad interna algerous personale acceptante de la consensa 
(b) Dulum vim ifi fiam Orkinem vificarei rejorit multus Fretrez ejuflem Orkinis edgerenter Regularem Osjerantism per B. Duminismu orkinatus ferzorez... quò in qualiber ex diffir Provinciis efet unua lecus diffi Ordinis, in que Regulari Observantes, ferundose Status B. Duminismu forgatisti ferrarentu juxidi tement prediffarma Confinium, status de Regulari Predictorum Bomfacius IX. in Bulla Aphibilita zeleit, podo Fontana Confinium, qui inferenti relation experimenta de Regulari, per Bestificum sufran Exercisia de primum formam Oriconnica Regulari, per Bestificum sufran Exercisia de primum formam Oriconnica Regulari, per Bestificum sufran Exercisia de Primum formam Oriconnica Regularia, per Bestificum sufran Exercisia del Confini fi ed missur unua Confinitismum tesserum, de gularir Oriconnica (Section Section 
dini Religiofi, e specialmente fra i Francescani, e Domenicani, tali freddi Religiofi vennero detti i Frati del Chiostro, i Claustrali, ed i Conventuali , o di vita comune (a). Donde ne avvenne, che questi pomi, i quali per l'addierro poteano darsi ad ogni Religioso di qualunque Ordine, senza che potesse dolersene; poichè Frate Claustrale fignificava Frate di Convento, Frate di vita comune fignificava Frate, che viveva secondo la sua Comunità Religiosa, e Frate Conventuale significava Frate distinto da quei , che offervano la Regola, e le Costituzioni dell' Ordine, ovvero Frate non Offervante; da li in poi ebbero essi un fignificato nuovo, e si tetro, che dar non fi poterono a i buoni Religiofi fenza far loro un affronto, e divennero nomi propri de' freddi, come ho mostrato anche nel primo Libro. In tanto gli Offervanti dell' uno, e dell' altro de' già detti due Ordini (non già quei, che restar vollero dentro la Comunità co i Conventuali, e fempre in esta continuarono l'Osfervanza, ma quei, che come sopra si disse, unironfi in Luoghi particolari, distinti da quei de Conventuali ) prima furono foito i Commissari, dati loro da i Ministri, e da i Priori della Comunità, dopoi fotto i Ministri, ed i Priori Provinciali, e finalmente fotto i propri Vicarj, anche generali (6). E qualche volta furono anche assunti ad esser Mini-

(b) P. Thomas Parignanus Minister Generalis anno 1568. F. Paulucium, eiusque sequites a Ministrorum provincialium exemit potestate, ex VVad. tom.8. peg. 11. num.14. At virea dictor parter exemita, se local profita facre comita, se logala, at si siferum Minister Levincialis surea... prosentium tenere conceso, potens, quid in supradista Commission.

323

Rri, o Priori Provinciali, e ad effer Superiori Generali di tutto l' Ordine (a): e così ebbero il comando anche nella Comunità, e fopra tutta la Comunità dell' Ordine.

Ss 2 IV.

fines ... à alique me inferiese amerori valers, nol quamedalibr midlari . Fr. Henrius Alendis Ministe Gena aft Fr. Buculcum Euligianem, apud VVAd. tom.p. page, na. Artenis Ministe Gena aft Fr. Buculcum Euligianem, apud VVAd. tom.p. page, na. Tr is luis i devotir; fine Bremistrii devotarum Fretrum ... per Prezintale antiferijato predictiva presentation and presentation of the America of America and A

Quibus (Observantibus) diffus Magifter (Raymundus de Capua) diffum Fratrem Corradum prapofuerat . Bonifacius IX. in Bulla Apoflolica Sedis , apud cit. Fontana cel. 550. qui fuit primus Prior reformationis (F. Thomas Ajutami Crifto de Pifis) in eodem Couvemu S. Dominici inflitutus per Maziftrum Ordinis . Fontana ibi de Reformat. Ord. col.563. & primo, quod omues Ceaveatus reformati fiut sub omnimoda potestate Provintialis. & fuit absolutus F. Joannes a S. Martino Vicarius Observantia, & omnis alius Vicarius . In Regeft. Prov. Hifpaniz apud Footana Conflitut. Ord. Prad. part. z. pro Prop. Hifpau. col. 14. Volumus & maudamus vobis (Fratribus in Cap. Gen. congregatis) ut nou permittatis eos per aliquos ia uxte moleflari, aut circa corum vitam, aut regimen aliquid immutari, fed finatis ipfos, juxta formam print obfervatam, fob fuie Vicariit, fub obedientia tamen veffri Ordinie Magifri, omnemque favorem eis (ideft, Observantibus) impendatis. Nicolaus V. Bulla 00. in Bullar. Ord. Prad. tom. 3. pag. 316. G ei, qui pro tempere erit, volumus, & aufforitate Apostolica statuimus, quòd Vicarii Generales Congregationum exemptarum a Provincialibus... non poffiat ultra triennium in Vicariatus officio permanere . Apud Fontana cit. part. I. de. Vicariis Congregatioaum col.652. n.s. Diledo filio Vicario Fratrum Ordinis Pradicatorum de Observantia . Calixtus III. in Bulla Pro parte dilettorum , apud cit. Bullar. tom. 7. pag. 86. Vid. etjam tom. 4. pag. 14. Bullam Innoc. VIII. Inteuta femper , & tom. 1. pag. 621. Bullam Sixti IV. Solieitudo Paftoralis , & cit. Fontana pag. rg., & Bullam Sedis Apoftolica Sixti IV. tom. 3. cit. pap. 588.

(2) Fr. Benartinus & Senis, qui.... of Minifer Teres Studie für. Memorial, Ord. apple firmament trium Ord. partus, fols, da terge och a. Dapu Salatzenus ingenti eure, of labure Regularem in Hilpania propagneit Objervantium, eledtu off Minifer Provincia S. Jacobi ann. 1217, VVIA tom 22. pogl. 121, 120, Dielleden filium Afterium Garrian, skilli Ordinia profiferem... Eundem Afterium uns fallem Miniferm diese Francisca S. datum (electum concordiert 2 ps. vocklind): naufmendium, verdem einem teiner Ordinia pradifici (Fratrum Minorum) Vicarium Gravenlem englituimus. Eugen. IV. in Bulla lapundin nönis, apad VVad tomax. pags.cfo. 127, p. 128.

Quastam Lenardus de Manfactis, tune Generalis Mazifier Ordinis praifidi, controperfum, fue qualitamen biasfamid tortum, ficilicat, in Capitula Provinciar Tatoniste, inter Fratres de Oblevantus, de Fratres de communi vita, feu Conventuales, fuper eledione Prioris Provincialis) decidand determinaterat, de verinavorat, agud tense eledio in Provincialem per Fratres de Obfernatio unanapasto behevet Provincialatum, de effet Provincialis, de cidilatum de se fuldam entifernament; pro Religios verò utrisque focus, de vita communi

BHD-

32.4 Lib. VIII. Cap. IV.

IV. Non lungo tempo le cofe passarono con questa bella armonia fra

quei delle due Comunità, e i già nominati Offervanti, che nell' Ordine de' Minori detti furono della Famiglia, e in quello de' Predicatori appellati furono di questa, o di quella Congregazione. Ma essendo stata conceduta da Martino V. al Maestro Generale de' Predicatori con oracolo di viva voce (1), e pra tom. I. al Ministro Generale de' Minori col Breve Ad statum Ordinis (2) la facoltà di P.17.9. 6 dispensare i Conventi circa i beni temporali, s' intorbidarono le parti, e gli Offervanti rifiutando le fuddette dispense, le quali non doveano effere neces-(2) Ibi pag. fariamente accettate, ma si offerivano sol tanto a chi le voleva, maggior-\$87. 6302. mente si accelero dal desiderio, e dal proposito di conservare. l'antica Osfervanza, e vita degli Ordini loro; e così cominciarono a soffrire da i Conventuali alcune moleitie. Queste molestie, insieme col desiderio di mantenere l'Offervanza Regolare, diedero motivo agli Offervanti Francescani di ricorrere ad Eugenio IV., e di ottener la Bolla Ut facra Ordinis Minorum, con cui venne ad essi conceduta la facoltà di poter da per se stessi celebrare i Capitoli, ed eleggersi i Vicari generali de' Ministri (a); e agli Osservanti delle Congregazioni Domenicane diedero motivo di ricorrere a Paolo II., e di ottener da esso la Bolla Ad fructuosa opera, con cui venne ad essi conceduta la facoltà di celebrare i propri Capitoli, e di eleggersi i propri Vicari generali de' Maestri (b). Amendue quelle Bolle paragonate fra di loro contengono simili disposizioni ; mentre nell' Eugeniana gli Osservanti Francescani vengono esentati dalla giurisdizione de' Ministri Provinciali, e sottoposti immediatamente a i Vicari Provinciali Offervanti, fenza effer efentati dalla foggezione al Ministro Generale di tutto l'Ordine (c): E nella Paolina gli Osservanti Domenica-

> manapates, Fintium cresowat, & influent dye. Alexander VI. in Bolls Padentii Officii, jouna, Ballac, cin paga, ki, Zuiromni lind, Gunepe, generalike Capituum Ji-Polinciales pro faram Provinciarem quiets, at Convenus, in quina feantam cadium Capitum, pissum morama viverent Patrus, qui direbanta de vius regularis, est quadra exadium Capitusianum morama viverent Patrus, qui direbanta de vius regularis, est quadra exadium Capituprant in candii Provinciii pentlare Congregationes, & ex ci s fampli farama Ordinu Marant in candii Provinciii pentlare Congregationes, & ex ci s fampli farama Ordinu Maguliri Bartshomen que de Constitis, Barandos Sansum, ace nos de fautium Turnicum. Pont Julius, Capitus, capate, colops, pada Reverendifs. P. Bremond. jom. 4. Bullar. Ord. Prezio paga, 18.5 in notis 3 de Bullan S. Alexanda VI. no.;

> (a) W fare Cutinii Minurum Reigin... de somi reddarm, quantum promiferii diligiomen, adespitant feurum... at, plantent, quosa desir, for fubrogate, quad shejit, silvin masa, quad Fratres a espit fressium vertuba faldoritate prophiti, ant altatenu rebur Sarra Religionii infrigatum. fastu quientem, perspansum agenustum, de punissan ben njih Francisian de Osfervantia... Nas, qui fingulenum, prespertim Regulari Osfervantia delitierum, quiettem paritur, de falatem intensit phisforii affectum des vertum presentem 
anud VVad. tom.xi. pag.zgi. n.z. ad ann.1446.

(c) Generalis verb, aut quissiam Ministrorum, vol Castalam... cateris Vicariis, vol suipiam Fratri ejnstem Familia de Objevantia unacupatis molestiam, seu impedimentum aliquad inferre una undeas, nis quad practicus Courtais Minister per se duntanat personaliter

vi.

ni fopraddetti, cioè, delle Congregazioni ricorrenti, vengono efentati dalla giurifidizione del Priori Provinciali e fottopolti immediatamente ai loro Vicari Provinciali Offervanti, fenza effer efentati dalla foggezione al Machto Generale di tutto l'Ordine (»). In amendie le Bolle Conocedia gii Offervanti ricorrenti, che nel proprio Capitolo generale polfano eleggerii del lor numero il Vicario generale, da prefentarii al Minifro, o al Macitro Generale, acciocchè da effio venga eggi confermanto : c ii il Minifro, o al Macitro ricufaffe di confermarol, pallaro il termine di tre giorni fia i Francefeani, e di otto giorni fra i Domenicani, dall' autorità Apoitolica confermato s'intenda lo ffello eletto, e prefentato Vicario (»). Nell' Eugeniana fi difipone, ci il Minifito Generale debba commetter al Vicario generale, eletto, e prefentato dagli Offervanti, le fiie veci, e tutta la fia facoltà fopra i Frati dell'Offervanza, come appunto folea fare col Vicario generale de mederini, quando da lui folo, e non dagli Offervanti eleggevaii («). E nella Paulina fi difone, che il Vicario generale della Congregazione Offervanta redebba.

wifere, of verifere polfs, of voltes... Festre styleten Emilia; piì, bengin), of relevant saire du duierne fregue presencada. And cli, VVAch pagas, y rope finem. Hence Muilleir Previncialibur mandshir, at le silerum Festrum de Olferancia regimise malter. mu fe intermitiata, nie se male ... ope fisi Senie newestier estimatum. Ichen Engen, we fine senie newestier estimatum. Ichen Engen, in (no Brevi' Cum somnie ad Ministrum Generalem F. Antonium de Rusconibus, spud VVad. 100mxt. pages, pa. 0.3.

deldrittet spelditen flatimus, de erlitsmus, qu'il Contragiti cerundem Fratrum, she hujiquadi Osfervania in dilli Provinciti usuc, qu'e pet toupen degratium, shejiticatur simmeliste jurisfishimi, qu'erginnis Generalis Megistri disti ordinis, qui pet tempure fairit, it equè nulluc alian Prataut vigistra Ordinis, pratrepum Vieriru, aslique diste Courregationis Pratati... in est jurisfishimorum aliquem paleaut exercere. Laud. Bulla Paulina ab polit

(b) Nat... de cențiie, & affenți Penerah. Fentrum onfreum S. R. E. Certinalium, frantume, de centimum, que dischame, a detenție Vierriu Generalii işfrum Fentrum de Objevolutia, psfit, & dobest convocate Vierriue Generalii isprum Fentrum de Objevolutia, psfit, de dobest convocate Vierrie, & difereți... qui să conprezent șe culture bobeant cligrali, & cligre fan adfricii unum Religisfum vipliam Ordinii în verno, finium Vierrium Generalue. Dis paşaşs. Priiv Vierrius Generalio Obsevantibus affignabulur a Ministro Generalii ad cius beneplacițum. Cujue seldinorm... Guuruli Menistru culturul seine prefunteți și ple vere Generalii Ministru fer tridum... culturum confrante tenestur. Dis pașaşs. Priiv Statut.

auderiste. 1b [pan.15].
Stanium c, ferdiname, quid Congregatie cerundem Fratrum ... fulliciatur immediate
jurifilitioni, de regimini Conradie Magibri disti Ordinis. ... ta quid unlus albu ... praterquam Vientum per Partici disti Congregationi y obt alguiem piriom parten pre temper
terquam Vientum per Partici disti Congregationi y obt alguiem piriom parten pre temper
fut per Privace Conventum dista Congregationi y out ficialiti etaliti a vocalibur cerundum
Quantum offer. Polyuam vord distru Vientum testire poldutum piriori, flamium vientum
Magiller, aut , co mortus, vel amuta, Vientus Conventiu Ordinic toffe alba dies a professa
inter poljulationi bujufimoli fili fistentude computation, tenestro poliulatione dujufimodi confirmate; aliquent fi confirmate angulated per future of the confirmation of the confirmatio

(c) 19fe verd Generalis Minister ... pradistam elestionem confirmare teneatur, coucedende, & committendo plenarie viett fnar, dande, feilieet, ei liberam austoritatem, & petestatem, tutta l'autorità, folita conferirsi a simili Vicari dal P. Maestro Generale dell' Ordine, e maggiore ancora, fecondo che parra spediente pel vantaggio della Congregazione, e altresi tutta quella, che hanno i Priori Provinciali fopra i loro Conventi, e le loro Provincie (a). Nondimeno per mezzo dell' Eugeniana non toglievasi al Ministro Generale di tutto l'Ordine de'Minori la giurisdizione, anche immediata, fopra la persona stessa del suo Vicario Generale eletto dalla Famiglia, e fopra i Conventi, e Frati tutti foggetti al detto Vicario (b): \_\_ neppure per mezzo della Paolina toglievasi al P. Maestro Generale dell' Ordine de Predicatori la giurisdizione sopra la persona del Vicario suo Generale, eletto dalla Congregazione Offervante, e fopra tutti i Conventi, e Frati di tal Congregazione; ma riftringevali foltanto, e legavali a certe condizioni da offervarii dall' uno, e dall'altro Superior generale (c). E volevali, che non avefsero alcun valore le grazie, o Lettere de due Generali, allorche o perturbasfero il governo de' Vicarj, o fossero d'impedimento all'Osservanza (d). A tenor dell'Eugeniana il Ministro Generale de' Frati Minori dovea comandare. agli Offervanti della Famiglia, che ubbidiffero eglino al Vicario generale da loro eletto, come se fosse egli la stessa persona sua (e): E a tenore della Pao-

& omnimodam facultatem suam super omnes , & singulos Fratres de Observantia . . . tam in aspitibus, quam in membeis .... Aut si quid alind facultatis, & suctoritatis in dictis literis continetur (nempe Antonii de Rusconibus, quibus inflituit S. Joann. de Capifirano suum

Vicarium Generalem ) Land. Bulla Eugeniana .

(2) Habeat quoque Vicarins taliter pofiniatus, & confirmatus aufforitatem talibus Visariis Generalibus einschem Congregationis per Magistros Ordinis sonserri, & exhiberi solitam, & plus, secundum quod utilitati dilla Congregationis ipsi Generali videbitur expedire, necnon. omnem illam, as prorfus similem jurifdictionem in omnibus , & per omnia babeat , quam fecundum inflituta Ordinis pradifti, & indulta Apoftolica eidem Ordini. der Provincialibus concessa, Priores Provinciales babent in Conventibus, & Provinciis eis tommissis. Laud. Pau-

(b) .... Nifi quod pradittus Generalis Minifter per fe duntaxat perfonaliter vifitare. de sorrigere poffit pradictum Vicarium Generalem , Conventum , locam , vel domum Fratram , seu Fratres ejustem Familia . . . & fi quidpiam , quod abfit , criminosum repererit , ipsum Viearium de confilio, & affensu majoris partis Vicariorum pradictorum, conteros verò de confilio, G affensu majoris, & fanioris partis domus , loci , vel Conventus visitatorum , in codem. loco . & non extra corrigere valent , panitentiare . & emendare , fecundum qu'a delili qualitat exegerit faciendum . Eugeniana .

(c) Vicarius insuper infra faum triennium ab eint efficio absolvi non poffit etiam per Generalem Magistrum, neque a sui officii executione Inspendi, wel impediri, nist de consitio, G affenfu decem Priorum antiquorum Conventunm dilta Congregationis, de quorum tonfitio , G affenfu id , ubi expedire videntur, libere , & licite facere poffit . Paulina .

(d.) Gratia, five littera quacumque e practife Generali Minifire cifdem Fratibus sou-ceffa, vez definata, ve ita poferray soutedeada, fi tales effent, pre quas eb Obfervantia Re-gulari diffrabeneuta Frates buyinjondi, sua qua fenadam in regimina cidem Vicario tommiffo parerent , babeantur pro infettis . Eugeniana ibi pag. 152. Caterum , ut Regularis Observantia folidius vigere valeat , & ab ea Fratres nullatenus

diffrabantur , volumns , quod littera , vel gratia quaenmque per Magistrum , aut aliot Pralatos disti Ordinis Fratribus ejusdem Congregationis subjestis soncessa, & in tosterum concedenda, necnon pracepta , & ordinationes quacumque , per qua , vel per quas , feeunahm judicium. Generalis Vicarii , cum confilio diferetorum , ipfi Fratres , aut Moniales a Regulari Obfervantia quoquo modo distraberentur, ac Vicario, vel Prioribns dista Congregationes in corum regimine feandalum generaretur, untline existant roborit, vel momenti. Piulina.

(c) Mandet praterea ipfe Generalis Minister (quod mandatum in commissions pradicto Vistlina gli Osfervanti della Congregazione sottoposta al Vicario dovean esfer in tutto, e per tutto soggetti al detto Vicario del Maestro Generale de Frati

Predicatori (a).

V. Erano dunque di fimile tenore le due Bolle per le due Famiglie, o Congregazioni Offervanti dell' Ordine de Minori, e dell' Ordine de Predicatori. Di più a i fuddetti Offervanti era proibito ugualmente fotto gravi pene, e cenfure l'andare ad abitar di Famiglia ne Conventi non foggetti al Vicario generale (b); e gli uni, e gli altri da i Sommi Pontefici furono raccomandati a i Generali de' due Ordini, con comandar a i Minitti Provinciali de' Minori, che non s'ingeriffero nel governo de i loro Offervanti, e al Maeftro, e. Capitolo generale de Predicators, che foffero effi lafciati fotto la cura de'loro Vicari Offervanti, some quelli, che a i due Ordini accreficevano la gloria (c). Nell' Ordine di S. Franceico moltiplicaronfi le Congregazioni de' Minori Offervanti (d); moltiplicaronfi ancora nell'Ordine di S. Domenico le Congregazioni.

Vicario falla in feriptir appareat) omnibue, & fingulir Fratribus, Pealatir, & fubditir a.l meritum falutarii Obelientia, in virtutu Spirituu Santli, quateaue, omni appellatione pofipofica...io omnibus & per omnia fruifino pareatir, & obeliant eidem Vicario, toto tempere fui Vicariatue, tanquam perfona ipfius Generalir Minifiri. Eugenizoa.

(2) Statuinue, at Convocatus tam esformati, quâm qui in eifem Provincii de Faste; but sil 2. Congregatiani reformabustur in posterum, fia i, de cenfeatur esfe de Congrestione pradicia, ac illius Vecuse in omnibus, de pre omnis, su alis, fint fuiejest. Pustica, (b) Es nulle color, cei cassa quastici tepstir tife Fasters, ad pacam excommunicationir,

Indibemus insuper sub excommunicationie pana . . . ne quie dilla Congregationie Frater , absque ejusdem sui Vienrii tieentia , ad alios Conventut spsi Vieario non subjeste transfre.

prafumat . Paulina .

(C) Er, quad two Ordini was parum desta effort, i fisam de Obfrevantia didi Ordini, Fratum Miscome mumerus ereccii. Gerepatatia estemu vita inter pipule efi adanta, quibus attentis, de aliis rationibus animum noffum movenibus, volumus, de tua devoticoi firidi mandamus, un in agentral Capitulo proxini elebrada, cut alib in hull proful affestis; aud intereste, quad pradific actionismos enfre alequalites contradicia, nifi fort distressa dan intereste, quad pradific actionismos enfre alequalites contradicia, nifi prof. distressa dan contradicia, nifi contradicia, nifi contradicia, nifi contradicia enfre enfre natum Eugenius IV. in fuo Bervi Cum sunta ad Munifirum Geila, apud VVad. tom.xts. paga 146. nifi.

Com Fester verlei Ordinie, qui in Regulari Obérvantie Altisfons Domine familiantur, propère Reisionie augmentum: "Ge prostre mitintatem...» vo humus, ge magnitum volvie (Magilito, & Capitulo Generali) ut non promitestis en per alequa injuscit moleflerie, aut circa estema viscum, ge regione aliquat immutari, fed finatu injuscit formam prise objere vazam fub fuit Vicasii:..., ummempur-frostrem est impredatis; itsus posfor in sites prostrem imelius, chim wideatis ex enum multiplication benorem magnum neteriore Desiriu goften, ge relevari multa intemmede, ge danna Ordinie vesfri ex estum propagatuse. N colsus V. in Bulla que, audo cit. Bullato comus, paga 16.

(J) Quatuor erant Congregationes in Ordine Minorum anne Pontificatum Leonis X., nempe, Fratram Objervantium de Familia, Amadeitarum, Clarenorum, & corum, qui diçebantur de S. Evangelie, ann de Ceputie, ant Exasterati de quo vidend, VYad.

zioni de' Predicatori Offervanti; conciofiachè, come cofta dall' accurato nuovo Bollario dello stess' Ordine, dato in luce dal P. Reverendis. Bremond, oggi Maestro Generale dell' Ordine de' PP. Predicatori e ben degno anche di maga giori dignità nella Chiefa d'Iddio, nacquero nel dett' Ordine le Congregazioni di Santa Sabina, di Lombardia, di S. Marco di Firenze, della Spagna, di Aragona, d'Olanda, di Francia, della Sanità, e altre da vedersi in questo Bollario, e appresso il P. Fontana, che oltre le suddette, sa memoria della. Congregazione Domenicana di Ragufi, di quella dell'Indie Orientali, e di quelle di Sardegna, di S. Lodovico, d'Inghilterra, della Stiria, della Carintia ec. (a).

VI. Mentre i figliuoli così dell'uno, come dell'altro Istituto nelle Congregazioni Osfervanti proccuravano di adiempiere i propri doveri, mantenendo Pantica osfervanza, i Conventuali di amendue gl' Iltituti andavansi vieppiù rilassando; e i Sommi Pontefici, i Generali, i Concili, ed i Capitoli Generali infiltevano con gran premura per la riforma de medefimi (b). Non andarono a voto queste premure: poiche, se non tutti, molti almeno de' Conventuali così nell'Ordine di S. Domenico, come in quello di S. Francesco si riforma-

(a) Congregationes in Ordine Prædicatorum, S. Sabias, tom.6. Bullar. Reverendifs. P. Bremond. pag.411. Lombardia, 10m.3. pag.443. S. Marei de Florentia, tom.6. pag.178. Hilpania, tom.3. pag. 565. Aragonia, tom.4. pag. 75. Hollandia, tom.3. pag. 448. Francia, tom-4. pag-304. Sanitatis , tom, 5. pag-635., & aliæ videndæ tom. ultimo cit. Bullarii in Indice rerum verbo Congregatio. & P. Fontana Conflitut. Ord. Prad. part. 2. col. 335. has alias recenset, nempe, Ragusinam, Indiarum Orientalium, Sardinia, S. Ludovici, Styrig & Carinthia &c.

(b) Desideramus, ut Fratres in codem Ordine degentes, juxta ejufdem Ordinis Instituta vivant.... ut juxta defilerium cordis nostri debita in dicto Ordiae (Minorum) reformatio fieret . . . . diflum generale Capitulum Gre. Martinus V. in Bulla Romani Pontificis , apud VVad. tom.ro. 2d ann.r430. pag.r47. n.2. Vide ejufdem Bullam feu Breve Cum generale. Capitulum ibi pag. 148. n.4., & Bullam Movemur Eugeni IV. ibi in Regeft. pag. 509. &c fupra 10m z. pag. 32., & 33. Reformationem Seraphi i Ordinis B. Francisci salubriter desideratam pro Dei bonore, & difti Ordinis boneftate fieri enpientes. Julius II. apud VVad. tom. 15. pag-300. n.16., & fup. tom. t. pag-125. Item Decretum Concilii Bafileenfis, ibi pag-373. Multa conflituit Angelus (Salvetus Minifter Generalis electus 1411.) eirea Paupertaiis obfervantiam . VVad. tom.x. pag.52. n.o. Et reformatio ab Angelo Salveto inchoata Ge. ibi pig. St. n. 8. Cum pro reformatione facienda noviter aufforitate Apostolica in toto Ordine ordinata, effet mibi fumme necessarium ad Vicariam Bofna... accedere... te meum Commiffarium Visitatorem Ge. Guillelmus de Cafall ad S. Jacob. de Marchia, apud VVad. tom.to. pag. 194. n. 15. Vid. fupra tom. 1. pag. 149., & pag. 16., & 17.

Nos bujusmodi pium opus reformationis buyusmodi sie perinde, sieque laudabiliter ineboatum ... ejufque optatam perfectionem pracipais defideriis affettanter .... vobis omnibus ( in Cap. gen. congregatis) ... diftrifte iabibemus, ne ... contra bujusmodi opus reformationis aliquid attentare prosumatis. Bonifacius IX. in Bulla Dues Ordinis vestri, tom. 2. Bullar. Ord. Præd. pag.415. Vid. ibi Bullam Sedis Apoftolica Sixti IV. pag.588., Bullam Alexandri VI. Exponi nobis, ibi 10m.4. pag.147., Bullam Clem. VII. Officis noftri, ibi pag.448. Multa pro Regulari Observantia amplianda, juxtà Confiantiensis Coacilii Decreta fuere in diperfit Capitulis faseita . Brevis , & compendiofa . Chron. de Magistris Generalibus ed. Ven. 1516. fol. 178. a terg. quanto injufficientiorem ad regimen taati Ordinis me conspicio , tanto magir necessarium video ad laborandum folicite pro ipsius Ordinis refermatione. B. Raytho de Capua in fua Paftorali ad Ordinem , apud Fontan. Conflit. Ord. Prad. patt.z. de Refor. matione col. 553. Eique in Ordinis regimine suecesset P. F. Thomas de Firmo 1401. elettus, qui renovatam Observantiam fovere non defitit . atque in illius auzmentum plura decreta.

rono tornando all' Offervanza della loro Regola, e delle vetufte Coffituzioni (a). Con che si fece, che in amendue gli Ordini s'incominciasse a dare il cognome di Frati Riformati tanto agli antichi, e sempre incorrotti Osfervanti Riformatori, quanto a i nuovamente venuti dalla difformazione all'Offervanza (b). Laonde un tal cognome non può fignificare novità veruna d' lifituto, ma fignifica, rispetto a i suddetti, la sola forma vetusta della Comunità suddetta, una volta restata respettivamente in pochi, e dopoi riassunta da' molti nella riduzione de' traviati (1). Nel tempo di quella Riforma in amendue le (1) Vide Religioni i Vicari degli Offervanti voleano foggettare alla loro giurifdizione supra tomi Riformati delle due Comunità, e ciò fu loro proibito da i Sommi Pontefici (2). Ma frattanto vedendofi che gli affari della Riforma felicemente s'incamminavano, in amendue le Religioni per comandamento Apostolico si convocò un. (1) Vide Capitolo generalissimo, in cui si tentasse la Riforma di tutto il restante de Con- tomat, pag, ventuali, per formare di tutti i Religiosi sotto un solo Capo un Corpo solo, 118. 6119. composto di membra, che tutte fossero simili nell' Offervazza regolare, giusta ilproprio antico Illituto (c). Ma per alcuni impedimenti, benche da i France-Tom.II.

1. lib.1. cap.

fanxis, cit. Chron. Feeit bie Pater duleiffimus (Vincentius Bandellus Migifter Ordinis) due Capitula generalia, in quibus fantlifimas ordinationes pro universali Ordinis reformatione. flatuit , ad quam opere complendam enexite laboravit . Præc. Brevis Chron. Ne Fratres prafertim originales, five nativi, per reformationem, pro qua Cafarea Majeftat, quam etiama nonnu'lli alii Principes, & Magifte atus insiffunt, suis Conventibus priventur, & debitus reddatur Domino famulatus , volumus , & ordinamus , monentes Reverendifs. Magifirum Ordia nis, at etiam diftrifte pracifiendo mandamus univerfis Prioribus Provincialibus, ae Conventualibus , quatenus omnes Conventus , & Fratres eis subditos efficaciter verbo , & exemplo , & opere reformare procurent , tam in fubftantialibus votis , quam in Caremonialibus noftre Ordinis , prafertim quoad communitatem , Gruniformitatem vita . Cap. Gen. Perufinum 1478. ordinat. 7. apud laud. Fontana col-573.

(2) Ex quibus talis Instituti alte germinantes, & ad cateras Italia Provincias diver-Bentet , primavum vita Regularis eandorem in illis resuscitavere . Fontana Conflit. Ord. Prado part.z. col. 363. Vide ipfum in Monum. Dominic, part.g. cap.xr. col.399., laudat. Brev. Chronic, pag. 180. a terg. , & Bullam. Leonis X. Charifionus in Chrifto , tom. 4. cit. Bullarit

Ord. Præd. pag.313.

Ipfi (veieres Obfervantes intra Communitatem) alier Conventuales , quer nunc in diperfis Provinciis superant . & ad verum reformint . Firmamenta trium Ord. 2. part. tradit. fol.70. col.r. Et in diversit Provinciis multiplicati funt, alsos Conventuales paulatim ad veram observantiam secum reducentes, & reformantes, ut paret. Ibi partas. fol.35. a tergo. Vide fupra 1-b.8. cap.1. 5.3.

(b) Juxta modum, & formam ipforum Fratrum antiquioris, & prima Obfervantia ..... quibus & nune additum eft nomen reformationes , ed quot ipfi in diet alsos Conventuales . . . ad verum reformant. Firinain. cit-a. pari. tract.z. fol.70. col.a. Vide fup. tom.z. pag.rr f.

Et aliorum Priorum, & Fratrum Ordinis Pradicatorum de Observantia, Reformatorum. nuncupatorum . . . & ei , qui pro tempore erit Vicarius Generalis Fratrum Reformatorum diffi Ordinis, libere reformandi, Ge ad Observantiam reducendi, S'xtus IV. 10 Bulla Sedis Apo-

folira , tom.g. cit. Bullar. pag. 188. Vid. fupra tom 1. pag. 1 17. & fegg.

(C) R formationem Seraphici Ordinit ... falubriter defideratum ... flatuimut , & juffemus Capituium Generalissimum omnium Congregationum Ordinis antedisti in Alma Urbe nostra Romana convecari debere. Julius II. in Brevi ad Vic. Gen. Cifm. , apud VVad. tom.15. pan 300. Vid. fupra lib.8. cap. 1 \$.3. Har ergo Ordinis nofiri Conflitutiones , Statuta .... ad bant formam redalta fuerunt auftorstate Capituli noffei Generalifimi .... per not Er. Raymun.

scani si celebrasse un tal Capitolo, non si ottenne il desiderato fine: il quale. neppur si ottenne da i Domenicani, che per certi impedimenti non celebrando quel Capitolo, non poterono vedere la riforma di tutti i loro Conventuali, e la defiderata unione di tutti i Domenicani in un folo corpo di membra confimili fra di loro, e tutte Offervanti fenza Conventualefimo. Ed eccoci al Pontificato di Giulio II. Continuossi intanto la Riforma de' Conventuali nell' Ordine Francescano fino al Pontificato di Lione X., e nell'Ordine Domenicano fino al Pontificato di S. Pio V. (3); quando venuta l'ora di trippare da i campi fertilissimi di quette due Religioni quella mal'erba, dirò così col P. Ferdinando del Castiglio, che facea guerra alsa Santità, posero le mani alla bell' opra i fuddetti due Sommi Pontefici . Confiderò Lione X. l' anno 1717. . che oramai tra i Frati Minori era maggiore il numero degli Offervanti di quello de' Conventuali (b). E veggendo che agli Offervanti per ogni ragione dovevafi la precedenza, e l'anzianità, come a quelli, che ritenevano interamente, e per continua successione, la forma della Religione Minoritica, fondata da S. Francesco, la qual forma in se stessi aveano alterata, e mutilata i Conventuali, fenza poter nel loro stato vantare la continuata successione da S. Francesco: ad istanza de Principi Cristiani convocò un Capitolo generalissimo, da celebrarsi in Roma da i Francescani (c). Propose in tal Capitolo, e per quanto pote per-

dum . . . . Commifarium prafeti Saustifs. D. N. (Julii Papæ II.) ac totius Ordinie Minorum Generalem Ministrum, pra totius Ordinis reformatione, unione, Geoogoodia . . . die t. mensis Julie 1508. A doud Eiromanesta trium Ord. partes, 161,456. colet.

Cauventhat conditie refinereies. Pontaia. Monum. Dominic, paris, espect. releyou-(1) Sub fpe, qual in cetebratione Capituli Generaliffus (anni 1506.) tam de Obferosajia, qual Conventualium Fratum Practiflerum unit faltum in expite reformats fieri deberet... & pro es qual unit practifle, aliquibut tanfis, in dithe Capitule pertraCitis, fallo neo fult. Julius II. in Bulls Religis forda Munerum, 2004 VVad. tomus, 20, pag. 313. nr., Vid. cum-

dem VVad ibi pag.419. n.8., & (upra lib.8. cap.a. f. s. Anne MD. Ciebrandum erat Generalifimum Ordiniz. Capitulum Roma.... quod in feliziora tempora dilatum efi, vigentibus in Italia. Gallia, & albi belitz. Laud Fontana.

Ad verem refermant, & numerum fnum ex telibut Conventibus, & Fentribus Conventibus optimet refermatie, & ab verum conversit in étet augent . Auctor Firmamentorum trium ord. ed. Lucare 2,5121. fupra calatus.

Pro prima vice tantòm, còm Conventa reformabuntar, Prieres ad it idoses usifica que.
Beristat inflituere... in Provinciti vorda... qua tha diferetiqui uno fatis reformata videbuntar... alegemen pro fan Provincita reformation eligas in Provincialem... Proposer poffi. Julus III. in Bulla Cum pre injundo, fub die 15. Septemb.1553., apud Bullar. OrdePras, 1006.0-5 198.47-

(c) H Genur fiquidem, eum acelamantibus Christianis Principibus, prasertim.... Christian fine Prancerum, at Catholico Hispaniarum, necuna Anglia, Portugaltia, Dania, Nor-

fuare i riformarfi anche al reflante de' Conventuali, acciocchè tutti i Frati Minoni fi unifiero, come prima, i un ufo Corpo, tutti fotto la regolare Offervanza. Credè talvolta di dar uo' efficace fipnta al refiduo de' Conventuali cod
determinare, che dovefie venirfi all'elezione del nuovo Miniftro Generale di
tutto l'Ordine da i foli Offervanti, e che i Conventuali doveffero in perpetuo
retar privi della voce attiva, e paffiva in fimili elezioni (a). Ma per ridurne
coloro non giovarono le perfuafive, e le vie del Sommo Pontefice: laonde tenaci effii reflando del loro Conventualefimo, furono podit in una Famiglia,
o Congregazione particolare, foggetta immediatamente a i Maefitri, da eleggerfi del loro numero, e da effer confermati da i Miniftri Offervanti (b). Con
tal determinazione per altro non reflarono effi propriamente feparati nè dal
miniftro Generale, nè dalla Comunità degli altri Frati Minori, e non fi
divife l'unità dell'Ordine (e). Ma dipoi la divifero effi da fe medefimi, ufcendo
Ti :

(2) Nullus Frater poffit eligi in Ministrum Genernlem , nifi vitam ducat reformatam , & pro reformato a Communitate babeatur. In prafatu verò electione Ministri Generalis nul-Ins penitus vocem babeat nifi refermatus, & pro reformato a Congregatione Reformatorum habeatur; quod fi in futuro quiequam in contrarium nttentatum fuerit, irritum penitus, & inane babeatur . Leo X. in Bulla Ite & vor . Celebrato nuper antioritate neftra Capitulo Generalifimo omnium Fratrum B. Francifei . . . , ad bumillimas , & inflantiffmas Regum , & Briverpum Christianitatis preces, nnum Fratrem Regularis Obfervantia in Ministrum Generalem poteut delti Ordinis per Fratres Regulam observautes eligi pratepimus, & maudavimat : ad eujus electionem cam defideraremus Fratres Conventuales diffi Ordinis convenire, suasimus eisdem Fratribus Conventualibus, ut dimiffis proprietatibus, poffeffionibus, & aliis direfte contra pracepta dilla Regula militantibut, ad eleftionem buinfmodt Minifiri celebrandam , ficut & outeri Fratres reformati accederent. Quibns dellam noftram oblationem confianter refellentibnt ; tandem pro pace , & concordia inter diftor Fratres Conventuales , & Fratres Regularis Observantia in futuris temporibus confervandas, Bullam, qua de concordia appellatur, enjus anitium eft Omnipotens Deus ... de partium confensu, uon fine mnit : laboribus, liebt po-Juntariis , edidimus . Leo X. in Bulla Celebrato nuper, fub die 11. Aprilis 1518., apud Chronolog. Seraph. pag.231. & feq. Vide Affa hujus Generalifs. Cap. ibi pag.219., & 210.

(c) Cum ipinm Ministrum Generalem pro tempore existentem ad ipforum Fratrum Con-

P-12.X1.

& lib.S.cap.

I. p.g. 58. . G 19. G taum .

fnori di questa unità, quando abbracciato l'Indulto del Tridentino, e fattisi una Comunità proprietaria in Comune, deposero l'altissima povertà, carattere della Religione fondata da S. Francesco, si secero di una Religione diversa. (1) Vid. fut. da quella di tutti i Francescani, precedenti a i tempi del Concilio di Trento (1) tem.t. pag. fcoffero affatto la foggezzione al Ministro Generale di tutto l' Ordine, inco-159. 6160, minciandone a deridere il nome (2): di proprio arbitrio, o fondati fopra uno sbaglio dell' Abbreviator d' una Bolla di Sitto V. diedero animofamente il nome (1) Vid. tom. di Ministri Generali anche a i loro Maestri Generali, alzando un Altare. 1. in prafat. nuovo contto all' antico nella Religione Minoritica (3); e finalmente quando fotto Urbano VIII. ottennero la rivocazione di tutte le antiche leggi , e. Costituzioni fatte per tutto l'Ordine de'Frati Minori, e molte altre dispense sap 1. 9... per cangiar l'antico Abito Francescano, e per sottrarfi non solo dall'altissima povertà, ma eziandio da molte altre obbligazioni, prescritte dalla Sauta Re-(4) Vid.tom. gola (4).

VII. Considerò altresì S. Pio V., che anche nel suo Domenicano inclito litituto il numero degli Offervanti già era maggiore del numero de' rimalti lib.5. per 10. Conventuali, non solo a cagione degli Osservanti delle Congregazioni, ma eziandio a cagione di quelli, che sempre furono nella Comunita dell' Ordine, di quelli, che per mezzo della volontaria riformazione tornati erano dal Conventualesimo all'Osservanza, e di tutti gli Osservanti delle Spagne, i quali per opera del medefimo Santo Pontefice restati erano affatto senza Conventuali (a). E perciò fece convocare in Roma un Capitolo Generale da celebrarsi da i PP. dell' Ordine de' Predicatori: pel qual Capitolo al refiduo de' Conventuali Domenicani non riformati fu proposto da parte sua il riformarsi, sotto pena di dover in avvenire per fempre restar privi della facoltà di ricever novizi alfa professione, e giovani all'abito: cioè, sotto pena di dover perdere affatto la loro successione, e di dover restare del tutto estinti: il che su più, che privargli della voce attiva, e passiva al Generalato, e al Provincialato. Così passarono le cose in quel Capitolo, celebrato l' anno 1160, in Roma, in cui, comescrive il P Fontana, per ordine Santissimo restò proibito a i Conventuali Domenicani il poterfi far de' fuccessori; Donde poi ne avvenne, che in quel facre Istituto si facesse un sol Ovile . e un solo Pastore NELLA REGOLARE OS.

> mentualium Domos, & loca declinare contigerit, quo casu ipfe Minifter cofdem Fratres Conventuilet paterne visitare, ipfique Fratres eundem Ministrum Generalem, tamquam totius diffi Ordinit Superiorem , omni cum charitate , Gr dilectione recipere debeant . Leo X. in pracit. Bulla , ib: pag. 228, col. t. Vide infra libato. Cap.t. 5.1.

> (1) Et multitudo irreformatorum, qui tune plurimi erant . . . ae posmodum . . . reformatio in diff : Provinciis ... adeo crevit, ut viceverfa reformati Fratres non reformatos numero etiam fuperent ... donet omnet , vel faltem major pars Priorum Provincialium , qui in. Capitulis ejufdem Ordenes definire .... & Statuta condere felent , reformati , ac propteres Obfervantia, & reformationis telatores exifiant . Clemens VII. in Bulla Officis noffri, tom.4. Bullar. Ord. Prad. pag. 488. Ut au em eadem Regularis Observantia in 2010 Ordine (prout jam in multis Provinciis introducta fuerat) Abbiliretur , fub P. F. Thoma de Vio Magistro Ordinis mandatum fuit omnibus Superieribus Ge. Ita in Capitule Generali Janua 1513. ordinat. 6. Fontana Conflet. Ord. Prade part. r. Col. 574. Idem commine confrmatum fuit Nea-Poli 1515. erdinat. 20., Gr Roma 1518. erdinat. 9. Idem ibi col. 575. Vide Bullam S. Pii V. Maxime eugeremus, apud Bullar. Ord. Prad. tom. s. pag. 146. & fupra tom. 1. pag. 17.

SERVANZA (a), cioè, che finifiro del tutto i Conventuali nell'Ordine del Predicatori, a legno che terminati quelli, che y' erano noll'anno fiddetto, dopoi ogni Frate Predicatore fioffe della Regolare Offervanza, e tutti fotto un folo Capo gli Offervani e nellero; quantuque per non effervi più Conventuali, da cui dittinguerii col vocabolo di Offervani, ceffaffero allora di nominati Offervani, o della Regolare Offervanza, e incominciaffero ad appellarfi, come prima del nafeimento del loro Conventualefimo, femplicemente Frati dell' Ordine del Predicatori (del Pred

VIII. Ed ecco terminaco il prometio Paralello tra i due fuddetti Sagri Ordini: refla ora da vederii, che cosi possi da questo inferissi a favore della Causa degli odierni Minori Osfervanti contro a i Francescani Conventuali. E perciò tessero del bevi Paragrasi: dedurrò in uno le conseguenze per ladetta Causa: risponderò nell' altro a qualche disparita, che potrebbe addursi

in favor della Caufa del Ragionista.

6.1

(3) U Regulatio Offerpontia in teta Ordina fibilitatus, fab tatus Fatter Thoma de 18 Mayfiles Ordinia mendatum fait for, ut (1974). Es que fidim and, at Regulatio Offer-vanità on nelles Ordens farmit refineta. Che natura tiano, a aliquidus Conventibus nacidum figilitatus cata apriliama organica, in Capitala Generali Rusa 1550, fab Extractific Parties Fratter Funcestia Juliai un esteletata, mandante Santliffon, de glaviaffon Pantifica nables Fratter Funcestia Juliai un esteletata, mandante Santliffon, de glaviaffon Pantifica nables Fratter Funcestia Juliai un esteletata, mandante Santliffon, de glaviaffon pantifica nables Fratter Funcestia Juliai un este este de la constanta de production de la constanta de la

(b) Ordinir Fratum Pradisaterum Regalarie Orbitrosatis applit fipiandist. Paulis IV.

Bulla Russia enquest, fold die 56. May 1555, paul laud. Bullat. tomde. papa, o Diell'
fili i Ibama de Vigirosan Orbinir Fratum Pradisaterum Reslavis Orfirosatis. Paulis IV.

In Bulla Cam de tau, fub die e. 50. Junii 1555, o'll pract, at Ucromotalarie, qu'un Objervanter indi degatat pet te vojitanda esfemare. Qu'al Regalaren Olferosatism reducas. Filia

Vi. In Beric Cam, fond exceptum, tho die 5. Angularie Mannilium Ordinir Patient

Magiltram Generalme Ord. Pred., jib papa, 101. In Mondelle Mannilium Ordinir Patient

Magiltram Generalme Ord. Pred., jib papa, 101. In Mondelle Mannilium Ordinir Patient

Magiltram Generalme Ord. Pred., jib papa, 101. In Mondelle Mannilium Ordinir Patient

Magiltram Generalme Ord. Pred., jib papa, 101. In Mondelle Mannilium Ordinir Patient

Magiltram Generalme Ord. Pred., jib papa, 101. In Mondelle Mannilium Ordinir Patient

Magiltram Generalme Ord. Pred., jib papa, 101. In Mondelle Mannilium Ordinir Delinir Mannilium Ordinir Mannilium Ordinir Delinir Mannilium Ordinir Delinir Mannilium Ordinir Delinir Mannilium Ordinir Mannilium Ordinir Delinir Mannilium Ordinir Mannilium

Qued, extindă în facro Przificatorum Ordine Cowen naturar, de omnibus Religiolis de Regularem Obi reaction reclatiis, celt viere in e-dem denominary ofta - Festes Ordinis Pradizatorum de Obfervantia, vel de Obfervantia Regulari, qua pribis stebantur, ora divis Convençualbus, (ou Caustralbus dianquerentur, conflat es practic Bullario, alii-

que Monumentis.

(1) Vide

# S. I.

Dal sopraddetto Paralello ne siegue, che essendo gli odierni Padri Predicatori della vetulta Comunità dell' Ordine de' Predicatori, fondato dal Santo Patriarca Domenico, e i figliuoli primogeniti di quel Santo Fondatore; anche gli odierni Minori Osservanti sono della vetusta Comunità Minoritica, fondata da San Francesco, e sono i figliuoli primogeniti di questo Santo Fondatore.

I. PRima di venire alla prova di quelto affunto debbo premettere, che conforme da Innocenzo IV. furono dichiarate Conventuali le Chiefe de' Frati Minori (1); così da Gregorio IX. antecessore d'Innocenzo IV. furono dichia-·tomata pag. rate Conventuali quelle de Frati Predicatori (2). Non doveva io tralasciare. quest' avvertimento, per far vedere, che se una tal dichiarazione su un dare il titolo di Conventuali a i Religiosi uffiziatori delle suddette Chiese, come-(1) Vid.ibi . senza fondamento pretendono alcuni, non dovea esser minore l'antichità di tal titolo tra i Frati Predicatori di quella, che fosse tra i Frati Minori. E dall' altra parte non doveva io inferir questo avvertimento nel premesso Paralello; perchè una tal dichiarazione fu fatta molto prima del vero nascimento del vetusto Conventualesimo negli Ordini Religiosi. Dopo di questo io presuppongo per cofa certiffima, qual'è in fatti, che gli odierni religiofi Padri dell' Ordine de' Predicatori fono tutti della Regolare Offervanza dell' Ordine loro, contrapposta al loro Conventualesimo, estinto affatto e cessato; e nondimeno sono esti l'antica, vera, viva, e continuata Comunità dell' Ordine loro, fondata dal Patriarca San Domenico; fono i figliuoli primogeniti di questo fanto Fondatore; fono della retta discendenza del medesimo: e non sono, per così dire, i cadetti, o i secondogeniti del detto Santo; quantunque nella soro Religione affatto perita fia la linea, e la feme de' Conventuali. Presupposte queste verità, così vengo ad inferire : dunque anche gli odierni Minori Offervanti, benchè sieno della Regolare Osservanza Minoritica, contrapposta al Conventualesimo, che tra i Francescani non su estinto, ma su conservato da Lione X. in una particolare Congregazione, che poi affatto separossi dagli odierni Minori Offervanti; nondimeno fono essi l'antica, vera, e continuata Comunità de' Frati Minori, fondata da S. Francesco; sono i primogeniti, e non i cadetti: fono la Religione vetufta, e non una Congregazione novella.

II. Imperciocchè quanto di più apparente obbietta il Ragionista per provare, che non l'odierna Offervanza Minoritica, ma più totto il Conventualefimo separato da essa, è l'Albero antico della Religione Francescana, tutto ngualmente può obbiettarfi contro l'odierna Regolare Offervanza, o Comunità Domenicana, i di cui Conventuali non conservaronsi separati da essa, ma su-

Lib. VIII. Cap. IV. S.L.

rono estinti. Conciosiachè se l'estinzione del Conventualesimo Domenicano non portò feco l'estinzione de'figliuoli Primogeniti del S. Patriarca Gusmano, ma effa non oftante. la vera primogenitura Domenicana sta nella Regolare Offervanza: neppure la feparazione del Conventualefimo Francescano dalla. Regolare Offervanza Minoritica potè fare, che fuori della Regolare Offervanza si portasse la primogenitura Francescana, ma sta questa per anche nella medefima, e non gia nel Conventualefimo; mentre non fi estinse quella fra i Predicatori, estinto il Conventualessimo, perchè i Predicatori primogeniti non erano i Conventuali, ma gli Offervanti di quell' Istituto: dunque neppure fi feparò , o si trasportò fra i Minori , separatoti , o trasportatosi il Conventualefimo , perchè i Minori primogeniti non erano i Conventuali - ma gli Offervanti del Francescano litituto. Finga pure il Ragionilla contro a questi Osfervanti, accumuli i raziocini a fuo genio, che tutti appariranno vani, per effer vani veramente contro alla Regolare Offervanza de PP. Predicatori. Dica, che de Minori Offervanti si assegna il primo Convento, che nell'Italia su quello di Brugliano, nella Francia quel di Mirabello, nelle Spagne quello di Salzeda (1) ec.: fi ailegna il primo Cardinale, il primo Vicario Generale, la prima (1) Ragio grazia ottenuta dalla S. Sede, e cole simili: che lo stello parimente accaderà nista pag. de Predicatori Osservanti; posciachè del B. F. Corrado de Grossi leggesi, che 274. 67. fit il primo, il quale nella Provincia Teutonica, nel Convento Colomoariense. della Diocesi di Basilea, con circa trenta Frati giusta il tenore delle Cossituzioni (1) Vid. su issitui la Regolare Osservanza (2). E per non dilungarmi oltre il dovere, sic- pra in loc come tra i Frati Minori della Famiglia Offervante trovasi il primo Convento, cap. num.2. che fu Brugliano, il primo Vicario, che fu S. Bernardino, chi fosse il primo & fapra. ad adunarla in particolari Conventi (e in ordine a ciò detto alle volte l'Ifi- 10m-1. 12. tutore della medefima) e quetti fu F. Paolo Trinci Frate Laico, il primo Ve- 121., & fcovo, il primo Cardinale, il primo Lettore, e il primo Portinajo: così anche 128.143. tra i Predicatori della Congregazione Offervante trovafi il primo Convento, che, in Germania fu il Colombariente nella Diocesi di Basilea, e altri altrove: trovasi il primo Vicario, il primo Cardinale, che fu il Domenici di Firenze . il primo Vescovo, il primo Lettore. Or in quella maniera, in cui quelle tante primezie non fanno, che l'odierna Regolare Offervanza, o Comunità Domenicana non fia l'antichillima Comunità de' PP. Predicatori, piantata da S. Domenico; nella itella maniera non potranno esse fare, che l'odierna Regolare Offervanza Francescana non sia l'antichissima Comunita de Frati Minori, piantata da S. Francesco. Mercecche siccome quelle primezie non inferiscono alcuna novità d' lítituto, ma foltanto una nuova economia, o forma di governo, per mantenere l'antica Offervanza fra i Domenicani; così altresi è fra i Francescani. E nella guisa, in cui l'esser delle Congregazioni Osservanti sottoi Vicari fra i Predicatori non toglieva l'unita dell'Ordine, o l'effer membro della vera, e antica Religione fondata da S. Domenico; cost appunto l' effer della Famiglia Offervante fotto i Vicari tra i Frati Minori non toglieva l'unità dell'Ordine, o l'effer membro della vera, e antica Religione, fondata da. S. Francesco. E se non togliesi agli odierni Osservanti Predicatori la Primogenitura dal titolo di Frati Riformati, ch'ebbero una volta, neppure (3) Tom.s. può to glierfi da tal titolo a i Frati Minori, come si è provato anche nel primo har conte

libro (3)-

1.4, 6 5

336 Lib. VIII. Cap.IV. J.I.

(1) Lib.1,

· III. Lo stesso può dirsi proporzionalmente di tutti gli altri argomenti. che contro agli odierni Minori Offervanti vibra il Ragionilla, fondato fu gli avvenimenti Francescani, confimili agli avvenimenti Domenicani, potti nel premeffo Paralello, e di molti altri, fondati fopra altri avvenimenti, a i quali potrei trovarne de' fimili nell' Ordine de' Predicatori, se non temessi di abularmi della bontà del mio Lettore. D'onde posso conchiudere, che siccome essendo stato estinto fra i Padri Predicatori il Conventualesimo, non fu estinta la primitiva Comunità, la linea de' Primogeniti, e la retta discendenza de Frati dell' Ordine de' Predicatori, fondato dal gran Patriarca S. Domenico, ma quetta primitiva Comunità, linea, e discendenza era, ed è l'odierna Regolare Offervanza, o Comunità Domenicana; così essendosi separato dalla Regolare Osservanza. de'Frati Minori il loro Conventualesimo, non separossi dalla medesima la primitiva Comunità, la linea de' Primogeniti, e la retta discendenza de' Frati dell' Ordine de' Minori, fondato dal gran Patriarca S. Francesco; ma questa. primitiva Comunità, linea, e discendenza, era, ed è l'odierna Regolare Ofservanza Francescana. E questo argomento procede nella falsa supposizione, che gli odierni Padri Minori Conventuali fieno tuttavia il vetufo Conventualesimo de' Frati Minori: or quanto più avrà forza, se, conformandoci al vero, dimothrato nel primo tomo (1), fupporremo, che fieno eglino di un Conventualesimo assatto nuovo, e diverso dal vetusto?

#### J. II.

Si escludono alcune disparità, che contro alle premesse ragioni potrebbono allegarsi per la Causa del Ragionista.

I. A prima disparità, che potrebbe allegarsi per la Causa del Ragionista, può effer la feguente: È falso, che gli odienti Padri Domenicani seno dell' Ostrovanza Regolare; mentre auzi sono gli antichi Domenicani Conventuali, cui si unirono i loro Osservani delle Congregazioni, fottopolte a i Vicari. Ciò si rende manifesto dall' osservate la loro disciplina più mite; imperiocche postegono effi in comune fondi struttieri sori delle loro Classure, e hanno il privilegio delle fuccessioni ereditarie; laddove gli Ostervanti Domenicani o volevano mantenerfi, giusta l'antica usanza, incominciata poco dopo la sondazione dell'Ordine, senza tali sondi, o volevano anche aggiugner nuovi rigori alla vita più mitre del loro thittuo.

menti, che la Comunità degli odierin Padifirere; coftando dagli addorti documenti, che la Comunità degli odierin Padiri Predicatori è la ftella Repolare Offreumza loro, i purgata totalmente di Conventualiamo. Nè i Conventuali, e gli Offrevanti di queff inclito llituto diffinguevanii fra di loro, perchè i conventuali aveffero fondi fruttiferi fioni del Monailero, e gli Offrevanti non gli aveffero; perocchè cotta, che anche dopo il Concilio di Trento funo nell' Ordine de i Predicatori e Conventuali, e offervanti; e pure in tal

tem-

tempo, anzi anche piima policdevano tali fondi, o rendite, come i Conventuali, coù anche gli Offervanti Domenicani, faccome li tengond, e poffeggono
al prefente, eziandio quelli, che diconfi Frati Predicatori di più firetta offervanza. Dunque per altro, che pel policifi di tali fondi, fi ditinifero i Conventuali dagli Offervanti elli Ordine lopraddetto; e per ciò ita bene, chegli odierii PP. Domenicani fieno la Regelare Offervanza dell' Ordine loro, e
non il Conventualefimo, quantunque vivano effi di rendite; e molto più,
quantunque facciano ufo della dichiarazione di Clemente IV., circa le fucceffioni ereditarie; mereceche quella dichiarazione era i nu fo apprefio i medefimi
anche quando non tenevano a frutto i beni immobili, ma vivevano di mendiciti igiectra; e anche quando avanti la pette dell'anno 1348, non era per anche inforto fra di loro il Conventualefimo ediinto, ma erano tutti, comeoggi, della vettufa Regolare Offervanza.

"III. La (sconda diparità potrebb effere, che gli Offervanti fortopolli ai Vicarj delle Congregazioni Domenicane, per quanto nella Bolla Pollo ai februaffero dall' immediata giurifdizione de' Padri Priori Provinciali; non per altro furono centrati dalla giurifdizione immediata del P. Maethro Generale di tutto l'Ordine: anzi nella detta Bolla efpreflamente furono foggettati all' immediata giurifdizione, e cura del P. Maethro Generale. Ma gli Offervanti fortopoti ai Vicarj delle Famiglie Francefcane furono cfenti anche dall' immediata giurifdizione, e cura del Muithro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori: d'ond'è, che quelti debbano dirif di una nevella Congregazione, e non della Comunità dell' Ordine i quantuque lo fleffold ir non fi poffa degli Offervanti

Domenicani.

IV. E neppure questa disparità può aver sussistenza. Imperciocchè se gli Offervanti Domenicani, fottoposti a i Vicari, quantunque eleggessero, e presentassero al Maestro Generale i loro Vicari generali , da dover esser confermati dal medefino in termine di otto giorni, qual termine fcorfo, s'intendeffero confermati per autorità Apostolica, ginsta la Bolla Paolina; con tuttociò poteano dirsi soggetti immediatamente alla giurisdizione, e cura del P. Maeftro Generale: cusì anche gli Offervanti della Famiglia Francescana, sottoposta a i Vicari, dir si dovevano immediatamente soggetti al Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Frati Minori, e perciò vere membra della Comunità dell' Ordine Minoritico, presa nell' adequata sua significazione, e non soltanto antonomafticamente, o per la fazione più numerofa, come prendefi dal volgo. Imperocchè tutte l'elenzioni dell' Fugeniana per gli Offervanti Francescani, furono concedute nella Paolina per li Domenicani: e poco importa, che nella Paolina si esprima l'immediata soggezione al Generale, e non si esprima nell' Eugeniana, quando in questa non si pone il contrario; anzi nel vedere nella... Paolina, che gli Offervanti Domenicani, non ottanti l'efenzioni, per quella ottenute, reitavano tuttavia immediatamente foggetti al Generale di tutto l' Ordine, deve inferirfi, che anche gli Offervanti Francescani, non ostanti simili, e non maggiori esenzioni, ottenute nell'Eugeniana, con tuttociò restarono immediatamente soggetti al Ministro Generale di tutto l'Ordine de'Frati Minori; benchè nell' Engeniana non si facesse memoria di tal immediata soggezione. Tanto volle fignificate anche Pio II. nella fua Bolla Circa Regularis, allorche diffe: Con autorità Apostolica, e di certa nostra scienza interpretiamo,

e dichiarismo, che per certi pii , e fanti rifpetti avenda voluto la S. Sede, che la volftra Emuglia dell' Offervanza, dopo il Minifro Generale di tuto l'Ordine, in luogo de' Minifroi avossi i Vicarj Generali, e Provinciali ee. Sopra le quali parole ristettendo al suo folito dottamente l' Autore delle Lettere a Filalete Adiasoro, scrisse, e primo nella di lei Granzolia; impericaccio afferendo il Pentestre, a primo nella di lei Granzolia; impericaccio afferendo il Pentestre, la Sede Appsolitica aver dati alla Famiglia degli Osservanti, dopo il Ministro Generale di tutto l'Ordine, i Vicarj Generali, e Provinciali, fenza dubbio dice, che il Ministro Generale era il Copo di tutti nel governo nostro, dopo il Romana Pontesse le diella finga fempa, che Cristo Signor nostro, dopo il Romana Pontesse ha dati nella Chisfa i Vescovi delle marggiori, e delle minori Sedi, acciocci la governassi pro, directi fanza fallo, che il Romano Pontescè il Supremo Capo della Chiefa, e il primo nell' Ordine della sua Gerarchia (1).

(1) Ed. Luc. 1000-1. Pag. 98. Lett.8.

V. La terza difparità potrebb effere, che i Conventuali Domenicani, into il Pomisicato di San Pio V., allorchò funon afterti a rifornarii, e ridurfi alla Regolare Offervanza, o a reflar del tutto cilinti, e ficuza ventua, incecfiione, ripietto a i Conventuali Franceficani erano molto pochi, e perciò non poteano dirii la vetufla Comunità dell'Ordine del Predicatori; laonde lebbene quegli e per efferfi ficiotti molti di effi alla Regolare Offervanza, e per mon aver potuto farfi de' fucceffori nel loro Conventualefimo, retalifico del tutto effiniti, inon pertanto non fu efinita con effi la linea de Predicatoti primogeniti. Al contrario poi, fotto Lione X., e in rempo del Concilio di Tiento, e pot tra i Francefcani fempre fu molto numero fia fazione de Conventuali; e per configuenza fe tra effa, e la Regolar Offernaza Francefcana fuccedotte di divifione, la linea de Minori Primogeniti potr effate, e retiò fra i Minori

Conventuali, e fu separata dalla Regolare Offervanza Minoritica . VI. Questa disparità non ha più forza delle altre due, per potersi reggere in faccia all'argomento. Imperocchè l'effer pochi , o molti , niente hache fare coll'effer i primogeniti: non attendendofi la primogenitura dal numero, ma dalla continuata fuccessione dal Patriarca, insieme colla continuata ritenzione de caratteri de Figliuoli primogeniti. Or fe più tosto il Conventualesimo, che la Regolare Osservanza de Predicatori, avessero avuto la dettafuccessione, e i detti caratteri; quando anche sotto S. Pio V. i Conventuali Domenicani fosfero stati una fola quarantina; essi, e non quei della Regolate Osfervanza sarebbero stati i figliuoli primogeniti del S. Patriarca Domenico, e per confeguenza estinti essi, estinta si sarebbe la linea de' Predicatori primogeniti. Dunque poiche questa linea non restò estinta fra i PP. Predicatori nella estinzione totale del Conventualesimo; convien dirsi, che i Primogeniti Domenicani non erano i Conventuali, ma quei della Regolare Offervanza dell'Ordine fopraddetto. Da che ne fegue, che neppure i Conventuali Francescani fossero i Frati Minori primogeniti avanti la loro separazione dalla Regolare Osfervan-2a, per quanto fossero più numerosi de Conventuali Domenicani : e per confeguenza, che non poterono trar feco, e separare dalla Regolare Osfervanza Minoritica la Primogenitura Francescana, quando separaronsi del tutto da i Frati Minori della Regolare Offervanza.

Lib. VIII. Cap. IV. J. II.

339 VII. La quarta disparità potrebb' essere, che i Conventuali Domenicani o pochi, o molti che fossero, allorchè sotto San Pio V. furono destinati a restare senza successione, non si ritirarono dal Maestro Generale, eletto dal numero degli Offervanti, nè formarono Corpo diftinto da quello della Regolare Offervanza; ma o fi fecero anch'essi della Regolare Offervanza, o finirono, lasciando i loro Conventi alla stessa Regolare Osservanza. Nell'Ordine poi dei Frati Minori fotto Lione X. i Conventuali posti furono a parte in un Corpo fotto i loro Maestri generali, distinti da i Ministri eletti dalla Regolare Osfervanza Francescana, e seguitarono a ricever giovani all' abito, e novizi alla. Professione, mantenendosi sempre nel possesso de'loro antichi Conventi, senza

lasciarli all'Offervanza.

VIII. Questa disparità eziandio è suor di proposito; perchè se sotto San Pio V. i Conventuali Domenicani fi fecero della Regolare Offervanza, o restarono fenza successione, perdendo la facoltà di ricever giovani all'abito, e novizi alla Professione, cessò veramente il Conventualessmo; come cesserebbe anche oggi tra i Frati Minori, fe tutti i Conventuali Francescani si facessero Cappuccini. Or fe, ceffato quello, non cessò nell'odierna Comunità Domenicana la Primogenitura; fegno è, che questa era della Regolare Offervanza, o non de Conventuali; poiche, se fosse stata de Conventuali, avrebbe dovuto cessare, com'è chiaro. Dunque lo stesso sarà della primogenitura Francescana: dovra dirfi, che questa in tempo di Lione X. fosse degli Osservanti, e non de' Conventuali Francescani, e che perciò non si separalle dalla Rego-lare Osservanza Minoritica nel separarsi il Conventualessimo. Laonde siccome non può dirfi, che pon fossero dell'odierna Regolare Osservanza Domenicana l'infigne Cardinale Ugone di Santo Caro, S. Tommafo d'Aquino, e tanti altri celebri Dottori, i quali fra i Domenicani fiorirono nel loro Convento di Parigi, riformato dal P. Vincenzo Bandelli Maestro Generale, poco prima dell'anno . 1506 : così non può dirfi, che non fossero della Regolare Osservanza Francescana S. Buonaventura, Scoto, l'Alense, e tanti altri celebri Dotrori, che tra i Francescani fiorirono nel loro Convento di Parigi, riformato dal P. Egidio Delfini Ministro Generale nell' anno 1502. La ragione d'amendue le parti è, perchè quantunque ne' suddetti due Conventi prima della riforma si vivesse vita Conventuale, come dice il Ragionitta; ciò non ottante, prima che dalla peste sopraccennata, e dallo scisma nascesse il Conventualesimo, e s'introducesse in quei due famosi Conventi, vivevasi allora ivi da Osfervanti; e prima del nato Conventualesimo in vita Osservante ivi siozirono quei famoli Dottori. Che poi a' Conventuali Francescani Lione X. concedesse i propri Maestri , lasciasse la facoltà di vestire , e gli conservasse in un Corpo, o Congregazione particolare, il che non fece S. Pio V. a i Conventuali Domenicani , nulla fuffraga; mentre con tutto questo i Conventuali Francescani non furono fatti primogeniti: onde se prima non erano tali, ficcome non erano tali i Conventuali Domenicani; nella guifa, in cui non fi estinse nella Regolare Offervanza Domenicana la primogenitura coll' estinzione del Domenicano Conventualesimo; così non separossi dalla Regolare Osfervanza Francescana la primogenitura col separarsi il Francescano Conventualesimo. Molto meno può servire di disparità l'esser succeduti gli Osservanti Domenicani ne Conventi de loro Conventuali, e il non effer succeduti gli V v 2

### 340 Lib. VIII. Cap. IV. J. II.

Offervanti Francescani in quei del loro Conventualesimo; imperocchè se il fuccedere ne' luoghi, dove abitavano i primogeniti, fosse un succedere anche nella primogenitura, ne feguirebbe, non folo, che gli odierni Offervanti Francelcani avetlero tutte le ragioni del vetulto Conventualesimo, per esser succeduti al medesimo nell' abitare molti antichi Conventi, da i quali su quello scacciato, e ne i quali quello si riformò, e abbracciò l'Osservanza; ma in oltre ne seguirebbe, che i Turchi fossero de primi Cristiani, perchè abitano ne'luoghi, dove abitò la prima Cristianità del mondo: tanto ci farebbe credere il non effer maggior ragione per l'una, che per l'altra parte. Reita per tanto da dirfi, che niente fa, per torre la forza del fopraddotto argomento, l'effere stato estinto il Conventualesimo Domenicano, con cedere i suoi Conventi alla Regolare Offervanza, fenz'aver avuto quartiere in qualche corpicciuolo a parte : e non così esfere stato estinto il Francescano. Conciosiachè riman fisso, che se l'odierna Comunità Domenicana, la qual è la Regolare Osservanza. di quel facro litituto, che combattè col Conventualesimo, e la vetutta primogenita Comunità de' PP. Predicatori, è tale perchè anche prima dell'effinzione del Conventualesmo, i Domenicani primogeniti non erano i Conventuali, ma gli Offervanti: e perciò anche gli odierni Minori Offervanti faranno la. vetulta primogenita Comunità Minoritica, avvegnachè da essa si separasse il Francescano Conventualesimo; perchè anche prima di tal separazione i Minori primogeniti non erano i Conventuali, ma gli Offervanti.

1X. Non voglio più confumarmi la teftà nell'inventare difparità lafeire non bel eltudi il Ragionifia, il quale per anche non sè allegò veruna, perchè non previde l'argomento di quelto Capitolo. E frattanto conchiuderò, che la Comunità deglio dideria Minori Offervanti, perchè in fe comprefe tutti gli Offervatori della purità della Regola FranceCana, i quali per continuata fincetfione all P. S. FranceCo vievano in tempo di Lione X. nella Famiglia fotto i Vi-cari, e nella Comunità fotto i Ministri, è l'isteffa continuata verutta, e primi-tra Comunità dell' Ordine del Fratt Minori fondata dal P. S. Francefor, e la Comunità de' Conventuali è un ramo, che motto dopo la fondazione dell' Ordine di dell' ordine detamanoffo, germoglio, e flaccodi dal troppe della dine, per mezzo di varie metamorfon, germoglio, e flaccodi dal troppe della

fuddetta Comunità primitiva.

Fine del Libro Ottavo.





# LIBRONONO.

I Conventuali non possono anteporsi a i Minori Osservanti nè per cagione del possesso degli antichi Conventi de e delle antiche Provincie, nè per cagion della successione de Guardiani, de Custodi, e dei Ministri Provinciali.



L Ragionifia in quattro capitoli del fio volume, cioè, nel capitolo XI, XUI, XVI, e XVII. fece an gran fracafio pel fivo Conventualetimo, fopra il poffetfo, che anche oggi hano i Conventuali, di molti antichi Conventi, e di molte antiche Provincie; come altresi fopra la fiscefione de Guardiani, de' Cuttodi , e de Minifit. Provinciali nel governo di quei Conventi, e di quelle Provincie. Quindi, come fe avefiei m mano la palma, fi legglia contro ggli Offervanti, facendo apparire, che de foli Conventuali fia il fuddetto poffetfo, e la fuddetta fincerifione; e.

che perciò a i Conventuali foli, e non agli Offervanti appropriar fi debbano le glorie Francescane de primi due fecoli. Stenderò io per tanto in questo libro cinque capitoli contro a i quattro del medessimo. Nel primo tratterò del possessimo allo glia michi Conventi: nel s'econò del possessimo della funciona del constante della fuccessimo del Guasiani: nel quarto, della fuccessimo del Custodi: nel quinto, della fuccessimo del minitti Provinciali. Così farò vedere, se per questi capi egli posta giustamente guadagnare per li sino il Causa.

CA

Paz.156.

# CAP. L

Del possesso degli antichi Conventi, cioè, di quei de' due primi secoli Francescani.

ON niego, che i Padri Conventuali anche ne di nostri abbiano molti Conventi della prima età Francescana, nego bensì, che gli abbiano tutti, e per possesso antichissimo; di modo che su tal possesso fondar possano le ragioni della Primogenitura pretesa. E perciò in due paragrafi verrò dilucidando questa materia; e spiegherò nel primo la verità circa quelto possesso, e la disenderò nel secondo dalle opposizioni del Ragionista.

# J. I.

Gli odierni religiosissimi Padri Minori Conventuali non hanno tutti gli antichi Conventi de' Francescani de' primi due secoli, avendone molti anche gli odierni Padri Minori Osservanti: anzi ne i Conventi de' primi due secoli, dove oggi abitano i Padri Conventuali, prima del Conventualesimo abitò la Regolare Offervanza Minoritica.

Molte cofe appartenenti all'abito, e alle leggi de'Frati Minori de'primi due fecoli Francescani, della Famiglia Olservante di S. Bernardino,

e del Trinci, e degli odierni Padri Offervanti, e de' Conventuali già premeffe fi sono in altri libri, ne' quali furono anche sciolti molti argomenti, appartenenti alla materie di questi capitoli; onde, per non infattidire il Lettore, offerverò de' predetti argomenti, e delle predette materie il filenzio: fidandomi, che ne' paffati libri da per se ciascheduno conoscerà la cagione del mio tacere . Non (1) Vid. fup. debbo per altro tralasciar di ripetere un frammento della Bolla Licer alias di Lione X., in cui da questo Papa si dichiara, che i Frati dell' Offervanza, offervatori della Regola di S. Francesco sieno sempre stati, e per grazia d' Iddio sieno (a) Bullar. per effere, fenz' alcuno interrompimento, o divisione, dal tempo, in cui S. Francefco feriffe la Regola, fino al prefente, con decretarfi, e comandarfi, che così Rom. Cherub. tom.z. debba dirfi, e tenerfi (1). Lo stesso vollero dire Gregorio XIII. nella sua Bolla (1) Ap.Con. Paftoralis officii (2), in cui chiamò S. Buonaventura col titolo di professo dell'Orfell. par., dine de Minori dell'Offervanza, Paolo IV. uella fua Bolla Ex Clementi (3), dove dice, effere stata fatta per li Frati Minori Osservanti la Bolla di Mar-

tino IV., appartenente a i Sindaci Apostolici , e Benedetto XIII. nella successioni Bolla Loca fancta Palestina (1), dove dice, che in favore de Frati Minori Of- (1) Novem fervanti furon fatte le Bolle, date ne' primi fecoli Francescani circa i facri Bu'lar. Ter. luoghi di Terra Santa. Oltre a queste cose, sarebbe spediente il riportar qui ra Santa tutti quei documenti, co i quali nell' antecedente libro, e altrove ho dimostrato, che gli Osfervatori della purità della Regola, ovvero i Frati Minori, di professione, e di vita Osfervanti, vi sono stati sempre anche nella fazione appelfata la Comunità dell' Ordine da i tempi del P. San Francesco fino a quelli di Lione X., e da questi fino a i nostri giorni; ma gli tralascio, fidato sulla diligenza doll'accureto Lettore, che a tempo sapra trovargli da per se medesimo dove già gli ho premetti, nel modo, in cui da per se medesimo trovera parimente la risposta già stesa ad alcuni cavilli, che qui apporta il Ragionista, ed io gli taccio per non rifriggere il cavolo.

II. Conchiudo adunque co i preaccennati documenti, che i Minori Offer-

vanti, dall'iffituzione dell' Ordine fino a i di nottri, non mai fono mancati s dunque, non potendosi neppur singere una Religione senza Conventi . comferive il Ragionitta (2), dee disfi per necessitia, che sempre abbiano essi avuti (1)2-18-272-Conventi . E poichè i Conventi degli Offervanti, che fiorivano fotto Lione X., oggi fono tutti de' Minori Offervanti, e non gia de Conventuali; perciò ecco renduto manifesto, che gli odierni Conventuali non hanno tutti gli antichi Conventi Francescani, ma molti ne hanno anche gli odierni PP. Minori Osfervanti. Ma che giova il trattenermi in dimostrare questa verità, che per se stessa è notissima? Fra gli antichi Conventi erano quelli, de quali seci menzione dentro il capitolo fecondo dell' antecedente libro, abitati dagli Offervanti, o Riformati della Comunità fotto i Ministri; ed oggi quelli fono tutti de' Minori Offervanti . Antichi Conventi erano quelli della Corfica , ne' quali non si ha memoria, che mai per alcun tempo entrassero le dispense costitutive del Conventualefimo; e oggi fono tutti tutti degli Offervanti, I Conventi tutti: delle Spague, e di Portogallo erano pure Conventi di antiche Provincie : e. molti di etfi erano della prima età Francescana; ed oggi il Conventualesimo non ve ne ha neppur uno, essendo tutti degli Osservanti. Lo stelso posso dire di molti antichiffimi Conventi della Francia, della Germania, e dell' Ungheria , i quali fono degli Offervanti , com' è notissimo ; e a i Conventuali nonfano ivi restate, se non che poche Provincie, alcune delle quali sono di pochissimi Conventi, come ho detto altrove. In Italia parimente è manifesto. che degli Offervanti fono molti antichiffimi Conventi della prima età Francescana, come sarebbe quello di Porziuncula, primo tra i Conventi di tutto l'Ordine, quello dell'Alverna, dove S. Francesco ebbe le Sacre Stimmate; quello del Farneto, di Pantanelle, del Lago di Perugia, del Monte di Perugia, di Brugliano, di Fonte Colombo, dove S. Francesco scrisse la Santa Regola; di Greccio, dove inventò la pia costumanza de' Presepi, ed ebbe nelle braccia. lo stello Gesù in figura di Bambino; Monteluco, S. Damiano d' Affifi, le Carceri ; S. Francesco a Ripa, Poggiobustone, Araceli, Santa Maria Maggiore, di Tivoli, quel di Campagnano, di Valmontone, di Civitella; del Bofco di Mugello, e molti altri d'Italia fuori delle Provincie dell' Umbria, di Roma, e Tolcana, per rispetto a i quali anche gli Osservanti potrebbero dire, che per essi lapides elamabant. Coile quali cose resta provara ad evidenza la prima. parte del mio affunto.

III. Me ne veng' ora pian piano alla feconda parte, cioè, a mostrare, che ne' Conventi della prima età Francescana, dove oggi abitano gli odierni religiofiffimi PP. Conventuali, prima che vi abitaffero elli, vi abitarono i Frati Minori della Regolare Offervanza. E voglio anche supporre, contro al vero già provato, che gli odierni Padri Conventuali non fieno d'una Religione novella, non più antica del Secolo xvi., ma fieno gli stessi antichi, e primitivi Conventuali. Mi fi dica in grazia: Qual'è il constitutivo del vetusto Conventualefimo, e il fuo carattère, che lo dittingueva dagli altri Frati Minori? Senz' altre ricerche già si vide qual fosse nel primo libro, e in altre parti di quest' Opera. Per due cose poteva egli differenziarsi dagli altri: una erano gli abusi. e le corrutele de cottumi : e questa non potè costituire stato di persone Religiofe. L'altra erano le dispense, o privilegi, circa l'uso delle rendite, c delle successioni ereditarie : e questa veramente formò, e costituì lo stato degli antichi Conventuali. Tanto fi deduce anche dalle fentenze del Ragionuta, il quale scriffe, che i vetusti Conventuali erano d'una Religione nata, e cresciuta tra i privilegi; che rinunziatisi da essi i privilegi suddetti, in un. tratto i Conventuali farebbero divenuti Offervanti, e cole simili, da me più volte allegate. E tanto anche ripete nella fua pagina 283., dove scrive al nostro proposito, che per veramente distinguere, se i primi abitatori de' Conventi vetusti erano Conventuali, sarà meglio considerare, qual era il loro Istituto: e se io altrove ho mostrato, che accettarono le rendite, le successioni reditarie, ed altre cofe, aborrite dall' Offervanza, come possono affermarsi Offervanti ? Con tali parole viene a ridirci, che i Conventuali non furono più antichi de' due privilegi fopraccennati, e delle altre dispense aborrite dall' Offervanza. Or mi si dica: quando su conceduta la prima dispensa generale contro alla... Regola; ovvero, quanto fono antiche le dispense, fra le quali nacque, e crebbe il Conventualesimo, e colle quali fu costituito, e distinto dagli altri Frati Minori? Certamente non sono più antiche dell'anno 1430.; e se il Ragionista... vuol dire il contrario, è in obbligo di abbattere i fondamenti del terzo, e del quarto mio libro. Di più il Conventualefimo, prefo anche in quanto al puro nome, o in quanto fignificava i Frati di rilaffata vita, quanto è egli antico? Certamente non trapaffa il principio del fecolo xv.; e quando effer dovessi anche prodigo verso il Ragionnita, non potrei concedergli più antichità di quella dell'anno della perte del 1348, e dello scissia, che giunse a i tempi del Sacro Concilio di Coltanza. Prima degli accennati tempi non v'era Conventualefimo nè quanto al nome, nè quanto alle rilassatezze, nè quanto allo stato Religioso, costituito dalle dispense. E se il Ragionista vuol affermar il contrario, è in... obbligo di foddisfare agli argomenti del mio primo libro. Erano pertanto allora generalmente tutti i Frati Minori obbligati all' offervanza della purità della Regola , cioè , tutti di professione , e di stato come gli odierni Minori Offervanti, e perciò della Regolare Offervanza. Il che si rende manifeito non solamente da i fondamenti, che accennai nel principio di questo paragrafo, ma eziandio dall'offervare ciò, che prima del detto tempo fi preferiveva da offervarfi ad ogni Frate Minore: ciò erano la Regola nella fua purità, le dichiarazioni Apostoliche di Gregorio IX., di Niccolo III.; e di Clemente V., gli Statuti di S. Buonaventura, e i Farineri: cofe tutte alienissime dalla vitadel Conventualefimo, e conformi allo stato, e alla Professione de Minori Osferfervanti, che anche oggi vivono foggetti alle medefime, come a quelle, che non contengono alcuna differenti dagli obblighi de Minori primitivi, lafciari nella fua Regola dal P. S. Francefco. In oltre, fe offerviamo i Dottori dell' uno, o dell' all'tro Foro, che precederono all' amo 1940, v. veggiamo da tutti effi parlarfi dello ftato, e delle obbligazioni di tutti i Francefcani-precedenti all' anno fudetto, come fe parlaffero degli odierni Minori Offervanti mentre ce li rapprefentano aftretti all'offervanza della purità della Regola fenza venua dispena, e fenza verun privilegio rialfativo; come appunto fono gli odierni Minori Offervanti, Di molti di quefti ho trafcritte fe fentenze nel terzo, e nel quatto mio libro, dove il Lettore potrà confiderate.

IV. Da quanto dissi ne segue, che il Conventualesimo sia quello, cheha avuto principio nell'Ordine Minoritico 200, anni in circa dopo la fondazione dell' Ordine: allorchè abbracciando le difienfe, e gli abufi contro alla Regola, molti de' Frati Minori, che per addietro erano fempre stati della Regolare Offervanza, cioè, foggetti all'offervanza della purità della Regola, diventarono Conventuali, e furono i primi Conventuali, che si vedessero nell' Ordine Francescano. Ma la Regolare Offervanza non riconosce principio dopo la fondazione dell' Ordine: conta per primo fra quei, che sempre la coltivarono, la professarono, e la ritennero, lo stesso Patriarca S. Francesco; indi conta tutti i di lui compagni; tutti i Santi, e tutt' i Religiofi buoni, o cattivi, che nell' Ordine Serafico fiorirono ne'primi fuoi due fecoli, avanti le difpenfe. Dopoi fu alquanto diminuita di numero, quando accettando le dispense moltissimi di essa, diedero l'essere al Conventualesimo, e si secero Conventuali: si mantenne per altro sempre, anche numerosa, come più volte si è detto, finchè finito il tempo, in cui Dio la volle inviluppata fra il Conventualefimo, e satta più assai numerosa de' Conventuali, su di questi assatto sgravata, e purgata, e tornossene alla libertà de primi due secoli dell'Ordine. Dica un po' il Ragionista, se ha tanto ardimento, che il P. S. Francesco era d'una Religione nata, e cresciuta fra i privilegi; che saceva uso delle dispense circa i fondi fruttiferi; che professava la vita de' Conventuali? Trovi un po'conforme al tenore delle Leggi Minoritiche, e delle dichiarazioni della Regola, e degli obblighi de' Francescani de' primi due secoli, lo stato de' Conventuali! Ciò, come fi vide, non mai potrà fare in eterno, fe non che ponendo in nuova schiera i cavilli da me già dispersi, e abbattuti nel primo, nel terzo, e nel quarto libro; con dire, che le rendite v. g, e le fuccessioni ereditarie. non ripugnano alla purità della Regola, benchè per potersene aver l'uso da' Frati Minori Conventuali ci volesse la dispensa: è con dire altre simili propofizioni fcandalofe, o perversive del vero fenso della Regola di S. Francesco, d'chiarato da i Sommi Pontefici, e confermato dal comunissimo confentimento di tutti i Dottori de' paffati fecoli. Gli resta dunque da consessare, che ne primi due fecoli Francescani non v'erano Conventuali, ma tutti i Frati Minori erano della Regolare Offervanza, cioè, fotto la purità della Regola.

V. Ed eilendo coal, ecco moltrato, che tutti i Conventi, abitati da Fratal Minori ne' primi due (ecol), e oggi abitati da' PP. Minori Conventuali, prima che da i Conventuali, furono abitati da i Frati Minori della Regolare Offerenza; mentre ne' primi due fecoli Francefeani ogni Convento Minoritico fi Editava, noa da' Conventuali, che noa erano anche comparfi alla luce, ma

Tom.II. X x da

da quei della Regolare Offervanza, che componevano tutto l'Ordine, e per non interrotta fuccellione derivavano dal primo Frate Minore indifipenfato, che fu il Patriarea S. Francefco. E già ho moltrate eziandio l'altra parte dell' affunto del mio paragrafo. Veggiamo ora per divertimento, che ne dica il Ragionifita.

#### S. II.

# Si escludono le obbiezsioni del Ragionista contro alle materie dell'antecedente Paragrafo.

I. IL Ragionista nel suo capitolo xx., che ha per titolo - Si dimostra l'an-zianttà de' Conventuali per la loro possessione antichissima de Conventi della prima età Francescana --, si sbraccia a più potere per far credere, che i Frati Minori della Regolare Offervanza non ebbero alcun Convento, nè comparvero al Mondo prima dell'anno 1368., quando F. Paoluccio de' Trinci, come altrove fi è detto, ritiroffi nel Conventino di Brogliano nell' Umbria conalcuni buoni Religiofi, per attender con maggior quiete all'offervanza della. Regola, che in più luoghi per li danni della paffata pette incominciava a trascurarsi; e con questa sua ritirata invitò a far lo stesso molti altri Frati Minori, zelanti del candore Minoritico, i quali dopoi furono detti gli Oscervanti della Famiglia, o la Famiglia sott'i Vicarj, e crebbero in grandifimo numero, diffondendofi da per tutto. Qui or bifogna dutinguere gli Offervanti di questa Famiglia, come di questa Famiglia, dagli altri Frati Minori, che non erano della medefima, perchè non vivevano fotto i Commiffari, o Vicari, specialmente affegnati alla Famiglia: e dee supporsi ciò, che più volte ho confessato, che quella Famiglia, quantunque non mai rompesse l'unità dell'Ordine, e quanto al fuo litituto, e professione incominciasse da S. Francesco; nondimeno quanto alla special economia, e forma di mantenersi nella Regolare Osfervanza incominciata da S. Francesco, ebbe principio verso l'anno 1368., quando fi ritirò in Conventi particolari, e continuarono ad affegnarsi alla medesima i Commiffari, e poi anche i Vicari, che, oltre i Ministri, la governassero. Questa economia, o forma di governo fu novella, e fu indotta per afficurare la Regolare Offervanza da i rilaffamenti; e, inquanto a questa economia, dicesi . che quella Famiglia, benchè fosse l'antica indivisa Religione, fondata da S. Francesco , su novella , ed ebbe principio nell' anno suddetto della ritirata del Trinci. Ha in oltre da supporsi, che siccome la fazione Minoritica, esistente forto i Ministri, nel secolo xv. fattasi per la sua maggior parte Conventuale, fu detta la Comunità Conventuale; perciò quando alcuni Scrittori vogliono fignificare quella fazione, fenz' aver riguardo a i veri tempi, ne' quali era Conventuale, e ne quali non era, la chiamano alle volte i Conventuale. Ohindi è, che alle volte si legge, come appunto anche appresso il Wadingo, che la Famiglia Offervante del Trinci avanti l'anno 1407, ebbe de Conventi da i Conventual : il che non dee fignificar altro, fe non che ella ebbe de' Conventi dalla Comunità dell' Ordine, o da quella fazione, che, quantunque avanti l'an-

#### Lib. IX. Cap. I. J.II.

no siddetto fosse non Conventuale, ma della Regolare Osservanza, dopoi nondimeno abbracciando i privilegi dispensativi, divento Conventuale, e diede l'effere al Conventuales mo.

II. Già già fono sciolti tutti gli argomenti del Ragionista. Conciosiachè nel bel principio del fuo capitolo x1. imprende a dimostrare due cose: ura, che gli Offervanti innanzi all'anno 1368, non tennero Convento alcuno: l'altra, che prima di quest' anno i Conventuali abitarono tutti i Conventi vetusti dell' Ordine. il maggior numero de' quali fin oggi persevera nelle loro mani. Per provare la prima cosa, tutto si sbraccia dalla pagina 272. sino alla pagina 277. in provare, che il Convento di Brogliano nell'Umbria su il primo, che avesse la Famiglia Offervante di F. Paolo Trinci, come si ha dal Wadingo, dalle Croniche, dal P. Aroldo, e da altri; e in far vedere, che la detta Famiglia non ebbealtri Conventi in altre parti, se non che dopo l'anno suddetto 1368. E queste cose niuno gliele nega: essendo cosa certa, che la Famiglia Osservante suddetta, in quanto ebbe principio dopo la fondazione dell' Ordine, cioè, secondo la sua special'economia, per cui, senza franger l'unità dell'Ordine, distinguevafi dagli altri Frati Minori, non ebbe principio prima dell'anno 1368.; e per conseguenza prima di quest' anno non ebbe neppur Conventi, ma tutti gli ebbe dopoi ; mentre avanti quest' anno i Frati Minori , che tutti erano della Regolare Offervanza, non fi erano diffinti in due fazioni di Offervanti, cioè, altri della Comunità, e altri della Famiglia; ma questa distinzione incominciossi dalla ritirata di F. Paolo nell'anno suddetto, e avanti erano tutti della Regolare Offervanza; cioè, fotto la purità della Regola, come gli odierni Offervanti, e come F. Paolo Trinci, fenza che alcuno fosse della fazione, detta la Famiglia, di eui sempre vogliono parlare gli Annali, e gli Storiografi allorchè affegnano il primo Convento degli Offervanti in questa, o in quella Provincia, avuto dopo l'anno 1368. Donde non ne siegue, che prima di tal anno ne'Conventi dell' Ordine non abitaffero Frati di professione Offervanti, ma solo ne siegue, che ne detti Conventi non fosse quella fazione di Osservanti, appellata la Famiglia. E non posso non ammirare l'artifizio del Ragionista, il quale vuol far credere per forza al suo Lettore, che ne tempi antichi non fiavi itato alcuno della Regolare Offervanza fuorche nella Famiglia: eperciò dimanda, dov' erano questi, avanti l'anno 1368., quando la Famiglia ebbe il suo primo Convento? Ma se vuole la risposta, eccola: erano in ogni Convento dell' Ordine, e ogni Frate Minore allora era di professione Osservante, come ho provato più volte. Il fuo argomento è fondato fopra una fallacia fimile a questa: In Roma prima dell'anno 1492, non abitavano Americani: gli Americani fono Uomini; dunque prima di tal anno in Roma non abitavano Uomini . Conciofiachè il fuo argomento ridotto in buona forma è lo stesso che il seguente: Ne' Conventi dell' Ordine prima dell' anno 1368, non abitavano gli Osfervanti della Famiglia del Trinci: questi erano Frati Minori Offervanti; dunque ivi non abitavano alcuni Frati Minori Offervanti. La fallacia si rompe col dire, che siccome avanti l'anno 1492, tutti gli Uomini erano Uomini , ancorche moltiffimi non fossero Americani; così avanti l'anno 1368. tutti i Frati Minori erano della Regolare Offeryanza, ancorchè non foffero della Famiglia del Trinci.

X x 2 III.

antichi Conventi avanti l'anno 1368, fossero tutti abitati da i Conventuali: per lo che nella pagina 277. scrive: ma fe sino all'anno 1368. di que' 1600. Conventi, che l'Ordine numerava, niuno tennero gli Offervanti, convien di necessità affermare, che tutti appartenessero a' foli Conventuali. Voi, o Lettore, già sapete la rispoita a questo entimema; poichè si nega l'antecedente, e la conseguenza, Siegue: Ma che dubitarne? Primieramente i Statuti Papali di Giulio II., fa-(1) In cap.6. vellando degli stessi Conventi, gli denomina tutti de Conventuali. (1) Falso, falso: Regul. P.13. nè tanta falsità potè porsi in quegli Statuti; mentre in tempo di Giulio costava, che molti Conventi de primi due fecoli, tra quali anche il Convento di Porziuncula, che fu il primo di tutti, erano degli Offervanti. Segue ancora: e dice .. Giulio II. , che i Statuti , di S. Buonaventura non furono per altri di-", stefi, se non che per li soli Conventi de Conventuali : fervetur statutum. ,, tempore S. Bonaventura factum quoad antiquos Conventus Fratrum Conventualium (2). .. Che possa io perder un panterino, se il Ragionista mi trova anche nna volta fola nominati i Conventuali negli Statuti di S. Buonaventura. Che in quelli poi di Giulio II., trattandosi de' termini de' Conventi circa le questue, si dica, che in quanto a i Conventi antichi de Frati Conventuali debba offervarsi lo Statuto fatto in tempo di S. Buonaventura, vuol significarsi, non che in tempo di S. Buonaventura vi fossero i Conventuali; ma che in tal tempo si fossero fatti Statuti circa le questue di quei Conventi, che nel secolo xv. si fecero Conventuali, e in tempo di Giulio II. erano appellati Conventi de'Conventuali. Ma il Ragionista non dovea tacere queste parole immediatamente feguenti al testo, che allegò degli Statuti di Giulio, de novo reformatorum, vel reformandorum (a). Così avrebbe fatto conoscere, che Conventuali dicevansi anche gli Offervanti, o Riformati della Comunità, e per confeguenza, che anche molti antichi Conventi della Comunità erano degli Offervanti. Come

di quegli, che vogliono appoggiar l'erefie fulla Scrittura Divina! IV. Aggiugne di più da i medesimi Statuti di Giulio ., che i Conventi, " che tenevano gli altri Offervanti, e Riformati, erano tutti più recenti : alis ... Conventus prædicti de Observantia regulari, vel Resormatione, aut Pamilia... , ex illo tempore supervenerunt ,. E qui v'è della fraude non poca; mentre tronca una virgola, e poi un qui nel foprallegato telto, e gli fa cangiar fenfo; leggendofi ne' predetti Statuti: alii verò Conventus prædicti de Obfervantia Regulari, vel Reformatione, aut Familia, QUI ex illo tempore supervenerunt, & in terminis illorum priorum edificati, seu edificandi funt, suos terminos inter fe ipfos fibi propinquiores , & non inter pradictos antiquos Conventus ha-(1) Cap. 3. beant (1). Dal qual testo intero si vede, che negli Statuti non dicesi, che i

finge, feanza, e tace il Ragionitta, giuocando fu gli equivoci, a fomiglianza

Particul. 13. de terminis

(2) Ibid.

Conven. taum Fratrum, 6 Serer. ap. kirmamen-24 3. Ord. 7-3- fol.8. a terg. col.z.

(2) Circa terminos Conventuum fervetur Statutum generale, tempore S. Bonaventura fiftum quoad antiquos Conventus Fratrum Conventualium, de novo reformatorum, vel reformandorum, qui (Conventus) tunt erant solummedo in Ordine; videlicet, quòd quilibet diforum antiquorum Contentuum babeat fibi viciniores terminos inter fe duntaxat divifos , vel diffinctor; non inter alies Observantia Regularis, five reformationis ejustem, aut Familia, ab illo tempore adificatos, vel confruitos, five confruendos, five fint de fuo Epifcopatu, five non . Statuta Papalia Julii II. cap.3. (non 6.) particul. 23., apud Firmamenta trium Ord. part.3. fol &. a tergo col.z.

Conventi degli altri Offervanti, o de'Riformati, o della Famiglia foffero tutti più recenti di quei del tempo di S. Buonaventura (e non potea dirsi con verità, come accennai) ma folo fi dice, che gli altri Conventi della Regolare Offervanza , o Riforma , o Famiglia , che si ebbero dopo i tempi dello Statuto di San Buonaventura, e si hanno giornalmente edificati, o da edificarsi, dentro i confini degli antichi, aver debbano fra loro stessi i propri confini, senza pregiudizio de Conventi antichi. Nelle quali parole si suppuone chiaramente, che fra i Conventi della Regolare Offervanza, altri ve ne foffero del tempo di S. Buonaventura, e altri meno antichi. Quanta fraude! Che vuol dire? Ma feguitiamolo: " E lo stesso pure testificano le Costituzioni Alessandrine, quando dicono, " che nè i Frati della Famiglia, nè le altre Riforme, le quali a questi unironsi " a tempo di Lion X., avevano anticamente posseduto un folo de' Conventi ", de' primi tempi dell' Ordine: Post Conventus, qui in primordio Religionis , fuerunt, supervenerunt Fratres de Familia, post illos Clareni, & nuper Fra-", tres B. Amadei, & multi alis in diversis mundi partibus ". Quì, toltone. l'inganno, con cui vuol far credere, che in tempo di Lione X, si facesse una unione di alcune recenti Riforme alla Famiglia, e così venisse costituita l'odierna Regolare Offervanza (la quale, come ho mostrato più volte, fu sempre continuata fino a S. Francesco, ch'è il primo degli Offervanti, e non de'difpensati) le altre cose stanno bene; perchè in verità non vi erano anticamente i Frati della Famiglia, in quanto della Famiglia, nè i Clareni, e gli Amadei: onde da questi, e da altri Offervanti, dopo che incominciarono a vivere separatamente, moltiplicatifi i Conventi de Mendicanti, pareva difficile agli Autori delle Costituzioni Alessandrine dell'anno 1500., che tutti i Frati Minori potessero vivere di sola incerta mendicità : per la qual cosa giudicavano spediente l'uso de fondi fruttiferi al Conventualesimo, come ivi si legge (1): (1) Consit. così cercavano di cooneitare le loro dilicatezze i Conventuali. Non così per Alex. apaltro gli Statuti di Giulio II., che anzi il P. Ministro Generale Rinaldo Gra- Chronol. Se-nell' ammirabile Divina Provvidenza; atteso che la sperienza stessa anche a i tempi loro mostrava, che in molte Regioni, Città, e Provincie del Mondo, ne i medefimi distretti, e nelle medefime Città v'erano tre, quattro, cinque, ed anche più Conventi de' Frati Minori , i quali , senza il fisso delle rendite , e delle possessioni, erano, secondo la promessa di Gesù Cristo al P. S. Francesco, dalla pietà del Popolo, e de Cittadini abbastanza sovvenuti (a). Ma che che fia di ciò: altro è il dirfi, che molti Conventi de Frati della Famiglia fieno flati edificati posteriormente agli antichi; e questo è vero: e altro è il dirsi. che gli Offervanti non fieno stati gli antichissimi abitatori di tutti i Conventi dell' Ordine pria del nascimento del Conventualesimo; e questo è falso, e non

(a) Que ( Divina Providentia ) malter modes providendi fervis fuis , & filis babet , prudentis , & induffria nofica limiter in infinitum excedens , prout in nonnullis regionibus , Crvitatibus , & Provinciis Orbis experimur , ubi in eifdem terminis , & in eadem Civitite, tres, quatuor, vel quinque, aut plures Conventus noffre babentur, qui fimul cumexteris Mendicantibus a Populo, & Civibus fufficienter fuflentantur ; prout etiam Beato Franeisco repromissum a Christo fuise legimus; nam ubi de Dei Providentia major, de perfestior erit confidentia, ibi communiter major inventur omnium necessariorum providentia. Statuta Papalia Julii 11. cap-3. partic-13., apud laud. Firmamenta part-3. fol.8. a tergo cola.

(1) 1399÷

si dice neppure nelle larghissime Costituzioni Alessandrine, satte per li Conventuali vetusti. " E nel medesimo sentimento (dice il Ragionista) è pure il " Wadingo (1), il quale ragionando del Catalogo ordinato dal B. Bartolomeo " Pifano de' Conventi, che l' Ordine aveva acquiftati dalla fua fondazione nell' " anno 1208., fino all'anno 1290., dice appartenere a i foli Conventuali: ad " Conventuales omnia bac spellant ". Ah la fraude! Ha troncato un quafi. Nel luogo citato il Wadingo al numero 10. dice, che quasi tutti i sopraddetti Conventi nel tempo suo erano de'Conventuali; ecco le parole: apud quos fermè omnia hac spectant: e il Ragionista toglie il fermè, e fa dirgli assolutamente, che tutti essi fossero allora de Conventuali. E come mai poteva ciò dire in. buona fede quell' Annalista, fe in tempo suo i Conventuali non tenevano alcun Convento nelle Spagne, e in altre antichissime Provincie; e altrove, anche nell'Italia, molti antichi Conventi, posti nel catalogo del Pisano, erano degli Offervanti? E' un gran quasi quel, che appiatto astutamente il Ragionista; poichè fa un gran difalco al numero de fuddetti Conventi, che oggi hanno i Conventuali, se tanti ne toglie loro, quanti non ne hanno. Che poi appresso i Conventuali, al dir del Wadingo, mantengafi l'antica costumanza di appellar col nome di Luoghi le piccole case, e col nome di Conventi, quelle, che sono capaci di un giusto numero di Frati, niente sa pel nostro proposito.

V. Lasciamo, che il Ragionista tiri avanti il discorso, e che contraddicendo alle falfità, fpacciate poc anzi nello stesso foglio, scriva nella pag 278.: ,, io concedo, che ora gli Offervanti tengono molti Conventi della prima età " Francescana, e che questi non sono più tutti nelle mani de' Conventuali ; ,, ma questo a che giova? se poi il loro Gonzaga, e il loro Wadingo, ", quando favellano de' Conventi vetusti, ch' essi tengono, sovente v'ag-" giungono, Conventualibus suberat, a Conventualibus inhabitatus, o al-" tre frasi consimili, le quali dinotano, che l'antico possesso degli stessi " Conventi non fu loro, ma de foli Conventuali? " Così egli; e dopoi per tutto il capitolo nomina molti Conventi antichi degli Offervanti, de' quali ita scritto, che questi gli ebbero da i Conventuali, o che i detti Conventi surono de i Conventuali prima che si avessero dagli Osservanti dopo l'anno 1368. Dice che gli Offervanti non poffono pretendere d'effere stati antichi abitatori de'Conventi vetusti, per ragion che ne'medesimi si veggono i Santi antichi dipinti in abito di Offervanti; perchè questi non ebbero, nè hanno l'abito come i Minori primitivi : e qui porta tutti quei cavilli, che si sono sciolti nel quinto libro, e toccati nel fecondo. Finalmente ricorre alla fuccessione delle persone, fondandosi su questo, che i Conventnali non posseggono gli antichi Conventi (come quello di S. Francesco in Assis, dove riposa il Corpo del S. Patriarca incorrotto, trattabile, e in piedi, e altri fomiglianti) per donativo fatto loro dagli Offervanti, o per via di nnovo acquiito; ma gli poffeggono per via di successione continuata; cioè, in quanto i Religiosi di quest' anno son entrati negli stessi Conventi in luago di quei dell'anno passato, quei dell'anno scorso in luago degli altri, che vi abitavano due anni a dietro; e così sempre andando in là verso S. Francesco: onde o l'abito sia lo stesso, o diverso, o le leggi sieno le stesse, o diverse, sempre gli antichi, e gli odierni abitatori degli stessi Conventi doveranno appartenere ad un medesimo Ordine; perchè in tali cose, al dir del Suarez , per l' unità principalmente fi attende la successione delle persone . Quindi

ri-

ritorna all'imposture, più volte scoperte, e consutate, circa l'abito, e le leggi degli Osservanti della Famiglia: ed ecco la sostanza del suo xt. capitolo,

riftretta così, per non copiarlo tutto fenza bisogno.

VI. Io rilponderò piima alla frafe degli Scrittori; poi a quel, che dice delle pitture de Conventi vettuiti; e fionimente al fondamento, che fa nella fuccedione. Circa il facro Convento d'Alfifi, dove dice, che ripofà il Corpo del P. S. Franceccio in piedi, non divò cola vettuna, non appartenendo all'Opera prefente: in altra occorrenza potrà qualcheduno prevaleri di quanto ne laicio cirtto Monfigno Ottavio Zaradino, già Velcovo di Alfifi, che di propofito ragionò delle cofe di quel folo Convento, per vertià degno di tutta la titina, e venerazione e pel Sepolero del Santo Padre, e per gli ottimi Religiofi, da'

quali è abitato, e ben tenuto.

VII. Gli Scrittori pertanto, i quali, trattando degli-antichi Conventi dati alla Famiglia Offervante, o alla odierna Comunità degli Offervanti dopo l'anno 1368., dicono, che prima erano abitati da' Conventuali; o parlano de Conventi, che fi ebbero dagli Ollervanti prima del principio del fecolo xv., e del nascimento del Conventualesimo; o parlano di quei, che si ebbero nel corso del detto secolo, e poi dopo nato il Conventualesimo. Se parlano de' primi, non possono aver altro senso, se non che i detti Conventi prima erano abitati da quella fazione di Frati, nella quale poi nacque il Conventualesimo, come spiegai nel bel principio di quelto paragraso; perchè non possono ripu-gnare alla verità provata. Se parlano de secondi, possono anche sar senso, che in quei Conventi nel fecolo xv. nascesse il Conventualessmo, e dopo avergli abitati qualche poco, gli Iasciasse, cedendogli all' Osservanza; come in fatti accadde nel Convento di Araceli, e in molti altri, che tornarono ad esser abitati dalla Regolare Offervanza, dopo effere stati abitati per qualche tempo dal Conventualesimo. Con che ita bene, che quei Conventi prima fossero degli Offervanti, dopoj de' Conventuali, e finalmente di nuovo degli Offervanti. E per provar il contrario, poco giovano certe frafi di alcuni Scrittori, che parlano foltanto del passaggio di quei Conventi all'Osservanza, o non del precedente passaggio de' medesimi al Conventualesimo: ci vogliono documenti, con cui fi mostri, che il Conventualesimo anteceda il secolo xv., e che lo abbia fondato S. Francesco, ovvero, che questi fosse il primo Conventuale.

VIII. In quanto alle pitture, che veggonfi ne' vetuth' Conventi, anche in quei degli odierni PP. Conventuali, per mezzo delle quali ci fion rapprefentati gli antichi Santi Frati Minori in abito di Offervanti, come fi ha dalle loro copie, riportate nel Libro intitolato "firme dei terrifer Paradily, fatte pubblicare dagli ftefii PP. Conventuali, dico, che gli Offervanti non fondano le loro ragioni oppra le medefime, ne per cagione di quelle affermano, che-i primi abitatori de' vetufti Conventi furono i Frati della Regolare Offervanz, or enon il Conventuali-fino: ma fi fondano fora altri motivi elpolti di forza, or vorrei fapere, fe forfe fu quelle pitture fi fondino i Conventuali, che vanno velitii tanto diverfamente da quel, che rapprefentano effe, quanto dalla notte

è diverso il giorno.

IX. Finalmente in quanto alla successione de' Conventuali negli antichi Conventi, dimando al Ragionilta, se creda egli, che gli Eretici dell'Inghilterra, dell'Olanda, della Salsonia ec., gli Scismatici, ed Eretici di Levante ec.

fieno

sieno gente colà passata dalle terre incognite a scacciare gli antichi Cattolici. e a prendere il possesso di quelle Chiese, e di quelle case; ovvero creda, che il trovarsi eglino in tali paesi, che per l'addietro erano stati Cattolici, sia provenuto, perchè gli antichi Cattolici di quelle parti, senza mutar paese, o casa, si fecero Eretici, e Scismatici, e così mutarono stato, cessando d'esser Cattolici; e agli Eretici, e Scifmatici dell' anno, in cui accadde questa mutazione, ivi fuccedettero altri, e altri a questi, finchè arrivano a quelli de' tempi nostri. Che sieno essi gente colà passata delle terre incognite, non può crederlo, essendo il Ragionita un uomo savio, e prudente. Dunque dee credere . che sieno i successori di coloro , che in quei medesimi paesi di Cattolici si secero Eretici; e non può uscirne. Or che direbbe agl'Inglesi, per esempio, fe si gloriassero della successione Apostolica, e dicessero, che quantunque Calvinisti, o Cristiani della Religione Anglicana, tuttavia sono i primi Cristiani abitatori dell'Inghilterra, per ragionche succederono essi a quei dell'anno pasfato, e gli altri agli altri fu fu, fino alla primitiva Cristianità di quell' Ifola ? Certo direbbe, che quantunque sieno essi i successori dell'antico popolo Inglese nell'abitare in quel Regno, non sono per altro i successori dell'antica Cristianitàs e che in quanto si differiscono da i Cristiani Cattolici, o dalla Comunione Romana, non hanno nel loro Regno fuccessione più antica di quella del giorno, in cui gli antenati loro cessarono di esser Cattolici, e si fecero Eretici; poichè avanti quel giorno tutta la Cristianità d'Inghilterra era della Comunione Romana, e non della presente Comunione, o società Inglese. Laonde poco importa, che i primi Eretici non venissero d'altri paesi, ma fossero gli stessi antichi Cattolici, cangiatisi in Eretici; mentre, ciò non ostante, gli Eretici sono ivi gente nuova.

X. Non altrimenti dee dirfi de Conventuali. Verò è, che non fono gente . che dalla Cina paffaffe ad abitare ne' Conventi Francescani vetusti , scacciandone l'antica Offervanza, incominciata da S. Francesco: ma sono i successori di quei Frati Minori, che prima erano degli antichi Osservanti, e poi cessarono d'esser tali nel secolo xv., facendosi del vetusto Conventualesimo; e appresso nel secolo xvi. cessarono ezigndio di esser di questo, accettando di eiler proprietari in comune, e altre difpenfe, e così facendofi dell' odierno Conventualesimo. Dunque il Conventualesimo entrò ne predetti Conventi come gli Eretici in Inghilterra; cioè, perchè gli antichi Offervanti abitatori de' medesimi, senza lalciar quei Conventi, si recero di Osfervanti Conventuali . Ma questo che giova, se quegli antichi Osservanti, nel farsi Conventuali, diventarono gente nuova, lasciando la purità della Regola di S. Francesco, e abbracciando le dispense? Non potranno mai esser essi gli antichi abitatori de' Conventi vetusti, o vantarsi con ragione, che quei primi abitatori fossero Conventuali, fe gli Eretici d'Inghilterra non possono vantarsi, che i primi Cristiani di quel Regno sieno stati della loro Società; mentre ciò, che sa contro questi la mancanza della purità della Fede divina, che nel fecolo xv1. violarono i loro antenati, a i quali fuccederono gli odierni Inglefi, altresì fa contro a i Conventuali la mancanza della purità della Regola, nel fecolo xv. mutilata colle accettate dispense, e poi cangiata in un' altra di specie diversa nel xvx. da i loro antenati, de' quali foli effi fono i fuccessori . Ond'è, che non fono fuccessori di quei Frati Minori, che ne'loro antichi Conventi abitarono prima

del fecolo xiv., e potevo anche dire, prima de'tempi del Concilio di Trento. Da chene fegue altreà, che non possono vantare la loro fuccessione da S. Francesco, e da i Francescani primitivi; conforme gli Eretici, che senza cangiar paese cangiarono prosessione di Fede, non possono dire Apostoliche le loro Società, e far giugnere la loro linea sino agli Apostoli, e a Gesù Cristo; ma debbono fermarla a quel giorno, in cui gli antenati loro si fecero Eretici; contentanti di quelli, lasciando i Cristiagi de' secoli anteriori alla Comunione Romana, che persevera nella Fede primiera; come argomentano Sant' Agomino, e San' Ottato contro a i Donattili. Come poi debba intenderi il testo del Suarez, già si diste nel primo tomo: e da quel, che qui si è detto, assi costa, che non può far pe Ragionisti a conto alcuno; siccome non può far per gli Scismatici, quando pretendessero il trarre a se i Fedeli primitivi de' loro paesi, mediante quello stesso testo.

XI. Null'altro pertanto mi resta da dire in difesa dell'assunto del precedente paragrafo, e per soddisfare al capitolo x1. del Ragionista. Posso dunque conchiudere, che i Conventuali non hanno tutti gli antichi Conventi de' due primi fecoli Francescani, avendone molti anche gli Offervanti: anzi ne' Conventi antichi, ove oggi dimorano i Conventuali, prima di essi vi abitarono i Frati Minori della Regolare Offervanza. Si che quando anche la continuata abitazione degli antichi luoghi fosse necessaria per l'anzianità Francescana, già i Conventuali ne farebbero esclusi; perchè avanti il secolo xv. non abitarono in luogo alcuno. lo per altro non veggo una tal necessità: veggo anzi, che la Chiefa d'Iddio è la steffa vetusta Congregazione di Fedeli, che ubbidivano a i Santi Apostoli, quantunque abbia perdute quelle Chiese, nelle quali fu raccolta la prima Cristianità. Così è l'unità delle Religioni: non dipende da i luoghi; altrimenti gli Agostiniani nati nell' Africa, e i Carmelitani nell' Afra, non potrebbono dirsi le antiche loro Religioni; poichè perderono tutti, o quafi tutti i Conventi della prima eta loro: dipende dalla professione, dalla Regola, dall' unità de' mezzi per acquistar la perfezione, e dalla soggezione all'ittesso Capo, successore di quelli, che nella prima età presedevano legittimamente al governo di effa. Ma fe il Ragionista la crede dipendente da i luoghi, ovvero se crede, che dal possesso degli antichi Conventi s'inferisca l'antichità de' Conventuali; mi lasci torre quello, che io gli diedi per grazia, cioè, l'identità del fuo Conventualesimo con quello, che su avanti alla celebrazione del Sacro Concilio di Trento, e poi mi dica: dove furono avanti al fuddetto Concilio i Frati Minori, che in comune poffedeffero come i Monaci; che di fotto potesfero vestirsi da secolari; che non andassero a piè nudi ne sandali, ma eziandio fenza necessità si calzasfero come i secolari che ricevessero da per se stessi i denari; che avessero i Padri Custodi dell' erario; che non facessero voto di altissima povertà; che in somma sossero come gli odierni Padri Minori Conventuali? Quali Conventi abitarono questi Religiosi avanti a i tempi del detto Concilio, se da per tutto allora, come confessa anche il Ragionista, i Frati Minori professavano l'altissima povertà, cioè, una povertà spropriata così in comune, come in particolare; se allora non v'erano le tante dispense contenute nelle Costituzioni fatte sotto Urbano VIII., e dette le Urbane, le quali diedero l'ultima forma all' odierno Conventualesimo? Mi mostri una pittura fola fatta pria del detto Concilio, la quale rappresenti un Conventuale

. Tom. II.

dell

Lib. IX. Cap. I. J. IL

354 dell'odierno Conventualesimo. Che se non può trovar dove fossero eglino, e neppure un folo ritratto di quei tempi espressivo dell'odierno Conventualefimo; confessi nna volta il Ragionista, che i suoi Couventuali non possono vantarfi gli antichi abitatori de' Conventi vetufti, nella guifa, in cui gli Scifmatici non possono vantara gli antichi Fedeli delle Chiese Cattoliche vetuste.

#### CAP. II.

# Del possesso delle antiche Provincie.

I. TL Ragionista nel bel principio del suo capitolo x11., in cui vuol confermare l'anzianità de'fuoi Conventnali per la loro possessione antichissima delle Provincie de primi tempi dell'Ordine, scrive in quelta forma . , Non " ha dubbio, che la possessione già dimostrata antichissima de' Conventi , della prima età Minoritica, ad evidenza inferifca anche quella delle Provin-, cie, le quali altro non fono, se non che un certo numero di Conventi situati " in questo, o in quel lnogo del Mondo ". Questo periodo mi è di gran confolazione ; perchè se dall'aver posseduti anticamente i Conventi s'inferisce ad evidenza la possessione anche delle Provincie; dunque al contrario dall'aver'io provato nell'antecedente capitolo, che i Conventuali non furono gli antichi possessori de Conventi Minoritici, potra inferirsi ad evidenza, che non furono neppur gli antichi possessori delle Provincie. E se neppur oggi hanno Conventi, o tutti i Conventi, che furono delle Provincie antiche dell' Ordine, farà evidente, che oggi nè hanno tutte le dette Provincie, nè di molte, che nehanno, posseggono tutti i Conventi; e perciò non le hanno intere. Non occorrerebbe adunque del possesso delle Provincie dir altro; ma perchè il Ragionista lo stima di molto peso per provarne l'anzianità Conventuale, e perciè stende questo capitolo oltre l'undecimo; quindi è, che ancor io dovrò secondarlo trattandone.

II. Dunque dal bel principio del fuo capitolo il Ragionista numera i ripartimenti de Conventi della Religione in varie Provincie, fatto avanti San. Buonaventura, e poi da questo Santo medesimo. Appresso afferma " che seb-" bene gli Offervanti contano por effi nel catalogo delle loro Provincie Um-" bria, Roma, Marca, Toscana, Bologna, Venezia, Genova, Milano, Na-" poli, Penne, S. Angiolo, Puglia, Calabria, Sicilia, Dalmazia, Romania, " Terrafanta, Boemia, Ungaria, Borgogna, Turonia, Francia, S. Giacomo, " Castiglia, Aragona, Colonia, Scozia, Inghilterra, Argentina, Sassonia, " Aquitania, Provenza, e Dacia. Queste però, alla riferba de nomi, in tutto " altro fono diverfissime da quelle del Dottor Serafico ,...

III. E questo per verità è un mistero da non intendersi così presto. Con-(1)? 28.292. ciosachè nel medesimo capitolo (1) il Ragionista scrive " Io so molto bene , ", che i Conventuali non sono più possessori attuali di tutte le Provincie anti-" che, ricordandomi quel, che scrive il Wadingo allegato: circa questa serie n di Provincie debbo ammonire, che la medesima, in quanto allo spartimento » delle Custodie, si trova appresso i Conventuali, specialmente ne' Paesi d'Italia, n di Polonia, e di Germania, essendo passati gli altri Monasteri della Spagna, della

" della Francia, e delle altre nazioni, in poère degli Osservanti. E mi è noto pure per altra strada, che i Conventuali non pòt tengono Aquitania, Francia, e Turogna, nè S. Galcomo, Aragona, e Cassiglia, nè Dacia, e Sassonia, nè quella di Terra-Santa. Ma pure aggiungo, che il loro possessi per gli Osservanti vantano di queste, non può fargli partecipi dell' anziantia, Francescana; per ragionchè il possessi loro è recente; e prima i soli Coa-

.. ventuali le possedevano tutte ,..

IV. A quel che diffe il Ragionista circa le Provincie del Catalogo di San Buonaventura, le quali oggi fono tutte de foli Offervanti, aggiugner debbo un po' di postilla. Dico dunque, che in tempo di S. Buonaventura l' Ordine. avea 33. Provincie, e 4 Vicarie; e in tempo del P. Bartolomeo Pisano, cioè, nel 1309, avez 34. Provincie, e 7. Vicarie. Certo poi è, che molte di quelle mancano del tutto a i PP. Conventuali, e sono interamente possedute dagli Offervanti. Queste son le infrascritte; cioè, la Provincia di Francia, ch' eradi 57. Conventi: quella di S. Jacopo di 42.: quella d' Aragona di 27.: quella d'Aquitania di 60.: quella di Turogna, o di Tours di 33. Conventi: quella di Castiglia di 42.: quella d'Inghilterra di 60.: quella d'Ibernia di 31.: quelladi Saffonia di 84 : quella d' Ungharia di 48 : quella di Terra-Santa di 0 : 12 Vicaria di Bosna di 37.: la Vicaria d'Oriente di 14.: la Vicaria di Corsica di 0. In tutti i Conventi delle prefate Provincie, e Vicarie, i quali per anche retlano alla Religione Serafica, abitano i Frati Minori Offervanti; ed i Conventuali non hanno in effe Convento alcuno, eccettuata la fola Provincia d'Ungaria, nella quale contano 4. Conventi, ovvero Ofpizi, e la Vicaria d' Oriente, dove ne contano due. Di tutte le sopraddette Provincie, e Vicarie, toltane l'Ungaria, e l'Oriente, eziandio il P. Franchini Minor Gonventuale nel fuo libro, intitolato Status Religionis Franciscana Minorum Conventualium, stampato nell'anno 1682,, alla pagina 12, confessa, che mancano del rutto a i Conventuali. A questo si aggiungano la Provincia di Dacia, e quella di Romania, colla Vicaria di Aquilone, e quella di Tartaria, tutre contenute, come le antecedenti, nell'antico catalogo del P. Pijano, le quali due Provincie, e due Vicarie oggi mancano a tutti i Frati Minori, essendosi estinte: e già veggiamo, che agli odierni PP. Conventuali mancano del tutto almeno 16. delle antiche Provincie, o Vicarie, nominate dal P. Pifano l'anno 1200, : fra lequali quelle, che sono di paesi Cattolici, come nelle Spagne ec., tolti i Conventi, che forse son caduti, sono interamente in potere degli odierni Offervanti: quelle poi degli altri paesi sono parimente in poter degli Offervanti. almeno fecondo i Conventi, che nelle medefime per anche rimangono, e ve ne hanno eziandio fabbricati altri in supplimento di quegli, che hanno ivi perduti, di modo che vi abitano in qualche numero, tenendo il possesso delle medefime. Dunque 13. in circa delle antiche Provincie, e Vicarie fono totalmente de' Minori Offervanti, fenza che in effe i Conventuali abbiano reppure un mezzo Convento. Vero è, Che i Conventuali ne' di nostri vantano di avere 35.0 36. Provincie, buona parte delle quali fieno delle antiche, e le altre novelle, come pnò vedersi nel catalogo di esse fatto dal citato P. Franchini: ma dal detto numero bilogna diffalcarne almeno 10.; perchè cinque di effe folamente fon Provincie titolari, cioè, fono fenza Conventi, e però nel catalogo del Franchini i loro Conventi si pongono in zero: queste sono la Prowincia d'Inghillettra, d'Ibenia, di Saffonia, di Danimarca, e di Terra-Santa. Altre cinque di effe hanno 1, o 4 foli Conventi per ciafcheduna, e perciò non posson appellassi Provincie: queste sono la Provincia di Liega, di 1. Conventi, quella di Romania di 3. Conventi, d'Oriente di 1. Conventi, Transsivania di un solo Convento, e Ungaria di 4. Conventi, gli altri essendo devengial non hanno tutti gli antichi Conventi delle Provincie, di cui vantansi possina non hanno tutti gli antichi Conventi delle Provincie, di cui vantansi possino con come anche dirò: e per fare alla meglio il numero di 35, o 36. Provincie, come si autiche da essendo di divisi in duere e determoni di dare il nome di Provincia anche a foli 9. Conventi, quanta è appunto quella di Sardegna. Quì non fi combatte del maggior numero, contando gli odierni sinnori Offervanti 152. Provincie, e 4. Custodie, e di più 7. Provincie Oltramontane del Terz' Ordine Calustrale; ma fi combatte dell'antichità, e del possissi di combatte dell'antichità, e del possissi dell'antichità e del possissi dell'antichità e del possissi dell'antichità

antiche Provincie dell' Ordine

V. Ciò supposto, facciamoci un pò indietro a contemplare il mistero del Ragionista. Questi sopra nel suo testo allegato nel num. 3. non ebbe difficoltà in confessare col P. Vvadingo, che degli Osfervanti oggi sono molte antiche Provincie ivi nominate, e poste anche nel catalogo di San Buonaventura. Fra queste Provincie vi sono tutte quelle della Spagua, e altre, le quali intere, e intatte fono degli Offervanti, non avendo in effe i Conventuali neppure un Convento. E nell'altro fuo testo, trascritto da me al num. 2., scrive, chesebbene gli Offervanti contano pur essi nel Catalogo delle loro Provincie..... Terrafanta . . . . Turonia, Francia, San Giacomo, Caftiglia . Aragona . Aquitania, ec.; Queste però, a riferba de nomi, in tutto l'altro sono diversissime. da quelle del Dottor Serafico. Come mai può intendersi questa cosa? Quelle v' erano pure anche in tempo del Dottor Serafico, e giusta il Ragionista si leggono nel di lui Catalogo ? Questo è verissimo. Gli antichi Conventi delle medefine compongono pure tuttavia quelle odierne Provincie degli Offervanti . in guifa che quegli antichi fassi non sieno divenuti formaggio, ne torta? Questo non può negarfi. Le cose in somma sono ivi in tale stato, che se ne' Conventi delle suddette Provincie in vece degli Offervanti abitassero i Conventuali . quelle farebbero le steffe, e steffissime antiche Provincie del Dottore Serafico. O perchè dunque scriversi, che, a riferba de' nomi, in tutto l'altro sono esse diversissime da quelle del Dottor Serafico i O questo è un mistero inesplicabile, o un prodigio degli Offervanti, che, abitando ne Conventi di quelle Provincie, fecero cangiar le antiche pietre in formaggio, e perder effe tutt' altro, fuor che il nome di pierre.

VI. Ma pure ascoltiamo da esso un po di rassone, per cui non seno este le autiche Provincie. Ne chiama in testimonio il Vvadiago, il quale all'anno tado scrive, qualmente prima che fossero scord cent'anni dopo fatto il catalogo delle Provincie da Pissano, mana com grande applans la Regolara Ossero, a si parte pre tutta la terra, issimite più Provincie di quelle scot fino a quel tempe choi la Resigione. Nuon dianque il Vvadiago (segue il Ragonista nella paga. 837), quel, che lo dissendo; cioè, che la sua Religione ma una casa più grande della prima fabbricata a tempo di San Francesco, ma anona la prima: che tenga più Provincie delle antiche, ma non l'anti-

che,

", che, phribus infiliatis Provinciis, quam ce ufquu babuaris Sodalitium..." Nel medefimo fentimento è pure il loro Aroldo , che pur tellifica, che., gli Ollervanti non fono poffeffori delle Provincie dell' Ordine primitivo, , ma di altre più recenti. Ne diffentifice Pietro Riedolfo "Apprelfo fi flazacia iprovare, che le Provincie degli Offervanti fono tutte pofictiori all' anno 1399., quando il Priano fece il catalogo, e affegna i primi Conventi di quella, e di quella attra, e l'erezione delle Provincie degli Offervanti della Famiglia: cole tutte potteriori all' anno fuddetto: in forma fa di nuovo lo fetto argomento, che nell'antecedente capitolo facea, per pro-

vare, che gli Offervanti non hanno alcuni Conventi vetufti. VII. Siccome per altro quell'argomento nell'antecedente capitolo fu fciolto, e mostrato vano circa i Conventi vetusti, così resta qui sciolto, e. vano circa le Provincie; imperciocchè ie l' odierna Regolare Offervanza oggi, come fi diffe poc' anzi, ha 152. Provincie, e 4. Custodie, e tutto l'Ordine l'anno 1399 in tempo del P Pisano avea solamente 34. Provincie, e 7. Vicarie; per necessità l'Osservanza dal 1300, in poi ha d'aver acquistate. moltissime nuove Provincie, e fondati moltissimi nuovi Conventi. Ma per queto forfe ne fegue, che non abbiano alcune Provincie antiche? Certo che no: e il volerlo affermare, è un chiuder volontariamente gli occhi in faccia all' evidenza, come dimostrai di fopra ; avendo gli Osservanti molte Provincie, e tutti i Conventi antichissimi delle medesime, senza che in esse i Conventuali ne abbiano neppure un folo . Il Vvadingo poi parla specialmente della... Famiglia Offervante, la quale, nel fenfo già più volte spiegato, ebbe principio nel suo segregars, e nell'uso de privilegi per la elezione de Vicari, e fondò anche moltiflime nuove Provincie dopo l'anno 1399. Dunque l' Annalifta fa il paragone fra questa Famiglia, e l'altra Minoritica fazione dello stess Ordine , la quale diceasi la Comunità ; e di quella dice , che divenne una casa. più grande dell' altra, e che istitui molte nuove Provincie più delle antiche dell' Ordine; mentre per verità la Famiglia in tempo di Lione X., quando restò estinta coll' essere unita soggettivamente, plla fazione Oslervante della Comunità dell'Ordine, foggetta immediatamente a i Ministri, contava più di 45. Provincie, e 4. Cultodie con quella di TerraSanta. Laonde avea ella. fola più Provincie, che non ne avea in rempo di S. Buonaventura, e del Pad. Pifano l' Ordine intero; mentre allora tutto l' Ordine, come fopra fi diffe. non avea, se non che 33. Provincie, e 4 Vicarie in tempo del primo, e 34. Provincie, con 7. Vicarie in tempo del fecondo. Il voler poi da queste verità dedurre, che la Comunità degli odierni Minori Offervanti, composta non folamente delle Provincie, che furono della Famiglia, ma di molte altre ancora, che fempre furono della Comunità dell' Ordine, non abbia alcune antiche Provincie di quelle, che nominarono S. Buonaventura, e il Pifano, è un voler fare a calci col vero, e un trarre confeguenze contrarie all'evidenza, e alla dottrina del Ragionista medesimo, apportata di sopra nel num. 3.

VIII. Lo ftello è il fenso dell' Aroldo, e del P. Pietro Ridolsi, i quali non dicono, che le revincie degli Odierni PP. Alionot Oliervani feno tutte recenti, e diverfe da quelle de cataloghi del P. Pisno, e di S. Baoaventura; ma folamente formano vari cataloghi delle Provincie; con che fia bece, che ma catalogo possiano estere anche di quelle Provincie, che fianno nell'al-

tro: in quella guifa, in cui l' Aroldo descrivendo di effe t cataloghi, uno che contiene le Provincie del catalogo di S. Buonaventura, l'altro melle del catalogo del Pisano, e il terzo quelle, che aveano gli Offervanti della Famiglia l'anno 1516., nel fecondo catalogo non esclude, ma include tutte le Provincie di S. Buonaventura; e così nel terzo pollono effervi state poste molte Provincie del catalogo del Pisano, e di S. Buonaventura; come appunto fono quelle di Spagna, le quali nell'anno 1516, già erano della Famiglia, pet tacere di altre, nelle quali se la Famiglia non avea tutti, o quasi tutti i Conventi, come nella Spagna, ne avea almeno in quell' anno una buona parte. Aggiungafi a queito, che gli odierni PP. Minori Offervanti ficcome non fono la sola suddetra Famiglia, così non hanno le sole Provincie della medesima. Famiglia, ma molte altre anche delle antichiffime, come costa chiaramente. e come fi è veduto.

IX. In quanto poi all'assegnarsi dopo l'anno 1399, il tempo, in cui molte Provincie di quelle, che oggi hanno gli Offervanti, furono erette in Provincie, o in cui nelle medetune ebbero gli Offervanti il primo Convento; quindi foltanto ha da inferirfi, che gli Offervanti hanno molte Provincie, e molti Conventi posteriori all'anno suddetto, e non già, che non abbiano ancora molte Provincie, e molti Conventi anteriori al medefimo anno, della. prima età Francescana. Riflettasi ancora a quel, che nell'antecedente capitolo fu detto, circa le fentenze degli Scrittori, i quali dicono, che il prime Convento degli Offervanti fu Brogliano nell' Umbria, e altri altrove, e che questo, o quello degli antichi Conventi degli Offervanti furono abitati da i Conventuali, e poi da questi passarono agli Osservanti: mentre la medefima risposta, data circa i Conventi, serve anche circa le Provincie, quando il Ragionita riobbietta le medesime frasi degli Scrittori circa le Provincie. E tanto basti per queste, e somiglianti enunciazioni del Vvadingo, del Gonzaga , dell' Aroldo , e di altri Scrittori , che non avendo di mira la presente controversia, non niarono termini molto propri; anzi, benchè fosfero dell' Offervanza, tuttavia più volte all'Offervanza pregiudicarono colle incaute. loro frasi : le quali poi da i Conventuali , e dal Ragionista si adunarono , come se sossero decisioni Apostoliche, o sentenze di Scrittori antichissimi, e contemporanei; quando in verità non fono che incauti fcorsi di penna molto recente ad altro indirizzata, che a decidere la presente quistione.

X. Ma poiche gli Offervanti Hanno interamente molte antiche Provincie, come si è veduto, e non può negarfi da chi ha seco l'uso de sensi, e. della ragione; ne hanno forse molte interamente anche gli odierni Conventuali? Quanto a me io non faprei afferire, che ne aveffero nè poche, nè molte nella loro integrità , cioè , fenza che di esse qualche Convento antico sià degli Offervanti . Conciofiachè in primo luogo, non fo trovare una Provincia, in cui abbiano Conventi i Conventuali, e non gli Offervanti. In fecondo luogo, non fo determinare, che in alcuna Provincia tutti i Conventi vetulti fieno de' Conventali, e niuno degli Offervanti. Volle determinarlo tal volta il Ragionista nella pag. 289., e nelle seguenti; e perciò prese in esempio la Provincia di S. Angiolo, come quella, in cui più che in molte altre fondò nuovi Conventi la Famiglia Offervante, e perciò la cui gli Offervanti hanno meno Conventi antichi. Sforzoffi di far vedere, che i Conventi antichi di tal Provincia fono de' Conventuali, e quelli degli Offervanti fono tutti recenti; ma nondimeno dovette confessare, che in quella Provincia gli Osservanti hanno il Convento d'Ischitella, in cui dicesi appresso il Gonzaga, che abitò lo stelfo Padre S. Francesco (1). Il Ragionista dice, che fu abbandonato da Con- (1) Propino. ventuali ; ma questo poco importa , come si disse nell'antecedente capitolo. S. Angeli Taccio di altri Conventi dell'istessa Provincia, non volendomi soggettare alla Conven. 13nojofissima fatica di riscontrarne l'origine ; perchè questo non è punto d'importanza. Se poi fi volesse, che questa Provincia servir dovesse di regola generale da giudicare fimilmente di tutte le altre; potrei ancor io addurre per norma qualche altra delle veruste Provincie della Spagna, o della Francia, in cui non abbiano alcun Convento i Conventuali, e così tentar di far credere a chi è di corto intelletto, che come ivi, così altrove i Conventuali non hanno alcun Convento vetufto. In tal caso non mi si risponderebbe, ehe una non è giusta norma di tutte ; ma per giudicarsi di tutte, considerar si debbono tutte in se medesime? Orsi, consideriamole dunque, per vedere, se i Conventuali ne hanno alcune intere.

XI. Hanno i PP. Conventuali la Provincia dell' Umbria, detta di San Francesco per cagion della Patria, ove anche su deposto il Corpo del S. Pa-

dre . Quetta in tempo del P. Pifano era di 80. Conventi, e i Conventuali nelanno 1682, ve ne avevano 42, folamente (2), Questa Provincia dunque non fi (2) Franha intera da i Conventuali, ma molti degli antichi Conventi di essa sono de- chini flatur gli Offervanti, E per verità fono degli Offervanti la Porziuncula, oggi col Relig. Frannome di S. Maria degli Angioli, ch' è il primo Convento di unto l'Ordine, sifem. Giil Farneto, le Carceri, S. Damiano, ed altri antichissimi di quella Provincia, cui debbo moltiffimo. Nella Provincia Romana parimente, che fu fempremolto cara al mio Marczie, a i Padri Conventuali mancano molti antichi Conventi del catalogo del Padre Pifano, fra i quali fono quelli, che furon fempre i primi della Provincia, e della Santa Città, e questi oggi sono degli Offervanti: tali appunto fono in Rome S. Francesco in Trastevere, e Araceli (poiche il Convento de' SS, Apostoli è posteriore all'anno 1399.): fuor di Roma tali fono i Conventi di Fontecolombo, e di Grecio, dove abito San Francesco, di Poggiobustone, Campagnano, di Tivoli, di Subiaco, di Civitella, di Valmontone ec., come costa dal catalogo del Pssano, e dall' offervazione dello stato presente. La Toscana una volta in tempo del-Pifano avea 48. Conventi, e nell' anno 1682, i Conventuali ne aveano 39. e non più (3); dunque molti Conventi antichi di questa Provincia sono degli (3) Fran-Offervanti: e per verità degli Offervanti sono quello del Sacro Monte dell' chini cit. Alverna, di Cerbajuolo, abitato dal Padre S. Francesco, e dal Glorioso S. Antonio di Padova (4), quello di Lucca, quel di Magello, ed altri degli anti- (4) Vide chi di detta Provincia: e perciò neppur questa è tutta de' Conventuali. Han- Guazaga

S. Francesco vivente, quel di Morovalle, dove il Vvadingo, e il Gonzaga, dicono effere stato seposto Fra Masseo Compagno di S. Francesco, quel di S. Francesco di Massa fabbricato mentre vivea il Serafico Patriarca, e arricchito d' d' Indulgenza da Innocenzo IV., e da Alessandro IV., quel di S. Giovanni del Sasso di Montefalcone incominciatosi a tempo di S. Francesco, quello

no nella Marca gli Offervanti il Convento d' Ancona, detto S. Francesco ad Prop. Tuscia alto, fondato l'anno 1219., quel di Sirolo, che il Gonzaga dice ricevuto da Conv.44-

di S. Francesco di Colfano parimente, giusta il Gonzaga, de' tempi di S. Francesco . quel di S. Francesco di Camerino , che dal Vvadingo si dice fabbricato avanti l' anno 1245., quel di S. Maria di Fabbriano, avutofi fotto Bonifacio IX., quello di Forano fondato da S. Francesco, quel di S. Maria de Scoraneto di Monte Baroccio, e quel di S. Francesco di Montesiorentino, similmente de tempi del Santo Padre, giusta il Gonzaga, ove tratta di quella. Provincia, e giusta il Vvadingo in vari luoghi de suoi Annali : hanno ivi gli Offervanti anche altri antichillimi Conventi, de' quali taccio per brevità. Ne hanno eziandio nelle altre Provincie d' Italia; poichè, per esempio, in quella di Bologna tengono il Convento vicino a Verrucchio , dove abitò il Patriarca. Serafico, quel di S. Paolo del Monte, fatto a tempo di S. Francesco, e indi trasferito per autorità di Alessandro V. e rifatto: quel di S. Francesco di Bobbio, abitato anche dal Santo. In quella di Genova hanno S. Francesco di Sarzana , accettato dal S. Patriarca , S. Francesco di Chiavari , e dificato sotto Innocenzo IV. In quella di Terra di Lavoro hanno S. Maria Nova, fatto la feconda volta l'anno 1268., S. Francesco di Gaeta dell'anno 1240., S. Agata preffo Gaeta dell' anno 1327., S. Francesco di Carnivola del tempo di S. Francesco, di cui si conserva ivi la Cella, e altri. In quella di Calabria la Nunziata appresso Noceto del 1300., S. Francesco appresso S. Marco del 1320., S. Francesco di Cosenza non molto posteriore a i principi dell' Ordine . Nella Provincia di Venezia, detta di S. Antonio, hanno il Convento di Campo S. Piero, fabbricato, e abitato dal medefimo Santo Taumaturgo, quello di S. Piero in Viminario, e quello del Deferto, fatti dal Padre S. Francesco; oltre alcuni altri antichi . come può vedersi nel Gonzaga . Così è in altre Provincie . nelle quali gli Offervanti hanno alcuni degli antichi Conventi delle medefime, ed in alcune Provincie gli hanno tutti, come si è detto. Può vederlo chi ha pazienza d'investigare gli antichi Conventi delle Provincie d'Italia, di Germania, e di altre parti; e forse conoscerà, che le pietre de' medesimi fanno più bella musica per gli altri Osservanti, che per li Conventuali, quantunque gli Offervanti non ne facciano le medaglie ne Frontespizi delle loro Apologie. Ma lunga fatica farebbe lo fcorrer tutte quelle Provincie con particolare difamina; e perciò retto in dubbio, se i Conventuali abbiano talmente alcu-. na delle vetuste Provincie, che l'abbiano intera, di modo che tutti i Conventi vetulti di esia fieno de' Conventuali, e niuno sia degli Osservanti. Quando ne abbiano, queste han da essere molto poche; e chi sa se neppur potranno giugnere al numero di quelle, che si hanno intere dagli Osservanti. Onde quando anche ful possesso delle antiche Provincie dell' Ordine potesse fondarfi qualche forte argomento per l'anzianità Francescana (il che non può fondarsi, come non può sondarsi un tal argomento dagli Eretici, e Scismatici, contro all' anzianità de' Cattolici, ful possesso delle antiche Chiese, e Provin-, cie ) tuttavia il Ragionista non avrebbe un Mercato tanto largo , quanto ei dice, per potervi spacciare le sue carote. E lascerò questa decisione ad altre. penne, che fieno meno occupate, e più robulte della mia.

XII. Che poi nello fpartimento, e nella fituazione de Conventi delle. Provincie, o in fimili cofe oggi dagli Offervanti fiafi variato in alcuni luoghi I ordine antico, nulla importa, potendo vari tempi tichiedere altr'ordine, e altra difpofizione di cofe. Anche i Conventuali hanno altrimenti ordinate le

loro Provincie; aveudone di una fatte due, come disfi di sopra. Anche la vetusta Comunità dell'Ordine accetto novelle disposizioni circa la sua economia, come su quella di mutare il Generale ogni sei anni, quando sino a tempi di Giulio II. seguitava lo stesso Generale sino alla motte, o alla sua.

promozione a dignità maggiori nella Chiefa, e altre notiffime.

XIII. Finalmente il Ragionista non potendo negare, che molte Provinvincie antiche, con moltifimi antichi Conventi fieno degli Offervanti . leggendofi, che paffarono in poter degli Offervanti, fenza ricordarfi, che anche nella Comunità dell' Ordine fu sempre continuata l'Osservanza da i tempi di S. Francesco ( che fu il primo tra gli Osservanti, e tra i Conventuali non fu nè ptimo, nè mezzano, nè ultimo) fino al tempo di Lione X., e perciò ebbe ella lempre i fuoi Conventi distinti da quelli del nato Conventualesimo: dopo aver poi notato, che molti Conventi passarono all'Osfervanza (meglio avrebbe detto tornarono all' Offervanza 300. anni dopo fondato l' Ordine , cioè, dopo l'anno 1508, quando i Conventuali vetusti, accettando la riforma, tornavano in grandiffimo numero all' Offervanza ) cerca dove foffero gli Offervanti prima di questo passaggio, o più tosto ritorno. Se l' avesse cercato all' Autore delle Firmamenta, gli avrebbe detto, ch' erano quasi per tutto il mondo, così ne Conventi della Comunità come in quelli della Famiglia, come può vedersi nel secondo capitolo dell'antecedente libro. Anzi avanti il Secolo XV. per tutto il mondo Francescano altri non vedevansi, che i Frati della Regolare Offervanza; perchè non per anche era nato il Conventualesimo.

XIV. A tempo quì entra il Ragionita nella fine del fio capitolo XII. pag 293, e feguenti; è vuol girtare à terra un gran fondamento della Regolare Olfervanca, diocndo: "Una cofa potrebbe fingerifi foliamente , e già la fingnon certi Offervanti moderni (cita la lettera 6. del buon Amico y a Filalete Adiaforo numero 11.) che quette Provincie, avanti che fi tenefaciero da i Conventuali, abitavanti dagli Offervanti. Ma io rifpondo, che l'a stuala polificilore giultamente afferile ci aver fempre poffeduto, finchè non fi provi il contratio. Onde fe guardando in la verfo S. Francefco, non ve-defin in alcun tempo poliferiore al Patriarea il principio del detto poffeffo, debbo neceffariamente ditol principiato col medefimo Patriarca; mafimamente che non patafid el poffeffo d'un Convento, o due, ma di 31, valle Provincie, nelle quali dimoravano almeno venticinquemila Religio, i, iqua-pi fi fe folfero fatti Offervanti, con qual braccio avrebbon potuto i Conven-

», tuali cacciargli da tutti i loro Conventi? "

XV. Non tante braccia , nè tanti piedi. Già fi è veduto non effer finzione, ma verità , che gli antichi Conventi, avanti cine fosfero abitati da i Conventuali e rato tutti de' foli Offervanti di professore. Questi poi, nato di Conventualessimo, non gli prederono tutti, ma quegli foli, ne' quali entrò il Conventualessone, se infinuo ne' medessimi senza cacciar da essi gni antichi Offervanti, col fasti Conventuale, e dat l'estre al Conventualessone gli selli fistati, che per l'addictro erano stati sempre della Regolare Ossevanza: in soma entro ne' predetti Conventualessimo mi escolo XVI, e noa prima : appunto come l'eresia di Calvino, e di Lutero entrò in moite Provincie dell' Estopa nel Secolo XVI, e noa prima; appunto come l'eresia di Calvino, e di Lutero entrò in moite Provincie dell' Estopa nel Secolo XVI, e noa prima; alonde non dificaciò gli

antichi abitatori, ma folamente gli occupò, e gli fece de' fuoi, togliendoli all'antica Comunione Cattolica Romana. Onde non vi bifogna il Cannocchia del Galilei per trovate il punto, in cui cominciarono i Conventuali a pofedere gli antichi Convent, guardando in fu verfo S, Francesco: questo punto è molto vicino, come quello, ch' è fisto fotto a i due primi Secoli Francescani. Ma feguiti pure il Ragionita, e dica.

" XVI. E ne' nostri Scrittori, i quali minutamente narrano gli Autori, , i tempi, i motivi, gli ajuti, i clamori, e tutte le altre circostanze del " passaggio delle dette poche Provincie da Conventuali negli Offervanti, co-" me mai comparirebbe un filenzio così profondo di tutte le Provincie Of-, servanti trasferite ne' Conventuali, se veramente una tale traslazione fosse " accaduta? Ma pure certi Offervanti moderni ( cita la stessa lettera sesta... ,, del buon Amico ) ingegnansi di spiegare, come sia accaduta una tale tras-, lazione, dicendo, che avanti l'anno 1430, tutte le dette Provincie erano , Offervanti, perchè suppongono sino a quell' anno non essere state introdot-" te le dispense nell' Ordine ; e che avendo l' Ordine poi in quell' anno me-", defimo da Martino V. ottenute le stesse dispense, tutti quegli Osservanti " possessori delle stesse Provincie diventarono Conventuali, e che in tal guisa " queste passarono dagli Osservanti ne' Conventuali ". Tolga la parola. tutti, perchè le dispense surono offerite a chi le voleva, e non le accettarono tutti, ma folamente alcuni de Frati Minori; e così una fola parte di essi diventò Conventuale, e l'altra parte seguitò a essere della Regolare Osfervanza incominciatasi da S. Francesco. Intesa così la risposta, è appunto quella degli Offervanti. La impugni pure allegramente, e dica ": Così i fud-, detti moderni; non confiderando in primo luogo, che nelle controversie-, storiche, senza l'autorità degli Scrittori, per i quali solamente può a noi pervenire la notizia delle cose passate, le nostre speculazioni, per quanto .. belle, non fanno fede: nè riflettendo effer lontanifimo dal vero, come al-" trove si è provato, che i privilegi mitiganti la povertà Minoritica non tra-, passino Martino V. ,,

XVII. Poter del mondo i Dunque senza l'autorità degli Scrittori dagli Offervanti si dà la soprariferita risposta, eh ? Bisogna, che non siano documenti di vari Scrittori quei, che apportai nel primo libro, per provare, che la mal' erba delle Religioni, ovvero la vetusta Claustralità, e Conventualità, cui contrapponfi la Regolare Offervanza, non apparve negli Ordini Religiofi, se non che dopo la peste dell'anno 1348., ed ebbe origine appunto da i danni di quella peste, e dal lungo Scisina susseguente. Non faranno sentenze di Scrittori, e di Storici quelle, che ci rapprelentano i primi Conventuali tanto rilassati, e decaduti dall'osservanza delle loro Regole, che Frate Conventuale appresso il volgo fignificasse Frate rilassato; e quando poi colle dispense passò ad eller lecita in qualche parte la rilaffatezza del Conventualefimo, (il che tra i Frati Minori non fu prima dell'anno 1430.) allora il Conventualesimo, per anche bambino, formò stato religioso; e Conventuale non fignificava sol tanto i cattivi, ma eziandio i dispensati. Di questi documenti ne allegai ben molti mel primo libro; e più poteva io allegarne, se la modestia non me ne avelse fatti celare alcuni da non pubblicarsi, e da non trascriversi. Credo altresì, che gli Offervanti nell' afferire, che prima dell' anno 1430. la Comunità tuttutta dell' Ordine Minoritico fosse della Regolare Osservanza, cioè, soggetta alla purità della Regola senza i privilegi dispensativi circa l'uso delle rendite. e delle successioni ereditarie, non facciano essi da secchi speculatori, ma rappresentino il vero senso di tutti i documenti vetusti; mentte, come può vederfi nel mio terzo, e quarto libro, per l'afferzione degli Offervanti stanno i 4. Maeitri vetusti spositori della Regola, Ugone di Dina, Giovanni Pecano, Gregorio IX., S. Buonaventura, Niccolò III., Clemente V., col Sagro General Concilio di Vienna, il B. Bartolomeo da Pila, Alvaro Pelagio, e turti gli antichi spositori della Santa Regola Francescana, insieme co i Ministri Generali Minio, e Gonsalvo, e molti altri, che ci rappresentano tutti i Frati Minori precedenti all' anno 1430. colle medefime obbligazioni, alle... quali dalla Regola fono foggetti gli odierni Minori Offervanti; e per confeguenza ce gli rapprefentano fenza le dispense, o i privilegi, fra i quali, eziandio giusta la confessione del Ragionista, nacque, e crebbe il Conventualesimo: il che è lo stesso, che farcegli vedere tutti della Regolare Osservanza, o Frati Minori Offervanti, e non già Conventuali. Particolarmente nel quarto libro, per provar, che la dispensa circa le Successioni ereditarie data a i Frati Minori non è più antica del Pontificato di Sifto IV., oltre gli accennati documenti, portai pure le sentenze uniformi de' megliori Legisti, e Canoniti, che fiorirono prima del Secolo XVI.? Di più ho anche allegagata nel terzo libro l' Apottolica prima approvazione, o permissione del Conventualesimo de' Frati Minori, fatta da Martino V., per mezzo della sua Bolla Ad statum Ordinis, in cui comparve alla luce la prima dispensa dall'obbligo della purità della Regola, che generalmente offenta veniffe a quei Frati Minori, che ritirarsi volessero dalla Regolare Osservanza? Or se il proceder così non fia un feguire i buoni documenti di Storia , il dica chi vuole ,

XVIII. Ma già ho inteso il Ragionista. Egli rampogna gli Osservanti . perchè non hanno questi dalla loro il P. Pietro Ridolfi da Toffignano, e il P. de Sapienti, Minori Conventuali, assieme col Gonzaga, Boverio, Rodrignez, Moriggia, Miranda, Tamburino, e altri Scrittori di jerlaltro, che o copiarono dal Toffignano, e dal Sapienti, o scrissero senza considerazione, o ebbero chi alteraffe i loro Scritti; e fenza fondarfi fu verun antico documento, e talvolta fenza neppur fapere quel, che scrivevano, disfero, che i Conventuali sono i primi, fono gli anziani, fono i primogeniti. Ne abbia pur egli quanti ne vuole di questi Scrittori di jer l'altro, che gli Osservanti non se ne curano: bastando loro gli argomenti fondati fulla testimonianza degli antichi Scrittori, che di mano in mano furono contemporanei alle stelle cose storiche, delle quali si fa controversia. Che pregiudizio può mai apportarsi agli Osservanti, se contro questi si alleghino alcune sentenze del Tossignano, del Sapienti, del Boverio. del Gonzaga copitta del Toffignano, del Wadingo, che qualche volta feriffe incautamente ancor egli, del Miranda, del Rodriguez, del Cherubino, del Cardinal Lauria, e di quanti altri ferivano come i lopraccennati, e diano la ragione a i Conventuali; se le loro sentenze, in quanto a questo punto, sono fenza fondamento, e vengono da storte idee; anzi fono contrarie al tenore delle Lettere Apostoliche, delle Decretali, e di tutti gli antichi Scrittori? Se tutti questi dicessero, che M. Tullio Cicerone era una donna, non per ciò dovrebbe ditfi, che foss'egli stato una donna, facendoci conchiuder il contrario gli Scrit-Z z 2 tori

tori antichi, e contemporanei, a i quali più che a imoderni nelle cofe floriche ha di prelarif fede; e maffimamente allora, quando i moderni non difamianno ciò che l'attorno ma recitano alla femplice full'altrui moderna fede, miano ciò che lattorno ma recitano alla femplice full'altrui moderna fede, per la ciò con la contra di con

XIX. Ma profeguama ad afoctare il Ragionittà, che ferive così "; Ma quando ancora ciò toffe vero (cloè, che i Privilegi mitiganti la poverta Minoritta non trapalino il Pontificato di Martino V. 19pa ri marcebbe fermo, e cotlante l'antichilimo polfello de Conventuali (opra le Provincie vetufte, le quali fe in tutti i tempi precedenti Martino V. reggevanfi da quegli, che effi chiaman' Olfervanti, e dipoi accettarono le difpenfe: danque per neffun modo furono abitate dagli odierni Olfervanti, che protettami non aver accettate già mai le dispenfe medefime. E però prendino quale Iriada... vogliono, che sempte di quetti foli farà l'anzianità Minoritica i e non mai degli Olfervanti, i quali le ne' due primi fecoli de' Minori non abitarono nelle Provincie di S. Buonaventura, e del Pifano, egli è consequente inevitabile, che non furono al Mondo, v. vitabile, che non furono al Mondo, v. vitabile, che non furono al Mondo p. vitabile, che non furono al Mondo p.

XX. E' obbligo de PP. Conventuali, che sono dell'opinione del Ragionità, il produrre qualche general dispensa mitigativa della Povertra Minoritica, emanata prima dell'anno 1470., se vogliono far credere, che i Privilegi mitiganti al povertà Minoritica trapassino i tempi di Martino V. Nè, se
questi sono più antichi, sarà loro difficile il fargiti creder per tali. Basta solamente il mottrargili, come fecero una votta cinera l'atterato Breve di Clemente IV., o almeno additarne le copie ne Bollari, o altrove: se mon si mostrano,
refia in possessi della Regola; e la Regolare Osserva Minoritica
con ragione dice di aver abirato in tutte le Provincie, e in tutti i Conventi
dell' Ordine prima dell'anno 1470. In ciu da Martino V. si dato il Privilegio
Ad Statum Ordinis, primo di quegli, fra i quali naeque, e crebbe il Conventualessimo.

XXI. E' poi una forma bellifima quella, con cui dal Ragionifa provafi, che quantunque il fuddetto l'iviligio dell'anno 1430. fia il primo, ciò nonoftante debba dirfi, che i Frati Minori precedenti all'anno fuddetto, fieno de'
Conventuali, e non degli Offervanti. La forma è la feguente: In sutri i tempi
presedenti a Martino V. le Provincis vetufle reggrumfi da quegli, che gli Offervanti ciònamo Offervanti, e di pio accettamo he diffenet: danque per noffum mado furono abitate dagli odirrii Offervanti, che protefunfi di non avur accettate giammati e diffene, madefime. Primieramente quelle difpenfe non erano circa
li poffedere, ma lalciavano flava l'attiffum poverta: danque non erano quelle
degli odieroi Conventuali poffeffionati, e proprietari in comune; e perciò l'argomento non fi per Ioro.

XXII.

365

XXII. Ma neppur fa per l'antico già estinto Conventualesimo. È mi maraviglio, che il Ragionista non si faccia conoscer ben bene dalle odierne sette degli Eretici; poichè potrebbe dalle medefime aver lo stipendio, per provarle antichissime, e posseditrici delle Provincie, in cui sono, da poi che in este entrò il Cristianesimo: anzi con quell'argomento potrebbe conchindere, che siccome i Frati Minori precedenti all' anno 1430. , avvegnachè tutti fossero di profesfione Offervanti, ciò non offante, tutti erano Conventuali; così tutti gli antichi Critiani delle predette Provincie, benchè fossero di professione Cattolici-Romani, ciò non offante, erano Luterani e Calvinisti anche prima, che nascessero Lutero, e Calvino. Vediamo s'è vero, e formiamo il foprallegato argomento del Ragionilla per gli Eretici: Le Provincie Cristiane, che oggi sono lignoreggiate dall' Eresie de Protestanti, in tutti i tempi precedenti a Lutero, a Calvino , ec. reggevansi, e tenevansi da quegli , che da i Cattolici si chiamano Cattolici, e di poi accettarono l'erefie, o le dottrine de Protestanti, detestate dalla. Chiefa Cattolica-Romana: Dunque per neffun modo furono abitate dagli odierni Cattolici-Romani . che protestansi di non aver accettate giammai le nuove dottrine de' Protestanti; ma bensi dagli odierni Eretici Protestanti, i quali solamente accettarono le dottrine medesime di Lutero, di Calvino ec. Se il Ragionilla non vuole il premio da' Protestanti, per aver inalzate più su de' loro principi le fette degli Eretici, e per aver tolte alla Comunione Cattolica-Romana moltiffime migliaia di Cristiani, antichi abitatori, e possessori delle Provincie, oggi occupate dalle predette nuove Sette, incominciate per la perversione de Cattolici del Secolo xvz., che fenza lasciar le proprie patrie, ivi di Cattolici fi fecero Eretici; bisogna, che risponda al suo argomento: il quale sa tanto bene per gli Eretici contro la Chiefa Cattolica, quanto fa per li Conventuali contro all' odierna Regolare Offervanza Minoritica, come da per se ciascheduno ben vede. Risponda dunque, e dica, che l'antichità degli Eretici arriva a quei soli cattivi Cattolici, che nel fecolo xva, ceffarono d'effer Cattolici, abbracciando l'Erefie. Da che potrà conoscere, che anche l'antichità del vetusto Conventualesimo arriva a quei soli freddi Osservanti, che nell'anno 1430., o nel secolo xv. cessarono d'esser della Regolare Osservanza, abbracciando le dispenfe, e facendosi Conventuali. Ma siccome gli antichi Cattolici de' secoli superiori al xva, non abbracciarono già mai l'erefie de Protestanti, e perciò appartengono tutti all'odierna Comunione Romana: così gli antichi Frati Minori de fecoli precedenti al xv., non abbracciarono già mai le dispense de Conventuali, e perciò appartengono all'odierna Regolare Offervanza. D'onde resta chiaro, che gli Offervanti fono gli antichissimi abitatori di tutte le Provincie Minoritiche, e che anche se Conventi antichi, ove oggi stanno i PP. Conventuali, prima di essi, abitarono i Minori Osfervanti; laonde di questi sono tutte le ragioni alla primogenitura Francescana , le quali postono fondarsi sul possesso antichissimo de vetusti Conventi, e delle vetuste Provincie dell' Ordine.

### CAP. III.

## Della successione de' Guardiani.

ELLA continuata successione de Superiori Locali, ovvero de Guardiani tratta il Ragionista nel suo capitolo xvs.: e poichè pretende che quetta successione da i tempi di S. Francesco fino a i di nottri fia de foli PP. Minori Conventuali, e che gli Offervanti non abbiano altra successione di Guardiani se non che da i tempi di F. Paolo Trincicioè dal 1368., quando fu dato principio alla Famiglia Offervante, come Famiglia speciale, fino a i giorni presenti; perciò conchiude, che gli anziani tra i Frati Minori fieno gli odierni Conventuali. Sulle premeffe falle, da lui vendute, e supposte per vere, corre a maraviglia l'argomento: e lo fortifica coll' autorità di Tertulliano, il quale, scrivendo contro agli Eretici, disfe, che la vera Chiefa istituita da Gesu Cristo possa mostrare l'Ordine de' suoi Vescovi per mezzo delle fuccessioni talmente continuato, che il primo Vescovo di qualche Città riconoscesse per autore qualcheduno degli Apostoli, o degli Uomini Apostolici . Se dunque gli Osfervanti , ( vuol dir egli ) non possono condurre la successione de loro Guardiani fino a i sempi del Santo Fondatore, come ce la conducono i Conventuali; fegno è questo, che non la Comunità degli odierni Offervanti, ma bensì quella degli odierni Conventuali è l'antica Reli-

gione fondata da S. Francesco.

II. Per mostrar poi, che gli Osservanti non possano a tant'altezza far giugner la ferie de loro Guardiani, fi ferve delle folite freddure, dicendo, che gli Offervanti non ebber Conventi avanti l'anno 1368, che i Conventi fatti fabbricare da loro, fono tutti posteriori a quest'anno; e quelli, che tengono di antichi, gli riceverono da' Conventuali dopo quest'anno. Porta in esempio per tutte le Provincie quella dell' Umbria, la quale, come dic'egli, effendo la prima tra tutte le Provincie dell'Ordine, ben può servire di regola a tutte le altre. Narra quali fieno i Conventi recenti di questa Provincia, fabbricati dagli Offervanti dopo l'anno 1368, fecondo il Gonzaga: dice, che fono, il primo San Bartolomeo di Foligno dell'anno 1406; il fecondo quel di Gubbio, e poi molti altri. Passa quindi a i Conventi, che tengono antichi, e dice, che sono " Bru-, gliano, Carceri, S. Damiano, Scaricciola, Monte di Perugia, Stronconio, " Monteluco, Lugnano, l' Ifola di Perugia, Cesi, e Spelonca i le quali case " leggendofi abitate da effi avanti l'anno 1406., perciò debbono tutte rico-, noscerle da' Conventuali: testificando il Wadingo delle lor case fino a quest' , anno , quelle , che avanti abitavano , l'ebbero già fatte da s Conventuali . , Tengono anche la Porziuncula, avuta da' Conventuali l'anno 1415. ... Appresso prova, che gli Osservanti non possono nella Provincia dell' Umbria, e così nelle altre, vantare la fuccessione de loro Guardiani fino a S. Francesco, nè in quei 15. Conventi antichi, ch' ebbero dopo l'anno 1368., nè in quegli, che fecero fabbricar essi dopo tal'anno; perchè ne primi non furono Guardiani prima di avergli; e ne fecondi non ebbero Guardiani fe non che dopo avergli fatti fabbricare. Al contrario i Conventuali vantano l'antica successione de' loro

loto Guardiani da S. Francefco ne' Conventi antichi, tanto in quegli, che hanno tuttavia i, quanto in quelli, che cederono a gli Offervanti p-perché da S. Francefco in poi ne' primi fempre, e negli altri fino al giorno, in cui furono dati agli Offervanti, contiousamente l'uno dopo l'altro i Guardiani furono Conventuali; di modochè, dopo la fondazione de i fuddetti Conventi, non può afferanti in elli il primo Guardiano Conventuale. Aggiungafi, ch' effendo fatti i Laiei Francefcani nell' anno 13/4. nel Capitolo Generale di Genova, approvato da Innocenzo IV., inabilitati attit gli Uffici dell' Ordiner perciò, non leggendo quello Decreto mai abolito, nel Catalogo de' Guardiani non poffono mai dopo Innocenzo IV. comparire Guardiani Convertir il che fie fempre cuftodito da' Conventuali, e non dagli Offervanti fono d'ittituzione recente. Fin qu'il a fofanza ad el capitolo del Ragionida xvr. fino alla metà della pagina 336., dove tratta della fuecellione de' Guardiani adell' Guardiani xvr. fino alla metà della pagina 336., dove tratta della fuecellione de' Guardiani.

III. Per quel, che appartiene a i Conventuali, rimetto il Lettore alle cole dette fia qui, e feccialmente nel primo tomo, in cui feci vedere, che l'odierno Conventualefimo ebbe il compimento fotto Urbano VIII, e il primo igio nel Coacillo di Trento; onde non può più ni alto trafportar la continuazione de'fuoi Padri Guardiani. Che fe dovetfe fimarfi egli il Conventualefimo a i tempi di S. Francefeo, ma dovrebbe cetfar di contar nel fecolo xv, incui sacque tra le diffenele della Poverta Minoritica: ne fia questo puon fa-

d'uopo dir altro, avendone parlato a bastanza pel passato.

IV. Per quello poi, che appartiene agli Offervanti, se l'Offervanza, come dicono i Sommi Pontefici sopracitati, e altri Scrittori vetusti, parimente soprallegati, su sempre continuata da i tempi della sondazione dell' Ordine fino al principio del fecolo xvi., e di li fino a i nottri tempi, come da ognuno si sa : dunque ebbe ella sempre i suoi Conventi, e per conseguenza i suoi Guardiani, da i tempi di S. Francesco fino a i nostri giorni: e questi gli ebbe intutti i Conventi dell' Ordine fino al nascimento del vernito Conventualesimo, e forse anche fino al Concilio di Trento; perche, come più volte ho detto, i vetulti Conventuali non v'erano prima delle dispense, fra le quali nacque il loro Conventualesimo; e fino al Concilio di Trento furono tutti in altustima povertà, non avendo che l'uso delle cose temporali : anzi anche nell'abito mantennero quafi tutta l'antica forma; e perciò possono più tosto ascriversi alla Comunità degli odierni Offervanti, cui più fi accottavano, che a quella degli odierni Conventuali, che, tra le molte altre cofe, in cui fi rendono più larghi del vetuto Conventualefimo, hanno anche deposta l'altissima poverta, facendosi proprietari in comune; e hanno inventata una formola di professione foltanzialmente diver a anche da quella degli antichi estinti Conventuali. Ma fenza che gli Offervanti abbiano bilogno de Conventuali vetufti per la fuccefsione de loro Guardiani, possono contarla sino a i tempi di S. Francesco e per mezzo degli Offervanti della Comunità, e per mezzo di quei della Famiglia. Per mezzo di quei della Comunità, perchè se in essa fino a Lione X. furono fempre de' Conventi Offervanti, come ho provato nell'antecedente libro, fusono ivi fempre anche de' Guardiani Offervanti. Per mezzo di quei della Famiglia; primo, perchè i Guardiani della Famiglia effendo promoffi alle Guar-

dia-

dianie da i Vicarj de' Ministri, non erano di altra istituzione de quella degli antecedenti Guardiani de' Conventi dell' Ordine; mentre si riferivano essi a i Vicari, questi a i Ministri Provinciali, tali Ministri al Generale, i Generali a... S Francesco. In questa maniera una nuova Chiesa, fondata da qualche Legato, o Vicario Apostolico vanta la successione Apostolica; mentre i suoi Vescovi si riferiscono al primo per quella Città ordinato, questo al Vicario, o Legato Apostolico, il Vicario al Papa, da cui gli su comunicata la potestà di fondar Chiefe, e il Papa a S. Pietro Apostolo di Gesù Cristo. Secondo, per mezzo de' Guardiani anche degli Offervanti della Famiglia l'odierna Offervante Comunità Minoritica conduce la fuccessione de' suoi Guardiani fino a S. Francesco in quei Conventi, ch'ebbe la Famiglia dalla Comunità dell' Ordine prima della Bolla Eugeniana, nel qual tempo, specialmente suori di Francia, erano tutti onninamente foggetti a i Ministri delle Provincie, da i quali davasi lacura della Famiglia a quei Vicari, o Commissari, cui dar si voleva da essi, e toglievasi loro ad arbitrio de' Ministri medesimi. Uno de' sopraddetti Conventi nell' Umbria, è la Porziuncula. Quivi, come dice il Ragionista, entrarono gli Offervanti della Famiglia l'anno 1415., cioè, 15. anni avanti il nascimento del vetufto Conventualetimo dalla prima dispensa, e 30. avanti l'Eugeniana... circa l'elezione de' Vicarj, data l'anno 1445. Or quello Guardiano Ollervante di quel Sacro Convento era foggetto al Ministro di quella Provincia, come tutti gli altri Guardiani della medefima: onde per nessun motivo può dirsi, che non fosse vero successore del Guardiano dell'antecedente, il quale vantava la sua fuccessione fino a i tempi di S. Francesco. In oltre quel Guardiano dell' anno 1415, ebbe i fuoi Successori, e questi furono gli Offervanti, che seguitarono a governar quel facro primo Convento fino a i di nottri, e lo governano, fenz' aver mai rotta la loro ferie con alcun Guardiano del Conventualesimo, 🕳 fenz' aver mai violata l'unità dell'Ordine primitivo fondato dal Santo Serafico Patriarca.

V. Se poi dagli Offervanti furono promoffi alle Guardianie talvolta anche i Frati Converti, o Laici, s'è fatto secondo la libertà datane dal Patriarca nella fua Regola, in cui non gli esclude dal Provincialato, e tanto meno dalle Guardianie. Nè in ciò contravennero alle Costituzioni dell' Ordine antiche: quantunque il Ragionista il prétendesse, allegando, che nell'anno 1254 nel Capitolo Generale di Genova, approvato da Innocenzo IV., i Frati Laici furono inabilitati a tutti gli Ufficj dell'Ordine. Intorno a che s'inganna esso, e l'Autor del Memoriale dell' Ordine; imperciocchè nel dett' anno nè in Genova, nè altrove celebroffi da i Frati Minori alcun Capitolo Generale, come costa dalla Cronologia Serafica, e dagli Annali, Vero è, che nel Capitolo Generale, cebrato in Roma coll'affiftenza del Sommo Pontefice Gregorio IX. l'anno 1239., in cui fu eletto per Ministro Generale il P. Aimone Inglese, su ordinato, che Chronol. Se. i Freti Laici non fossero passim istituti Prelati, se non che in quelle parti, nelle quali mancaffero i Sacerdoti (1). Quel paffim poi fecondo i Calepini fignificaindifferentemente, o in ogni luogo. Questa ordinazione, io diceva, fatta sotto il Generale Aimone, non potè effer del Capitolo di Genova, e neppure dell' ta 3 Ordin, anno 1254.; mentre in quest' anno il Generale Aimone era gia morto più di 10. anni prima. Laonde ben vedesi, ch'è degno di correzione quel che si legge fu di ciò appresso il Memoriale dell'Ordine (2), il Tossignano, e il Ragionista,

(I) Apud rapb. paz. 24. col. 1. (1) Apud Firmamenfol. 28. e.

come in fatti è corretto anche dal P. Wadingo (1). Del rimanente poi quan- (1) Al ann. tunque oggi fra gli Offervanti non più poffan effer Guardiani i Laici, o aver 1144. ".6. altre Prelature dell'Ordine, giusta la decisione del Capitolo Generale di Roma dell'anno 1625, confermata dalla Sacra Congregazione appreffo il Marchant (2); trum Mir. anticamente nondimeno qualche volta effer potevano, giusta la libertà della chant expos. Regola. E con ragione alle volte si eleggevano; imperciocchè nelle Croniche, Reg. Fratte negli Annali dell'Ordine stesso troviamo essersi vestiti Frati Minori in qualità Min. cap.7. di Conversi de' personaggi illustri per la nascita, e per la capacità eziandio del concl. z. governo, in guifa che, quantunque per umiltà volessero lo stato de Laici, e non quello de' Sacerdoti, tuttavia da chi avea conoscenza de'medesimi erano giudicati degni non folamente del Sacerdozio, e degli Uffici dell'Ordine, ma

eziandio de' Vescovati, e de' Governi degli Stati.

VI. Leggiamo di F. Matteo di Xumilla Minore Offervante Laico, che fu infigne Millionario nel Perù, e compose in prosa, e in versi una Dottrina Cristiana in linguaggio di quel paese, sece moltissime conversioni di anime, e per comune teltimonianza giudicavafi uguale non foltanto agli altri Miffionari de' suoi tempi, ma eziandio a i primi fondatori della Chiesa (3). Del B. F. Pietro (5) Contidi Gant scrive il P. Arturo sopra il Martirologio Francescano (4), che quan-nuat. Antunque Laico, da Paolo III., e da altri fu esortato a prendere il Sacerdozio, Puad. tom. sperando, che da Carlo V. sarebbe stato nominato Arcivescovo del Messico, 18. pas-156. egli non mai volle follevarsi sopra lo stato de' Conversi : e pure dal primo, e (4) Ad diem dal fecondo Arcivescovo del Messico era tanto stimato, che Monsig Frat'Al- 29. [un. nfonfo Montujar dell'Ordine de' Predicatori folea dire, mentr' era il fecondo 130 Arcivescovo di quella Chiesa: Non son io l'Arcivescovo del Messico, ma è F. Pietro di Gant Laico dell'Ordine di S. Franceso: il quale cinquant' anni lavorò nella cultura della vigna Evangelica fra gl'Indiani . Di F. Lodovico di Bologna, pariniente Laico de' Minori Offervanti, scrive il Wadingo, che per affari della Chiesa su mandato nell'Etiopia, di poi a i Persiani, agli Armeni, e a i Tartari. Quindi dallo stesso Callisto III. rimandato in qualità di Nunzio Apostolico nell'Etiopia, e di Legato a i Principi, conduste al Papa gli Oratori Onientali; e dopo altre eccellenti Legazioni fu poi fatto Patriarca d' Antioch a: e fu di tanta stima, che al Tossignano venne la sete di rubarlo agsi Osfervanti, e dirlo Conventuale, avvegnachè da Callifto III., e da Pio II. ne'loro fervanti, e dirlo Conventuale, avvegnache da Calinto III., e us rio II. ne 1010 (5) Pide Brevi fia nominato Frate Laico dell' Offiervanza (7). Nel mio primo tomo (6) Vodi. tum. narrai, che F. Polidoro di Roma fu Frate Laico, avvegnache nel eccolo fofie temit. 13. stato Dottore, Signor di molte terre, Senator di Roma, e correttore delle 6 14. 100 principali Città d'Italia . E S. Diego, tuttochè Frate Laico, fu Guardiano; de eo fape, ma fu anche S. Diego. Che fe di questi Frati Laici ebbe l'Osfervanza, che. (6,Pag.441. maraviglia poi farà, se dal numero de' Laici, giusta la libertà della Regola, ricavò, non passim già, ma qualche volta i suoi Ufficiali?

VII. Assumendo anzi di questi alcune volte qualcheduno alle Guardianie, fece conoscere, che per gli Osservanti su fatta l'ordinazione del Capitolo Generale foprallegata; poiche difponendosi in quella, che non passim essi fossero assunti, venne ad approvarsi, che alcune volte, o in alcuni casi potessero essere affunti alle Guardianie, ovvero agli Uffici dell'Ordine. Il che fu supposto eziandio negli Statuti del Ministro Generale F. Egidio Delfini, eletto l'anno 1500. allorche in esti furono scritte le seguenti parole: Parimente in quanto agli or-

Tom.II.

dini , e a i gradi de Frati , flabiliamo , che il Guardiano , quantunque fosse Laico , debba precedere a tutti, così a i Maestri, come agli altri (a). A che farsi questo Statuto nella vetusta Comunità dell' Ordine Minoritico, se in essa i Laici non mai si fossero potuti eleggere per Guardiani? Nulla dunque pregiudica alla Caufa degli odierni Offervanti, e alla continuata fuccessione de veri, e legittimi Guardiani, eletti dal loro numero, da i tempi di S Francesco fino a i nostri giorni, se fra di essi qualche Guardiano su dell'umile condizione de' Frati

VIII. Quel testo finalmente di Tertulliano, estratto dal capitolo 32. del celebre libro de Præscristionibus adversus bæreses, non è punto favorevole. alla caufa de' Conventuali , anzi ajuta a maraviglia quella degli Offervanti . Vediamolo: ecco il testo intero di Tertulliano nel citato capitolo: Se alcune sette degli Eretici ardiscano d'intrudersi nell'età Apostolica, per potersi così vantar fondate dagli Apostoli, possiamo dir loro: Vadano dunque a trovar le origini delle loro Chiefe: mostrino l'ordine de loro Vescovi, che successivamente dal principio corra in tal guifa, che quel primo lor Vescovo abbia avuto per autore, o per antecessore qualcheduno degli Apostoli, o degli Uomini Apostolici, il quale per altro abbia sempre perseverato cogli Apostoli. Così le Chiese Apostoliche producono i loro Catalogi. Fingano gli Eretici una simil cosa, mentre che. cofs non è lecita loro dopo la bestemmia? Ma benche la fingestivo, non gioverebbe loro, Imperciocchè la stessa loro dottrina, paragonata colla Dettrina Apostolica, per la fus contrarietà, e diversità, darà la sentenza di non effer ella ne de alcun autore Apostolo, nè di alcun autore Apostolico: perchè siccome gli Apostoli non farebbero stati fra di toro di fentimenti diversi; così gli Uomini Apostolici non avrebbero divulgate cofe contrarie alla Dottrina degli Apostoli, se non che. quelli, i quali si disunirono dagli Apostoli, e predicarono altramente. A questa. forma pertanto si provocheranno gli Éretici da quelle Chiese, le quali, avvegna-chè non mostrino per loro autore alcuno degli Apostoli, o degli Uomini Apostolici , per effer effe molto posteriori , e d'istituzione recente ; con tuttociò cospirando nella medesima Fede, son riputate per non mena Apostoliche, a cazione della con-(anguinità della Dottrina, Provocate così all'una, e all'altra forma dalle nostre Chiefe l'Eresie tutte, provino di effer Apostoliche nel modo, in cui si pensano d'efferte. Ma non sono tali, ne possono provare d'effer quel che non sono, ne ricevonsi in pace, e in comunione dalle Chiese veramente Apostoliche, cioè, quelle, che per la diversità del Sagramento non sono in alcan modo Apostoliche (b). Così Tertulliano.

IX.

(2) Item, quoad ordines, & gradus Fratrum, flatuimus, qued femper Guardianus pracedat omnes, etiam fi effet Laicus , sum Magiftres , quam alier . Apud Firmamenta trium Ord. partes, fol.6s, col.1.

(b) Caterdon fi que audent interferere fe atati Apollolica, ut ideo videantur ab Apollolis tradita, quia fub Ap folis fuerunt : poffumus diceret Adeant ergo erigines Ecclefiarum fuarum t evolvant ordinem Episcoporum suorum, ita per successiones ab initio discurrentem, ut primus ille Episcopus aliquem ex Apostolis, aut Apostolicis Viris, qui tamen eum Apostolis perseveraverit , babuerit authorem , & unterfforem . Hor enim modo Ecclefia Apoliolica cenfus for defernut . . . Confingans sale aliquid Haretici . Quid enim illis poll blafphemiam inlicitum oft ? Sed etft confinxerint , nibil promovebunt . Ipfa enim Dollrina eerum eum Apofislica comparata ,

IX. Dal qual testo noi ricaviamo, che per due mancamenti possono giudicarfi non Apostoliche, ma di recente invenzione le Sette degli Eretici . Primo, perchè andando in sù, e visitando la successione de loro Vescovi, troveremo, che questa non è se non che finta; e per quanto si finga, non può giugnere fino a qualche Apostolo, o a qualche Uomo Apostolico, il quale sia. fempre stato costante nella Dottrina degli Apostoli; ma troverassi nella serie de loro Sacerdoti chi fu quello, che allontanossi dalla Dottrina Apostolica, e diede principio alla ferie de' Sacerdoti Eretici , che non vogliono accordarsi cogli Apostoli. Secondo, perchè nelle Sette Ereticali, per quanto sieno antiche, e per quanto abbiano i loro Vescovi, successori l'uno dell'altro nell'occupare le antiche Sedi Episcopali; nondimeno manca la Dottrina degli Apostoli, e degli Uomini Apostolici, che perseverarono a sentir cogli Apostoli fino alla morte, effendosi dalle prefate Sette abbandonata l'antica Fede; e profesfandosi una Dottrina, o Fede diversa da quella degli Apostoli, e degli Uomini Apottolici, sempre conformi agli Apottoli. Anche per cagione di quetto folo mancamento le prefate Sette fanno conoscersi per non Apottoliclie , o per non fondate dagli Apostoli, nè dagli Uomini Apostolici: quando al Contrario le Chiese Cattoliche, le quali per esser di fondazione recente, non posfono vantare per primo loro Vescovo nè qualche Apostolo, nè qualche Uomo Apottolico, appunto come fono quelle dell'America, e molte altre; nondimeno, perchè tengono collantemente la stessa Dottrina, e professione di Fede, che tengono tutte le Chiese fondate dagli Apostoli, e che furono costanti nella Dottrina de'medefimi, e per l'ubbidienza, e unione, che professano alla Sede Apostolica Romana, si appellano Chiese Apostoliche.

X. Ora trasportiamo quelha Dottrina nella nostra Controversía, se hatnot ci provoca, e c'invita il Ragionifa. Sieno rispetto alla Religione fondata da S. Francesco i Prelati quel, che sono rispetto alla Religione fondata da S. Francesco i Prelati quel, che sono rispetto alla Chiesa Aposlolica i Vescovi e, rispetto alla nestigato di confervazione delle vettuse leggi Minoritiche, quello, che rispetto alla Chiesa è la protessione delle vettuse leggi Minoritiche, quello, che rispetto alla Chiesa è la protessione delle Potte, anche vettuse Apostoliche. Mi dica il Ragionisti: Ha egli tant' animo di trovar la continuata fuccessione de suo Prelati Conventuali, continuata fino i tempi di S. Francesco, di modo che il primo de loro Guardiani proprietari in comune, dispensati, e veltiti come gli odierni Conventuali, fin stato qualche compagno di San Francesco, o qualche altro, che sempre abbia perfeverato ne sentimenti del Patriarca? Può egli provare quelta bella successione dei suo Prelati? Non la proverà mai, come si è veduto; mentre non può provarsi, che una così fina quel che non è. Pottrà fingesta co i sisso artisposi signi; e colle sue frasi oratorie; ma benero.

Aaaz

ex diverpiere, de contraviente fue premunicibit, noque Andili aliquia auborie est, neque Andilia; qui gira Apoldia in diverpi inte fe descusfica; ita de Apoldici ne considera productione a considera productione considera productione considera apoldici celeifora, noti illi, qui de Apoldici descrevera, de alixe praticaverame. Al bant iscape framam professa, un muito pativivere, qua designe quatitir infimument y tennes interes finam professa, un muito pativivere, qua designe quatitir infimument y tennes. Inc. namere liserfere ad utransput formam a noderi Ecclosir provocuta, probem fe quaque putata Apoldiciae, solida nom fuera, no essignet prima Apoldiciae. Se da nom fuera, no essignet primare, quad nom fuera a correspontare in moderne. Si essential consumerationem de Ecclosir, quaquemente deputabiliti, felicier, de diversipatare Saramenti multi mode. Apoldiciae. Tertilliamente de Perforpisconium atorium tenterius capazia.

chè la finga, non può giovargli; perchè la novità della professione religiosa, che fanno i Conventuali, fecondo i privilegi del Concilio di Trento, e le Costituzioni Urbane, la quale non gli obbliga al punto caratteristico de Frati Minori primitivi, cioè, all'altiffima povertà, e a tanti altri rigori, contenuti nella Regola; ed è contraria a quella di S. Francesco, e de i Primitivi Francescani, ammettendo quel, che da quella onninamente si rigetta, cioè, la proprietà in comune, con molte larghezze; fa vedere, che la Religione de Conventuali non è quella, che fu fondata da S. Francesco. In quella guisa appunto, in cui la Fede, e Dottrina, professata dalle Sette degli Eretici, per esser diversa da quella, che professavasi dagli Apostoli, e da i loro costanti Discepoli, fa vedere, che queste Sette non sono l'antica Chiesa di Gesti fondata dagli Apostoli, e dett Apostolica. E siccome, se qualcheduna di queste Sette avesse incominciato in quelle Chiefe, in cui furono Vescovi gli Apostoli, o gli Uomini Apostolici, come in quella di Gerusalemme, di Alessandria, di Antiochia ec., avesse ivi pervertiti, e fatti de' suoi Eretici, quei successori de primi Santi Vescovi, e seguitato a tener quelle Sedi Episcopali, e quei paesi sino a i giorni nostri, con successione continuata di un Vescovo all'altro; non per questo potrebbe vantarsi quella Setta di esser la vera, e antica Chiesa Apostolica, o che tutti i Vescovi di quelle Sedi fossero stati de suoi, tuttoche in esse l'un dopo l'altro fino a i di nostri fossero stati i Vescovi; ma si assegnerebbe il tempo, in cui, con tutta la fuccessione materiale di un Vescovo all'altro, manco nondimeno in quelle Sedi, e in quei Paesi la vera successione, e Chiesa Apostolica: il qual tempo farebbe quello, in cui da' Popoli, e da' Vescovi fu ivi mutata la Fede, e la Dottrina degli Apostoli, e de loro successori costanti: così, quantunque il Conventualefimo abbia incominciato fenza l'acquifto di nuovi Conventi, e di nuove Provincie, senza discacciare dalle loro Sedi i Prelati, ma co i Prelati stessi, che ne'loro Conventi, accordandosi co i loro sudditi lo accettarono, lasciando la prosessione, e la vita de Frati Minori vetusti, e facendofi Conventuali: contuttociò trovafi bene il tempo, in cui ne' Conventi vetufi ebbe principio il Conventualefimo, e in cui comincia la fucceffione de Guardiani Conventuali, cestando ivi l'antica Religione fondata da San Francesco, e la successione de Guardiani della Regolare Osservanza. Questo tempo fu quello, in cui ne' predetti Conventi da' Prelati, e da i fudditi fi abbandonò la purità della Regola, e fi accettò una forma di religiofa vita, conararia fostanzialmente a quella de Frati Minori primitivi della Religione fon-

leggi dell' Ordine . da' Conventuali abbandonate . XI. Questo è quello, che contro alla causa del Ragionissa può conchiuderfi dal tetto di Tertulliano da lui accennato : ma non può già conchiuderfi altrettanto contro agli Offervanti . Conciofiachè questi provano di effer l'antica Religione fondata dal Santo e per la continuata successione de Guardiani della Regolare Offervanza, non mai mancata, nè interotta nell' Ordine dal principio dell' Ordine stesso fino a i giorni nostri, come dicono nelle loro Bolle Papi, e ne loro Scritti gli antichi, e come ho mostrato: e per la cospirazione degli Offervanti nella medefima professione religiosa, nella medefima Regola, e nelle medefine fostanziali, e costanti obbligazioni di San Francesco, de' suor Compagni, e de' Frati Minori primitivi; che che si pretenda il Ragio-

data da S. Francesco, ed espressa nella Regola del Santo, e nelle vetuste-

AÍ-

nifla eo i Conventi di fiafche, e di terra, cogli abiti rattoppati, co i Zoccoli, co i Vicari de' Ministri, co i cavalli ; e co i muli, co i legati, e altre bagattelle, già da me altrove o rigettate, o ficigate, o mostrate vane, per trarre fuori dell' antica Religione gli Osservanti della Famiglia del Trinci, e di San Bernardino.

### CAP. IV.

# Della successione de' Custodi.

ALLA pagina 336, fino alla pagina 330., dove dà fine al fuo xvr. capitolo, il Ragionista mostra, che anticamente le Provincie dell' Ordine erano divise in più Custodie, e ciascheduna Custodia comprendeva un certo numero di Conventi, cui presedeva un Custode con autorità di correggere, di visitare, di processare, di condannare, e di affolyere i Frati della fua Cuftodia, E poichè i Custodi andar doyeano a i Capitoli Generali per l'elezione del Ministro di tutto l'Ordine, come fi ha dalla Regola : e andandovi tutti i Cuftodi di ciascheduna Provincia : riusciva di troppo aggravio al Convento, in cui celebravafi il Capitolo Generale: perciò Gregorio IX. volle, che in avvenire, avvicinandosi il tempo del suddetto Capitolo Generale, in ciascheduna Provincia si unissero insieme i Custodi della medesima, ed eleggessero uno, il quale si appellasse il Custode de' Custodi, e solo col Ministro della Provincia ne andasse a dar il voto per l'elezione del Ministro di tutto l' Ordine, e gli altri Custodi se ne restassero nelle proprie Custodie . L'ufanza, e la fuccessione di questi Custodi, e del Custode de Custodi, afferma il Ragionista, mantenersi fra i soli Conventuali, e non fra gli Offervanti; poichè sebbene ancor questi hanno i Custodi, da quali si da il voto nell' elezione del Ministro Generale; nondimeno questi loro Custodi non trapassano i tempi di Lione X., che istituì Custodi i Discreti della Famiglia Offervante : di più non dividono le loro Provincie in più Custodie, nè mai tra essi per anche si è nominato il Custode de' Custodi . Quindi esclama, che la Regola . e Gregorio IX. comandano, e non gli Offervanti, non i Riformati, non i Cappuccini. ma i foli Conventuali ubbidifcono. Dunque questi foli, e non altri vissero ne primi tempi dell'Ordine; altrimente a tutti i Francescam farebbesi il prefato comandamente della pluralità de Castodi, e de Custodi de Custodi distefo, se tutti foffero state presenti, quando da Onorio III., e da Gregorio IX. fu dato. Ma se i foli Conventuali fono succeduri nel peso della pluralità de' Custodi, e de' Custodi de Custodi alla prima età Francescana; convien che pur essi soli possino ftender la ferie de loro Cultodi fin alla medefima prima eta; e che questa ad essi soli appartenga, e non mai agli Osservanti, i Custodi de quali nacquero mell'anno 1927, al tempo di Lione X., e i Custodi de Custodi non per anche tra. esti son nari. Fin qui la soltanza delle citate pagine del Ragionista : contra le quali si vedrà se appresso gli Osservanti sia stata, e sia la pluralità de' Custodi, e il Custode de Custodi nelle loro Provincie: e se i Frati Minori in vigor della Regola, e delle vetuste leggi sieno tenuti ad avere questa pluralità di Custodi in qualfivoglia Provincia.

174 Lib.IX. Cap. IV.

41. Voi offervalte, o cortefe Lettore, con quanta costanza, e franchezza il Ragionista sentenziò, che la pluralità delle Custodie, e de Custodi rra gli Offervanti non vi è stata giammai : che gli Offervanti ebbero i Custodi folamente nell'anno 1517, iftituiti da Lione X : e i Cuftoti de' Cuftoti non per anche tra essi sono nati. Or veggiamo quanto abbia egli di veridico inqueste sue solenni affermazioni. Certo è, che la Comunità degli odierni Offervanti comprende in fe stessa la Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino, unita foggettivamente agli Offervanti, che nell'anno 1517, itavano fotto i Ministri Provinciali della verusta Comunità dell' Ordine; e comprende questi Offervanti della Comunità. Farò dunque vedere, che gli Offervanti hanno avuta la fuddetta pluralità de' Custodi avanti l'anno 1517, così se parliamo di quelli della Famiglia, come di quelli della Comunità ; e dopo l' anno 1517. fianno feguitato, e feguitano ad averla. Tralafcio per tanto di rammentare. che pria del Secolo xv., in cui nacque il vetufto Conventualefimo, tutto l' Ordine Minoritico era della Regolare Offervanza; e perciò tutti i Custodi, come tutti i Frati dell' Ordine medefimo, precedenti al nascimento del Conventualesimo dalle dispense, appartengono alla Regolare Osservanza, e non a i dispensati, e molto meno al Conventualesimo de' giorni nostri, che siccome non ebbe l'effere pria de tempi del Concilio di Trento, così neppur ebbe i Custodi : e me ne vengo dirittamente a troyar la pluralità de Custodi nella Famiglia del Trinci.

III. L'anno 1447. gli Offervanti Oltramontani celebrarono il lor Capitolo Generale nel Convento di S. Audomaro della Provincia di Francia, prefedendovi il loro Vicario Generale P. Giovanni Mauberto, e in esso, tra lealtre cose su ordinato, che nelle grandi Provincie, le quali per la loro vafità non poteano effer comodamente visitate da i Vicari Provinciali, vi fosfero i Custodi prefidenti alle Custodie, fecondo il costume dell' Ordine (a). L' anno 1472, gli stessi Osfervanti Oltramontani di questa Famiglia celebrarono un Capitolo nella Città di Bafilea, e in effo fecero alcune ordinazioni, riferite nel tomo xIV. degli Annali del P. Vvadingo, tra le quali si legge la seguente : Si è dichiarato effer intenzione degli Statuti Generali , che quando per giusti motivi nel Capitolo Provinciale, o CUSTODIALE non si conferma l'elezione , o la perseverazione del Guardiano , non è tenuto il Capitolo a rimetter al Convento l'elezione suddetta, ma può egli provvedere a quel Convento di Guardiano . Altra cofa poi è circa l'elezione fatta fuori del tempo del Capitolo Provinciale . o CUSTODIALE. la quale se dal Vicario ( Provinciale ) o dal CUSTODE non farà confermata, dovrà rimettersi al Convento, purche dal Convento scientemente non fosse stato eletto un indegno, a tenor degli Statuti (b).

(a) Fait etiam ordinatum, quòd in Provinciii magni, qua propter (asm amplitudinem a Vicarii) Provincialibus cammod non polam vigitari, Caldos de cuerce obsessuar, fuiz. Ordine ex Regula abferoutur. Memorial. Ord. apud 3peculum Minorum, feu Firmamentum, ordinatur, per la terge cole.

(a) Item detlaration of, it intentions Statuturum generalism offe, and quando in Capital Provinciality, or CUSTODIALI retentis, p. e. deliti Guardiani propter estimatible cause in Capitalian enditionem baijuinale ad Conventum remiteres, for bost conferentere, quald non tenture Capitalian elediasmo baijuinale ad Conventum remiteres, for lavell tall Conventual de Guardiasm provideres. Secus de celetione fella extra tentual Capitali Previncialis, out CUSTODIALIS, quam fi Vicarius (Provincialis), out CUSTODIALIS, quam fi Vicarius (Provincialis), out CUSTODIALIS.

In questa ordinazione degli Offervanti della Famiglia supponsi senza fallo, che appresso i medesimi, oltre i Vicarj, e i Capitoli Provinciali, fossero anche i Cuitodi, e i Capitoli Custodiali, e per conseguenza i Custodi dotati di giurifdizione, o potestà di visitare, di correggere, di celebrar Capitoli Custodiali nelle loro Custodie, di processare, di condannare, e di assolvere : in somma supponsi, che vi fossero le Custodie, e i Custodi, come nella Comunità dell' Ordine. L' anno 1464, la detta Famiglia Oltramontana celebrò il suo Capitolo Generale nel Convento di Malines della Provincia di Colonia e in ef-To fu ordinato, che i Vicari Provinciali, i CUSTODI, e i Guardiani non fosfero facili in concedere a i loro Frati la licenza di uscire dalle proprie Provincie (a).

IV. L' anno 1490, la Famiglia Oltramontana celebrò un altro Capitolo Generale nel Convento di S. Maria Maddalena presso la Roccella , nella Provincia di Tours, fotto il Vicario Generale Fra Giovanni Chroin, e ivi fecealcuni Statuti , riportati nello Specchio , o Firmamento de' tre Ordini , tra i quali, trattandosi de' Giovani, che voleano esser ammessi alla Religione, si legge : Concedes, che questi possano riceversi ne Capitoli Provinciali, e ne CU-SIODIALI, dal Provinciale, o dal CUSTODE, di confenso di tutto il Capisolo (b). Ecco anche in questi Statuti supposta nella Famiglia la divisione delle Provincie in Custodie: fupposti i Capitoli Custodiali; e i Custodi, collagiurifdizione eziandio di ricever all'abito i Secolari ne loro Capitoli Custodiali . L' esittenza di questi medesimi Custodi nella Famiglia Osservante si presuppose ancora negli Statuti del suo Capitolo generale dell' anno 1400, quando quel Capitolo determino , che i foli Vicari Provinciali potessero benedire i Corporali , e i medefini Provinciali , i Cuftodi , e i Guardiani benedire gli altri paramenti, e non altri Frati (c). Con che fignificossi, qualmente nella Famiglia erano i Custodi colla giurisdizione superiore a quella de' Guardiani e perciò colla facoltà di benedire i paramenti Sacerdotali, giusta le concessioni Apostoliche ...

V. In tempo di Sisto IV. da questo Sommo Pontefice su data in luce la Bolla Super gregis, riportata dal P. Vvadingo (1), nella quale fi legge, (1) Tom. 14che la Famiglia Offervante, foggetta a i Vicari, nella Provincia di Cattiglia " Regoto avea 5. Cujtodie, le quali fra tutte contavano più di 60. Conventi . e che tra Pag. 563. esse la Custodia, detta del Santojo, era composta di 29 Conventi; laonde al Vicario Provinciale riufciva di molto incomodo il visitare tutta la predetta. Provincia: e perciò Sifto IV. concedette, che la Custodia del Santoio fosse fmem-

infirmaverit, tenetur eam ad Conventum remittere, nifi, juxta tenorem Statutorum, feientet elegerint indignum . In tom.xiv. Annal. Min. pag.63. n.s.

(2) Item ordinamus, qued Vicares Provinciales , Cuffodes , & Guardiane non dent Fra. tribus . . . licentiam eunde extra Provincies fuar . Apud laud. Specul. Min. part.a. fol.39a tergo col t.

(b) Conceditur, ques tales poffint recipi in Capitulis Propincialibus . & CUSTODIALI-BUS , per Provincialem , vel CUSTODEM , de confensu totius Capituli . Apud Speculum Miuorum, feu Firmamentum trium Ord. edit. Veneræ 1513. part.r foliga. Coliz-

(c) Generale Capitulum determinavit, qued feli Vicarie Provinciales babeant benedicere Corporilia , & itdem Propinciales , CUSTODES , & Guardiani alia ornamenta , & non alii .... fient fuit concessum per Sam. Pomif. Capitubim Generale Familia Obs. Ultramont. de anno 1490. apud laud. Speculum Minorum fol.43. col.1.

VI. Nella Comunità eziandio dell'Ordine precedente all' anno 1517. gli Offervanti ebbero i C Provincie divife in più Cultodie, ebbero i Cultodi per ciascheduna Cuitodia, e il Cultode de' Cultodi: e ciò non folamente avanti il Secolo xv., quando tutti i Cultodi, tutte le Cuitodie, e tutte le Provincie dell' Ordine erano della Regolare Offervanza; ma pur anche dopo nato il Conventualetimo. Imperocche tutte le Provincie, le quali nell' anno 1517, erano degli Offervanti, o Riformati fotto i Ministri, etano divise, come lo pra ; e ne' tempi debiti facevano il Cultode de' Cultodi, come le altre Provincie della Comunità mededina. Onde Lino X. nella fila Bolla Ite d' vor,

(2) Nos igitur . . . vobis . & pro tempore existentibus Generalibus , & Provincialibus (Vicariis Citramontanis, & Ultramontanis Ord. Min. de Obf.) ac Guardianis, & Fratribus veffri Ordinis , & Obfervantia , ut Ecclefias , Oratoria , & loca quacumque recepta , & recipienda , nondum confeeratas , seu confeerata , festa pribe requisitione ab Episcopie locerum, eisque recusantibus , vel negligentibus , per quemlibet alium Catholicum Episcopum , gratiam, G communionem dilla Sedis (Apoftolica) babentem confecrari facere; ae veftri Ordinis Generalibur, & Provincialibus Vicariis & CUSTODIBUS, at Guardianis pro tempore exiftentitus prafatis , ut omnia , & fingula ejufdem Ordinis , & Obfervantia Ecclefiat , Cameteria, ac Capitula, & Oratoria ubicumque exiftentia, receptas, & recepta, & recipiendas, feu reeipienda , ac paramenta , & ornamenta , ac alia quacumque ad divinum cultum , & nfum ve-Arum necefaria, in quibut Chrifma non intervenit , pro veftro ufu tantum , folemni benedi-Bione , ac etiam per Vicarium, feu Guardianos , aut alios ad bie a vobis in veffris Capitulis Gemeralibus provide deputandos, benedicere, ac illos, fen illa , & corum quodlibet fanguinis , feu seminis effusione, seu alias quomodolibes pollutas, seu polluta, quoties opus fuerit, aqua per vos , prafertim in locis remotis , ubi Epifeopum aquam benedicentem per duas dietas adire non poteritis, beneditta, reconeiliare libere, G lieite valeatis, auftoritate Apofiolien tenere prasentium concedimus, & indulgemus. Leo X. in Bulla Religionis suadet, sub die 3. Februarii 1514. Pontif. anno 1., apud Emmanuelem Rodericum in Collect. Privilegiorum &c. Bulla 6. Lonis X., & apud VVad romary. in Regelt. page 656. Chm eften Lura, & ibi Ecclefa Como, 5. Franciefe funfet per effutionem fanguinis

Côm effem Lurz, & ibi Ecclefia Conv. S, Francisci fuifet per estudonem fanguinis polluta, Adm. R. P. Vincentius Maria Favilla, didi Conobii Guardianus, vigore hujus privilegii, eam folemni ritu reconciliavit, aqua tamen benedida ab Illustrits, ac Reverendis, Domino Josepho Palma Archiepiscopo Lucano, & Comite &cc., qui tanca paud Balnea.

Lucenfia facræ vilitationis gratia morabatur.

vento del Capitolo generale.

facendo menzione de' Vocali Offervanti, così della Comunità, come della Famiglia, da' quali dovea farsi l'elezione del Ministro Generale Offervante, nomino tutti i Ministri, e i Custodi Riformati: e questi Custodi senza dubbio crano i Custodi de' Custodi, Osservanti della Comunità: e di poi nominò i Vicarj, e i Discreti de' Frati della Famiglia (a). Questi Discreti erano quei Religiofi, che col Vicario Provinciale andavano al Capitolo generale della Famiglia a dare il voto per l'elezione del Vicario Generale; mentre la Famiglia non in tutte le fue Provincie avea i Custodi, ma solamente in alcune; e nondimeno da qualunque fua Provincia, oltre il Vicario Provinciale, andava all' elezione del Vicario Generale un altro Religioso, il quale, dov' erano i Custodi, era il Custode, e dove questi non erano, dicevasi il Discreto. Acciocche poi non potesse dubitatsi , che l'elezione del Ministro Generale di tutto l'Ordine, fatta l'anno 1517. da i soli Osservanti, coll'esclusiva de' Conventuali, non fosse giusta la Regola, in cui una tal' elezione dicesi appartenere a i Ministri, ed a i Custodi : Lione X. nella medesima citata Bolla diehiarò, istituì, e ordinò veri Ministri i Vicari Provinciali, e veri Custodi i Difcreti della fuddetta Famiglia (b). Donde nacque il grande sbaglio del Ragionista, che pensò, e scrisse essere stata questa dichiarazione, o istituzione di Lione X. la prima istituzione, o invenzione de' Custodi fra i Minori Osfervanti: la qual falsità resta bastevolmente rigettata con quel che ho detto sin quì nel presente capitolo. E tanto può bastare, per sar conoscere, che anche nella fazione, appellata la Comunità dell' Ordine, gli Osservanti ebbero i Cuttodi avanti l' anno 1517., i quali da Lione X. ben fi distinguono da i Vicarj, e da i Discreti della Famiglia.

VII. Reitami or da provace, che la prefata divisione delle Provincie in Custodie, a la piuralità de Custodie, e l'elezione del Castodie de Castodie, d'activatione altrea nella Comunità degli Odierni Officrvanti suffigmenti all'anno 1517. E quello altrea provati con facilità, e semplicità fenza rigiri di anno 1619. Casto altrea provati con facilità, e semplicità fenza rigiri di anno dopo uniti tutti gli Officrvanti in un folo copo, o in una fola fazione, comandolli loco, che tutti, e iasfehabuni di sifi dovell'ero viver faggatti al Ministro Generale, a i Ministri Provinciati, e a i CUSTODI, nulle Provincia, e valudi die e duali dimorasumo (c). Segno evidente, che luttati de Custodio di uniti avano 1518, nel Capitolo generale celebrato dalla Comunità Tom.II.

Tom.II.

By b

(a) Quo verd ad elestionem susuri Ministri Generalis . . . . celebrandam . . . . . . statuimus ; omnet Ministres , & CUSTODES reformates , ac Vicaries , & Discretes Frattum de Observantia , sus Familia , distanc electionem celebrare debres .

b) El se preface eldis Minifri Generalis, que frenches preditem Regulem a Minifri Proministàm, de Callolida frei deste, inferi franche intentamon cipidem Regule, de sóque questr foraplue ectòretur; detleramus, emmer Provinciates Vicerius de Obfervatis, frei Emilia, verez Minifres de figliogra, el dificulta cellidani solyimati, in Minifras ordinamus, de indiciatuma; Diferens etiem ipforam declaramus effe Cafedrs, Leo X. in prac. Bulla.

(c) Omnesque, & singules (Regulum pure, & simpliciter observantes) ut preserter, unites, Generali Ministro practife, ac Provincial Ministri, & CUSTODIBUS, in querum Provincia, & CUSTODIBUS respective merantur, in conniène, & por connie secundam Regulam subjet debrant. Leo X. ibidem.

degli odierni PP. Minori Offervanti nel Convento di Lione in Francia, fu determinato. come segue: Parimente i Custodi de Custodi, i quali si mandano al Capitolo generale, si eleggano in quella maniera, in cui si eleggono i Minifri Provinciali (a). Nel 1591, fu stampato il Quaresimale del Pad. Maurizio Ilareto Minor Offervante, di Sacra Teologia Dottor Parigino, della Provincia di Tours, dove dopo la lettera al Lettore fa un piccol Panegirico al fuo defunto Maestro P. Giuliano David , e di esso dice , che fu Dottor Parigino . Guardiano dell' Offervante Convento di Parigi, CUSTODE de' CUSTODI nella Osservante Provincia di Tours, e Ministro Provinciale (b). E per venire. all'ultimo: nell'anno 1729, nel Capitolo generale di Milano fu eletto dagli odierni Offervanti per Ministro Generale il P. Fra Giovanni Soto, il qualeper la parte Oltramontana Offervante fece una Compilazione di Statuti, itampata in Madrid l' anno 1734 In questa poi si legge: Le Custodie , che dividono una Provincia fotto un folo Provinciale, e i loro Custodi, si confervano nelle quattro grandi Provincie della Francia , circa l'autorità , e uffizj de quali offervar si debbono gli Statuti di quelle Provincie (c) .

VIII. Da quelti documenti fi raccoglie con tutta chiarezza, che nella-Comunità degli Offervanti, anche dopo l'anno 171, fino a i noîtri giorni perfeverarono ad effere le Provincie divife in Custodie, la pluralità de Custodi nella medesima Provincia, e il Custode de Custodi, declinato a dare il voto per l'elezione del Generale in vece di tutti gli altri Custodi della sua Provincia. Laonde retlano del tutto abbattute, e convinte di fassisti le millanterie-

del Ragionitta foprallegate.

IX. Olire quelte cole è da notarfi, che gli odiemi Officivanti hanno alcune altre Gutodie, le quali non fono parti di alcuna Provincia, ma fianno
da per se ftesse, come piccole Provincie, ed eleggono i loro Custodi, da i
quali sono governate con potessa ordinaria, simile a quella de Ministri Provinciali, e si da il voto ne Capitoli generali, come si dice anche nella sopracitata Compilazione del P. Ministro Generale Soto. Queste una volta erano
molte: oggi sono meno, perchè parecchie di esse sono state erate in Provincie. Quelle, che oggi seguitano ad effer Custodie, sono nella Famiglia Ottram mana quella di S. Giacomo nell' solo di Madera, quella di S. Michele de Azores, e quella di Savoja. Nella Cismontana è l'antica, vasta, e cele-

(2) Item CUSTODES CUSTODUM, qui mittuntur ad Capitulum generale, eligantur es modo, que Provincialer Minestri eligantur. Capitulum generale Minorum Obs. celebr. Lug-

duni 1518. apud Orb. Scraph. tom. 3. pag. 242. col. 1.

(b) Fui' it, dom vivort, Franciscam Nestraß, America, S. Theel. D. Parifielle, Conventigue and in ibiden Guerdium, que non relatuir altre, anterior servente en combiti, generalism CUSTOS CUSTODUM (ut legensus ) aspec virtinificant Mither Propinitalist, qui in pitate, que entitle programment, que entit que

(C. Cuffelie Previnciam fob unice Provinciali dividente, & illarum CUSTORS in. quatur magnis Glirarm Provincia (mercanter, apertua estatura), provincia conferencia (mercanter, destatura estatura et unice del previncia (mercanter), provincia (mercanter)

de Cuffedebus noz. edit. Matriten. 1734.

lebre Custodia di Terra Santa, che comprende, oltre i Santi Luoghi di Paleftina, eziandio tutti i Conventi, ed Ospizi dell' Egitto, di Cipro, ec.: il di cui Cuftode è anche Guardiano del Sagro Monte Sion, e del Santiffimo Sepolero; ha l'ufo de' Pontificali, la facoltà di crefimare : è Commiffario Apoitolico, ed ha la giurifdizione ordinaria fopra i Cattolici di quella fua Santa... Custodia (1), cui oggi, pel P. Reverendis. Fra Giacomo Betti di Lucca, Cu- (1) Vide. stode per la terza volta, presiede ( avendo per ispeciale concessione del Re- Orb. Seraph. gnante Sommo Pontesice anche l'uso de Pontificali, e la facoltà di cresimare) tom. 1. lib. 3. il Reverendis. P. Fra Desiderio Mazzei di Casabasciana, che su Segretario 5. 11. ".3. del fuddetto P. Betti nella Legazione Apostolica a i Prelati Maroniti , per tor- pag.86. re dal Monte Libano lo Scifina (a).

X. Or per passare ad un'altra difficoltà, sarei curioso di sapere, se l'aver le Provincie divife in più Custodie all' uso antico, più Custodi in ciascheduna di elle, colla giurifdizione di visitare, di correggere, di processare ec., e il Custode de' Custodi, come fopra, sia precetto di Regola, o venga imposto nelle antiche leggi de Frati Minori. Secondo il Ragionista è precetto della Regola, e di Gregorio IX.; poiche, com'egli dice, la Regola comanda, Gregorio IX. comanda, e i foli Conventuali ubbidifcono, avendo effi foli la pluralità de Custodi, e i Custodi de Custodi. E nel principio del capitolo pag.332. ferive, che S. Francesco stabilì tanti Custodi in ciascheduna Provincia, quante vi erano Custodie, e diede loro la giurisdizione nelle stesse Custodie di celebrarvi i Capitoli , di visitare ec. , citandone in prova il capitolo viti. della.

Santa Règola.

XI. To per altro non niego, che la pluralità fuddetta de' Custodi coll' autorità fopraccennata fia stata l'antica economia, o forma di governo tenutasi dal bel principio dell' Ordine. Che sia poi un precetto espresso nella Regola, e perciò gli Offervanti, dove non hanno quelta pluralità di Custodi, e i PP. Cappuccini non offervino in questa parte la medesima Regola, come gli accusa il Ragionista, io non lo trovo. Leggo l'ottavo capitolo della Regola citato a tale effetto dal Ragionista: e veggo ivi trattarsi dell'elezione, edeposizione del Generale, e dirsi che quella sar si dee da i Ministri Provinciali, e da i Custodi nel Capitolo da celebrarsi nella Pentecoste; e la deposizione. parimente far si dee dal medesimo, quando sia conosciuta l'insufficienza del Generale: e qui non trovo il fopraccennato precetto. Appresso dice . che gli elettori del Generale, dopo eletto questo, possano ciascheduni nell'anno medefimo convocare una volta i loro Frati nelle loro Cuftodie. E circa questa convocazione al Capitolo il P. Pifano è di parere, che s' intenda de' Capitoli non Custodiali, ma Provinciali, a i quali co' Ministri delle Provincie debbano intervenire anche i Custodi (b). Ma che che sia di questo, che nulla... Bbb 2

(a) Vide Relazione di alcuni accidenti occorsi nella Siria presso la nazione Maronita, e provvedimenti fopra di effi prefi dalla S. Sede Apoflolica . ed. Rom. pag.tt. & fegg. & ibi Alloculir nem SS, D.N. Benedichi Papæ XIV. habitam in Confiftor, femipubl. die 13. Julii 1744. (b) Poffet diei juxta pradicta, quod per Cuftodias intelliguntur Provincia : modo Capisula Provincialia fine uffodibus celebrari non poffunt . Sic ergo dieit Regula, quòd Miniftri & Cuftodes. ideff, und cum Cuffodihus, in Cuftodiis fuis, ideff , Provinciis , poffint Fratres ad Capitulum convecare . B. Barthol. Pifanus in exposit. Regulæ FF. Min. fuper cap.viii. apud Firmamenta

s elligitur

fanus loco

(2) Apud

Firmamenta trium.

prace.

fegg.

preme : la sostanza è , che nelle riferite parole della Regola non si vede il precetto di dover avere la pretesa moltitudine di Custodi: ond' è , che San Buonaventura fopra le riferite parole della Regola , i Ministri , e i Custodi possano ciascheduni nell' anno stesso nelle proprie Custodie convocar una volta a Capitolo i loro Frati, così la discorre : Non nega, che i Capitoli Provinciali non si possano celebrare anche in altri anni, che in quello, in cui su celebrato il Capitolo generale per la Pentecoste : Ma volle in tal guifa parlare, perchè è molto necessario, che le ordinazioni del Capitolo generale sollecitamente siano pubblicate da i Capitoli Provinciali (a); ed ecco, che su tal passo non fa menzione veruna de' Capitoli Cuttodiali; come neppure le Costituzioni Farinerie, che discorrendo sullo stesso testo della Regola, fanno memoria de' soli Capitoli Provinciali , come può vedersi nel capitolo x, delle medesime . Di più è cofa certa, che S. Francesco nell'ottavo capitolo della sua Regola col nome di Custodie ha voluto fignificare anche le Provincie de' Ministri : e col nome di Custode ha voluto fignificare anche il Ministro Generale; mentredisse, che quando costasse dell'infussicienza del Ministro Generale, dovrebbe (1) Relbonallora deporti, e in suo luogo eleggersi un altro per Custode (1). Laonde non deo quòd in- vedesi dove mai dal Ragionista possano fondarsi quelle sue parole di rimprovero agli Offervanti, e a i Cappuccini: la Regola comanda ec., Si aggiugne al-(h)c) nomile predette offervazioni, che Clemente V. nella fua Clementina Exivi de. ne Cuffodis Paradifo &c. , e il P. Ministro Generale Fra Gonsalvo nel suo trattato De Minifler Gemeralis. P. praceptis Regula (2) numerano diftintamente tutti i precetti contenuti nella Barthol, Pi- Regola del P. S. Francesco, e niuna menzione fanno del precetto della pluralità de' Custodi, nè de' Custodi de' Custodi : segno manifesto, ch' essi nella Santa Regola non hanno scoperto un tal precetto, volutovi dal Ragionista, per rampognare gli Offervanti, e i Cappuccini. Anzi se vero è quello, che dalle Coltituzioni Alessandrine allega il Ragionista, cioè, che i Custosti debbano tenersi per Prelati , perchè per privilegio di Clemente Papa ( cioc IV. ) Ord. part.4. fol.73. , 6 è commessa loro la cura delle Anime, e i Guardiani obbedir debbano a i loro Cuftodi, ne fegue con maggior certezza, che l'aver per Superiori Ordinarj auche i Cultodi non è precetto di Regola, ma è privilegio di Papa Clemente IV.: il quale per verità volle, che i fuddetti Custodi, Capi delle Custodie, aveffero la cura delle Anime de loro sudditi; ma non comandò, che ogni Custodia dovesse per sempre avere uno di questi Custodi. Fosse almeno la dettapluralità di Custodi, forniti di giurisdizione sopra le loro Custodie, e l' elezione del Custode de' Custodi, un precetto di Gregorio IX., confermato da Niccolò III., e da Niccolò IV.; di modo che gli Offervanti, dove non banno questa pluralità di Custodi, e dove, non avendola, non eleggono il Custo-

> trium Ord. part.4. fol.48. a tergo col.r. & hie superius dicit t ae etiam Provincia nomine. Cuftodia intelliguntur: nam fulditur (in Regula cap.8.), qued poffint in fuis Cuftodiis femel Fratres fuos ad Capitulum convocare , ideft, Provinciis eis ad Cuftodiam deputatis.

> (a) Poft Capitulum verd Penjecoftes Miniftri, & Cuftodes poffint finguli, fi volucsint, & eis expedire videbitur, codem anno, in fuis Cuftodiis femel Fratres fuos ad Capitulum convocare . Non negat (S. Franc. in hoc Regula tentu ) quin poffint etiam Capitula Provincialia affir annis celebrare ; fed de ifto fit specialiter mentio , quia eft pra cuteris neceffarium, ut ordinationes Generalis Capituli per Capitula Provincialia celeriter publicentur. 5. Bonay. in expost. Regulz FF. Min. cap.viii.

de de' Custodi, possano dirsi trasgressori de' comandamenti di Gregorio IX., o delle leggi fatte all' Ordine? Vediamolo . Il Ragionista , dicendo , che Gregorio IX. lo comanda, vuole, che sì. Le parole di Gregorio IX. fono le feguenti: Dubitando voi, se per quello, che dicesi nella Regola, cioè, che morto il Ge-nerale, debbano i Ministri Provinciali, e i Custodi nel Capitolo della Pentecofle eleggere il successore, sia necessario, che vada al Capitolo tutta la moltitudine de Custodi; ovvero se, per trattar ogni cosa colla maggior tranquillità, possa bastare, che ve ne siano alcuni di ciaschedune Provincie, i quali abbiano la voce di tutti gli altri? A i quali dubbj rispondiamo, che i Custodi di ciaschedune Provincie elegano uno del loro nunero, il quale vada al Capitolo col loro Ministro Provinciale, e abbia egli la voce per tutti i Custodi: il che avendo voi determinato anche da per voi steffi, giudicammo bene di approvare questa. vostra determinazione (a). Lo stesso in sostanza sece Niccolò III, nella sua samofa Decretale Exist, e Niccolò IV. nella Bolla Ad statum pacificum (1), ag- (1) Apat giugnendo, che quel Custode de'Custodi non dovesse aver tante voci, quante Orb. Scrapia. Custodie trovavansi nella sua Provincia, come alcuni dubitavano, ma doves termis lib. 3. fe avere una voce fola, in guifa che foss ella un folo voto. Ma da tutte queite cose che se ne deduce? A me sembra, che l'intenzione cosi de Frati Minori, i quali fecero la fopra mentovata determinazione circa il Cuftode de' Custodi . come anche di Gregorio IX., di Niccolò III., e di Niccolò IV., che l'approvarono, fosse sol tanto, che non andassero al Capitolo generale più Cuitodi per Provincia, ma un folo: del resto poi non conosco essere stato da loro comandato l' aversi più Cuttodi per ciascheduna provincia: questo da i medefimi si è folamente supposto, giusta l'antica economia dell'Ordine : e su questa supposizione su fatto quello Statuto, il quale obbliga certamente a fare il Cuttode de' Cuttodi pel Capitolo generale in quelle Provincie, nelle quali giusta l'uso antico sono più Custodi; ma non obbliga ad aver più Custodi, o a far il Custode de' Custodi nelle Provincie, dove, giusta la moderna economia più comoda per lo stato presente delle medesime, non è che un solo Cuflode.

XII. Per la qual cosa è da rifletters, che secome lo stato delle cose in varj tempi è suggetto a varj cangiamenti, così anche ne' governi sa vedere delle mntazioni, che introduconsi per adattarsi alle circostanze de' tempi. Quindi è, che nelle Monarchie, e nelle Repubblice alle volte inventanfi nuovi uffizi, e nuovi Magistrati, e si sopprimono gli antichi. Nella stessa una volta erano frequenti quei, che diceansi Chorepiscopi, negl' Imperi gli Esarchi ec. Eziandio nella Religione de Frati Minori nel bel principio v erano più Custodi per Provincia, e tutti davano il voto nel Capitolo generale; dopoi non tutti, ma un folo di essi cominciò a dare il voto. Nel principio non

(2) Insuper, dubitantibus vobis , an pro eo quod in Regula dicitur, ut , decedente Generali Minifro, a Provincialibus Minifris , G Cuftodibus in Capitulo Penteroffes fiat eleflio fuccetforis . omnium Cuftodum multitudinem opportet ad generale Capitulum convenire; an , us omnia cum majori tranquillitate traffentur , sufficere poffit , ut aliqui de fingulis Provinciis , qui vocem babeant alierum, interfint ? Taliter respondemus, ut singularum Provinciarum Cuflodes unum ex fe conflituant, quem cum fuo Provinciali Ministe pro ipsis ad Capitulum dirigant, woees fuas committentes eidem; quod eum etiam conflitueritis per vos ipfot, Statutum bujufmodi dunimus approbandum . Gregorius IX. in Decretali Quo elongati a Saculo . 20ud VVad. tomas ed. Rome pag. 146., & 247. n. 14.

v' erano Vicarie, di poi vi furono; e alcune di queste non si dividevano in-Custodie, ma facevano un Vicario, che verisimilmente dava il voto in Capitolo generale. E per parlar colle parole del Ragionitta, volle S. Francesco. che il governo del Ministro Generale fosse perpetuo, siccome perpetuo fu fino a Giulio II., quando poi con poco guadagno dell' Ordine divenne seffennale: evolle di più in esso una potestà amplissima di porre, e deporre da se solo i Superio-

(1) Hugo in cap.8. Rig. 2 Extra. (t) Cron.

£6.

ri delle Provincie (1), la quale fu poi rifiretta da Clemente V. (2) alla fola. riferma dell' elezione de' medefini . I Provinciali pure gli nomino Ministri . e nommeno prefiffe termine alcuno al loro governo: donde accadde di vedere nell' Ordine molti Provinciali perpetui fino ad Innocenzo VII., il quale dipoi ordino (3), che non duraffero più di fei anni . Queste ed altre variazioni nella for-1.3. 1.1. c. ma del suo governo vide l' Ordine Minoritico, senza pregiudizio della sua unità; perchè, tolte quelle cofe, le quali iono precetto di Regola, molte altre furono in uso anche in tempo di S. Francesco, le quali praticavansi non già per obbligo di professione, ma per adattars a i tempi, a i luoghi, e alle perione, e perchè giudicavanti utili. Mutatifi dipoi i tempi, poiche parve più congruo il praticar altrimenti; quindi è, che cangiaronfi alcune antiche coflumanze; come appunto è anche quella della pluralità de' Cultodi colla giurifdizione fopra le loro Cuttodie in qualfivoglia Provincia, Imperciocche ne' tempi antichi (come avverti eziandio il fopracitato P. Reverendifs. Soto, e. (4) Tomes, leggefi nell' Orbe Serafico (4) del de Gubernatis ) effendo vaftiffune le Pro-

125. 15. n. vincie dell' Ordine, e non potendosi comodamente visitare in poco tempo 10., & 11. tutti i loro Conventi da i Ministri Provinciali, su stimato spediente il divider-& P.E. 455. le in più Cuftodie, e di ciascheduna Custodia di esse far Superiore un Custode. che con dipendenza dal Previnciale prefedesse al governo de Conventi della fua Cuttodia. Dopoi specialmente per industria de Frati della Famiglia, e degli Offervanti della Comunità, aggiunto notabilmente il numero de' Conventi dentro le medesime Provincie, su giudicato spediente di spartire una Provincia in più Provincie; e facendo, che queste contenessero meno di paese, furono rendute facili a poter effere vifitate, e governate da i loro Ministri Provinciali. E perciò, cellata la necessità dello spartimento di ciascheduna Provincia in più Custodie, cessò eziandio questo spartimento: e così in moltissime. Provincie non più si fecero, come prima, i Cuttodi, capi delle Custodie, nè più si udi in esse il nome del Custode de Custodi; ma solamente si mantenne. ivi il Cuttode, il quale, giutta la Regola, debb' andare a dare il voto per l' elezione del Ministro Generale, come appunto accade nella maggior parte delle Provincie degli Offervanti. XIII. Danque gli odierni Offervanti hanno nella loro Comunità la con-

tinuata successione degli antichi Custodi : con questa sola disferenza , che se confideriamo gli antichi fecondo tutti i diritti, che aveano ne' due primi fecoli , gli Offervanti non in tutte le loro Provincie , ma in alcune fole hanno la continuata successione di tali Custodi, come si è detto. Se poi gli consideriamo fecondo il folo uffizio, che a i Custodi conviene fecondo la Regola, ( il quale uffizio anticamente efercitavasi dal Custode de' Custodi , ed anche oggi efercitafi dal medefimo nelle Provincie degli Offervanti, in cui tuttavia fi elegge) gli Offervanti hanno la continuata fuccessione degli antichi Custodi in tutte le loro Provincie ; perchè in ogni Provincia hanno il Cuttode, che col fuo Ministro Provinciale va a dar il voto nell' elezione del Ministro Generale.

XIV. Ma in tanto si è veduto, che gli odierni PP. Minori Osservanti hanno anche la vera continuata fuccessione de Custodi, e che secondo la Regola, e le disposizioni Apostoliche non son tenuti ad avergli in altra maniera diverfa da quella, in cui gli hanno. Se n' esca or suori il Ragionista col suo la Regola comanda, Gregorio IX. comanda, e trovi udienza, se pnò, appresso lepersone intendenti. Troyerò ben io, come spero, benigna udienza in torcer contro di lui la forza de' fuoi raziocini. Sulla speranza di averla, così la difcorro . Se dalla Regola , e da Gregorio IX. fi comanda la pluralità de' Cuitodi, e il Cuitode de' Cuitodi in qualunque Provincia; e non gli Offervanti, non i Riformati, non i Cappuccini, ma i foli Conventuali ubbidifcono; quindi conchiude il Ragionista (1): Dunque questi foli, e non gli altri vissero (1; P.12.338. ne' primi tempi dell' Ordine; altrimente a tutti i Francescani sarebbesi steso il prefato comandamento della pluralità de' Custodi, e de' Custodi de' Custodi, se. tutti fossero stati presenti, quando da Onorio III., e da Gregorio IX. fu divo-Potrò pertanto ancor io , dopo fciolto il fuo argomento , fervirmi della fua forma fillogitica in quelta guifa: Se la Regola, Gregorio IX., Niccolò III., Clemente V., i vetulti Capitoli, e i Ministri Generali dell' Ordine comandano, che non fi abbiano rendite, nè vigne, nè altri beni stabili ; non fi posfegga neppure in comune; non fi ufino altri vettimenti fenza neceffità fuor di quelli, che sono prescritti nella Regola ec.; e non i Conventuali, ma i soli Osservanti , i Riformati , e i Cappuccini ubbidifcono : dunque i Conventuali non v' erano nel principio dell'Ordine, e in tempo di Gregorio IX., di Niccolo III., di Clemente V. ec.: altrimente questi comandamenti sarebbonsi stesi anche. agli odierni Conventuali. Convien dunque dire , che quantunque gli odierni Conventuali fudino fotto il gravifimo pefo della pluralità de' Custodi, e de' Cuitodi de' Cuitodi, nondimeno essi non sono dell'antica Religione di San... Francesco. Guai per li poveri Osservanti, se il Ragionista, siccome ha trovati i fuoi Conventuali aggravati ne' di nostri dal peso de' Custodi più che gli Offervanti, così gli avelle trovati aggravati più di essi da i precetti della Regola! Allora sì, che avrebbe strepitato: la Regola comanda, la Regola comanda. Ma perchè la cofa va al contrario, perciò sarebbe stato maggior vantaggio della fua Caufa il tacere totalmente del peso de'Custodi, per non confessa far efficaci gli argomenti della Causa degli Osservanti, che appunto pretendono 1 Anzianità fopra i Conventuali, perchè stanno essi fotto i pesi, che la purità della Regola impofe a i vetufti Frati Minori; e i Conventuali neppur fauno, qual fia la gravezza de i detti pesi, non facendo prosessione della purità della Regola. E quando anche dovesse dirsi, che gli Osservanti in molte loro Provincie iono dispensati della pluralità de' Custodi, ( attesochè di essa nonvi è bisogno, per cagione della facilità, con cui possono interamente visitarsi più volte, e governarsi dal Ministro Provinciale immediaramente ne' giorni noitri, ) non per quetto fi direbbe, che i medefimi in quelle Provincie foffero thati dispensati da qualche precetto contenuto nella Regola, o da qualche punto caratterilico della Religione Minoritica fondata da S Francesco, come da tali precetti, e punti caratteristici sono dispensati i PP. Conventuali. Dunque le ragioni di anzianità farebbero fempre per gli Offervanti, non oftan-

Lib. IX. Cap. V.

te la suddetta dispensa: e perciò, ripeto, non dovea dal Ragionista scommoversi questo formicajo, acciocchè non restasse da esso morsicata la sua stessa pretensione, e di tal morsicatura egli stesso non dovesse confessare la forza.

#### CAP. V.

I Padri Minori Conventuali non possono preferirsi a i Padri Minori Osservanti per la successione de Ministri Provinciali.

TEL fuo capitolo xvii il Ragionista pretende, che i Conventuali debbano preferirsi agli Osservanti, perchè quelli, e non questi hanno la continuata successione de' Ministri Provinciali, cominciata ne'tempi di S. Francesco. Per non ripetere tante volte il medesimo. suppongo le cose provate già di sopra; cloè, che ne primi due secoli Francescani, avanti alle dispense, fra le quali nacque lo stato religioso del vetusto Conventualesimo, non vi erano Conventuali; e perciò tutti i Frati Minori di detti due fecoli furono fostanzialmente della Regolare Osfervanza, e così anchetutti i loro Ministri Provinciali; mentre di ciasceduno de' Frati Minori de' primi due secoli può dirsi quel che il Ragionista dice del P. Generale Rusconi, nella pagina 391., cioè, che o professava egli le dispense introdotte nell' Ordine, e così era tutto Conventuale; o professava la purità della Regola, e così sarebbe stato tutto Offervante. Ma perchè ne' primi due secoli non vi erano dispense, come ho provato; perciò ogni Frate Minore professava la purità della Regola, ed era tutto Osservante. Di più, avanti il Concilio di Trento non vi era l'odie rno Conventualesimo proprietario in comune, e fornito di quelle tante dispense, che specialmente per le Costituzioni IJrbane godono gli odierni religiosi Padri Minori Conventuali: onde anche i Conventuali vetusti, come profesiori dello spropriamento anche in comune, e degli altri rigori della Regola, fuorchè di quello, che vieta l'uso delle rendite, e delle successioni ereditarie, con nonso che altro di poco rilievo, e i loro Ministri Provinciali, appartengono più tosto alla Regolare Offervanza, che all'odierno Conventualesimo, giusta lecofe altrove provate. Sicchè in rigore gli Offervanti hanno avuti Ministri Provinciali da i tempi di S. Francesco fino a i giorni nostri, ove che la Comunità degli odierni Conventuali non gli ebbe se non che da i tempi del Concilio di Trento: con che già si è risposto al xvII. capitolo del Ragionista, e si è mostrato, che la continuata successione de' Ministri Provinciali, dal tempo di San Francesco fino a questi giorni, stà per gli Osservanti, e non per li Conventuali. Nondimeno verrò difaminando il fopraddetto fuo capitolo, acciocchè non dia terrore colle sue voci ad alcuno.

II. Incomincia così " Non è da metterfi in dubbio, che la ferie de' Mi-» nistri Provinciali Osservanti , quando giugne a Lione X., spira , e finisce; » protestandosi questo Pontefice nella sua Bolla Ite & vos di avergli esso isti-», fuiti nell'anno 1517., acciocche potessero celebrare secondo la intenzione.

" della Regola, la elezione del primo Ministro Generale, che determinò di , concedere al lor Ordine : Et ut de. Declaramus, omnes Provinciales Vica-, rios Fratrum de Familia, seu de Observantia veros Ministros effe, ipsosque, , ad effectum electionis bujufmodi , in Ministros ordinamus, & instituimus . "Ne vi è tra gli Offervanti più finceri chi non confessi una tal verità : così , tutto il lor Capitolo Generale nell'anno 1517., quando per bocca del Se-" gretario dello stesso Capitolo assermò i Ministri Osservanti allora istituiti . Ministres authoritate Apostolica nunc institutes (1): Così Monfignor Marco, (1) Gonz. p. " Lione X. determino, che i Frati Reformati, e Offervanti della Regola avef- 1. fol.37. , fero ancora i Prelati conformi alla Regola , cioè , il Ministro Generale , e i " Minifri Provinciali (2): E così l' Aroldo, il quale dello stesso Lion X. dice: (1) P.3. L.8. , Observantum, seu de Familia Provinciarum Vicarios Ministros instituit (3). " Laonde quando poi tessono il Catalogo de Ministri Provinciali di questa, o , quella lor Provincia, in tutte il primo lo mettono a tempo di Lione X. ", Così il Gonzaga, il quale discorrendo de Ministri provinciali della Provincia , dell' Umbria , dice , che il primo fu Cherubino da Terni , eletto nell' anno 2, 1517. , quando fu celebrato il fettimo generalissimo Capitolo: certissimum . est ejus primum Provincialem Ministrum ab bujusmodi septimo generalissimo , Capitulo egiffe Venerabilem Fratrem Cherubinum Ternenfem (4). Così Ferdinando (Fernando) da Bologna Offervante, il quale nelle fue memorie. ", storiche della stessa Provincia scrive: il primo nostro Ministro Provinciale fu , il P. Paolo Pifotto da Parma, eletto nell'anno 1518. E nel medefimo fenti-" mento concorre pure il Wadingo, il quale, ragionando de' Provinciali della " loro Provincia di Venezia, afferma, che quando la governò F. Pietro de-", Sanctis, quale morì nell' anno 1605, quella non contava più che 9. Provin-,, ciali: nonus Provincia Sancti Antonii Minister (5): quando per l'opposto la (5)an. 1410. " Provincia di Venezia fondata da S. Francesco doveva contenerne almeno "121. " un centinajo.

(4) P x. foi-

F-43. [3] an. 1 \$170

III. Così il Ragionista, il di cui testo io trascrissi interamente, perchè avendo molto di apparenza, per cagione delle sentenze di parecchi Osservanti, voglio non esser accusato di aver celata la forza principale delle sue ragioni . Cui rispondendo, dico, effer cosa certissima, che i Ministri Provinciali Offervanti trapassano i tempi di Lione X., e incominciano da i tempi di S. Francesco, siccome può raccorsi da quel che ho scritto di sopra, e da quel che dirò. Se poi Lione X. l'anno 1517. istituì Ministri i Vicari Provinciali Offervanti della Famiglia, e Custodi i Discreti; e se il Segretario del Capitolo Generale di quell'anno, disse fatta l'elezione del Ministro Generale da i Ministri, e da i Custodi altora istituiti per autorità Apostolica; quivi non parlossi della prima istituzione de Ministri, e de Custodi Osservanti, ma solo su significato quel, che fu fatto; cioè, che i Vicari Provinciali della Famiglia erano stati istituiti Ministri, e i Discreti Custodi; e che questi, (benchè non soli) aveano dato il voto nella fuddetta elezione. E questo è anche il senso di Monsignor Marco, e del P. Aroldo. Che se alcuni Offervanti, testendo il Catalogo de' Ministri Provinciali delle loro Provincie, mettono per primo quello, che fu il primo dopo la Bolla Ite & vos, non per questo i loro errori, bevuti con buona fede dalle dicerie del Ridolfi, e di altri Conventuali, pongono in obbligo gli altri Offervanti di fare l'ittesso. Quindi è che l'erudito P. Casimiro di Roma, res-Tom.II. Ccc fendo

Lib. IX. Cap. V.

fendo il Catalogo de' Ministri Provinciali della sua Offervante Provincia Romana, non lo cominciò dal Ministro dell'anno 1517., ma dal Ministro de' tempi di S. Francesco. Anzi taluno degli Scrittori, a quest'effetto allegati dal Ragionista, ci dà la chiave per intender molti altri di quelli, che appellano primi tra i Ministri Provinciali Osfervanti quei, che fiorirono dopo il fettimo Capitolo generalissimo, celebrato l'anno 1517. forto Lione X. Tale appunto è il Gonzaga nel testo sopra riferito dal Ragionista, dove dicendo, che il primo Ministro della Provincia dell' Umbria fu il P. Cherubino da Terni, eletto nell' anno 1517., non dice, che questi su assolutamente il primo, ma chefu il primo di quei Ministri Osservanti, che nella prefata Provincia fiorirono dopo il fettimo Capitolo generalissimo. Ecco le sue parole, dal Ragionista non ben intese : L' cosa certissima, che il di lei primo Ministro Provinciale , dopo il già detto settimo Capitolo generalissimo, su il Ven. Fra Cherubino da Terni. Chi ha un po'di rispetto per gli altri Scrittori , spieghi i loro detti come la... fentenza di Monfig. Gonzaga: e chi vuole spiegargli come pretende il Ragionista, dica pure, che in questa parte hanno essi errato; perchè tanto convincono ad evidenza i miei fondamenti allegati, e da allegarsi or ora . Ed ecco fodisfatto alla prima parte del nominato capitolo del Ragionista . Si legga or l'altra, mentre il medefimo profiegue, e férive così :

"S' ingannano dunque alcuni Offervanti moderni , quando vogliono di-", stendere più là da Lione X. la serie de loro Ministri Provinciali; o perchè , prima della Bolla Ite, & vos di questo Pontefice vi erano nell' Ordine al-,, cuni Ministri Riformati, de'quali si sa memoria nella medesima Bolla, do-, ve dice: Statuimus omnes Ministros, & Custodes Riformatos: o perchè fi-", guranfi negli Offervanti , quando tenevano i Vicari , e ne' Collettani, Ama-,, dei, e Chiareni, Riforme da Lion X. ad essi unite, la voce attiva, e pas-", fiva nella elezione de' Ministri: o finalmente, perchè leggono nell' anno 23 1442. Fra Alberto da Sarziano Offervante, eletto Ministro della Provincia , di Venezia Conventuale . S' ingannano , replico ; perchè cominciando da' ,, Ministri Riformati: questi erano di una Congregazione diversa dagli odier-" ni Osiervanti , cioè , Colettani , nata nell' anno 1406. e già estinta : ed ", oltre ciò , i detti Ministri non trapassano l' anno 1503. , quando di più a ri-", chiesta del Generale Egidio d' Amelia, furono eletti non per voci, ma per " Breve Apostolico; il quale potrebbe dare anche agli Osservanti un Provinciale " Cappuccino, senza far per questo la ferie de Provinciali Cappuccini tanto lun-", ga, quant'è quella degli Offervanti. Non è poi vera la voce attiva, e passi-", va, la quale figuranfi negli Amadei, Colettani, e Chiareni, i quali comecchè " si gloriassero di vivere soggetti non a i Vicari dell' Osfervanza, ma a' Mini-" stri Conventuali ; in verita però , come è chiaro per la Bolla (1). Decet Ro-" manum Pontificem di Giulio II., dicevano di non conoscere nè gli uni , nè gli " altri; col pretesto, che i primi non ubbidivano a' Ministri dati dalla Regola, " e però mancavano nell' ubbidienza; e nella povertà i fecondi per i loro

(1) Kirm. 3. Ord. 2. 2. foi.s.

" privilegi, e perciò essi non mai intervennero all' elezione de Ministri. E se , talora comparivano ne' Capitoli, i Conventuali confinavangli in un altro luo-" go separato dal Diffinitorio, nè gli ammettevano all' elezione, (2) habentes in " dictis Capitulis semper locum separatum, ubi de beneplacito Ministri, & De-" finitorum negotia, & provisiones officiorum cum Vicario suo pertrattant; così

(1) Firm. 3. Ord. p. 4. ful. 177.

,, te-

" testifica un Colettano. Ma sia pur vera la pretesa lor voce attiva, e passiva; che non per questo farà agli Offervanti di alcun vantaggio a distendere la , ferie de' Ministri più là di Lione X.; perchè la stessa voce attiva, e passiva , farebbe stata una semplice indulgenza de' Conventuali , e non mai diritto " delle predette nuove Congregazioni; avendo il nostro S. Patriarca nella sua " Regola conceduta l' elezione de' Ministri solamente all' Ordine vetusto in-" stituito a suo tempo, e a niun altro. Ed oltre a questo, se erano Congregazioni recenti, recente pure farebbe stata la pretefa lor voce; e però impotente a dare al Catalogo Offervante i Ministri de' primi due Secoli Francescani . E finalmente essendo le Congregazioni , per la unione soggettiva , agli Offervanti, già estinte, e sepolte; non possono comunicare a questi , niuna loro prerogativa: ficcome se gli Osservanti si vestissero Cappuccini,

non comunicherebbero a questi la loro anzianità.

IV. Fin qui egli, tornando a ricantar la canzoncella rigettata nell' antecedente libro. Laonde in poche parole io dico, che s' inganna il Ragionista, quando pretende, che la serie de' Ministri Provinciali Osservanti non trapassi il Pontificato di Lione X. Basta il suo medesimo testo, per convincerlo di errore; mentre confessa, che nell'anno 1503, gli Osservanti ebbero i Ministri Provinciali del loro numero. Dice, che questi furono fatti per Breve; ma ciò ei non prova in conto veruno: e quando anche fosse vero, poco importerebbe; mentre il Ministro fatto per Breve Apostolico non è inferiore al Ministro fatto per via ordinaria di elezione, come è certo a chiunque. ha buon concetto della Potestà Pontificia. Dice, che quegli erano Coletani, ovvero di una particolare Riforma, nata nell'anno 1406., e distinta dalla Comunità dell' Ordine : e questo nell'antecedente libro si è mostrato esser falfissimo ; poichè, o quegli fossero, o non fossero Coletani, certo è, che i Coletani non formavano alcuna Congregazione particolare, ma erano veremembra Offervanti della vetusta Comunità dell' Ordine; onde aveano dispiacere , che dagli emuli loro fossero appellati Coletani , come se fossero essi di qualche novella Congregazione. Dice, che questi per esfere stati fatti per Breve, non alzano sopra i tempi di Lione X. la serie de Provinciali Osfervanti; perchè per Breve Apostolico potrebbe darsi agli Osfervanti per Provinciale anche un Cappuccino, senza farsi per questo la serie de' Provinciali Cappuccini tanto lunga, quant' è quella degli Offervanti, E qui anche dice male; perchè fe avanti il tempo, in cui di fatto i PP. Cappuccini cominciarono ad avere i Ministri Provinciali , fossero vissuti cogli Osservanti in una fola Comunità, composta di alcune Provincie dell'Osservanza, e di alcune de' Cappuccini, ovvero tra le Provincie di tal Comunità ve ne fossero state alcune composte, in cui, oltre i Conventi degli Osfervanti, fosfero stati anche de' Conventi de' Cappuccini veramente incorporati in dette Provincie; come appunto nella vetulta Comunità, dopo nato il Conventualesimo, sempre vi furono anche de' Conventi della Regolare antica Offervanza a comporte le-Provincie di essa; in tal caso se per Breve Apostolico, o per elezione, i PP. Cappuccini nelle fuddette Provincie aveffero avuti alcuni Ministri Provinciali. che o governaffero le Provincie composte di soli Cappuccini, o le composte di Offervanti, e di Cappuccini infieme, alzar potrebbero la ferie de loro Ministri più su di quello, che di fatto ella s' innalzi, come da per se stesso è

chiaro; mentre in tal caso quei loro Ministri sarebbero stati, non già stranje-

ri , ma membra del medefimo Corpo .

V. E' anche falso, che i Ministri Offervanti, fatti nell' anno 1503., foffero i primi della Regolare Offervanza; perocchè, oltre il non provarsi dal Ragionista, non è verifimile, che se, dopo nato il vetusto Conventualesimo, anche nella Comunità dell' Ordine fu fempre continuata l' antica Regolare Offervanza, quelta non mai avesse fino a Giulio II. alcun Ministro del suo numeto, quantunque fosse della medesima Comunità, di cui era il Conventualesimo: nè l'Autor delle Ragioni ha fatto costare, che tutti i Ministri delle... Provincie dall' anno 1430, fino al 1503, fieno stati Conventuali . E quando eziandio il facesse costare, non per questo potrebbe dire, che gli Osservanti per tutto quel tempo fieno stati fenza Ministri; mentre i loro Ministri farebbero stati quegli stessi, che comandavano agli Osfervanti, e ai Conventuali, come a membra della stessa Comunità: nella guisa, in cui non erano senza Ministri Provinciali quei Conventnali, che prima dell'anno 1517. stavano fotto i Ministri Provinciali Osservanti: nè senza Papa sono i Cattolici di Po-Ionia, quando anche di quelto degnissimo Regno non mai alcuno sosse stato affunto al Sommo Pontificato; mentre il loro Papa è sempre quello degli altri Cattolici, co i quali formano una fola Comunione, e un folo Corpo. Che che foffe poi degli Amadei , e de' Clareni , de' quali nella Bolla Decet Romanum Pontificem di Ginlio II., e non de' Coletani, dicefi, che non volevano stare sotto i Ministri de' Conventuali; certo è, che i Coletani, e tutti gli altri Offervanti, e Riformati della Comunità facevano co i vetusti Conventuali un Corpo folo, ed una fola Comunità, vivendo foggetti a quei Ministri medesimi, cui obbedivano gli stessi vetusti Conventuali. Anzi avevano questi eziandio la voce attiva, e passiva al Ministerato, come può raccorsi e dall'essere essi membra della medesima Comunità , e dall' intervenire cogli altri a i Capitoli, e dall' effere stati ancor essi eletti tal volta Ministri, eziandio degli steffi Conventuali, che stavano nella Provincia del loro Ministero insieme cogli Offervanti : ed in okre anche da i documenti positivi degli Scrittori antichi . Conciofiache nelle Firmamenta de tre Ordini, parlandofi de Frati Offervanti della Famiglia, per rapporto a i tempi antecedenti al costoro privilegio Eugeniano, circa l'elezione de Vicarj, dicess, che allora questi Osservanti, e i loro Vicari erano totalmente dipendenti da i Ministri, e potevano da questi effere istituiti, e deposti; convenivano a i Capitoli Generali . e Provinciali della Comunità, come dal principio dell' Ordine fino a quel tempo continuatamente fatto fi era, fimpre avendo le voci attive, e passive nelle loro elezioni, e vivendo nella guifa, in cui vissuti erano, fino al tempo dell' Autor delle citate Firmamenta, gli Offervanti, che non mai aveano voluto effere efentati dalla. regolare ubbidienza, e cura de' Ministri (a). Dunque altresi questi Osservanti, e Ri-

e Riformati della Comunità fotto i Ministri ( al dir di questo Scrittore , che fiorì ne' tempi di quelli, e fu del loro numero, e perciò scrive cose allora... notiffime ) non meno che gli Offervanti della Famiglia prima dell' Eugeniana, e andavano a i Capitoli, e avevano la voce attiva, e passiva al Ministerato, e agli altri uffizi dell' Ordine. Il che può raccorfi eziandio dalla Bolla Super gregem Dominicum di Eugenio IV., data l'anno 1431. ( la quale è il più antico documento pubblico, in cui abbia trovata memoria del nome Conventuali, per fignificare una fazione diffinta da quella della Regolare Offervanza ); poichè in esta leggiamo, che se gli Osfervanti dell'Isola di Candia sossero stati soggettati a qualche Ministro, per lo più sarebbe accaduto, che questo fosse non della. Regolare Offervanza, ma qualche Conventuale. Per la qual cofa pregarono Eugenio IV. per ottenere la facoltà di avere un Vicario Ollervante, da effer confermato dal Ministro Generale, qualunque volta fosse stata cofa congrua l' averlo (a). D' onde apparisce, che dopo l'anno 1430. ( quando il Conventualesmo, che negli anni a dietro dopo la pette del 1348, era stato una fola moltitudine di Offervanti rilaffati, per la dispensa di Martino V. in qualche modo cominciò ad effere uno stato Religioso, nato da questa prima dilpensa), gli Offervanti erano in istato di aver qualche volta del loro numero i Ministri : da che ne siegue, che avessero la voce passiva, e per verisimilitudine anche l' at-

VI. Come, come, dice il Ragionita, fe sal volta gli Offervanti comparivano nel Capitoli, i Conventuali confinavangi un un altro luogo feparato dal Diffinitorio; nè gli ammettevano all'elezione. Adagio un po' con quelto confinare: non erano gli lebbro figi Offervanti, che doveltro effere confinati fuori del confozio del popolo. Quelto affegnarsi foro un luogo ne' Capitoli, feparato da quello, in cui stavano i Difformati, non gli efcludeva dalla voce attiva, e passiva nell' elezione de' Ministri, e degli altri Uffiziali della Comminità dell' Ordine, ma folamente era ordinato a lare, che i suddetti Offervani ri da per loro potessifero provedersi di buoni Uffiziali, e trattat tutte le cofementia fotto i Ministri; laonde le disposizioni da essi fatte in quel luoghi separati, avean se dissolio del Diffinitorio; e perciò keggevasin nelle comi i tavole fatte dal Diffinitorio, e pene ho detto di forpa (1), dove di propossito o trattato di quelli luoghi separati. Ma quando si fa largo il Ragionitali, di la principa di contrattato di quelli luoghi separati. Ma quando si fa largo il Ragionitali, di la proposito di contrattato di quelli luoghi separati. Ma quando si fa largo il Ragionitali, di la proposito di contrattato di quelli luoghi separati. Ma quando si fa largo il Ragionitali, di la proposito di contrattato di quelli luoghi separati. Ma quando si fa largo il Ragionitali.

Cenquam eximi volurunt, vivunt, OBSERFANT PER OMNIA, ut patet in diverfix Orbit Pro vinciir. Firmamenta trum Ord. part.4. fol.168. ed. Lucen. 1921. Vid. ibi etiam patt.s. fol.4.a tergo col.1.

(3) Var. qui fab buyidneti Ohfernantia femari, as perfibre capitis, fuere as profesitistis, de timmi efti medita impleta, qual fe cuiram Miniflo Persinatisi folde fine didite debratis, talem plurumper, ann de Ohfernantia bujulmati, fed Carvantualem sontinger existence, de performante perfitis, multifuis, de verationalem in partie, de tenapullitation mittalian. Domina famulari peffitis, multifuis, de verationalem individis frequentita agiatariane profesio per a perte popilicationalum initiatat, ut use, pestiliares pelari, quarte segueria, aliquem idaneum diffiti Ordinia de Ohfernantia prefiferem in Vitarium biblem vilgrepopitis, de quem ut talem, fore infus celleliume bujumbati, Garculti espelam Ordinia, for pre tempure existens, engemere babeat, cuisque, de non alicui Provinciali Manifer fivile, as obelire debratis; auderiates produitas, tenner peneliumia dadalegumer. Balla Eugenia Super gregem Dominicum, dat. Ways. Kil. Novemb. 1431., 2004 Vyad. tom.zo. in Regeli-Paga-195. de Gen.

fup. 1.8.c.3.

9.1. num 9.

Gr 10. vis.
etiam infra
num.x1. Gr
lib.x1. cap.

Lib. IX. Cap. V.

cendo, che quando gli Offervanti avessero avuta la voce attiva, e passiva, di cui ragioniamo, queita farebbe stata una pura indulgenza de' Conventuali : vorrei, che avvertisse di non pubblicar queste indulgenze tanto a buon mercato, non essendo sempre il tempo del perdono di Assis. Come indulgenza? Quegli Offervanti scendevano dirittamente dal Patriarca S. Francesco, ed erano i veri Frati Minori, giusta l'intenzione del S. Fondatore, espressa nella Regola. Al Conventualesimo era indulgenza lo stare in un sot Corpo con tali Religiofi, come a quello, che non era nato ne' primi due fecoli della Religione Serafica: e se dagli Osservanti si ammetteva nella loro società, tutto proveniva, perchè non potevano estinguerlo, e non volevano divider l' Ordine. Con tutto ciò il Ragionista appella i suddetti Osservanti di Congregazioni recenti , e Congregazioni estinte . Sieno pur tali gli Amadei , e i Clareni , per cagione delle loro particolarità, che nè i Coletani, nè gli altri Offervanti della Comunità fotto i Ministri , potranno con verità dirsi Congregazioni recenti, come ho mostrato nell' antecedente libro. E nemmeno possono dirsi Congregazioni estinte, a cagione dell' union foggettiva fatta da Lione X.: poichè. come ho mostrato nel sopracitato libro, per mezzo di tale unione non furono uniti gli Osfervanti della Comunità a quei della Famiglia, ma più tosto quei della Famiglia, gli Amadeilti, i Clareni, e gli Scalzi furono tutti uniti a i fuddetti Offervanti della vetusta Comunità , i quali per continuata diritta fincessione da S. Francesco fino a i tempi di Lione X., non mai erano man-cati nella Comunità predetta. Sicchè per tale unione finì la Famiglia nelle... fue particolarità, incorporatali co i fuddetti antichi Offervanti, e non fini la Regolare Offervanza fondata dal Patriarca de' Frati Minori, come finirebbono anche i PP. Cappuccini, se soggettivamente si unissero agli odierni Minori Offervanti. Or profeguiamo le altre ragioni espresse dal Ragionista, che nel fine della pagina 341., e nelle feguenti, tirando avanti il fermone, aggiugne, e va dicendo così.

VIII. ", Nemmeno è vero, che gli Offervanti prima di Lione X., quan-.. do erano foggetti a i propri Vicari, ad essi dati da Eugenio IV., avessero " la voce attiva, e passiva nella elezione de Ministri ". Già quì parlasi degli Offervanti della Famiglia , de' quali altresi diffe di sopra l'Autore delle Firmamenta, che avanti la Bolla Eugeniana, data nell' anno 1445, convenivano a i Capitoli, co i Conventuali, e aveano la voce attiva, e passiva nell'elezione de' Ministri. Se poi questi Osfervanti perdesfero o no questo diritto dopo l'anno 1446. lo vedremo appresso. In tanto ascoltiamo il di lui testo:,, Imperocche com' effi potevano averla nell' elezione de' Ministri , se i Conventuali non l' avevano nell'elezione de' Vicari? E questi, ed essi congre-" gavansi sempre in Capitoli separati? " Queste altre sue parole procedono de foli predetti Offervanti, e non poffono verificarfi, fe non che per rapporto al tempo, che fu dopo l'anno 1446., quando dagli Offervanti della Famiglia cominciarono a celebrarfi feparatamente i propri Capitoli, e ad eleggersi i propri Vicari, da esser presentati a i Ministri, per ricever da questi la conferma, e la giurisdizione; mercecche avanti l'anno suddetto, eccettuati alcuni pochi Oltramontani, che vivevano fecondo la concessione del Concilio Costanziense, gli Osservanti della Famiglia non celebravano Capitoli, nè eleggevano Vicarj, ma ubbidivano a quegli stessi Vicarj, che venivano dati loro dal

dal beneplacito de' Ministri: laonde i Conventuali avevano allora tanta voce nell' elezione de' Vicari, che dal folo beneplacito de' medesimi (dove i Ministri erano Conventuali ) facevasi una tal elezione, come sopra si disse colle Firmamenta de' tre Ordini. Anzi nelle parti Oltramontane, anche dopo l'Eugeniana, molti Offervanti che la rigettarono, feguitarono a viver come prima iminediatamente fotto i Ministri; non volendo altri Vicari, che quei, che dati venivano loro dal puro beneplacito de'Ministri, e per grazia, seuza veruna-loro previa presentazione, o elezione: co'quali Vicari poi ne'Capitoli Provinciali in luogo feparato trattavano effi gli affari dell' Offervanza particolarmente, come si ha dalle Firmamenta, e sopra si disse. Or veggiamo, come deduce a proposito la confeguenza dalle ultime sue allegate parole. .. Laonde (prosegue) , non fu la lor voce attiva, e passiva, che nell'anno 1444, creò Provinciale. " della Provincia Conventuale di Venezia P. Alberto da Sartiano ". Come fa egli, che quando gli Offervanti della Famiglia tuttavia convenivano a i Capitoli delle Comunità colla voce attiva, e passiva, non sosse anche la lor voce quella, che creò Provinciale di tal Provincia il B. P. Alberto? Forfe allora in quella Provincia non v'erano alcuni Conventi degli Offervanti? E come può dirlo, se i voti degli Elettori furono 93, e gli odierni Conventuali non hanno in quella Provincia fe non che 37. foli Conventi? Forse il P. Alberto era privo di voce passiva? E come poteva esser eletto canonicamente ? Ah che il Ragionitta s' imbroglia! Ma veggiamo, fe almeno si sviluppasse più sotto, allorchè del B. P. Alberto scrive, che l'Aroldo all' anno 1444. n.3. lo dice spontaneamente eletto Ministro Provinciale dagli stessi Conventuali. Oh Dio! Qui anche più s' inviluppa; imperciocche l' Aroldo ivi tratta dell'esequie fatte al glorioso. S. Bernardino da Siena, e nell'anno 1442. discorrendo sul nostro proposito, dice : Fra tanto mori Dalismano Ministro della Provincia di S. Antonio, e nel Capitolo Provinciale nel mese de Giugno con 97, comuni voti de Padri su eletto in suo luogo F. Alberto da Sartiano. (1) Vero è, che appresso l'Aroldo all'an- (1) Arol. ad no 1442, num.3. il P Alberto dicesi eletto da Conventuali; ma non per quelto ann. 1441. si escludono i voti degli Osservanti di quella Provincia, significandosi soltanto, "... che il suddetto Religioso era accetto all'una, e all'altra fazione, che a comuni fuffragi convenne in farfelo Capo .. Nè fu folo il B. Alberto tra i Frati Offervanti ad effer eletto Ministro Provinciale, ma eziandio S. Bernardino da Siena ebbe un tal grado, mentre da Ministro di Terra Santa si trovò nel Ca- (1) Apud pitolo Generale, in cui fu eletto Ministro di tutto l'Ordine il P. Rusconi (2); Firman, 3. il P. Lupo Salazar, mentre dopo la deposizione del P. Mieres Ministro Pro- Orat. p. 1vinciale della Provincia di S Jacopo in Ispagna, su a questi sostituito nel grado ful. 34. a. l'anno 1427. (3) Il P. Pietro Ruscelli della Regolare Offervanza, e Dottore in 1erg. cel.1-Sacra Teologia, laureato in Oxford, fu fatto Ministro Provinciale della Pro- (5) Apud vincia d'Inghilterra (a). In oltre anche nella Provincia Romana dal numero de Frati Offervanti nel Secolo XV. pria dell'Eugeman furono affunti i Minifità, come si ha da due Brevi di Martino V. riportati dal P. Wadango (a); ne' (1) And quali si sa menzione de Ministri Provinciali di tal Provincia. Il che, senza cer- Voadato to car altro, è un indizio manifesto, che gli Offervanti convenivano allora a i Ca- im Regefia-

(a) Petrur Rufcellus , Rezularis Obfervantia profesior , Oxonienfis Academia alumnur , Gr Sacra Theologia Dother , virtute , & litteris faffur oft fui ordinis per Angliam Minifer Pravincialis . V Vad. to:n-9. pag-343. n.18. ad ann. 1410.

pitoli co i Frati della Comunità, e avevano la voce attiva, e passiva anche al Ministerato. Non è pertanto a proposito quel che soggiugne il Ragionista, circa il B. Alberto, cioè, che quando era Ministro de Conventuali riputavasi Conventuale; poichè con tutto questo anche allora era vero Osservante, eper tale riputar si dovea: nè è vero, com' egli dice, che avanti fosse stato Conventuale; poichè entrò tra gli Osservanti della Famiglia l'anno 1415., come narra il Wadingo a quest' anno, nel quale non vi era il Conventualesimo come stato religioso, ma solo poteva esservi come fazione di rilassati, e cattivi Offervanti. Che poi fos eletto, perchè tornasse a farsi Conventuale, è una

bella speculazione del Ragionista da non mai potersi provare. IX. Che se essendo stato Vicario de Cappuccini Matteo da Basci, il quale su prima Offervante, poi Cappuccino, e poi di nuovo Offervante, non per questo gli Offervanti poffono vantarfi d'effere stati Vicari Generali de Cappuccini, zutto è, perchè Matteo Basci cessò di esser Osservante, se visse da Cappuccino per tutto il tempo del suo Vicariato sopra i Cappuccini; che se da Vicario de' Cappuccini avesse ritenuta la vita, e l'istituto de Minori Osservanti, questi potrebbero vantarfi di aver avuto del lor numero un Vicario de Cappuccini; com'è chiariffimo: non essendo necessario il lasciare il proprio istituto per esser superiore a chi è di un altro Istituto, o sostanzialmente, o accidentalmente diverso. Laonde poichè non lasciarono di esser Osservanti il B. Alberto, e gli altri Frati della Famiglia nel tempo, in cui erano superiori anche de Conventuali, co'quali l'Offervanza formava un corpo folo di Religione; perciò è, che quegli Offervanti poteano dire di aver avuti i Ministri Provinciali, capi anche de Conventuali, che abbidivano loro. Mi fa poi ridere il Ragionista, scrivendo, che quantunque gli Offervanti pria dell'anno 1446, avesser avuta la voce attiva, e paffiva, non per questo farebbero loro i Ministri eletti avanti quell'anno, perchè una tal voce sarebbe stata non loro diritto, ma indulgenza de'Conventuali. Per cerro fa un grande spaccio d'Indulgenze; ma io non credo, che i Conventuali, i quali più tosto ci sono rappresentati come inquietatori, epersecutori degli Offervanti della Famiglia, fossero tanto liberali verso i medefimi, che volessero eziandio fargli loro propri Superiori per indulgenza: ed è suo peso il provar quest' indulgenza insolita; altrimenti debbono presumersi ammessi colle dette voci nell'elezioni per giustizia, come insegna il P. Passerini (2). In prova di questa indulgenza dice, che separatasi la Famiglia da i Conventuali, cioè, nella guifa, in cui separossi, senza frangere l'unità dell'Ordine " l'elezione de Ministri comandata nella Regola restò ne soli Conventuali, " il che è segno, che nell'approvazione dell'Ordine a questi solamente su " conceduta da Onorio III.: ma posto ciò, ecco subito, che il P. Alberto, o , da Provinciale fosse Conventuale, o Osservante, sarà però sempre Ministro

(a) De elect. canon-rat 4. B.18.

> , petri, questi lo ricevettero dalla Tribu di Giuda, a cui eransi uniti: nè , manca ne Polacchi quando ivi governano i forastieri; perchè questi ricevono " la giurisdizione dagli stessi Polacchi ". Che che sia di questo squarcio di erudizione, io consesso, che la Famiglia Offervante, benché comunicasse colla Comunità dell'Ordine in eleggere i Pro-

> " Provinciale Conventuale; perchè questi solamente avevano il diritto di con-", ferirgli la giuridizione: nella guifa, in cui non mancò lo scettro nella Tribù ", di Giuda quando lo tennero i Maccabei, per ragionchè, dicono i facri Inter

i Provinciali, e qualche volta vedesse uno del suo numero assunto al Ministeriato, e fatto superiore anche de' Conventuali, volle bene per questo partecipare ancor ella dello Scettro, ma non mai volle privarne del diritto di parteciparlo, e di conferirlo l'illustrissima Tribù di Giuda, cioè, il nato, e morto vetusto Conventualesimo: anzi convenendo seco nell'elezione de' Ministri, veniva a ratificare la potestà, che anche il Conventualesimo avea di fare i suddetti Superiori, e di dat lo Scettro a qualche zelante Maccabeo, o a qualche nobil Uomo della Signora Tribù di Ginda. Da chiunque per altro fosse conferito lo Scettro, quando regnavano i Maccabei, diceasi, che regnavano i Maccabei, e che avea il comando uno della Tribu di Levi ; siccome dicesi , che in Polonia regna felicemente il Saffone, quantunque fia flato affunto a quel Soglio dagli Elettori Pollacchi. Tanto più dunque dovea dirfi, ch'erano Ministri gli Offervanti della Famiglia, quando questi tenevano un tal grado nelle Provinciedella Comunità dell' Ordine; poichè la loro elezione non facevasi da i soli Conventuali, come da' foli Giudei, e da' foli Pollacchi quella de'loro Dominanti; ma facevasi altresi dagli Osfervanti della Famiglia, che convenivano all' elezione de' Ministri colla voce attiva, e passiva: onde ancor essi aveano i dirittà della Tribù di Ginda. Tanto giovami rispondere all' erudizione del mio Ragionista. Del resto poi egli sà bene, che la via da lui presa per mautener lo Scettro nella Tribù di Giuda in tempo de Maccabei, non è fentenza unica de' Sacri Interpetri ; essendovene molti anche fra i Santi, che vanno per altra strada; mentre chi ve lo vuol mantenuto, perchè i Maccabei per parte di Madre fossero della Tribù di Giuda: chi per cagione della regia Città: chi per cagione del diritto, che quella Tribù ebbe sempre allo Scettro: chi per cagione dell' Affessor del Sinedrio, derto il Nasci, o l' Acchmalotarcha: e chi per altri mezzi, e motivi, notiffimi alle persone studiose. La suddetta via è del veramente dotto P. Cornelio a Lapide, da i di cui Commenti il Ragionista prese anche l'altro esempio dello Scettro Pollaccho, e del celebre Melchior Cano, e di qualche altro Scrittore: e da altri viene impugnata col dire, che, come si ha da i libri de' Maccabei, Matatía, il primo fra gli Assamonei, non fali al trono per elezione di lui fatta dalla Tribu di Giuda, ma col mettere assieme un pot di esercito di persone pie, e col batter il presidio del Rè Antioco (1); e Matatía stesso vicino a morte sece Capitan di guerra, e Principe (1) 1. Mac. 1. della milizia il forte fuo Giuda Maccabeo (2); gli amici di questo diedero una (2) tbid. fimil potestà a Gionata (3); e tutto l'esercito col popolo a Simone (4). E se (3) 1. Mac. 9. fi offervasse ben bene la successione di Giovanni figliuolo di Simone Maccabeo, (4) 1. Mara di Aristobulo figliuolo di Giovanni, di Alessandro Janneo fratello di Aristobulo, di Alessandra vedova, e già moglie di Alessandro, e d'Ircano, tutti della Tribù Sacerdotale, forse maggiormente parrebbe inverisimile, che in loro paffaffe il comando sopra il Regno de' Giudei per la elezione, che di essi facesse la Tribù di Giuda; imperciocchè chi vorrà credere così scarsa di soggetti questa Tribù, che concedesse lo Scettro anche ad una Donna ? Ed in oltre narrano Giuseppe Ebreo, Genebrardo, e altri, che i sopraddetti Dominanti nelle loro contele finalmente perderono la fuccessione al foglio acquittata, emesseci le mani da Pompeo restò il Regno soggetto a i Romani.

XI. E pover' Ordine di S. Francelco, se da Onorio III. nell'approvazione della Regola fosse stata conceduta la facoltà di eleggere i Ministri a i soli Con-Tom.II. ven-

ventuali! Avrebb' egli dovuto stare più di due secoli senza Ministri; perchè appunto più di due Secoli scorsero dall'approvazione dell'Ordine al nascimento de' primi Conventuali: e S. Francesco, con tutti i suoi primi Frati Minori non avrebber potuto effer Ministri. Fattala separazione della Famiglia da i Conventuali, in vigor della Bolla Eugeniana, l'elezione de' Ministri, comandata nella Regola, resto (dice il Ragionista) ne soli Conventuali: dunque a questi soli su conceduta da Onorio III. Falfo, falfo, rifpondo; perchè restò ella eziandio negli Offervanti della Comunità fotto i Ministri, così in quei, che in niun modo avevano i Vicari, come anche in quegli altri Offervanti, che feguitarono come prima a ricevere i Vicari dal folo beneplacito de' Ministri, che gli davano loro, e gli toglievano giulta il proprio piacimento . F , come sembra più verssimile , questi erano gli Osfervanti, che ne Capitoli Provinciali co i Conventuali davano il voto nell' elezione de'Ministri, e poi in disparte co i loro Vicari trattavano gli affiri dell'Offervanza. E se tal elezione restò ne Conventuali, ciò non su, perchè il Conventualesmo vi soste in tempo di Onorio III.; ma perchè non per anche avea egli cangiato fostanzialmente l'antico Istituto, in guisa che nell'anno 1446, non piùritenesse il carattere sottanziale della Religione fondata da S. Francesco, e non formasse cogli Osservanti un solo Corpo di Religione. In oltre una tal sacoltà restò altresì negli Offervanti della Famiglia secondo l'Eugeniana. Imperciocchè, com'è cerro, dall'anno 1368., in cui la Famiglia cominciò ad unirsi sotto F. Paolo Trinci, fino all'anno 1446., in cui ottenne da Eugenio IV. la facoltà di celebrare da per se stessa i propri Capitoli, e di eleggersi i Vicari, quantunque stesse ella fotto i Vicari assunti dal suo numero dal beneplacito de Miniitri; contuttociò (come si è detto) gli Osservanti di tal Famiglia aveano la voce attiva, e passiva nell'elezione de Ministri: nè occorre, che il Ragionista ricorra all'indulgenza de' Conventuali; perchè una tal'indulgenza non decprefumersi, ma provarsi, e moltrarsi, che quegli Osfervanti non avessero il diritto di fare quel che facevano (1) :anzi il poco affetto de Conventuali verfo nui de clea. di essi ripugna alla presunzione di tanta indusgenza. Nell'anno 1445, da Eu-Lanone cape genio IV. si fece la famosa Bolla Eugeniana Ut facra Ordinis , in vi-P. mormit., gor di cui si diede agli Osservanti della Famiglia, che l'accettarono, la facoltà & innecesta di celebrar da per loto i Capitoli , e di eleggerfi i Vicari de' Ministri , che-

agreundem - prima fi eleggevano da i Ministri stessi; come anche seguitossi a fare rispetto a

la separazione fatta in quest' anno. Mi dica or il Ragionista: in questa Bolla. fi privano forse quegli Offervanti della voce attiva, e passiva nell'elezione de' Ministri, che aveano prima di tal Bolla? Certamente non troverà neppur una parola nella prefata Bolla, d'onde s'inferisca una tal privazione. Dunque per la Bolla Eugeniana non perdettero la prefata voce, ne verun altro diritto : tanto più, che le grazie concedute loro in tal Bolla non si oppongono collamentovata voce, o con altro loro diritto. In oltre nè allora, nè poi trovafi, che fossero privati di essa voce da verun'altro, che privar gli potesse. Vero è, che l'anno 1456. Callifo III. diede fuori la Bolla Illius , cujus in pace (1) , detta di Composizione, perchè conteneva una composizione fatta da S. Giacomodella Marca tra gli Offervanti della Famiglia, e i Conventuali: nella qual

quegli Offervanti, che quantunque foifero della fequela di S. Bernardino, con turtociò non vollero accertar il privilegio dell'Eugeniana: de quali ne restarono parecchi fra gli Oltramontani, come fi ha dalle l'irmamenta. E quelta è tutta

ann. 1456. #.119a

COIIs-

composizione, o Bolla, tra gli altri articoli vi era questo, che nel Capitolo Generale gli Offervanti della Famiglia (cioè, quei che governavanti fecondo l'Eugeniana) abbiano voce attiva, ma non passiva all'elezione del Ministro Generale: della qual composizione lamentandosi i Conventuali, S. Giacomo sfogandosi col Ministro della Provincia dell' Umbria, gli feriffe, che in quella composizione non avea tolto alcun dritto a i Conventuali per darlo agli Offervanti ; ma bensì ne avea tolti a questi, e dati gli aveva a i Conventuali (1). Ma. (1) Epistola queita Bolla non ebbe esecuzione, non avendo voluto stare al tenore di quella S. Jacobi api Conventuali, che la trafgredirono i primi. Onde morto Callifo III., e fuc- Vvad. ibid. cedutogli Pio II., fu da questi pienamente rivocata la Callistina, e su restituita "134nel suo vigore l' Eugeniana per mezzo della Bolla Pro nostra ad B. Francifeum (2), data l'anno 1458., cioè, due anni dopo quella composizione. Dentro (3) Apue la qual fua Bolla Pio II., fra le altre cofe, diffe, che le Lettere Calliftine, vnad. ad continenti la prefata composizione, vivendo l'istesso Callisto antecessore, che le an. 1458. n. concede, non furono offervate ..... l' ifteffo Anteceffore noftro tacendo, e non di- 19. fendendo le sue Lettere. Laonde la Bolla di Callisto non può allegarsi al nostro proposito contro alla detta Famiglia Osservante per 2, motivi: 1, Perchè quella conteneva femplicemente una composizione, o concordia fra le due fazioni, circa l'elezione del Ministro Generale, e non circa l'elezione de'Ministri Provinciali; sì che in vigor di quella i Frati Offervanti per amor della pace reftavano privi della voce passiva al Ministerato di tutto l'Ordine, ritenendo l'attiva; ma non si spogliavano dell'antico loro diritto di voce attiva, e passiva al Ministerato delle Provincie, 2. Perchè quella composizione, o Bolla non... ebbe il fuo effetto. 3. Perchè due anni dopo che fu data in luce fu totalmente rivocata, e annullata da Pio II., che restituì le cose nel sistema, in cui erano in tempo di Eugenio IV.: dunque, comecchè gli Osservanti della Famiglia. per la Bolla di Califto aveffer perduta la voce passiva al Generalato di tutto l'Ordine, vennero tuttavia dopo 2, anni a riaverla come prima, essendosi annullata la Bolla, in vigor di cui n'erano stati privati.

XII. Presupposto per tanto, che, non ostante la Bolla Eugeniana, quella di Callifto III , e quella di Pio II. ( che provvisionalmente rinnovò l'Eugeniana, volendo, che fosse quella osservata, finchè dalla Santa Sede non fosse in altra guifa provveduto al bene universale dell' Ordine) gli Offervanti della Famiglia nondimeno ritenessero la voce attiva, e passiva nell'elezione de' Ministri, come l' avevano prima delle nominate Bolle; chiaro è, che dopo l'Engeniana, comunque per quella s'introducesse provvisional separazione fra gli Osservanti della Famiglia, e i vetusti Conventuali, l'elezione de' Ministri non resto fra i foli Conventuali, ma reitò anche fra gli Offervanti della Comunità, e fra gli Offervanti della detta Famiglia. E per verità il petitorio, o titolo, per cui conveniva loro il concorrere in queita elezione anche dagli Offervanti della Famiglia, non mi pare, che si perdesse giammai; perchè non mai cellarono d'effer dell' Ordine Minoritico fondato da S. Francesco, nè mai ruppero l'unità dell'Ordine medefimo, come fi è provato. Il punto sta in decidere, seil loro diritto dopo le accennate Bolle sia stato sempre talmente vivo, chenon mai essi potessero essere giustamente rigettati dalla suddetta elezione, in / cui pretefo avesser di concorrere colle accennate due voci. Non è certo, che nel mentovato tempo fino all'anno 1517., in cui la prefata Famiglia fi una Ddd 2

(1) Vide Etifolam cit. S. Jacobi , & An nal. Voad. a. an. 1455.

21.65.

cogli odierni Offervanti, abbiano mai fatto ufo di questo diritto quegli Offervanti: e dall'altro canto può dirfi, che i Conventuali non gli volevano ammettere: anzi che anche i suddetti Osservanti, comecchè avessero per caro un tal diritto, tuttavolta non si curavano di farne uso, e di frammescolarsi ne' Capitoli co i Conventuali, temendo, che con questo mescolamento non si attaccasse anche alla lor Famiglia qualche abuso di quei del Conventualesimo (1). Chi volesse tener la sentenza di quelli, che assermano, qualmente il non concorrere a qualche elezione, o il non usar qualche atto facoltativo, non pregiudica alla parte negligente nell'uso de'suoi diritti, per quanto abbia elladormito nella fua negligenza; purchè il non concorrere, o il non far uso del fuo diritto non derivi dal giudizio contraddittorio, in cui abbia ella fofferta. la proibizione di concorrere, o di farne uso, e siasi arresa alla medesima, e acchetata: potrebbe dire, che i sopraddetti Osservanti ebbero sempre vivente l'accennato loro diritto, e non mai per alcun tempo giustamente poteron'esfer' esclusi dall'uso della voce attiva, e passiva nell'elezione de' Ministri; poichè chiaro era il titolo, pet cui potevano pretender di effer ammessi, e negli anni antecedenti al 1446, aveano avuto più volte il poffesso delle due voci nelle medesime elezioni; e da niuno erano stati di esse privati, nè in alcun giudizio fu di ciò avean avuta la fentenza contraria, o la proibizione d'intervenire.

colle accennate voci nell'elezioni riferite.

XIII. Ma fe dee di ciò giudicarfi, secondo la sentenza corrente de'Dottori, che vogliono che si perda il diritto di qualche cosa eziandio per cagione della fola negligenza di quegli, a i quali apparteneva l'efercitarlo, e ne tempi debiti fe ne altennero; o lasciarono di esercitarlo, quando esercitar lo potevano. o almeno istar poteano pel di lui esercizio; per ragionchè coloro a i quali giova il tener lontani i sopraddetti da tale esercizio, dopo qualche tempo in vigor di prescrizione acquistano il potergli giustamente escludere da quegli atti, da. cui una volta non potevano escludersi; dovrà dirsi in tal caso, che se gli Osservanti della Famiglia non mai riclamarono, nè istarono, come doveasi, per effer ammessi nell'elezioni de'Ministri colle mentovate due voci, perderono essi il diritto di tali elezioni, per cagione della prescrizione savorevole alla fazione, appellata Comunità dell'Ordine. Ma poiche non tantofto dopo la prima. elezione, in cui non intervennero, o rigettati non reclamarono, perderono l'accennato jus, in guifa che non più potessero giustamente pretender di effervi ammelli, ma per reltar morto il loro titolo, e perder l'azione, onninamente prima dovette scorrere tutto il numero di anni, che dalle leggi si ricerca per compier la prescrizione; quindi è, che anche dopo l'anno 1446. zestò ne' medesimi Osservanti l' elezione de' Ministri attiva, e passiva : ed era loro indulgenza, per non dir, freddezza, fe a tali elezioni non convenivano, lasciandole fare da i soli Frati della Comunità dell' Ordine, e non proccurando di mantenersi nel possesso della voce, di cui si disse. Quanti poi fossero gli anni, ne'quali gli Offervanti della Famiglia tuttavia erano in tempo di costrigner i Frati Minori della Comunità a ricevergli come prima, giulta i loro diritti, nelle già dette elezioni, dee raccorfi dal vedere quanti anni fi richieggono di non uso de'suoi diritti in una delle parti, acciocchè l'altra prescriva contro di essa, e possa dopoi giustamente rigettarla. Sieno questi anni o venti, o trenta, o quaranta, o più, o meno, che per tutti questi anni da che gli fervanti della Famiglia ceffarono d'intervenire colla voce attiva, e passiva nell' elezioni de' Ministri, ritennero essi il jus d' intervenirvi, e d'esservi ammessi : e così può dirsi, che per tutti questi anni anche nella Famiglia restò l'elezione de' Ministri. E' dunque falso, che dopo la Bolla Eugeniana una tal elezione restasse ne' soli Frati Minori della Comunità dell' Ordine: e molto più è falso, ch'ella restaffe ne'foli Conventuali, e non, come si è dimostrato, negli Osfer-

vanti della predetta Communità.

XIV. Quetto discorfo, come io diffi, procede fulla supposizione, che per li Frati della Comunità dell' Ordine concorreffero tutte le condizioni necellarie, per poter, a ragion di prescrizione, escludere gli Osservanti della Famiglia dall'elezione de'Ministri, dopo l'ordinario numero degli anni affegnati a tal effetto. Ma effendo molte quette condizioni, e non tapendo fe tutte intervennero, perciò neppur sò affermar con franchezza, che dall'anno 1446. all' anno 1517, restassero mai quegli Offervanti di un tal diritto veramente privati. Ma comunque andaffe la cofa, certo è, che il perderfi pel folo non nio qualche diritto, non è fegno di non effer del numero di quegli, a i quali appartiene, ma è fegno foltanto di non aver proccurato di mantenerlo; onde potè ciò accadere ne' fuddetti Offervanti fenza che foffero eglino fuori dell' unita dell' Ordine, e del numero de' Frati Minori primitivi. Nella guifa, in cui pel non no perdefi in qualche linea la facolta di prefentare infieme cogli altri compadroni a qualche benefizio, fenza che chi la perdè ceffi di effer di quella linea . cui fu conceduta la facoltà di prefentare (1). Laonde se gli accennati (1) Vide Offervanti per alcuni anni restarono veramente privi della facolta già detta, Piton. 10merano allora effi veri Comproprietari, o Compadroni della mentovata elezione, 1. Alleg.x1. ma non erano possessori della facolta di eleggere, come quella, che da i Frati anto. Minori della Comunità era stata in tal guisa presentta, che a' soli essi, e non anche a i nominati Offervanti appartenesse. Or sarebbe tempo di offervare, che il possessorio di una parte reita assorbito dal chiaro petitorio dell'altra. come dicono i Legisti, e giustificar maggiormente le Bolle di Lione X. anche in caso, che questi avesse legata per sempre la voce attiva, e passiva al Ministerato delle Provincie, e dell'Ordine de Minori direttamente alla prefata Famiglia, come a quella, che avea il petitorio chiarissimo. Non è per altro necellario, ch'io mi venga stillando il capo in queste offervazioni, avendo altre vie più piane, per le quali posso condurre a salvamento la Causa degli odierni Offervanti, che in verità non fono la suddetta Famiglia, ma fono gli Offervanti della vetusta Comunità Minoritica, i quali sempre intervennero all' elezioni colla voce attiva e passiva, come si è provato. Lascerò dunque ad altre penne il trattare questi accennati fondamenti. E in tanto mi prenderò la. dispensa dal rigettare la chiusa, che sa il Ragionuta nella pag. 343.; poichè già fu rigettata ne' suoi fondamenti.

XV. Fa poi passaggio nella citata sua pagina a provare, che i Vicari, i Superiori Locali, e i Commissari della Famiglia non sono più antichi dell'anno 1368; e in questo non occorreva, che si scaldasse la testa, confessando ancor'io, che quantunque avanti l'anno fuddetto vi fosse la Regolare Osservanza incominciata da San Francesco, e così anche vi fossero gli Osservanti della Famiglia, in quanto questi erano Frati Minori della Regolare Offervanza; con tuttociò non vi era la Famiglia, nè gli Offervanti di questa, in quanto

erano Frati della Famiglia, perchè i zelanti della Regolare Offervanza nonper anche allora fi erano adunati in particolari Conventi a comporla, giusta le

cofe altrove dette.

XVI Dopoi, credendo di aver data la fconfitta agli Offervanti, prende a ragionare de Conventuali, e a pretender di provare, che tutti i Ministri Provinciali, i quali da S. Francesco in quà rette hanno le vetuste Provincie dell' Ordine, fono stati Conventuali: cosa impossibile a provarsi, se non gitta a. terra i fondamenti del mio primo tomo, che mostrano i recenti natali del vetufto, e dell'odierno Conventualesimo. Ma contuttociò, volendo egli porre il carto avanti a i buoi, pretende mostrarlo col dire, che non governarono effi le Provincie recenti de' PP. Offervanti, ma le antiche de' PP. Conventuali de' di nostri: in queste vestiton l'abito Francescano, vissero, e morirono, e furon sepolti.,, Perciò que Ministri (dice nella pag. 344) debbono appartenere , a quell' Ordine, che oggi regge le stelle Provincie, non già per nuovo ac-, quitto, fatto delle medetime, ma per via di fuccessione semplicemente; cioè, " all' Ordine de' Minori Conventuali ". Non ve'l diceva, o mio Lettore, che il Ragionista fa de'buoni argomenti per dimostrar Protestanti tutti gli antichi Cattolici dell'Inghilterra, dell' Olanda, della Saffonia, della Pruffia, e di altre parti ; per ragionchè i Protestanti oggi si trovano ne' luoghi degli antichi Cattolici, non per nuovo acquitto, ma per femplice successione; cioè, in quanto gli antichi Cattolici di quei luoghi si fecero di Cattolici, Protestanti fenza mutar paese, e gli odierni Protestanti ritengono il possesso de' predetti luoghi, come successori de loro antenati? Ristettete alquanto al di lui argomento, e conoscerete, che tanto ha forza per innalzare gli odierni Conventuali più fu del fecolo xv1., e gli antichi più fu del fecolo xv., quanta ne ha. per fare più antichi del fecolo xvr., in cui nacquero, gli odierni eretici Protestanti . Cappita! Fortuna, che ne'Convenzi antichi de' Conventuali , nella. guifa, in cui oggi questi vi stanno, più tosto non vi sono i Monaci scismatici; che se questi vi fossero, il Ragionista con quel suo argomento alla mano presto presto avrebbe dimostrati scismatici S. Antonio, S. Buonaventura, e tutti gli antichi Cattolici Francescani, che vissero, morirono, e furono sepolti ne' predetti Conventi. Ma non è neppur vero, che gli odierni Conventuali abbiano tutte le antiche Provincie, e gli antichi Conventi, o che gli odierni Offervanti non abbiano ancor essi più Provincie, e più Conventi de' primi due secoli, come si è dimostrato negli antecedenti capitoli di questo libro: dunque o voglia, o non voglia, quel suo famoso argomento corre anche per gli Offervanti: onde in vigor di quello potranno appropriarfi molti degli antichi Ministri . Per altro io non mi curo di somiglianti cavilli; nè voglio incontrat nel genio de' Protestanti per questi paralogismi .

XVII. Ma pure andiamo a vedere che cofa mai feriveffe in prova della fua propofizione improbabile ... Fe querto (fegue ei a dire alla pagina 344).

, è il fentimento dell'Autore delle Fondamenta de tre Ordini (1), il quale in parlando del zelo, e del fervore di quei Miniliti Provinciali, i quali nel

, capisolo Generale celebrato in Narbona nell'anno 1160. ordinationo al
, cuni falturati Statuti, gil denomina Religiofi Conventuali: Ex quitus appa
, ret fervor , è zelus paupertatis praeedentum Patrum mofirorum Conven
, tualium. Nè fentinon diverfamente gil Offervanti di Francia, quando

24.

Lib. IX. Cap. V.

" differo Conventuali que' Ministri, a' quali nell' anno 1312. il Concilio Vien-" nese sottopose quei zelanti queruli contro la Comunità dell' Ordine, rap-,, presentando al Concilio Contanziense (1), come narra Monsignor Marco, (1) Cron. p. , che la Riforma fatta da Clemente V. nell' Ordine , fubito si estinfe , per ef- 3. l.t. cap. fer fatta nell' ubbidienza de' Padri Conventuali . Conventuali pur' erano i 300 " Ministri Provinciali, che nell'anno 1380. favorirono la Riforma di Fra-" Paolo Trinci (2). Horum votis annaebant Patres Conventuales . Conventu- (2 Woading-, ali nell'anno 1388. quando gli Offervanti di Spagna dimandarono di voler soto wivere (3) extra obedientiam Patrum Conventualium. Conventuali nell' an- (1) Voading. no 1415. (4), quando gli Offervanti di Francia chiedettero al Concilio Co- n.6. " stanziense , che gli feparasse dall' ubvedienza de' Padri Conventuali . Con- (4) Cron- ib-, ventuali nell' anno 1430. (5), quando gli Offervanti furono ridotti ad re- (5) Vval. n gimen Conventualium . Conventuali nell' anno 1446. quando i Vicari loro 1434. n.6.

. anno 1449. cc. E alla pagina 346. profiegue, e dice: , Ma non fono testimonio men. " verace, che i Ministri da San Francelco fino a Lione X. fieno stati tutti " Conventuali , le querele de zelanti del rigor praticato vivente il Patri-,, archa, contro gli stessi Ministri, i quali a tempo di Niccolò IV. (7) dif-" sero , che per la trascuraggine de Prelati si relasciava molto la Religione . A tempo di S. Pietro Celeitino (8) dimandarono di vivere nell' Oscrivanza (8) ibidicap. , della Regola fuori dell' ubbidienza della Comunità . A tempo di Clemente. , V. pure chiedettero l' esenzione (9) dall' ubbidienza , e giurisdizione dell' " Ordine . A tempo di Clemente VI. (10), che lor concedesse un luogo , dove , potesfero offervare la loro Regola ad litteram, dicendo, che comunemente nel-" l' Ordine non era offervata. A tempo d' Urbano VI. (11) . che la Comuni-" tà dell'Ordine generalmente viveva con molta libertà, e privilegi. Nel Con- (11) Gron.p. n cilio Coltanziense (12) , che si separaffe dall' ubbidi nza de' Prelati Conven-, tuali, dandogliene de fuoi medesimi, acciocche in tal molo potessero conservan re, e crescere nell' Osservanza della Regola - Nell' anno 1446. (13) che fusse " ristretta la potestà del Ministro Generale " e Provinciale Jopra gli Osfervan-" ti . Aggiugnendo di più a tempo di Adriano VI (14), che i Ministri non 16. erano veri Ministri, ma sol di nome, sotto l'ubbidienza de' quali era im- (14)Menum-,, possibile l'Osservanza: impossibile est Regulam spiritualiter observare sub obe- Ordinadia-, dientia talium Prelatorum . Per i quali lamenti de' zelanti della prima età fol-177-"Minoritica fin' a Lione X. pur fi vede, chi i Ministri, quali governavano .. le Provincie vetute fin a questo Pontefice, non furono dell' litituto Fran-

" cescano più rigido , ma di un altro più mite, cioe, Conventuale... XVIII. Mi rincresce in verita di rispondere particolarmente a tutta. questa gran farragine del Ragionitta; perchè cotta di cose, che tutte vanno a terra con una fola risposta, già da me allegata più volte, e specialmente nel primo tomo alla pagina 80., dove ditti, che quando si appellano Conventuali quei Frati Minori, che fiorirono pria del Secolo xv., il nome Conventuale non fa altro fenio, che di Frate della Comunità dell' Ordine, in cui nacque dopoi la Conventualità, e per la d'latazione di queita forti ella il nome di Committà Conventuale : quantunque prima del Secolo xv. non contenesse in le medefina verun dispensato, ma solamente fosse composta di Frati del-

n erano confermati da' Ministri Conventuali (6). Conventuali, quando nell' (6) Cron. p. 3.116.2. cape

> (7) Cron. P. 2. lib. 5. cap.

(9) Cron. P. 2. 1ib.7. cap.

(10) lbid.lib. Q. cap. It. 3.1.1.5AP.4. (13) Cron.p.

la Regolare Offervanza o buoni, o rilaffati. Ond'è, che quando fi commenda il zelo de' Conventuali del Capitolo Generale di Narbona, celebrato fotto S. Buonaventura, fi dice ancora, che quei Frati Conventuali erano allera veri Offervanti (a): il che non può intendersi, che sossero allora e Conventuali, e Offervanti, cioè, dispensati, e non dispensati; ma dee spiegarsi, chefosser eglino veri Osservanti di quella Comunità, che poi , nato in essa il Conventualesimo, su appellata Conventuale, e dicevasi Conventuale anche nel tempo, in cui dall' Autore delle Firmamenta, o Fondamenta si scrissero le mentovate parole, cioè, nel Secolo xv., o xvi., in cui egli fiorì. Lo stesso ha da essere il senso del Wadingo, e di Monsignor Marco, dove da questi si dicono Conventuali quei Frati Minori, che villero, e morirono prima del nascimento del Conventualesimo fra le dispense: non essendovi altro distintivo, (come più volte si fece vedere anche colle dottrine del Ragionista) fra il Conventualesimo, e Frati della Regolare Osfervanza, che il viver secondo le dispense, e il viver secondo la purità della Regola; purchè vogliasi prendere il Conventualesimo per uno stato religioso, e lecito, e non per uno stato illecito . e peccaminolo : nel qual senso potrebbe forse trovarsi un pò prima dell' anno 1430., ma non prima della pelte dell' anno 1348., o del-lo Scisma, nato dopo questa peste; avendo provato nel primo tomo, che-(1) Pag. 6. da questi maligni tempi ebbe le sue semense, e sorti il nome (1). Ricordiamoci, che anche il Ragionista non trova meglior criterio per conoscere, se

il General Rusconi su Offervante, o Conventuale, che l'offervare, se prosef-

1-12.13. G \$1990 (1)Pag.391.

sò egli la purità della Regola, ovvero le dispense (2). Dunque avanti le dispense contro alla purità della Regola, non poteron esservi Conventuali : e per confeguenza qualunque volta si trovano appellati Conventuali quei , che precederono alle dispense, non può intendersi, che allora vi fossero veramente de Conventuali, ma dee spiegarsi o nel senso da me significato, o in qualche altra maniera, che non faccia più antico il Capretto della Capra fua Madre. Parimente, chi fossero, e di quali Frati si lamentassero i zelanti (1) Vide avanti l' anno 1368., e quali larghezze accusassero, si è detto di sopra (3), furra som.; dove si è veduto, che non l'avevano colle dispense del Conventualesimo : Pag. 350. & come neppur contro queste se la presero gli Osfervanti della Famiglia prima Jegg. G Pag. dell' anno 1430. . Da quell'anno in giù poi non si niega l'estitenza del vero, 100 6 tom. e religiolo Conventualesimo, e perciò non mi curo di rispondere a i fonda-2. lib. 7. eap. menti, co i quali il Ragioni da prova, che ia detto tempo vi fossero de Conventuali. Potrò per tanto dispensarmi da ogni più lunga disamina del soprariferito testo del Ragionista. Una fola cosa è quella, che mi fa su questo un po più prolungare il discorso; ed è, ch' egli cita le Monumenta dell' Ordine in prova di quel, che dice accaduto fotto il Pontificato di Adriano VI. Io non so, come voglia sbrigarsi da un bell' imbroglio, e schivar l' accusa di aver fatto un pasticcio; poichè Adriano VI fu eletto Sommo Pontefice nell' anno 1521., e le Monumenta dell' Ordine furono stampate, come dice il Ra-(4, Pag. 140. gionista (4), nel 1506. Bisogna, che l' Autore di questo Libro sia stato un

(2) Ouibus apparet ferver . & aufteritas vita . & zelus paupertatis , & abjettionis pracedentium Patrum noffrorum Conventualium , qui tune erant veri Observantes , & pura facle. hant, quam Regula mandet, timenter relaxari etiam in minimis. Memorial. Ord. apud Firmamenta 3. Ord. partere foleza. a tergo coleze

Profeta; mentre vi ha incluía la Storia de tempi futuri . Forse questo è un error di stampa, ed il Ragionista ne' suoi originali in cambio di Adriano VI. aveva scritto Alessandro VI.; e se così è, avea ragione l' Autor delle Monumenta di scriver come scrisse: e il mio primo libro ne rende conto a chi lo dimanda.

XIX. Finisce una volta il suo XVII. capitolo, tornando a replicare l' argomento fopraccennato, non meno atto per moltrare più antichi di quel che sieno i moderni Eretici, di quel ch' egli sia per mostrar più antichi del xvi. Secolo gli odierni, e del xv. i vetufti Conventuali. Scorre dopoi alle-Repubbliche, e alle Clariffe, e agli altri Ordini Mendicanti, di nuovo formando le parità , che disciolsi nel primo tomo , e in questo secondo (1): ed (1) Pide eccolo fisto nel possesso, che delle ossa degli antichi Ministri hanno gli odier- supra som ta ni Conventuali, come di quelle del B. Agostino d' Assis, sepolto nel loro Pag. 99., 6 Conventual , Come at data and Lands Martire Pietro , venerato in Ca- 2006 1979. labria nella Città di CASTRO-VILLARI ec. Dopo di che conchiude di aver tutta la ragione di pubblicare i Conventuali dell' età del Patriarca, siccome giu-

stamente credonsi dell' età degli Apostoli quelle Chiefe , le quali ebbero per primo lor Vescovo o qualche Apostolo, o qualche Uomo Apostolico, ordinato dagli stessi Apostoli: ma non possono gli Offervanti averne la gloria, il Provincialato de' quali quando arriva a Leone X. e spira, e muore, e finisce. Ma lasciamolo pur conchiudere, e perorare quanto egli si vuole; che chi avvertirà, effere i Sepoleri de Re di Giuda, e de Faraoni d' Egitto, in potere de Maomettani, fenza che possa dedursi, o che quei Regi fossero Maomettani, o che il Maomettismo sia dell' età di tali Monarchi; conoscerà ben presto, che l' aversi dagli odierni Conventuali i Sepoleri di più antichi Ministri, anche di quei, che furono dell' età del Patriarca, non può conchiudere pel Conventualesimo antichità veruna maggior di quella, che io gli accordai : quindi foltanto ne fiegue, che gli odierni Conventuali abbiano parecchie Provincie, e parecchi Conventi de Minori primitivi, ma non che fieno effi de primitivi Minori. Che poi le Chiefe le quali ebber per Vescovo qualche Apostolo, o qualche Uomo Apostolico, sieno dell' età Apostolica, io lo accordo ; purche ivi perfifta la fottanza , o la ragion effenziale di Chiefa fondata dagli Apostoli, o di vera Chiesa di Gesù. Ma se poi gli antichi Fedeli di tal Chiefa avessero cangiata in una professione novella l'antica professione di Fede, ivi lasciata dal primo Vescovo di tal Chiesa, e l'antico Vangelo in un nuovo . in cui non fi contenessero le medesime obbligazioni : allora. quella Chiefa, per quanto si appellasse coll'antico nome di Chiefa, in quanto sarebbe una congregazione di Uomini, che non tengono la professione, e gli obblighi degli antichi Fedeli, e dell' età Apostolica, non potrebbe dirsi dell' età degli Apostoli, comecchè avesse anche appresso se stessa il Sepolcro e le Reliquie di tutti gli Apostoli; posciachè non dalle ossa degli Apostoli, ma da altre circostanze una Chiesa, o Congregazione viene appellata dell'età degli Apostoli . Applichi ora il Ragionista; e non si prenda gloria, per vedere in poter de' suoi Religiosi le ossa degli antichi Ministri : osservi se fra i suoi è la successione continuata, e perseverante della professione, e delle obbligazioni degli antichi Frati Minori, che ne' due primi Secoli non conobbero ne dispense, nè proprietà in comune : se questa non vi è; dunque da che mancò Tom.II.

in quei finei Conventi, mancò ivi la gloria d' effer dell' età del Serafico Patriarca; mancò ivi la Regolare Ollevanza; e quei, che finecadono in tali Conventi, non fono dell' età del Patriarca, ma di novella Congregazione; per quanto possano gloriar di aver ne' loro Conventi il Sepolero e di S. Francefco, e di molti antichifismi Frati Minori, che furono Ministri delle Provincie, e dell' Ordine. In fomma in tali Conventi, fenza mutar Famiglia, fi è mutata la Religione, e le osta degli antichi Frati Minori della Regola.

re Offervanza son divenute in potere de' PP. Conventuali .

XX. Dunque, mi fi dirà, il Conventualesimo non ha i Ministri? Gli ha. rispondo, ed ecco in qual guisa gli ha. Dal 1430, fino al 1517, gli ebbe indifferentemente come l' Offervanza Regolare ; poiche formava con quelta un Corpo folo: anzi n' ebbe più il Conventualefimo, che la Regolare Offervanza. Dali' anno 1517, fino all' anno 1587, , cioè , pel corso di anni 70, fu del tutto fenza Ministri, perchè Lione X. volle, che i Conventuali, i quali colla riforma non vollero unirsi agli Offervanti, non più avesser voce ne attiva, nè passiva al Ministerato, ma si eleggesser sol tanto i Maestri, e questi sosser confermati da i Ministri Offervanti: nel quale stato di privazione i Conventuali stettero 70. anni, e ne sono usciti non so come. D'onde ne siegue, che fe gli Offervanti della Famiglia, per non effer intervenuti all'elezione de' Ministri, e per non aver fatto uso della lor voce attiva, e passiva in tali elezioni per lo spazio di più di 40. anni, perderono il diritto loro alle prefate elezioni. quantunque niun comandamento Apostolico gli tenesse lontani; molto più perderono un tal diritto i Conventuali, che per più di 40. anni per comandamento Apoltolico di Lione X. dovettero altenersi dall'elezione de' Ministri, e contentarfi de' foli Maestri, subordinati a i Ministri assunti dalla Regolare Osservanza: conciofiachè ne' Conventuali, oltre il non ufo della voce attiva, e paffiva nell' elezione de' Ministri per tutto il detto tempo; in oltre è da. confiderarfi, che questo non uso non veniva dalla loro freddezza, o negligenza, ma bensi dal tenore delle Bolle di Lione X., le quali dovevanfi offervare. Dal 1587. fino a i nostri giorni poi hanno sempre avuti i Ministri : e ciò non è gia provenuto, perchè fieno state rivocate le Bolle di Lione X . ma è accaduto dalla freddezza de' Minori Offervanti , i quali non gli hanno. loro contrastati, allorchè potevano farlo. Imperocchè nell' anno accennato a 20. di Agotto, avendo Sitto V. data in luce la Bolla Divine Charitatis, in effa o per error dell' Abbreviatore, o per isbaglio dello Stampatore, al Generale de' Conventuali fu dato una fola volta il titolo di Ministro . Tanto bastò a i Conventuali per cominciar ad appellar Ministri tutti i loro Generali , e tutti i loro Provinciali, e per lasciare il titolo di Maestri Generali, o Provinciali, che dovean dare a' medefimi, giusta le Bolle di Lione X.: ne confiderarono, che quell'enunciazione della Bolla di Sitto V. dovea prenderfi per uno sbaglio, e non per una rivocazione de comandamenti di Lione X : tanto più, che nella stessa Bolla si sa menzione del Ministro Generale degli Osfervanti, e non potea credeffi, che con una fola parola quel Sommo Pontefice aveffe voluto raddoppiare nell' Ordine Serafico i Ministri Generali . Poteano ricordarfi, che lo stesso Sisto due anni prima nella sua Bolla Ex supernæ, data li 19. Novembre del 1585, al Superior Cenerale de' Conventuali av ca dato più volte il titolo di Maestro generale; e che quantunque anche nelLib. IX. Cap. V. 403

la Bolla di Pio IV. Sedit Apploloica foste dato il nome di Minishi a si Superiori Provinciali de Conventuali ciò non ostante, questo fi simato uno abaglio, e perciò i Conventuali non ne fecer uso, e i Sommi Ponerici Eguitatono ad appellar Massfri i Superiori Conventuali i, Questatori è la vera via, per cui entrarono tra gli odierni Conventuali i Minishi; cioè uno abaglio corò nella prefata Bolla di Sisto V. il buon uso, che ne fecero i Conventuali , e il filenzio degli Offervanti. Del retto poi quantuque gli antichi Conventuali, dopo che firono sificuiti sino al 1519, avesfero senpre i Minishi, nondimeno gli odierni Conventuali non cominciarono ad avergli se non che nell'anno 1887, quando per l'accennata

cagione di proprio arbitrio incominciarono a creargli.

XXI. Or da tutto questo nojoso, e lungo capitolo che voglio io conchiudere ? Due cose'. La prima è, che gli Osservanti hanno tal-mente la successione de Ministri Provinciali, che fin al secolo xv. tutti questi Ministri surono della Regolare Osservanza; di li sino al 1517, surono quali della Regolare Offervanza, e quali del vetusto Conventualesimo : e siccome quando qualche Ministro era della Regolare Osfervanza, i vetufti Conventuali della Provincia del medefimo non poteano dire d'effer fenza Ministro, poichè lor vero Ministro era quel, che comandava anche agli Offervanti; così neppure poteva dirfi d'effer fenza Ministri gli Osfervanti , quando il Ministro era del numero de' Conventuali: per ragion che facendosi del numero degli Osservanti, e di quello de' Conventuali un Corpo folo, fotto l'ubbidienza dello stesso Ministro, questi era Ministro degli uni, e degli altri: e gli uni, e gli altri potean dire d' aver la successione de Ministri, quantunque il Ministro fosse o del solo numero degli Offervanti, o del folo numero de' Conventuali. Nellaguifa in cui tutte le Nazioni Cattoliche possono dire di avere il Sommo Pontefice, e tutte contro agli Eretici gloriarfi di aver la continuata successione de' Papi da San Pietro Apostolo fino a i nostri giorni, quantunque il Papa sia scelto or da questa, e or da quella sola Nazione; anzi quantunque alcune Nazioni non mai abbian dato uno de' loro Nazionali al Vaticano. Le Donne stesse, che non posson esser elette a succeder nel foglio di San Piero, tuttavia posson dire di aver il Papa, e di aver la... fuccessione continuata de' lor Sommi Pontesici, perchè cogli Uomini Cattolici fanno una fola Comunione, e un folo Corpo di Fedeli fotto l' ubbidienza del medefimo Sommo Pontefice. Quindi è, che gli Qsservanti per tutto 'l tempo, in cui furono foggetti a i Ministri, o questi fossero, o non fossero Osservanti, possono tempre gloriarsi di aver avuti i loro Ministri, e di aver avuta la successione de' Ministri : ma degli Osservanti fotto i Ministri sempre ve ne surono dal principio dell' Ordine sino a i di nostri, come si è provato: dunque agli Osservanti non mai può mancare la continuata successione de loro Ministri. Anzi gli stessi Osservanti della. Famiglia non possono dirsi d'essere stati eglino senza Ministri, come costa da i fondamenti altre volte premessi. Dal 1517. fino al 1587. i Ministri Provinciali, e Generali furono di nuovo tutti della Regolare Offervanza: dopoi ebbero i loro Ministri anche i Conventuali , ma questi non comandarono mai, nè comandano all' Offervanza; perchè i Conventuali si vollero del

Ecc 2

tutto separare dagli Osservanti, come quelli, che già essendo passati ad effer d'un novello Istituto, diverso da quello di tutti i Frati Minori precedenti a i tempi del Concilio di Trento, non più cogli Offervanti poteano formare comodamente una fola Comunità Religiola. Quindi nelle... stesse Provincie, dove sono i Ministri Oslervanti, eleggono i lor Ministri anche i Conventuali, e, oltre a questi, eleggono eziandio il lor Ministro Generale.

XXII. La seconda cosa è, che i Conventuali vetusti poteron vantare la fuccessione de lor Ministri solamente da quel tempo, in cui cominciaron effi ad effer fotto i Ministri: e perchè ciò non su prima che i Conventuali fossero al mondo; perciò i Ministri delle Provincie Minoritiche non poteron dirfi Ministri de' Conventuali prima del fecolo xv.: ficchè la succession de' Ministri de' Conventuali , come de Conventuali , non trapassa il fecolo xv., in cui nacque il vetutto Conventualefimo : dunque nongingne a i tempi di San Francesco. Scendendo poi verso i nostri tempi. concedo di buona voglia, che quelta fuccessione non si fermi all'anno 1517. quando i Conventuali perderono la voce attiva, e passiva a questo grado, e f rono foggetti immediatamente a i Maeitri Provinciali : e accordo, che arrivi ella fino a quel giorno, in cui cessarono i Padri Conventuali di ricoposcere per loro Superiori i Ministri eletti canonicamente da i Frati Minori della Regolare Offervanza. Quando poi fcoffero del tutto la foggezione. a questi Ministri, e vollero da per loro stessi formare una Comunica indipendenre, allora perderono affatto la fuccessione degli antichi Ministri : enell' anno 1587, diedero principio ad una successione di Ministri novelli. contrapposti agli antichi ; poiche incominciarono a intitolar Ministri i succeffori di coloro, che non furono Ministri, ma subordinati, e sudditi a i veri Ministri : ficcome una nuova fuccessione di Vescovi cominciano coloro, che nelle Diocesi stesse de veri Vescovi danno il titolo, e l'onore de' Vescovi a i lor Vicari Foranei, e gli fauno indipendenti, innalzando le Vicarie allo stato di separare Diocesi. Dunque la successione de' Ministri Provinciali degli odierni Conventuali comincia dall' anno 1587. , e quella degli Offervanti comincia da i tempi di San Francesco : laondese dalla successione di tali Ministri può trarsi argomento di anzianirà , e di primato, tale argomento è in favore de Padri Minori Offervanti : de quali falfiffimamente feriffe il Ragionista, che la successione de loro Minittri non trapaffa l'anno 1517.; e di tal falfirà reitò convinto, si perche prima di quell'anno dal numero degli Offervanri furono eletti i Ministri : sì perchè dal principio dell'Ordine fino a i di nostri gli Offervanti ebbero sempre i lor Ministri; e si ancora perchè almeno quegli Offervanti, che dal principio dell' Ordine fino al fecolo xvi. fempre confuccessione continuata furono nella Comunità dell' Ordine fotto i Ministri (1). non mai perderono la voce atriva, e passiva nell'elezioni de' Ministri (2); che che si fosse degli altri Osservanri , detti della Famiglia , dopo l'anno 1446, e che fecero uso del privilegio di eleggersi da per loro stessi i

Posso per tanto dar termine al nono Libro, ripetendo, che i Conventuali non possono antiporsi a i Minori Osservanti ne per cagio-

<sup>(1)</sup> Vile Gapra lib. 8. (3) Vide fur. in bor Vicarj. eap. #.5.

Lib. IX. Cap. V.

gions del possessi degli anticio Conventi, e della antiche Provincia dell' Ordina Minoritico, ni per cagione della successione del Guardiani, de Cufadi, e de Ministri Provinciali. Onde, se non m'inganno, nel presente Libro si è stafficientemente soddisfatto a i Capitoli XI., XII., XVI., e XVII. del Volume del Razionista, come obbligavami il titolo del Libro me-

Fine del Libro IX.

defimo.



NOTA

Che in questo secondo Tomo per isbaglio nella pagina 322. linea 7. suron:
lasciate le parole, qui sotto comprese dentro la parentes.

Perchè Frate Claufrale fignificava Frate di Convento; Frate di vita comune fignificava Frate, che vivea secondo le sua comunità Religiofa; e Frate Conventeva le significava (Frate del Convento: e non misi quei nomi aveano significacto) Frate disfinito da quei, che osfrevamo la Revola, e le Castinuzioni dell'Ordine, ovvece frate non Osservante; da li in poi bec.

•

\* = (

\_\_\_\_



# LIBRO DECIMO.

Della successione de' Ministri Generali da S. Francesco fino a i nostri presenti tempi.



L Ragionita, cui molto dolore di denti cagionano le Bolle di Lione X., per mezzo della quali l'elezione del Minitro Generale di tutto l'Orl'nel del Frati Minori, così quanto alla voce attiva, come quanto alla paliva, fi rifirinde ai loli Olfervanti, per doverne in perpetro effer efeluli i Conventali; molto fi e affaticato circa la fucceffione di tali Minitri: e forfe anche con qualche dicapito della riverenza, che deefi al prefato Sommo Ponteffee. Imperciocche al Capitolo XVIII. delle fue Ragioni ha premefio questo tivolo – Confermasi il primato del Conventuali per la fuefermasi il primato del Conventuali per la fue-

eeffone de Ministri Gimenali das S. Francesso fine a Lione X.; e al Capitolo XIX. ha premesto quest' altro piu acidio — Si dimostra , che ance dopo la Balla di Lion X. il folo Gimenale de' Conventuali fia Punico fuecessi per del Partienca San Francesso, e de' Ministri Gimenali precedenti allo stesso successo con consensati doverle in perpetuo eller contentuali di contentuali di Contentuali del ministri de di contentuali di contentua

II. Certamente io poteva con poco sbrigarmi da i due fuoi fopranominati lunghiffimi, e pieniffimi capitoli, come da quelli, che contengono un

oratoria ricapitolazione di tutte le falsità, già rigettate negli antecedenti libri . e una moltitudine di cavilli, che poco, o nulla concludenti si scorgono, fe fi dà d' occhio a quel che ho scritto fin quì, e se si offervano, colla sola. diligenza del volgo non già (perchè il volgo non penfando molto profondamente fi lascia talvolta strascinare dalla sola pompa, e apparenza di vero, qual' è talvolta eziandio in una Orazione fatta per una causa insuffittente ) ma colla diligenza foltanto di Loico. E molto più poteva io risparmiarmi questa fatica con poco, perchè ho già trattato della fuccessione de Guardiani de Custodi e de' Ministri delle Provincie, donde può dedursi che cosa si debba fentire della successione de' Ministri di tutto l' Ordine . In oltre sarebbe altresì stato di utilità per l'Opera presente; perocchè non si sarebbero tante. volte ridette le medesime cose, che dovrò in qualche modo ridire ; perchè il Ragionista ridice quasi tutre le ragioni de suoi in qualunque capitolo, come se non mai le avesse nominate, facendo di esse ora una combinazione, ed ora un'altra, e obbligando me a ridire le mie per ifviluppare i di lui nodi, e inviluppi.

III. Ma confiderando io, che in teffere questo libro farò infieme la difesa della rettitudine delle Bolle di Lione X.; soddissarò all'argomento, che più di ogni altro dà full' occhio a i Lettori (per quanto potei raccorre da un Signor Letterato mio Padrone, quà tornato da Roma, il quale quasi di quest unico libro fi moltrò curiofo); e finalmente moltrerò la ftima grande, che io faccio della speciale fatica, dal mio sottile, ingegnoso, ed eloquente Ragionitta fofferta nel lavorio di quei due fuoi lunghi, e ben pieni capitoli : perciò parmi, che non debba dispensarmi dall' intraprenderne con qualche pausa la teffitura; certo, che il cortefe Lettore farà per iscusarmi, allorchè conofcera, che poteva io in meno tempo spedirmene, e per gli addotti motivi non volli farlo. Essendo per altro lunghissimi, come io diceva, i suddetti due capitoli . trafgredirei facilmente i limiti del convenevole , se mi ponessi a trafcrivere letteralmente tutte le dottrine del Ragionista: nè porterò per tanto fedelmente la fola fostanza, e la forza; e, dove sarà necessario, copierò eziandio le precise parole. Or cominciamo a venire a i Capitoli, ed a i Paragrafi, giusta il fin qui tenuto metodo.

n ma day remero morono;



## CAP. L

Benchè alcuni Ministri Generali tra quelli, che surono da i tempi di S. Francesco sino a i tempi di Lione X., fossero de' Minori Conventuali antichi; nondimeno è fasso, che tutti sossero de' medesimi: anzi la massima parte di essi su della Regolare Osseronza, e niuno di quei su dell' odierno religioso Conventualesimo.

E mai , o diligente mio Lettore , ho dovuto gittarmi nelle vostre braccia, e rimettere alla vostra cura il maggior peso della mia causa, è questo il punto, in cui debba farlo, per non fortire giustamente la. taccia di Scrittore, che rompa l'altrui testa coll'istessa canzone. Voi per tanto ben vedete, che la prova dell'affunto del presente capitolo nella iua maggior parte dipende dal primo, e secondo libro, premessi nel primo tomo, e dagli altri vari punti, che fino ad ora ho ( se non m' inganno ) bastevolmente stabiliti; cioè, che avanti il Secolo xv. non vi era nel Mondo il vetusto religioso Conventualesimo, ma tutti i Frati Minori in sostanza, equanto alle obbligazioni del loro stato, erano nella purità della Regola, e di professione tutti della Regolare Offervanza: che gli odierni religiosissimi Padri Minori Conventuali fono di un Istituto, che non vide la luce pria de' tempi del Concilio di Trento, e perciò di diverso Istituto da quello de Frati Minori, che morirono avanti la celebrazione di quel Sacro Concilio; o fosser essi del vetusto Conventualesimo, o fosser dell'Osservanza. Queste cose mi lusingo d' aver provate; e perciò alla vostra cura io rimetto il farne qui uso, per conchiudere, che niuno di quei Generali, che fiorirono avanti il Pontificato di Lione X., fu dell'odierno Conventualesimo; e niuno di quei, che fiorirono avanti il Secolo xv., fu del vetutto Conventualesimo, ma pria del Secolo xv. furono tutti della Regolare Offervanza; e di li fino al 1517. questo grado fu comune agli Offervanti, e a i vetusti estinti Conventuali, non già a i presenti Conventuali, de' quali non per anche si era formato l' lítituto. Adunque, per effer meno faltidioso, non mi tratterrò in ripeter le prove di questi punti stabiliti, ma sol tanto in vari Paragrafi anderò rigettando le varie cose, che affolla il Ragionista nel suo capitolo xvIII. per offuscare la luce della verità, che altre volte ho dimostrata, e far Conventua-Li tutti gli antichi Frati Minori.

#### S. I.

Le pavole di alcuni Scrittori, che appresso il Ragionista danno alcune volte il titolo di Conventuali agli antichi Ministri, come altresi le facolta circa il proprio governo anche oggi avute da i Conventuali, non provano, che S. Francesco istituise immediatamente l'Ordine de Conventuali, o che gli antichi Ministri Generali sossero conventuali.

UL bel principio del Capitolo il Ragionista, premesso come per esordio, che quantunque per dillinguere tra tante Sette la vera Chiefa di Gesù, molto vaglia la fuccessione de' Vescovi, che nelle-Chiefe particolari corre dagli Apottoli fino a i nottri tempi; più chiara però, e più ferma riputafi da S. Ireneo, da S. Agostino, e da tutti i Padri la fuccessione de' Pontefici della Chiesa Romana, Madre, e Capo di tutte le altre; e che perciò quantunque molto possa per diffinguere da... tutte le recenti Congregazioni la Religione primitiva di S. Francesco, la successione de Guardiani, de Custodi, e de Ministri Provinciali ( la qual successione pensa egli di aver provato, che sia per li soli suoi Conventuali ) molto più potente, ei foggiugne, farà la successione de' Ministri Generali. Ond' è, che premessa, come io diceva, questa bella dottrina, stende la pro-posizione da provarsi nel suo capitolo, e dice di voler sar vedere, che i Mimiltri Generali, i quali fiorirono da S. Francesco fino a Lione X., furono tutti Minori Conventuali. Io per me mi confolo, quando veggo il Ragionista. venirmi alla vita cogli argomenti, che si fanno nel trattato della Chiesa di Gesù; mentre viene a confermare, che circa l'antichità, e l'identità delle Religioni , non ha da starst semplicemente su quel che basta per l'identità de Regni, e delle Repubbliche, come sopra si disse col Passerini; ma decpiù totto ittituirsi proporzionatamente il paragone fra esse, e la Chiesa d' Iddio; e stimarsi le medesime antiche Religioni quelle Comunità, che proporzionatamente conservano i caretteri necessari, perchè una Congregazione. debba dirîi l'antica Chiesa d'Iddio; e quelle giudicarsi recenti Congregazioni, le quali non hanno i fuddetti caratteri, abbenchè confervino qualche fuccessione di persone, l'una nel Convento, nella camera, o nel nome dell' uffizio dell' altra: ficcome recenti focietà, e non l'antica Chiefa di Gesù stimanfi quelle Sette, alle quali manca qualche nota, o carattere effenziale di tal Chiefa; quantunque abbia la successione delle persone, le quali succederono nelle medefime Provincie, ne i medefimi Templi, nelle medefime cafe, anzi alle volte anche ne medefimi Vescovadi delle antiche. Laonde, per tacere di altri, l' Eminentifs, Bellarmino è di fentimento, che quantunque apprefpresso i Greci disgiunti dalla Chiesa Latina fosse la successione de' Vescovi. tuttavia non potrebbe dirsi, che appresso i medesimi sosse la vera Chiesa di Gesù; per ragionchè, per quanto a tal fine fia necessaria la prefata successione; fola effa tutta volta non basta, ma debbono con essa coucorrere anche le altre note della Chiefa: e poichè tali Greci furono convinti di mutazione di Fede; quindi è, che con tutta la vantata successione sono di una Setta recente, e non della vera Chiesa (1). Stia dunque bene attento il Ragionista, (1) Vid. Bele non fugga da quest' allegoria alle Repubbliche : dove fugge in fatti quando larm. lib.4. fi vede alle strette; pretendendo, che basti la sola material successione delle persone, per l'identità delle Religioni, come basta per l'identità delle Repubbliche : donde ne seguirebbe, che siccome i moderni, e gli antichi popoli fono la stessa Repubblica benchè i moderni abbiano mutato tutto il corpo delle leggi, anzi anche tutta la Religione degli antichi ; purchè mantengano una qualche forma dell' antico dominio Aristocratico , o Democratico ; nella... stessa guisa i Conventuali sarebbero l'antica Religione di S. Francesco: purchè ritenesser con quella una qualche somiglianza ne i nomi de Superiori, nell'elezioni de' medefimi, e nel mantenersi soggetti a qualche punto di Regola ; quantunque avetser lasciato tutto il restante della Regola di S. Francesco: anzi quantunque profeffasser la Fede, come i Protestanti, secondo la confessione Aiguitana: cose per verità spropositate, le quali se sono vere, non occorre, che il Ragionitta nel nostro proposito adduca la forma degli argomenti, che si fanno per mostrare l'identità della Chiesa. Che se gli adduce, e

fu quelli si fouda; dunque non fugga alle Repubbliche, ma ivi si fermi. II. Andiamo per tanto a veder come prova, che tutti gli antichi Generali precedenti all'anno 1517., furono Conventuali. Fa egli ricorfo agli Scrittori, e in primo luogo allega Laerzio Cherubino, che sopra la Bolla xxx, di Sitto IV., discorrendo di S. Buonaventura, scrisse: Canonizzazione di S. Buonaventura da Bagnarea Ministro Generale dell' Ordine de' Minori Conventuali . Lo stesso Ragionista per altro è quello, il quale nella sna pagina 350. m' infegnò, che S. Buonaventura non fu il primo, ma bensì l'ottavo Ministro Generale de' Frati Minori: mi consolo per tanto, ch' ei non abbia troyati Scrittori, da i quali si dia il titolo di Conventuali a qualcheduno de' sette anteceffori di quel Santo. Di più fu egli stesso quel, che nella sua pagina 28. mi fece sapere, che S. Buonaventura da Gregorio XIII. in una sua Bolla, altrove allegata, è appellato Professore dell' Ordine de Frati Minori dell'Osservanza. L'autorità di questo Papa contrappongo a quella di Lacrzio . Il Ragionista afferma, che il così appellarsi S. Buonaventura, è uno sbaglio dell' Abbreviator della Bolla Gregoriana: ond' io altresì, per porre parole contro a parole, dirò, che l'effer detto de' Conventuali lo stesso Santo, è uno shaglio Bullam Sidi Laerzio Cherubino. Ma perchè tante parole ? Si veda il mio primo tomo xii IV. pro alla pagina 74., e alle feguenti, e conoscerassi, quanto poco pesi l' autorita Canoniz. S. di Laerzio Cherubino nelle sue note alle Bolle Pontificie; perocchè si lasciò Bon. qua intalvolta guadagnar dall' amor delle parti, e feriffe cofe in niun conto fondate fulle Bolle, come appunto ha fatto nel caso nostro sopra la suddetta Bolla di Sisto IV. ; mentre arditamente appello S. Buonaventura de' Minori Con- ann. 1481. ventuali, quantunque nella Bolla, fopra cui fa l'annotazione, non fi appelli num. 19, ed. cosi , ma semplicemente dell' Ordine de Frati Minori (2) , Ci vuol' altro , che Lugd. Fff 2

licenze poetiche del Cherubino , del Brancati nella bell' Epitome de Canoni , e di altri fomiglianti Scrittori , che arbitrariamente inferifcono Conventualità, e privilegi nelle annotazioni, o ne' compendi delle Bolle, per far Conventuali gli antichi Santi, o i Ministri Generali Francescani precedenti alla peffe del Secolo xiv., e anche al Secolo xy. Questi recenti Scrittori circa tal materia, vi gli regalo tutti, o mio Sig. Ragionista, e tanto vagliono pel nostro punto, quanto provano. Dite dunque in prova del vostro assunto qualche altra cofa migliore.

III. Conventuali , ei dice , furono gli altri Generali della Comunità dell' Ordine nel primo Secolo de' Minori . Troppo, troppo, mio Padrone; come lo provate ? Dicendo Monfignor Marco , i Frati della Comunità fono i (1) Cron. p. Conventuali .. (1). Ma fapete voi, che queste parole fieno veramente di 2. 1.7. 6.18. Monfignor Marco, quando altrove io vi diffi, che fono esse una piccola notarella polta nel margine delle Croniche, le quali per testimonianza di persome ben pratiche, in più edizioni variamente fono state aggiunte, e alterate? Quando fossero di quel Prelato, potrei ben dirvi, che abbian rapporto a i tempi dopo nato il Conventualesimo antico, il quale per la moltitudine de fuoi fece appellar Conventuali anche gli Offervanti della Comunità fotto i Ministri, per distinguergli da quei della Famiglia sotto i Vicari. Dite qualche altra cosa di meglio. Pensa di dirla, e aggiugne, che furono Conventuali i Generali, i quali dall' anno 1368, fino all' anno 1415, favorirono la Ri-(2) 1384. m. forma di Fra Paolo Trinci; chiamandogli l' Aroldo (2), e il Wadingo (3) la-

xioris vita fellatores. A buon conto per appiccicare in qualche modo il (3) 1415. no Conventualesimo agli antichi Generali , da i tempi di S. Buonaventura passando agli anni 1368., e 1415., fece un falto di cent' anni in circa: in quel mez-20 chi governava l' Ordine? Qualche Padre Romito? Ma neppure i di lui falti bastano, per dar luogo al Conventualesimo ne' suddetti anni; conciosiachè allora ne vi erano i caratteri del vetusto, cioè, le dispense di Martino V., e di Sisto IV.; nè quei dell' odierno Conventualesimo; cioè, le dispense del Concilio di Trento, e le Costituzioni Urbane, Dunque se allora erano di vita un pò larga, erano contuttociò della Regolare Offervanza; e diceansi lazioris vita probabilmente rispetto agli Offervanti della Famiglia, che vivevano un po più stretti degli altri, benchè la lor professione non fosse diversa. da quella degli altri : ficcome anche oggi ne' Ritiri i Frati Minori Offervanti vivono più ftrettamente che altrove, fenza effer di professione diversa.

1406. la Beata Coleta foggettò la fua Riforma, dicendo Monfignor Marco, (4) Cron. p. che la fuggettò all' obbedienza del Ministro Generale de' Conventuali (4): si ri-3. 1-3. 6-6. cordi per akro, che Monfignor Marco non dice effervi fiati allora i Conventuali , come membra di religioso Conventualessmo; ma solamente vuol fignificare la Comunità, in cui nacque poco dopoi il verulto Conventualesimo: quafi diceffe, che la Beata Coleta foggettò la fua Riforma al Ministro Generale di quella Comunità, che allora non era Conventuale, ma indi a poco, otrenute le dispense, e accettatesi dalla maggior parte de' Conventi della memesima, per la moltitudine de' Conventuali, o de' dispensati, che in se conreneva, fu detta Comunità Conventuale; la quale per altro poteva anche aver un Ministro Generale Offervante.

Dica pur meglio, e scriva, ch' era Conventuale il Generale, a cui nell' anno

4.3.

-25.

413

IV. Onindi fa paffaggio a provar, che vi foffero de'Conventuali in tempo di Eugenio IV., di Niccolò V., di Callisto III., e di Sisto IV., e che in queîti tempi la Famiglia de' medefimi avesse anche il governo: e per verità potea risparmiarsi la fatica, perchè in tal tempo tutti gli ammettono, e aveano anche il governo dell' Ordine; con questo però, che cogli Osservanti formavano un Corpo folo, per lo che comuni erano i Ministri agli uni, e agli altri , come si è detto verso la fine dell' antecedente libro . Alcune cose aggiugne, che in tempo d' Innocenzo VIII., e di Aleffandro VI., come fi fia dalla Bolla Exponi nobis del primo, e Dudum del secondo, gli Osservanti si dicevano esenti dall' ubbidienza de' Ministri Provinciali, e del Ministro Generale de' Frati Conventuali. Se il Ragionista fosse cieco, gli perdonerei questo sbaglio; ma poichè in quelle due Bolle non si tratta nè degli Osservanti della Comunità, nè di quei della Famiglia, ma di certe fole Congregazioni dette de' Neutrali, come feci vedere di fopra (1), che diremo del Ragionitta? lo (1) Vid. supper me non ne starò a dir altro -. Qualche cosa di più par, che dicesse al- pas- 312. 6 lorche offervò, che Lione X. nella fua Folla Ite & vos, favellando de' Gene- 1999 rali Francescani, precedenti alla celebrazione del Capitolo generalissimo, tenuto fotto lo stesso Papa, e al giorno, in cui la voce attiva, e pativa nell'elezione del Ministro Generale di tutto l' Ordine, su ristretta a i soli Frati dell' Offervanza, dice: Minister Generalis sunc Fratrum Conventualium: il che vnol dire, che il Ministro Generale, prima che fosse degli Osservanti, era de' Conventuali. Lo stesso replicò Lione X. nella sua Bolla Omnipotens Deus, come ripete lo stesso Ragionista nel suo seguente capitolo dalla pagina 401., alla pagina 400., dove anche aggiugne, che dello stesso Maestro Generale, dato a i Conventuali , quel Sommo Pontefice diffe , ipfe sunc Minister Generalis ; cioè, che avanti al finddetto Capitolo generalissimo il Maestro Generale de' Conventuali era Ministro Generale. Il che confermò eziandio Clemente VII. nella fua Bolla Dudum , in cui diffe : Fratres Conventuales , ex quibus dictus ; Minister Generalis eligi consueverat; cioè, che avanti a Lione X. il Ministro Generale foleva effer del numero de Conventuali . Mi accusi pure il Ragionista, se non ho ben portata la forza del suo argomento.

V. Rispondiamogli adunque. La risposta mi sembra facile, ed è già stata più volte accennata. Imperciocchè Lione X. ha riguardo a i tempi, ne' quali pria delle fue Bolle il vetufto Conventualefimo infieme co i Frati della... Regolare Offervanza formava un folo Corpo di Frati Minori, o una fola fazione , la quale per la moltitudine de' Conventuali , che in se conteneva , diceasi la Comunità Conventuale, o la Comunità de' Frati Conventuali, per distinguerfi con tal vocabolo dalla Famiglia, e dalle sopranominate Congregazioni di Offervanti, le quali non contenevano in fe stesse alcun Conventuale. E poichè la sopraddetta Comunità era pienamente sotto il governo de' Ministri Generali, anzi essa sola negli ultimi tempi, almeno avanti Lione X, eleggeva i Ministri Generali; perciò Lione X. quando vuol parlare de' Ministri Generali di quei paffati tempi, accomodandofi all'uso stesso di quei tempi, lo chiama il Ministro Generale de Conventu li : il che è lo stesso che dire, il Ministro Gen rale della Comunità, che allora diceasi Conventuale. Ma siccome allora, giusta le cose dimostrate nell'ottavo libro, e altrove, nella detta Comunità non fi comprendevano folamente i veri Conventuali, che viveano fecondo i

Dri

privilegi, ma era compotta e di Offervanti, e di veri Conventuali, comecchè fi diceife Comunità Conventuale, e derivaffe un tal nome per certa concomitanza eziandio ne' veri Offervanti della medefima: così col nome di Ministro Generale de'Conventuali, o di tal Comunità, non fignificavafi il Ministro Generale de' foli Conventuali verì, cioè, di quei, che viveano fecondo le difpenfa; ma fignificavafi il Ministro Generale de Conventuali veri, e degli Osservanti di tal Comunità: i quali benchè vivessero nella purità della Regola, tuttavia perchè erano membra della stessa Comunità, o fazione, di cui erano i Conventuali, denominavansi Conventuali. Se dunque in tali tempi era l'esposto il vero senso di queste parole Ministro Generale de Conventuali; e da. Lione X. queste parole furono poste nelle sua Bolla non altrimenti, che nel fenso di quei tempi, come fignificò anche colla voce tune; manifesto è, checon tali parole non volle dire, che il Ministerato dell' Ordine, pria delle sue Bolle, fosse de' soli Conventuali, ma che sosse de' Conventuali, e degli Osservanti sottoposti a i Ministri della Comunità Conventuale. Nè il Papa nelle fue medefime Bolle andò ranto alla femplice, che non ci deffe motivo di fcorger il fenso già esposto; imperciocchè alle volte fece menzione de Conventuali, fenza farvi altra giunta; e alle volte fece menzione de' medefimi, con aggiugnervi secundum privilegia viventes : il che parmi lo stesso, che aver diftinte due forte di Conventuali: una di quei, che semplicemente diceansi Conventuali; e questa conteneva tutti i Frati Minori, ch' erano membra della Comunità fottoposta a i Ministri, e distinta dagli Offervanti della Famiglia: l'altra di quei, che diceansi Conventuali, e vivevano secondo i privilegi, o le dispense: e questa non comprendeva tutte le membra di detta Comunità Conventuale, ma folamente quei Frati, che volevano tener l'uso delle dispense. di Martino V., e di Suto IV. circa le rendite, e l'eredità. Quindi è, cheordinariamente per fignificare la fazione Conventuale per rapporto a i tempi antecedenti al prefato Capitolo generalissimo, usò la prima frase; perchè allora quella era composta di veri Conventuali vetusti, e di veri Osservanti; e per fignificare la fazione Conventuale per rapporto allo stato, in cui su posta dopo il suddetto Capitolo Generalissimo, usò la seconda frase; perchè nell' anno 1517. i Conventuali di nome e di fatti, cioè, quelli, che vollero seguitat a vivere secondo i privilegi, furon tolti dalla fazione de' Conventuali di solo nome, cioè, degli Offervanti della Comunità, e furono fortoposti immediatamente ad un capo novello, che fu appellato Macstro Generale de' Conventuali. Non è dunque vero, che Lione X. abbia voluto fignificare, qualmente il Ministro Generale, prima che fosse degli Offervanti, era de Conventuali; ma fignificar volle foltanto, che avanti il Capitolo generalissimo dell'anno 1517. un tal Ministro era degli Osservanti, e de' Conventuali, siccome amendue. queste fazioni componevano la gran fazione, sottoposta totalmente alla cura de' Ministri, e appellata la Comunità Conventuale. Il che per altro non fa, che un tal Ministro non fosse anche degli Osservanti della Famiglia, come quello, che anche alla Famiglia comandava, e confermava i Vicari, come altrove si è

VI. Non debbo qui tralafciar di avvertire, che quantunque il suddeto Ministro Generale avanti l'anno 1517, si eleggesse, e fosse del numero anche de Conventuali, come dice Lione X., ciò per altro non accadde, se non che da i tempi più volte fissati del nascimento del Conventualesimo sino al suddetto anno, cioè, per cent' anni in circa avauti l'anno 1517.; laonde ne' primi due fecoli Francescani, non essendovi per anche i Conventuali, si eleggeva fempre, ed era del folo numero degli Offervanti: sì che fe nell' anno 1517. tornò ad esser de soli Osservanti, non su questa una novita, ma su un rettituirlo nello stato, in cui era ne primi due secoli. Non è poi vero, che Lione X. dicesse, che il Maestro Generale de Conventuali una volta fosse stato Ministro Generale: ed ecco le parole del Papa, dalle quali il Ragionista trasse un tal fenfo: Vogliamo, che s'intendano fottoposti al Maestro Generale de Conventuali quei luoghi, quei Monasteri di Monache, e quei Conventi, i quali avanti la celebrazione del detto Capitolo Generalissimo, celebrato nel prefato Convento d'Araceli, o per Apostolica, o per altra autorità erano soggetti al Ministro Generale, e nel poffeffo de quali allora era il Ministro Generale de Conventuali (a). Dunque, come costa da questo suo testo intero. Lione X. non dise, che il Maestro Generale de'Conventuali una volta fosse il Ministro Generale; ma soltanto disse, che alla giurisdizione del detto Maestro Generale immediatamente dovessero per l'avvenire appartenere quei Conventi, e quei Monatterj, che nel tempo della convocazione del Capitolo Generalissimo celebrato l'anno 1517. stavano immediatamente sotto la giurisdizione del Ministro Generale, come si ha espressamente dalle parole della sua Bolla, cominciando a leggerle un po' più su dell'allegato frammento. E perchè per una tal frase non s'intendesse, che al fuddetto Maettro dovessero in avvenire esser sottoposti anche i Conventi de' Frati Offervanti, o Riformati della Comunità fotto i Ministri, furono quelli eccettuati tantolto, aggiugnendo poco dopo il Papa recettuati i Conventi, i luoghi, e i Monasterj delle Monache de i detti Frati Riformati, poco fa da. noi uniti in vigore delle nostre Lettere, i quali vogliamo, che in tutto RESTINO forgetti al Ministro Generale, e a i Ministri delle Provincie rispettivamente (b). Questi dunque restar dovettero, come prima, soggetti al Ministro Generale fuccessore degli antichi Minutri, e non passare sotto la giurisdizione del novello capo de Conventuali vetusti. Non altrimenti che Lione X., usurpò la voce di Frati Conventuali Clemente VII. nella riferita fua Bolla, quando diffe, che il Ministro Generale una volta soleva prendersi dal numero de Frati Conventuali; mentre ancor' egli volle fignificare, che dall' anno 1430, fino al 1517. il Ministro Generale era stato assunto dalla Comunità dell'Ordine appellata Conventuale; e così dal numero de' vetusti Conventuali, non esclusi però gli Offervanti, che, standosege ancor essi sotto i Ministri, componevano la detta Comunità Conventuale unitamente co i dispensati. Così spiego le Bolle de soprannominati fommi Pontefici, perchè non posso altramente accordarle colla verità illorica ; coltando da i premessi Libri, che ne primi due secoli Francescani non vi erano Conventuali; e che per tutto il tempo, in cui avanti l'an-

(b) Exceptit Demibus, & lecir, as Monalleriis Monialium dillorum Fratrum Reformatorum per priores litteras uodiras buijifinolii mupee untiis, qua Generali, & Previncialibus Miniffris in fuir Previncess respective, in comibus fabjeda este volumus ildem Leo X. 1816.

<sup>(</sup>a) Donor autem, & hea, a Montlerin Monialium Magilino Generali Fratum Conventatium est phirit of frientific volumes, qua dosfilica, vol alia audhritate Minifera Generali, ante celebrationem ditti Capituli Generalifficaj pracinaj in ditti Dono de descuii celebrati, fabitita erast, & in queum polifficas infe tun Minifera Generalis Coventualium exafedar. Los X. in (type cir. Bulla Omniphera Dura.

no 1517, furono essi nella Comunità dell'Ordine, non furono mai soli a comporre la detta Comunità, ma con essi vi erano gli Osfervanti sotto i Ministri: i quali, come già provai colla testimonianza degli antichi, aveano la voce attiva, e passiva in tutte l'elezioni, e formavano un solo corpo co i dispensati s e perciò il Ministro Generale, assunto da quel corpo, intender si dee assunto anche dal numero de predetti Offervanti, o foffe egli dispensato, o non lo fosse. M'insegnò lo stesso Ragionista a non dover trarre mai le Bolle in senso contrario alla verità iftorica, quando non vi è necessità di farlo; e nel nostro caso non vi è alcuna necessità di trarle o a far i vetusti Conventuali più antichi di quel che furono, o ad escludere dalla voce attiva, e passiva al Ministerato di tutto l'Ordine per qualche tempo quegli Offervanti, che non mai ne furono esclusi. E quando anche io dessi al Ragionista, che da itempi del nato Conventualesimo fino all'anno 1517. il Ministerato Generale fu sempre de' soli veri Conventuali, cioè, de'dispensati; ne seguiterebbe forse, che fosse stato de' suoi Conventuali odierni? No certamente; perchè questi, come ho mostrato più volte, fono d'un Istituto diverso essenzialmente dall'Istituto di quelli; e quegli ebber più attinenza agli odierni Minori Offervanti, che agli odierni PP. Minori Conventuali : onde i diritti di quegli debbono attribuirfi più tofto agli Offervanti, che a i presenti Conventuali. Mi dia del bugiardo il Ragionista, se mi trova, che pria de tempi del Concilio di Trento sia stato Ministro Generale, o Provinciale, o Costode, o Guardiano, o Portinajo alcun Frate Minore d'Istituto, che ammettesse la proprietà in comune, e le larghe dispense contenute nelle Costituzioni Urbane degli odierni Conventuali. Dunque non. vede, che co' suoi fillocifini fa un buco nell'acqua, per cui non mai potranno aver l'adito i fuoi a prendersi la sospirata primogenitura, che finalmente non è un Oliveto?

VII. Con tutto ciò tenta di averla dalle mani almeno di alcuni poco cauti Scrittori, e dice, che anche gli Scrittori Offervanti confessarono, qualmente i Generali antecedenti all'anno 1517, erano de' foli Conventuali; dicendo il P. Dimas lor Provinciale di Aragona nell' anno 1523, praeminentiam Ministeria-(1, Supplem. tus anteà possidebant Conventuales (1). E il Gonzaga, Ordinis sigilla penès Con-Privil. fel. ventuales erant (2). E Monfignor Marco, che Eugenio IV. fino a Lion X., quando l'Offervanza ne suoi Capitoli, che faceva, eleggeva Vicari generali, e Provinciali, erano sempre confermati da Ministri Conventuali (3). Per verità è molto tenuto il Ragionista agli Scrittori dell'Osservanza, che fiorirono dopo p.3, la. e. il Concilio di Trento; perchè se questi colla lor semplicità non avessero dato in errori contro alle verità delle antiche storie, e de'legittimi documenti, non avrebbe potuto il Ragionista empier di tanto sieno i Capitoli delle sue Ragioni, fondate per lo più fulle parole di questi Scrittori, che finalmente non hanno forza di obbligare le altrui penne a scriver le medesime stravaganze. Con tutto ciò, dove la necessità non mi costringe a far altramente, voglio aver rispetto anche per questi Scrittori: spiegherò pertanto le loro allegate sentenze nella guisa, in cui spiegai le suddette Bolle di Lione X., e di Clemente VII. E per verità la Cronica par, che richiegga questa spiegazione; poiche prende i Conventuali per la fazione Minoritica, contrappolta agli Of-fervanti della Famiglia: i quali dopo la Bolla di Eugenio IV. celebravano da per loro stelli i Capitoli, ne quali eleggevano i loro Vicarj, che si conferma-

(2) P.1. fel. 27,

vano da i Ministri della Comunità. Dunque colla voce Conventuali fignifica la fazione appellata Comunità Conventuale, la quale era composta di Conventuali, e di Offervanti, come fi è detto, e avea i figilli dell'Ordine, e dava all'Ordine i Ministri Generali, nell'elezione de' quali non s'ingeriva talvolta la Famiglia, per li motivi foprallegati nell'antecedente libro. Non può dunque conchiuderfi, che avanti l'anno 1517. il Generalato di tutto l'Ordine fosse de'foli vetusti Conventuali, o che dall'anno 1430, fino al 1517, non avesser voce attiva, e passiva al medesimo, se non che i soli vetusti Conventuali; che che fiafi, se in tal tempo su fatto Generale alcuno degli Osfervanti, o nò, mentre acciocche ancor essi potessero in tal tempo vantarsi della continuata succesfione de' Generali , bastava , che ordinariamente ancor essi potessero essere eletti Generali, e abbondava, se ancor essi concorrevano all'elezioni de'medesimi,

colla voce attiva, e paffiva. VIII. Ma il Ragionista, ch'è di grand'animo, e di maggiori forze, dalla

Tom.II.

pagina 350. alla pagina 352., nominati tutti gli antichi Ministri Generali, che governarono l'Ordine avanti l'anno 1517., anche il Patriarca S. Francesco. vuol far vedere, che tutti furono de' Minori Conventuali. Non credo già, che dica de' fuoi , che non vider la luce prima del Concilio di Trento, madegli antichi Conventuali. Comincia per tanto da S. Francesco, per far vedere, che questi sia immediato Istitutore, e primo Ministro Generale de foli Conventuali. Notaste il grand' animo? Ascoltatene le prove: .. Egli par fuor ,, d'ogni contraîto (dice), che S. Francesco nell' anno 1208. istitui solamente " quell' Ordine , a cui diede colle fue proprie mani la Regola , e colla Re-" gola nello stesso anno le facoltà ordinarie, in quella espresse, di vestire, e " ammettere alla professione i Novizi, di congregare Capitoli , di eleggere. " Superiori Generali, Provinciali, Custodiali, e Locali; di visitare, di casti-", gare, di affolvere; e di far tutto quello, che riputafi necessario al buon. ", regolamento di un Ordine. Or queste facoltà le ottennero da S. Francesco i " foli Conventuali; e lo dimostro ". Questa fola dimostrazione io attendo per rispondere, stantechè le cose premesse a quest ultima proposizione, da provarsi dal Ragionista, le concedo di buona voglia. Orsù dunque, veggiamo la dimostrazione di quell'arduo assunto »: Perchè io veggio (segue a dire) gli Osser-" vanti nell'anno 1415. comparire al Concilio Costanziense, e domandare, , che gli separaffe dall'ubbidienza de' Prelati Conventuali, dandogliene de fuoi " medesimi , acciocche in tal modo si potessero conservare (1) . Nell' anno 1431. " ottennero da Eugenio IV. la facoltà, che i Frati Offervanti d'Italia cele- 1.3. Lt. 6. " braffero il lor Capitolo Generale (2). Nell' anno 1446, ottennero dallo stesso .. Pontefice i Vicari Generali, e che questi avessero sopra i Frati sottoposti alla 11. " loro giurifdizione, e ubbidienza, la medesima autorità, e potestà, che à il Ge-,, nerale nel fuo Officio in tutto l' Ordine (3) E finalmente nell'anno 1517. ot- 13) ib.cap. ", tennero da Lion X., che i Frati Reformati, e Offervatori della fua Regola 63. " aveffero ancora i Prelati conformi alla Regola, cioè, il Ministro Generale, e " Ministro Provinciale (4). Ma non così i Conventuali, i quali hanno goduto (4) 18. c. " sempre, e tuttavia godono tutte le facoltà della Regola; e non trovasi, 47º " dopo il Patriarca, chi le abbia loro concedute, come trovasi degli Osfer-" vanti: debbono dunque necessariamente riconoscerle dal medesimo Patriar-" ca, e questo ancora venerare per loro Istitutore, e primo Ministro Gene-

Ggg

rale:

, rale; perchè se avesse issituiti gli Osservanti, e non i Conventuali, questi , più tosto, e non quegli avrebbero avuto bisogno di mendicare ne tempi se-

" guenti la podeltà necessaria al buon governo dell' Ordine ".

IX. Questo è un bell' argomento. Io per altro mi credeva, che volesse più tolto argomentare così: S. Francesco diede la sua Regola, e con essa l'ob-bligo di osservare altissima poverta, cioè, lo spropriamento in particolare, e in comune, di viver d'incerta mendicità, di andare a piè nudi, di vestirsi di vestimenti vili ec. a i Frati Minori della Religione istituita da lui, e de quali egli fu Ministro Generale: i Frati Conventuali non hanno gli obblighi suddetti: dunque non fanno professione della vera Regola di S. Francesco; non sono quei Frati Minori, a i quali S. Francesco diede la Regola, e colla Regola i nominati obblighi; non sono di quella Religione, di cui S. Francesco fu il primo Ministro Generale. Ma il nostro Ragionista non è già un sempliciotto, che voglia in tal forma discorrere contro a i suoi Conventuali. Sappia. però, che neppure può provare quell'arduo suo assunto, discorrendo comefece; perchè i testi da lui allegati, in primo luogo, tutti procedono degli Osserva ti, detti della Famiglia; ed oltre di questi vi furono sempre gli Osservanti detti della Comunita, come ho provato; e come anche ci fa credere. il nome stesso di Oservanti della Famiglia, dal quale può inferics, ch' essi non fossero tutti gli Osservanti dell' Ordine di S. Francesco; perchè altramente. sarebbe bastato il dirsi gli Osservanti, senza aggiugnessi della Famiglia. Gli Osservanti poi della Comunità certamente, anche secondo il discorso del Ragionista, debbono aver avuta da S. Francesco la potesta necessaria al buon. governo dell' Ordine; non trovandofi, che dopo S. Francesco sia mai stata conceduta loro da alcuno; e sapendos, ch' ebbero sempre la voce attiva, e passiva a tutte le superiorità dell'Ordine; e che allo stesso Capitolo generalisfimo dell'anno 1517. molti di essi comparvero in qualità di Ministri, e di Custodi della Comunità. Ma di questi appunto sono successori gli odierni Osfervanti; dunque sono essi della Religione istituita da S. Francesco.

X. Ma con tutto questo non son io per abbandonare gli Osservanti della Famiglia forto la dura sferza del Ragionista, che vuol anche fargli comparire per non iltituiti dal Serafico Patriarca. Mi dica in grazia: prima dell' anno 1415 erano eglino Religiosi, aveano fatta la professione, viveano lecitamente nell' Offervanza di qualche Regola, aveano i Superiori ? Non può negarlo il Ragioniita; poiche avanti quell' anno erano veri Frati Minori, che avean fatta la professione solenne della Regola di S. Francesco, e secondo questa Regola viveano fotto l'ubbidienza de Superiori dell' Ordine. Dunque la lor Religione allora era gia istituita; e se potean viver secondo la Regola di S. Francesco, aveano eziandio le potestà concedute in detta Regola: e per verità aveano la voce attiva, e passiva anche al Ministerato, come provai nell'antecedente libro. Quando comparvero per tanto al Concilio Coltanzienfe, dimandarono di effer liberati dal dover abitare infieme co i rilaffati della Comunità dell' Ordine, e di poter fare de Superiori del loro stesso numero, per potersi manrenere nell'Offervanza. Il che è fegno, che allora queili Offervanti vi erano; e benchè avessero tutte le poresta della Regola, di poter anche eleggere i Superiori ; contuttociò, perch' erano membra della stessa Comunità, di cui erano i rilaffati , non poteano far quell'elezioni da per se stessi senza i rilas-

419

fati ; e questa facoltà nuova, e non quella, che concedesi nella Regola, dimandarono, ed ebbero dal Concilio di Costanza gli Osservanti di 3. Provincie di Francia. E poi nell'anno 1431. gli Offervanti della Famiglia d'Italia da. Eugenio IV. ebbero la facoltà di celebrar separatamente da' Conventuali i lor Capitoli Generali, e nell'anno 1446, di eleggere i Vicari Generali, da effer premuniti coll' autorità dello stesso Ministro Generale: quali facoltà non si esprimono nella Regola; perchè la Regola non ha disposto circa le contingenze di quei tempi, ne quali fu spediente il fare nella detta maniera. Dunque sequegli Offervanti ebbero allora le fiiddette grazie speciali, oltre la Regola, non è segno, che non avessero le facoltà della Regola; ma che quelle facoltà non bastassero per loro, a cagione che i rilassati non attendevano al mantenimento dell'Offervanza, e gli Offervanti doveano stare alle disposizioni de'Superiori dell'Ordine. Così le oggi in gran parte fi rilassasse l'Istituto de' divotissimi PP. Conventuali, e molti di essi, piagnendo le altrui rilassatezze, defideraffero di mantenersi nella presente religiosa vita; e non potendo a cagione de'Superiori ancor essi rilassati, ricorressero alla S.Sede per aver Superiori non rilaffati; non per questo dovrebbe dirsi, che questi buoni Religiosi pria. di tal ricorfo non aveffero le potestà degli altri; ma folo potrebbe dirfi, che non aveano la potestà di farsi i Superiori a lor genio indipendentemente da i rilassati, e dalla via ordinaria di eleggersi i Superiori. Tale fu il caso degli Offervanti dalla Famiglia. Questi erano astretti alla via ordinaria, per cui dati erano gli altri Superiori; e perchè, attefa quella via, venivano ad effer dati loro Superiori non buoni pel mantenimento dell' Offervanza, ottennero dalla S. Sede una via straordinaria , per cui potersi mantenere. Non ottennero le. potestà della Regola, le quali già avevano unitamente cogli altri Frati Minori, ma ottennero altre potesta straordinarie, che per l'addietro non si erano avute da verun Frate Minore.

XI. Parimente quando Lione X. l'anno 1517. volle, che gli Offervanti, o Riformati, offervatori della Regola di S. Francesco, avessero anche i Prelati conformi alla Regola, cioè, i Ministri, voll'escluder dal poter esser Ministri i dispensati; ma non volle già conceder la prima volta un tal grado agli Offervanti, che l'avevano tenuto generalmente in tutto l'Ordine fino alla prima dispensa, data nell'anno 1430., e in alcune Provincie anche da quest' anno fino al 1517., e aveano fempre mantenuta la voce attiva, e passiva a tutte le Superiorità, e Prelature dell'Ordine. Che se il contrario dicono alcuni non accurati Scrittori, parlano questi fenz' accuratezza; e però fon degni di effer in ciò corretti, e non di effer feguitati. Ma dica in grazia il Ragionista: San Francesco fu egli un Superiore conforme alla sua Regola? Certo che sì. Fu egli dispensato da i precetti di essa? Certo che nò: anzi gli osservò rigidissimamente. Morendo non lasciò egli l'Ordine suo soggetto all'offervanza della purità della Regola fenza vernne dispense! Certamente così lo lasciò; poichè i Conventuali non allegano alcuna dispensa, conceduta da Onorio III., nel di cui Pontificato egli ottenne la Bolla confermativa della Regola, e anchemorì . Dunque come può dire, che S. Franceico o fosse Conventuale, o fosse Ministro Generale de Conventuali , o istituisse i Conventuali , o morisse fra i Conventuali, fe questi, com' egli m'infegna, fono d'una Religione nata tra à Privilegi, o dispense; se questi distinguonsi dagli Offervanti, per cagion che-

Ggg 2

(1) Vid. H. brum ejufdem pag. 391-6-401.

non professano la purità della Regola, ma secondo le dispense ? (1) XII. Se poi vogliamo discorrer alla sottile, e trovar ancor noi il tempo, in cui da i Conventuali fi ottennero le potestà della Regola, forse forse potra dirfi qualche cola fimile a quel che il Ragionista disse degli Osservanti della Famiglia. Per verità ficcome i vetusti Conventuali formarono sempre, o quasi fempre un Corpo folo co i Frati Minori della Regolare Offervanza, participarono eziandio le potefta della Regola; e allorche da i Sommi Pontefici furono dispensati in alcuni punti della Regola, e lasciati soggetti al restante. della medefinia, vennero ad effer lasciate loro le suddette podestà in comune coll'Offervanza. Quantunque poi da Lione X. foffero privati della voce attiva. e paffiya a i Ministerati, la quale non più fu restituita agli antichi Conventuali finche non furono estinti; ma se ne prese da i medesimi arbitrariamente, efenza contrasto di alcuno un'altra fimile di nome, allorchè fotto Sisto V, incominciarono a nominar Ministri i loro Superiori, ful fondamento, che per isbaglio erano stati nominati in tal guisa in una Bolla di Pio IV., ed in una di Sifto V.; contuttociò, per argomentar ancor io alla fottile, dirò, ch'ebbero i vetusti Conventuali l'approvazione Apostolica della loro vita, e professione, e per confeguente della loro Regola (in quanto questa distinguevasi da quella, che S Francesco diede a i Frati Minori della Regolare Osservanza, e anche oggi è Regola de Minori Offervanti, e de PP. Cappuccini) nell'anno 1430., quando da Martino V. fu fatto, che potessero darsi Frati Minori, i quali avesfero l'uso delle rendite, e quando comparve la prima dispensa, onde nacque lo stato religioso de' vetusti Conventuali. In quest'anno, e non prima, vide la luce la Regola Minoritica dispensata, ch' era la Regola di quei Conventuali. E perchè i professori di questa Regola per l'addierro erano stati della Regolare Offervanza, e la Regola loro, per quel, che concerneva il governo, e gli altri punti (fuor di quello dell'ufo delle rendite, e fotto Sifto IV, fuor dell'ufo anche dell'eredità) era la stessa con quella de Frati della Regolare Ossetvanza, da i quali non fi vollero feparare; perciò non troviamo date ad effi altre. podella. Ma quando poi fotto Lione X. si fece tra questi dispensati, e quei della Regolare Offervanza qualche separazione, a'tali dispensari allora fu conceduta la facoltà di eleggere separatamente, e da per se stessi i loro Superiori non conformi alla Regola, cioè, i Maestri Generali, e Provinciali. E di poi (diffe Lione X, nella lua Bolla Omnipotens Deus ) con altre nostre lettere decretamme, e ordinammo, che i Frati Conventuali, che vivono coi privilegi, conceduti loro dalla Sede Apostolica, e secondo questi privilegi vogliono ritenere le rendite , le possessioni , e altri beni temporali , potessero eleggersi un Conventuale adoneo, il qual si appellasse il lor Maestro Generale, e dovesse aver la cura de' Conventuali, che vivono fotto i prefati privilegi, e dimandar la conferma dell' elezione, fatta di fua persona, dal Ministro Generale di tutto l' Ordine, come. più pienamente & contiene dentro le predette Lettere (a). Fortuna, che di queste

fue Lettere fece menzione dentro la suddetta il loro Autore, che altrimenti chi sà, se se ne sosse potuta avere not zia veruna; perchè chi le ha, non è facile a pubblicarle, nè sò perchè. Vedete dunque, o Lettore, che quando trattossi di far fare un po' di casa a parte a i veiusti Conventuali, su anche. data loro la poteità di farsi il proprio Economo : dunque, dirò ancor io così : prima non avevano le potestà della Regola. In oltre, quando nel tempo del Concilio di Trento i vetulti Conventuali cessarono di esser dell' litituto, di cui erano stati fino a quell'ora, e abbracciarono una forma di vita diversa essenzialmente dalla lor vita paffata, e da quella di tutti i Frati Minori, che fino a quel giorno erano stati nel Mondo, cessò allora il vetusto Conventualesimo, ed ebbe l'effer l'odierno: nella guifa, in cui se quando incominciò per opra di alcuni Minori Offervanti l'esemplarissima, e venerabil Congregazione de Padri Cappuccini, non alcuni, ma tutti affatto i Minori Offervanti aveffero abbracciata la vita, e l'Itituto de' Cappuccini, cessato avrebber del tutto i Minori Offervanti, convertendofi in Frati Minori Cappuccini. Laonde fatti allora i Conventuali di un altro Conventualesimo, ebbero da Pio IV., e poi da Urbano VIII, le facoltà di eleggere i Superiori conformi allo stato loro; comepuò vedersi nelle Costituzioni Piane, e nelle Urbane. Che dice il Ragionista a queste illazioni? Se vi ha risposta, sappia, che molto meglio potranno averla gli Offervanti contro alle sue; mentre se sa sostenere, che San Francesco su Ministro Generale degli odierni Conventuali, avvegnachè sieno di un Istituto possidente, e proprietario in comune, di cui non mai fu il S. Patriarca, nè verun altro Ministro Generale antecedente alla celebrazione del Concilio di Trento: molto meglio potranno fottenere gli Offervanti, che il detto Santo fu il lor primo Generale, e il lor immediato lititutore, di cui finalmente fi sà di certo, che fu di un litituto incapace onninamente di proprietà, mendico, e., povero; e così da povero mendico fe ne morì: e dall'altra parte altresì resta provato, che di un tale litituto fono gli odierni Offervanti, e che un tale Iftiinto è espresso nella Regola di S. Francesco, nelle dichiarazioni Apostoliche. della medefima, e in tutte le leggi, e ordinazioni Minoritiche del primo, e del fecondo fecolo Francescano: tanto che anche in riguardo a questi soli documenti affermar si debba, che i Frati della Regolare Offervanza incominciano immediatamente da S. Francesco; anzi contano per primo del loro numero il S. Patriarca, e poi tutti i Frati Minori de primi due fecoli : e appreffo, benchè per cagione delle introdotte dispense si diminuisse il loro numero, contuttociò non mai mancarono nella Comunità dell'Ordine fino a i nostri giorni,

XIII. Ma it notro Ragionità, i i quale non lafcia una paglia, fora cui non faccia una rieffione, dopo le allegate fine parole aggiugne, che San. Francesco non governò le Provincie Ollervanti, che sono moderne; ma governò le vetuste di San Buonaventura, e del l'islano, le quali confervanti pressi i convetuatà. E per questo ? è forse necessaria ver ggi antichi Conventi di qualche antica Religione, per esse della dell' antica Religione ? Se ciò osse conventi con presenta dell' Assistanti Monasteri dell' Africa ? poveri Agostiniania, che più non hanno tanti Monasteri dell' Assistanti dell' Assistan

viventium, suram gerere, & eleftionis de se fasta consemutiumen a disto Ministro Genera. Il totius Ordinis pieres deberet; peum in listeris prabillis pleniks contineture. Leo X- in sapè cit. Bullo Omnipotens Deus.

Povera Religione Cattolica, che ha perdute tante antiche Provincie dell' Oriente, e del Mezzo Giorno! E quando anhe fosse necessario, già sopra... fi vide, che anche gli Offervanti banno delle Provincie antiche, nominate nel catalogo del P. Pifano, e di S. Buonaventura, e de' Conventi dell' età del S. Patriarca. Vero è, che hanno essi molte Provincie moderne, le quali non v'erano in tempo del S. Padre : ma di queste qual Istituto vi è , che non ne abbia, o non cerchi di averne? Governo forse il Patriarca S. Domenico le nuove Provincie Domenicane dell' America, e di altre parti? Or che direbbero quei poveri Religiofi di quelle Provincie, fe contro ad effi fi rivoltasse l'argomento del Ragionista ? Falsissimo è poi, che morendo il Serafico Patriarca, lasciasse i Conventuali, nati più centinaja d'anni dopoi, eredi delle Provincie, e de' Conventi, ove oggi essi stanno : se non dee dirsi, che morendo i Santi Apoitoli, lasciassero eredi delle Chiese da lor fondate gli Eretici, ne' quali si convertirono gli ultimi antichi Fedeli professori della Fede Apostolica, e le ritennero per proprie loro Chiese. L'eredità, che lasciò S. Francesco a i suoi veri Frati Minori , fu l'altissima poverta , di cui (1) Rezul. diffe loro : fia questa la vostra porzione, che guida nella terra de' Viventi (1). Ond' è, che, come narra S. Buonaventura, essendo già vicino a morire il Patriarca de' poveri nel Convento di Porzinncola, chiamò a fe tntti i Frati di

(1) In Lerend. S. ejus obitu.

c.6.

quel luogo, e per succession' ereditaria lasciò ad essi la possessime della POVER-TA, e della pace (2); di cui avea scritto ne' suoi Opuscoli: non voglio lasciare la mia regia dignità , la mia eredità, la mia possessione, e de' miei Frati, cioè, l' andar mendicando alle porte la limosina (3). Or questa eredità di (3; Pag. 330. povertà altiffima, fenza proprio veruno, e mendica, non avendo gli odieredit. Neap. ni PP. Conventuali , non sono essi gli eredi del Santo Fondatore . Nè punto giova, che non gli Offervanti, ma i Conventuali abbian oggi il posfesso del Sacro Corpo del Patriarca, ficcome molti altri Religiofi hanno nelle loro Chiese i Corpi de loro Santi Fondatori ; conciosiache se i Conventuali, fenza lasciar i Conventi, che oggi hanno, si facessero tutti Basiliani, il Corpo di S. Francesco sarebbe allora in poter de' Basiliani, che si troverebbero nel Sacro Convento di Affifi, fenza effervi andati d'altronde; e contuttociò non farebbe vero, che S. Francesco fosse stato l' Istitutore de' Basiliani, o che avesse spirata l'anima, e sosse stato sepolto fra i Basiliani, come a ciascheduno è notifimo. Questa, che parlando de' Basiliani è solamente un' ipotesi, nel caso nostro è vera storia; perchè nel Convento d'Assis, e in tutti gli antichi Conventi Francescani, ne' primi due Secoli dell' Ordine abitarono i soli Osservanti : dopoi parte di essi su abitata dagli Osservanti, e parte da' Conventuali vetusti; perche gli antichi Osfervanti del Sacro Convento d' Assis, e di molti altri, accettando le dispense, senza lasciare i lor Conventi, si fecero di Offervanti Conventuali. E finalmente i Conventi di questi vetusti Conventuali vennero in poter degli odierni; perchè tutto il vecchio Conventualefimo, che in tempo del Concilio di Trento non erafi ridotto all' Offervanza, abbracciando l'Istituto degli odierni Conventuali, si fece di questi ne fuoi steffi Conventi. Ecco per quali vicende il Corpo di S. Francesco, cquegli di molti altri Santi stanno appresso i Conventuali : non perchè quei Santi fossero Conventuali, o perchè vi fosse il Conventualesimo a i tempi lo-10; ma per cagione delle metamorfosi, che accaddero ne' Conventi, dove Lib. X. Cap. I. S. I. 423

le Sacre lor offa ripofano dopo la morte loro: per le quali cagioni molti. Corpi di altri Santi il trovano nelle Chiefe oggi degli Scilmatici, nelle quali morirono pria she vi foffe lo Scilma.

### S. II.

Neppure le otto ragioni maneggiate nel volume del Ragionista dalla pagina 352. simo alla pagina 367, giovano a conchiudere, che i Generali successori di San Francesco sino all'anno 1517. sossero tutti de' soli Minori Conventuali.

A prima ragione addotta dal Ragionista per provare, che tutti gil anticiti Generali incono de soli Conventuali, è, perchie foriroso esti ne' Conventu, i quali oggi sono de' Conventuali odienti, o una furono de Conventuali anticiti; la seconda è, perchè tutti furono cletti ne' sopradetti Conventi : l' ottava è, perchè tutti esti furono chi politi ne' medestini sopradetti Conventi. E a quelte tre ragioni (dato anosca, che si foudino sul vero, si che non voggio star a disminare, per non dove senza necessità sconvalger tutti i ibiri della Storia Francescana ); giù si è rispoito anche nella sine dell' antecedente paragrafo. E rocca al Ragionista il provare, che ne predetti re' primi due Secoli abbiano abitato i Conventuali vetutiti, nati fra le dispense, com egli dice; e quantunque provasse que si mpossibile, nondimeno dovrebbe tutta via provare, che i suo diemeto donventuali non sieno d'un litituto diverso da quello degli antichi, quantunque abbiano avuto l' effere col trasformarsi in Frati dell' odierno losto sistuto giultumi Religiosi del vetuso Conventualessimo. Se queste cose non prova, le tre addotte site ragioni non vagiono un fico.

II. La terza tagione è, che tutti i Generali de' tre primi Secoli Francicani furnon eletti da' Conventuali; mentre gli Offervanti nonaveano avanti l' anno 1517. nè Minifeti, nè Culfodi, da i quali, fecondo la Regola, debebono eller eletti i Minifeti Generali. E quelfa fua ragione parimente relate el cula nelle cofe dette di fopra, e fipcialmente nell'antecedente libro, inaci fi tratto della fuccefione de' Culfodi, e de' Minifeti. La quarta ragione del medefinno è, che i Generali del primo, e del fecondo Secolo governamono i foli Conventuali; e nel terzo Secolo poco ingerironfi colle Riforme. De per altro più volre moltrai, che ne primi due Secoli non vi era nè il nome, ne la folianza de Conventuali; na ogni frate Minore, gialta i fuu proficione, cle fue obbligazioni, era della Regolare Offervanza. Da che ne fiegue, che i Minifeti Generali de' primi due Secoli governamono i foli Frati della Regolare Offervanza, e non gia il mon per anche nato Conventualei eno). Nel terzo Secolo poi, colò, dall' anno 1330. fino al 1377, e per foli 87, anni, tefendo nato di Conventualeimo, e occupando una grandifina parte dell' Or-

dine, i Ministri Generali, che almeno per lo più erano assunti dal numero de' Conventuali , governarono e i Conventuali , e gli Offervanti della Comunità foggetti a i Ministri, come si è mostrato in suo luogo, e gli Osfervanti della Famiglia. Con questo divario però circa i Frati della Famiglia, che avanti l'anno 1446, questi Osservanti , specialmente nell'Italia , dove non per anche si eleggevano da per loro i Vicarj, erano governati da tali Ministri con autorità pienissima, potendo essi sopra di loro tutto quello, che poteano sopra gli altri Frati Minori, o Conventuali , o Offervanti della Comunità : ma dopo l' anno suddetto, quando la Famiglia eleggeva da per se i Vicari, l'autorità del Ministro sopra di essa era limitata a certi soli capi, e non potea stendersi ad altri; avendo così voluto Eugenio IV . Saltera qui fuori il Ragiomista, e mi dirà, che la Famiglia dopo il predetto anno era divisa dalla Comunità dell' Ordine, ed eleggeva da per se stessa il suo Generale, Capo supremo della medefima; e perciò non avea che fare col Ministro Generale della Comunità. Salti pur fuori, e ciò dica: che io gli ripeterò, che rifletta , qualmente il Superiore, eletto dalla Famiglia separatamente, era un Vicario, e non un Ministro; e perciò dovea esser Vicario del Ministro, da cui riceveva l'autorità, e non un Capo supremo distinto dal Ministro : gli dirò, che fi ricordi , qualmente il Ministro riteneva la facoltà di visitare, e di correggere in occorrenza anche la stessa persona dell' eletto, e confermato Vicario, con tutti i Frati a lui foggetti. Ma fe l' eleggersi da i suddetti Offervanti un Vicario Generale nella più volte raccontara maniera era un eleggersi un Capo supremo, distinto dal Ministro Generale, e un dividersi affatto dalla Comunità del Ministro ; dunque poichè nella Famiglia stessa si eleggevano due Vicari Generali, uno dagli Offervanti Cilmontani, e l'altro dagli Oltramontani, in diversi Capitoli, celebrati da diversi Osfervanti di quelle-Nazioni; gli stessi Osfervanti della Famiglia saranno stati divisi in due Famiglie, le quali fossero due distinte Religioni, e Comunità; mentre certamente fono due distinte Religioni, o Comunita quelle, le quali non hanno lo steffo Capo supremo comune ad amendue, ma ognuna di esse ha il suo. Chene dice il Ragionista? Egli certamente più volte suppone, che tutti gli Ofservanti della Famiglia, di qualunque Nazione si sossero, formassero un solo Corpo, e una fola intera Comunità. Ma ciò come potea effere, se i due Vicarj Generali erano l'uno dall'altro affatto independenti? Vegga per tanto, che quei due Vicari, quantunque indipendenti l'uno dall'altro, non erano indipendenti ancora dal Ministro Generale; e perciò non erano Capi supremi, nè faceano, che restasse divisa la Famiglia Cismontana dall' Oltramontana; e di conseguente neppur potean fare, che restasser divise le lor Famiglie dal Ministro Generale, e dalla Comunità dell' Ordine. Nello stender questa sua quarta ragione il Ragionista v' infrascò alcune cose toccanti la pretesa antichità de' vetusti Conventuali, e la pretesa indipendenza degli Offervanti della Famiglia, e di quei della Comunità da i Ministri Generali: a quelle per altro io già rifpofi altrove.

III. La quinta ragione del medessmo è, che tutti i Generali de' suddetti Secoli suron promossi a i gradi scolastici ripudiati dagli Ossevanti, e quasi tutti surono Maestri. Ed io dove trattai di questi gradi seci vedere, di chi susono ne' primi due Secoli, e chi tuttavia gli mantenga, secondo la forma de' primi Secoli; e conchiusi, che nella forma primiera turono, e sono fra i soli Offervanti . E nel terzo Secolo , quando dagli Offervanti della Famiglia non fi volevano i gradi Scolastici , si avevano tuttavia dagli Osfervanti della Comunità, e non da i foli Conventuali; ond' è, che anche il P. Bonifacio di Ceva. il quale era un Offervante della Comunità, ( ovvero un Coletano, se più tofto questa voce piacesse al Ragionista), come costa da Brevi Pontifici, da me altrove allegati, era Maestro. Anzi anche gli Offervanti della Famiglia erano tal volta promoffi al Magistero nelle pubbliche Università; e perciò leggiamo, che il P. Cristoforo Numai, già Frate Offervante della Famiglia, e poi Ministro Generale eletto nell'anno 1517 pera Maestro (a): e aveano tal volta anche i Maestri fatti dal Papa: tale fu il P. Antonio da Bitonto, i di cui scritti sopra le Sentenze essendo piaciuti a Niccolò V., fu da questo con solennità fatto Maestro (b). Dunque per cagione di questi gradi non può dirsi de' foli Conventuali neppure il Generalato del folo terzo Secolo Francescano.

IV. La festa fra le ragioni del medesimo, con cui vuol provare, che tutti i Generali de' primi tre Secoli dell' Ordine fossero de' Conventuali , è , perchè tutti essi approvarono una disciplina, com' egli dice, più mite di quella, la quale venne eletta da primitivi Oslervanti; perchè, per esempio, San Buonaventura permise le limosine perpetue, il ricevimento de putti all' Ordine , le successioni ereditarie ec. Quando gli Osfervanti , cioè , della Famiglia, nel lor principio, feguendo morale più austera, rigettarono i putti dalla Religione, i Legati, e le limofine perpetue; e si vestirono di abiti rozzi, e rappezzati. E nel terzo Secolo i detti Generali ammifero lo stato, e le rendite del Conventualesimo, cose abborrite dagli Osservanti. Questa ragione parimente non ha forza veruna: costando dagli antecedenti libri . che S. Buonaventura fu talvolta più rigido de' Generali degli odierni Offervanti, avendo vietato fin l'uso de' bicchieri di vetro, e delle carni a chi non era o debole. o infermo (1). E gli altri Generali parimente vollero la stretta offervanza. (1) Vidatemi della Regola, secondo le dichiarazioni Apostoliche; onde taluni di essi colle 1. pag.439. cenfure alla mano se la presero contro le rendite, e le altre larghezze contrarie al puro fenfo della Regola. Ma fenza più trattenermi circa questa disciplina più mite della Comunità de primi due Secoli, e più anstera della Famiglia, già il Lettore dagli antecedenti libri avrà conofciuto, che fomiglianti afferzioni son belle invenzioni del Ragionista, avendone io altrove trattato di proposito e nel primo, e nel terzo, e nel quarto, e nel quinto, e nel fettimo de' miei libri. Che poi nel terzo Secolo fi approvaffe, o fi tolleraffe da Generali la disciplina più mite de Conventuali, mitigata colle dispense, non pregiudica alla Causa degli Offervanti; concedendosi in quel Secolo l' esistenza del Conventualesimo, e la successione pel corso di 87, anni avanti al

Tom. II. Ĥhh

1517. (2) A teneris annis bumanioribus litteris imbutus , Bononia folidioribus operam dedit , quas in Gallia , postquam Minoribus nomen dedit , amplius perfecit , Doctoris etiam lauream consecutur . Theologiam mox publice inter suor professur, cum dell'rina vita probitatem . Gr in rebus agendis prudentiam conjunxiffet , Gallia Regibus charus fuit , & Regina a confeientia arcanis . Per Religionis fua gradus . . . ad fupremum pervenit . Vvad. tom. 16 pag. 60. n. 35.

(b) Frater Antonius Bitontinus Provincia Apulia, verbi Divini Concionator egregiut. omni virtutum genere ornatiffimus ; dollifima a fe edita in libros Sententiarum Commentaria obtulit Nicolao V., qua tanta voluptate perlegit , ut ipfe felemni ritu gradum Magifterit ei volueris conferre . Vvad. tom.10. pag. 108. num. XI.

1517. di Generali , de' quali se sieno stati tutti , o quasi tutti Conventuali votufti, nè lo concedo, nè lo nego. E benchè vi foisero le dispense circa l'uso femplice de' fondi fruttiferi, e dell' eredità, nondimeno poiche professavano l'altifima povertà, e viveano foggetti alle altre obbligazioni della Regola. non tolte dalle due suddette dispense, in rigore non erano nè del numero degli Offervanti, nè del numero degli odierni Conventuali; ma erano più fimili , e più vicini allo stato degli Osservanti , che a quello degli odierni Conventuali: anzi cogli Offervanti formavano effi una fola Comunità, e cogli odierni Conventuali non ne formavano nè una, nè cin que; perchè questi cominciarono col finire di quelli . Onde quei Generali , affunti dalla Comunità, detta Conventuale , riputavanti e Offervanti , e Conventuali infieme : perche erano capi d'una Comunità composta di Osservanti, e di Conventuali, a i costumi de' quali si conformavano secondo i luoghi, e le persone. Non se la rida il Ragionista, ma si ricordi di avere scritto ancor egli nella pagina 385. parlando del B. Alberto da Sartiano, Minore Offervante della Famiglia, che ficcome il Conventuale , se passava a convivere cogli Offervanti, giudicavasi per quel tempo Offervante; così Alberto, che da Provinciale dimorò sempre tra' Conventuali . durante il Provincialato può dirsi Conventuale . I Generali . durante il lor Generalato, ficcome prefedevano al governo degli Offervanti, e de' Conventuali . e or con quelti , ed or con quelli efercitar doveano la loro giurisdizione, perciò, diceva io, essi riputavanti Osservanti cogli Osservanti, e Conventuali co i Conventuali: onde per amendue le parti nelle persone di quei correva la successione de' Generali; cioè, per gli Osservanti da S. Francesco, e per li Conventuali, come Conventuali, dall'anno 1430., in cui i successori del Santo Patriarca incominciarono ad esser Ministri Generali non più de' foli Frati della Regolare Offervanza, ma eziandio de' Conventuali, o dispenfati. Ma, per non celare il vero, è qui da rammentarsi quel che si è scritto nel primo libro, trattandofi delle premure de Generali, e de Capitoli dell' Ordine circa la sospirata riforma de vetusti Conventuali: se ivi si dara un occhiata, vedrassi qual sorta di vita si permetteva nel terzo Secolo, e quale si biasimava, e si tollerava, perchè non potea spurgarsi 'l fermento di tanta... moltitudine, quanta era allora la moltitudine de foprasseminati Conventuali, poco amici della disciplina. V. Finalmente la settima ragione dello stesso è fondata fulle Porpore,

e fulle Mitre de' Generali de' tre primi Secoli : di qui trae per confeguente, che non furono esti degli Osservanti; Primo, perchè il primo Vescovo degli Offervanti .. fu Matteo da Girgenti nell' anno 1442. e Gabriele da Verona (1) p.z. Lt. ., fu il primo loro Cardinale, come leggefi nelle Croniche (1), creato da Si-0.44-615. n fto IV. l'anno 1478. E parlando di essi il Wadingo ne' tempi di Martino , V., e di Eugenio IV. così dice: Observantes a serio litterarum studio ab-, borrentes , bis munits videbantur parum idonei (2) . Ne ebbe d' effi miglio-" re opinione Eugenio IV., quando nella sua Bolla Ad ea (3) di loro disse, " nullam rerum faculi, qua ad gubernationem pertinent, habere aptitudinem ". Questa ragione non è più forte delle altre; mentre quel primo Vescovo, Cardinale ec., s' intende, che fosse il primo da che la Famiglia Osservante aduna-. ta fi era fotto Fra Paolo Trinci; cioè, il prmo Vescovo degli Osservanti della Famiglia, e non già il primo Vescovo degli Osservanti assolutamente, o

ers I. (2) Voad. som. 1. Reg. (4) ap. Voad.

tom. s. Reg. B.161.

del-

della Regolare Offervanza. Dal che non fiegue, che non appartengano alla Regolare Offervanza Francefcana tutti gli antichi Generali de' primi due Secoli, che furono promolli alle Mitre, o alle Porpore. Anche il P. Giovanai Domenici di Firenze dicefi il primo Cardinale degli Offervanti Domenicani, an non percio può negari, che i Maefri Generali de' primi tre Secoli Domenicani, efaltati alle Mitre, e alle Porpore, appartengano alla prefente Comunità dell'Ordine de' Predicatori, composta, come foora fi diffico oi loro iforiagrafi, di foli Frati della Regolare Offervanza, e affatto sgravata del pero de' sino i editti Conventuali.

VI. A quel che il Ragionista portò dal P. Wadingo, si è risposto nel libro vi., dove si è fatto vedere, che gli Osfervanti della Famiglia non erano tanto tondi, quanto da lui si vogliono sar credere. Ma quanto a quel, che allegò del Breve Ad ea di Eugenio IV., il quale si riporta dal P. Wadingo anche nella nuova edizione degli Annali (1), non sò non maravigliar- (1) Tem.x1mi dello stesso Ragionista, il quale o non intese il Latino, o non lo volle in- in Reg. Pagtendere; avendo egli apportate le parole di quel Breve, o di quella Bolla, come se con esse Eugenio IV. avesse voluto significare, che gli Osservanti della Famiglia non erano capaci di effer Vescovi, e Cardinali, o di aver governi nella Chiefa; quando volle fignificare una cofa del tutto diverfa, e fignificolla con ogni chiarezza. Ecco le parole precise di quel Papa, contenute nella Bolla, o Breve At ea: Avendo Noi ne prossimi passati tempi fatti porre nel Convento d' Araceli di Roma i Frati Minori, che diconsi i Poveri, o dell' Offervanza Regulare , Sapendo , che ( come son effi obbligati per la forma. della lor Regola ) sono poverissimi , e non banno attitudine alcuna delle cose del Secolo appartenenti al governo, e desiderando Noi , che quand' occorrono alcuni casi appartenenti allo stesso luogo, o di difendersi da quei , che ingiustamente le dimandano , o di far nuovi edifici , o di riftaurare i già fatti , più facile abbiano il modo di non invilupparsi in perplessità, e in liviej; col renore delle pre-senti Lettere decretiamo, e comandiamo, e dichiariamo, che in tutte le Cause, e litigi .... concernenti in qualunque modo i luogbi de medefimi , o i litigi fieno mossi da loro, o contro di loro, da tutti gli Uffiziali, e Giudici dell'alma Città, così ordinarj , come delegati , o suddelegati , Commissarj , o Arbitri si faccia la giustizia de plano senza strepito, e figura di giudizio, in termini abbreviati, di-(aminata la fola verità del fatto (a).

Hhh 2 VII.

VII. Questo è il testo della mentovata Bolla : e da questo chiaramente fi conosce . che ivi non negasi ne' Frati Osservanti della Famiglia l' attitudine. o capacità di effer Velcovi, o Cardinali, e di governare i Sudditi; ma negafi l'attitudine, o capacità di amministrar le cose del Secolo, di comparire civilmente in giudizio, di agitare, o fostener litigi, e fomiglianti cofe. le quali sono vietate dallo spirito della Regola di S. Francesco: e perciò dicesi nella predetta Bolla , che quegli Offervanti , com' erano obbligati dalla... toro Regola, eran poveriffimi, e non aveano attitudine, o capacità delle cofe del Secolo, al governo appartenenti ec. Dalle quali parole chiaramente. deducesi, che l'attitudine, o capacità, la qual non aveasi da i sudderti Osservanti, era loro vietata nella Regola; ma nella Regola non è vietata l'attitudine. o capacità di effer Vescovi, Cardinali ec., e di governar anche tutta la Chiefa d' Iddio: dunque l'attitudine, o capacità, che, giusta le suddette parole della Bolla Ad ea, non aveasi da tali Osservanti, non era quella di effer Vescovi. Cardinali ec. Il che anche raccogliefi dalla dispositiva, o dalla grazia fatta loro, la qual non confifte in abbreviar a' medefimi la firada al-le dignità, o in liberargli dalle difficoltà, che poteano incontrare ottando a i Vescovadi o essendo Vescovi o similmente; ma consiste in esentargh da zutti gli strepiti, che si fanno in giudizio circa le cose del Secolo, e in assegnar per li medefimi una via più facile, e più piana, per la quale fieno fottratti dalle vessazioni, e niuno ingiustamente disturbi loro l'abitare, il fab-

bricare, o ristorare i Conventi ad essi assegnati.

VIII. E come mai Eugenio IV. potea dir con verità , che gli Offervanti della Famiglia non avessero allora persone atte ad esser promosse a i Vescovati, a i Cardinalati, e ad altri governi, se in quel tempo viveva S. Bernardino da Siena, cui lo stesso Papa offeri tre Mitre, cioè, quella di Siena, quella di Urbino, e quella di Ferrara, e in fegno della rinunzia, che di effe fece il Santo, fi dipingono a i di lui piedi ? Fioriva in oltre allora il B. Alberto da Santiano, che dallo stesso Papa fu fatto Vicario Generale di tutto l' Ordine Minoritico; e nel Concilio di Firenze da Legato Apostolico seco guidò dall' Abissinia alcune persone di quella Nazione a soggertarsi ad Eugenio, e a i Vicari di Cristo. Fioriva S. Giovanni da Capittrano, che fu giudicato capace non folamente di regger le Chiefe, e di governare i Frati, ma di trattar eziandio gli affari più importanti della Chiefa Cattolica , movendo. i Principi Cristiani a prender le armi contro gl' Infedeli . Nello stesso tempo fioriva S. Giacomo della Marca, tutti eroi, e membri della prefata Famiglia'. E, per tacere degli altri, nella Famiglia medefima in tempo di Eugenio IV. fijoriva il celebre P. Antonio da Montefalco, il quale per le sue virtù non. folamente ebbe il governo della Famiglia, e più Legazioni Apostoliche; ma in oltre dal Collegio de Cardinali fu giudicato di tanta capacità, e attitudine, che, come scrive lo storico Mariano Fiorentino, dopo la morte di Niccolò V. fattifi alcuni ferutini da' Cardinali per eleggere il nuovo Papa, nè accordandofi, nel fecondo ferutinio, concorrendo fufficientemente i voti fopra il già detto P. Antonio, poco ne andò che quelli non fosse fatto Sommo - Pon-

Arbitros, julitia de plano fine Arepitu, & figura Judicii, terminis abbreviatis, fola falis veritate infpetta . Eugenius IV. in Bulla Ad es . 8. Idus Januar. 1444., apud VVad. tom.xx. in Regeft. pag-470.

Lib. X. Cap. I. J. II. 426

Pontefice (1), Or fe la Famiglia Offervante in quei tempi avea tali , e tanti (1) Apul Uomini di capacità ai grande, che giudicavani degni anche del Sommo Pon- Postati uticato, e di effere aliunti al governo di tutta la Chiefa; come mai con verità potea dirifi da Eugenio IV-, che i Frati di quella Famiglia non foifero atti alle Mitre, ed a i Cardinalati? Ah che una tal cofa non fi diffe da Eugenio, benche il Ragionifia colle fue troncazioni, e de florzioni del tetho del medefimo voleffe lar credere, che detta l'avefle. Ma facciamo un po' unadegna rifieficione: Se il Ragionifia vedle per le mani una caufa tanto bonoa, e ficura, quanto egli fipaccia la canfa de finoi Conventuali, da lui difefa, fi fervirebbe egli, nel ditenderla, di fimili trappole? No per certo, percebè tali affuzie pregiudicano più totto alla caufa; mentre la fanno conoficere, che non cerca egli inceramente la verità, ma tenta più totto di occultarla, e di opprimenta.

IX. Ed ecco difaminate le otto ragioni, dal medefino addotte nelle sue citate pagine, per mostrar Conventuali, o de Conventuali tutti i Ministri Generali de primi tre Secoli Francescani, e trovate senza la necessaria efficacia, anzi mescolate di artista), non convenevoli a chi tratta una giusta, e ragionevole Causa.

#### S. III.

Quanto scrive il Ragionista nel suddetto Capitolo dalla pagina 367, sino alla pagina 381, forza non ha di far credere, che tutti i Ministri Generali de' primi tre Secoli sieno stati de' Minori Conventuali antichi.

L Otate bene il titolo del Paragrafo, o mio Lettore ; perchè tutti gli sforzi del Ragionità per li Conventuali, quando anche foficire efficaci, non varrebbono fe non che per li Conventuali antichi i dai quali i moderni, quanto all' Iffituto, che profeffiano, fono, come provai, effenzialmente diveri. Ma neppur vagliono per li Conventuali antichi : eccomi tofto a farlo vedere, purche chi non credeffe alle mic patole, degnar fi voglia di confrontare il volume del Ragionifa colle cofe da me affermate i poiche non voglio qui trafcrivere il lungo fuo tefto, dove non contiene difficoltà, che fi fopra i ono a babia fipianata.

II. Egli per tanto nelle accennate sue pagine si quasi un continuo vibrare di quegli argomenti, che ne premelli mici libri mi lussingo di aver disfatti: anzi dolcemente adopta di mano in mano i medessimi artisizi, e si ritorno con franchezza alle itesse manifeste fassiri. Conciosiachè dal sine della pagina 37s. fino al principio della pagina 37s. distingue a suo genio, e gitta suori dalla Comunita dell' Ordine le varie fazioni de zelanti, che fiorirono

remarkly knoogle

ne' primi due Secoli Francescani, senza distinguere i buoni, e discreti da i capricciofi, e protervi; e per Comunità intende i Conventuali, quantunque non per anche allor nati . Di più descrive a suo genio i principi della Famiglia, l'Istituto, e i nomi della medesima, i Coletani, gli Amadeisti, i Clareni, e gli Scalzi: e pone in campo le cose tigettate nel primo, nel settimo, nell'ottavo, e ne' seguenti miei Libri. Ciò fatto, eccolo alla pagina 371. Quì con tutte le forze si pone a provare, che niun Ministro Generale di quei del terzo Secolo Francescano fu Frate Osservante di quei della Famiglia : ed io di piano glielo concedo, non avendo mai pretefo, nè creduto, che alcuno de' Ministri Generali di tutto l'Ordine sia stato Frate della Famiglia , eccettuato quel folo, che fu affunto nell' anno 1517., cioè, il P. Fr. Criftoforo Numai. Non gli concedo per altro le molte cofe, che viene spacciando nel

tesser le prove di tal verità. E a queste verrò io rispondendo.

III. In primo luogo egli afferma nelle nominate fue prove, che dopo l' anno 1446. gli Offervanti della Famiglia riputaronsi del tutto effenti dall' ubbidienza del Generale: quelto è falfo, e per tale fu convinto nel primo capitolo dell'ottavo libro. Egli vuol mostrarlo per vero, e ne adduce la testimonianza di Callisto III. nella Bolla Regimini universalis Ecclesia, dove de i suddetti Offervanti così favella : Affirmantes fe fub obedientia , cura , visitatione , & correctione Generalis, & Provincialis, & aliorum Custodum Provincia ancedicta non fore. (1). Questa Bolla su fatta per sar tornare sotto l' ubbidien-22 del Ministro, e de Custodi alcuni Coletani della Provincia di Borgogna, i quali si erano soggettati a i Vicari della Famiglia; e in essa per verita nella narrativa si legge, che gli Osservanti della Famiglia andavan dicendo, qualmente non erano essi soggetti al Ministro Generale, al Provinciale, e a i Custodi di quella Provincia, come neppure ad essi erano soggetti i Coletani. Ma, che che si dicessero quegli Osservanti, certo è, che non dalle. particolari pretenfioni , e dicerie di questo , e di quel Frate di qualche Provincia si ha da concludere, s'erano essi, o non erano soggetti al Ministro Generale; ma conchiuder si dee più tosto dall'osservare la lor Bolla Eugeniana, il fentimento del pubblico, e altri fondamenti, da quali può inferirsi sa verità. Ed io nel luogo sopracitato con buoni argomenti credo di aver fatto conoscere, che al detto Ministro eran eglino veramente soggetti, e che tal soggezioneconfessavasi da i Superiori, e dal corpo della presara Famiglia : che che si diceffero in quella Provincia certi particolari Offervanti, le parole de quali non poteano esentare la Famiglia dalla giurisdizione del Ministro di tutto l'Ordine, come quella, che in verità non era esente. Quella sarebbe la risposta in suppofizione, che la narrativa della citata Bolla contenesse la verità istorica, e fosse di mente del Papa: ma il P. Wadingo mi sa dubitare, che da quegli Osfervanti non mai fi proferissero le accennate parole, ma che fossero fallamente incolpati di averle dette da i loro Avversari; conciosiachè della mentovata... Bolla così scrive quell' Annalista: Impetrarono i Conventuali un diploma, la di cui narrazione par farta dalla fuggestione, e dall' animo commosso de' medesimi, inventata eziandio la differenza, e l'odiosa divisione degli Offervanti della

(1) Wad. Bolla ec. (2) . Così il Wadingo: e per verità lo stesso odioso soprannome di tomata page Frati della Bolla , col quale da i Conventuali foleano motteggiarsi gli Osfer-296. m.83. vanti della Famiglia per cagione della Bolla Eugeniana, soprannome dato a i medefimi nella narrativa della Bolla citatà di Callitto, e poi vietato da Lione X. fotto gravi pene, fa molto fospettare, che quella nartativa non fia di Calli-flo III., ma di qualche animo arrabbiato verso gli Osfervanti della Famiglia. Che che sia nondimeno di questo, il vero è, che le dicerie di tali Osfervanti (fe pur le fecero) ano baltarono a far, che i Coletani, del quali affermavano le steffe esenzioni, come si legge in quella Bolla, non dovesiler tornare sotto il ministro della Provincia di Byrgogna: dunque neppur balta poterono, acciocchè la Famiglia Osfervante non sosse veramente soggetta al Ministro Generale.

IV. Segue a provar la suddetta esenzione, e perciò allega il Breve-Exponi nobis d'Innocenzo VIII., e la Bolla Dutum di Aleffandro VI.: collequali allegazioni fa un torto manifeito alla fua Caufa, citando contro alla Famiglia quei documenti, de quali è cofa manifestissima, che non procedono della Famiglia, ma di certi foli Offervanti d'Italia, detti i Neutrali, i quali non riconoicevano per loro Superiori nè i Ministri della Comunità, nè i Vicari della Famiglia, e perciò dicevansi i Neutrali, come altrove ho detto, e provato. Appresso adduce la Bolla Intelleximus dell'ittesso Alessendro VI., dalla quale, com' ei dice, si ha, che i Ministri Generali non aveano neppur la facoltà di confessare gli Osservanti della Famiglia: net Ministrum Generalem dieti Ordinis absolvere, nec licentiam concedere polle absolvendi ab bujusmodi casibus sic reservatis per Prælatos Familiæ vestræ (1). Ma in questa Bolla, o Breve, come. (1) Apud costa eziandio dalle sole parole soprallegate dal Ragionista, si vieta soltanto il Voad. 1079. poter affolvere gli Offervanti della Famiglia da i cati rifervati a i loro Vicari: 15º in Redonde non ne legue, che il Generale non potesse assolvere, o far assolvere i 8ef. Pa-593. medefimi Offervanti dagli altri cafi. Che se i Vicari poteron allora talmente rifervare alcuni cafi a fe medefimi, che neppure i Ministri Generali potessero affolvere da quei cafi, ciò fara tlato fatto per giusti motivi, conducenti al mantenimento dell' Offervanza: e da questo può foltanto inferisfi, che l'autorità immediata de' Ministri Generali sopra gli Osservanti della Famiglia fosse ristretta, ma non già che fosse affatto morta, e senza vigore; come sarebbe stato necessario, acciocchè la Famiglia fosse del tutto esente dall'ubbidire al Generale, e dalla giurifdizione di questo. Ma facciamo un poco di riflessione fulla bella maniera, con cui francamente deduce le confeguenze il nostro Ragionista: egli allega il soprariferito testo della Bolla Intelleximus, in cui legge, che i Ministri Generali non poteano assolvere gli Osservanti della Famiglia da i casi riservati a i loro Vicari: e da questo ne deduce, che i Ministri Generali non aveano neppur facoltà di confessare gli Osservanti della Famiglia. Che bella loica! Dunque chi non ha la facoltà di affolver da i casi riservati , non può ascoltar la Confessione di alcuno, eh? Poveri Penitenzieri, a i quali debba.

ricorrece chiunque ha materia necelfaria di affoluzionel Afcoltiamo il reflante.

V. E dello fleffo linguaggio (fegue a dire) partò pure Giulio II. nel fuo
Breve (2) Esfi Apostolica nell'anno 1506. Minisfro Generali Fratres de Familia
juxtà privilegia quadam, p dispringiations Romanorum Pontificum, elistanconcella, obtemperare non adfringianta. E fallo, che Giulio II. di ina mente
diceffe, che i Frati della Famiglia, secondo i lor Privilegi, non fossero tenut
ad ubbidire al Ministro Generale: le parole poi allegate non fono della parte

(1) Fir. 3. P.1. fol. 41.

dispositiva, ma della narrativa del Breve citato, e si riferiscono, come cose-

rappresentate al Papa dagli Amadei, e da i Clareni, e non già come sentenza del Papa. Laonde poichè cotta da i documenti allegati nell' ottavo libro, e altrove, che gli Offervanti della Famiglia erano tenuti ad ubbidire a i Ministri Generali, che davano a i loro Vicari l'autorità propria, comandando per fanta ubbidienza a tutti i prefati Offervanti, che nella perfona di tali Vicari veneraffero la perfona stessa del Generale, di cui quegli erano i Vicari; e poiche dalla Bolla Eugeniana era rifervata a i detti Ministri la facoltà di vilitare, di correggere, e di castigare i detti Vicari, e tutti i Frati della. Famiglia; dir dobbiamo, che gli Amadei, e i Clareni in tal negozio non rapprefentaflero al Papa la verità: purchè le loro parole non facciano fenfo, che i suddetti Osservanti non erano tenuti ad ubbidire al Generale in tutto, ma che in alcuni casi era stata limitata sopra i medesimi la di lui autorità e in quelli non poteva comandare a tali Offervanti, come si ha dalla Bolla Eugeniana, e da altri documenti.

VI. Appunto su questo sa fuoco il nostro Ragionista; poichè se il Ministro Generale potea vistare, e correggere i Frati della Famiglia, non potea per altro ciò fare fenza il confenfo della maggior parte de Frati della stessa Famiglia, i quali ne Conventi vifitati abitavano: ma questa non è l'ubbidienza, che la Regola di S. Francesco prescrive; ma vuole, che i Religiosi sieno tenuti ad ubbidire al Generale in tutto quello, che non repugna all' anima, e alla Regola. Or il Generale o volesse, o nò, dovea necessariamente confermare i Vicari della Famiglia; altrimente, passato il terzo giorno, intendevanfi confermati dal Papa: e nelle visite la dependenza dal lor confenso fnervava affatto la fua autorità, non potendo dar paffo alcuno contro i delinguenti, fe non vi concorreva il lor beneplacito. E però tutti dicono, che gli Offervanti per la prefata Bolla di Eugenio IV. del tutto fepararonfi dall' (1) Rodulph. ubbidienza del Generale : Generali Ordinis non obediunt (1) , disse il General Sarzuola: e così pure il Generale Rainaldo favellando agli Offervanti, ecco

P.12. 192.

come lor dice, In substantialibus relaxationem quasivistis, & servatis, scili-(1) Fund. cet, obedientie , que eft primum , & principale votum (2) . Or fe da Eugenio 3. Ord . p.4. IV, fino a Lion X, era Offervante il lor Generale, qual necessità di chiedere fol. 65. ad Eugenio IV. i Vicarj: e s' era lor Capo, e lor Padre, perchè non ubbi-(3) Malach. dirlo? Si Pater , ubi bonor (3)?

VII. Così egli la discorre. Ed io rispondo, esser vero, che giusta la. Regola i Frati Minori tenuti fono ad ubbidire al Ministro Generale in tutte le cose, che contrarie non sono all'anima, e alla Regola; ma è altresì vero, che l'obbligo di ubbidire ne' fudditi corrisponde alla potesta di comandare. ne' Prelati; dond'è, che laddove questi non possono comandare, quegli non sono tenuti a ubbidire. Or per giusti motivi da i Sommi Pontefici era stata ristretta a certi capi, e a certi modi, de i Ministri Generali la facoltà di comandare a i Frati della Famiglia: e questa restrizione veniva dal fonte di ogni giurisdizione, cioè, dal Sommo Pontefice: dunque se i Generali comandavano fuor di quei capi, e fuor di quei modi a i Frati della Famiglia, uscivano fuor de' limiti della loro autorità, e giurifdizione, e i Frati della Famiglia non... erano tenuti a ubbidire. Nè perciò erano dispensati dal voto dell' ubbidien-1. par. 186, 22, come lungamente nel fecondo libro anche coll' autorità di Pio II. (4) fi provò. E nulla eziandio importava, che i Vicari necessariamente dovessero effer

ad 193.

Lib.X. Cap.I. J.III.

effer confermati da i Ministri, come altrove si è detto, e specialmente nell' ottavo libro, e che i Ministri non potessero castigare senza il consenso di alcuni Frati della Famiglia; poichè questa limitazione faceva certamente, che i Generali fotto pretetto di zelo non poteffero distruggere, o ingiustamente vesfare la Famiglia Offervante, ma non isnervava affatto l'autorità del medesimo fopra la Famiglia; poichè dobbiamo supporre, che dove il castigo era necesfario, gli Offervanti confentiffero al Generale, come in cofcienza erano tenuti a dar il loro necessario consenso. E tanto basta per poter dire, che il Ministro Generale avea l'autorità di castigare anche gli stessi Vicari della. Famiglia: e perciò con tutta l'Eugeniana non avea egli perduta la ragione. di Capo supremo eziandio de' suddetti Osservanti; ne questi erano divenuti esenti dalla giuriidizione del Ministro Generale : onde la Bolla Eugeniana. non introdusse divisione, e non ruppe l'unità dell'Ordine; siccome ciò non fece neppure fra i Domenicani la Bolla Pastina, in cui, come fi vide nel Paralello, agli Offervanti delle Congregazioni Domenicane fu conceduto lo stesso, che agli Offervanti della Famiglia Francescana. Per la qual cosa il Ragionista colle addotte sue ristessioni combatte non meno contro l'odierna Regolare Offervanza de' Frati Minori , che contro l' odierna infigne Comunità de' PP. Predicatori, i quali non fono i lor vetutti Conventuali, ma bensi la Regolare Offervanza del loro litituto: e forse anche parimente combatte con-

tro a tutti gli Ordini Mend canti de nottri giorni .

Tom. II.

VIII. Quanto alle parole del General Sarzuola, riferite da fofpetto Scrittore, cioè, dal l'oslignano, e a quelle del Generale Rasnaldo, le quali nonposso riscontrare, non avendo il libro citatomi dal Ragionista, dico, che quando essi abbiano dette tali cose, non per queito ne siegue, che i Frati della Famiglia fossero veramente esenti dall' ubbidire al Generale, che non gli ubbidiffero, e che foliero dispensati nel voto fostanziale dell' obbedienza: collando l'opporto da i fondamenti altrove allegati, e da nna Bolla di Pio II. addotta nel primo tomo fopra citato. Veramente alcuni vetufti Conventuali sopportavano mal volentieri, che la Famiglia vivesse giusta la Bol. la Eugeniana: onde la rampognavano, e la beffeggiavano tal volta in varie guile, e le imponevano la rilalfatezza, in cui ella non era: onde anche essa più volte trovò Apologiti, che la difesero, come può argnmentarsi dall' ottavo mio libro. Chi sà di qual genio si fossero quei due Generali? Non sarebbe gran cola, che anch' eglino contro alla medefima avellero avanzate fimili propofizioni; a me però batta, che tali propofizioni non foffero vere . Che da i tempi di Eugenio IV. fino all' anno 1517., cioè, per anni 71. avanti al 1517., i Generali sieno stati Minori Osservanti, io ne lo dissi, ne lo dico: affermo bensì, che fi eleggevano, e fi affumevano allora dal Corpo, detto la Comunità dell' Ordine, o la Comunità Conventuale: il qual Corpo era composto di vetusti Conventuali, e di Osservanti soggetti immediatamente a i Ministri . Onde i Generali di quel tempo, o pria della loro elezione fosfero stati Offervanti, o Conventuali, mentre erano Generali, erano Padri comuni all'una, e all' altra fazione: e riputavanfi Conventuali co i Conventuali, Offervanti cogli Offervanti : e in effi correva la fucceffione de Ministri Generali per l'una, e per l'altra parte de loro sudditi, nella maniera detta di sopra : ficcome l'una, e l'altra parte concorreva nella loro elezione colla voce atti-

Iii

va. e passiva, e riconosceagli per propri Superiori. Quindi vegga il Ragionista la necessità, ch' ebbero i Frati della Famiglia di chiedere ad Eugenio IV. i Vicari. Talvolta temerono, che i Generali, i quali non erano Offervanti di quei della Famiglia, non facessero da Padri comuni, e non avessero il vero zelo, come dovevano, per la Regolare Offervanza; e perciò gli Offervanti della Famiglia ricorfero ad Eugenio IV. per eleggersi da per se stessi i Vicari, e per ottener le grazie contenute nella Bolla Eugeniana, e guardarsi così dagli accidenti finistri : altrimenti avrebber potuto far pericolare la loco ben regolata Famiglia. L'onore finalmente dovuto al Generale, come a lor Padre . l' offervavano fenza fallo , e il contribuivano al medefimo gli Offervanti della Famiglia, come de' Vicari, e de' Sudditi si è fatto vedere nel primo capitolo dell'ottavo libro : e racconta il P. Wadingo, che feguita nel Capitolo Generale di Perugia l' elezione del P. Ministro Generale, nella persona del P. Franceso di Savona, il qual su poi Sisto IV., dal Convento della. Porziuncula, 9. miglia distante, in cui nel lor Capitolo Generale congregati si erano, partironsi 400. Osfervanti della Famiglia, e si portarono in Perugia, dove în Proceffione con quei della Comunita accompagnarono in Duomo il nuovo Generale; e în pubblica piazza în lode del medelimo, fece nu Orazione il P. Michele di Milano della detta Famiglia, celebre Predicatore di quei tempi , e noto nelle pubbliche stampe ; ed il Generale volendo specialmente onorar S. Giacomo della Marca, chiamatolo, se I sece stare alla destra (1). Ecco la bella corrispondenza di Padre, e di Figliuoli ; ed ecco l'

10m.13.pag. 345. #.II.

onore di Figli al Padre: le quali cofe fra i Frati della Famiglia, e il Ministro Generale andava cercando it Ragionista . Il dovergli poi ubbidire nelle cose, in cui non potea esso comandare, non era un onore, che da tali Figliuoli fi dovesse a tal Padre. la di cui giurisdizione era stata limitata da un Padre Superiore a tutti i Generali , cioè , dal Papa ; e perciò non occorre , che il Ragionista vada cercando quest' onore indebito.

IX. Fatte queste cose, il Ragionista nella pagina 377, se n'esce a provare, che gli Offervanti della Famiglia non ebbero mai la voce attiva nell' elezione del Generale. Questo poco importerebbe pel nostro affare ; poichè gli odierni Minori Offervanti non debbono prenderfi per quella fola Famiglia, unita fotto Lione X. alla loro Comunità; nè l' antichità de' medefimi, e il diritto al Generalato dee confondersi coll' antichità, o commensurarsi co i diritti di quella fola Famiglia, come di fopra si è detto. Ma con tutto queflo fara bene il vedere, come dal Ragionista si provi, che gli Osfervanti della Famiglia non ebbero mai fino a Lione X. la voce attiva nell' elezione del Generale. Offerva egli, che fecondo la Regola non conviene la voce attiva nella detta elezione se non che a i Ministri , ed a i Custodi : aggiugne poi, che gli Osfervanti della Famiglia prima de' tempi di Lione X. non ebbero ne Ministri, ne Custodi; ma i loro Vicari surono dichiarati Ministri, e i Ior Discreti furon fatti Custodi da Lione X.. Ma queste sue affermazioni hanno poca fuffifenza, effendofi veduto di fopra, dove trattoffi della fuccession de' Ministri , e de' Custodi , che gli Osfervanti della Famiglia prima de' tempi di Lione X. ebbero tal volta e Ministri , e Custodi , e specialmente avanti l'anno 1446.. Dunque aveano quegli , a i quali fecondo la Regola toccava il dar il voto nell'elezione del Generale; ed ecco per terra il di lui

Lib. X. Cap. I. J. III.

argumento. Quando poi dice, non leggersi, che sieno mai comparsi tali Osfervanti ne i Capitoli per le prefate elezioni, dice il falso, avendo io ne luoghi fopracitati apportate le parole dell' Autore delle Firmamenta, il quale scriffe, che tali Oslervanti prima dell' anno 1446., come anche fino a Lione X. tutti gli Offervati foggetti a i Ministri, ebbero la voce attiva, e passiva in tutte l'elezioni. Che vuol dire in tutte l'elezioni ? Certo vuol dir anche in quella del Generale. Dopo l'anno poi 1446, se non ebbero essi alcuni Ministri , ebbero tuttavia il diritto ad avergli ; mentre nella Bolla Eugeniana, data in quell'anno, siccome non furono divisi dal Corpo dell' Ordine, così non furono spogliati di tal diritto, che avevano pria di tal Bolla, E tanto basta, acciocche debba dirsi, che dopo quell' anno ritennero la voce attiva nell'elezione del Generale; nè è necessario, che vi sieno comparsi in qualità di Ministri, se per avventura niuno di essi su più eletto Ministro Provinciale. Siccome fe di qualche nazione alcun Religiofo non mai fosse stato assunto al Provincialato, o al Custodiato, certamente di essa non mai alcuno avrebbe. avuta di fatto la voce attiva de' Provinciali, e de' Cuitodi nell' elezione del Generale: nè per questo dovrebbe dirfi, che tal nazione non avesse la voce attiva nella prefata elezione, quanto al diritto; bastando per ciò, che di quella nazione possano assumersi Frati al Provincialato, e al Custodiato. Per altro fe dopo l'anno 1446, gli Osservanti della Famiglia non più ebbero, nè più furono eletti Minittri, ebbero nondimeno i Cuttodi, e anche forniti di giurifdizione sopra più Conventi, come appunto erano i Custodi della Comunità dell' Ordine, giusta le cose provate in suo luogo. A questi Custodi per tanto nulla mancava per aver la voce attiva nell' ciezione del Generale. Non vede dunque il Ragionista , che fabricò l'argomento sul falso ?

X. Quindi fa ritorno all' indulgenze, e alle grazie, dicendo, che quando gli Offervanti della Famiglia abbiano avuta qualche volta la voce attiva nell'elezione del Generale, la ebbero per pura grazia de' PP. Conventuali, Ciò, come anche col P. Pafferini diffi di fopra, tocca a provare, e non a supporre al Ragionista; e se non lo prova, s'intende avuta per giustizia. E se alcuni avessero detto, che tali Offervanti abbiano concorso nell' elezioni folo per grazia, non fi crederebbe loro; poichè altri affermano il contrario colle ragioni alla mano. Eh che il diritto di far la detta elezione non era degli Offervanti della Famiglia, ma de' foli Conventuali : e per questo quando nell' anno 1455. S. Giacomo della Marca ne' suol Ar-, ticoli, dittefi per la concordia tra gli Offervanti della Famiglia, e i Con-, ventuali, pensò di concedere a quegli la voce attiva, dicendo: Vicarii ,, de Observantia ad electionem Minijirs Generalis vocem activam tantum habe-,, ant; non oftante che il Santo riferbasse la voce passiva a i soli Conventua-", li; pur questi agerrime tulcrunt dari Observantibus in electione Generalis " suffragia; perchè infino a quel tempo era flata tutta loro la medefima ele-,, zione ,, . Tanto egli dice in verità: ma quest'ultimo perchè è quello, che da nel naso. Io concedo, che a i Conventuali dispiacesse un tale articolo; ma niego, che per l'addierro una tal' elezione fosse stata tutta loro: essendo ciò contro il fentimento degli antichi Scrittori . In oltre io non fono per pretendere, che per l'addietro i Vicarj avessero dato il voto nella detta elezione, in cui davano il voto i principali, ovvero i Ministri, de quali essi es-

lii 2

43

erano Vicarj; e perciio forfe in tal concordia vi era qualche novità in accordando il voto a i Vicarj; pretendo benàs, che per l'addictro quei Fratie della Famiglia, i quali erano Minifiri, o Cultodii, (d'equali foli lecondo la Regola è la voce attiva nell'elezione del Generale ) aveilero anche la facolato del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo a i Conventuali perclezione del Generale del condava la voce attiva a i Vicarj della Famiglia i difpiacque Generale del condava la voce cattiva a i Vicarj della Famiglia i difpiacque Generale del condava la voca vanti, perche in elfo negava fino la voce pativa nella medeficia della condica della controlo del fun cettera, feriorendo di quelli fefti articoli a P. Minifiro della fun Provincia dell' Umbria, e con ello lui stogando il dipiacimento, che, avea nell'adcolare, che i Conventuali non erano contenti del fina Articoli.

(1) Apud Vvad. ad ann. 1455. num.56.

Vvad. ad ann. 1456.

###. 134.

diffe: Son cervo, che nell ssremo giudizio non dobo render como a Dio d'aversotto alcun divirto al R. P. Generale, non avendo de di lui divitti levato posto alcun divirto al R. Demerale, no avendo de di lui divitti levato per pur uno jota, ma brusi dalla parte de Frati della Funiglia, i divitti d'ovali ho tolti a i medismi, e gli ho dati al P. Generale, acciocchi si reintegrasse P. Ordano Sarvo, e nel medismo si facesse un sol Ovide, e un solo Passero. Con tuttevio molti del Frati (Conventuali) avenso gli occhi ortusi dalla possimi, e sorsi alta si sud si del rei divitti, avossi altreti cavati a i sudditti gli occhi, si sono aversi si possimi della Famiglia, come ci attesta, il Santo, si stimarono pregiudicati da S. Giacomo, che tolse sono dissi, nell' ante-cedente libro, e come anche infegna il Ragionista, non ebber vigore, a be oftervazza veruna: danque segno è questo, che a i detti Osservaza veruna: danque segno è questo, che a i detti Osservaza veruna: danque segno è questo, che a i detti Osservaza veruna: danque segno è questo, che a i detti Osservaza veruna: danque segno è questo, che a i detti Osservaza veruna: danque segno è questo, che a i detti Osservaza veruna: danque segno è questo, che a i detti Osservaza veruna: danque segno è questo, che a i detti Osservaza veruna: danque segno è questo, che a i detti Osservaza veruna: danque segno è questo, che a i detti Osservaza veruna: danque segno è questo, che a i detti Osservaza veruna: danque segno è questo, che a i detti Osservaza veruna: danque segno è questo che che a i detti Osservaza veruna: danque segno è questo, che a i detti Osservaza veruna:

offervanza veruna; dunque fegno niva la voce attiva, e la passiva.

XI. Che poi nel Capitolo generalissimo, celebrato in Milano l' anno 1457. i PP. Conventuali non voleffero accettar nelle loro Congregazioni i vocali dell' Offervanza, indica bene, che i Conventuali non fopportaffero di buona voglia, che gli Offervanti della Famiglia aveffer voce ne' Capitoli dell' Ordine, ma non indica, che a questi di ragione non si convenisse una tal voce: anzi se nel Capitolo generale radunato in Roma nell' anno 1458. gli Offervanti prefati furono da Callitto III. esclusi da dare il voto nell' elezione del Generale per quella volta solamente; mentre volendo il Papa, che fosse fatto Generale il fuo conterraneo P. Jacopo di Sarzuola, temette, che da i vocali Offervanti farebb' egli stato escluso; viene a rendersi chiaro che gli Offervanti aveano la voce attiva, qualunque voce questa si fosse. Nè le parole, che disse l' eletto di Sarznola, giusta la relazione del P. Toffignano, cioè, che farebbe ffato un esterminio dell' Ordine, se in esecuzione della Bolla di Callifto III. confermativa degli Articoli stesi da S. Giacomo, i Frati della Famiglia, che non ubbidivano al Generale, aveller dovato eleggere, e correggere il Generale (3), posson effer d'alcun pregiudizio. Imperciocchè, quando veramente sieno state dette dal sopranominato Generale, ( di che sta

(3) Ap. Redul. pag. 192.

tut-

tutta la fede ful P. Toffignano, ) esse non furono figliuole di una mente quieta , e rischiarata , ma di una mente anzi ottenebrata da i fumi di passione. d'impegno, e di collera; perocchè pretendea questo Generale, che l'eleggerfi da i Frati della Famiglia i Vicari fosse contro la Regola : onde volca gittar a terra del tutto quello diritto de' medesimi, e di propio petto vo-leva dar loro i Vicari. Delle quali cose è degno di effer ascoltato S. Giacomo, che nell'accennata fua Lettera al P. Ministro Provinciale dell' Umbria così parlonne : Il P. Rev. Generale non vuole in conto veruno darfi pace, contro la volontà del Sommo Pontefice , del nostro Sig. Protettore , e di molti Signori Cardinali , che il suo Vicario Generale si faccia per elezione; ma esso dal Ino petto quol dare un tal Vicario alla Famiglia : perche altramente fi farebbe contro la Regola. Ma che questo non sia vero, si prova; perchè la Custodia dà il Cullode al Ministro per elezione , e non in altra maniera: la Provincia. dà i Definitori allo stesso Ministro per elezione, e non in diversa maniera; e anche dà al P. Generale il Ministro Provinciale per elezione, e non altramente . E la Congregazione della Famiglia dà al Ministro il Vicario per elezione . e non diversamente (1) Così S. Giacomo : facendoci conoscere le tempeste . da cui ne' tempi di quel Generale era agitata la Famiglia, le storte pretenfioni del medesimo, e insieme come non erano contro la Regola i diritti del- "". la fuddetta Famiglia. Non dunque lo sterminio dell' Ordine, non la destruzione della Regola era per succedere, se i Vicari dell' Offervanza, giusta la Bolla di Callifto, e gli articoli di S. Giacomo, avesser dovuto concorrerenell' elezione del Generale: fucceduto anzi ne farebbe, che l'Ordine avrebbe avuti Generali più degni, e più riverenti verso la Santa Regola, Ma dove mai me ne vado dietro al Ragionista? Questi rumori, e queste contese rutte si occupavano, e si occupano circa la voce attiva, e non passiva, data allora a i Vicari ne' detti articoli confermati da Callifo III.: la prima. delle quali voci accordata loro era oltre la Regola, e dispiaceva a i Conventuali, che fosse stata data a i Vicari Osservanti: e la seconda era giusta la Regola, in vigor di cui, per poter esfer Generale, basta esfer uno de' Frati Minori della Religione di S. Francesco; e perciò agli Osservanti della Famiglia, ch' erano veri Frati Minori della Religione fondata da S. Francesco . riconosciuti per tali anche dalla S. Sede Apostolica nelle sue Bolle , pareva un' infamia l'essere stata ne' presati articoli tolta loro una tal voce passiva. Ma, come diffi, tali articoli non ebbero effetto, e le cofe reftarono nel pri-

fino fitao.

XII. Dunque volendo noi vedere, se gli Osservanti della Famiglia avessero o no la voce attiva nell' elezione del Generale, non dobbiamo andar dictro a tali articoli nè alla Bolla di Calisso III. de se so più cora ta la Pio III., giusta le cose dette dove trattasi della succession de Ministri Provinciali, nè alla tempeste accadute ne principi del Generalato del Sarzou, che sinalmente ne sece la rinunzia. Dobbiamo più tosto vedere, se convendo una tal voce a tutti il ministri, e a tutti i Casto dell' Ordine, convenissa anche a i Frati della Famiglia: e poichè, come ho detto, i Frati della Famiglia: e poichè, come ho detto, i Frati della Famiglia: e voca tutti casto nel lor nunco Custodi dotati di giorisdizione; quindì è, che anche a i medessimi convenissa nella seria della se del Generale la voce attiva; ciò, l'attiva professiva nella seria delzione del Generale la voce attiva; ciò, l'attiva professione del controle la voce attiva; ciò, l'attiva professimi professimi cantine della seria della controle del Generale la voce attiva; ciò, l'attiva professimi professimi cantine della seria della seria della seria della controle del Generale la voce attiva; ciò, l'attiva professimi professimi cantine della seria della

fima

( 1) Apud Vuad. supra fima a quei , che di fatto in tempo di tal' elezione eran' o Ministri . o Caflodi , e l'attiva rimota à tutti quei , che , quantunque non fossero nè Ministri , nè Custodi , nondimeno erano abili , e capaci di poter effer canonicamente promolli a tali dignita : la qual capacita, giusta la Regola, era almeno in tutti i Sacerdoti della Famiglia Offervante. Questo punto doveabattersi dal Ragionista; ma tal volta stimò egli cosa megliore il metterlo sotto banco, e prendersela contro la voce attiva data a i Vicari, e fondarsi su i concordati, e fulla Bolla Calliftina, che non ebbero efecuzione, ma fol tanto cagionarono dispareri. Nè stiami egli a ripetere, che gli Osservanti della Famiglia erano cienti dalla giurifdizione del Generale, in virtù della Bolla Eugeniana; e perciò non potea convenir loro la voce attiva nell' elezione del medefimo : posciachè io il rimanderò a considerar la Bolla Eugeniana o in se stessa o ne' fammenti da me soprallegati nel Paralello di avvenimenti Francescani, e Domenicani; acciocchè vegga ivi, che non ostanti i privilegi contenuti in essa, nondimeno gli Osservanti della Famiglia restavano sotto la giurisdizione del Ministro Generale, e questo riconoscevano per supremo lor Capo .

XIII. Dica dica egli più tosto, che gli Osservanti mentovati non si curavano di andar a i Capitoli, e di mescolarsi nell'elezioni co i Conventuali, acciocchè alla lor Famiglia non si attaccasse qualche neo di quelli , che rendevano deforme il Conventualesimo. Dica, ch' eglino stessi pregarono di non effer astretti a dare i loro suffragi nella mentovata elezione, e che andavano dicendo di aver avuto da Eugenio IV. la concessione di non esser (1) Arold. obbligati a tal cosa (1). Ma queste cose, che provano? Soltanto provano, ann.1406. ch' elli non si curasfero di dare il voto in tal' elezione, non già, che non potessero darlo: anzi prova, che avessero il diritto, e l'obbligo di concor-

rere alla medefima, come gli altri Frati Minori; e se per privilegio, o grazia ottenuta da Eugenio IV. se ne astenevano, potevano anche non far uso di tal privilegio, o di tal grazia, e portarfi alle fuddette elezioni a dar i loro suffragj; poichè i privilegj, e le grazie possono liberamente non usarsi, e chi l'ebbe può anche stare alla legge comune, quando voglia farlo, comecosta di chi avesse il privilegio di non intervenire al Coro ec. ; mentre per cagione de' loro privilegi non fono privi della libertà di andare alle Proceffioni, alla guerra, al Coro ec. Anzi l'aver tali privilegi fignifica, che effi, fe non gli avessero, dovrebbero intervenire alle dette cole: e perciò il privilegio, e le suppliche de' Frati della Famiglia, per non intervenire all' elezioni del Generale co i Conventuali , fignificavano , ch' essi erano del numero di quei Frati Minori, a i quali toccava, e si conveniva la voce attivanelle prefate elezioni.

XIV. Se dunque il Ragionista vuol fargli comparire senza la predetta voce attiva, non ponga in ballo le foprascritte cose; ma più tosto si attacchi all'effer essi stati molti, e molti anni senza farne uso: non leggendofi . che dall' anno 1446. fino all' anno 1517. i menzionati Offervanti della Famiglia mai più s'ingeriffero, o facesser uso della lor voce attiva nell' elezione de' Ministri: e ciò per le ragioni soprallegate anche dal Ragionista; cioè, perchè i Conventuali non fi curavano di avergli seco ne' Capitoli, e i suddetti Offervanti non si curavano di andarvi: onde in quanto al fatto, e all'uso

della voce attiva eran d'accordo amendue le parti; non volendo i Conventuali dopo l'anno 1446., che tali Offervanti ne facessero uso nell'elezioni de' Ministri, e non volendo farne ulo neppure i detti Offervanti. Quanto poi al diritto di far uso di tal voce, come dopo tal anno la discorressero le due parti, o fazioni, non lo sò: posso ben dire, come altrove già scrissi, parlando della fuccessione de Ministri, che gli Offervanti della Famiglia per cagione della Bolla Eugeniana non poterono perder quelto diritto, che avevano pria di tal Bolla: onde se mai lo perderono, ciò su per cagione di non averne fatto ufo per tanti anni, quanti erano necessarj, acciocchè tutto il diritto della voce attiva potesse dirsi acquistato dalla fazione, appellata la Comunità , con efferne restata priva la Famiglia. Che se questi anni fosfer 30., 0 40, ne feguirebbe, che in anni 71. quanti appunto ne fono dal 1446. al 1517., folamente gli ultimi 30., o 40. anni la detta Famiglia farebbe stata senza un tale diritto : e così da i tempi di Fra Paolo Trinci , ne' quali ebbe principio l'anno 1368., fino al 1517., in cui ebbe termine, incorporata del tutto cogli Offervanti dell' odierna Comunità Francescana , la mentovata Famiglia avrebbe fempre avuta la voce attiva, o il diritto di queita nell'elezione del Generale, fuorche negli ultimi 40. anni . In questi anni ultimi poi, se veramente restonne spogliata, ciò non su per mutazione d' lítituto, o per mancanza di unione al Ministro Generale, o per altro capo pregiudizievole all' effer di Frate Minore primogenito, e della stessa Religione, fondata da S. Francesco; ma fu per la sua sola trascuraggine di farneuso: per la qual trascuraggine, se non m'inganno, perdonsi talvolta parecchi diritti da varie nobili Famiglie, come di juspatronato ec., senza cessar d' effere di quella stessa linea di coloro , a i quali convenivano una volta quei diritti.

XV. Se i Frati della Famiglia nella descritta maniera lasciassero veramente correr gli anni fenza proteste, e fenza far veruna di quelle parti, che poteano mantener loro l'antico diritto, e se concorressero contro i medefimi tutte le condizioni della prescrizione, che dicesi l'anguilla del Foro; perchè se non è centenaria, scappa facilmente dalle mani di chi crede di averla fatta sua; io in verità non lo sò, nè voglio in ciò avanzar sentenza. E chi fa, che se sotto Lione X., o Giulio II. preteso essi avessero, che i loro Custodi desfero il voto nell'elezione del Generale, attesa la chiarezza del loro petitorio, e il possesso, in cui erano pria dell' Engeniana, non l' avesfero vinta? Queste son cose lunghe, e difficili, ne sta nel mio mestiere il deciderle, non effendo io Dottor di Legge. Che che ne fosse per tanto degli ultimi quarant' anni della Famiglia, per convincer di falsità le prove del Ragioniita, baita, che abbia ella avuta la voce attiva pria di quegli ultimi anni; e non abbia egli argomento veruno, con cui provi, che l'avesse per pura grazia, e non per giustizia, e in vigor della Regola, che concede una tal voce a tutti i Ministri, e a i Custodi dell' Ordine. Ma se gli Osservanti della Famiglia, per effere stati 71. anni senza elegger i Ministri, perderono la. voce attiva nella prefata elezione, avvegnache quelta non fosse stata levata loro dalla Bolla Eugeniana , o da verun altro autorevole documento ; perchè non avranno perduta la voce attiva, e la passiva nell'elezioni de' Ministri Provinciali, e del Ministro Generale di tutto l' Ordine i Conventuali, i qua-

li dall' anno 1517, fino all' anno 1583, non mai poterono ingerirfi, nè s' ingerirono in modo alcuno nell'elezione de' predetti Ministri; ellendo stato determinato nelle Bolle di Lione X. ( come alcuni anni prima era stato determinato anche negli Statuti della Comunità dell' Ordine, fatti fotto Giulio II. ) che in avvenire niun Francescano, il qual non fosse della Regolare Osservanza, potesse aver voce attiva, o passiva nell' elezione de' Ministri ? Pel corfo continuato di 66. anni i PP. Conventuali stettero pure fenza veruna voce nè attiva, nè passiva in quelle elezioni; mentre nè eleggevano, nè potevano ester eletti Ministri, ma soltanto intrigavansi nell' elezione de' Maestri, subordinati a i Ministri . Dunque perderono essi la voce attiva, e la passiva... in quelle elezioni. Pretenderanno tal volta di averla riacquiftata l' anno 1583. per la Bolla Divina Charitatis di Sitto V., in cui per errore il lor Maeitro fu appellato Ministro . Se così è , tanto più l'avranno riacquistata gli Osservanti della Famiglia, quando fotto Lione X., incorporati cogli altri Offervanti, tornarono ad eleggere i Generali di tutto l' Ordine . Che forse hada poter più un errore di stampa, o di Amanuense, che una dispositiva chiariffima di una Bolla? Vi è anche da confiderare, che nell' anno 1583, nulla fu tolto, nè mutato di quel che conveniva per l'addietro al Ministro Generale, assunto da i soli, e de i soli Frati della Regolare Osservanza. Dunque feguitò questi ad essere il Generale di tutto l'Ordine, il Successore di San Francesco, e degli antichi Generali precedenti all' anno 1517., in cui l'elegione del Ministro di tutto l' Ordine su ristretta a i soli Osservanti . Dalle quali cose ne segue, che non potendo trovarsi nello stesso tempo due Generali di tutto l'Ordine, o due Successori di San Francesco nel medesimo supremo grado, fe i Conventuali nell'anno 1583, ricuperarono la voce attiva, e paffiva nell'elezione del Ministro Generale, non ricuperarono quella stessa, che da Lione X. fu tolta a i vetusti Conventuali, ma ne assunsero un' altra simi-Ie nel nome, diversa nella sostanza; perchè fu voce attiva, e passiva nonal Ministerato di tutto l'Ordine, o al putto de Succeffori di S. Francesco, bensì più tosto ad un Ministerato ristretto a i soli Conventuali, e di novella ifituzione, fimile riffertivamente a quello de' PP. Cappuccini, restando fempre l'antico Ministerato appresso gli Osservanti.

XVI. Ma finiamo una valta quefte nojoie digreffioni; mentre nulla importa agli odieri Offervani, che 'quei della Famglia aveffero, o non avefiero fempre la voce nell' elezione del Minútro Generale; baltando loro, che l'aveffero quegli Offervanti, e Riformati forto i Minitti, che l'auno 1517; effendo vere membra, anzi le parti più nobili della fizione appellata la Comunità dell' Ordine, o la Comunità Conventuale, acereficiuti di nuccione quei della Famiglia, in luogo dell' antecedente Minútro di tutto il ordine P. Bernardino Pratti, eleffero il di lai Sincedfore P. Crilioforo Numai. Dallaqui elezione allora, e per fempre finono elefufe tutte le altre membra della Comunità Conventuale, che non volleto riduri all' Offervanza, e alla vita di tutti gli antichi Generali, precedenti all'anno 1310. Quelle membra Offervanti, e riformate della Comunità Francefena precedente a L'one X. Dortano dirittemente nell' odierna Comunità Offervante la continuata fuecefione de Generali, colla voce attiva, e paffiva nell'elezioni de medefini, fempre continuate da i tempi di S. Francefoc. Imperciocchè l' odierna Co-

annità degli Offervanti è la stessa sazione di quelle due parti sane, e più nobili della vetusta Comunità Minoritica , come altrove si è provato. Ma gli odjerni PP. Conventuali non postono vantarsi di nna simil cosa; r. perchè il verufto Conventualesimo non suvvi avanti la fine del secondo Secolo Frances. cano; laonde, in litigando colla Regolare Offervanza, dee ceder a questafola tutti i Generali de' primi due Secoli: 2 perchè il Conventualesimo l'anno 1517, perdè affatto la voce attiva, e la paffiva al Generalato, per cagione della ristrettiva satta da Lione X.; onde quando anche gli odierni Conventuali sossero una continuazione de Conventuali antichi, e successori ne' diritti de' medefimi, non farebbero fe non che continuatori, e successori di una Congregazione priva di voce attiva, e passiva al Generalato: 3. perchè in fatti neppure sono essi dell' Istituto de' vetusti Conventuali , ma di un altro recente, che di più rompendo ogni lega di dipendenza da i Successori degli antichi Generali, e passando ad eleggersi da per se stessi un nuovo. e supremo Capo, sotto il nome di Ministro, fecero del tutto una casa a parte e per ogni ragione restaron suori della successione degli antichi Ministri di tutto l' Ordine; mentre non poteva il lor Generale effere il Capo supremo di tutto l' Ordine, se pria non faceasi vacar la Sede di questo Capo, la quale occupavafi, e fi occupa dal Generale Offervante: ficcome Fra Criftoforo Numai, eletto Capo iupremo nell' anno 1517. dalla Comunità Offervante, non fu affunto a quelto grado, se non che dopo esser vacato il posto del suo antecessore P. Bernardino Prati. E tanto può bastar per conchiudere; che gli Offervanti da i tempi di S. Francesco fino a i giorni nostri ebbero sempre, e continuatamente la voce attiva nell' elezioni del Generale : onde se quetta è necessaria per aver la successione de Generali , hanno essi la detta fuccessione, e i Conventuali non l' hanno.

XVII. Veggiam' ora l' altra ragione, per cui vuole il Ragionista conchiudere, che gli Osservanti della Famiglia non avesser parte veruna nella successione de Generali. Terzo, dice, mancava agli Osservanti anche la voce passiva al Ministero Generale. Già, che anche la voce passiva, come l'attiva al Ministerato generale di tutto l'Ordine per 66, anni dopo il 1517. mancasse a tutti i Conventuali, o Frati Minori dispensati, è cosa certissima, nè può negarfi da veruno : che manchi a i medefimi anche ne' di nostri , è cosa parimente certa; ma non vogliono confessarla le persone impegnate. Or vediamo ceme si provi dal Ragionista, ch' ella mancasse agli Osservanti della Famiglia . La prova è questa : I detti Offervanti non avevano i gradi Scolastici, e da poi che nell'Ordine usarono questi gradi, si reputarono incapaci del Generalato tutti quelli, che non erano Maeitri, e di dottrina sublime (1). (1)P41.379. La rifposta è fatta; perchè nè sulla Regola, nè sulle leggi dell'Ordine, fatte ne' tempi precedenti all'anno 1517., fi legge mai, che i Generali debban effer Maestri, o di scienza, e dottrina sublime, quantunque ordinariamente si assumessero al Generalato i Maestri. E quando anche il grado del Magiftero fosse stato necessario per poter esfer eletto Generale, questo potea... prendersi da i Frati della Famiglia, come da quei della Comunità: onde, come si è detto di sopra, eziandio fra di essi qualche volta vi surono de' Maestri . Questa ragione per tanto non basta a mostrar senza voce passiva al Ministerato dell' Ordine gli Offervanti della Famiglia. Passiamo all' altra ragio-Tom, IL ne:

ne : quelta in fuccinto è , perchè gli Offervanti della Famiglia pria dell'anno 14.6. aveano pochi Uomini dotti. E questa è la cognata dell' antecedente ragione; laonde quand' anche pel Generalato fosse stata necessaria quella siablime dottrina, che tra i Frati della Famiglia ne primi tempi sopraddetti si trovava in foli pochi , almen quelli pochi potean eller fatti Generali : come per verità il P. Alberto di Sartiano Frate della Famiglia governò allora tutto l'Ordine in qualità di Vicario Generale: quelli pochi poi, che potean. effer Generali , battavano per falvare la voce paffiva in tutta la Famiglia: tanto più, che anche gli altri Frati della medefima, fe non aveano la testa di zucca, poteano studiare, e rendersi capaci del Generalato. E sorse forse, facendo noi una fcelta fra tutti i Frati della Comunità, che fioritono verso i principi del Secolo XV., non ne troveremo due foli, che in fantità, e dottrina possano stare a i fianchi di S. Bernardino da Siena, di S. Giovanni da Capitrano, e del B. Alberto da Sartiano, che allora tutti e tre infieme fiorivano nella Famiglia Offervante: senza far menzione di altri uomini chiarissimi per Santità di vita, e per sublimità di dottrina, che allora, e dopoi fecero Iuminofa comparfa nella Famiglia medefuna: quali, per efempio, furono S. Giàcomo della Marca. Lodovico di Vicenza, l'altro della Torre, il B. Angiolo di Chivaffo, Autor della celebre Somma Angelica, il B. Pacifico da Ceredano, e altri . come può vedersi presso il Wadingo , il quale all' anno 1449: num. XVIII. dell'edizione Romana, trattando di una Congregazione generale, celebrata nel Convento del Bosco di Mugello dagli Osservanti della Famiglia. dice, che trovaronfi in effo, tra gli altri, diciotto Padri per bontà di vita, e per dottrina chiariffimi , e celebri Predicatori in tutta l'Italia (1).

(1) Vide etiam Voad. 332. HH. 14. & alibi .

ed an. :455 \*:NU.740

tom. 14-pag. che vide un combattimento fra il Sole da una parte, la Luna, e le Stelle dall' altra, in cui finalmente prevaliero quelle contro a quello: e che ciesia del commento, che ne sa il P. Wadingo, dicendo, che nel Sole signisicavansi i Conventuali , chiari per la dottrina , e nella Luna colle Stelle gli Offervanti, i quali finalmente forto Lione X. prevallero contro a i Conven-12] Post. tuali, ottenendo i figilli dell' Ordine (2); da ciò non bene deducefi, che fra gli Offervanti della Famiglia non foffero de' Religiosi o pochi , o molti , che fossero dotti, prudenti, e capaci del Generalato. Nè da i sopraccennati riflessi del Ragionitta nel Capitolo Generale di Padova nell'anno 1443., dove S. Bernardino da Siena, che v' era presente come Ministro di Terra-Santa, fi mosse questo Santo ad elegger Ministro Generale non Alberto da Sarriano Frate Offervante della fira Famiglia, defiderato anche dal Papa, ma bensì Antonio Rusconi : ma più tosto ii mosse da altri ristessi . Conciosiachè scrivel' Autor del Memoriale dell' Ordine, il di cui testo non portossi intero dal Ragionifia che circa l'elezione del P. Rufconi nel mentovato Capitolo generale fuvvi una grandiffina discordia; perchè alcuni volevano eleggere l'rat Alberto da Sartiano , il qual' era dell'Osfervanza: ma finalmente col confenso di tutti fu determinato , che chiunque fosse eletto da Fra Bernardino da Siena, (il quale già per la fama della fua Santità, e per la grazia della predicazione fu in molta sima , e allora fu ivi presente , Ministro di Terra-Santa ) egli foffe il pacifico Ministro Generale . Il qual Santo Patre, fatta orazione, conetbe per divina rivelazione , non effer per anche spedicute all' Offervanza ( tutta-

XVIII. Che che poi si fosse della visione di S. Giovanni da Capistrano.

via debole in tal tempo nel numero de Conventi , e de Frati , ch' erano tuttavia pochi ) che dalla Offervanza loro si eleggeffe il Generale; ma che più tofto si dovesse eleggere un' altro di mezzo, il quale fosse più temuto da i Conventuali. E allora il detto Santo non eleffe Alberto predetto dell' Offervanza, ma il predetto Maestro Antonio Rusconi , zelatore d'ogni onestà , e dell' Offervanza (a). Dunque la vera cagione, per cui S. Bernardino allora non eleffe Generale il B. Alberto da Sartiano, ne alcun altro della fua Offervante Famiglia, non fu l'incapacità di questi, o altro, che s'immagini dal Ragionista, ma fu , perchè la Famiglia era allora di pochi Conventi, e di pochi Frati, e perciò i di lei Religiofi affunti al Generalato farebbero stati poco temnti da' Conventuali . Anzi fe molti de' Padri vocali volevano per Generale il P. Alberto da Sartiano Frate Offervante della Famiglia, fe S. Bernardino poteva affolutamente nominarlo per Generale, come nominò il P. Rusconi, e fe per ciò alcuni Offervanti della Famiglia fe la presero allora contro S. Bernardino, come immediatamente dopo le trascritte parole segue a narrare l' Autor del Memoriale; tutti questi sono segni , che i Frati della Famiglia prima dell' anno 1446, aveano la voce passiva nell' elezione del Ministro Generale di tutto l' Ordine, la qual cosa negò senza fondamento il Ragionista.

XIX. Come poi una tal voce non perdeffero eglino per la Bolla Eugeniana, data l'anno 1445., costa dall'opposto delle afferzioni del Ragionista; mentre questi vnole, che la perdessero, perchè colla detta Bolla si tolse affatto il commercio fra gli Offervanti della Famiglia , e i Conventuali ; e siccome in vigore della medesima i Conventuali erano incapaci della giurisdizione. Sopra gli Offervanti , così quefti della giurisdizione sopra i Conventuali (1) . (1) Ragion. Ma io mi lufingo di aver mostrato, che per la nominata Bolla non si tolse affatto il commercio fra i Conventuali , e gli Offervanti della Famiglia; e che i Ministri Generali , ancorchè Conventuali , aveano vera giurisdizione sopra i Vicari, e sopra tutti i Religiosi della Famiglia. Da che ne siegue per regola di opposto, che siccome i Conventuali, e tutt' i Frati della Comunità dell' Ordine, anche dopo l'anno 1446., erano capaci di giurifdizione fopra i fopraddetti Offervanti; così quegli Offervanti erano capaci di giurifdizione fopra i Conventuali, e sopra tutti i Frati della Comunità dell' Ordine . Il che si conferma ad evidenza, se non m'inganno, coll' esempio del Sacro litituto de' PP. Predicatori. Sopra in fuo luogo fi vide, che tutto quello, il qual fu conceduto a i Minori Offervanti della Famiglia per mezzo della Bolla di Eugenio IV., data l' anno 1445., fu conceduto eziandio a i Predicatori Offer-Kkk 2

(a) In cujus electione fuit maxima discordia ; quia quidam Fratrem Albertum de Sartiano , qui erat de Observantia , volebant eligere . Sed tandem consensu omnium decretum fuit, nt quemeumque eligeret Frater Bernardinus de Senis ( qui jam ob famam fua fanctitatit , & gratiam pradicandi multam reputatus erat , & tone prafens ibidem Minifter Terra Sancha fuit) ille pacificus Minifler Generalis effet . Qui Sanftus Pater , faft : oratione . Domino revelante cognovit, nondum expedient effe Observantia ( adbue tune devili in numerofitate Conventuum, G Fratrum, qui adbue pauci erant ), ut Generalis de corum Ol fervantia baberetur ; fed alius mediut , & qui magis timeretur a Canventualibus; & tune diffut Sanctus non elegit dichum Albertum de Observantia , sed dictum Magistrum Antonium de Rusconibus . omnis bonestatis . & Observantia zelatorem : propter quod diffut Sanctus a quibusd'im de Observantia ipsa , five Familia persecutionem paffus eft. Memoriale Ord., apud Firmamenta trium Ord. part. 1. foliage coles. a tergo, & foliage coler.

Lib. X. Cap. I. J. III. vanti delle Congregazioni per mezzo della Bolla di Paolo II., data l'anno

1464. Ma gli Offervanti delle Congregazioni Domenicane, non offante la Bolla di Paolo II., perseverarono ad esser capaci del Generalato di tutto l' Ordine de' PP. Predicatori; poichè dopo il Pontificato di Paolo II furono eletti Maestri Generali di tutto l'Ordine suddetto il P. Bartolomeo de Comazzi nell' anno 1484., il P. Barnaba nell' anno 1485., e il Pad. Giovacchino Turriani nell' anno 1486, ginsta le Monumenta Domenicane del P. Fontana e i Cronifti de' PP. Predicatori. De' fopradetti tre Maestri Generali è poi certo, ch' essi erano delle Congregazioni Domenicane soggette a i Vicari, e viventi secondo la Bolla di Paolo II., come scrive lo stello P. Fontana (1), e come fi [1] Monum. ha dal libro intitolato Regula Santti Augustini. & Constitution & Fratrum Or-Dominic. P. dinis Prædicatorum, stampato in Roma l'anno 1650., nella loro Cronica de' 3. cap. 11. Maestri Generali dell' Ordine medesimo, posta verso la fine del detto libro, col. 399. ap. alla pagina 318., e fegg, dove anche si legge, che dopo il Cardinale Tom-Bremond. som, a. Bul- mafo de Vio, il quale anche dal Ragionittà è appellato Domenicano dell' Oflar. Pratic. fervanza, fu eletto Maestro Generale il P. Paolo Butigella della Congregazione Pagina 148. di Lombardia l'anno 1530. Dunque, ripeto, gli Offervanti Domenicani delle in notis ad Congregazioni, foggette a i Vicari, anche dopo la Bolla di Paolo II. riten-Bull. 83. A. nero la voce passiva nell'elezione del Generale di tutto l'Ordine; e la suddetta Bolla (quantunque nel fuo tenore affatto fimile a quella di Eugenio IV., fatta nell'anno 1445, per gli Offervanti Francescani della Famiglia ) non... ruppe talmente il commercio necessario tra quei delle prefate Congregazioni, e quei della Comunità dell' Ordine de Predicatori che i Frati Predicatori delle Congregazioni non poteffero effer eletti Maestri Generali de' PP. Predicatori. Resta pertanto da conchiudersi, che neppure la Bolla Eugeniana... potè talmente rompere il commercio, e l'unità tra i Frati Offervanti della Famiglia, e quei della Comunità dell' Ordine de Frati Minori, che i Frati Offervanti della Famiglia non potessero esser eletti canonicamente Ministri Generali di tutto l'Ordine de Frati Minori. Con che resta ferma la voce. passiva degli Osfervanti mentovati nell'elezione del Generale: la qual voce fu dempre in essi talmente viva, che qualunque volta uno di loro fosse stato eletto Generale, farebbe flato ben eletto; nè, per effer egli della Famiglia, poteva rendersi nulla l' elezione.

XX. Torna ora il Ragionista a far pompa delle incaute frasi di parecchi Scrittori, anche Offervanti, e cita l'Autore del Supplimento de' Privilegi, stampato in Barcellona l'anno 1923. , l'autore della Prefazione alle Piane, il quale verisimilmente su un Conventuale, ed egli lo cita come se sosse l' Autor delle Costituzioni , dicendo al suo solito modo , atto ad indurre in errore, le Costituzioni Piane de' Conventuali ; cita Monsignor Marco, il Wadingo, Agostino de Vitte Osservante: i quali turti dicono, che sotto Lione X. fu dato il Generalato agli Offervanti, che Cristoforo Numai allora eletto fu il primo Generale Offervante, e cofe fimili . Dopoi allega la Bolla di Lione X. Etsi pro injuncta, in cui quel Papa dice di aver agli Osservanti conceduto di clegger fempre il Generale dalla loro porzione . Finalmente allega la Bolla Omnipotens Deus, in cui dal medesimo dicesi, che pria del suo Pontificato il Ministro Generale dell' Ordine era Conventuale : tunc Minister Ge-

meralis Conventualium .

lex.VL.

XXI.

XXI. Agli argomenti tratti dalle Bolle di Lione X. già risposi di sopra: e le parole della Bolla Etsi pro injuntia fanno vedere, che Lione X. non. concedette agli Offervanti il poter femplicemente effer effi Generali , o la femplice voce attiva, e passiva nell'elezione del Generale, che di già aveano, ma concedette loro la facoltà di escluder affatto dalla detta elezionei Conventuali, il che prima non potevano. Le parole poi de' foprallegati Scrittori fe possono spiegarsi, come ho altrove accennato, e ridursi a sar senfo, che in tempo di Lione X. il Generalato, e i figilli dell' Ordine tornassero ad effer de'foli Offervanti; quando per l'addietro dall' anno 1430, fino al 1717, fempre, o quafi fempre fi erano avuti cafualmente da i PP. Conventuali , così portando la moltiplicità de' voti , che aveano allora i Conventuali ; accorderò loro questo senso, e userò ad essi ogni rispetto. Se poi non potesfe con effe altro fignificarfi , fe non che da i tempi di S. Francesco fino all' anno 1517. tutti i Ministri Generali dell' Ordine furono Frati Conventuali; allora in faccia a tutti gli Scrittori citati abbandonerò io la loro autorità. fondato fu i molti documenti, con cui nel primo, nel terzo, e nel quarto mio libro dimoftrai, che il Conventualefimo non fuvvi avanti l'anno 1430. e che dalla fondazione dell' Ordine fino all' anno fuddetto, cioè, pel corfo continuato di più di due Secoli, tutti i Generali furono della Regolare Offervanza. E fe poi pel corso di 87. anni soli furono tutti, o quasi tutti Conventuali, ( lo che nè concedo, nè nego ) farebbero stati de vetusti, e non degli odierni Conventuali, e nella loro elezione gli Offervanti aveano la voce attiva, e passiva: laddove pria dell'anno 1430, i Conventuali, non essendo al mondo, non aveano voce attiva, nè passiva : dopo l'anno 1517., cioè. passati gli 87. anni del dominio Conventuale, i Generali di tutto l' Ordine. tornarono ad effer fempre della Regolare Offervanza; effendosi tolta la voce attiva, e la passiva a tutti i Conventuali, e ridotte le cose nello stato de' primi Secoli dell' Ordine, quando niun Frate dispensato compariva nelle Minoritiche assemblee. Tanto dirò al Ragionista, e a i snoi citati Scrittori, se colle loro incaute, o male appoggiate affermazioni fi affaccieranno ad abbujare la verità, provata con antichi, e forti documenti, e non con alcune fole dicerie di Scrittori, per lo più Copisti di un primo, da cui furono tratti in errore. E già fi fono pefati tutti gli argomenti , che fece il Ragionista fino alla pagina 381., e si è veduto, ch' essi non hanno forza di conchiudere. che i Generali de' primi due Secoli Francescani fossero dell'Istituto de' vetusti Conventuali, nato, e cresciuto fra le dispense; ma al più conchindono, che tali fossero tutti, o quasi tutti i Generali, che pel corso di anni 87, fiorirono nel terzo, e quarto Secolo, cioè, dall'anno 1430, al 1517, e anche in maniera, che la fuccessione de' medesimi non pregindichi alla Causa degli Osservanti. E dell' odierno fuo proprietario novello Conventualefimo non folo non trovo alcun Generale, ma in oltre neppur trovo un folo Frate antecedente alla-

metà del Secolo xvi.. Seguitiamo per tanto l'esame del di lui celebre capi-

tolo xviii.

## S. IV.

Anche quanto scrive il Ragionista dalla pagina 381. sino alla pagina 388., è senza forza per convincere, o che tutti i Generali antecedenti all' anno 1517. sieno stati de' soli Conventuali, o che pria dell' anno 1517. gli Osfervanti non mai abbiano avuto il Generalato, o la voce attiva, o passiva al medesimo.

1 N EL mezzo alla pagina 381, il Ragionista, avendo lette molte delle da me riallegate ragioni degli Osservanti nelle Lettere del buon Amico a Filalete Adiaforo, unifce le fue forze per gittarle a terra, chiamandole cofe dette dagli Offervanti per ofcurar la verità. Riferifce per tanto le risposte, che diedi ancor io talvolta alle fentenze di quei , che feriffero , qualmente il P. Criftoforo Numai eletto l' anno 1517, fu il primo Generale Offervante; dopoi fa menzione dell' altra rifposta fondata sull' Epoca delle dispense ; incui conchiudefi, che fe il Conventualefimo nacque tra le dispense contrarie alla purità della Regola; poichè queste non vi furono pria dell'anno 1410.; quindi è, che pria dell'anno 1430, non effendovi Conventuali, fe i Generali non erano del terzo Ordine, dovean' esser della Regolare Osservanza Minoritica. Appresso narra la distinzione di due classi di Offervanti, altri sotto i Vicari eletti fecondo l'Eugeniana, e altri fotto Ministri della Comunità fen-2a verun privilegio di eleggerfi i Vicari ; la qual diffinzione gli è molto amara . E finalmente racconta, che gli Offervanti stessi pretendono, che da i tempi di Martino V. fino a quelli di Lione X. molti Generali fieno stati del loro ceto; e che da tutte quette cofe gli Offervanti tleffi conchiudono, che da S. Francesco fino a Liene X. non mai manco negli Osfervanti la successione de' Generali . Contro a queste risposte, o ragioni degli Osfervanti dopoi fe la prende il detto Autore, ferivendo così,

, to più che gli Scrittori dicono, che avanti a Lion X. il Minfitro Generae le cra Conventuale : Antea possidebant Conventuales : Prima i Ministri era-

no Conventuali : Tunc Minister Generalis Conventualium . III. Se gl'indotti, allorchè ascoltano le proposizioni dal Ragionista reci-

tate, credono, che il primo Ministro Generale della Regolare Oiservanza sia flato quello, che fu eletto nel Pontificato di Lione X., cioè, il P. Cristoforo Numai; pazienza! Se poi credono lo stesso anche i dotti , fanno torto alla... loro dottrina , o non fono dotti nella Storia Francescana . Che direbbe il Ragioniila, se udisse molti, e molti, riputati dotti, creder, che Tito sosse stato il primo ad espugnar Gerusalemme, o che questa Città non mai fosse stata espugnata da alcuno pria che da Tito; per ragion che nell'Arco trionfale di queito Imperatore in Roma leggeli, che spiano la Città di Gerusalemme, la quale da i Capitani tutti , da i Regi , e dalle genti per l'addietro , o in vano era ftata affilita, o del tutto era ftata non tentata? Quelta è una pubblica ifcrizione incifa in un trionfo de' vetuti Romani; e pure fenza un po' di fale non può farfi corrispondere al vero: fapendosi dalle Sacre Storie . chespecialmente da' Caldei molto tempo prima Gerusalemme era stata espugnata, e rovinata (1); e fapendofi anche dalle stesse Storie profane, che pria di (1) 4. Reg. Tito, impadronito si era di quella Citta eziandio Pompeo, che sece ivi ter- 15minar il Regno de Maccabei, e per ciò forti il cognome di Gerofolimitano (2). Che direbbe, ripiglio, il Ragionitta, se udisse molti talmente fidarsi del (1) Tullius rigorofo fenfo letterale della fuduetta iferizione, che fi avvanzassero ad al Pro L. Flar ferire non effer mai stata presa da alcuno quella celebre Cirta, pria che foife prefa da Tito? Direbbe certamente, che tali afferitori poffon effer dotti vid, quoque in aliro genere, non nelle Storie Sacre, o profane : perchè dunque fi lamen- fofeph.H-brta, fe io dico, che chi vuol intender, come prerende egli, le propofizioni in lib Anda lui trascritte circa il Generalato Francescano, può esser dono in altre tiq. Geneb., materie, ma non è dotto nella Storia Francescana? Del resto poi se gli Of- aliosa Paffervanti, per esporre le sentenze di alcuni Scrittori, si servono di qualche sim. fortigliezza, tutto fanno, perche defiderano mostrarsi quanto mai possono rispettoft verso i medesimi ; perocchè per difender la loro Causa potrebbero anch' essi lasciarle nel loro senso lesterale preteso da i Conventuali, e animosamente negarle. Nè ciò farebbero per pura licenza, e fenza fondamenti di Storie e di buone ragioni alla mano; avendone io folo recitate tante anche nel primo mio tomo, che baltano per poterfi discottare dalle afferzioni degli Scrittori moderni, favorevoli a i Conventuali, ancorchè questi Scrittori fosfero un centinajo: e di quello non occorre, ch'io renda nuovamente ragio-

IV. Con meglior configlio il Ragionista fa passaggio a provare, che i Conventuali vetuiti erano dell' Ordine fondato da S. Francesco, e che quantunque le rendite lecitamente non si tenessero nella Religione Serasica prima de' tempi di Martino V.; con tutto ciò non può dirfi, che S. Francesco fosse lititutore più todo degli Offervanti, che de Conventuali. Tanto egli volendo provare, ferive (3) ,.: Nè perchè il Santo non fondò l' Ordine colle rendite, (3) M.384. , non avra fondato l'Ordine, che ha le rendite; infegnandomi S. Tomma-

ne a chi ha letto il mio primo tomo.

" fo : Instituit Chriftus Episcoporum Gramem , & aliorum Clericorum , qui ,, possessiones communes habent , vel proprias; sed hoe Christus in eis non infti-

2 tuit,

(1) Caperte ., tuit , fed magie inflituit corum Ordinem in perfetta paupertate (1) . E perd " nieghinsi pure le dispense mitiganti la povertà fin a tempi del detto Pon-, tefice Martino I., che non per ciò potrà pur negarfi, che le dispense medefime vennero accettate non dalle Provincie recenti degli Offervanti, ma , bensi dalle vetuste, dove quei Generali fibrirono, ereditate poi da' Conventuali, non per altro titolo, se non perchè successori di quegli. Ma. , tanto basta a far quei Generali, e i Conventuali dello stesso numero Or-, dine ; e gli Offervanti , e quei Generali di Ordini distinti , e diversi : dovendosi per l'identità delle Religioni considerare non l'identità della di-, sciplina, ma più tosto la successione delle persone, quia in his rebus ad uni-, tatem præcipue consideranda est successio personarum, replico pur qui col

V. Ed io replico pur qui, come altre volte ho detto, che se la succeffione delle persone l'une alle altre dentro i medesimi Conventi bastasse. per l'identità delle Religioni, non offante qualunque variazione di disciplina ellenziale, o di obbligazioni di Regola, come par che pretenda il Ragionista; ne seguirebbe, che se tutti quanti i Frati di S. Francesco cessasser oggi di viver fotto la Regola del Serafico Patriarca, e in vece di questa si soggettaffero a qualche altra novella Regola, senza partirsi da i loro Conventi, effi farebbero della Religione stessa di S. Francesco; quantunque de Francescani non avessero altro che le mura. Or chi ha così stravolta la mente. che voglia creder Francescani quei , che , salvo l'abitar ne' Conventi , i quali furono de' Francescani, null'altro tengono di Francescano? Se l'abito solo non fa il Monaco, molto meno il faranno le fole mura, che furon del Monaco. Per quel che appartiene al testo del P. Suarez, si è risposto nel primo tomo. Quanto poi all' Ordine de' Vescovi, e de' Cherici possidenti, il quale S. Tommaso dice non essere stato istituito da Cristo colle possessioni, ma più tosto in povertà perfetta; e con tutto ciò, benchè i Vescovi, e tali Cherici oggi non sieno in povertà perfetta, sono tuttavia lo stess' Ordine; io dico, che il caso è molto diverso dal nostro. Imperciocche la povertà spropriata in particolare, e in comune è la differenza essenziale, il costitutivo specifico, e il carattere stesso de' veri Frati Minori della Religione fondata da S. Francesco, giusta le cose provate, e difese nel primo tomo (2): quindi 178, 6 feg. è, che quei Frati Minori , da' quali si abbandona una tale povertà altissima,

fi perde l' essenza de Frati Minori della Religione suddetta, e si diventa d' un' altra Religione; non potendo sussistere la cosa costituita senza l' essenza, che dee costituirla: una tal povertà su abbandonata dagli odierni PP. Conventuali, allorchè da essi accertossi la proprietà in comune de' loro Conventi, Campi, Vigne ec.; dunque non possono esser più della Religione fondata da S. Francesco. Non così la persetta povertà è, o su mai essenziale all' Ordine de' Vescovi, e de' Cheriei: e se da Cristo un tal' Ordine su istituito in. povertà perfetta, non fu per altro posta l'essenza sua in tal povertà, ma ciò avvenne, perchè i primitivi Fedeli, allorchè su istituito quell' Ordine, vivevano in povertà perfetta. Del resto poi l'essenza dell' Ordine non consisteva, nè confiste nella povertà, nelle ricchezze, e proprietà, ma in altre cose, come ben sanno i Teologi, & de materiali se habuit , se su istituito in povertà perfetta: eccola detta latina, e volgare. Ma che forse neppur le Lib.X. Cap. I. J. IV.

Religioni confistono effenzialmente in tali, o tali determinati mezzi per l'acquitto della perfezione? Forse non è in esse alcuna cosa tanto caratteristica. che, mutata effa , quelle fi mutino ? Forfe l'altiffima povertà de materiali fe babet, rispetto alla Religione fondata da S. Francesco? Se così è . possonsi abbruciare i libri di S. Buonaventura, e di molti altri, da i quali nel primo mio tomo fopra citato traffi le fentenze dimoftrative del contrario.

VI. Vuol vedere il Ragionista, che la povertà perfetta, benchè nel tempo degli Apottoli fi coltivaffe da' Vescovi, e da' Cherici, nondimeno essenziale non giudicavasi all' Ordine loro, e neppur credevasi, che per volontà di N. Sig. Gesù Cristo sempre si dovesse osservare dalle persone di quell' Ordine ? Confideri la prima Epistola di S. Paolo a Timoteo, e vedrà essersi voluto dall' Apostolo, che il Vescovo fosse Ospitale, e che sapesse ben governare la fua famiglia (1): e certamente per esercitar l'ospitalità ci vogliono l' (1) 1. Timo entrate, o le maniere da esercitarla. Di più scrivendo a Filemone, il quale, come si deduce da S. Girolamo, e da Sant' Anselmo sopra quell'Epittola, era un Vescovo, chiaramente fignifica lo stesso Apostolo, che Filemone avea un servo nominato Onesimo, ed era egli in qualche modo sacoltoso, e per ciò da lui S Paolo chiedea, che gli si preparasse l'ospizio per la sua venuta. Eufebio da Cefarea riferifce, che i congiunti del Signore aveano alcune pochepossessioni, restate loro per eredità paterna, e con tutto ciò erano Vescovi (2). cap.19. E nel canone xl. degli Apostolici leggiamo determinato: Siano manifeste le sostanze del Vescovo, le poi ne ba di proprie, sieno manifeste quelle del Signore, acciocche morendo il Vescovo possa come vorrà, e a chi vorrà lasciar delle. proprie. Or fe tal povertà fi fosse, come sopra, stimata annessa all'Ordine Clericale, non farebbero avvenute le fuddette cofe per certo. Quetti non fono documenti da me adunati la prima volta: fono frutti ben degni dell' erudizione dell' Eminentissimo Bellarmino, il quale gli aduno per provare quanto io affermai (3). Conchiudiamo per tanto, che la perfetta povertà de primitivi (3) Vid. Bela Fedeli non era un obbligo caratterittico del Clero, come Clero, ma era una lar. l. 1. de virtù, che risplendea nel Clero, non per cagione dell'Ordine Clericale assun- Cler. 6. 26. to, ma per cagione dello special fervore de' Fedeli di quei tempi : ond' è, che 6 27. il Clero è sempre dello stesso Ordine antico istituito da N. Sig. Gesù Cristo, o sia egli in povertà, o sia ricco. Così se S. Francesco, e i suoi primi Religiosi avessero avuto l'obbligo di non mangiar carne, il qual obbligo non fosse. nato in loro dall' effer Frati Minori , o dalla Regola , ma da altro motivo ; potrebbe dirfi, che la Religione de' Frati Minori fosse stata istituita nell'astinenza dalla carne; e con tutto ciò oggi o per dispensa, o per altro non più astenendosi dalla carne i Frati Minori, sarebbero nondimeno della stessa vetusta Religione; perchè ne' Frati Minori primitivi una tal astinenza non proveniva dal semplice stato di Frati Minori, ma da altra radice, che non era inseparabilmente connessa con questo stato, come, per esempio, da un voto speciale de' medesimi, o da qualche comandamento oltre la Regola: come in fatti per 100. anni in circa si astennero essi dalla carne suor di necessità, giusta quello, che altrove notai. Come poi la dispensa di Martino V. circa le rendite non fosse accettata da tutti i vetusti Conventi dell' Ordine, ma sempreve ne restassero di quei, che si mantennero nell'antica Osfervanza, e purità di Regola; e qual sia, e come limitata la successione degli odierni Conventua-

ali negli antichi Conventi, e nelle antiche Provincie, fi è detto nel fuo luogo. Qui per altro molto mi dispiace, che il Ragionista spesso spesso mi confonda la vita dispensata de Conventuali vetuiti con quella de Conventuali odierni, e mi confonda quetto con quel Conventualefimo : cofe, che dovrebbe dittinguere. Conciofiachè le dispense del vetuto Conventualetimo, quantunque si or ponessero alla Regola, tutta volta non distruggevano l'altissina povertà, specifico attributo della Religione fondata da S. Francesco; laonde lasciavano i dispensati Minori esser sottanzialmente della stessa vetuta Religione, benche accident Imente, o nella fua integrità alquanto mutilata: male difpenfe dell' odierno Conventualesimo togliono assatto l'altissima povertà; e perciò sanno, che gli odierni Conventuali non abbiano l'attributo specifico de' Frati Minori della Religione fondata da S. Francesco. Perciò io dissi alle volte. che quantunque i vetusti Conventuali dovessero riputarii il tronco della Religione Francescana, ciò non ostante, le ragioni ne presenti litigi farebbero più tofto degli Offervanti, che degli odierni Conventuali; perchè quei per lo fpropriamento in particolare, e in comune appartengono più tofto agli odierni Oflervanti, che all' odierno Conventualesimo.

VII. Quindi il Ragionilla fe ne toma a negare, che gli Offervanti dall' anno 1430. Rio a Lione X. abbiano mai avuto alcun dritto nell' dezione del Generale, e, per quanto conoficeli dal fuo modo di procedere, pata de foil Offervanti della Famiglia. Le fiue ragioni fono 1. Petrche gli Offervanti nonaveano ne Minitiri, ne Cultodi, ai quali foil, fecondo la Regola, e le antiche leggi tocca l'eleggere il Generale. e. Petrche ne avanti, ne dopo l'anno 1430. intervennero mai ad alcun Capitolo Generale, benche interveniffero a i Generalifimi del 1430. in Affini, e del 1444, in Padova 3, Petrche fe il P. F. Albetto da Sartiano Minor Offervante della Famiglia fu fatto Vicario Generale di tutto l'Ordine, ciò fi per p. prenza sifoluta del Papa, chè lopra tutte leggi, e confuetudini dell'Ordine; del reito poi quando il Papa tentò di fatto elegger Minittro Generale, e i Conventuali non lo vollero, fi yide altora, e

fignificossi, che a i Couventuali apparreneva una tal' elezione.

VIII. Povera gente, che fidafi alle definitive afferzioni del Ragionista, che sputa sentenze false, e passa avanti come se non le avesse sputate! Diamo un tantino di ponderazione alle fue tre ragioni, con cui vuol escluder gli Offervanti della Famiglia da ogni diritto al fupremo governo dell'Ordine, cioè, al Generalato. La prima non vale un fico; avendo o di fopra fatto costare, che tali Offervanti pria dell'anno 11,6. erano eletti ancor effi Ministri, e Custodi delle Provincie dell'Ordine, e potevano effer etetti come tutti gli altri Frati Minori. E se dopo l'anno 1446 perderono, o ritennero, per cagione del loro non ufe, la voce attiva nell'elezioni de' Munittri, ( del che non ardifco formar fentenza veruna) parmi bene, che non mai perdeffero la paffiva, conforme non la perderono gli Offervanti Domenicani foggetti a i Vicari dopo la Bolla Paolina: onde stimo certo, che qualora una Provincia, o tutto l'Ordine si fosse eletto per Ministro un Offervante della Famiglia, questi farebbe stato beneeletto così avanti, come dopo la Bolla Engeniana. Ma fe gli Offervanti dopo l' Eugeniana dell' anno 1:46, non più del lor numero ebber Ministri , perchè non furono eletti, ebber nondimeno i Custodi, anche forniti di giurifdiz one. Iopra più Conventi; e perciò almeno a queiti apparteneva secondo la Regola l' elcl'elezione del Ministro Generale, come si è mostrato dove trattossi de' Custodi. Ed ecco pesata la prima ragione del Ragionista, e trovata scarsa, e vana.

1X. La feconda fua ragione non val più della prima; imperocchè fe non leggiamo, che avanti l'anno 1430, gli Offervanti della Famiglia compariffero ne Capitoli generali, neppur leggiamo il contrario; ed il Wadingo scrive, che gli atti di tali Capitoli in gran parte son periti. Ma qui noto l'artifizio del nostro fincerissimo Ragionante. Sa egli bene, che dopo l'anno 1446., quando gli Offervanti della Famiglia, celebrando da per se stessi i loro Capitoli, non si curavano d'intervenire a quei degli altri Frati Minori, se talvolta v'intervenivano, allora quei Capitoli della Comunità dell' Ordine non diceansi Generali, ma General filmi, come quelli, alla celebrazione de quali intervenivano eziandio le persone, che non solevano intervenire a i semplici Capitoli Generali : tali furono due Capitoli celebrati in Roma, uno nel 1506. fotto Giulio II., l'altro nel 1517, fotto Lione X., dove intervennero i Frati Minori della Comunità dell' Ordine, quei della Famiglia, e quei di altre Congregazioni. Ciò egli fapendo, e non potendo negare, che gli Offervanti intervenissero al Capitolo celebrato in Affifi nell'anno 1430., perchè chiaramente fi legge negli Annali dell' Ordine, che ha fatto? Ha celato, che quello fosse Capitolo generale, e di autorità propria l' ha intitolato Capitolo generalissimo; e lo iteifo ha faito circa il Capitolo dell'anno 1443., per le medefime ragioni; volendo far credere, che gli Offervanti non intervenivano a tutti i Capitoli generali, e ordinarj dell'Ordine, ma schanto ag'i strasordinarj, e generalissimi. Per altro il Capitolo dell'anno 1420. nel Breve Romani Pontificis (a), e in un altro al Cardinal Cerv nes Presidente di esso (b), spediti amendue da Marino V., più volte si appella generale, e non mai generalessimo; così auche si nomina. dal P. Wadingo (r); il quale trattando al fuo luogo dell'altro Capitolo celebrato in Padova l' anno 1443, coll' intervento dell'una, e dell' altra Famiglia de' Conventuali, e degli Offervanti, lo chiama fimilmente Capitolo generale, e non general: simo (d). Dunque, chi gli fece generalissimi? L'arte sola del Ragionitta, con cui volle occultare il vero. Parmi d'averlo ancor' io non fo in qual luogo detto generalissimo, che sarà stato per inavvertenza; onde quì me ne ritratto. Ma fe noi abbiamo, che gli Offervanti intervennero a questi due Capitoli dell' Ordine, benchè Capitoli generali, e non generalissimi; con qual fon-

(a) Dilettis filiit .... ad Generale Capitulum congregandis .... Dudum fiquidem came. Generale Capitulum Fratrum Minorum in Civitate Leodienfi ex inflitutione , & ordinatione nostra celebrari deberet. Nos ... dictum Generale Capitulum ad locum Romana Curia pro anno Domini 1450. in Festo Pentecoffes celebrandum . . . quod cum commode fieri nequeat , pra liftum Capitulum . . . ad Civitatem noftram Affiff eadem auftoritate transferimus . Martinus V. in Brevi Romani Pontificis, apud VVad. tom.10. pag.147. n 2.

(b) Cam generale Capitulum Fratrum Minerum in Civitate noftra Affifii fit de proxime celebrandum . Ibidem ibi ni4.

(c) Diximut anne pracedenti , Pontificem flatuiffe , ut Capitulum generale ... transferes deberet in Urbis Conventum Araealitanum . Ro tamen melint excegitata , jufit , ut Affinim omnes tam Conventuales . quam Observantes convenirent . VVad. tom.10. pag.147. n.t. Capitulum Generale 78. Affii. Idem ibi pag. 149. n.s. in marg.

(d) Hibita funt bor anno (1443.) Comitia generalia bismille Fratrum utriufque Familia Conventualium . & Observantum in Urbe Patavii , Prasidente Alberto Sartianensi , Ordinis Vi-

cario Generali. VVad. tom.xt. pag.175. n.3.

fondamento potrà dirfi, che non interveniffero a tutti gli altri fimili Capitoli; perchè non leggefi? E qual neceffità vi è di leggerlo, i e l' obbligo loro, e la lor confinetudine, e il loro diritto era d'intervenirvi, qualunque volta foffero flati o Miniftri, o Cuñodi? Il Ragionilla fa ricorfo alle induigenze, e allegrazie, dicendo, che per indulgenza, e, per grazia in tai Capitoli comparvero, e diedero il voto gli Offervanti: ma poichè l'afferma, e non lo prova, perciò gli rammento, che non è fempre il tempo de Giubbliei, e del Perdono di Affiti, in cui fieno abbondanti le indulgenze, e le grazie. Dee provarlo, e non prefumerlo, come diffi di fopra co i Canonitit.

X. La terza ragione non vale un zero: nè è da crederfi, che il Papa-Eugenio IV. voleste dare all'Ordine de Minori un Generale, il quale uonportea esser este contra ogni assistante de l'impegno suo fosse sontra ogni essere per confuetudine dell'Ordine; o i Frati non avrebbero resistito alla di sui volontà, e S. Bernardino da Siena non avrebbe nominato il P. Rusconi, o il Papa avrebbe trovata la via di farlo. Ma se non volle servissi di assolutapotenza, segno è, che raccomando fostanto il P. Alberto e lo propose, credendolo capace di este este accomando fostanto il P. Alberto, e lo propose, credendolo capace di este este consensa de la come de la segno, che quei, che voleano il P. Alberto, non erano in tanto numero, che bastastero per l'inclusva, e non è già fegno, che a i fosi Conventuali appartenesse l'elezione del Generale, come-

ognuno da per se stesso conosce.

XI. Dopo le riferite ragioni, nella pagina 386, del fuo volume da più alle Arette un affalto agli Offervanti, ma a quei foli della Famiglia, dicendo, che molto meno tali Offervanti ebbero diritto alcuno nell' elezione del Generale. quando per la Bolla di Eugenio IV., data l'anno 1446., dipoi vissero fino a Lione X. interamente fottoposti a i loro propri Vicari. Imperocchè se tenevano facoltà di eleggersi il Generale, e perchè chieder da Eugenio IV. i Vicarj? Rispondo: perchè non poteano eleggere i Generali co i loro soli voti: e perciò dovean effer in tutto, e per tutto governati da quei, nell' elezion... de'quali concorrea la maggior parte de'fuffragi della Comunità Conventuale, o foifer eglino zelanti, o no. Alle altre cose ho risposto altre volte. Siegue egli, e dice ..: E neppur possono far loro i Generali dell'Ordine per la pote-, sta, che questi aveano dopo la medesima Bolla di visitare per se medesimi i " Conventi, e di confermare i Vicari della Famiglia : ricordandomi . che il , Generale de' Conventuali da Clemente VII. fino ad Urbano VIII. confermò , fempre i Vicari, i quali eleggevansi allora da' Cappuccini, senza che questi , abbian mai preteso di stendere i loro Generali più là di Urbano VIII . o , di mettere nel loro Catalogo quei Generali Conventuali, da' quali gli anti-, chi loro Vicari vennero confermati. Or nella stessa guisa io concedo, che , avanti a Lione X., come parla quelto stesso Pontefice, il Generale tune .. Conventualium era capo non folamente de Conventuali, ma in qualche ma-, niera ancora degli Offervanti: dico però, che per decidere, chi possa scri-" vere, se questi, o quegli, nel lor Catalogo quei Generali, convien atten-, tamente riflettere, dov'era la Cattedra Generalizia. .. Il Generalato non è una Pievania, o un Vescovato, che importi Cattedra fissa, o luogo di fissa residenza. Era in poteità de' Generali l'eleggersi qualunque Convento; ond'è,

che

che il P. Generale Giacomo di Mozzanica abitava per lo più ne' Conventi degli Offervanti della Famiglia (1): altri occuparono molto tempo del loro (1) Vuad. governo nelle visite delle Provincie: e quelli, che fissamente abitarono ne' tomata-pag Conventi de' Conventuali, potevan anche abitar in quei degli Offervanti, o 217. #1.30andarfene in vifita per le Provincie. In quanto poi a quel, che diffe il Ragionısta, circa i PP. Cappuccini, io rispondo, che se il Maestro Generale de Conventuali dal tempo di Clemente VII. fino a quello di Urbano VIII efercito, ed ebbe tanta autorità fopra i Cappuccini, quanta n'efercitavano i Ministri Generali di tutto l'Ordine sopra i Vicari, e i Frati della Famiglia dopo l'anno 1446 ; ficcome gli Offervanti della Famiglia poteano feriver nel Catalogo de' loro Generali quei Ministri, così i PP. Cappuccini possono scrivere nel catalogo de loro Generali quei Macitri; perche in fatti erano loro Superiori, eloro Capi : che fe non ce gli scrivono, è segno, o che l'autorità di quei sopra i Cappuccini non era come si disse, o che i Cappuccini non si curano di scrivercegli, forse perchè dopo Clemente VII. l'odierna Conventualità era proprietaria in comune; e i Cappuccini, che fotto pretelto di eccessiva larghezza si ritirarono dagli Offervanti, non hanno a caro l'afcriver fra i loro primi Generali i Frati di una Comunità proprietaria: del reilo, ripeto, fe le cofe andavano del pari cogli Offervanti della Famiglia, ce gli poffono afcrivere. Ma non così possono essi scriver fra i lor Generali quei Conventuali, che fiorirono dopo che i Cappuccini ebbero ceffato di viver foggetti a i Conventuali: onde da che incominciarono ad eleggerfi ancor effi i propri Ministri generali indipendenti, reftaron fuori della fuccessione de'Generali Conventuali. La Famiglia Offervante però non mai cessò di effer soggetta al Ministro Generale di tutto l' Ordine: e perciò fu sempre partecipe della successione di tali Ministri .

XII. Profiegue il Ragionista l'argomento, e dice... che il Rè David era , capo non folamente della Tribù di Giuda, ma di tutte le dodici Tribù d'If-", draelo: Ma con tutto questo la Tribù di Giuda vantavasi, mibi propior est ,, Rex (2): nè quando poi le altre da questa separaronsi, coronando il proprio , Re, collocarono mai David nella Sedia (penso che debba dirsi nella serie) ", de loro Regnanti. Ma perchè ciò? perchè se Davide le reggeva tutte, il , trono però era folamente in quella di Giuda, e quella comandava a tutte. , le altre ,.. Come la Tribù di Giuda dicea del Re David, così anche gli Offervanti poteron dire di tutti i Generali precedenti all'anno 1470., e i vetusti Conventuali poteron dire de i Generali Conventuali, che surono dopo il 1420., allorchè erano affunti dalla loro Tribù, o fazione. Ma ficcome la Tribù di Giuda, quantunque più che alle altre a lei appartenesse David, perchè era di quella Tribù, con tuttociò non potea dire, ch'egli era Rè di essa sola, poiche era capo di tutte le Tribù Ifdraelitiche, avanti che le 10. Tribù facessero scisma: così i vetusti Conventuali quando dopo l'anno 1430, aveano il Generale, assunto dallo stesso lor numero, non poteano gloriarsi, che fos' egli il Generale di essi soli, e non ancora degli Osservanti; perchè questi era capo, e comandar poteva agli uni, e agli altri. Se poi le X. Tribu, dopo efferfi divife da Roboamo, e dagli altri fuccessori del Re David, e dopo essersi fatti altri Rè affatto indipendenti da i fuccessori di David, e dono essersi fissare nel negare ogni forta di ubbidienza, e di vassallaggio a i Rè di Giuda, benchè potessero collocare nel catalogo de'loro Rè il Santo David, che per verità era

stato

stato oro Monarca, con tuttocio perderono la successione de Regi successori di David, ciò su per cagione della loro divisione, con cui formarono una nuova particolar Monarchia, e divennero membra d'un nuovo Regno, diverso da. quello de fuccessori di David. Ma questo scempio, e questa divisione da i Minittri Generali dell'Ordine non mai fi fece dagli Offervanti della Famiglia; mentre non mai si elessero un Ministro Generale, ma un solo Vicario soggetto al Ministro, e da confermarsi da esso; e di più, che governasse talmente la. Famiglia, che non restasse senza giurisdizione sopra la medesima il Ministro Generale fuccessor di S. Francesco. Che forse era simile all'autorità di questo Vicario quella di Geroboamo, che fedea nel foglio di Sichem, o le 10. Tribù ferfinatiche a i successori di David, Regi di Giuda, prestavano quell'ubbidienza. che da i Frati della Famiglia prestavasi a i Ministri Generali? Forse siccome la Famiglia non ebbe i propri Ministri, ma i soli Vicari de'Ministri, assunti dalla Comunita dell'Ordine; così le 10. Tribù non ebbero i propri Rè, ma i foli Vicerè de'Regnanti, affunti dalla flirpe, o difcendenza di David? Apra bene gli occhi il Ragionista, e vedra, che la parità è contro gli odierni suoi Conventuali; perchè questi eleggendosi i Ministri Generali in faccia a i Ministri Generali di tutto l'Ordine, ed effendofi fatti indipendenti del tutto da i veri fuccessori di S. Francesco, sono nella sorte delle 10. Tribù collegate nel nuovo Trono di Geroboamo in faccia alla discendenza, e vetutto Trono di David, e di tutto I'draele; e perciò essi non possono vantarsi di aver la successione de' Ministri Generali di tutto l'Ordine, successori di S. Francesco; avvegnachè, fe non avessero alzato l'altare nuovo contro all'antico persistente altare, ma si fossero mantenuti soggetti al suddetto Ministro, come da Lione X. lasciati furono i vetulti Conventuali, potrebbero vantarfi della prefata fuccethone, almeno dal di del loro nascimento: come in satti anche il terz'Ordine soggetto al Ministro Generale Osfervante, benchè sia uno Istituto diverso da quello de' Frati Minori, tuttavia perchè per suo Generale riconosce il presato Ministro, vantali di aver la fucceifione continuata de Ministri Generali succeifori di San Francesco, e ascrive fra i suoi Generali tutti quei Frati Minori, che come. Generali il governarono.

XII. Quindi cadono a terra tutte le altre propofizioni adunate dal Ragionista nella pagina 387., dove finalmente concede, o, com' ei dice, torna a conceder di bel nuovo, che il Conventuale in tutti i tempi precedenti a. Lion X, comandò gli Offervanti, il che quantinque fia falfo; perche i Conventuali non poterono, pria d'effer eglino inforti, comandar agli Offervanti; è vero tuttavia se si limita a quei soli tempi, ne' quali il Conventualesimo pria di Lion X, era nella Comunità dell'Ordine, e teneva le redini del comando fopra di effo: e da ciò ne fiegue, che gli Offervanti non mai fi divifero dal Ministro Generale di tutto l'Ordine, o furono esenti dalla di lui giurisdizione, ed autorità; perchè altrimenti resterebbe fasso assatto, che il Convenquale in tutti i tempi prece lenti a Lione X, aveffe comandato agli Offervanti; essendo cosa certa, che i Vicari della Famiglia, eletti a tenor dell'Eugeniana, non erano Conventuali, e che qui il Ragionilla tratta de' foli Offervanti della Famiglia. Quando poi nega, che gli Offervanti possano metter nella ferie de' loro Ministri quei Generali, che pria dell' anno 1517, comandarono agli Offervanti, egli s' imbroglia. E mentre dice, che la Cattedra Generalizia era ofLib. X. Cap. J. S. IV.

affilla ne' Conventuali, a cui folamente da Innocenzo III, e da Onorio III, dati furono i Ministri , e i Custodi per l'alizione de' Generali , egli fi fogna; perchè fotto Innocenzo III., e Onorio III., e fempre dopoi per due Secoli l'Ordine non ebbe verun Conventuale ne de' vetutti, ne degli odierni, ma ogni Frate Minore allora era della Regolare Offervanza; cioè, fenza difpenfe, o privilegi rilaffativi della poverta Minoritica, e foggetto all' offervanza della purità della Regola, come ho provato nel primo como. Dond' è, che quantunque tra i Frati Minori della Regolare Offervanza, e i Conventuali odierni fia oggi nata, e fi confervi una totale feparazione ; contuttociò quei della Regolare Offervanza vantar pollono la fucceilione de' Generali anche perchè non a i Conventuali, ma a i Frati Minori della Regolare Offervanza da i due mentovati Sommi Pontefici farono dati i Ministri, e i Custodi per l'elezione del Generale: e fe quetti Minutri, e Cuitodi fi ebbero dopo due Secoli eziandio da i Conventuali vetutti, fi ebbero da esti, perchè derivarono in loro da i suddetti Frati Minori della Regolare Offervanza, co i quali formarono fempre un corpo folo. Gli odierni Conventuali per altro, non mantenendofi uniti co i Frati Minori della Regolare Offervanza, non fono partecipi della successione de' Generali , dati da i suddetti Sommi Pontesici , e da San-Francesco a i soli Frati Minori della Regolare Ottervanza, che soli vi surono ne' due primi Secoli dell' Ordine: nella guita, in cui, come dice il Ragionista, se alcuno si separasse dalla Chiesa Romana, erede della suprema potestà di S. Pietro, di colpo perderebbe la fuccessione de' Vicari di Cristo: e nella guifa, in cui le 10. Tribù d' Ifdraele non ebbero più parte nella fuccession de' Re di Giuda, quando feparate da quegli voilero il proprio Re. Sicchè ben'usato quanto di fondo in quella pagina obbiettò il Ragionnia, fa contro la causa de suoi . A quel , che ivi aggiugne , per provare , che gli Offervanti della Famiglia fecero fcifina nell' Ordine, ti e risporto nel primo capitolo dell'ottavo libro; dove fi è detto, che quando in terra fi delle un braccio superiore a quello del Papa, e da quello limitata fosse l'autorita del Papa sopra qualche Provincia Cattolica , come dalla Sede Apodolica fu limitata l' autorità del Ministro Generale fopra gli Offervanti della Famiglia; in tal cafo, ficcome gli Offervanti della Famiglia, per cagione di alcune loro esenzioni dall' immediata giurifdizione de' Ministri, non erano Scifinatici; così proporzionatamente i redeli di tal Provincia, per cagione di alcune loro efenzioni dalla giurifdizione del Papa, non farebbero Scifinatici; sì perchè tuttavia resterebbero uniti al Papa; sì anche perche le loro esenzioni sarebbero lecite, e derivate da uno, in cui si conterrebbe le poresta eziandio del Papa.

XIV. Per fine l'Astor delle Ragioni, lafciati alquanto da banda i Frat della Famiglia, contro a i quali argomentò fino ad ora, fe la prende nella pagina 1932. contro agli Offervanti lotto i Ministri, o della Comunità; e. decende con avendo quelti avati ne Ministri, ne Cotta Vid., fe non che a tempo di Aleffandro VI, e allora non in virtò della Regola, ma folamente per difpontione feociale di quelto Pontefice, per tal cagione non min effitemente diritto alcuno al fupremo governo dell'Ordine, o chiamati finono a la Capitola generali, ma al Prouncati femplecenante. Anzi ancue in quali Capitoli generali, ma al Prouncati femplecenante. Anzi ancue in quali Capitoli giavano un luogo feparato da qualio degli altri Frati Minoni. Onde fe godeane dii la fueccaione del Generali, la godeano, perché thuyano uniti co i

Conventuali, de' quali foli era il governo dell' Ordine. Quindi è, che quando fotto Lione X furon feparati da' Conventuali, e uniti foggettivamente ai Frati della Famiglia, perderono di colpo la fuccefilone fuddetta; come perderebbero la fuccefilone de' loro Generali gli odierni Offervanti, fe laficita I' Offervanza, prendeflero il nome, l'abito, e le leggi de' Cappuccini; e non per queito i Cappuccini potrebbero metter nel Catalogo de' loro Generali coloro, che furon Generali degli Offervanti, Onde quand' anche gli Offervanti forto i Minifiti, o i Coletani, aveffer tenuta in alcini tempo la Cattedra Generali-za, non percio gli odierin Offervanti potrebbono numerar nel loro Catalogo quei Generali i perchè i fuddetti Offervanti, o Coletani, laficiati i loro nomi, abiti, e leggi, cioò, gli itatuti Papali di Giulio II, pipognanti alla profeffione Offervante, prefero l'abito, il nome, e le leggi degli Offervanti della Famiglia.

XV. Tanto contro a i detti, e agli odierni Offervanti ivi fentenziò il Ragionista, ma di propria volonta, e senza fondamento. Imperciocchè, oltre le cose altrove dette, che bastano a chi le rilegge, per fargli veder rintuzzate tutte quelle sue afferzioni convien riflettere , che l'. Autor delle Firmamenta de' 2. Ordini . Uomo ingenuo contemporaneo . e del numero degli Offervanti fotto i Ministri, auzi de' tempi steili di Alessandro VI., parlando degli Offervanti della Famiglia per rapporto a i tempi antecedenti alla Bolla Eugeniana, circa l'elezione de Vicari della Famiglia, scrive così : benchè i Vicarj Generali avanti l'esenzione Eugeniana istituiti, e deposti ad arbitrio dal Ministro Generale, giusta l'intenzione, e la forma della Regola, contenendo se steffi, e i loro sudditi sempre sotto l' ubbidienza, e la cura de Ministri, e convenendo ai loro CAPITOLI GENERALI, e Provinciali, come dal principio del-P Ordine sino a quel tempo si era continuato, sempre avendo le voci ATTIVE, e PASSIVE nell' elezioni di quelli, e vivendo come fino al presente giorno vivono, e pienamente offervano quegli Offervanti, i quali non mai vollero effer esentati dall'ubbidienza , e dalla cura de' Ministri prefati , come si rende palese in diverse Provincie del Mondo (a). Quindi mi par maniscito, che gli Offervanti fotto i Ministri, così avanti l' anno 1446., cioè, avanti l' esenzione Eugeniana de' Frati della Famiglia, come dopoi, sempre convennero a tutti i Capitoli tanto Provinciali, quanto Generali, ne quali fi eleggevano i Ministri, ed ebbero sempre la voce attiva, e la passiva nelle dette elezioni, come l'aveano gli Offervanti della Famiglia pria dell'esenzione Eugeniana . E con ragione convenivano a i detti Capitoli colle fuddette due voci; poichè, come altrove ho provato, gli Offervanti fotto i Ministri, o si appellasser Co-Ictani , o fi diceffero Riformati , non mai costituirono alcuna Congregazione particolare, dutinta dalla Comunità dell'Ordine; laonde non poterono rettar Dri-

<sup>(2)</sup> Lirk elli ante tiltem exemptionem lagenionem finale Generali Minifer juuta. Reglas interiumm, de formem indiant, de pre une final Generali depoli Generale visitati explica deservita depoli deservita exil, fe splat, de (un fabitate (emper fab Regulari deditanta, de tura dissificame nominantes, de ad exema Giulia Generalia, de provincialis, prema a principi oddisis ufque une stimulum faurat, nomeniones, vocer altros, de poficas in evenu eledisabus (emper destinantem faurat, nomeniones, vocer altros, de poficas in evenu eledisabus (emper destinantem faurat, nomeniones, vocer altros, de poficas in evenu eledisabus (emper destinanta de cura Ministrum brigificadi mangana eximi voluerous, vivous, deferous per comina, un que ni algorifi (derit reviosistis); firmamenta trium Otto patta, folicali.

Lib. X. Cap. I. J. IV.

privi de diritti, e delle facoltà degli altri Frati della Comunità dell' Ordine. Tralascio per tanto di esaminare, se alcuni di essi sossero, o non fossero eletti Ministri pria del Pontificato di Alessandro VI., o del 1500., avendone asfai detto dove trattai de' Ministri Provinciali ; e quantunque per accidente... non mai alcuno di essi fosse stato eletto Ministro, pel nostro caso basterebbe la fola voce attiva, e paffiva de' medefimi nell' elezioni de' Ministri. Tralafcio di ributtare la falsità, con cui dal Ragionista dicesi, ch' essendo eglino stati eletti Ministri a tempo di Alessandro VI., ciò non fu in virtù della Regola , ma per disposizione speciale di questo Pontefice solamente : quasi che nella Regola fi contenga qualche punto, per cui non possan' esser Ministri Provinciali quei , che professano la di lei purità ; o quasi che quando il Papa inculca l' elezione di Superiori zelanti, essa non sia secondo la Regola. Nè faccio cato di andar cercando, fe gli Offervanti della vetusta Comunità Minoritica, nell'unione di tutti gli Offervanti fatta da Lione X., furono uniti foggettivamente a quei della Famiglia ; ovvero, fe quei della Famiglia, con tutti gli altri Offervanti furono uniti foggettivamente a quei della Comunità, e dovettero lasciar le loro particolari costumanze ripugnanti a questa unione , e prender quelle degli Offervanti della Comunità: avendone io discorso nell'ottavo libro, dove provai, che in virtù delle Bolle di Lione X., pria fu fatto un folo Corpo, ed una sola sazione di tutti gli Osservanti insieme, con unir soggettivamente a quei della Comunità tutti gli altri, e togliere i Vicari, e altre particolarità delle Congregazioni de' medefimi, foggettando tutti immediatamente a i Ministri. Colla quale unione tutti gli Oilervanti divennero Minori Offervanti della Comunità fotto i Ministri ; e accrebbero tanto il numero di quei , che già prima erano membra della Comunità medefima , che il numero degli Offervanti della medefima Comunità dell' Ordine divenne affai maggiore del numero de' Conventuali non riformati. Dopoi nella medefima Bolla, come di conseguenza fu ordinato, che il Ministro Generale di tutto l' Ordine, successore dell' ultimo Ministro P. Bernardino del Prato, elegger si dovesse delle membra, e dalle membra della Fazione più numerosa della Comunità dell' Ordine, e di vita conforme alla Regola, e a i due primi Secoli Francescani; cioe, dalla fazione Offervante, la quale già era la più numerosa parte della Comunità Conventuale, o dell' Ordine. Da questa elezione su esclusa la meno numerosa sazione, cioè, quella de' Conventuali non risormati, e fu ridotta in Famiglia, o Congregazione, foggetta immediatamente a i Maestri . Quest' è l'idea delle disposizioni di Lione X., da me altrove proposta, e provata, e non gia quella, che spaccia il Ragionista. Ove poi ripete, che gli Statuti Papali di Giulio II. erano le leggi patticolari de' Coletani, egli s' inganna ; mentre quelli erano le leggi fatte per distruggere il Conventualesimo, e ridurre tutto l' Ordine all' Offervanza, come ne primi due Secoli. Che se quegli Statuti in alcune poche cose erano troppo larghi, e non conformi alla purità della Regola, in quelle cose non potevano prevalersene i Coletani, e gli altri Offervanti seguaci della purità della Regola; ma sol poteano prevaleriene i dispensati. E in ciò son degni di scusa i PP. Statutari, poichè per ridurre tutti i Conventuali alla purità della Regola, lasciaron loro qualche larghezza, e fi contentarono di torre al primo colpo le larghezze maggiori. Ma di queste cose ancora ne parlai altrove.

458 Lib. X. Cap. I. J. IV.

XVI. E giì famo preffo alla fine della pagina 388. delle Ragioni Storicle, e non fi è incontrato un argomento fuffitente, con cui provare poteffe il Ragionità, che tutti i Ministri Generali antecedenti all' anno 1517. o fosffero de' Minori Conventuali; o quando fieno flati de' vetufii Conventuali ; cioè, dopo l' anno 1497, o fosfero egilion Generali de' fosi Minori Conventuali; talmente che in detti tempi gli Osffervanti non fosfero partecipi della faccessione di tali Superiori. Veggiamo le altre pagine.

## s. v.

Si discorre circa le altre cose, scritte dal Ragionista nel restante del suo capitolo XVIII., cioè, dalla pagina 388. sino al termine della pagina 393; e trattasi de Ministri Generali, che siorirono dall' anno 1430. sino all'anno 1517.

E. T. 'Autor delle Lettere a Filalete Adiaforo, trattando de' Miniftri Generali, che fiorirono in tempo del verufto Conventualefino, cioè, dall' anno 1410. fino all' anno 1517. seriffe, che alcuni di effi erano fiati Offervanti : ciò intendendofi alimeno, quanto al 220, e al biomo animo, che aveano per l'offervanza di tutta la purità della Regola di S. Francefco. Il Ragionità adalla pagina 388. fino al termine della Pagina 393; tutto fi occupia in cercar larghezze approvate, o permeffe da i Generali de' fopradetti 87, anni, per far vedere, che tutti elli furono Conventuali, e niuno di loro fu Offervante, o di quei della Comunità, o di quei della Famiglia. In quefto paragrafo farà mia imprefa il far vedere, con qual fondamento le fopradette cofe fi feriveffero dall' Autor delle Lettere a Filalete. Del refto poi ofoffe quei Generali, o non foffer Offervanti, quefto poco m'importa; purchè, mentre erano Generali, soffer Superiori anche degli Offervanti, puerlo poco m'importa; purchè, mentre erano Generali, soffer Superiori anche degli Offervanti.

II. Pria di ogni altra cofa convienmi avvertire, che quand'anche avefer tutta la ragione i Conventuali, altorche ptetendono, che i Generali del temp- del Conventualefimo foffer tutti Conventualefimo dodici Generali, et conventualefimo dodici Generali, et non più; perche dall'anno 1430-, in cui fu data la prima diffenfa conto la purità della Regola, per la quale ebbe il fuo primo effere lo fato religiofo de' vetudi Conventuali, fino all'anno 1577-, in cui il Generalato fec ritorno ad effer de' foli Frati Minori della Regolare Offervanza, (come di quelli foli eta fato per tutti gli anni antecedenti al 1430-), non fi contano fe non che dodici Generali. E, quelli fino i PF. F. Guglielmo di Cafale, Fr. Antonio Rufconi, Fr. Angiolo di Perugia, Fr. Jacopo di Mozzani-ca, Fr. Jacopo di Sazzuola, Fr. Francelco della Rovere di Savona, detto poi Sitto IV., Fr. Zannetto di Udine, Fr. Francelco Sanfone, Fr. Egiglio Delini, Fr. Reginaldo, o Rinaldo Graziani di Cotigola, Fra Frafipeo di Bagua-

cavallo, e Fr. Bernardino del Prato. Ma tutti i Generali da S. Franceico fino al 1517, furono 43., dal numero de' quali fortratti i prefati 12., che fiorirono dopo l'anno 1430, reita che l'anno 1430, in cui ebber principio gli antichi Conventuali, e poteron cominciare ad aver del loro numero i Generali, già i Frati Minori della Regolare Offervanza avean avuti del loro numero xxxx. Ministri Generali: di ciascheduno de' quali può dirsi ciò, che il Ragionista nella sua pagina 391. scrisse circa il P. Generale Antonio Rusconi: cioè, che o professava egli le dispense introdotte nell' Ordine, e così era tutto Conventuale : o professava la purità della Regola , e così sarebbe stato tutto Ofservante. Ma niuno di quei 31. Generali antecedenti all'anno 1430, potè professar le dispense; perchè queste pria di quell' anno non vi erano, come ho provato nel terzo, e nel quarto libro; dunque ognuno di effi, che fece professione Minoritica, professo la purità della Regola, cioè, senza dispense; e così fu tutto Offervante . Ed ecco , che i Frati Minori della Regolare Offervanza ebber certamente del loro numero i primi 31. Generali dell' Ordine, fenza che questi fossero Superiori eziandio de' Conventuali ; perchè in tempo loro il Conventualesimo religioso, nato fra le dispense, non per anche avea avuto l'effere; onde non potè a quei Generali effer nè fuddito, nè ribelle. Resta sol tanto, che il Conventualesimo possa pretendere su gli ultimi dodici foprannominati Generali: e quando fieno giuste le di lui pretensioni, con tuttociò colla fuccessione de' Generali alla mano egli trionfar non può contro alla Regolare Offervanza, specialmente per tre motivi. 1. Perchè, come io diceva, egli al più può aver avuti 12. Generali avanti l'anno 1517., e la Regolare Ollervanza n'ebbe 31., che son più di dodici . 2. Perchè i dodici Generali de' Conventuali, mentre erano Generali, eran Superiori anche della Regolare Offervanza, la qual fioriva fotto di essi nella Comunità, e nella. Famiglia; ma i 31. degli Offervanti non mai furono Superiori del religiofo vetusto Conventualesimo, che in tempo loro non era al Mondo. 3. Perchè quei Generali non potendo effere stati degli odierni Conventuali, che pria dell'anno 1517, non per anche erano stati istituiti, come si è provato nel secondo libro, al più poteron effer de Conventuali antichi e perciò appartengono più tosto al numero degli odierni Osfervanti, cui più si conformarono negli obblighi della loro vita, e della loro professione, che agli odierni Conventuali : dall' Istituto de' quali furono molto lontani, e diversi . come più volte si è detto, e provato. Qui per certo, e non altroye terminar possono le gran vittorie del Ragionitta ; cioè, a non provar un zero per gli fuoi odierni Conventuali, e a dover lasciar superiori a quelle de' suoi, e anche a quelle degli antichi Conventuali , le ragioni de' Minori Offervanti .

III. Ciò presapposto, ragioniamo di quei de' suddetti 12. Generali, che per lo zelo, che avean per l'offervanza della purità della Regola, da taluni furon creduti del partito degli Offervanti della vetufta Comunità dell' Ordine . Tali furono il P. Guglienio di Cafale , il P. Antonio Rufconi , il P. Jacopo di Mozzanica, il P. Egidio Delfini, il P. Rinaldo Graziani, e il P. Filippo da Bagnacavallo; nè tralafciamo di dir qualche cofa anche degli altri sei . Incominciando per tanto dal P. Guglielmo di Casale , apporterò quel che di lui scrisse l'Autor delle Lettere a Filalete Adiaforo (1). " Ma come che-" (dic'egli) Guglielmo di Casale ottenesse, come presentaneo rimedio a i som. a. pag.

Mmm 2

(z) Lett.g. Illed.Luc.

Lib. X. Cap. I. J. V.

(t) Vid Bull. Eug. IV. Mo net nos, ap. Vvad.tom.4. in Reg. Eug. Bull-13.

terg. col. 2.

eterg.

6.50.

. grandi abusi introdotti, la sopraddetta dispensa ( cioè, quella dell' uso del-" le rendite, data da Martino V. ) impetrandone anche la conferma dallo , stesso Eugenio IV., dopo che da lui era stata rivocata (1), e che per que-", sta via divenisse Capo ancora di un altro nascente litituto di Privilegiati : ", egli nulladimeno dimostrò in esfetto, che a cercare tal provvisione non era " stato indotto dal proprio genio, ma dalla necessità di riparare in qualche " modo al pericolo delle anune a lui commesse; conciosiacosache non lasciò " mai in tutto il tempo del suo governo di favorire in ogni possibil maniera ,, gli Offervanti, tanto della Famiglia, come delle Provincie di là da Monti.

" cercando di accrescere il loro numero, valendosi di loro nella Riforma del-,, l'Ordine, e dando ad essi i propri Reggitori, come può vedersi dagli at-, ti, portati da Luca Wadingo dall'anno 1430, fino all'anno 1442. In fomma

, egli zelò grandissimamente la riformazione dell'Ordine; e per quanto potè, e quelli, che potè, riformò, come di lui narra l'Autore delle Firmamenta (2). " E però essendo stato questo Generale Osservante nella sua istiruzione, e-(1) p. 1. fol. 34. fol. 2. a ", nel giuramento fatto dopo la sua elezione, ed avendo poi favorita l' Of-

" fervanza, e proccurata per loro mezzo la riforma de' Conventuali dispen-,, fati, fu bensì il primo Capo di essi, ma non fu del loro numero ; tanto più,

" ch' egli su eletto prima, che essi nascessero.

IV. Il Ragionilla volle gittar a terra quest' elogio, che al suddetto P. Generale fece il nominato dotto Autore. Per ciò dopo aver negato a torto. che alla di lui elezione, celebrata nel Capitolo d'Affifi dell' anno 1430. di cui parlammo di fopra, concorfero i vocali dell' Offervanza (a) : dice colla-Cronica (3), che prese Guglielmo per suo compagno S. Giovanni da Capi-(5) P.3.l.1. ftrano, ma poi non dava al B. Fr. Giovanni quell' ajuto, ch' era necessario, anzi dislimulatamente favoriva i Conventuali. Ma questo provveniva non perchè probabilmente egli non fosse del partito Osservante, ma perchè, come

scrive il Wadingo (4), amava egli i seguaci della vita più stretta, ma non. (4) Vond, t. voleva contriftare i Frati più largbi. Il che è lo stesso che dire, qualme nte 10. pag. 161. per timor de' Conventuali non dava tutto quanto il fuo braccio al zelanti ffi-64.24. mo S Giovanni nella riformazione dell' Ordine. Se poi fi fece affolyer dal giuramento dell' offervanza delle Coltituzioni Martiniane, dopo che n' erano stati affoluti anche gli altri Religiosi, e, come dice Martino V., un tal Capo col suddetto giuramento non si volle più legato delle membra; o se ottenne il Privilegio Ad flatum Ordinis, cioè, la prima dispensa circa le rendite, e la mitigazione delle Costituzioni Martiniane ; a tanto su indorto dal conoscere, che, fe avesse fatto altrimenti, avrebbe cagionati maggiori disturbi, e con-

tuttociò non avrebbe ottenuta l' universale riforma de' rilassati : onde stimò meglio il far ricorfo per le dispense, che lasciare in imbrogli le coscienze de' Frati, che in molti luoghi teneano illecitamente l'uso delle rendite, introdotte dopo la peste del 1348.; fondandosi, Dio'l sà su quale storta, e rilasfata opinione, che lo approvasse per lecito a i professori della purità della Regola di S. Francesco: la quale opinione più volte si tiene, e si vuol difende-

<sup>(2)</sup> Convenientibus igitur in unum universit totius Religionis sufragatoribus , tam ex Patribus Conventualibus, qu'àm Observantibus, die 15. Junii ... deinde omnium suffragiis ele... dur eft, qui multitudinem bane magnam regeret, Erater Guillelmut de Cafali . VVading. tom.10. pag.149. n.s.

re anche nel volume del Ragionista, benchè con cento contraddizioni alla dottrina del medefimo, e di tutta l'antichità Francescana, ed estera. Finalmente conclude, che se fosse stato Osservante il suddetto Generale, per la... vifita dell' Ordine fi farebbe contentato di un feguito auftero, fecondo le leggi degli Offervanti, e non avrebbe condotti feco 10. compagni, e familiari, chi a cavallo, e chi a piedi colle lor robe; come apparifce nel Salva-condotto, ad effo conceduto da Martino V. Concedo ancor io, che quel Generale potea contentarii di minor feguito : ma forfe il grande affare, che intraprese della visita, e riforma di un Ordine valtissimo, il necessitò a condur feco tanta gente, per avere a chi commetter quella cofa, e a chi quell'altra , conducente al difegno , giulta le varie contingenze, in cui potea trovarfi nella Vifita. Queste cose per altro non lo escludono dal numero degli Osfervanti, come ognuno da per se stesso può conoscere : anzi quel tanto seguito di familiari, di compagni, e di robe, fe non si fosse potuto coonestare con qualche giutto motivo, farebbe stato contrario alle leggi degli Osfervanti, e a quelle de Conventuali: non potendofi trovare una legge Minoritica, la quale ne tempi di Guglielmo da Cafale permetteile una tale fuperfluità . o pompa al Generale; poiche allora i Conventuali, eccetiuate le fole cofe concernenti all'ufo delle rendite, nel restante doveano vivere come i Frati della Regolare Offervanza. Ma il diploma, datogli a tal fine da Martino V., affai ci fa credere, ch' egli avesse giusta cagione di dover seco guidare quella comitiva religiofa.

V. L' Autore delle Lettere a Filalete nel luogo fopra citato così fiegue a dire .. : Non diffimile a lui ( cioè , al P. Guglielmo ) fu Antonio Rufconi , " Uomo di chiaro fangue, e d'illustre zelo, il quale benchè non fosse Of-" fervante della Famiglia, su vero Osservante tra i Conventuali, e per ciò , in lui più, che in Frat' Alberto da Sartiano, concorfe S. Bernardino da. " Siena , per eleggerlo Ministro dell'Ordine; acciocchè come Uomo di mez-" zo tra i Conventuali, e i Frati della Famiglia, fosse ugnalmente, e da en-, trambe le parti amato, e riverito (1). Ed egli corrispose ottimamente all' espettazione, attendendo all'aumento degli Offervanti, e alla riforma de' , Conventuali . A quelli diede due Vicari, o Commissari generali , uno di là " da' Monti, l'altro nelle parti Cilmontane, acciocche gli governassero; e », prescriste a questi zelantissime leggi, a norma delle quali si riformassero, e ,, abbandonato il rimedio provvisionale delle dispense, si riducessero alla vera

, forma dell' Ordine (2).

VI. L'Autor delle Ragioni vuol torre quest'elogio anche al P. Generale Rusconi; e obbietta perciò l'Aroldo, che il dice segnace della vitapin larga (3); non considerando, che la vita degli Osservanti della Comunità potea dirsi più larga rispetto alla stretta vita de Frati della Famiglia, i quali più che gli altribenchè non per obbligo di professione, menavano vita austera, e penitente. Dopo riflette, che gli Offervanti della Famiglia fe la prefero contro S.Belnardino, perchè questi eletto avea per Generale il Rusconi; la qual cosa, ei dice, non avrebbero fatta, se questi foise stato Offervante. Si (rispondo) tal cosaprova, ch'ei non fu Offervante della Famiglia, ma non prova, ch'ei non fu Offervante della Comunità. Soggiugne, che se pro effava le dispense, introdotte nell' Ordine, era tutto Conventuale; e fe professava la purità della Regola,

(t)Firmant. 3. Ord. P. 1. fol-3 1 scol-1-

era tutto Offervante. Questa è una degna rifiessione, con cui si prova, che tutti i Frati Minori antecedenti alla dispensa dell' anno 1430., erano totalmente. Offervanti, come professori della purità della Regola, e non delle dispense. Per quel che appartiene al Rusconi, dico, raccorsi dal di lui zelo, ch'egli profeffaste la purità della Regola, sotto cui volea ridurre ogni Frate Minore, e non le dispense, che affatto cercava di far bandire dall'Ordine. Che se quando trovavasi ne Conventi dispensati tollerava le dispense, e vivea dell'uso di esse, ciò non prova, che non fosse Offervante; poschè anche gli Offervanti così della Comunità, come della Famiglia fimilmente portavanti ne' Conventi de' Conventuali: tanto più, che il Generale è della famiglia di tutti i Conventi dell'Ordine, e di nessuno; e perciò quando stava egli dove si vivea colle-dispense, non per questo diventava del numero de dispensati; almen cometal' individuo, o Frate particolare. Ch' egli zelasse anche l'osservanza della purità della Regola, fenza fondamento il nega il Ragionista. Finalmente se a questo Generale dispiacque, che gli Osservanti della Famiglia in tempo suo procuraffero il privilegio di eleggersi i Vicari, ciò su, perchè temeva, che col tempo romper si potesse l'unità dell'Ordine: del resto poi il suddetto Generale, anche pria del privilegio Eugeniano, avea dati alla Famiglia due Vicari, eletti da lui îtesfo, non già contro la sua volontà, ma in in vigor di un amichevole concordato fatto fra il Generale, e il Papa, col configlio di molti Maestri, e Religiosi savi dell'Ordine, e senza che il Papa gliel' avesse comandato, come costa dalla Patente spedita a S. Giovanni: laonde se'l Wadingo dice che ciò fece per comando del Papa, confonde il comando col folo configlio (a).

(a) Sand Joulem diedus films Antonius de Refereitus, Sarea Theologia profese, Ordini Miserum Generali Mirish, NORIS SUADENTIBUS, és mosullis timi firer Theologia profession, és probit Viris nostrum propositum laudantibus, asfartientibeque, és tidpom confunction, dans inflictus Virerios, alietus filius, efiliet, pasamen de Capiteras in, és fapre mones in partibus (tiramontanis, és fantem de Musterio in, és fapre mones in partibus Ultramontanis, ejuffem Grainis Festres, et Olfernanis munupalas, perfession, um plannis fai affici perfeste surque fingillatine penerfia. Eugenius IV. in Bulla Ul Sarea Ordinis Miserum Religio, pade VVala, comux, pagastis, na. Ideopar Miseriis Provincialistus annalatis, set à different Persuna de Olferonatia regimies multanus fe inventional, soft e modes.

Rusconibus Min. Gen. bib page, 14, n. 15.

Cum prième, v. vidient l'ules pairi Sandifi, Dem. nofter Eugenius Pape W. de salute,
& confrontione Featum in debita obsdientia, au Regulari, quam voorrans, obferenanie exflerans, mini vum mandare polite, spa kongitus VJASRIC, alghesitus fils Ref. P. S.R. R.
Gerdinathur, vidditest ..., & quamphrissis RR, Minsfers, set vourestaitione Sarva Thoules
and the complete viterans, per hone regiments, & gentre sitentiare, au manutatione, de salvans entre parties per l'actione, per hone regiment de grant propriet viterantisse, de fluvaratione, au manutatione, de augmente omnium. Se fiquite une present productione de l'actione productione de l'actione productione de l'actione productione de l'actione productione conflictere en un flevarité Cettamospassi commeratione, Vicarium unum Generaleme conflicterem enum plemaria faultiest ....

Productione de que et tenere, 2018/SIONEM ULISMODI, & omnom aliam sina Senditaire pro mandato actiplem. ... a cisam inflicta sua vita spiertisse ..... ferovoir charitate de 
anna Ordelia spirantissam. ... commonica cistim essible une projette me for Sandam S.D.

nadri prophisme lautarqui der, To meum Vicarium Generalem der. Autonius de Rusconibus Min. Gen. al 3 p. Jann. de Capila, papud (1), VVA4 pagg. 16, n. 16.

Lib. X. Cap. I. J. V.

E. S. Giovanni da Capiftrano colla Famiglia non cercarono la facoltà di eleggersi i Vicarj, per ragionchè dal Generale Rusconi gli Osservanti non fossero ben trattati; mentre nel memoriale al Papa neppur per ombra si lamentarono del medefimo (1); ma perchè temerono, che non fempre dovessero aversi Mi- (1) Cron. pr nistri fomiglianti al P. Rusconi, che zelava per l'Osservanza, e dovessero sof- 3.1.1.6.56. frirne di quei, che tentato aveisero d'impedirla nel suo santo proposito.

VII. Aggiugnesi nelle Lettere a Filalete (2) . ., Le opere ancora di Fra (2) ibi pag.

"Jacopo Mozzanica, eletto Generale nel Capitolo celebrato in Bologna l'an-" no 1454., dimostrano, ch' egli era Offervante, e zelator della riforma de' " Conventuali. Egli fece molte unefte, e religiofe ordinazioni, e riformazioni per l'offervanza della Regola ..... comandando strettamente per fanta ubbidienza, che da tutti foffer offervati gli Statuti de fuoi predeceffori . ciod . de Benedetto XII. (s'intende, confermati da quel Pontefice) di Guglielmo Fa-" rinerio , e del Maestro Antonio de' Rusconi, e che almeno una volta il mese. s fi leggeffero interamente fotto pena della deposizione dagli Uffizj .... (3). Ma (x) Firma-, è certo, che le Costituzioni Farinerie, come altrove si è considerato, pre-

.. scrivono la pura offervanza della Regola, massime intorno alla povertà in pet. fol.36. comnne, come oggi fi tiene dagli Offervanti, e da'Cappuccini,,,

VIII. Aggiugne l' Autor delle Ragioni (4), che in vano vuol vestirsi Of- (4) P-391-> fervante il General Mozanica; mentre F. Roberto di Lecce, che nel di lui Ge- 5393neralato passò tra Conventuali , dall' Aroldo (5) dicest fottoposto al Ministro (5) ad an-Generale seguace della vita più larga, e avverso a i più stretti. Ma quando l'A- 1414-1.11roldo non voglia dire feguace della vita più larga quel Generale, perchè quantunque Offervante, non foffe egli della Famiglia; e avverso a i più stretti, non perchè avesse aversione coll' offervanza della purità della Regola; ma perchè dispiaceagli, che la Famiglia si eleggesse i Vicari, e in tutto, e per tutto non fi rimettesse all'arbitrio de' Ministri: dirò allora, che l'Aroldo non è il quinto Evangelista , la di cui autorità debba far tacere le altrui lingue, e far ceder quella degli Annalisti più celebri. Scrive il Wadingo, che questo Generale. per tutta il tempo del suo Governo molto fece per ridurre tutti i Francescani in un fol Corpo, e per fottoporre alla fua potestà gli Offervanti : per ottener questo fine , non lasciò egli alcuna diligenza. Da per tutto e ne' viaggi , e nel riposo andando a stare ne Conventi degli Offirvanti, o pel desiderio di unir la Religione, o per la brama di dilatare il suo braccio (6). Che se questi voleva l'offervanza (6) Tomera delle Costituzioni Benedertine, e Farinerie, fatte avanti l'anno 1430., e per pag. 217., ciò avanti le dispense del Conventualesimo, e volca sar cessare la Famiglia; n.30-

questo appunto è segno, ch' era egli Osservante della Comunita; mentre vofeva adunar l'Ordine tutto in tale stato, che ogni Frate Minore sosse senza. le dispense del Conventualesimo, e senza l'esenzioni della Famiglia, come appunto erano gli Offervanti della Comunità. Nè il Ragionista mi stia rifriggendo i gradi scolastici , le limofine perpetue , le contribuzioni per li comuni bilogni dell' Ordine, e altre cole, ammesse nelle antiche leggi, e rigettate, com egli dice, degli Offervanti; perche io lo rimanderò a i gia paffati libri, e specialmente al terzo, al quinto, al feito, e al settimo; acciocche ivi rilegga, che gli Offervanti rigettaron gli abufi, ma non già i gradi fcolaffici , le limofine perpetue, e altre cofe, concordi alla purità della Regola. Dunque fegiulta le Coltituzioni Farinerie, e le Benedettine, volea questo Generale unir

CUE-

Lib. X. Cap. I. J. V.

tutti i Francescani in un sol Corpo, segno è, che non volca la dispensa delle rendite, ma la purità della Regola, giutta le due Decretali di Niccolo III., e di Clemente V.; il qual desiderio lo manifestava per un Osservante della vetusta Comunita.

(1) P=Z-123.

IX. Soggiugne l'Autor delle Lettere a Filalete Adiaforo (1). .. In questo , numero ancora de'Generali Offervatori, e zelanti potrebbe giustamente. annoverarsi F. Sansone di Brescia, se, per esser paruto poco amorevole agli .. Offervanti, non avesse lasciata varia opinione di se. Egli è certo però, che ., nel Capitolo generale, da lui tenuto in Cremona nell'anno 1488., veggendo, " che i Conventuali givano ogni giorno di male in peggio (parlo per bocca , d'altri, e intendo di non offendere la dovuta riverenza) piangendo amara-" mente innanzi a tutta l' Adunanza Capitolare gli abufi, e il corrotto coftu-" me de' fuoi Frati, forte lagnossi, essere in loro spenta la fantità, e la dot-, trina (2). Onde nel medefimo Capitolo molte rigorofe, e fante leggi stabili, ,, per riformare gli abusi de'Conventuali non riformati (3).

(1) Firmamienta s. Ord. p. r. f-1.37 col.2. 38. col.z. s serg. vid.

25. 6 26,

X. Il Ragionista vuol Conventuale questo Generale, perchè dal Wadingo è appellato Conventuale, non avvertendo egli, che un tal nome potè fignifi-(3) ib fot care, ch'egli fosse della Comunità dell' Ordine semplicemente . Al lamento, che fece de fuoi Frati, oppone un lamento fatto eziandio da S. Buonaventura contro i Frati, benchè fantiffimi del tempo fuo, ed il costume degli Apostoli, t.m.t. pag. e de' Profeti, di riprender talora i popoli, come se niuno tra essi fosse buono, quantunque ben fapessero, che ve n'erano molti. Non voglio io perdermi fra queste cose: dirò solamente, che siccome da i suddetti lamenti di S. Buonaventura, degli Apostoli, e de Profesi può argomentarsi il loro gran zelo, acciocchè ciascheduno si contenesse dal male, e proccurasse di seguitare il bene; così da fomiglianti lamenti di questo Generale potrà congetturarsi, che foss' egli molto

zelante, e forse forse Osservante, almeno secondo il genio.

XI. Finalmente il dotto Autore delle Lettere a Filalete loda l'illustre. zelo per la propagazione dell'Offervanza, e per la riforma de'Conventuali fecondo la purità della Regola, il qual aveano i Generali Frat' Egidio Delfini, F. Rinaldo Graziani, e F. Filippo da Bagnacavallo, de quali fi è più volteparlato nel primo tomo; dove si è anche risposto agli artifizi del Ragionista, che si studio di far credere, che la mente loro non sosse di ridurre i Conventuali all'offervanza della purità della Regola, ma foltanto di riformargli fecondo le Costituzioni Alessandrine del 1500. senza lasciare i privilegi, e di fingereoffervanza per annullare, e fottometter affatto l'Offervanza. Nel primo tomo, come io diffi, ed in quello, specialmente dove trattai degli Osservanti della. Comunità dell' Ordine, varie volte smidollai le cose appartenenti a questo punto (4).

(4) Vid.tom. 1. faz.26.

48. 6 49.

XII. Oltre i sopraddetti, nel numero de'dodici sopranominati Generali si 7:1 6/1991. comprende eziandio il P. Angiolo Salveti di Perngia, il quale da Niccolò V. Ø 306. € dopo la morte del P. Rusconi su fatto Vicario Generale di tutto l'Ordine, e ton ... pag. nell'anno 1450., presedendo al Capitolo il medesimo Papa, su eletto Ministro Generale. Se confideriamo, che Niccolò V. defiderava, e ordinò la riforma de'Conventuali di tutti gli Ordini Religiofi, e che questi con tutta la propensione dell'animo suo condescese, anzi volle, che il suddetto Padre aveste il governo supremo di tutto l'Ordine Minoritico, ci si porge argomento di credere,

che

che un tal Generale fosse del partito degli Osservanti, o Risormati della co-

munità dell'Ordine (1).

XIII Un altro di quei dodici fu il P. Jacopo di Sarzuola, di cui nonseppe formar elogio particolare il Ragionista: ed io non sò dirne altro, se non che su egli eletto Generale per sorte impegno di Callisto III., e che dalla formola della rinunzia, con cui rinunziò il Generalato, riportata dal Wadingo (2), si raccoglie, qualmente su egli povero di talento, e di attività.

XIV. Un altro fu il P. Francesco della Rovere da Savona, che fu poi eletto Sommo Pontefice, e prese il nome di Sisto IV.. L' elezione di quelto piacque tanto agli Offervanti della Famiglia, che configliata fu, e proposta... da S. Giacomo della Marca (3): e feguita, portaronfi in Perugia a riconoscerlo per Generale 400. di quegli Osservanti, come si è narrato di fopra . Nel Memoriale appresso le Firmamenta de tre Ordini di lui leggiamo quest'elogio: il trentesimoquinto Ministro Generale fu F. Francesco da. Savona, eletto nell' anno 1464. Questi fu il più mite degli uomini , e governò prudentemente l'Ordine: al di cui più congruo governo pubblicò alcuni Statuti, e parecchi degli antichi raccolfe in un cerpo ..... E dopoi affunto all'onore del Sommo Pontificato , col nome di Sifto IV., gli confermò : e da quel tempo in poi furono appellati gli Statuti Siftini , i quali però non fono in ufo , perchè fatti furono folamente per riformare i Conventuali (4). Nelle Memorie Storiche della Provincia Romana, raccolte dal P. Lettore Casimiro di Roma dell'Ordine de' Frati Minori, dove trattafi del Convento di Magliano, fi legge una Lettera Paltorale, tratta dall'Archivio di detta Città, in cui quelto Ministro Generale comandò, che si riformassero, e si riducessero alla Regolare Osservanza certi Conventi della Comunità vetusta dell' Ordine, fra i quali è nominato quello di S. Francesco di Magliano, e altri Conventi. Fatto Sommo Pontesice diede belliffime teilimonianze dell' affetto, ch'ei nutriva, e fempre nutrito avevaverso i Minori Osservanti; conciosiacosachè in un suo Breve, indirizzato agli Offervanti della Famiglia, protestafi di aver sempre amato, e che amava i detti Offervanti, ed era per amargli sempre finche avessero vissuto giusta la Regola, al che esortavagli con premurose parole (5). Nella Bolla Cum nuper ad impor- (5) Apud tunam nonnullorum instantiam si protestò di essersi mosso a conceder il privi- Firmamenlegio delle successioni ereditarie a i Conventuali, non altramente, che importunato; e che volea, che gli Offervanti non ne potesser far uso, ma dovessero mantenersi nella purità della Regola, come si è veduto nel quarto libro. E nella Bolla Ut aterna Beatitudinis (6) concedette molte grazie spirituali agil col.s. Offervanti della Comunità fotto i Ministri, da godersi in perpetuo, finchè perseverato avessero nell' Osservanza Regolare. Le quali cose ci fanno conoscere il zelo, e il carattere di vero Frate Osservante nel mentovato Generale. Tantopiù, ché, come costa dalle antiche immagini del medesimo, esistenti in Roma nell'Ospedale di S. Spirito in Sassia, vestiva egli da Osservante (7). Ond' è, che sebbene soss' egli della Comunità Conventuale, e perciò qualche volta poffa effere stato nominato Conventuale, non per questo resta improbabile, ch'ei fosse uno degli Osservanti di quella Comunità sotto i Ministri.

XV. Un altro de sopraddetti 12. Generali fu il P. Zannetto, o Giovanni da Udine, a tempo del quale fu impetrata la difpensa Sittina circa le succesfioni ereditarie. Riferisce l'Autor della Cronologia Serafica (8), che nel Capi- (8) pag. 136.

Tom. II.

(1) Vide apud Vval. Breve Nicos lai V. Relia gionis zelus, tom Ita pag. 35. numer.31.vid. ibi pag. 63. #.TO. (1) Apul Voad. 10m.

13.022.344. B.9. 6 10. (3) Vosd. tom.6. edit. Lugdun. at ann. 1464. m.9.6 fegg.

(4) Memo. riale Ord. apudFirma4 menta 3. Ord. part. 1. fol.36.col.2.

ta 3. Ord. part, traff. 2. fol- 49. (6) Ap. Firmamenta. 3. Ord. s. p. traft.s. dea Privofoloss. a ter. (7) Vidstom.

1 Pag. 617.

tolo. dov'egli fu eletto Generale, furono confermati gli Statuti degli antecedenti Capitoli: il che fu fatto eziandio nel Capitolo generale, in cui fu eletto il P. Sansone della Provincia di Toscana l'anno 1475., e parecchie altre volte XVI. Finalmente l'ultimo de'fopraddetti 12. Generali fu il P. Bernardino

in tempo di questo Generale.

da Prato di Cheri, eletto nell'anno 1512, e deposto nell'anno 1517. da Lione X., come fi ha dagli Annali Francescani, in di cui luogo per ordine di Lione X. dagli Offervanti uniti, come fopra fi diffe, fu eletto il P. Cristoforo Numai, Frate Minore della Regolare Offervanza, escluso dalla voce attiva e passiva per sempre il refiduo del vetusto privilegiato Conventualesimo. Dell'accennato Padre Bernardino abbiamo appresso la citata Cronologia, che nell'anno della sua. (1) Pag. 116. elezione furono confermati i fopraddetti Statuti (1). Ed ecco finito il discorfo di tutti i Ministri Generali, che fiorirono dal 1430, fino al 1517.; cioè, dal principio del vetufto Conventualesimo, o dalla prima dispensa, su cui fondossi il loro stato religioso, fino al termine degli 87, anni, pel corso de quali soltanto, il vetusto Conventualesimo, unitamente colla Regolare Osservanza, ebbe la voce attiva, e passiva nell'elezione del Ministro Generale di tutto l'Or-

dine de' Frati Minori.

XVII. Or che mai pensa il Ragionista, che io pretenda, dopo averescritto, come feci, de i sopraddetti 12. Generali? Crede sorse, che io gli pretenda per Minori Offervanti? Bandisca pure questo timore; mentre io non ho ardimento di affermar con certezza, che tutti, o alcuni di effi fossero tali. Si lufinga, che voglia io lasciargli tutti nel partito de vetusti Conventuali, dove gli pose la di lui penna? Si disinganni pure: mentre io non sono così prodigo delle ragioni degli Offervanti, che voglia senza necessità sagrificarle al deliode' PP. Conventuali. Per levarlo di dubbio, gli dico, qualmente io foltanto pretendo, che sia cosa incerta e dubbiosa, se la maggior parte di quei Generali fia stata del partito degli Offervanti della Comunità Conventuale, ovvero sia stata del partito de vetusti Conventuali della Comunità medesima. Posson' esser più moderate le mie pretensioni? Il fondamento, su cui si sondano, sono le cose già dette in questo Paragraso. E oltre quelle posson' essere ancora il confiderare, 1, che quando anche quei Generali fossero stati Conventuali quando erano fudditi, nondimeno poterono divenire Offervanti dopo affunti al Generalato: imperciocche non mai fu vietato il passaggio dal vetusto Conventualesimo agli Osservanti della Comunità a i Frati Minori. Quando per tanto qualche Frate Conventuale di quei tempi volca paffare alla Regolare. Offervanza fotto i Ministri, bastava, che si fissasse nell'animo di voler vivere fecondo la purità della Regola, e non fecondo le dispense, e che dimandata la licenza al fuo Ministro Provinciale, passasse ad abitare in qualche Convento de suddetti Osservanti. Che se un tal passaggio volca farsi dal Generale, a questo bastava, ch' egli proponesse l'osservanza della purità della Regola, edeterminasse di non voler ammettere per se stesso l'uso delle dispense : nè era neceffario a lui il fissar la sua dimora ne Conventi degli Osservanti; perchè come Generale poteva star dove volca, e dove bisognava, senza che dall' abitare in questo, a in quel Convento potesse esser giudicato di questo, o di quel partito. Ciò posso confermare con alcuni esempj. Il primo sia questo: il Generale F. Jacopo di Mozanica per lo più dimorava ne Conventi degli Offer-

467

fervanti della Famiglia, e non per questo il Ragionista vorrà concedere, ch'ei fosse Osservante della Famiglia. Ecco il secondo esempio: S. Bernardino da. Siena visse lungo tempo, anzi anche morì nell' Aquila fra i Conventuali: c. contuttociò il Ragionitta non nega, ch' ei fino alla morte fia stato un Offervante della Famiglia. Ecco il terzo: il B. Alberto da Sartiano Minore Offervante. della Famiglia, effendo Provinciale nella Provincia di Venezia, dovette dimorat molto tempo fra i Conventuali: or quantunque come persona pubblica, o come Superiore, foss'egli e Offervante e Conventuale, perch' era capo dell'uno, e dell'altro partito; nondimeno come persona privata, o come F. Aiberto da Sartiano, era egli un Offervante della Famiglia, eziandio quando stava ne Conventi de' Conventuali, Così per l'appunto i Ministri Generali poteron esser veri Offervanti anche quando abitavano ne' Conventi de' Conventuali. Ciò presupposto, già vedesi la difficolrà, che vi è per decidere, se quei 12. Generali, almeno nella maggior parte, foffero Conventuali, ovvero Offervanti; mentre acciocchè potessero dirsi Conventuali non basta neppure il provare, che, quando erano sudditi, fosler Conventuali, e, quand eran Generali, abitassero ne Conventi de' Conventuali.

XVIII. Secondo motivo dell'esposto dabbio puo esfere il considerare, che di rado un Superiore tenta di dilringgere la sua propria fazione, e di acorescere la fazione altrui. Ma di molti de sopranominati 11. Generali veduto abbiamo, che tentarono essi di annientare il vetusto Conventualessimo, e di accrescer la Regolare Osservanza, volendo, che i Conventuali si risormassero si ceno da purità della Regola. Non 30, se con segni più chiari di questo potenne essi da ra conoscere, che nel loro cuore non risedea il genio delle dispense, ma più totoli 2 more, e il fermo proposito della purita della Regola. E così cresce il motivo si dubitare, che fosser esposito delle ori Osservanti anche.

quando traevano l'ordinaria dimora in mezzo a i Conventuali.

XIX. Terzo motivo del dubbio può effere, che di molti de fuddetti Generali non colta, da qual Convento foffer egline effratti, o affuni al Generalito; poichè, come diffi, nella Committà Conventuale per tutto il tempo de prefati 87, anni vi furono Conventi di puri Offervanti fotto i Minifitri e, e di Conventuali; e così gli Offervanti, come i Conventuali avean la voce attiva, e paffiva nell' elezioni de Minifitti, e de Cultodi, e folevano aver la laurea del Magiltero, e tutti gli altri gradi fooladici. Onde ci fi rende difficile il voler anche foltanto decidere, fe tutti quei Generali, pira d'effer Generali, foffer

dell' uno, o dell'altro partito.

XX. Quarto motivo egli è, che neppure possimo dire, che la mage gior parte de fopraddetti 12. Generali, dopo finito il Generalato, fi rittrassero ne' Conventi de' Conventudi; e così facesser conoscere, che anche nel Generalato conventuali; pochè quei, che forirono avanti di Giulo II., erano vitalizi: onde se non venivano depotit dal Generalato, o promossi ad altre-dignità stori dell'Ordine. se sputtare da essere de desprendato parti sibili per Napoli, e andato nel Convento de' Minori Offervanti, detto di S. Maria muova, ivi si amnalò, e morì, s su seponito Depo questo fu il P. Rinaldo Graziani, il quale prà di terminari il Generalato so fasto da reviesco del Raguss. In luogo di queito su electro Generale il P. Filippo da Bagnacavallo, il quale—

se ne morì nel Generalato. A questo succedette il P. Bernardino di Cheri, che da Lione X. I' amo 1477, su deposto, e diede il sio luogo al P. Gristostro Numai. Se ha da credersi ad una nota manoscritta di un Frate Conventuale, aggiunta al Memoriale dell'Ordine contenuo nelle Firmamuna d' re ordini, enc conferval mella Libertia d' Azaceli, il P. Bernardino morì nello tiefra no 1517, pria dell'elezione del P. Numaj: secondo il Ragionita pagina 367. si fatto Velcovo. Del Padre Jacopo di Sazuoda, che quantunque fiorisi avanti Giulio II., tuttavia non morì da Generale, ma riunziò il Generalato, non sò che cosa ne fosse dopo in espere il Ragionita ci additi il luogo del di lui sepolero, dopo averne forterrati molti altri. Dunque neppure per questa via fi può giugnere a determinare, che la maggior parte almeno di quei iz. Generali fosse della fixione de' Conventuali, e non più tosto di quella degli Osfervanti della Commirà.

XXI. Alla mia caufa, come diffi, nulla pregiudicherebbe, che i fuddetti 12. Generali fossero stati tutti del partito de' soli Conventuali, costando, che effi erano Generali anche degli Offetvanti. Ma contuttociò debbo dir quel che fento, e conchindere, che dopo fatta la difamina di tutto il xviii. Capitolo del Ragionista, in cui volea provare, che S. Francesco su istitutore, e Generale de foli Conventuali, e ch' egli, e tutti gli altri Generali fuoi fucceifori fino all'anno 1517, furono Minori Conventuali, non ha trovato neppur un-Generale, di cui possa dubitarsi, ch' ei sia stato dell'odierno suo proprietario Conventualesimo: costando, che tutti surono membra di Comunità pienamente spropriata. Del vetusto Conventualessmo neppure ne ha trovati 12., che potesse di certo spacciargli per tali; poichè resta incerto anche di quei 12,, se fossero Conventuali, o degli Osservanti della Comunità. La Causa poi degli Offervanti non patifice questa debolezza; mercecchè tutti i Generali, che fiorirono avanti la prima dispensa, cioè, avanti l'anno 1430., i quali sono 31., furono certamente della Regolare Offervanza, cioè, professori della purità della Regola, e non già Conventuali, o difpenfati: tutti i Ministri Generali, che fiorirono dall'anno 1517. fino a i nostri giorni, e furono successori del Ministro Generale di tutto l'Ordine P. Bernardino del Prato da Cheri, che cessò di effer Generale nell' anno 1517., quando in fuo luogo fu cletto il P. Numai, furono certamente della Regolare Offervanza, e non gia Conventuali, o difpensati. Di quelli poi, che fiorirono dall'anno 1430 fino all'anno 1517., cioè, de i fopra nominati 12 Generali, che succedettero l'uno all'altro, durante. il corfo de' famofi 87, anni, ne' quali fu , ed ebbe la voce attiva , e passiva al Generalato il vetulto Conventualesimo; in primo luogo non è certo, che non fieno stati esti della Regolare Osfervanza, in qualche parte almeno; conendoci in fospetto almeno il loro zelo per l'Osservanza, e per torre via il Conventualetimo; ne facendo infuperabile offacolo, per non poter effer creduti Offervanti, i gradi loro, le Provincie, o i Conventi, onde furono affunti, e cosefimili . E in secondo luogo, quando anche questi 12 Generali fossero stati Conventuali, nondimeno perchè erano eletti anche da i voti degli Offervanti; perchè anche gli Offervanti avevan la voce passiva nell'elezione del Generale; e specialmente, perchè i Generali erano Superiori dell'uno, e dell'altro partito; colla interposizione di questi 12. Superiori Conventuali non si toglie agli Offervanti la fuccessione de Generali da S. Francesco. Anzi quando gli OfferLib. X. Cap. I. J. V.

469

vanti non avellero avuto punto che fare in quegli ultimi 12., ficcome i Conventuali non ebber punto che fare negli antecedenti 31., e nello stesso Sauto Patriarca, primo Generale, e non dispensato; tuttavolta chi considera, che. la continuata successione de' primi xxxx. Generali vale assai più, che la continuata successione de' foli ultimi xII., antecedenti all'anno 1517., spero, che dira, qualmente la continuata successione de'Generali da San Francesco e più toito in favore degli Offervanti, che de' Conventuali vetutti. A queste cofe aggiugniamo, che i Conventuali vetusti appartengono più totto agli odierni Minori Offervanti, che all'odierno Conventualesimo, per le ragioni più volte spotte, e difese; e che avanti l'anno, o nell'1517, gli Odierni Conventuali non ebbero neppur un folo Ministro Generale del loro novello, e presente religiofissimo Istituto: e subito chiaramente apparisce, che il Ragionista in favor della Caufa de'fuoi Conventuali odierni contra ogni ragione allegò la fuccessione... de' Ministri Generali di tutto l'Ordine de'Frati Minori, cominciata dal Santo Patriarca Francesco, e continuata fino all'anno 1517.; mentre quelta succesfione anzi è favorevole alla Causa degli odierni Frati Minori della Regolare. Offervanza.

XXII. Qui pongo termine al prefente Capitolo, e alla difimina del xv111. del Ragionitta; mentre quel, che aggiugne dal fondo della pagina 393. fino al termine del Capitolo, è tutto indirezzato a far credere, che i vettuli Conventuali nella lor fazione non avelfero quelle miferie, che ho deferitte nel primo libro; e già ivi ho premeffia la rijobata alle cofe, che ferive nel fondo

di questo suo Capitolo xv111.

# CAP. II.

Vanamente pretende di provare il Ragionifta, che anche dopo la Bolla di Lione X. il folo Generale de' Conventuali fia l'unico successore del Patriarca S. Francesco, e de' Ministri Generali, precedenti allo stesso Pontesice.

1.4' vedette, o accorto Lettore, nel titolo di quefto mio Capitolo l'argino de adfinato, che nel fiuo Capitolo xux imprende a dimotirare il Ragionità. Vuol' egli far vedere, che anche oggi dopo le Bolle di Lona X. il fiolo Generale de PP. Conventuali fio il fucceffore di San Francefro. Se tanto gli riuficità, lo fitmerò un mezzo proligio e prechi farà veder unici fucceffor di S. Francefro, de degli succió Generali, il spectori di quel Frati Minori, l'Illituto de' quali non yera ne in tempo di Poi IV. Così vengo io dicendo, perchè mi piace la finecrità. Che fe nopo di Poi IV. Così vengo io dicendo, perchè mi piace la finecrità. Che faro della faro lititato più di cinquant'anni di antichità, e dire coll' Autor del Diforfo compefto d' orfine

470 Lib X. Cap. II. S. I. del P. M. Gianfrancesco Paolini, già Procuratore Generale de' Minori Conven-

tuali re. stampato in Venezia l'anno 1733, per Pietro Politti. ", Vero è però, , che dopo il Decreto del Concilio (di Trento) stette la Religione de' Conventuali più di cinquant'anni tervendofi de' Sindici; mentre che il Conciliare " Decreto emanò dell' anno 1563., e l'altro abrogativo non uscì, che nell' anno 1628. (1) ... Ma io voglio effer fincero, e anche non curarmi di tutte le virgole degli Scrittori Conventuali contro di loro: accordo a i medefimi quei 50. anni e più; e concedo loro, che nel Pontificato di Pio IV. avesse l'essere il Conventualetimo possidente, e prendesse in se la proprietà de suoi fondi, lasciando a i Sindici le sole parti di Conservatori, di Tutori, di Economi, o di altre persone, che non supponessero i Conventuali senza dominio, come, può (1) Vile dedurfi dalle loro Costituzioni Piane (2). Or chi crederebbe, che questo no-Bullar. Ros vello Francescano litituto, il quale non v'era pria del Concilio di Trento. e avanti Lione X., anzi avanti al detto Concilio non ebbe nè Generali, nè Guardiani, nè Professori, solo, e soletto avesse i Generali successori di S. Francesco, 103. Pii IV. e de i Generali antecedenti all'anno 1517? Di più chi crederebbe, che ad onta eziandio delle Bolle di Lione X., con cui quel Papa volle fare, che il Generale fuccessore di S. Franceico, e degli antichi Generali non fosse Conventuale, ma della Regolare Offervanza, il Conventuale, e non l'Offervante fosse un tal fuccessore? Ma scendiamo alla disamina del detto Capitolo del Ragionista, e

#### S. I.

yeggiamo, se veramente dimostri quel tanto, che pretende mostrare.

## Si disamina il XIX. Capitolo del Ragionista dal principio di esso sino alla metà della pagina 405.

L NEL bel principio del detto Capitolo il Ragionista narra a suo modo la Storia dell'anno 1517., e la intenzione di Lione X. di ridurre tutti i Frati Minori in un folo Corpo fotto la purità della Regola: racconta, che fcufaronfi modestamente col Papa i Conventuali, dicendo, effere un' impresa molto malagevole, che la loro Religione numerofa di trenta mila perfone, e nata, e. eresciuta tra' Privilegi, tutta ad un tratto diventasse Offervante. Appresso tiferifce, che il Papa vedendo, non volerfi da i Conventuali rinunziare i privilegj, fra i quali era nata la loro Religione, uni tutti gli Offervanti in un Corpo, e a questi ordino, ch' eleggesfero il Ministro Generale di tutto l' Ordine. E poi tornando a i Conventuali, per altra fua Bolla Omnipotens Deus (cioè, quattordici giorni dopo la data della Bolla Ite y vos, che univa tutti gli Offervanti in un folo Corpo, e 11 giorni dopo l'elezione del P Generale Numai, seguita nel primo di Giugno) determino, che fi potessero eleggere il proprio Generale da appellarsi Maestro, Presupposte queste narrazioni, soggiugne due cose: La prima e, che quando anche Lione X. avesse data agli Osservanti la successione de' Generali, il che egli nega, nondimeno niun pregiudizio inferirebbe all'anzianita Conventuale: ficcome se il General Cappuccino venisse dichiarato Minittro Generale di tutto l'Ordine, non perciò diventerebbe più antico dell'Offerfervante. Io fon galantuomo: concedo l'affunto, e il di lui efempio: nego foltanto, che Lione X. non abbia dichiarato per fuccessore degli antichi Generali il Ministro Generale Osservante. E mentre aggiugne, esser cosa certa " che ,, una Monarchia per esser più vetusta delle altre, non è necessario, come, fappiamo negli Assiri, ne Persiani, ne Greci, e ne Romani, che sempre duri, .. e fiorifca, ma baita di aver regnato prima delle altre: e però all'anzianità Conventuale la fola fuccessione de Generali già dimostrata precedente a " Lion X., anche quando lor mancasse la susseguente, sarebbe bastante " lo parimente acconfento a quelta giunta, difapprovando foltanto, che fino a Lione X i Generali fieno rutti stati della fazione de vetusti e o degli odierni Conventuali. Anzi da questa giunta ne siegne, che quantunque gli Osservanti dal tempo della prima dispensa, e dal nascimento del Conventualesimo antico non mai più aveffer avuta la successione de Generali; contuttociò perchè tutti gli altri Generali precedenti alla prima dispensa esser dovettero della Regolare Offervanza, o professori della purità della Regola, i Frati Minori Offervanti dovrebber dirfi più antichi de Conventuali, e, le così piace al Ragionitta, la prima Monarchia Francefcana: ficcome la Monarchia degli Affiri dicefi la prima, e la più antica, benchè dopo incominciata la Monarchia de' Medj, o quella de Persiani, ella non più avesse la successione de propri Monarchi, successori di Belo. o di Nino.

II. La seconda cosa soggiunta dal Ragionista pria d'inostrarsi nelle prove del fuo affunto è ,, che il Conventuale , e l'Offervante, prefa la fuccetio-, ne da S. Francesco, come qui si prende, nel senso suo più stretto, e più » rigorofo » non possono amendue vantare insieme la successione medesuna » ma o l'uno, o l'altro ne deve neceffariamente restar escluso: conciosiachè , quanto egli è certo per una parte, non aver luogo questa successione doy ve la Cattedra non sia vacante o per la morte, o per la deposizione legit-,, tima; altrettanto è indubitato per l'altra, quando la Cattedra fia una vol-" ta giustamente occupata, dover ogn'altro restar fuori della medesima. On-" de qui devesi solamente esaminare, chi de due oggi succeda a i più vetusti " Generali della Religione ". Quelta feconda cofa eziandio accordo di buon animo al Ragionista : e parmi , che abbia da giuocare per la Causa degli Offervanti; perchè, vacando la Cattedra Generalizia nell'anno 1517. , allorchè cessò di esser Generale il P. Bernardino da Cheri, nel primo di Giugno su eletto Ministro Generale il P. Cristoforo Numai Minore Offervante, cui succedettero continuamente fino al di d'oggi altri Generali Offervanti : e Lione X. dichiarò , che quella elezione folle legittima , e fatta fecondo la Regola, e secondo l'intenzione di S. Francesco, espressa nella Regola : il che fu lo stesso, che dichiarare, qualmente l'eletto P. Generale Numai era il vero Succeffore del P. Bernardino da Cheri, e di tutti gli antichi Generali. Nello steffo giorno i Conventuali per ordine di Lione X. si elessero il proprio lor Generale P. Antonio Marcelli , che dovesse appellarsi col nome di Maefiro Generale, e tanto egli, quanto i fuoi Successori dovestero esfer subordinati al Ministro Generale Offervante, nella guisa, in cui ne tempi passati i Vicari della Famiglia erano subordinati a i Ministri della Comunità. E poiche i Conventuali eleffero il fuddetto P. Superiore fotto il nome di Ministro Generale ; perciò Lione X., che voleva, e intendeva, che la Cattedra, la fuccessione,

Lib. X. Cap. II. J. I.

e il luogo de' paffati Ministri Generali dovesse aversi da i soli Offervanti, diede in luce il Breve Nunciatum nobis fuit, indrizzato al fuddetto P. Marcelli, in cui fi lamento, che i Conventuali aveffer contravvenuto a i fuoi voleri. annullò la di lui elezione in Ministro Generale, e confermolla, e convalidolla foltanto come elezione di un Maestro Generale, e suppli a tutte le mancanze della medefima, e la rinovò nel dì 12. di Luglio dell' anno 1517.. Dunque in quett' anno il riempier il luogo vacante degli antichi Mimitri Generali, e l'effer fuccessore de medesimi, toccò al Generale Offervante, e non al Conventuale, che folamente incominciò la ferie di una nuova... specie di Superiori Generali subordinati, detti i Maestri Generali, ed ebbe divieto espressissimo di non usurparsi degli antichi Ministri nè pure il nome. D' onde ne viene di confeguenza, che il P. Marcelli non potè effere il fuccessore del P. Bernardino da Cheri, e degli altri antichi Generali fino a San Francesco; se questi non poterono avere due tali Successori nello stessissimo tempo : e se non potè quegli effer un tal Successore, neppur posson diritali i Succeffori di quel P. Maestro Generale, cioè, i Generali degli odierni Conventuali . Non oftanti queste cose , il Ragionista pretende di provare il

contrario, e già viene alla prima prova. Ascoltiamolo,

III. " Ed eccomi ( dice alla pagina 402.) alle prove : Imperocchè dopo , la prefata Bolla di Lione X. il folo Generale Conventuale governò, e tut-, tavia governa, conforme evidente apparifce per le medefime Bolle, le Ca-", fe, i Luoghi, le Provincie, i Frati, i Conventi, le Monache, i Terziari, ., che per avanti reggevanfi dal Ministro Generale dell'Ordine : Domus au-, tem, & loca, & Monasteria Monialium Magistro Generali Conventualium. ,, ca subjetta esse intelligi volumus , qua Apostolica , vel alia auttoritate Ministro Generali ante celebrationem dicti Capituli generalissimi in dicta domo , Araceli celebrati subjecta erant, & in quorum possessione ipse tunc Minister ", Generalis Conventualium existebat . Cosi Lion X. del Generale Conventua-, le ; ma non discorre nella stessa guisa del Generale Osservante , nè a questo .. permette dominio alcuno nelle Provincie, e ne' Religiofi, prima del fuo , Pontificato regolati dal Ministro Generale dell' Ordine : anzì espressamen-,, te ad esso vieta intromettersi in qualunque maniera nel governo de' mede-, fimi, di vifitargli, di correggergli tanto per fe stesso, quanto per i suoi », Commiffari, e di esercitare in esti alcuna superiorità, o giurisdizione: Tans , de Generalis, quam de alsis Fratribus , & Provincialibus Conventualibus , bujufmodi , & aliorum Tertii Ordinis Fratrum nuncupatorum , & Sororum, ., que hatienus sub Ministro Generali Conventualium suerunt, regimine, nulla-, tenus fe intromittere , aut per fe , vel fuos Commiffarios visitare , seu corri-" gere poffint, nec aliquam jurifdictionem, aut superioritatem in ipsos exerce-,, re valeant. E avvegnachè dia al Generale Offervante la riferma del Con-, ventuale, e la visita de' Conventi, questa riferma però era necessaria, c . non libera; altramente subito il Conventuale intendevasi confermato dal , Papa: e la vifita era nel cafo, che per qualche accidente fosse capitato » nelle Case Conventuali, e non in altro modo: e allora nulla poteva operare », da fe medefimo col configlio de fuoi Offervanti, ma doveva neceffariamente " regolarfi dal configlio de Conventuali. Onde quand'anche quetta disposizione ,, di Lione X. avesse avuto vigore, pure nondimeno il solo Generale Conventuale,

, tuale, e niun altro avrebbe occupato il luogo de Ministri Generali vestusi; perchè a quello folo erano tenute ubbistire in tutto ciò, che non è contrazio alla Regola, e all'anima, le Provincie, le quali a quegli ubbisdivano ; au quello folo, come a quegli, potevano appellare; di quelto folo, come di quegli, ricevevano le Lettere Pattorali, e i Decretti; e quelto folo, come quegli, ricevevano le Lettere Pattorali, e i Decretti; e quelto folo, come quegli, riceveva in effit una piena, affoluta, e indipendente giunifilizione...

IV. Tronchiamo un pò il discorso, che voglio rispondere. Sopra si vide effer falso, che il solo Generale Conventuale governaile, e governi le Cafe , i Luoghi , le Provincie , i Frati , i Conventi , le Monache , e i Terziari , che avanti al Capitolo generalissimo dell'anno 1517, reggevansi da i Ministri Generali dell' Ordine; perchè Lione X. allorche nella fua Bolla Omnipotens Deus determino, che i fuddetti luoghi, e le fuddette persone dovesser inavvenire viver foggette al P. Maeitro Generale Conventuale; dopo le parole foprallegate dal Ragionista, e dopo alcune altre poche righe, subito fece un diffalco affai notabile a quello, che fembrava di aver voluto dire nelle patole allegate dal Ragionista; mentre foggiunse: eccettuate le Case, e i Luoghi delle Monache, de detti Frati Riformati, poco fa uniti per mezzo delle nostre prime Lettere, le quali Cafe, e i quali Luoghi vogliamo, che in perpetuo restino totalmente fotto i Ministri Generale, e Provinciali (a); cioè, che restino fotto i Superiori Offervanti. Che se da i Conventi, che per l'addietro erano stati soggetti a i Ministri della Comunità Conventuale (trattandosi di quei che dovean passare ad esser soggetti a i novelli Superiori de Conventuali , o de' Maestri Generali) dovean eccettuarsi tutti quelli, che prima del detto Capitolo generalissimo erano Osservanti, o Risormati, benchè della Comunita forto i Ministri, e tutti eziadio i Monasteri delle Monache di tali Osfervanti, o Riformati: dunque non tutte le antiche Provincie, nè tutti gli antichi Conventi della Comunità dell' Ordine toccarono al Maestro Generale de' PP. Conventuali, ma parecchi di quei vetuti Conventi, e parecchie. vetulte Provincie reitarono fotto la giurifdizione del Ministro Generale Offervante. Laonde quelle antiche Provincie, che toccarono al Conventuale, dovettero, almeno molte di esse, restare assai scemate nel numero de' Conventi, e de' Frati, se tutti gli Offervanti, e i Riformati della vetusta Comunità restarono sotto la giurissizione immediata, indipendente, e totale de' Ministri Offervanti. Diafi un' occhiata a i passati libri, e vedrassi, che moltiffimi Conventi di tal Comunità restarono agli Osservanti. Ma in tanto il Ragionista volle accendere una buona caccia : per far creder , che il P. Maestro Generale Conventuale avesse per sua parte tutte le Provincie, e tutti i Conventi, che avanti l'anno 1517. erano fotto l'immediata, e total giurifdizione del Ministro Generale della Comunità Conventuale, portò quel frammento della Bolla di Lione X., e non portò le parole da me foprallegate; acciocchè non doveise conoscersi il gran diffalco, che far si dovea dal nunero di tali Conventi, e di tali Provincie, date al P. Maestro Conventuale. Una tal forma di procedere par che sappia di poca sincerità, ed a chi

(a) Excepti Domibus, locis Manialium dillorum Featrum reformatorum, per priores literas melesa bujufundi unpre unitis, qua Generali, Go Provincialibus Ministris in fuis Provinciis respectivo in summbus subjecta remanere volumus. Bulla Cit. ap. VVad. 10m.8. cd. Lugd. pag. 179. 474 Lib. X. Cap. II. J.I.

cerca spassionatamente il vero per una giusta Causa, troppo disconviene senza fallo.

V. Vediamo se fosse più sincero quando soggiunse, che Lione X. nella detta Bolla ,, non permette al Generale Offervante dominio alcuno nelle " Provincie, e ne' Religiofi, prima del fuo Pontificato regolati dal Ministro " Generale dell' Ordine; anzi espressamente a esso vieta intromettersi in-, qualunque maniera nel governo de medefimi, di vifitargli, di corregger-" gli ec. ". Questo è falto per due cagioni : la prima è, perchè, come disfi poc' anzi . Lione X. volle , che restassero soggetti totalmente al Ministro Generale Offervante tutti quei Frati Minori Offervanti, o Riformati, cheavanti al Capitolo generalifimo dell' anno 1517, erano immediatamente foggetti al Ministro Generale di tutto l'Ordine, o della Comunità Conventua-le, come si provò di sopra: or questi erano Religiosi, e aveano Conventi, e Provincie, come in altri libri ho provato. Dunque se il Ministro Generale Offervante, giusta le Bolle di Lione X., aver dovea tutto il dominio sulle. Provincie, su i Conventi, e sulle persone di questi Religiosi della Comunità, detta Conventuale; con qual fronte dice il Ragionista, che il detto Papa non permette dominio alcuno nelle Provincie, e ne' Religiofi, prima del fuo Pontificato regolati dal Ministro Generale dell' Ordine, al Generale Offervante ? La seconda cagione, per cui è faisa la suddetta afferzione del Ragionista è; perchè Lione X. permile al Generale Offervante un qualche vero dominio, o qualche vera giurifdizione anche fopra i Conventuali propriamente detti, cioè, che viveano fecondo i privilegi. Il Ragionista vuol provar, che nò, e porta un frammento della citata Bolla Omnipotens, in cui lo itesso Papa dice, che il Generale Offervante fopra quelle perfone, che per l'addietro erano fotto il governo del Ministro Generale, non eserciterà superiorità, o giurildizione alcuna: ma, al fuo folito, fa punto fermo in una fola virgola di quella Bolla, e tace le parole, che soggiugne Lione X. nello stesso periodo, dicendo : fuorche quando accaderà , che lo stesso Ministro Generale , che sarà secondo i tempi, vada a posarsi nelle Case, o ne luoghi de i predetti Frati Conventuali ( privilegiati , o non riformati): nel qual caso lo stesso Ministro Generale debba paternamente visitare i medesimi Frati Conventuali, e gli stessi Frati Conventuale debbano con ogni carità, e amore ricevere il medefimo Ministro Generale, come Superiore DI TUTTO L' ORDINE : purche il medefimo Ministro Generale, che ora è, o che sarà secondo i tempi, nulla eserciti giudizialmente circa gli stessi Frati Conventuali, e le loro Case, e i Luogbi, e i Monaflerj delle Monache , le quali stanno sotto la loro cura , se non che in quel modo . in cui nel tempo della convocazione del detto Capitolo generalissimo il Ministro Generale altera de Frati Conventuali l'efercitava sopra i Frati della Famiglia, le loro Cafe, Luoghi, e Monasteri di Monache (a). Qui è il punto fermo, e non dove cessò di trascrivere il Ragionista: ma intanto notiamo la di lui astuzia, che sottopose agli occhi de' suoi Lettori esattamente le pa-

<sup>(1)</sup> Net aliquam jurifdisliosem, feu suprisoritatem in ipset exercere valeust, pratrepuem plum hitsissem Generalem yn tempore existratem ad ipseum Fratrum Conventualium, Domas, of least diversere consistenti; quo cale 1650, Ministre calelem Ecatere Conventualium, sonte visitare; ipsque Ecatree Conventuales cundem Ministrum Generalem, tanquam TOTIUS Di.

role di Lione X., che fono favorevoli alla giurifdizione del P. Maeitro Generale Conventuale, e limitative della giurisdizione del Ministro Generale Osfervante; e poi a bella posta lasciò le altre parole immediatamente soggiunte nello ttesso periodo da quel Papa, per additare la giunssizione, e il dominio, che aver doveva per sempre il Ministro Generale Osservante sopra tutti i Conventi, Monasteri di Monache, e fopra le persone stesse de Frati Minori Conventuali, e de loro Superiori Conventuali. Nè il dominio, o la giurifdizione del Ministro Generale Offervante, giusta le Bolle di Lione X., era sì tenue, che potesse stimarsi un nulla; poichè, come si è veduto, aveva egli sopra i Conventuali tanta giurisdizione, quanta n'ebbero i Generali antecedenti all' anno 1517, fopra i Frati Offervanti della Famiglia: ma questi Generali, come si è provato di sopra, ebber tanta giurisdizione sopra i Frati della Famiglia, che tali Frati erano loro veri sudditi, tenuti ad ubbidire a i medefinii, dove non era limitata dall' Eugeniana la facoltà de' Generali fopra di essi; e tali Generali erano veri Ministri, e Superiori Generali anche de Frati della Famiglia; dunque anche i Ministri Generali Osservanti eletti nell'anno. e dopo l' anno 1517., ebbero tanta autorità sopra i Conventuali, che questi fossero lor veri sudditi, e tenuti ad ubbidire a i medesimi, qualunque volta comandaffero loro giusta la Regola, e non contro a i privilegi, o alle dispense de' Conventuali. Non occorreva per tanto, che il Ragionista andasse dicendo, che i foli Generali Conventnali dopo l'anno 1517. governaron le-Provincie vetufe; questi foli ebber autorità sopra i Conventuali, e anche indipendente, e cose simili; perchè dalla Bolla stessa di Lione X. costa, che tali fue parole fono fandonie. Che se il Ministro Generale Osservante dentro alcuni giorni doveva aver confermato il Maestro Generale Conventuale, altrimenti egli intendeafi confermato dal Papa, e se i Conventuali aveano alcune esenzioni dall'immediata giurisdizione del medesimo, ciò non pregiudica punto; perchè anche gli Offervanti della Famiglia Francescana, e quelli delle Congregazioni Domenicane, immediatamente fottoposti a i lor Vicari Generali, aveano dall' Eugeniana, e dalla Paulina fimili efenzioni dalla poresta de' loro Generali, e i loro Generali erano fimilmente legati; e contuttociò quegli Offervanti erano tuttavia veri fudditi de' Generali degli Ordini loro. e quei Generali erano tuttavia Superiori, e Capi fupremi anche de' predetti Offervanti . Lo stesso è adunque de' predetti Conventuali : bastando il mantenimento di qualche vera superiorità, o potestà di uno sopra degli altri, acciocchè questi sieno veri sudditi di quello, e sia esso un vero Superiore, e-Capo de' medefimi .

VI. Avendo nella deferitta maniera il Ragionista tentato di stravolger il senso delle Bolle di Lion X., e tentato di sir credere, che in esse mulla concedasi, o permettasi al Generale Osservante sopra i Conventuali, e in senso della concedasi, o permettasi al Generale Osservante sopra i Conventuali, e in senso della concedasi, o permettasi al Generale Osservante sopra della concedasi, o permettasi al Generale Osservante sopra della concedasi, o permettasi al Generale Osservante sopra della concedasi per della concedasi per sopra del

(1) Voad.

1517. n.6.

476 gno, ch' egli fosse il Successore di tutti i passati Ministri Generali fino a San Francesco, fa ora passaggio a pubblicarle inutili, e vane, per un'altra salfa cagione., Ma fallo (egli scrive) che la detta disposizione di Lione X ab-" bia mai avuto vigore, le appena emanata, quelto Pontefice medefimo proc-" curò (1) per mezzo di alcuni Cardinali, che il Generale degli Offervanti ", nel Concordato col Generale de Conventuali, distefo nel mefe di Luglio " dello stesso anno 1517., cioè, pochi giorni dopo le Bolle prefate, giurasse ,, di non mai efercitare giurifdizione alcuna fopra i Conventuali: nullum ju-, rifdictionem in Conventuales exercebit; per la qual ragione due Generali . Conventuali, eletti vivente Lione X., P. Macitro Antonio Marcelli nell' , anno 1517., e'l P. M. Antonio Saflolino nell'anno 1510., leggonfi amen-. due confermati non dal Generale Offervante, ma immediatamente dallo , stesso Pontesice. E ne' Registri, e negli Annali del Wadingo veggonsi di-, thintamente le Riferme fatte da' Conventuali de' Vicari Offervanti, da Eu-" genio IV. fino a Lion X., di Giacomo Primadizzi, di San Giovanni da Ca-" pitrano, di Marco da Bologna, di Giambattita da Levanto, di Lodovico ., da Vicenza, di Angelo da Clavasio, e di tutti; ma non vi è poi memoria , alcuna, che il Generale Offervante abbia mai visitata la Religione Conven-

, tuale, o confermati i Superiori della medefima, ma la fua giurifdizione fi è », perpetuamente fermata, e ristretta alle Provincie, per avanti a Lion X. , regolate, non dal Ministro Generale, ma da' Vicari dell' Offervanza, ed , a que'Reformati, de' quali abbiamo parlato di fopra, che per la Bolla Ite

., & vos, deposti i loro abiti, e nomi, diventarono tutti Osservanti della Fa-" miglia.

VII In questa forma si stringono i panni a dosso agli Osservanti! Or io per fargli alquanto respirare, prego il benigno Lettore a dar un' occhiata a i passati miei libri, ne' quali feci vedere, che i Riformati sotto i Ministri, compresi nel Capo dell'odierna Regolare Osfervanza, non furono quattro gatti, ma più Provincie, più Conventi, e più migliaja di Frati Minori: non furono di qualche novella riforma superogatoria, ma vere membra della vetufta Comunita Minoritica, per mezzo delle quali nella Comunita medefima fotto i Ministri, anche dopo l'anno 1430., fu sempre continuata l'antica Regolare Offervanza incominciata da S. Francesco, giusta l'espreisioni contenute. nelle Firmamenta de' due Ordini, soprallegate : nè sotto Lione X cangiarono essi gli abiti, e i nomi per unirsi agli Osservanti della Famiglia; ma più tosto quetti Offervanti cangiarono i nomi, e lasciarono le particolarità della Famiglia, e si unirono soggettivamente agli Osservanti, o Risormati della vetusta Comunità sotto i Ministri, e così fatti con essi della medesima sazione della stessa Comunità vetusta, detta Conventuale; e trovatasi questa fazione della prefata Comunità più numerofa della fazione de tenaci delle dispense, i soli Offervant eleffero il Ministro Generale P. Numai, essendo stati esclusi per fempre da Lione X. i dispensati dalla voce attiva, e passiva nell'elezione al Generalato ; perchè essi non erano conformi alla Regola, e alla vita de' veri Frati Minori, ed erano affai meno di numero, rispetto alla fazione Offervante, già tutta della medefima Comunità vetufta fotto i Ministri. Un' occhiatina in grazia a queste cose, che al suo solito vorrebbe asperger di tenebre il Ragionista: e finalmente si noti, qualmente il Ragionista venne a concedere, che non tutti quei Frati Minori, che avanti l'anno 1517, erano regolati dal P. Miniltro Generale, restarono dopoi sotro il General Conventuale, mentre concede, che non vi restarono i Resormati sotto i Ministri; chiunque sosseno

quegli, giutta la di lui fentenza.

VIII. Or torniamo alle Bolle di Lione X., Dice il Ragionista, che non mai ebber vigore quanto alla potestà di visitare i Conventuali, e di confermar i Super ori Conventuali, che in quelle si vuole nel M nistro Generale, e ne Min thri Provinciali Offervanti. Ma come lo fa egli, che non mai circa quefti due punti avesser vigore, se l'ebbero in quanto agli altri, e specialmente in quanto ad escluder per sempre i Conventuali dalla voce atriva, e passiva nell'elezione del Ministro Generale di tutto l'Ordine? Mi dirà: perchè i due primi PP. Macitri Generali de' Conventuali, eletti vivente Lione X, cioè, il P. Marcelli, e il P. Saffolino furono confermati non dal Generale Offervante, ma immediatamente dallo stesso Pontesice. Ed 10 rispondo, che del Padre Marcell è vero; ma per altro il Papa nel confermarlo si protestò, chedoveva quegli effer confermato dal P. Ministro Generale Offe-vante, e che coll' Apoitolica Sua Benedizione per quella volta fola egli stesso lo confermava (4). E nello Strumento di Concordia fra i due Generali, fopra citato dal Ragionitta, leggiamo così: Parimente il detto Reverendissimo P. Ministro promife d'offervare l'ordinazione, fatta dal nostro SS. Signore, per cui volle, che il moderno Maestro PER QUESTA VOLTA SOLA sia confermato colla sola benedizione del nostro SS. Signore, ne sia tenuto per QUESTA VOI.TA a domandar la conferma dal predetto Ministro Generale (b). Ma del P. Antonio Saffolino è falso, che leggasi egli confermato dal Papa: e poichè ciò non leggefi, e giutta le Bolle di Lione X. dovea dimandar la conferma al Ministro Generale Offervante, fi prefume, che a queito Ministro la domandasse, e da questo la ottenesse, giusta il tenore delle suddette Bolle. Nè può il Ragionista replicare, che il Papa non si curasse intorno a i detti due punti dell'esecuzione delle medefime Bolle; poichè fi adirò contro i PP. Conventuali allorchè seppe, che aveano dato il titolo di Ministro al P. Marcelli, annullò la di lui elezione fotto tal titolo, e comandò fotto pena di Scomunica da incorrersi issofatto al detto P. Marcelli, che intimasse a i suoi Conventuali la. nullità della fua elezione; come costa dal cirato Breve Vunciatum, ère, dato a di 12. Luglio 1517.. In un altra fua Bolla, che comincia Accepimus fiquidem, spedita l'anno 1519 agli 11. di Marzo, lo stesso Papa dichiarando la sua intenzione fopra le cofe determinate nelle Bolle dell'anno 1817. diffe aver dichiarato, che un Frate Riformato del dett' Ordine (de' Minori) fosse Ministro Generale, a cui tutti i Frati tanto Conventuali, quanto della Regolare.

(b) Item didve R. P. Minister promisti ubservare Ordinationem per SS. D. N. fastam ; qua voluit. Magstirum modernum, RRO HAC VICE UURITAXIT, confronatum est per solam brancistionem SS. D. N. mec teneri petter ERO HAC VICE a praisso Misser Generali aliam sonstruationem. Instrum. Concordiz apud Yvad. tom.16, pag. 71, num.33.

<sup>[2]</sup> Nos chin auticinium indiciner de Ministen, de Magisten prefatis per onficio Fratest juxtu de riminatere suficio a pedidata, Spirius Santo di conperente, fommer une Continuation per cere de moisse faits fuiffe, differen Automino in Magisten componentialismen suficiona, care modificaren conficionalisment della me care Modificaren conficionalismente del modificaren conficionalismente del modificaren conficionalismente della modificaren conficionalismente della modificaren conficionalismente della modificare conficionalismente Los X in Bullio Confordiza.

Offervanza foffer tenuti ad ubbidire (a). E Paolo III. nel fuo Breve Cum. sicut, dato a di 28 di Luglio l'anno 1546., con cui confermò il P. Maestro Generale de Conventuali Bonaventura Costacciari, fi espresse di derogar per quella tola volta alle Bolle di Lione X., che concedevano una tal conferma al Ministro Generale : Onde dise : Non oftanti le Lettere del nostro Anteceffore Lione X. di felice memoria, dette di Unione, e di Concordia, nelle quali espressamente si vuole , che i Maestri Generali , e Provinciali del dett' Ordine sieno tenuti a domandar la conferma delle loro elezioni da i Ministri dell'Ordine prefato, appellati dell'Offervanza, alle quali Lettere per QUESTA VOL-TA SOLA, e foltanto per l'effetto delle presenti , derogbiamo , ec. (b). Questi documenti che significano, se non, che i Papi per parte loro volevano l' osservanza della Bolla di Concordia Omnipotens, è delle altre, date nell' anno 1517. ? Che se non leggonsi poi alcune conferme del P. Maestro Generale de Conventuali, fatte dal Ministro Generale Offervante: ciò proviene o perchè non fono state scritte, o perchè si sono perdute, o perchè i Conventuali hanno fatto di continuo il ricorso al Papa, per ottener da questo immediatamente la conferma de loro Generali, che dovean domandare al Generale Offervante. E quindi facilmente nasce la costumanza, che anche ne' di nostri mantengono i PP. Conventuali, di far sempre in Roma l'elezione del loro Generale, e feguita l'elezione di andar subito processionalmente a i piedi del Papa a ricever da lui la benedizione, e la conferma, come scrive il loro P. Coronelli (c), A che questa costumanza, se non che, per non dover domandare al Generale Offervante la detta conferma, come dovrebbero in vigor delle Bolle di Lione X.? Ma se non conservansi memorie scritte della conferma del Generale de' Conventuali fatta dal Ministro Generale Of-

(2) De mandato nesseo satulum, & erdinatum surrat. (in Capitulo generalissimo)... metuon nunu Frater resormatus dessi Ordinis Minister Generalis, qui universi Frater tom CONVENTUALES, quam Regularis Observantis enterior tenerentes. Leo X. in Bulla sterije.

mus fiquidem, tom. cit. pag.83. num.o.

(b) Non oblantina Confinationshus, of Orlinationshus, Apallicit... ner suo litter feitier recentaints Lenit peage, repetinglist in shir, UNIONIS, G. CONCONDE featurem Orbitis buyingude manespatis, quibus cantri dictier experit, quibu Carantite, G. Peter tem Orbitis buyingude manespatis, quibus cantri dictier experit, quibus cantri dictier experit, quibus cantri dictier experit, quibus cantri dictier experit, quibus cantri qui experit experit mention for anne a Niciphia Sentem delle Orbitis de Offeronatie manespaturum, qui experite mi DUNIATE, HAPE CEST TANTUM, derrogemer, Paulust la in Breve Come four Nobis, ad Bonav. Coffacciarium Magiftum Generalem Ord. Min. Conventium, a pud l'opnem de Luce conjunts. A natul. Min. Inguis, la Regels, Palesano.

(c) Minister Gentralit teitim Ordini S. Frantifit Mingram Construction in babits (minister the Bings Stephtici Ordinis Greenst Minister per fichellat, & full-gia feerta eligitus in Generalibus Constitute, a Prominishim Minister), Cadelom Cafelabus Prominister in Generalibus Constitute, a Prominishim Minister, Cadelom Cafelabus Prominister (et am. manistr) (fir. proefficiantere ad Summ Pumplier) Park honorilineum, ET COMFIR-MATIONEM recognium fir. capture in Pumplier) Park honorilineum, ET COMFIR-MATIONEM recognium fir. capture in Practice Ordinis Park, Minister ad Camera (in absentia time absentia time honorilineum fir. Commissionem fir. Commissionem Commissionem Commissionem Commissionem Commissionem fir. Commissionem fir. Commissionem fir. Commissionem fir. capture fir. ca

fervante, confervanti bene della conferma de' Maestri Provinciali de' Conventuali , fatta da i Ministri Provinciali Osservanti: come può vedersi negli Archivi di questi. E ne porto in esempio la Provincia di Bologna, di cui nelle Memorie Storiche di ella il P. F. Fernando Boloznese diede alla pubblica luce qualche documento confervato negli Archivi; acciocchè niuno fi creda, che io venga spacciando carote. Adunque sul nostro proposito nell' Archivio di quella Offervante Provincia evvi un Registro, in cui notari sono gli Atti Capitolari del Secolo XVI.; ed ivi troviamo scritto; che nel 1525., a tenor della Bolla di Lione X, nel Convento della Santifima Nunziata di Bologna. dal Minutro Provinciale Ofservante fu confermato il Maestro Provinciale Conventuale Padre Gianfrancesco di Cremona, siccome anche l'Antecessore di quetto (a). E se visitiamo altri Archivi delle Provincie degli Osfervanti, possiamo ben credere, che vi troveremo altre simili memorie; mercecchè la Bolla di Lione X. non fu fatta per la fola Provincia di Bologna, ma per tutte le Provincie dell'Ordine. Or è certo, che nella stessa Bolla Omnipotens Deus si dispone così della conferma del Padre Maestro Generale, come di quella de Maestri Provinciali Conventuali. Dunque se quella Bolla ebbe vigore circa la conferma de Maeitri Provinciali, perchè non l'avrà avuto circa la conferma de' Maettri Generali? Se poi ciò deriva dall'effersi totirs quoties i Maestri Generali presentati per la loro conferma al Papa, il quale colla fua superiore potestà abbia supplita la conferma del Generale Offervante: questo fara soltanto, che il Generale Offervante non abbia data la conferma al Generale de' Conventuali ; ma non farà , che il Generale Offervante non abbia la potellà ordinaria di confermarlo, e che il Conventuale non abbia l'obbligo di domandar al medefimo la conferma, quando non la ortenga dal Papa, in cui rifiede la potenta di tutti i Superiori religiofi, come nel fonte di ogni giurifdizione Ecclefiattica. Come poi quei Ministri Generali, che dopo la Bolla Eugeniana, data l'anno 1446. fino all'anno 1517. confermavano i Vicari della Famiglia, fossero Generali degli Osservanti, e de Conventuali, si è detto di sopra: e anche si è detto, che la Regolare Offervanza presente non è quella Famiglia; e che gli odietni Conventuali non iono dell' Istituto de Conventuali antecedenti all'anno 1517 : onde su quelle riferme de' Vicari Osservanti vi è poco, o nulla di fondamento per gli odierni, e per gli antichi Conventuali contro la Regolare Offervanza, che fioriva nella Famiglia, e nella Comunità Conventuale sotto i Ministri.

IX. Or me ne vengo allo Strumento di Concordia, fatto dal P. Miniftro Generale Numai, e dal P. Maestro Generale Marcelli, prima concordato fix il Maestro Generale, e il Procurator Generale de Conventuali, e di l'Procurator Generale degli Osfervanti, e altri Religiosi per parte del Generale Office.

<sup>(</sup>c) In hee Annuciate apud Bonnium, die festa Dreumbri anne 5555, ad inflatting Magfiri Hierappin' Varati de Ferraria, mijfe a Rev. P. Magfifer Journe Francisch de Cre-mona, noviter eleda in Magfirum Provinciation Provincia Bonnie faper Contramatie, comment addrette Offici Miniferiatum mei, junda teurom Bulle Leott Decivin', faperali-fluon Magfirum Fr. Januarus Franciscum de Comman, finat ment Fraderifer engirantui figure met Pederifer engirantui figure provincia del Minori Officevani detta de Roborni, a recolte dal P. Fr. Fernando di Bologna, divide in tre parti Mcc. Partis, e apris, Paga 100.

(1) Vvad. (1) Tom. 1.

figg.

fervante F. Cristoforo Numai nel Palazzo di S. Marco, nel di 8. di Luglio dell'anno 1517., alla presenza del Cardinal Protettore dell' Ordine; e poi ftipulato, e stefo dal pubblico Notajo nel giorno 10. di Luglio dello stefs anno, e letto ad alta voce alle parti, e conchiuso pienamente (1). Di tale Strumento trattò lungamente anche l'Autor delle Lettere a Filalete Adiaforo (2); ma il Ragionitta, che nell' Indice delle sue Ragioni vantasi di aver 119.1500 C fatto mirabilia magna contro quell' Autore, si serve a man franca del detto

Concordato, fenza neppur far menzione di tante belle ragioni, colle quali l'Autor di quelle Lettere prova, che i Conventuali non se ne possono servire a quell'effetto, per cui lo allego anche il Ragionista. Io avvertirò prima.

eing, adan. edit. Lugdo

che i due Generali si mossero a far quel Concordato non per ordine. o per volontà del Papa, ma spontaneam nte, e liberamente, per amor della pace fra di esti, e delle loro religiose Famiglie (3); e che ai 12. di Luglio, cioè, quattro giorni dopo l'abboccamento delle parti, e la rifoluzione di flipular 1517. n. 33. quello Strumento di Concordia fra i Generali , il Papa Lione X. diede in luce il Breve sopraddetto Nunciatum nobis, in cui lamentossi de Conventuali, perchè aveano eletto il P. Marcelli fotto il nome di Minitro, e fece le importanti ordinazioni descritte di sopra, in favore dell'offervanza della sua. Bolla Omnipotens Deus: e nell'anno 1519. nell'altra sua Bolla Accepimus siquidem rammentò il tenore della prefata fua Bolla Omnipotens Deus. Da che ne fegue effer falso, che il Papa facesse far quel Concordato fra i due Generali, acciocchè non dovessero aver vigore le sue Bolle, e specialmente la mentovata Omnipotens Deus; ed effer falfo, che questa Bolla non abbia avuto vigore per se stessa. Dopoi eccomi a riaccennar brevemente al Ragionista qualcheduna di quelle ragioni , con cui l'Autor delle Lettere a Filalete prova , che quel Concordato non esentava i Conventuali dall' obbligo di ubbidire al P. Ministro Generale.,, Quantunque (dice quell' Autore nella sua citata pa-.. gina) quantunque il Ministro Generale Cristoforo Numai nello stesso noma-, to Strumento di Concordia confentisse per se, e per li fuoi Successori di , non efercitare alcuna giurifdizione fopra i Frati Conventuali; avendo però as dato questo confenso conforme alla Bolla Apostolica di Concordia Omnipo-, tens Deus, e non altramente (a), nella quale era riferbata al Ministro , dell' Ordine con certi atti di superiorità la podestà in capiti; non cedè, nè ., potè cedere per tal confenso al suo dritto contro la forma della Regola, , e il tenore delle Costituzioni Apostoliche : non avendo egli autorità di di-", spensare i Frati Conventuali dall' importante precetto della Regola di ub-" bidire a un folo Capo, e Ministro Generale di tutto l'Ordine. Chiaro è , danque, che gli Offervanti non cavarono dalle Bolle di Lione un puro ti-", tolo di avere il Generale di tutto l' Ordine; ma col titolo n'ebbero anco-" ra la fostanza della cosa, e il vero Capo, e Superiore di tutti i Frati di

(a) Item , gubd pradiftus Minifter Generalis conformiter ad Bullam Apoficieam ( fcilicet Concerd &) desuper confellam, confensit pro fe , & fuis Successoribus , qued nullam jurifaiffionem in Fratres Conventuales exercebit Ge. Inftrum. Concord. apud Vvad. ad ann-2517. num. 3. In quo Infrumento Concerdiz ifia fubduntur: Nullam jurifdiffionem in. Fratres Conventuales excreebit Gre. , quemadmodum in diffa Bulla ( Concord x ) plenins continetur , & boc facit fponte, & nemine cogente , fed libere, omni meliori modo, via, ac forma .

. S. Francesco. Ora essendo dall'un canto cosa certa, e manifesta, che può , un Uomo, il quale ha podesta di comandare in capite, lasciare ad altro su-" periore piena giurifdizione fopra i foggetti , fenza punto pregiudicare alle . ragioni, e al diritto della suprema sua superiorità ; siccome , per modo di efempio, l'alto Signore concedendo al Signore del Feudo l'util dominio, , e la piena giurisdizione sopra i suoi sudditi , non perde mai il sovrano do-.. minio ful Feudo stesso: ed essendo certissimo dall'altro, che i Frati Con-" ventuali non furono difpenfati da Lione X. dal precetto della Regola di . ubbidire a un Ministro Generale di tutto l'Ordine , nè che altri , chiunque " fiafi, inferiore al Papa, potea dispensargli; non potrà mai dimostrar Filale-, te (o il Ragionista), che il Generale degli Offervanti, il quale è il vero " Capo, e Ministro di tutto l' Ordine, non sia legittimo Superiore ancora-" de Conventuali, o abbia perduto il diritto di ciferlo, finche non mostra-" Bolla, o dichiarazione Apostolica, che gli abbia in questo particolare dalla , Regola dispensati. E tanto più, che un Secolo, e più dopo Lione X., .. cioè, nell'anno 1611, dopo una lite strepitosa di cinque, e più anni, pri-" ma dalla Sagra Congregazione de Riti, e poi da Urbano VIII. di fanta " ricordanza fu riconosciuto, giudicato, e approvato per legittimo nel Ge-., nerale degli Oslervanti il titolo, e l'uso del sigillo col nome di Ministro " Generale di tutto l' Ordine de' Minori di San Francesco . La qual cosa " ne dà chiaramente a conoscere, che questo titolo non è un nome vano " fenza fostanza, ma nome, che porta feco ragione di superiorità, almeno ,, in quanto al diritto, o, per parlare con Filalete, almeno in atto primo. Ma .. queita verità viene anche mirabilmente confermata dalla Costituzione del " nostro Santissimo regnante Pontesice (Benedetto XIII.) la qual comincia... ", Paterna Sedis Apostolica, emanata li 10. di Dicembre del 1725, nella , quale , oltre il chiamare Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Minori il " Generale assunto dagli Osfervanti, spiegando le sue prerogative, comanda ., a tutti gl' litituti del Terz' Ordine dell'uno, e dell'altro fesso, che sicco-" me col primo , e col secondo Ordine , cioè , de' Minori , e delle Clariffe , han-" no uno, e il medesimo Autore, Istitutore, e Patriarca; così onorino, offer-, vino, e riconofcano, uno, e medefimo dell'ifteffo Fondatore legittimo Succef-" fore, come Padre, e Capo di tutto il Serafico Gregge, e primario Generale " de' tre Ordini del B. Francesco (a). Da questa non narrazione, ma dichia-" razione del regnante Sapientissimo Pontesice avrebbe potuto conoscer Fi-.. lalete ( e il Ragionista ) il Generale degli Osfervanti esfer quell'uno legiti-" mo Succeffore di San Francesco, Capo di tutto il Gregge de' Minori, e " primario Generale de' tre Ordini Francescani ". Così quel dotto Autore. Più fotto poi farò cadere affatto le speranze, che ha il Ragionista di far cre-Tom. II. Ppp de-

dere, che Lione X. non fi curafte dell' offervanza della fua Bolla Ommiporus Deux, detta di Concordia, allocchè produtro il tenore di altre fue Bolle, daze neggli anni fegnenti al 1517, nelle quali ne inculica, ne comanda, e nexuole affiohitamente l'efecuzione. E tanto bafti per ora a quel Concordato del date Generali: di cui, come costa dalle parole chi esfo, da me aggiunte dopo quelle, che trasfictifie l'Autor delle lettere, a Fisialeet, è cosa certa, e incontratibalie, che fiu quello fatto dal Generale Osfervante, l'euza che alcuno il costringesse a fatto, e senza che si obbligasse a non far sso di quella siperiorità fopra i Conventuali, che venivagil alciata, e confermata anche nella Bolla Ommipotum Deux di Lione X., al di cui tenore egsi si espressi presenteri in trutto, e per tutto, e fol promise di non far udo di alcuna giurissi-

zione contro al tenore di quella Bolla.

X. Un poco più di fincerità fi defiderava nel Ragionista per non obbligarmi a scrivere quanto fino ad ora scrissi nel presente paragrafo. Appresso fa forza nel nome di Riformato, dicendo, che i Frati Offervanti, i quali fotto Lione X. composero l' odierna Comunità Offervante, insieme col soro Generale, tutti erano, e dicevanfi Riformati; erano dunque gente nuova nell' Ordine; perchè la voce stessa di Riformato fignifica novità d' Istituto . Ma io nel primo mio libro feci vedere, che una tal voce nel fenfo, in cui fu dasa allora, e avanti, a i Minori Offervanti, non fignifica novità d' litituto, ma la forma dell'antico Istituto Francescano; e si opponeva non all'antica. Regola, e disciplina, ma alle sole rilassatezze, e a i disformati, che aveano abbandonata l'antica Regola, e disciplina in punti considerabili. Feci anche vedere, che se un tal titolo sempre significasse novità d' litituto, l'Ordine. Francescano si farebbe mutato, anche in tempo di S. Buonaventura, in una Riforma novella ; perchè questo Santo lo riformò nel suo Generalato : gli altri Ordini parimente quali una volta, e quali più volte fono stati riformati : anzi tutta la Chiefa nel Sacro Concilio di Trento ebbe la riforma: dunque fe l'effer riformato fa effer di un Mituto novello, comunque uno sia riformato, tutti gli Ordini religiosi antichi si sono cangiati in Istituti novelli: anzi la stessa. vetusta Chiesa Cattolica Romana, riformandosi, divenne un'altra Chiesa moderna: le quali cose sono falfissime : e così è falsissimo ancora , che sieno d'Istituto novello gli Offervanti, perchè furono detti Riformati. Dopoi torna al possesso delle antiche Provincie, governate dal General Conventuale, per indi inferire, che questo Generale sia il vero Successore degli antichi Ministri Generali, che le governarono. E quest' argomento nulla conchinde; avendo io provato di fopra, che l'identità delle Provincie non basta per l'identità dell' Mituto: anzi neppur basta perchè chi oggi le governa sia vero Successore degli antichi Reggitori delle medesime. Per esempio, se una Diocesi troppo vasta si dividesse, e andando il Vescovo ad abitare in altra Città più comoda, governasse parte di quella vetusta Diocesi, con altra parte notabilissima aggiunta a questa; e nella di lui primiera Refidenza fi collocaffe un Abate colla giuridizione ordinaria fulla maggior parte de'popoli foggetti per l'addietro immediatamente a quel Vescovo; e questo Abbate in qualche modo dipender dovesse dal Vescovo; questi, quantunque poi si facesse indipendente, non mai farebbe il Succeffore degli antichi Vefcovi, che governarono i popoli a lui loggetti. Così è de' Generali Conventuali: per quanto fi vogliono indipen-

## Lib. X. Cap. II. J. I.

denti, e governino molti Conventi degli antichi Ministri Generali di tutto l'Ordine, non mai faranno i Successori di quei Ministri Generali; perchè la succettione di tali Ministri è solamente negli Osservanti: e perchè la giurisdizione de' Generali Conventuali nella sua origine non è, se non che una giurisdizione dipendente da quella de'Ministri Generali. Oltre a che è falso, che il General Conventuale governi gli antichi Frati Minori, o i successori di quelli, che governati furono da i Ministri Generali antecedenti a Lione X.; poiche gli odierni Conventuali non fono dell' istesso Istituto con alcuno de Frati Minori precedenti a i tempi di Lione X., o de' tempi del detto Papa. come si è altrove provato : e tanto basta per perdere la successione ; siccome perdono la successione degli antichi Vescovi quei popoli, e quei Vescovi, che, cangiata la professione dell'antica Fede, cessano di essere dell'antica. Chiefa . E' anche da confiderarfi , che l' effer Successore degli antichi Vescovi di qualche Chiesa particolare, presupposte tutte le condizioni necessarie. per la vera fuccessione, dipende specialmente dall'avere la giurisdizione degli Antecessori sopra il medesimo territorio, e sopra i Fedeli Cattolici, abitatori di quello: il che è lo stesso, che dire, qualmente dipende dall' identità del territorio, e de'luoghi, retti da' Vescovi antichi. Dond' è, che se per la peste, o per altra trista cagione si spopolasse assatto una Diocesi, e poi si ripopolasse con empierla di gente forettiera, che da altri paesi andasse ivi con animo di fisfarvi l'abitazione, e di far sua patria quella Diocesi; il Vescovo di quella Diocefi farebbe il Succeffore degli antichi Vescovi della medesima. quantunque non avesse il governo degli itessi popoli antichi, nè de discendenti da quelli, ma foltanto di popoli altronde passati nel distretto del suo Vescovado; e ciò, perchè non solo nella Religione, nel carattere . e nel grado è fimile agli antichi Vescovi, come si presuppone, ma specialmente. perchè è egli il Vescovo del medesimo territorio di essi. Non così per altro può discorrersi de' Generali delle Religioni; mentre la giurisdizione di questi non è legata nè a territori, nè a Provincie, nè a luoghi, ma è localmente illimitata, e si stende dovunque sono i Religiosi delle loro Religioni.

XI. Laonde, per discernere se qualche odierno Generale sia il Successore degli antichi Generali di qualche Religione, non bisogna considerare, se abbia egli, o non abbia il governo ne' medefimi luoghi, o Conventi, dovel' ebbero gli antichi Generali; essendo ciò una cosa impertinente al discernimento de Successori di coloro, che hanno giurisdizione localmente illimitata: come costa de Sommi Pontefici, i quali sono, e sarebbero i veri Successori de' Papi del primo, e de'feguenti fecoli, quantunque non abbiano, e non... avessero giurisdizione in quelle Provincie, dove l'ebbero gli antichi Sommi Pontefici , perchè ceffarono di effere ivi i Fedeli ; e quantunque reggeffero Provincie affatto incognite a i Sommi Pontefici de paffati fecoli. Bifogna dunque più rosto considerare, se un tal Generale abbia lo stesso grado, la stessa potestà, e giurisdizione degli antichi Generali : se comandi dovunque sono i Religiofi dell'antica Religione fondata dal fuo Patriarca: fe la Comunità religiola, retta dal medefimo, abbia i caratteri, e le note dell'antica Religione, fondata dal Fondatore: s' egli per via legittima, e canonica fia entrato nel governo di tal Comunità; e cose somiglianti. Per queste, o somiglianti strade, quando vi sono più d'uno, che pretendano di essere i successori degli

antichi Sommi Pontefici, si va indagando la verità; nè si fa punto fermo nel considerare, chi di essi risegga in Roma, chi in Avignone, e chi in Antiochia, o chi comandi alle Provincie, dove fiori la prima Crittianità. Ora è cofa certa, che il grado degli antichi Ministri Generali coll'affoluta loro indipendente potestà, e giurisdizione, l'anno 1517. si ebbe dal Generale Osservante, a cui succederono fino a i nostri giorni nel medesimo grado con pari potestà, e giurisdizione continuatamente i soli Osservanti : e che i Conventuali ebbero allora un particolar grado di Generalato subalterno, dipendente, e novello ( se pur non vogliono, che i loro PP. Maestri Generali sieno stati i Succeffori de Vicarj della Famiglia): nel qual grado succederono da quell' anno in poj continuatamente i Conventuali, e non in quello indipendente de Ministri di tutto l'Ordine: comunque dopoi si prendessero l'indipendenza, e il nome di Ministri. E' cosa certa, che il Generale degli Offervanti comanda dovunque fono i Religiosi dell'antica Religione Minoritica, fondata da San Francesco, cioè, che mantengono l'antica professione di Regola, nella forma, integrità, e modo, in cui ella fu ne' tempi di San Francesco, ne' primi due fecoli dell'Ordine, e sempre continuatamente fino a i di nostri : e che il Generale de Conventuali comanda fol tanto dove fon Frati Minori di un Littuto diverso da gnello, che fondò S. Francesco, cioè, dovunque sono i Francescani dispensati da molti punti essenziali, e caratteristici della Regola, e vita de' Frati Minori primitivi. E' cosa certa, che la Comunità religiosa, retta dal Generale Offervante, ha tutti i caratteri, e tutte le note della Religione istituita da San Francesco; e alla Comunità de' Conventuali mancano i caratteri, e le note specifiche di tal Religione : anzi se si paragonassero con tale antica Religione i Conventuali del tempo di Lione X., anche a quegli si vedrebbe mancare quella povertà, che contiensi nella Regola Francescana, e che si lasciò dal Sacro Fondatore, e si volle ne' suoi Frati Minori; perchè nna tal povertà, mendica del tutto, bandita venne, o trasformata in un altra da i fuddetti Conventuali, coll'accettar le dispense ad essa contrarie. Finalmente è cosa certa, che il Generale Osservante dell'anno 1517, giusta la dichiarazione di Lione X., e così tutti gli altri fuoi fuccessori, per via legit-tima, e canonica, e secondo la Regola prese il governo della Comunità Ofservante, e con ogni giustizia usò il titolo, e il sigillo del Ministro Generale di tutto l'Ordine de Frati Minori: laddove il Generale Conventuale, quantunque per via legittima, e canonica fosse assunto al governo de' Conventuali, e così tutti i fuoi Succeffori, non potè per altro allumerfi nè il titolo, nè il figillo fuddetto giultamente, e legittimamente; poichè uno folo può aver questo titolo, e i Conventuali da Lione X. furono esclusi dalla voce attiva, e passiva per sempre nell'elezione di quello, a cui si dee questo titolo: Che che fiafi del nome di Ministro Generale di tutto l' Ordine de Padri Conventua-Ii. che fondati fopra un errore dell' Amanuenfe, o dello Stampatore di una Bolla, fi affunfero i Maestri Conventuali dal Pontificato di Sido V. in poi, fenza veruna dispositiva di Bolla Pontificia, con cui si annullassero le Bolle di Lione X, che, costantissimamente proibì a i Conventuali l'uso di quel titolo. Così passando le cose, ben vede lo spassionato Lettore, che il Generale de' Conventuali non mai può dirsi il successore degli antichi Ministri Generali di tutto l'Ordine de'Frati Minori; quantinque avesse (il che è falso) allasua giurisdizione soggetti tutti i Conventi, e tutte le Provincie, che ubbidivano a quei Ministri Generali; e che il Generale Offervante per ogni titolo. e per ogni ragione dee dissi il vero Successore di quegli antichi Ministri Generali, tuttochè non abbia (il che è falfo) verun Convento, e veruna Provincia di quelle, o di quelli, che immediatamente si ressero da i suddetti antichi Ministri Generali; mentre per esser vero successore di quelli, la giurisdizione de' quali non è legata a verun luogo, ma è localmente illimitata, è cosa indifferente l'avere, e il non avere il governo in quei luoghi, dove l'ebbero quelli, de' quali taluno vuol mostrarsi successore. E perciò le prove di effer tale, quale vnol comparire, prender si debbono altronde, che dal reggere, o governare gli stessi luoghi, e le stesse Provincie, che governarono gli antichi.

XII. Quel che dissi de' Vescovati, e de' Vescovi, può anche dirsi de' Principati, e de' Principi, de'Regni, e de'Regi; mentre questi eziandio dall' identità de'loro territori, o de'loro Stati principali, prendono la ragione, per cui si dicono Successori degli antichi Principi, e Regi, che con simil forma di governo gli precedettero ne'medefimi Stati: avendo ancora eglino una potesta, o giurisdizione non già localmente illimitata, ma determinata a tali, e tali Stati, o Provincie. Per ciò non perdono la ragione di Successori neppure nel caso, che mancasse loro affatto la stirpe degli antichi sudditi , e popolati avessero i loro Stati con nuove Colonie, anche di Nazioni, e di religione diverfe, e rimotiffime: anzi quando anche mancaffe ivi la Stirpe reale, cioè, l'ultimo Re, che popolò di Colonie il suo Regno, e in luogo di questo fosse assunto al Trono per via legittima uno di quei nuovi abitatori, questi si direbbe successore de passati Regi di quel Regno. Ma non così accader può negli Ordini Religiosi; mentre se affatto si perdessero i Frati di qualche Ordine. restando il solo Generale, e i Conventi di quell' Ordine fossero popolati da i Religiofi di un altro litituto, i quali vivesser foggetti al rimalto Generale; c. indi a poco. morto anche questo Generale, tali Religiosi si eleggesfer per Generale uno del loro proprio lítituto, e non già di quello del defunto Superiore; un tal' eletto non mai potrebbe dirsi il successore degli antichi Generali, da' quali furono governati i Conventi ora foggetti alla fua giurifdizione. Attese le fopraddette cofe, parmi, che vadano affatto per terra le parole foggiunte dal Ragionista, mentre scrisse ,,: Non può dunque negarsi al Generale de Con-.. ventuali la fuccessione agli antichi Ministri dell' Ordine, e a S. Francesco; " non altro richiedendofi alla fucceffione nel governo, te non che la medefima " Cattedra, la medesima ginrisdizione, e' medesimi sudditi; nè più di questo " abbiamo nelle fuccessioni de Principati, de Regni, de Vescovi, e in tutte " l'altre fuccessioni ". Posciachè quantunque il General Conventuale abbia... la medefima Cattedra di alcuni Ministri Generali , cioè, di quei foli 7. Generali, che fiorirono dall'anno 1463., quando da Pio II fu dato a i frati Minori in Roma il Convento de' SS. Apostoli, oggi de' Conventuali (1), fino all'anno [1] Frad-1517 : quantunque, diffi, abbia egli la detta Cattedra, cioè, la camera genc- 10m.13. Pagralizia in quel Convento (potendosi per altro vantare gli Osfervanti, di aver 319. 8.127. la più antica Cattedra generalizia, cioè, il Convento d'Araceli, dove fu eletto ad ann. anche S. Buonaventura, e dove risedevano i Generali, pria che i Francescani 1463. nel terzo loro fecolo avessero il Convento de Santi Apostoli) non però gli

fteffi

Lib X. Cap. II. J. II.

400 LIU A. Cdp. II. J. II. fiftifi Generali de Conventuali hanno la medefina giurifdizione, e l'anedefina finditri degli antichi Ministri Generali, e altre condizioni necessarie ne successori di S. Francesco, e de presan antichi Ministri.

#### J. II.

Si difamina lo ftesso ultimo Capitolo del Ragionista dalla metà della pag. 405, sino alla metà della pag. 406., e si discorre della potestà de' due Generali, cioè, del Conventuale, e dell' Osservante.

"I. PIU crefce l'argomento (ferive il Ragionista nel luogo citato) più cresce l'argomento se si considera, che la podesta, colla quale il Ge-", neral de Conventuali regge, e governa le Provincie vetufte, tenute dagli ,, antichi Ministri, sia quella stessa numero, la quale da Innocenzo III., e da-" Onorio III. data fu a S. Francesco nell'approvazione della Regola. Ed è ciò , chiaro; conciofiache da S. Francesco venendo in qua verso noi, non trovasi ,, altro Pontefice posteriore a predetti, da cui possa dirsi, che i Conventuali ,, abbiano ricevuta la facoltà di congregare i Capitoli, o' loro Provinciali, e " Custodi il fuffragio nell'elezione del Generale, o' loro molti Custodi in cia-, scheduna Provincia la podestà, non potendo andar tutti a' Capitoli Generali, ,, di creare il Custode de Custodi per l'elezione medefima; o finalmente il , lor Generale l'autorità di ammettere all'abito, e alla Professione i Novizi. " di visitare, di gastigare, di assolvere, di promuovere, e di sare tutto quello, ", che fa per buon regolamento dell'Ordine. Per quelta ragione giustissima-" mente crediamo, che questa medesima autorità sia reditaria, e derivi da. " S. Francesco per via di naturale, e legittima successione; se guardando in... ,, fu verso il Patriarca non ne troviamo altro principio. Ma non possiamo pur », così credere della podestà del Generale Offervante; imperocchè non mai , fognarono Innocenzo III., e Onorio III. nella confirmazione della Regola. ", di dare alcuna podestà al Generale d'un Ordine, com'è l'Osservante, non ,, approvato da essi, ma dugent'anni dopo essi dal Concilio Costanziense, nè ", eletto co' suffragi de' Ministri, e Custodi, da essi dati alla Religione, bensì da " Ministri, e Custodi molto più recenti, e diversi, creati da Lion X.; nè en-" trato nel governo per via di fuccessione a S. Francesco, ma per via di nuovo " principio, e nuova istituzione trecent' anni doppoi, cioè, per le riferite... ", Bolle di Lione X., per avanti alle quali gli Offervanti non tenevano Gene-", rale, ma i femplici Vicarj, ad essi conceduti da Eugenio IV. E prima di Eu-,, genio IV. non tenevano ne Generali , ne Vicari, ma erano interamente fog-" getti all'impero de'Conventuali. Come dunque il Generale degli Offervanti " può vantarfi successore di S. Francesco, se la sua podestà non è reditaria, » ma nuovo acquisto? e come non deve vantarfene il Generale de' Conven-», tuali, fe la fua podestà non è nuovo acquisto, ma reditaria?

II. Se l'Istituto degli odierni PP. Conventuali, e anche il vetusto Conventualefimo, come provai nel primo tomo, da Innocenzo III., e da Onorio III., allorche diedero a S. Francesco l'approvazione della Regola, non furono neppur conofciuti, come quegli, che non ebbero l'effere, se non chepiù secoli dopoi ; penerà il Ragionista nel gonfiare, e far crescer tanto il suo argomento, che basti a conchiudere l'identità numerica della giurisdizione, o podesta del sno Generale con quella degli antichi Ministri, e ch' ebbe S. Francesco da quei due Sommi Pontesci nell'approvazione della Regola. Come poi possa dirsi, che i Generali Conventuali abbiano ricevuta posteriormente la podettà, o giurifdizione, con cui oggi reggono i Frati del loro Istituto, è cosa chiara. Imperciocchè la ebbero subalterna, e dipendente da i Ministri Generali Osservanti, a somiglianza di quella de' Vicari della Famiglia, in vigor delle Bolle di Lione X.: e dopoi da per se stessi, scossa ladipendenza da i suddetti Ministri , diedero il titolo di Ministri anche a i loro Maestri Generali, e Provinciali; e vollero, che fosse indipendente, eaffolnta quella podestà , che per se stessa , come chiaramente costa dalle nominate Bolle, non era fe non che dipendente, e vicaria. Dalle medefime. Bolle ebbero espressamente anche la podesta di congregar Capitoli: e implicitamente quella di far tutto il restante a somiglianza della Comunità Otservante, soggetta a i Ministri . Poichè se Lione X. non esentò i Conventuali da tutte le antiche leggi, e coftumanze de' Frati Minori; e se non gli estinfe, anzi permife loro il confervarsi in perpetuo, con questa fola condizione, che fi riconosceffero per privi di voce attiva, e passiva al Ministerato dell' Ordine, e delle Provincie, e in tutti gli atti pubblici cedessero la precedenza a i Minori Offervanti, come a quelli, che giusta la loro professione erano, e sono i veri successori de Frati Minori primitivi; di conseguenza volle , che poteffero essi governarsi giusta le passate leggi , per quanto quelle. erano conformi al loro stato, vestir Novizi ec. Il che anche avea voluto Martino V., allorchè concedette la prima dispensa, onde nacque il vetuto Conventualesimo, preso per uno stato religioso; mentre ogni qual volta coonestò quello stato Minoritico, e non esentò ne da tutta la Regola, ne da tutte le anteriori Costituzioni i Religiosi di quello stato, venne di conseguenza a permetter loro, che vestissero Novizi, e che facessero le cose necessarie al loro mantenimento, e alle loro disciplina, giusta le antiche costumanze, e Costituzioni, appartenenti a i Frati Minori. Martino V. adnique per la fua Bolla Ad flatum Ordinis diede la prima approvazione Apostolica allo stato religioso del vetusto Conventualessmo, allorche l'anno 1430, concedette provvisionalmente, che potesfero lecitamente darsi Frati Minori, i quali avessero l'uso delle rendite. E perchè quel Conventnalesimo su inventato, e approvato tra i Frati Minori, e fotto la Regola, le leggi, confuetudini, e Costituzioni della Comunità Minoritica; perciò partecipò egli la potestà di vestir Novizi, e di far tutte le altre cose contenute nella Regola, e nelle antiche Costituzioni, fatte per la Comunità Minoritica. Di più, perchè visse lungo tempo in un fol Corpo cogli antichi Frati Minori della Regolare Offervanza, partecipò eziandio la voce attiva, e la passiva al Ministero di tutto l'Ordine, e la ritenne finche da Lione X. non gli fu tolta. Lione X. poi , vedendo , che non bene stava quella mescolanza di Conventuali, e di Frati dell'antica Regolare Osfervanza nel Corpo dell' Ordine Minoritico, prima tentò di torre il Conventualefimo, riducendo tutti ad abbandonar le dispense, e a farsi della Regolare Offervanza, come avanti l'anno 1430 erano tutti i Frati Minori. Veduto, che ciò non potea riuscirgli, per avere almeno qualche speranza, che fosse per riuscire dopoi a poco a poco, si risolvette di porre il Conventualefimo in istato di qualche particolare umiliazione, che lo facesse abbracciar l' Offervanza: onde escluse per sempre i Conventuali dalla voce attiva, e pasfiva nell'elezione de' Ministri; gli fottopose agli Osservanti; volle, che da. per loro stessi si eleggessero i Superiori Generali, e Provinciali : e perchè si conoscesse, che quetti loro Superiori non erano i Successori degli antichi Ministri , volle, che non si appellassero Ministri , ma soltanto Maestri ; e volle. in oltre, che fossero tenuti a chieder la conferma della loro elezione a i Ministri Osfervanti, come per l'addietro la chiedevano i Vicari della Famiglia a i Ministri della Comunità. Si lusingò tal volta Lione X., che queste sue dilposizioni dovessero essere uno stimolo a i Conventuali, che gli riducesse alla Regolare Offervanza: ma non lo furono; imperocchè i Conventuali dopoi fi allontanarono anzi maggiormente dall' Offervanza, facendofi di Comunità proprietaria; e, ricufando l'unità cogli Offervanti, intitolarono Ministri i loro Maestri, e poi vennero a movere, o ad accrescer le presenti Controvesse.

III. Dunque il Generale de' Conventuali chi è? Non è se non che il Succeffore di quei PP. Maestri Generali, che incominciaronfi ad eleggere in vigor delle Bolle di Lione X., e non avevano l'ampla, e indipendente potelta de' Ministri Generali, ma dovevano anzi domandar la conferma della... loro elezione a i detti Ministri. Ed ecco, che non governano in vigore della podestà conceduta a S. Francesco, e a i suoi Successori da Innocenzo III., e da Onorio III. nell' approvazione della Regola; ma, a fomiglianza de Vicari della Famiglia, governano in vigore della potettà comunicata loro nella conferma della loro elezione dal Ministro Generale Offervante, o dal Papa. Mentre ma tal potestà secondo la Regola non può esser, che in un solo; e questo solo ha da esser quello, che è eletto Ministro Generale secondo la Regola : giusta la dichiarazione di Lione X. il Ministro Generale Offervante è quello, che vien eletto fecondo la Regola; dicendo lo stesso Papa nella. Bolla Ire & vos dell' elezione del Ministro Generale, che dovea farsi da i soli , e de i soli Offervanti l'anno 1517. , e sempre dopoi : la qual elezione di tal Ministro Generale , da farsi da i detti Frati ( della Regolare Offervanza ) definismo , e ancor dichiariamo , effer ella canonica , fecondo la Regola de Frati Minori , e secondo la forma , data da S. Francesco nella Regola (a) . La volea più chiara il Ragionista ? Dunque il posto è preso; e il Generale Conventuale non può effer l'eletto fecondo la Regola, il Succeffor di S. Francefco, e quello, che governa in vigore della podestà, data a S. Francesco nell'approvazione della Regola, se questa podestà, come suppone anche il Ragionila, non è, che in un folo nello stesso tempo: ma la podestà del General Conventuale o è un ramo della fuddetta potestà, comunicatogli dal Mi-

<sup>(3)</sup> Quem quidem clessionem a prefinit Fratesbur (Regularis Observantie) de hujel void General Magisto (totus Ordins) facionam, canonicam, ferondom Minsum fratrum Regulam, de femam a B. Francisco in Regula traditam, este dispainus, de etiam decieramus. Los X, sa Constscrial Bulla I te & vose.

#### Lib. X. Cap. II. J. II. 486

niftro Generale Officivante, o dal Papa, o da chiunque altro, che gli dia la conferma della fiu el ezione, la qua e a tenor delle Bolle di Lione X. è tensto a dimandare al Generale Officivante; o è una porefià novella, fimile in qualche parte a quella, che a S. Francefico, e a i fuoi Succeffori fu conoccduta nell' approvazione della Regola, ma con tutto ciò d'ifituzione recente; perchè la podettà data a S. Francefo, e contenuta nella Regola, non può

effer in due nello flesso tempo, come io diceva.

IV. In oltre, mi dica il Ragionitta. Posciachè pria del Concilio di Trento non avea luogo alcuno nel Mondo l' odierno fuo Istituto; e avanti l'anno 1430, non l'ayea neppure il vetufto Conventualefimo, ma tutti i Frati Minori erano della Regolare Offervanza; per qual canale la podeftà conceduta a S. Francesco nell'approvazione della Regola potè scendere ne Superiori Generali degli odierni Conventuali ? Potrà dirmi, che dal 1430, fino al 1517. il Generalato fu fempre de' Conventuali. Ma fe ciò fia vero, o falfo, o dubbiolo, si è detto nella fine dell'antecedente capitolo: e quando fosse vero. ne feguirebbe foltanto, che i vetufti Conventuali aveffero avuti in dodici Generali dodici eredi della prefata potestà conceduta a S. Francesco: i Conventuali odierni per altro non avendo avuto alcun Generale avanti al Concilio di Trento, come pollono esser divenuti eredi della detta potesta Generalizia? In oltre, ficcome Martino V. potè permettere, che i vetusti Conventuali, o Frati Minori dispensati avesser diritto, e voce attiva, e passiva nell' elezione del Ministro Generale Successor di S. Francesco ; il che fece allorchè diede la difpensa delle rendite, e non escluse dalle predette voci coloro, che l'accettaffero : così Lione X. potè proibire a tali dispensati la. mentovata voce attiva, e passiva; e così troncare il canale, per cui potesse scendere negli odierni Generali de' Conventuali la podestà medesima di S. Francesco, e de suoi Successori, nella forma, in cui scende nel Ministro Generale, eletto secondo la Regola: e ciò è vero anche in supposizione, che gli odierni Conventuali fossero gli stessi co i Conventuali del tempo di Lione X.. Vi è alcuno, cui basti l'animo di negare al Papa questa autorità di privare una fazione di Religiofi della voce attiva, e palliva al Generalato? Se niuno la... niega, io feguito, e dico: Lione X. in fatti escluse per sempre i Conventuali dalle voci fuddette nell' elezione del Ministro Generale, erede della podestà di S. Francesco, e degli antichi Generali, come costa dalle sue Bolle. Dall' anno 1517, in poi foggiacquero essi continuamente a questa esclusiva, e niuno gli riabilitò , niuno rivocò le Bolle Lionine : e i foli Offervanti fempre feguitarono ad eleggere i Successori de' defunti Ministri . Dunque io cerco , e dimando di nuovo : Per qual canale scende dirittamente nell' odierno General Conventuale la podesta stessa Generalizia di S. Francesco, e de' suoi Successori, se tronco affatto restò anche il canale de' vetusti Conventuali, senza che alcuno l'abbia per anche riattato un tantino; quantunque s' ingegnaffero gli odierni Conventuali di nasconderne il troncamento, col dar a i loro Superiori il nome di Ministri ? Se non mi mostrano questo canale, per cui di fucceffori in fucceffori fcenda nel loro Generale la detta potestà; mi lascino dire, che in esso non discende da San Francesco la potesta generalizia, se non per altro, almeno, perchè troncolle affatto il canale Papa Lione X., e non le fu mai più ristabilito, com' era necessario.

Tom, II. Qqq V. Nè

490 Lib. X. Cap. II. S. II.

V. Nè mi neghi il Ragionista questa troncazione di canale, con dirmi, che il P. Antonio Marcelli, e gli altri Maestri Generali erano i veri Successori di S. Francesco, gli eredi della di lui potetta generalizia, e i veri Ministri Generali di tutto l' Ordine, e non già i Generali Osservanti. Mentre se tanto afferma, fa a calci colle Bolle di Lione X., nelle quali dichiarò, che il Generale Offervante, e non il Conventuale, fosse l'eletto secondo la Regola, e quello, di cui parlasi nell'ortavo capitolo della medesima, quando fi dice , che tutti i Frati Minori debbano sempre avere un Frate della Religione , fondata da S. Francesco , il quale sia Ministro Generale , e servo di tutti Frati , che tenuti sieno ad ubbidire al medesimo : in somma dichiaro , che il Generale Offervante fosse il Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Frati Minori, eletto secondo la Regola. E perchè costasse, ch'egli dovea da tutti teperfi per tale, non folo quanto al nome, ma eziandio quanto alla fostanza, fece anche conoscere, che in lui risedeva l'autorità come negli antecedenti Ministri Generali. Poichè, siccome gli antecedenti Ministri aveano tutta la giurisdizione sopra i Frati della Comunità sotto i Ministri, e aveano qualche giurifdizione anche sopra i Frati della Famiglia sotto i Vicari; mercecche confermavano l'elezione de loro Vicarj, poteano paternamente vistargli , e correggergli, ed efercitare fopra i medefimi quegli atti di fuperiorità, che non erano stati proibiti loro nella Bolla Eugeniana; in somma non vi era Frate-Minore, che fosse del tutto esente dall'ubbidire a i medesimi : così il P. Numai, e gli altri Ministri Generali Osservanti, eletti giusta il tenor delle Bolle di Lione X., nelle medefime Bolle si dicono dotati di ogni giurisdizione. fopra i Frati Minori foggetti a i Ministri Offervanti, e di qualche giurisdizione anche sopra i Conventuali soggetti a i Maestri ; tantochè gli potessero vistare, e correggere : ad esti toccasse il confermar l'elezione de Maestri de' Conventuali; e potesfero sopra di loro esercitare tutti quegli atti di vera superiorità, che poteano esercitare i Ministri Generali sopra la Famiglia Osservante, allorche quella fioriva fotto l' indulto Eugeniano: in fomma, giustale Bolle di Lione X., non dovea effervi Frate Minore, o foss' egli Osservante, o Conventuale, il quale si dicesse del tutto esente dalla giurisdizione del Ministro Generale Offervante. Dall'altra parte poi, il Maestro Generale Conventuale, giusta le stesse Bolle, non aveva, ne doveva aver giurisdizione alcuna, se non che sopra i soli Conventuali, o dispensati. Dunque l' Osservante, in vigor di quelle Bolle, ebbe veramente il nome, e la podesta de'Ministri Generali di tutto l' Ordine; e il Conventuale ebbe il nome di Maestro Generale, e la podestà non già de' Ministri, ma de' soli Vicari della Famiglia, o famile a quella di tali Vicari : e per confeguenza da quelle Bolle troncolli affatto il canale, per cui la podesta suprema Generalizia di S. Francesco avrebbe potuto scendere nell'odierno Generale Conventuale; come potè ella scendere ne' vetusti Conventuali da che incominciarono ad essere nell' anno 1430. fino all'anno 1517., perchè non erano privi di voce attiva, e passiva nell' elezioni de' Ministri di tutto l'Ordine: e restò aperta la sola via, per cui ella scendesse nell'odierno Ministro Generale Osservante. Che forse da Lione X. non potea ferrarfi un tal canale, per ridurre le cose a i loro principi : cioè, per tidurre l' Ordine di S. Francesco interamente sotto la Regolare Osservan-2a, che fola era in esso stata per due interi secoli, e, nato il Conventualesmo, non mai era rimalta estinta? VI. Ho

VI. Ho inteso, che vuol dire il Ragionista: vuol' egli dire, che il Ministro Generale Offervante è il successor di S. Francesco, il Ministro Generale di tutto l'Ordine, e l'erede dell'antica podestà generalizia, non per natura, ma per grazia, e concessione di Lione X .: ma il General Conventuale è un tal fuccessore, Ministro, ed erede per natura. Ed io replico, checomunque fi abbia nel Generale Offervante l'effer di fucceffore, di Ministro. e di erede suddetto, il luogo è preso, e non ve n'è più pel General Conventuale. La podestà generalizia, e la successione a S. Francesco non si divide in due pezzi , uno de' quali sia dell' Osservante per grazia , l'altro del Conventuale per natura; perchè allora ciascheduno di esti sarebbe un mezzo Generale, e un mezzo successor di S. Francesco, e fra tutti e due farebbero un General fano, e un successore intero. Ella è tutta in un pezzo : laonde se è toccata al Generale Offervante per grazia, resta chiuso il canale della natura, per cui scender possa al Conventuale. Mi stupisco altamente, se trovafi chi affermi, che Lione X, colle fue Bolle abbia fatta una cofa contro natura, volendo, che l'Offervante, e non il Conventuale, fosse il Ministro Generale di tutto l' Ordine , il faccessor di S. Francesco ec. Ma perchè sto io a distillarmi il capo in queste inezie, alle quali condannommi il destino? Che natura, e che grazia? Quando mai fu naturale il Generalato Francescano, e la fuccessione di S. Francesco al Conventualesimo? Che forse S. Francesco era un Frate dispensato, o vi erano le dispense ne' tempi suoi, o i Conventuali erano ne' primi due fecoli ; o fono conformi , e connaturali alla Regola, e alla iftituzione del S. Padre; o possono pretender di aver avuti avanti l'anno 1517, più di 87, anni di voce attiva, e passiva al Generalato? Dodici foli Generali al più poteron aver avuti pria del 1517., e neppur fi fa se gli ebbero : e la Regolare Osservanza pria di tal anno ne contava di certo 31., il primo de' quali era S. Francesco. Mi fi dirà, che sotto Lione X. i Conventuali aveano i Ministri: è vero, rispondo, ma gli aveano anche gli Offervanti; poichè, oltre i Ministri Offervanti, che gia erano nella Comunità, Lione X. fece, e dichiarò Ministri anche i Vicari della Famiglia, e mediante l'unione a quei della Comunità, gli fece tutti della ftessa Comunità dell' Ordine affatto , affatto ; e così fece , che i Ministri Osservanti della Comunità fosser più de' Ministri Conventuali . E lo stesso fu de' Custodi . come. altrove ho detto. Che forse il Papa non avea la potestà di far Ministri quei Vicari, e in tal guifa, che fossero eglino come gli altri Ministri? Starò a vedere, fe il Ragionista vorrà dire, che il Papa non possa fare quel, che possono fare i Frati co i loro suffragi, o che non possa supplire all' elezioni de' Frati, e far da se solo i Superiori de' medesimi, tali, quali son quelli, chevengono fatti da i Frati. Dunque qual naturalezza mancò pel Generale Offervante, se fu eletto da' Ministri, e da i Custodi secondo la Regola?

VII. Ricorrerà al poffesso degli antichi Conventi, e delle antiche Provincie, dicendo, che i Ministri Ollervanti non erano Superiori di quei Conventi, de quali erano Superiori quelli, da quali eletti furono il P. Bernardino da Cheri, e gli altri antichi Generali. Ma quelto che importa? In non mai alegger potei nella Regola, o nelle Cossituzioni prescritte per l'elezione canonica, naturale, e legittima del Ministro Generale de Frati Minori, vero fuccesso de S. Franceso, e degli altri Ministri, che fi ricercassifero elettori,

Qqq2

i quali

49

i quali avessero giurisdizione sopra tali, o tali Provincie, tali, o tali Frati, tali, o tali Conventi, e fassi, e mura: trovai soltanto, che i detti Elettori dovesfero esser Ministri, e Custodi della Religione, di cui era S. Francesco, e chedovessero stare alle leggi prescritte da i Sommi Pontesici, e alle leggi comuni, e municipali per l'elezione Canonica del medefimo. Veri Ministri per tanto, e veri Custodi, altri per elezione, altri fatti dall'autorità Pontificia, erano tutti quelli, da'quali nell' anno 1517 fu eletto Ministro Generale il P Numai: di più erano essi della Religione, di cui fu, e in cui mori S. Francesco: il quale nè visse, nè morì da Frate Conventuale, o dispensato, ma da Frate della Regolare Offervanza, o professore della pura, e indispensara Regola: e offervarono le Bolle Pontificie, e tutte le leggi da offervarsi nell'elezione canonica del legittimo, vero, e natural successore di S Francesco, e degli antichi Ministri Generali. Dunque vero, e natural successore degli antichi Ministri Generali fu l'eletto P. Numai, e così gli altri Generali Offervanti , successori del medesimo. Non così su dell'elezione del P. General Marcelli; perchè, quantunque fosse questi eletto da' Ministri Provinciali, e da' Custodi del vetusto . Conventualesimo, i quali benchè sostanzialmente sossero della Religione istituita da S. Francesco, per cagione dello spropriamento in particolare, e in comune; non erano per altro in tutto, e per tutto della medefima, per cagione. delle dispense, in vigor delle quali aveano deposta buona parte del rigore della povertà offervata da S. Francesco, e preseritta nella Regola a tutti i Frati Minori della sua Religione. Di più, quantunque gli Elettori del medesimo sosfero molti Ministri, e molti Custodi delle veruste Provincie, e delle veruste Custodie dell'Ordine, dagli antecessori de quali si era dato il voto nell'elezioni degli antecedenti Ministri Generali; nondimeno a tutti essi, e a tutta la loro fazione dispensata, per la Bolla Ite & vos di Lione X. era stata toltafolennemente la voce attiva, e passiva nell'elezione del Ministro Generale di tutto l'Ordine, e per confeguenza nell'elezione del Succeifore degli antichi Ministri Generali. Dunque l'elezione del P. Marcelli in Successore degli antichi Ministri non mai potè esser legittima, naturale, o canonica; perchè era vietata da i Canoni, o dalle Bolle Pontificie e fatta da Elettori inabili. Perciò Lione X. avendo saputo, che gli Elettori Conventuali aveano eletto il Padre Marcelli sotto il titolo di Ministro Generale, tantosto col suo Breve Nunciatum dichiarò nulla una tal' elezione fotto quel titolo; e fotto pena di fcomunicaissofatto comandò all'Eletto, che il deponesse. Ne qui dica il Ragionista, che Lione X. vietò al General Conventuale il solo titolo, ma non la sostanza di Ministro Generale di tutto l'Ordine, e di Successore degli antichi Ministri, e di S. Francesco. Imperciocchè, come sopra si è veduto, vietolli anche la sostanza; perchè vietolli la podesta sopra tutti i Frati Minori, la quale riconobbe nel folo P. Numai, e foggettollo per la conferma al Generale Offervante, cui dovessero prestar ubbidienza tutti i suoi Frati Conventuali, come per l'addietro al Ministro Generale la prestavano i Frati Osservanti della Famiglia: e al detto General de Conventuali non permife, nè concedette, nè riconobbe in lui giurifdizione alcuna ne affolnta, ne ristretta, ne indipendente, ne dipendente fopra i Frati Minori non dispensati, i quali erano di numero incomparabilmente maggiore di quello de dispensati, o Conventuali.

Lib. X. Cap. II. J. II. 4

VIII. Che più dovea fare Lione X., per far conoscere, che la podesta, e il grado de vetutti Ministri Generali era, ed esser dovea nel Generale Osservante, o non nel Conventuale; che quegli, e non questi dovea tenersi per vero, e unico successore degli antichi Generali? Fece anche di più; perchè il nome degli antichi Ministri Generali volle, che si avesse dal solo Generale. Offervante in perpetuo, e al General Conventuale vietò fotto pena di fcomunica l'appropriarselo, volendo, ch' ei si facesse chiamare Maestro Generale, ( nome affatto novello) e non Ministro Gen rale, Ora stantechè Lione X. determinò, dichiarò, e volle tutte le sopraddette cose, qual credereite voi, o Lettore, ch' ei volesse riconosciuto, e da riconoscersi da tutti per vero, eunico successore de' passati Generali, l'Osservante, di cui volle, che fosse chiamato col nome di M.nistro Generale, come gli antichi Ministri Generali; o il Conventuale, cui vietò severissimamente il farsi appellar Ministro Generale, e concedette foltanto il nome novello di Maestro Generale, con potestà sopra i foli Conventuali, e coll'obbligo di effer confermato dal Generale Offervante? Ogni prudente mi dirà, che Lione X fotto il nome di pane non intese il vino, e fotto il nome di vino non intefe il pane; ma ufurpò le voci nel loro naturale fignificato. Dunque (per tacer della giurifdizione) se volle, che il nome di Munistro Generale di tutto l'Ordine de trati Minori sosse del solo Generale. Offervante, e che il Conventuale si nominasse in perpetuo Ma stro Generale de Frati M nori Conventuali ; diede chiaramente a conoscere, che il Succesfore de' paffati Generali, e il vero Ministro Generale di tutto l'Ordine era, e dovea essere il solo Generale Osservante. Qual'è il vero Papa, Successore degli antichi, se non che quello, il quale dalla Chiesa si appella col nome di Papa? qual' è il vero Arcivescovo di Napoli, per esempio, e il vero successore degli antichi Arcivescovi, se non che quello, il quale dal Papa si appella, e si vuole appellato col nome degli antichi Arcivescovi Napoletani? Chi mai trasse il Ragionista a credere, che nel solo disegnare il Generale Francescano, da Lione X. si cangiassero le buone usanze antiche, moderne, e comuni, e si volesse dato il nome de' fuccessori di S. Francesco a quel Generale, che da lui non riconofceasi per tal successore, e tolto all'altro, il qual'era un tal vero successore, e pertale volcasi stimato? Non su già un qualche fantasma notturno, di quei, che veder fanno il diritto storto, e il bianco per nero?

IX. M'immagino quel che fu; furono quei faffi degli antichi Frati Minori, rai i quali oggi comanda il Conventuale, e non l'Offervante; e perciò al pofeffio di quei faffi fa egli fipeffio il ricorfo. Può dunque ringraziare Lione X. il qual non diede quei faffi agli Offervani; perchè altrimenti avrebbe perduto il nerbo della fua Caufa. Ma fe tanto hanno da timurfi le antiche pietre, o gli antichi Conventi, che laddove un'elezione del Generale non fi faccia col concorfo di tutti coloro, i quali hanno ivi la giuridizione, dove l' ebbero gli antichi Elettori, poveri Agoltiniani, e poveri Carmeltiani! Poiche non più oggi avendo eglino il poffello de loro più antichi Conventi dell' Africa, e. dell' Afria, sovernati una volta da i loro Flettori, non più portano fa l'elezioni come prima, e i lor Superiori non più faranno i fucceffori degli antichi. Elettori te tutti i Religio di qualunque fiftinto puntellino bene i loro antichi Conventi: altrimenti vanno a pericolo di perder la fucceffione de' loro antichi Prelati. Anzil Vordine di S. France(co, e oggi altro Ultituto già da gran

tempo farà in fospetto di aver perduta, o interpolara frequentemente la successione de suoi Prelati maggiori; perche ogni Religione ha incominciato, è fatta l' elezione di alcuni de suoi Generali allorche avea pochi Conventi, poche Provincie, dopoi ella è cresciuta, ed ha acquistati tanti Conventi, e tante Provincie; che se tutti gli Elettori delle Provincie, donde convennero a i primi Capitoli generali, contraddicessero ne'di nostri all'elezione di qualchè Generale, negandogli fegreramente il proprio suffragio, nondimeno avendo questo i suffragi degli Elettori delle Provincie, acquistate dopo la celebrazione de'primi Capitoli, e delle prime elezioni fatte in quella Religione, averebbe l'inclusiva, e sarebbe il Generale della sua Religione. Or chi sa quante volte può effer accaduta questa ipotesi? Chi sa quante volte gli Elettori delle più antiche Provincie negato avranno il loro fuffragio a qualche Generale, il quale nondimeno sarà riuscito Generale pel concorso de suffragi delle Provincie-meno antiche i Dunque se perchè uno sia il successore degli antichi Generali, dev'effer eletto da'voti delle antiche Provincie; chi sà, fe di tali fucceffori . eletti a voti, oggi ne hanno neppur uno le Religioni antiche? Mi dirà il Ragionista, bastare a ciò, che gli Elettori delle antiche Provincie convengano infieme cogli Elettori delle Provincie moderne, e non effer necessario, che diano il voto favorevole, purchè fenza il loro voto fi abbia il numero neceffario all'inclufiva. Ed io dirò, che nell'elezione del Numai, e degli altri Generali Offervanti concorfero, e concorrono i voti degli Elettori di tutte quelle antiche Provincie, che possono canonicamente concorrere nell'elezione del Ministro Generale di tutto l'Ordine, giusta la Regola, e le Costituzioni Apostoliche; e vi concorfero, e concorrono molti altri Elettori di Provincie moderne, che giusta la Regola, e le leggi da osservarsi nella elezione di tal Miniftro, fono veri, e naturali Elettori al pari di quelli delle Provincie più antiche: e lo stesso succede in ogni Religione; dunque il Ministro Generale eletto dagh Offervanti, è il vero, legittimo, e natural Ministro Generale, succesfore di S.Francesco, e di tutti gli antichi Generali di tutto l'Ordine; mentre, quantunque all' elezione del medefimo non concorrano i fuffragi di quelle antiche Provincie, e di quelli antichi Conventi, che oggi fi hanno da i Conventuali; tuttavia ciò non pregiudica: anzi pregiudicherebbe se vi concorressero; perchè i Frati di tali Conventi, finchè fono Conventuali, in vigor delle Costituzioni Apostoliche debbono esser esclusi dalla voce attiva, e dalla passiva nell' elezione del Ministro Generale di tutto l'Ordine di S. Francesco.

X. Non debbo impiegar altro tempo contro l'allegato tello del Ragionifia; imentre, attelo quanto già difi in quetto paragrafo, e altrove, confido, che ogni Lettore lo conoficerà fufficientemente rigettato, e da per fe fleflo vedra clier belle favole del medefimo il fupporre Conventuali tutti i Generali antecedenti all'anno 1400: il fupporre, che pria dell'anno 1408. non foffero al mondo i Frati della Regolare Offervanza; che poi quedi non foffero fe non che nella Famiglia e del Trinci; e che l'odierno Generale Offervanza fe ai fuccionelle fine braccia il P. S. Francelco, allorchò in povertà frettiffina rende de Dio l'animia fanta nel luogo di Porzinnetla; e il Conventualefimo foffe quello, che di tal Patriarca eredito la potettà fenza partecipare le obbligazioni, contenute nella fina Recola, Oh che bei fogni o foeccione linginet.

§. Ⅲ.

## S. III.

Si disamina il predetto Capitolo del Ragionista dalla meta della pagina 405, sino alla pagina 405, e si discorre di quel, che sarebbe nell' Ordine Minoritico, tolte alcune Bolle Apostoliche, posteriori all'approvazione della Regola.

I. NON più starò io a trascriver minutamente il testo del Ragionista; per-chè confido di aver già sviluppate le principali difficoltà del suo prefente capitolo; e defidero terminar una volta quello nojolo esame. Dunque per meglio diffinguere, se l'Osservante, ovvero il Conventuale sia il succesfore di S. Francesco, e degli altri antichi Ministri, fingiamo (dice il Ragionista), che l'odierno Sommo Pontefice cassi, e annulli le Bolle di Lione X., e rimetta l'Ordine in quello stato, in cui era prima delle Bolle medesime. Ciò fatto, se per quelle Bolle su dato il Generale agli Osservanti, essi non avrebbero Generale, e resterebbero soggetti, come prima, al Generale de Conventuali. Ma donde ciò, se non perche la podesta del Generale degli Osservanti comincia dalle Bolle di Lione X.; e quella del Generale de' Conventuali comincia... da S. Francesco, ed è egli il Generale, di cui parla S. Francesco nella Regola, quando prescrive l'ubbidire a Fra Francesco, ed a i suoi successori? Nè potè interrompersi questa successione de Generali Conventuali, per cagionche Lione X. determino, ch' egli si denominatse Maestro Generale de Conventuali, e l'Offervante fosse detto Ministro Generale; perchè in primo luogo quelta. mutazione di Ministro in Maestro duro poco, come vedesi nella Bolla di Pio IV. Sedis Apostolica, dove si denominano Ministri i Superiori Provinciali de Conventuali; e nella Bolla Divina charitatis di Sisto V., dove fu denominato Ministro il Generale de' Conventuali di allora, e i suoi successori: il qual titolo dopoi fu sempre dato a i medefimi nelle Lettere Pontificie, de Principi, e delle sacre Congregazioni. Onde quando anche questa successione fuste stata-attaccata al titolo di Ministro, si sarebbe riacquistata già da due secoli. Ma questa dee numerarsi tra le prerogative, e statuti più ragguardevoli dell'Ordine, i quali per la mutazione del nome di Ministro in quello di Maestro non si perderono, dice Clemente VII. nel suo Breve Religioni deditis, ma restarono intatti , vestra instituta Regularia mutata non fuiste , ac si nomina bujusmods mutata non suissent. Potè per tanto in essi perseverare la successione, e la podella de Ministri Generali anche fotto il titolo di Maestri. Il che confermasi anche colla Bolla Omnipotens di Lione X., dove del Maestro Generale de'Conventuali si dice: ipse tunc Minister Generalis. Ma se il Maestro era prima Ministro, come poi non era successore del Ministro? E questa è la sostanza di quanto nelle sopraddette pagine più diffusamente, e con più di erudizione scrisse il Ragionista.

496 Lib. X. Cap. II. S. III.

II. E per incominciar da quest' ultima sua rissessione, dirò, che già di sopra vedemmo, che Lione X. con quelle parole infe tune Minister Generalis non parlaya del P. Maettro Generale de' Conventuali appellato il Marcelli, ma parlava del vero Ministro Generale antecedente all'elezione del Marcelli. e alla celebrazione del Capitolo Generalissimo dell'anno 1517. Ma, per finirla una volta, convienmi avvertire, che per far verificare le frafi di Lione X., e di qualunque altro, il quale dica, che avanti il fuddetto Generalissimo Capitolo il Ministro Generale era de Conventuali, Minister Generalis tune Conventualium, quando anche tali frafi facessero senso, che non solo egli era eletto dalla Comunità Conventuale, compoita e di veri Conventuali viventi fecondo le dispense, e anche di Oslervanti, o professori della purità della Regola sotto l'immediata cura de Ministri; ma che in oltre era egli un Frate difpenfato, e un vero, e proprio Conventuale: per far, disfi, verificare le dette frasi, baila, che il Generale, il qual terminò il governo nell'anno 1517., fosse Conventuale, e non è necessario, che sosser Conventuali tutti gli altri suoi Antecessori. Così fe fi parlaffe de Signori Fiorentini, e di confermar loro qualunque grazia, che aveiler ottenuta da Clemente XII., e fi dicesse dall'odierno Sommo Pontesice: Confermiamo tutte le grazie concedute, avanti la noitra elezione, dal Sommo Pontefice , allora Fiorentino , o de' Fiorentini ; quelta frase fignificherebbe soltanto, che un antecessore del regnante Sommo Pontefice su Fiorentino, e non già, che tali fossero tutti gli antecessori del medesimo. Al più dunque, con... allegare fomiglianti cspressioni , può il Ragionista guadagnare al vetusto Conventualefimo un folo Ministro Generale, che fiorisse avanti l'anno 1517., e specialmente il P. Bernardino di Cheri, che terminò in quest'anno: più non. ne può guadagnare; perchè più nou fe ne debbono indi inferire. E questo alla mia causa niente pregiudica: anzi ne potrei conceder dodici, cioè, quanti ne furouo dall'anno 1430. fino al 1517., che fono gli 87. anni, ne'quali il Geperalato fu comune a i Conventuali vetuti, e agli Offervanti: e fe, perchè così portava la moltitudine degli Elettori Conventuali , talvolta quei dodici furono tutti della fazione Conventuale, potranno quei tempi dirfi gli 87, anni della servitù degli Osservanti, senza pregiudizio della Causa, della successione, e de' diritti de' medefimi. Ma nondimeno io non voglio farne al Ragionista. quello donativo: fe gli vuole, fe li guadagni. Co' fuoi argomenti appena ne ha guadagnato un folo di quei dodici, per li quali foli, e non mai per li più antichi potrebbe tentare la forte; ed io con qualche prodigalità glielo lafciai nelle mani: non già concedendolo all'odierno suo stituto; perchè di questo sittuto non potra trovarne un mezzo neppure tra quei dodici; ma concedendolo al vetuto Conventualesimo professore dell'altissima povertà, cioè, di una poverta spropriata in particolare, e in comune. Or vedete, se un solo siore, c. anche non del suo giardino, può sare al Ragionista quella gran primavera di Ministri Generali, che và egli vantando, cioè, quella continuara successione fiuo a S. Francesco.

III. Eccomi poi all'ipotefi. Fingiamo pure, che l'odierno Sommo Pontice annulli le famole Bolle di Lione X., e rimeta l'Ordine in quallo fato, in eui cra prima delle Bolle medi fim: Che ne seguirà da questo? Eccolo: Ne seguirà, che gli odierni Conventuati non siena al Mondo) perche avanti le Bolle di Lione, come dice anche il Ragionitta, ogni Francescano era senza proprio

Lib.X. Cap.II. J.III. 497

anche in comune; perchè non vi erano allorai privilegi del Concilio di Trento, delle Coltiuzioni Piane, e delle Urbane. Onde gli odierni Conventuali o dovranno tornarfene alle cafe de l'oro Genitori, o dovranno lafciar la proprietà in comune, e prendere i sindaci Apotlolici, cavarfi le calze, e le fazpe fecolaref, che, le giubbe, le camicie ce, e vettirfi di vil panno di lana, come gli Offerenti e, per obbligarii all' offervanza dell' altifilma povertà, e agli altri punti, a i qual gli odierni Conventuali non retano afterti dalla loro confueta novella profeffione, ed erano aftertti gli antichi. Sa benifilmo il Ragionita, i qual pran porti un finni palfaggio; ma con tuttocio bilogna farlo, altrimente non ii rimette l'Ordine in quello flato, in cui era prima delle Bolle di Lione X. Al contrario gli Offervanti non avrebber ne à partifi dall' Ordine, nè a cangiar veltimenta, nè profeffione, nè a far altra cofa fpertante alla vita, perche il loro tiato allora vi era, come oggi, così nella Famiglia fotto i Vicari, come

anche nella Comunità fotto i Ministri, giusta le cose provate.

IV. Venendo poi al Generale, si pensa il Ragionista, che in tal' ipote-fi il Ministro di tutto l'Ordine sarebbe l'odierno suo Generale, e che il Generale Offervante farebbe foltanto il Vicario della Famiglia. Ma s'inganna a partito. r. Perchè se in tal' ipotesi non sarebbe al Mondo questo suo litituto Religiofo, neppure può dirfi, che questo presente suo Generale sarebbeil Ministro di tutto l'Ordine. 2. Perchè ne tempi antecedenti alle prefate Bolle andava molto crescendo il numero degli Osfervanti nella Comunità, e calando quello de' Conventuali , a cagione del buon' efito delle riforme de' Conventuali : onde chi fa, che oggi, le non avesser preceduto le Bolle di Lione X., che diedero quartiere al Conventualesimo sotto i propri Maestri, quello non foile del tutto terminato, come già è terminato nell' Ordine de PP. Predicatori, e nelle altre Religioni? 3. Gli Offervanti allora, almeno quelli della Comunità, potevano effer eletti Generali, come ho provato: Laonde chi vuol definire quello futuro, e preterito misto; cioe, che se non vi fossero state le Bolle di Lione X., il Ministro Generale di tutto l' Ordine oggi farebbe un Conventuale, e non più tofto un Offervante? Chi può fapere, a chi de' dueavrebbero in tal' ipotefi dato il loro suffragio gli elettori del vetusto Conventualesimo, e della Regolare Osservanza? Certamente un solo sarebbe stato in tal caso il Ministro Generale; e questo dal solo Dio, e da quello, a cui vuol egli finlo sapere, si sa, se sarebbe stato un Conventuale, o un Osservante. 4 Egli suppone, che Lione X. immediatamente sollevasse il Vicario della Famiglia all'eiser di Ministro Generale senza previa elezione : e in ciò 8' inganna; perchè il Vicariato della Famiglia da Lione X, fu del tutto estinto: e fe il Numai , ch' era stato della Famiglia , nell' anno 1517. fu fatto Ministro di tutto l' Ordine, ciò su per via di elezione, caduta sopra di lui nel detto anno casualmente : e poteva ugualmente cadere in un Offervante di queiche sempre furono della Comunità. Onde è falso, che nella detta ipotesi l' odierno Generale degli Offervanti resterebbe Vicario; perchè non è successo, re di quelli, ch' erano Vicari della Famiglia; e anche non ha fotto di fe i foli Frati della Famiglia, nè i foli Conventi, che furono di essa Dunque che resterebb'egli ? Rispondo: Egli solo, e non il Conventuale resterebbe vero Ministro di tutto l' Ordine; perchè essendosi fatta l'assunzione de' suddet-

ti due Generali nel tempo, in cui non poterono trasgredirsi le Bolle di Lione X., il folo Offervante può dirfi eletto canonicamente per Ministro di tutto l'Ordine. Toccherebbe poi al Sommo Pontefice il determinare, se i succeffori del prefente Generale Offervante, e degli altri antichi Ministri di tutto l'Ordine dovessero esser eletti per l'avvenire da i Conventuali, o dagli Offervanti. 5. Se in detta ipotefi, i vetusti Conventuali si fossero cangiati negli odierni; poichè tra queiti, e la Regolare Offervanza vi è di mezzo un. gran Caos; i Sommi Pontefici vi avrebber poste le mani, e non avrebber lasciati in un solo Corpo, e sotto un solo Generale Frati di prosessione, e di vita così diversi: onde avrebber considerato bene, quale delle due fazioni fosse la Religione di S. Francesco, dove si tenesse la di lui Regola, dove il fuo Istituto, e dove no: a quella avrebber legato il Generale della Religione di S. Francesco: e di quelta ne avrebber forse formato un quarto Ordine Serafico; se pure non si fosser serviti della medicina, che adoprò S. Pio V. per l' Ordine suo de PP. Predicatori . 7. Nella detta ipotesi, molti Miniftri, e Custodi Offervanti delle Provincie della verusta Comunità precedente alle Bolle di Lione X., e molti altri di Provincie più recenti, fondate da i Frati appartenenti alle dette vetufte Provincie, non avrebbero dato il loro suffragio nell' elezione dell' odierno General Conventuale : e potrebbero giuframente pretendere, che si venisse a nuova elezione, in cui anch' essi avesfero . giusta i loro antichi diritti , la voce attiva , e passiva : onde bisognerebbe che l'odierno Generale de' Conventuali deponesse il Generalato : e. venendosi a nuova elezione, potrebbe riuscir Generale anche un Osfervante. Veda dunque il Ragionista, che anche nella detta ipotesi le ragioni dell' odierno fuo Generale fon molto deboli; e pel fuo Conventualefimo è tanto meglio il non restituirsi le cose nello stato, in cui erano prima delle Belle di Lione X., quanto è meglio l'effere del non effere. Ma perchè sto jo arzigogolando în questa ipotesi? Sarebbe in tal caso quel, che Dio volesse: e se cadesse il Cielo, ammazzerebbe tutte le quaglie. Non ho io nè la scienza di visione, con cui conoscer possa questo futuro condizionato ne' Decreti Divini , nè la scienza mezza , con cui esplorarlo negli arbitri creati ; nè è questo un fututo necessario invariabile .

V. Ora giacchè fi è ragionato di quel che farebbe nell' Ordine, fe Lione X uona vottle date in luce le fie Bolle, o fe quefte oggi fi annullaffero, e tornaffero le cofe Francefacue allo fiato, in cui erano prima delle dette Bolle; fegotiamo a far altre iportefi, e feonodismo la via, che ci apri il Ragionifia. Veggiamo un pò, che farebbe, fe fi annullaffero tutte le Lettere. Pontificie polteriori all' approvazione dell' Ordine Minoritto, e, refulfatione in giore foltanto la Regola confermata, colle pure dichiarazioni Apottoliche, forra di effa, e le leggi dell' Ordine parimente confermate. Già fi è veduto, fore annullate le Ordinezioni di Urbano VIII., e di Fio IV., fatte per l'odiera no Conventualetimo, e l' indulto, o dipendi ade locnelio di treto, è perito, e d'è tornato al fiuo niene l' liftutto particolare degli Ordine Conventuali. Andiam' ora foorrando le Lettere de Sommi Pontefici anteceffori di Lione X Diamo il calio, che fi annullaffe il Breve, o la Bolla, con cui da Giullo II. furono folpefi, o rivocati gli Statuti dell' Ordine, detti i Papali, per cagione che fatti furono per autorità di quello Papa: che ne feguitereb-

Lib. X. Cap. II. J. III.

be da quefto? Ne feguiterebbe, che il vetufto Conventualessimo, le più sigle al Mondo, dovrebbe uttori rissmassi, e a laciare i siuo privilegi delle renditre, e delle successioni ereditarie, e devrebbe ridusti alla purita della Regolas benchè con qualche larghezza, specialmente inturno alle tonache interiori, in quei Statuti tolletata pet unine tanta molitudine, e per souvemente ridusta. Ne feguiterebbe, che quei Conventuali, i quali volessi vere secondo i detti due predetti privilegi, non potrebbero esse eletti Generali, come appunto determino anche Lione X. Laonde il vettulto Conventualissimi e di dovrebbe effere stato distrutto, e vinto dalla Regolare Osservanza; mercecchè in quegli Statuti dall'Ordine stello non gli fi dava il quartiter fotto il Maestro Generale, come gli si davo da Lione X.; ma si voleva del tutto annientato. I testi di tall Statuti da me si sono allegati sopra, e nel primo libro e dove tratta de' Conventuali risormati. Andiam' più in alto colle piore.

VI. Supponiamo, che non fosse emanata la Bolla Dum fructus uberes di Sifto IV. circa le successioni ereditarie : che ne seguirebbe? Ne seguirebbe. giusta le cose provate nel IV. libro, che sarebbe mancato uno di quei due poli , che sostenevano l'essere , o lo stato Religioso del vetusto Conventualefimo, cioè, la dispensa dell'uso delle successioni ereditarie. Avanti colle ipotesi: supponiamo, che non avesse avuto l'essere il Breve, o la Bolla di Martino V. Ad flatum Ordinis: che ne avverrebbe? Ne avverrebbe, che farebbe mancato l'altro polo, fu cui reggeasi l'essere del vetusto Conventualesimo: laonde non si sarebbero veduti nel Mondo alcuni Frati Minori neppur dispensati circa l'uso delle rendite, vietato nella Regola di S Francesco. Sicche annullate, o supposte per non emanate tutte le suddeste concessioni, difpenfe, e Lettere Pontificie, ogni Frate Minore (non parlo de' Cappuccini ) resterebbe soggetto all' offervanza degli Statuti dell' Ordine, detti i Martiniani, e delle famose leggi Minoritiche, appellate le Farinerie, delle Decretali di Clemente V., e di Niccolò III., dichiarative della Santa Regola, e della Regola stessa : colle quali cose è impossibile di conciliare o l'odierno, o il vetufto Conventualesimo; quanto è impossibile, che l' odierno stato de' Minori Offervanti fia lo stato degli Odierni, o degli antichi Conventuali : in somma resterebbero tutti i Francescani della Regolare Osservanza, e sarebbero obbligati tutti ad offervare la punità della Regola .

VII. Che se il Ragionista vuol che io gli ammetta, che le rendite, cie fuccessioni recidiarie sono più antiche di silot IV., e di Martino V., e che vengano dal Pontificato di Clemente IV., e d'Innocenzo IV., giclo ammetto per ora gratis: ma in tanto seguitamo l'ipotto, Supponiamo, che, Clemente IV., e Innocenzo IV. non abbiano date quelle due dispense: che negue? Ne fegue tutto quello, ch' era per seguine, in supposizione, che quelle due dispense avesse avuto l'esfere dalle Bolle di Sisto IV., e di Martino V., e quelle Bolle si sipponesse con emanate. Posichè se Clemente, e Innocenzo IV. non avesse ordere date le dette dispense, non vi farebbe stato in conto veruno il vettino Conventualessimo: laonde supposite quelle per non, emanate , resta nell'Ordine Minoritico la sola Regolare Offervanza: restano i foil Frati Minori stottopositi alla punti della Regola. Veda il Ragionista, se fa trovar altra origine del Conventualessimo: 4 silegni. Ma se, oltre le-dispense, non la egil altra resignos da affegnacal medessimo (posiche).

Rrr 2

Les ente Google

quì non trattiamo del Conventualesso, in quanto era questo una sizione di cattivi Frati della Regolare Ossievanza, originato specialmente dalla peste, e dallo scisso del cella Regolare Ossieva vo consessi e conocci una volta, che il Conventualesso si l'antico, che l' odiento, ha avuto l'estre non dalla Regola, persicò, queste non prosposta por posteriori all'approvazione della Regola, e persicò, queste non prosposte, non può quello neppur immaginarsi senza formar ircocervi. Al contrario la Regolare Ossiervanza ebbo e si estre della segui a sessi a cui è contemporanea; onde cola resta nell'ordine, quando si supposa por non emanatelutre le dispense contrarie alla, Regola se desi occi escon chiaro, che i Frati sinioni della Regolare Ossiervanza sono più antichi dell'uno, e dell'altro Conventualesso. Tanto ne fiegue dalle ipotesti, che m'insigno fare il Ragosista. Soli eggi frattanto qualche altra regola per inventar nuove ragioni, con cui affaire la Regolare Ossiervanza, che i posi verto vedendo, se la terre vorrà voltassi.

contro all' incantatore.

VIII. Da queste ipotesi ne risulta, che se i Generali Conventuali (cioè del vetufto Conventualefimo, in fuppofizione, che ve ne fieno veramente flati ) furono veri fuccessori di S. Francesco, e degli antichi Generali, profesfori della purità della Regola, e non secondo le dispense (il che vale lo stefso che dire, Frati Minori della Regolare Osservanza, e non Conventuali); per qual cagione il Ministro Generale Numai , e gli altri Generali Osservanti suoi successori non dovranno dirsi i veri successori di S. Francesco, e di tutti gli altri passati Ministri Generali, o fosser quetti della Regolare Osservanza, o fossero del vetusto Conventualesimo? Acciocchè i Conventuali sieno i veri fuccessori degli antichi Generali, secondo il Ragionista eziandio, non è necessario, che tutti gli antichi Generali sieno stati Frati Minori dispensati : ma basta, che ad essi pervenuto sia il grado, e la potestà de' Ministri Generali . Dunque anche acciocchè i Generali Offervanti fieno i veri Successori degli antichi Generali, non farà necessario, che tutti gli antichi Generali sieno stati della Regolare Offervanza; ma basterà, che a i Generali Offervanti sia pervenuto il grado, e la potesta degli antichi Ministri Generali. Che poi queflo grado con tal potestà tornasse, e si fermasse per sempre tra gli Osfervanti, costa a chi legge le Bolle di Lione X. Nè dica il Ragionista, che la potestà del Generale Offervante non è simile a quella degli antichi Generali. Non lo dica, ripeto; mentre in fostanza ella, ginsta le Bolle di Lione X., è -finilissima alla potestà del Ministro Generale P. Bernardino di Chieri, il quale terminò di governare nell' anno 1517. Concioliachè il P. Bernardino fuddetto fopra i Frati Minori fottoposti immediatamente a i Ministri avea unapotestà pienissima; e sopra i Fraii Minori non sottoposti immediatamente a i Ministri avea una potesta limitata, e ristretta, cioè, di confermar loro i Vicarj, di visitargli, e correggergli paternamente ec. E nella stessa guisa il P. Numai, e tutti gli altri Generali Offervanti, fopra i Frati Minori fottoposti a i Ministri , giusta le Bolle di Lione X. , ebbero un' autorità , o potesta piemissima; e sopra i Frati Minori non sottoposti immediatamente a i Ministri, ma a i loro Maestri ( quali furono i Conventuali, che vollero ritener le dispense) ebbero una potesta limitata, e ristretta, cioè, di confermar loro i Maeftri, o Superiori, di visitargli, e correggergli paternamente, e di esercitare

in fomma tutti quegli atti di fuperiorità fopra i medefimi, che dal P. Bernardino da Chieri poteano esercitarsi sopra gli Osservanti della Famiglia: comecolta dall' espresse proposizioni della Bolla Omnipotens Deus di Lione X Dunque il grado, e tutta la potesta del P. Bernardino da Chieri passò nel P. Numai , e ne' fuoi successori : con questa fola differenza , che l' autorità pienissima del P. Bernardino da Chieri era fopra i Conventuali, e gli Offervanti della vetusta Comunità, e la potettà limitata era specialmente sopra i Frati della. Famiglia: e l'autorità pienissima del P. Ministro Generale Numai era sopra gli Offervanti della vetusta Comunità, e sopra quei della Famiglia, i Clareni, gli Amadeitti, e gli Scalzi, per la precedente unione resi tutti Osservanti della Comunità vetulta, e fotto i Ministri; onde con questa potesta prefedeva egli a più Frati Minori, e a più Conventi di quelli, a i quali con ugual poteita presedeva il P. Bernardino da Chieri; perchè in tempo di Lione X. gli Osservanti erano affai più de' Conventuali : e la potesta limitata era sopra i soli Conventuali, che viveano fecondo le dispense. Il che non dee punto pregiudicare ; perche il Generalato , e la di lui potetta non è figliuola delle mura , nè è legata con tali, e tali Sudditi, e specialmente con quelli, che sono posteriori all' istituzione del Generalato, com' erano, e sono i Frati Minori dispenfati . Anzi ciò più totto conferifce alla caufa : effendo più convenevole, che il fuccessore di S. Francesco abbia pienissima potesta sopra i professori della purità della Regola di S. Francesco, di quel che sia averla sopra i soli dispensati dalla purita di detta Regola. E oltre a queito, con ciò maggiormenrisplende nel Generale Offervante la potesta degli antichi Generali antecedenti alle dispense, e del P. S. Francesco, i quali con potella pienissima comandavano a i foli Frati Minori della Regolare Offervanza, e ne i foli Conventi di questi. Or mi mostri un pò il Ragionista nel P. Marcelli, e negli altri fusseguenti Generali Conventuali queste due potestà, una pienissima, e l'altra limitata, colle quali due venga a farsi tanto grande la potesta de' svoi Generali, che si stenda sopra ogni Frate Minore o dispensato, o non dispensato, come, giusta le Bolle di Lione X., dovette stendersi, e si stese quella de Generali Offervanti. Se non può mostrarmela, come in fatti non può, perchè il P. Marcelli, e i fuoi fuccessori non mai ebbero potetta veruna ne pienissima. ne limitata fopra il vastissimo numero de' Minori Osfervanti : confessi dunque, che non fono eglino i fuccessori del P. Bernardino da Chieri: e cessi di dire, come troppo arditamente dice, che anche dopo la Bolla di Lione. X. il folo Generale de' Conventuali fia l' unico successore di S. Francesco, e de' Ministri Generali , precedenti allo stesso Pontesice. Quanto più religiosamente egli fi farebbe portato, fe in vece di scrivere, se il Marstro era prima Ministro, come poi non era successore del Ministro i avesse egli scritto così: Se il P. Numai, giusta le dichiarazioni della Bolla di Lione X., era il vero Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori, eletto secondo la Regola, e la forma data da S. Francesco nella Regola, e dotato di vera potestà, e giurisdizione sopra tutti i Frati Minori; come poi non era successore degli altri Ministri Generali di tutto l'Ordin?

IX. Or per dar luogo agli altri argomenti delle citate pagine del Regionila (a i quali per altro, come a tutti quei delle feguenti tre pagine, non occorrerebbe dar altra riipotta, baftando le date fino a quefto punto) bifogna financia.

gere, che gii Offervanti prendano per fondamento principale della loro Caula il nome di Ministro di tutto l' Ordine , dato al loro Generale , e il nome. di Maestro de Conventuali , dato al General Conventuale da Lione X., e asfegnatoli in perpetuo da tramandarfi a tutti i fuccessori. Fatta questa finzione, veggiamo se il Ragionitta bene la discorra. Dice, che la mutazione del nome del fuo Generale di Ministro in Maestro non potè interrompere la fuccessione continuata de' Ministri Generali Conventuali fino a S. Francesco; perchè una tal mutazione non durò molto; ffantechè Pio IV. appellò Ministri i Provinciali Conventuali nella fua Bolla Sedis Apostolica; e Sisto V. appellò Ministro il P. General Conventuale Clemente Bontadosi, e i di lui successori, nella fua Bolla Divina Charitatis, data l'anno 1587; onde i Conventuali riacquistarono il nome di Ministri, da darsi a i loro Superiori Generali, e Provinciali . Ma come una tal mutazione non potè interrompere la fuccessione? Che la Famiglia Offervante pel corfo di 71. anni , quanti ne fono dalla Bolla Eugeniana data l' anno 1446., fino all' anno 1517., non intitolaffe i fuoi Superiori immediati col nome di Ministri, ma con quello di Vicarj, secondo lui, rompe pure la successione; e nulla giova a i suddetti Offervanti l'avet poi , com' egli penfa , riacquistato un tal nome a i loro Superiori nell' anno 1517. per Bolla folenne, e per chiaro Decreto di Lione X. Dunque perchè non la interrompera a i Conventuali l'aver intitolati i loro col folo nome di Maestri pel corso intero di anni 70., quanti ne sono dal 1517., in cui cominciarono a nominargli, e dovergli nominare in tal guifa, fino al 1587., in cui la prima volta cominciarono di nuovo a chiamargli Ministri ? L' effere stati i detti Offervanti 71. anni fenza Ministri, ha da effer la rovina, e l'esterminio irreparabile della loro fuccessione: e poi l'essere stati 70, anni senza Ministri i Conventuali, non ha da recar alcun danno alla successione di questi? L'avere gli Offervanti riacquittato quel nome in vigore di una chiara difpositiva di folenne Bolla, niente conferifce alla loro Caufa: e l'averlo riacquistato i Conventuali in vigor d'un errore dell'Amanuense, o dello Stampatore, favorito dal filenzio degli Offervanti, ha da fanar ogni piaga? Oh che bella giustizia ! Se i 71, anni del non nío di tal vocabolo fon la rovina di quegli Offervanti; anche 70. di fimil non ufo, anzi anche di fimile foggezione a i Ministri dell' altra fazione, hanno da effer parimente la rovina de Conventuali. Nè può rifondersi su quell' uno di più, o di meno, la disuguaglianza della sorte; poichè i termini della prescrizione dalle Leggi sogliono definirsi con numeri fani, a tondi; per esempio, di 30., 40., o 100. : e la quarantina del non uso la passò una parte, e l'altra...

X.' Se il Ragionità ricorreffe a i nomi, che prefero una parte, e l'altra in vece del nome di Minitri, effendof chiamati Vicarji i Superioti della Famiglia, e Massiri i Superioti Conventuali; dirci, che in vano fa quella fuga; perchè una parte, e l'altra perdè gugalmente il nome di Ministri, in qualunque altro modo il cangiaffe. Oltredicihe, se quello de Superiori de Conventuali non fu il nome di Vicarji, fagnistrò per altro lo festo, che quello de Vicarji; perchè i Maestri Generali, e i Provinciali Conventuali, concola dalla più volte nominata Bolla di Lione X., aveano quella fola potestia, e tutta quella dipendenza da i Ministri, che per l'addietto obbero l'vicarji della Famiglia; con quetta fola differenza e, che la giurifdizione de Vicarji della Famiglia; con quetta fola differenza e, che la giurifdizione de Vicario.

ri Offervanti era sopra i Frati della Famiglia, e quella de' Maestri Conventuali era sopra i Conventuali. Era per tanto degli uni, e degli altri la potesta folamente Vicaria: e perciò il P. Girolamo Roman Spagnilolo, dell' Ordine di S Agottino, dopo aver riferito, che in tempo di Lione X. si riformarono molti Monasteri Francescani, perchè tutti i Principi Cristiani pregarono questo Papa a dar ordine, che gli Offervanti non fossero molestati da i Claustrali, o Conventuali; e dopo aver detto, che avendo molti Conventuali ricufato di riformarfi, e di unirfi cogli Offervanti, il Papa comando, che il Generale degli Offervanti foffe il Prelato Maggiore di tutto P Ordine, e il Succeffore di S. Francesco: dopoi aggiugne, qualmente lo stesso Papa volca, che il General de' Conventuali si appellasse Vicario Generale ; ma i Conventuali non lo permetterono, e pregarono Sua Santità a contentarfi, che il lor Pre-

lato maggiore si chiamasse Maestro Generale (1) .

XI. Poco negozio anche può fargli, l' aver i Conventuali finalmente ri- de Republ, cuperato a i loro Prelati maggiori il nome di Ministri; perchè gli Osservanti Christiana della Famiglia ( nella falfa supposizione del Ragionista , che l' odierna Comunità degli Offervanti altro non fia , che la prefata Famiglia , accrefciuta di col.z. Conventi, e di Religiosi a lei uniti da Lione X. ) perche gli Osservanti della Famiglia, io diceva, ricuperarono a i loro Prelati maggiori il perduto antico nome di Ministri per mezzo di una folenne, ed espressa disposizione delle Bolle di Lione X., che così appellati gli volle. Ma i Conventuali, dopo essere stato severamente da Lione X. vietato a i loro Prelati con una sua Bolla il detto antico nome; per mezzo di qual altra Bolla, o disposizione Apostolica ne riacquistarono l'uso ? Per mezzo di niuna : non mai essendo state. rivocate le Bolle Lionine. Che che sia de' tempi d' oggi, de' quali non intendo favellare ( posciachè sono quasi due secoli , che i Provinciali , e i Generali de' medefimi fono appellati col nome di Ministri ) certo è , che quando sotto il Pontificato di Sisto V. incominciarono a così appellargli, fu questo un ardimento de' medefimi, favorito dal filenzio degli Offervanti, e di tutti; e non già una cosa lecita, o autorizzata con qualche sodo sondamento. Conciosiachè il loro fondamento esser poteva o l'essere stati appellati Ministre i loro Superiori Provinciali nella Bolla di Pio IV., o l'effere stati similmente appellati i loro Superiori Generali nella Bolla di Sisto V. . Ma non potevano in. conto alcuno fondarsi nella Bolla di Pio IV.; perchè il vedersi , che Sisto V. successore di Pio IV., non ostante la detta Bolla Piana, più volte appellò Maefro Generale il P. Clemente Bontadoff, Superior Generale de' Conventuali, nella sua Bolla Ex superne, data l'anno 1585, faceva, e sa conoscere, che il nome di Ministri , dato a i Provinciali Conventuali nella Bolla di Pio IV. , era un puro scorso di penna, o di stampa, e non già mente del Sommo Pontefice. Neppure poteano fondarsi nella Bolla di Silto V.: essendo a tutti palese, che dove trattasi di trasgredire, o far contro ad una espressa disposizione di qualche Bolla Pontificia, non è fondamento legittimo il vedersi qualche parola nelle Bolle susseguenti, senza farst alcuna menzione di quella, cui dovrebbesi derogare, e senza certificarsi, se una tal parola siavi dentro per errore di qualch'iuno, e non per volontà Pontificia. Troppo è chiara la forniglianza fra queste due voci Maestro, e Ministro, e che per ciò dagli Amauuenfi, e dagli Stampatori delle Bolle può facilmente per errore cangiarfi Y

una nell'altra. Ne abbiamo parecchi elempi da poter allegare. Nella Bolla... Exponi nobis d'Innocenzo VIII. (a) il P. Maestro Generale, e i Superiori Provinciali dell' Ordine de PP. Predicatori fono denominati Ministri Generali , e Provinciali, quantunque non fossero questi i loro nomi. Nella Bolla Sua nobis di Lione X. (b) il Generale, e i Provinciali de' PP. Conventuali furono appellati Ministri, quantunque fosse cosa certa, che il detto Papa non voleva, che adessi dato solle un tal nome (c). Nel Breve Cum sicut nobis di Paolo III., indirizzato al P. Buonaventura Cottacciari, questi fu nominato una. volta Ministro Generale, e più volte Maestro Generale, come in fatti era, de' Minori Conventuali (d). Nella Bolla Aliàs felicis (e) di Clemente VIII., parlandosi del P. Vicario Generale de'Cappuccini, scorse il nome di Ministro în vece di quello di Vicario: e ciò non offante dopoi da Paolo V. in una fua Bolla, che incomincia parimente Aliàs felicis (f), data l'anno 1619. il Generale de' PP. Cappuccini è sempre nominato col solo nome di Vicario generale, conforme con un folo tal nome era stato denominato da Paolo III., e da altri Sommi Pontefici (1). E un tale sbaglio, fcorfo nella Bolla di Clemente VIII., diede talvolta motivo al Ragionista di scrivere, che i seguaci di Matteo Bassi, cioè, i PP. Cappuccini, ebbero da Clemente VIII. il proprio

(1) Pid.Orh. Scraph. to. 2. FIE 553. G.1.90

Generale (2). Alle quali, e ad altre fimili parole del Ragionista io troppo (a) Neque per Generalem, neque per Provinciales Minifiros Gre. Innocențius VIII. in Bulla Exponi Nebis , apud Bullar. Ord. Præd. tom.4. pag.7. (b) Generali , & Provincialibus Ministris diftorum Fratrum Convensualium nuncupato-

gum , ne de Fratribus pro Reformatis babitis Ge. Leo X. in Bulla Suz Nobis, apud VVad.

tom. 16. in Regeft, pag. 514.

(c) Aliqua per cofdem Ministrum, & Magiftrum, aliofque ipfius Ordinis professores firmiter . G inviolabiliter fervanda , motu proprio , & ex certa uoffra fejentia , ac matura cum eisdem Cardinalibus deliberatione prababita duximus flatuenda ; videlicet , . . . ac quod Magifler nune , & pro tempore elettus ad regimen Fratrum Conventualium S. Francisci . juxta. diclam nofiram Ordinationem Magifler Generalis Fratrum Conventualium in perpetuum appellari debeat . Quedque in fingulis Provinciis deputati ad regimen Fratrum Conventualium de entero Mazifiri Provinciales Fratrum Conventualium cum fuit figillit vacari.... tencantur. Leo X. in fape cit. Bulla Concordia Omnipotens Deus.

(d) Diledo filio Bonaventura Coffacciario Ordinis Fratrum Minorum Conventualium professori, & ipsius Ordinis Generali Magestro &c. Cum seut nobis . . ut Generalis ipsius Magi-Acr trofuells in Capitulo generali difti Ordinis . . . . pofiquam officio Generalis Minifri bujufmodi (ponte , & libere cofferat . . . in Generalem Magiftrum ipfins Ordinis ad triennium . . . de novo elettus fueris . Paulus III. in Brevi Cum ficus, tom. r8. Annal. Min. in Regeft. pag. 410.

(c) Ita moderamur, ut Minister Generalis ejusdem Congregationis Capuccinorum , & Definitores in Capitulo Generali Congregati Gre. Clemens VIII. in Bulla Alias felicis record.

apud Bullar. Rom. Cherub. tom.3. Buila 81. Clem. VIII.

(f) Ordinavit ( Paulus 111. ) quod iidem Fratres ( Capuccini ) electionem VICARII GENERALIS didi Ordinis ... Minifire Generali Fratrum Minorum Conventualium ... prafentarent , seu prasentari facerent , ipseque Minister Generalis intra triduum . . . . ipsum ele-Aum VICARIUM confirmare teneretur ... Not ... supplicationibus corum ... inclinati , quod de catero .... Fratres Capuceini pradifti electionem corum VICARII GENERALIS pradifto Ministro Generali prafentare , & ab illo confirmationem electiones bujufmodi petere minime teneantur . . . Apostolica auttoritate . . . concedimus . & indulgemus . Paulus V. in Bulla Aleas fel. recordat. Paulus Papa III., dat. 28. Januar, 1519., apud Orb. Strapb. 10m.2. lib.x. Cap.ve

Vid. Orb. Scrapb. tom. 2. pag. 183. , e 584.

affidandomi, geloso di non offender alcuno, senza esame scrissi ancor io falfamente, che i Cappuccini fotto Clemente VIII. ottennero il proprio Ministro generale indipendente (1). Ma ora veggendo, che nell'anno 1610, da Paolo V. (3) Vide fuper la fua Bolla Al: às felices fu liberato il Vicario generale Cappuccino dall' Prapagiana obbligo, che avea, di chieder la conferma della fua elezione al P. Maestro general Conventuale, fono contretto a confessare, che da Clemente VIII. un tal Generale non ebbe nè il nome di Ministro, nè l'indipendenza; ma ch' ebbe l'indipendenza da Paolo V. per la fuddetta Bolla; nella quale anche continuafi a dare al medefimo il nome di Vicario generale (a); avvegnachè l' anno stesso 1610, nella Bolla In supremo dello stesso Paolo V., posteriore all' accennata, fia stato poi nominato col nome di Ministro generale. Quelto notar dovei per correggere alcuni sbagli da me fatti, come diceva, e già stampati, consistenti nell' aver fatto troppo antico il Ministro generale Cappuccino indipendente. Finalmente ( per tacer di ogni altro esempio ) nella Bolla Cum ficur di Paolo III. trattandofi de' Superori Conventuali, che doveano congregarfi nel Convento di S. Francesco di Genova, per celebrarvi il loro Capitolo generale, fono essi chiamati col nome di Priori (b).

XII. Ora si cerca: Per qual cagione i PP. Domenicani, dopo la citata Bolla d'Innocenzo VIII., non cominciarono a chiamar col nome di Ministri i loro Superiori Generali, e Provinciali? Ovvero, per qual cagione i PP. Minori Conventuali, dopo la Bolla Cum sicut di Paolo III., non cominciarono a chiamar col nome di PP. Priori i loro Prelati, a i quali appartiene il congregarsi ne'Capitoli generali? La cagione altra non fu, se non, che tali voci scorle fuor di proposito ne' suddetti documenti dovean' essere stimate sbagli degli Scrittori, o degli Stampatori, e non volontà de' Sommi Pontefici. O perchè dunque non dovea credersi lo stesso della voce di Ministro Generale scorsa suor di propofito nella Bolla Divina Charitatis di Sifto V., in cambio della voce Maestro Generale, che dovea darsi al General Conventuale ? Stantechè Lione X. nella fua Bolla Omnipotens avea ordinato, che il Superior Generale. eletto da' PP. Conventuali dovesse in perpetuo appellarsi col nome di Maestro Generale de' Frati Conventuali , e v' erano le stesse presunzioni di errore circa il cangiamento del dovuto nome del General Conventuale, fatto nella Bolla di Sifto V., le quali erano circa i cangiamenti fatti nelle altre Bolle , o negli altri Brevi. O almeno mi dica il Ragionista: Per qual cagione i Conventuali stimarono, che il nome di Ministri fosse dato a i loto Generali , e Provinciali per puro sbaglio, e non per volonta Pontificia nella Bolla Sua. nobis di Lione X., e perciò non cominciarono in tempo di Lione X a intitolargli Ministri: e poi lo stesso non estimarono, allorchè videro il medesi-

(2) Motu proprio , & ex certa feientia , as matura deliberatione nofiris . , . quòd de extero perpetuis futuris temporibut Ministri Generalis officium, quod battenus ad quinquennium. duntaxat consuevit , ad fexenium durare Gre. Minifter autem Generalis , feu altur fufficiente facultate suffultut, domot, & loca Regularia ejufdem Ordinis in Regno Francia visitaturur. Paulus V. in Bulla In Supreme Sedis Apofloliea , dat. 19. Octobris 1619. Pontif. anno 14.9 apud Bullar. PP. Capucc. Tom. 1 pag.61. edit. Rom. 1740.

(b) Cum babitationibus adeo deflituta exiftat, ut nift reparentur, five de novo confiruantur, ad recipiendum TOT PRIORES, & Fratres, quot ad illam pro difto Generali Capitulo celebrando venturi , & inibi congregandi funt , capax non fit . Idem Paulus III. in Bulla Cum

fieut , in Regeft. cit. tomet 8. pag. \$17.

Tom. II.

menzione alcuna della Bolla di Lione X., che lo vietava? 1 PP. Conventua-

in fin. pag.

16c. tom. 1.

ed. Luc.

500

li ne' tempi di Lione X., e prima del Pontificato di Sifto V., fapevano beniffimo, che non bafta una ignuda, e mera enunciativa, per dare, o reftituire a i Superiori eletti da' Conventuali il titolo di Ministro, vietato loto folennemente in più Lettere di Lione X.; ma, come dice l'Autor delle Lettere a Filalete (1) ... fi ricercano almeno effenzialmente tre cofe: e fono , che " fia flata rivocata espressamente, e in individuo la Bolla di Lione sopra la " perpetuità del nome di Maestro al General de' Conventuali: che sia stato " spogliato il Generale, eletto dagli Osfervanti, del diritto, che ha secono do la Regola, e la dichiarazione di Lione X., fatta per Bolla Concitto-, riale , di effer unico Ministro Generale di tutto l' Ordine ; e che sieno sta-, ti dispensati i Frari Conventuali dal precetto della Regola di ubbidire a un ", folo Ministro Generale, Capo di tutti i Frati Minori. Quando Filalete mi , trovi Pontefice, che abbia espressamente derogato alla Bolla di Lione, 29 spogliato de' suoi diritti per Bolla specificatamente derogatoria il Generale , assunto dagli Osservanti, e che abbia dispensati i PP. Conventuali dal sopraddetto comandamento della Regola; io dirò, che egli è un valentuo-" mo, e gli accorderò per legittimo il titolo ufato dal Superior de' Conven-. tuali di Ministro Generale ... Ma se in tempo di Lione X., e degli altri suoi fuccessori fino a Sisto V. i Conventuali per somiglianti enunciative non crederono, che si fosse derogato alla Bolla di Lione X., per la quale il nome di Ministri si permetteva a i soli Osservanti, e volevasi, che i Superiori Generali , e Provinciali , eletti da' PP. Conventuali , non fossero nominati Ministri, ma foltanto Macstri; non dovevano crederlo neppure in tempo di Sitto V.; giacchè nella Bolla di questo Papa nulla era di particolare, che in equivalenza non fosse in quelle de' suoi Antecessori, per poter inferire, ch' egli veramente avesse voluto contro la Bolla di Lione X. dare a i Superiori Conventuali il titolo di Ministri .

XIII. Diceva io bene per tanto, che quando anche gli odierni Minori Offervanti fosfero la stessa sola vetusta Famiglia del Trinci, che l'anno 1446. avelle perduta la successione de' Ministri (come falsamente insegna il Ragionitta ) nondimeno l' anno 1517, con tutta folennità, e canonicità ricuperata avrebbe una tal successione, allorchè per Bolla di Lione X. ricuperò i Ministri. Ma i Conventuali, che nell'anno 1517, perderono i Ministri, e furono fottoposti a i Maestri , non gli ricuperarono legittimamente sotto Sisto V., ma più tosto se ne usurparono il nome, senza sufficiente sondamento di aver in lor favore la volontà Pontificia. Che se poi seguitarono ad usar un tal nome, e oggi da tutti pacificamente i loro Superiori Generali, e Provinciali fono appellati Ministri , debbono riconoscerlo dal filenzio , con cui gli Offervanti in tempo di Sisto V., e sempre dopoi savorirono i desileri, e gli avanzamenti de' loro antecessori Conventuali. Siccome dagli tlessi Osservanti debbono i medefimi riconoscere il non esser oggi in 1160, circa la conferma de' Superiori, e la vifita de Conventi de Conventuali, le Bolle di Lione X... Conciofiachè fe gli Offervanti nel bel principio istavano appresto i Sommi Pontefici per porre in uso i diritti loro, espressamente contenuti, e fermati nella Bolla Lionina; e se riclamavano contro i Conventuali allorche incominciarono a trasgredir la detta Bolla, dando a i loro Superiori il titolo di Minifiri , e col ricorrer toties quoties a i Papi per la conferma de' loro Generali , acciocchè non entrasse in possesso di confermarlo il Generale Osservante; io credo, che i Sommi Pontefici avrebber fatta giustizia a i medesimi, e avrebber difesa dai sotterfugi, e dalle fraudi la Bolla del loro Antecessore. Ma gli Offervanti, come amici della quiete, si contentarono di vivere, e di lasciar vivere, nè fi curarono di molettare i Conventuali, o d'impedir loro quel titolo, e quella finta esenzione, di cui gli vedeano molto desiderosi. Ogni ragione volea, che i Conventuali fi moltraffero grati a i medetimi pe' favori, che ottenuti aveano dal loro filenzio. Ma qual gratitudine ufassero verso l' Offervanza, già si è veduto nella Presizione : tentarono di sar divenire storia fra i Conventuali, e gli Offervanti quella, ch' è favola fra il Riccio, e la-Volpe. A proposito della quale dicesi, che dallo spinoso Riccio pregata sosfe la Volpe a volerlo accettar in un piccolo angolo della fua tana, tanto che dall'ingiurie della pioggia potesse disendere il solo capo: lasciollo accostare la Volpe: questo entrato un tantino, incominciò a stendersi a poco a poco in verso la Volpe, e spesso pungendola colle acute spine della sua pelle, finalmente la costrinse a cedergli tutta la tana: insegnandole così per un'altra volta ad esser più cauta nel favorire chi è armato di spine. Tanto tentarono di fare i Conventuali verso gli Osservanti : ammessi che surono dal lor favorevole filenzio ad aver i Superiori forse non confermati dagli Offervanti, e alla partecipazione del titolo di Ministri, in somma al godimento almen di un' om-bra, e di un' apparenza di Religione antica, e primitiva; colle loro liti, coi loro libri, e colle loro dicerie volgendo i benefizi (telfi contro i loro benenefatiori, tentarono, e tentano di torre affatto il titolo, e la successione de' veri Ministri agli Osfervanti, e di bandirgli dalla Religione primitiva di San-Francesco: ma gli Offervanti non sono volpi dilicate: hanno la pelle un po' più dura, e refittente alle punture.

XIV. Conchiudiamo adunque, che se su l'ultima rovina degli Osservanti della Famiglia l' effere stati anni 71. senza aver del loro numero alcuni Ministri, comecchè gli riacquistassero per Bolla solenac, ed espressa di Lione X.; ha da effer anche un efferminio per li Conventuali l'effer eglino stati 70. anni fenza aver del loro numero alcuni Ministri, e di più coll' espressa univerfal privazione della voce attiva, e passiva nell'elezioni de' medesimi; comecchè gli avessero poi non per volonta Pontificia, ma per essersegli satti senza. giutto fondamento di volontà Pontificia, che loro gli concedeile, rivocando intorno a ciò la Bolla di Lione X.

XV. Non fo finalmente, quali Statuti, e quali prerogative mi stia obbiettando il Ragionista, quando allega le parole del Breve di Clemente VII. Religioni deditis, in cui dice, che per la mutazione del nome di Ministro in Maestro non si mutarono gl' istituti Rezolari de' Conventuali, ma restarono intatti come se quei nomi non si fossero mutati . Questi Iltituti non sono già gli Statuti Martiniani , o i Farinerj: fono l' Istituto medesimo , o lo stato religiofo de' vetulti "Conventuali ; e volea dir Clemente VII. , che coll' effere... Hati mutati i nomi a i loro Superiori, e aver essi dovuto prender il nome di Maeifri , lasciando agli eletti dagli Osservanti quel di Ministri , con tutte le preminenze contenute nelle Bolle di Lione X., e accennate in qualche parte Sss 2

anche nella narrativa del fuo Breve, dove diffe, che al Ministro Generale. Offervante, secondo la Regola di S. Francesco, fossero tenuti a star soggetti, e ad ubbidire tutti, e ciascheduni i Frati; in somma, che con tutte queste, e altre cofe contenute nelle Bolleldi Lione, non fi era mutato l'Itituto, o lo stato Religioso di quei vetusti Conventuali; ma ch' erano essi tuttavia del medefimo litituto, di cui erano prima delle Bolle di Lione X., quando avevano i Ministri. Donde per conseguente inferisce quel Papa, e dichiara, che i predetti Conventuali goder doveano de medesimi indulti, privilegi, e grazie ec. de' quali godeano prima delle Bolle di Lione, come se il nome de loro Superiori non avesse patita mutazione veruna. Questo per altro s'intende col necessario grano di sale; cioè, eccettuate quelle prerogative ec., delle quali nelle Bolle di Lione X. si ha, che i Conventuali non dovessero godere . La ragione, per cui debba farsi uso di questo po' di sale, è chiara; posciachè Clemente VII. con quel Breve non volle annullare in parte alcuna le Bolle di Lione X., ma ne volle foltanto dichiarare l'effetto; ma fe avesse voluto, che al Generale Conventuale, non oftanti le Bolle fuddette, si convenisse lapreminenza di successore di S. Francesco, avrebbe annullate nel loro più principal effetto le Bolle di Lione : dunque di tal preminenza non intele parlare . Di che dunque parlò? Parlò delle Indulgenze, della potestà di assolvere, e di tutte l'altre cose, che convenivano a i Frati Minori, e non erano state. negate a i Conventuali nelle Bolle di Lione X., ed è chiaro eziandio dalla fola lezione di quel fuo Breve.

#### J. IV.

Si prosegue l'esame del medesimo capitolo del Ragionista, dalla pagina 409, sino alla pagina 411.

I. A Ttefo quel che fi è premedlo, parmi un perder il tempo nel profeguire l'clame delle Ragioni Storiche del mio Ragionifia; perocchè già da chianque fi affaccia alle di lui Ragioni, e a i libri da me premedli contro alle medeimne, può vederia apertra la via, per cui rigettare il debba qualunque altra lottigliezza del imedeimno, non per anche di propofico difaminata. Nulla però di meno giovami profeguir il fiuddetto efame, almeno per moltrar ogni rifipetto all' Autor delle dette Ragioni, e per non parere, ch' abbia io

celato alcuno de di lui considerabili argomenti .

II. Segue per tanto egli, e feive, che non baft all'Offervante il timo di Minifro Generale di tvito l'Ordine, per unanta flucciore di S. Franceso. lo glielo conecdo; perchè il titolo fine re è un albero frondolo, e fenzantuta. Nego per altro quel ch' egli aggiunge; cioè, che quelto titolo del Generale Offervante vineta contenga di verità, e fa ombra faltanto di un nome grande; perchè infieme con quelto titolo Lione X., e-altri Sommi Pontefici riconobbero, come già più volte provai, nel prefato Generale la fottanza fignificata dal titolo, cioè, la poteltà di comandare a tutti i Frati Minoni non diffenfati legittimente dalla fia un bibdicaza, e in tutti i Frati Minoni non diffenfati legittimente dalla fia un bibdicaza, e in tutti i Frati Minoni non diffenfati legittimente dalla fia un bibdicaza, e in tutti i Frati Minoni

ri l' obbligo, imposto nella Regola, di ubbidire a un tal Generale. Come. poi di presente i Conventuali non professino ubbidienza al suddetto Generale, non lo cerco; perchè gli odierni Conventuali hanno rifecati molti punti della Regola di S. Francesco. Ma che giammai la professassiero ne' tempi pasfati, non è credibile; posciache, secondo la Regola, e le dichiarazioni di Lione X., il predetto Generale è stato vero Superiore anche de Conventuali, ed ha avuta vera giurifdizione anche fopra di loro: che che fia fe l'abbiausata, o no. Laonde se i Conventuali passati promisero ubbidienza a i loro Superiori legittimi, non poterono escluder l'ubbidienza al Generale Osservaante: e quando l'avessero esclusa, non avrebber satta bene la loro prosessione. Concedo, che la potestà del Ministro Generale Osservante di confermar il General Conventuale, e di visitar e correggere i Conventuali fossemesebina, e ristretta, e limitata: ma nondimeno era una vera potesta, ed una vera giurifdizione fopra i Conventuali: anzi era uguale a tutta quella, chefopra gli Offervanti della Famiglia ebbero il P. Bernardino da Chieri, e gli altri Generali di tutto l'Ordine dall'anno 1446, fino al 1517. Onde se per questi ella baftò, acciocchè con verità poteffero dirfi i Ministri Generali di tutto l'Ordine, e i Successori di S. Francesco, bastar dee anche pel Generale Offervante.

Ma il Ragionista si appella, che di questa potestà il Generale Osfer-Ш. vante non n'ebbe mai l'efersizio, e questo di più accadde col confenso di Lione X.: ed è incontrastabile, che ogni privilegio pel non uso si perde, e che le Bolle, e à Brevi distesi a conferir qualche carica, o giurisdizione, dove vi manchi il possesso, massimamente se questo sia, come fu nel caso nostro, ragionevolmente impedito, non concedono alcun titolo . E' vero, che io non ho alle mani documenti, con. cui provar possa, che qualche Maestro Generale Conventuale sia stato conferanato dal Ministro Generale Offervante, come dovea farsi, giusta le Bolle di Lione X., non mai rivocate da alcune altre Bolle, ma più totto riconfermate, come or ora mostrerò; ma è altresì vero, che neppure i Conventuali hanno documenti, con cui provino il contrario: e dall'altra parte parmi un affioma legale, quello, che dice, in dubbio prefumerfi farto quel, che giufta la legge far si dovea. Essendo pertanto cosa certa, che giusta la legge contenuta nelle Bolle di Lione X. il General Conventuale dovea effer confermato dal Generale Offervante, mi permetta il Ragionitta il dire, che tutti i Maestri Generali Conventuali, de'quali non costa, che non fosser confermati dal Generale Offervante, si presumono dal medesimo confermati. E questi confido, che sono più d'uno; poichè se avanti Sisto V. si trova qualche General Conventuale. confermato immediatamente non dall' Offervante, ma dal Papa, non fi trovano così confermati tutti: anzi nelle loro conferme i Papi foleano esprimere quelle parole pro hae vice tantiun, per questa volta sola: colle quali fignificavano, che colle loro Papali conferme non intendevano di pregindicare alla giurifdizione ordinaria del Generale Offervante, o di rivocare in ciò la Bolla di Lione X. Anzi quando anche quafi tutti i Generali Conventuali fossero stati nella detta guifa confermati immediatamente da i foli Papi, non per questo gli Offervanti avrebber perduta pel non ufo la potesta di confermargh; essendo cosa certa, che nel Papa rifiede tutta la potesta degli altri Prelati, e che quanto fa egli inunediatamente, non pregiudica punto alla giurifdizione, o potestà de Prelaci

fubalterni. Così fe un Cattello per ottener quelle cofe, che dee dimandar dal suo Vescovo Diocesano, ricorresse toties quoties al Papa, e le ottenesse immediatamente da lui, non per questo il Vescovo Dioceiano perderebbe alcuna giurifdizione sopra quel Cattello; perchè certo retterebbe, che quel Cattello, se vuol le prefate cose, e non le ottiene immediatamente dal Papa, le può ottenere dal Vescovo suo, e non da altri che da questo. Poiche dunque, giutta le Bolle Lionine, il General Conventuale rettò foggetto a dimandar la conferma all' Offervante, quindi è, che per quanto l'otteneffero dopoi dal Papa inmediatamente, finchè non si rivocano in ciò le Bolle di Lione, la conferma Papale non pregiudica alla potettà, che ha il Generale Offervante di confermar il General Conventuale; non oltante qualunque non ufo, provvenuto foltanto dall' averlo anticipatamente in vece del Generale Offervante. confermato il Pontefice: che può far anche da per se solo i Guardiani de'Conventi, fenza pregiudizio della potestà ordinaria di coloro, a i quali tocca il fare i Guardiani, quando il Papa, o altri maggiori Prelati non voglion farli, o non gli fanno da per loro. Mi par di ragionare di cose notissime, onde non più lu quetto punto mi fermo; ma conchiudo, non poterfi dire dal Ragionitta, o che il Generale Offervante non abbia mai avuto l'efercizio della potestà di confermare il Maestro General Conventuale, o che l'abbia perduta pel non uso, quando non vi è stata necessità di usarla, per essere stato prevenuto dal Papa, che può prevenire tutti i Prelati inferiori. E quando anche fi foffe perduta pel non ulo, tanto sarà vero, che il Generale Offervante l'abbia avuta: non potendosi perder quel che non si è avuto; e così sarà vero, che abbia... egli avuto queito diritto fopra i Conventuali: Il qual diritto anche malamente dal Ragionitta appellati un privilegio; effendo effo più tosto un atto di Superiorità, che conviene al Supremo Capo, o Ministro Generale di tutto l' Ordine fecondo la Regola, benché ratificato fosse nelle Bolle Lionine. Privilegio fu più tosto a i Conventuali la potesta di eleggersi da per loro un tal Maestro Generale; poichè nella Regola non contiensi quelta potetta, come contiensi, che tutti i Frati Minori debbanesser soggetti a un Ministro Gen, successore di S. Francesco. IV. Lo stesso presumesi, e può dirsi della potesta di visitare i Conventi

de'Conventuali, e di correggere, in occorrenza, gli abitatori di quelli . Ha il Ragionilla i giornali esattissimi di tutti i Ministri Osservanti, che fiorirono dopo l'anno 1517.? Provi con essi, che i Generali Osservanti ne loro viaggi non mai abbiano alloggiato ne Conventi de Conventuali, e non mai corretto alcun Conventuale; e se ciò non prova, essendo molto vasto il Conventualefimo, moltissimi i siioi Conventi, e frequentissimi i viaggi del Ministro Generale Offervante, può prefumerfi, e crederfi, che in qualche luogo abbia egli efercitata la suddetta potesta di visitare, e di correggere. E tanto basta: anzi forse neppure è necessario, per conservarla; posciachè l'esercizio di una tal potestà, come costa dalla Bolla di Lione X., non è obbligato a tante, siè a tante visite dentro tanto tempo, nè rispetto a tutti i Conventi; ma è in libertà del Ministro Generale, di modo che questi possa farlo quando vuole, e dove vuole, e possa non farlo quando, e dove non vuole. E quando poi l'abbia fatto un Generale una fola volta, in un folo de più miferi Conventini de' PP. Conventuali, ciò è abbondante pel possesso, e pel mantenimento di tal potestà libera, e arbitraria quanto al tempo, e al luogo di esercitarla. Ma se-

511

mai pel non uso il Ministro Generale Osservante perduta avesse una ral potestà, quesso anche basterebbe per potesti dite, che i Conventuali sono stati sudditi de Ministri Osservanti, nella guisa, in cui i Frati della Famiglia erano sudditi de Ministri della Comunità Conventuale; imperciocchè l' esserva da esservanta la prestara potestà pel non uso, à s'espo, che da esservanta la prestara potestà pel non uso, à s'espo, che da esservanta la prestara potestà pel non uso, à s'espo, che da esservanta la prestara potestà pel non uso, à s'espo, che da esservanta la prestara potestà pel non uso, à s'espo, che da esservanta la prestara potestà pel non servanta la prestara potesta pel non uso de la servanta la prestara potesta pel non servanta la prestara pel non servanta la presta pel non servanta la prestara pel non serva

perchè non può perderfi ciò, che non mai fi ebbe.

V. Or vorrei sapere, che cosa volesse significare il Ragionista, quando scrisse, che il non aver avuto esercizio le suddette due potestà del Ministro Generale Offervante accadde col confenso di I ion X., e che il possesso di quelle due potesta fu ragionevolmente impedito? Forse vuol dire, che Lione X. facesse colle sue Bolle una irragionevolezza, o una ingiustizia? Non credo, che tanto dir voglia un modesto, e religioso Scrittore. Forse, che Lione X. si pentisse di aver determinato quanto nelle medefime determinò, e perciò quafi tacitamente confentisse, che le sue Bolle non avessero esserto? Ma eziandio questo da lui fi direbbe fenza ragione, anzi contro la ragione; posciachè Lione X. non era ne nna donnicciuola, ne un Uomo di animo doppio, e finto, che una cosa voletse fingere sotto gli occhi del pubblico, e un' altra seriamente ne ordinasse in segreto. Ma per quel, che sece comparire al pubblico, Egli su sempre costante circa il voler, che si osservasse il contenuto delle samose sue Bolle dell' anno 1517. spettanti alle nostre materie. Perciò nello stesso anno 1517. col fuo sopracitato Breve annullò l'elezione del P. Marcelli, come fatta sotto il titolo di Ministro Generale; e fotto pena di Scomunica gli vietò il farsi così nominare, e a i Conventuali il così nominarlo (4). Perciò nella fua Bolla-Celebrato nuper, data l'anno 1518, fa fapere a tutti i Prelati delle Chiefe, a tutti i Governatori, e Amministratori delle Repubbliche, e a tutti i Fedeli, che i Conventuali in diverse parti del Mondo abusandosi della grazia fatta loro nella Bolla di concordia Omnipotens Deus, disprezzati i Decreti, e le Ordinazioni Apostoliche contenute in detta Bolla, pertinacemente ricufavano di ubbidire. Noi per tanto (foggiunfe) volendo, che per l'onor nostro, e di questa S. Sede, inviolabilmente fi offervi una cofa condottà al defiderato fine con tanta maturità, econ tante istantissime suppliche de' Regi, e de' Prircipi ec. Quindi comanda sotto gravi Censure a i Prelati delle Chiese, che ad ogni minima richiesta degli Ofservanti facciano, cne da i Conventuali fi offervi la Bolla Omnipotens Deus; e in cafo di contravenzione ordina, che i Conventuali fieno spogliati di tutti i loro privilegi, e foggettati a i Ministri Provinciali Offervanti, acciocchè da questi fieno riformati : e finalmente dichiara di volere, che i Minifri Ggenerali, 🕒 Provinciali sieno tenuti ad assaticarsi per la totale riforma de' Conventuali, da proccurarfi anche per mezzo del favore de'Regi, de'Principi, e delle Comunità (6).

(a) Elelisem peziel m ..., is nemine Minibi (secretii ... außerbiete Arbhitett.
revoramus et alman, et nauslimmes ... maskatuset this is commensation in the principal of the recoverance of the commensation in the religioner is present to present the constitution to the closest the commensation in the religioner is present to a make up in a make up to a m

(b) de per reliquas etiam noffras in forma Brevit litterat diftot Fratres Conventuales

277 0

#### 512 Lib. X. Cap. II. J. IV.

VI. Non balando al fudetto Papa le narrate cofe, nell'anno 1519, nel mele di Marzo diede in luce la Bolla Accepinus/jquidom, in cui tornò a replicare, che i Conventualin vigor delle fue Bolle, date l'anno 1517, fieno tenuti au ubbultre al Ministro Generale di utto l'Ordine; e in vigore di dette Bolle comanda, che nove Convent della Provincia di Dacia; a 'quali si erano fottoposti i a Ministri Olicivanti, non si molestafiero da i Conventuali (a). Nello stefs anno 1519, nel messe di Luglio fece la Bolla Significatum, indiziasta a tre principali Ecclessistici, nella quale diste: Destando noi mottissimo, che le ktero: d'alla prista unione (coè, di tutti gli Osservani in un corpo, comandata, e fatta nella Bolla Ist & vos ) fortifeano il pieno lore effetto, vii co-

monuimuc, ut fedatis multis fcandalis, & detraffionibus, etiam in dictor Fratres Regularis Observantia per eoc, ut Nobis relatum fueras, perpetratic, & jaffatis, ad plenum, & intigre omnia, & fingula contenta iu diffa Bulla Concordia observarent . Nihilominue . ficut a file dignic nuper accepimue, difti Fratrec Conventuales in multic Mundi partibue, gratia per Congordjam bujufmedi, per Nos eis falla, abutentes, fpretis decretis, & ordinationibus Apeftolicis . in dilla Bulla Concordia contentis , pertinaci mentr parere recufant . Nec itaque rem. gauta maturitate , & tot Regum , & Principum inflantiffinic precibus , ad finem optatum dedustam, pro Noftro, & bujut Sansta Sedis bouere inviolabilites observari volentes; motu proprio. G de certa noftra feientia, ae de Apoflolica poteflutis plenitudine . eifdem Patriarchic, Archiepifeopie, Epifcopie, & corum entlibet, in virtute S. Obediemia, at fub pana Interdiffi ingressue Ecclesia, ac suspensionis a Divinic; inferioribue verò Pralatis sub excommunicationic lata fententia panis , ipfo fatto incurrendic , a quibus nonnifi per Romanum Pontificem pro tempore existentem nequeant, praterquam in mortis articulo absolvi, pracipimus, committimus, & mandamus , quasenus ipfi , & corum qu tibet in folidum , quotiec a Esatribus Regul eris Obfervantia sequifir fuerint , diftor Fratree Conventuales fub pana privationis & amifionis pripilegiorum , eic per diaam Bullam Concordia concessorum , moneant per eorum litterat patentes, nt dift im Bullam Concordia, ac omnia, & fingula in ea concenta, cum effettu observent: & in eventu, in quo ers coufiterit, eos cont aveuiffe, declarent eos panam privationis bujufmodi incurriffe: Gr ex tuue Fratres ipfos Conventuales omnimeda subjectioni, Gr obidientia Generalis . at Provincealium Ministrorum in fuit Provinciis respettive , perpetud , juxta formam litterarum, a Nobis in difto Capitule Generaliffimo editarum, fubjeftor efte ..... Qui quidem. Minifiri Generalis . de Provinciales ad omumodam differum Conventualium reformationem . steam per favoree Regum , Principum , & Communitatum insudare teneautus ... ipiefque Comventuales . . . ad omuium, & fingulorum pramiforum executionem subeundam, per eensurat, & alsa opertuna juris remedia, appellatione polipolita, compellant, invocato etiam ad bor . fe opus fuerit , auxilio brachti facularie Ge. Leo X. in Bulla Celebrato nuper , lub die 12. Aprilis 1518. , apud Chronol. Scraph. pag.232. , & feq.

(a) Actipiona (pasition, pold pol); son sim in Capitule generalifione univerferom Franco Minema in Miquiesi (Obertantia, quion Contensation mè mandas moftre in Dome Beats Maria de descui de Urbé difi Ordenie celebrate, pre feiti flatu, 6 derelbiese Ordine, General de Contensation de mentar en ancie a difi Ordenie formanie celebrate, pre feiti flatu, 6 derelbiese Ordine, General de Contensation d

fiquidem, apud VVad. tem. 16. pag.83, n.9.

mandiamo in virtù di fanta ubbidienza, che quando vi farà costato, qualmente il detto Convento Tolofano avanti il menzionato Capitolo generalissimo da Frati , e da' Secolari era tenuto per Convento riformato , lo dobbiate fottoporre in tutto, e per tutto al detto Ministro Provinciale (cioè, al Superiore Provinciale Offervance della Provincia d' Aquitania (a). E nel mefe di Ottobre dell' anno medeiuno, per mezzo d'altra fua Bolla Accepimus nuter, volle, che i Conventi della Cuilodia di Liegi fossero del tutto sottratti alla giurisdizionede' Superiori Conventuali, e polli pienamente fotto quella degli Offervanti, acciocche (come ivi egli dice) non si pregiudicasse all'unione (dell'anno 1517.) fatta con matura delicevazione, per le umili, e istantissime suppliche de' Regi, e de' Frincipi della Criffianità (b). Finalmente l'anno 1520., occupato il fuddetto Sommo Pontefice dagli eccessivi bollori del Luteranismo, non mancò tuttavia d'incombere per l'offervanza delle predette fue Bolle; conciofiachè nel di 21. Febbrajo indirizzò un Breve all' Offervante P. Ministro Generale di tutto l' Ordine Fra Francesco Licheto, in cui gli concedette la facoltà plenaria d'interpretare, dichiarare, e diffinire tutti i dubbi, e le difficoltà, che in qualunque modo nascessero tra i Frati Minori Osservanti, e i Conventuali, sopra il tenore della Bolla di Unione Ite & vos, e della Bolla di Concordia Omnipotens Deus, e d'imporre con autorità Apostolica sopra tali difficoltà un perpetuo filenzio alle parti; col comandare a tutt' i Frati, e a... tutte le Monache in virtù di S. Ubbidienza, e fotto pene da taffarfi ad arbitrio di quel Generale, che dovessero acquietarsi alle interpretazioni, dichiarazioni, definizioni, e all'impofizione di perpetuo filenzio, e a tutte lealtre cose spettanti all' uffizio del Generale, fatte dal medesimo P. Licheto. In oltre vuole, che il Generale possa rassrenare tutt' i contradittori, e tutt' i ribelli con censura Ecclesiattica, e cogli altri opportuni rimedi della legge, i nvocato eziandio, fe farà bifognevole, l'ajuto del braccio fecolare. Al qual' effetto deroga alle Costituzioni, a i Privilegi, e agl'indulti conceduti all'Ordine, e a i Frati Minori, anzi anche a i Conventuali. Il Breve incomincia. Cum, sicut accepimus, ed è riportato nel tomo 16. degli Annali Minoritici dal P. Luca Wadingo (1), il transunto del quale è quel, ch' io dissi . VII. Or chi vorrà credere, che un Papa dica di stimare impegno dell' #122.

(1)Pag.101) n.22.

Ori Vil. Or chi vorra credere, che un Papa dica di timare impegno dell' onor fito, e della S. Sede l' offerwanza delle prefate due Bolle di Unione, e di Cenverdia; che a chi le trafgredifice fi oppone con Cenfure; che inculca ai Prelati della Chicia, a i Governatori, e ai Principi il farle offervare ad ogni cotto; che in fomma dà tutta l'autorità di difinire, dichiarare le medefime, d'imporre filenzio, e pene ai contradittori così Offervanti, come Conventali, al Ministro Generale Offervante, e fa tutto quello, che può farfi da un

Tom.II. Ttt

(a) Cum autem cupiamus plurimòm litteras prafata unionis fauro plenavium fastivi effedum. vobris... in virtute fastla obedientia... mandamus, quatemus fummaris, és de plano.... plyamo wobs copfieras, dillom Conventum Folclamus nest préstaus Capitulum Generalfinamu a Fratebus, és Saularibus pre refunato bobisum fuefs, siprum dillo Minifre Provinciali (Provincia Aquitamis Regularis Obervatus 2) in aminista, és pre somisa fabiscere debestis. Leo X. in Bulla Signifestum, fub die 23. Julii 1518., apud VVad. tom.16. in Regeft, paspos.

(b) Ne unions pradida, alias per Nos matura deliberatione ad bumiles. & inflantissimas Regum. & Principum Christianistatis preces falla, prajudicium steret dee. Leo X. in Bulla Accepimus unper, sub die 31. Octobr, 150., apud Vyda, tomach, pag.8a, n.100.

The same of the same are same as a same to the same to

Papa impegnatissimo per l'esecuzione delle sue Lettere; chi credera, dissi, che Lione X, con tutte queste cose, non si curasse dell' esecuzione di dette sue. Lettere, ma facesse tutte le narrate premure in favor delle medesime conanimo finto, e per burlare il Mondo? Quetta farebbe stata la sincerità d' un petto Apostolico? S'inorridisce la mente fedele al fol pensarlo. E pure, avvegnachè una tal finzione Apostolica fosse già stata rigettata con gravi argomenti dall' Antor nelle Lettere a Filalete , tuttavolta il Ragionista diffinitivamente volle riporla in campo, facendo poca stima dell' onore di Lione X., e della S. Sede Apoitolica; poichè tanto vogliono fignificare, le propofizioni del medesimo, allotche scrive, che la disposizione di Lion X. non ebbe vigore: lo stesso Papa procurò, che non avesse esecuzione: che col consenso del medefimo la potesta del Ministro Generale non ebbe il suo esercizio: che il posfesso della giurisdizione de' Ministri Osservanti sopra i Conventuali su ragionevolmente impedito: e che l'idea di Lion X. nel Capitolo generalissimo fu di far un fol corpo fotto di un Generale Riformato di tutt' i Frati Riformati ; onde ottenuto questo , non più si curò delle disposizioni fatte per i Conventuali ; ma procurò, che questi , e gli Osfervanti si accordassero , e che gli Osfervanti rinunciassero ogni giurisdizione sepra i Conventuali (1).

(1) Pag-404-

VIII. E' vero, che il Ragionista così la discorre, ma non così per altro la discorrevano i Conventuali del Secolo XVI., mentre volevano, che leaccennate due Bolle di Lione X., in quanto erano favorevoli a i medefimi. aveffero tutto il vigore : come appunto alcuni odierni Conventuali hanno voluto, che il filenzio, imposto da Benedetto XIII, sopra le presenti controverfie, s' intendesse imposto agli Osfervanti, e non a i Conventuali. Puo vedersi la Bolla Illius, cujus di Clemente VII., in cui primieramente si narra, che alcuni Conventi de Conventuali , avendo in essi un giusto numero di Religiofi accettata la riforma col rinunziare a i privilegi del Conventualefimo, erano stati incorporati alla Provincia Osfervante di S. Lodovico, ed erano stati rimossi da i medesimi quei Conventuali, che non l'aveano voluta accettare. Si foggiugne in secondo luogo, che i Conventuali, rimossi da quei Conventi, affermando falfamente, che n' erano stati discacciati pel favore de' Principi temporali, contro alla giustizia, con violenza, e con mano armata, diceafi . che avessero estorte altre Lettere Apostoliche , per le quali commettevafi ad alcuni deputati, che s' informaffero della verità; e trovato, che la cofa fosse come da i Conventuali diceasi, dichiarassero gli Osservanti incorsi in tutte le Censure, e pene contenute nella Bolla di Concordia fra gli Offervanti, e Conventuali, fatta da Lione X., fino all' Interdetto inclusive. Ecco . che per i Conventuali la Bolla di Concordia Omnipotina Deus era facrofanta, e in tutto vigore. Terzo: il Papa, avendo conosciuto, che le cose narrate da i prefati Conventuali non erano se non che falsità e imposture . volle che i predetti Conventi riformati della Provincia di S. Lodovico, in vigor delle Bolle di Lione X., restar dovessero in perpetuo a i Minori Osservanti: e comando, che i contradittori fossero tenuti in si eno colle Censure, e anche coll'invocare, in caso di bisogno, l'aiuto del braccio Secolare. Questo è il tenore della riferita Bolla, che può leggersi nel tomo 16. degli Annali del P. Wadingo (2) Di più quello medefimo Papa nel Breve indirizzato al Ministro Generale Offervante, perchè questi restituisse a i Conventuali alcuni

(1) In Regell. 21g.585.

Mona-

Monasteri di Monache, e Conventi, i quali credeva egli, che contro le. Bolle del suo antecessore Lion X. fossero stati presi dagli Osservanti , disse : Ti comandiamo in virtù di S. Ubbidienza , che debba far in tal guifa , che la Concordia, e le lettere del nominato nostro Antecessore da i tuoi Frati offervate sieno da per tutto ; altramente saremo costretti a procedere co i giusti rimedi . per condurre ad effetto, e ad offervanza, e ad efecuzione la Concordia, e la vo-

lontà del nostro già detto Antecessore (1).

IX. A Clemente VII. dopo Adriano VI. succedette Paolo III., da cui Ford. tom. gli stessi Conventuali dimandarono la conferma di varie Lettere Pontificie, 16.3.2.3.170 specialmente della Bolla di Concordia Omnipotens Deus, Corrispose a i loro defideri questo Papa, come si ha dalla sua Bolla Exhibita nobis, data l' anno 1560., e indirizzata a i diletti figliuoli Maestri Generale, e Provinciali, e a... tutt' i Frati dell' Ordine de' Minori detti Conventuali . In essa, fra le altre cofe, dopo aver nominata la Bolla di Concordia, diceva: Noi dunque inchinati alle dette suppliche, con autorità Apostolica approviamo, e confermiamo tutti, e ciascheduni privilegi, e le sopraccennate Lettere, il tenore delle quali cose, vog liamo, che si tenga come se qui fosse bastevolmente espresso (2). E' dunque falso, e falsissimo, che la Sede Apostolica una volta non si curasse dell' ese-Regesto page cuzione delle Bolle di Lione X., e specialmente di quella di Concordia, se 6510 per l'offervanza delle medefime, non offanti i molti affari, che nel Secolo xvi. la teneano più specialmente occupata, non mancò di sar tutte le necesfarie, e le utili premure. Anzi anche i Superiori, così Offervanti, come-Conventuali voleano, che le dette Bolle dovessero aver sempre il loro effetto, In prova di che leggiamo negli Annali Minoritici (3), qualmente l'anno 1533. (3) Ibid- in nel di 10 di Gennaro fu fatto uno strumento di concordia fra gli Offervanti, e esp. Pagi Conventuali, in cui il Ministro Generale di tutto l'Ordine, e il Vicario Ge- 337. 5-2nerale de' Conventuali ordinano, e comandano a i loro fudditi fotto pena di fcomunica, di privazione degli uffizi, e di altre pene, che da tutti fra di loro

(t) Apul

si offervi la Bolla di Concordia, e non si trasgredisca la medesima in cofa veruna, X. Dunque al Ragionista, se ha zelo per la sua riputazione, non venga più voglia di andare spacciando, che le Bolle di Lione X., e massimamente. quella di Concordia non ebbero esecuzione; che i Papi non fi curavano, che fi offervaffero ; che lo stesso Lione X. per mezzo di alcuni Cardinali oprò , acciocche il Generale Offervante giuraffe di non usare i diritti suoi contenuti nella nominata Bolla; e cose simili falsissime, e di poco decoro alla S. Sede Apostolica. E conchiudiamo, che le Bolle di Lione X. subito dopo emanate, e dopoi, ebbero sempre il loro vigore : che che sia del titolo di Ministri, c. dell'indipendenza da i Ministri Osservanti, che in decorso di tempo i Conventuali, favoriti dal filenzio, e dalla fonnolenza, per non dire grave negligenza degli Offervanti, cercarono di acquittarfi, contro all'espresso tenore delle menzionate Bolle. Anche ne' di nostri sono esse talmente in vigore, che se il Sacro Convento d' Affifi, o qualche altro Convento de' Minori Conventuali fi riformasse ad puritatem Regula, issofatto quel Convento resterebbe incorporato cogli altri Conventi de' Minori Offervanti, con questo, che i Frati di quello facesser nuova professione: se per avventura alla prefata incorporazione in vigor delle Bolle di Lione X. non ostasse l'aver gli odierni Conventuali cangiato l'Istituto, e non esser dell' Istituto di quelli, de quali si parla nelle Bolle del mentovato Sommo Pontefice. Tit 2

XI. Parendomi per tanto, che attese le predette ragioni dovesse unta il nostro Ragionista far punto fermo alle accennate sue proposizioni, me ne vengo all'altra affermazione del medesimo, che nella pigna quo, e altrove molto si fonda in dicendo, che i Conventuali fino alla Bolla Eugeniana data l'anno 1446, ebbero autorità pienissima sopra gli Osservanti, e sino a Lione X. ebbero sopra e la meno sun'autorita simitata: ma gli Osservanti non mai chero sopra i Conventuali autorità pienissima; e se in vigor delle Bolle di Lione X. n'ebbero qualche poco, questa non su, se non che meschina, limitata, e rifretta: e perciò non si questa devettuti simissir di tutto l'Ordine, e di

S. Francesco. Così va egli borbottando. XII. Ma s'inganna a partito, e fa un falso supposto più largo dello stretto di Gibilterra; poiche suppone, che fino a Lione X. i Ministri Generali fieno stati tutti Conventuali, quando in verita non possono essere stati tali, se non che quei foli dodici, i quali fiorirono quando era nato il Conventualefimo; cioè, dall'anno 1430, fino al 1517.: e di questi dodici penerà a provarne certamente Conventuali una fola mezza dozzina. In oltre fe pretendesse, che il fuo Conventualesimo avesse anche per un giorno solo comandato a i Frati della Regolare Offervanza, farebbe parimente in errore, come ho provato nel fecondo libro . In supposizione adunque, che qualcheduno di quei 12. Ministri Generali precedenti all' anno 1446., e qualche altro di essi dopo l'anno medefimo, fia itato Conventuale; concedo, che i Generali Conventuali abbiano avuta sopra gli Offervanti un'autorità pienissima, e poi limitata. Ma frattanto si ricordi il Ragionista di avere spesse volte assermato, che gli Osservanti della Famiglia erano Scismatici, aveano rotta l' unità dell' Ordine, erano esenti dalla giurisdizione del Ministro Generale, e cose simili: le quali sono false, come io diceva; perchè i fuddetti Offervanti non mai ruppero l'unità dell' Ordine, nou mai si separarono dal Capo di tutto l' Ordine; e non si accordano con quel, che ora dice il Ragionista; cioè, che i medesimi, anche dopo la Bolla Eugeniana dell' anno 1446., feguitarono a viver foggetti a i Minittri Generali di tutto l'Ordine, avvegnachè l'autorità di questi sopra di quelli non fosse pienissima come per l'addietro, ma alquanto limitata, e ristretta dalla

XIII. Nella già fatta fuppofizione adunque io concedo, che gli Offervanti feno flati governati da i Minitti Generali del vettulo Conventualelimo, prima con autorita plenaria, e poi con autorità rilterta. Se poi mi dimanda il Ragonitta, fe da i Minitti Generali della Regolare Olfervanza fieno mai flati governati i Conventuali con autorità limitata, e ritterta, io debbo rilponder di ri nè fi poi dui en altranente da chi ha letto il tenor delle 3-lle di Lione X., il quale volle, che tra il Minitto Generale Offervante, e i vettufi Conventuali intercedeffe tutto quell'ordine di fisperiorità, e foggezione, che per l'addietto era interceduto fra il Minittro Generale di tutto i Ordine, e i Frati Offervanti della Famiglia. Interrogandomi egli in otre, le dal Minitto Generale Offervante fieno mai flati governati i Conventuali con autorità plenaria, e illimitata i io rifipondo così. O egli concede, che fra l'anno 137. qualcheduno de fopranominati ra. Generali foffe della Regolare Offervanza, o lo neggà? Se lo concede: poichè in detro tempo nella Comunità dell'Ordine vi erano i vertufic Conventuali, e con autorità plenaria erano go-

Bolla Engeniana.

vernati da i Ministri Generali, ecco che il Ministro Generale Osservante governò i Conventuali con autorità plenaria. Se lo nega: ed io allora gli dico, che da i Generali Offervanti non mai fono stati con autorità plenaria governati i Conventuali ; perchè avanti l'anno 1430., quando il Generalato fu sempre. de' foli Frati Minori della Regolare Offervanza, nell' Ordine non vi erano per anche i Conventuali: e dopo l'anno 1517., quando il Generalato medefino tornò ad esser de foli Frati Minori della Regolare Osservanza, i Conventuali aveano avuto da Lione X, il privilegio di effer efenti dall'autorità del Ministro Generale, quanto per la Bolla Eugeniana n'erano stati elenti gli Osfervanti della Famiglia. Ma il non effere flati con autorità plenaria governati da i Generali Offervanti i Conventuali, perche questi non erano al Mondo avanti l'anno 1430, e dopo l'anno 1317, aveano la fuddetta efenzione, non fa, che i Generali Offervanti fuffeguenti all'anno 1517., o antecedenti al 1430., non sieno, e non sieno stati veri Ministri Generali di tutto l' Ordine; perocchè, ciò non offante, è vero, che così i primi come i fecondi Generali Offervanti, quanto all'atto primo, fono i Ministri di tutti i Frati Minori; e che ogni Frate Minore, non dispensato per autorità superiore dalla loro giurisdizione, era, ed è tenuto ad ubbidire a i medefimi . Tanto dee accordarmi anche il Ragiomila, fe confidera, che furon veri Ministri Generali di tutto l'Ordine quei, che fiorirono avanti l' anno 1368., quantunque non comandaffero essi alla Famiglia, che allora non per anche vi era nel fenfo, in cui cominciò dopo San Francesco; e quei, che fiorirono dopo l'Eugeniana, quantunque non avessero autorità illimitata, e plenaria sopra la Famiglia, come i loro Antecessori, perchè avea ella da Eugenio IV. ricevute alcune esenzioni; e quei, che fiorirono prima del nascimento, e della separazione de' PP. Cappuccini, quantunque non abbiano effi comandato a i Cappuccini, non per anche itituiti. La ragion' è, perchè, per esser Ministro Generale di tutto l'Ordine, non è necessario comandare alle Congregazioni, o fazioni non nate, o dispensate, e sottratte dalla. potestà Generalizia; ma basta, come io diceva, esfer tale, che tutti i Frati Minori efidenti, fe da fuperiore autorità non fono efentati, foggetti fieno alla di lui ginrifdizione. Tale era il P. Bernardino da Chieri, tale il Numai, 👝 tali fono i Minittri Generali Offervanti, come cotta dalle Bolle di Lione X., e da' privilegi speciali de' PP. Cappuccini. Dunque tuttochè non mai eglino governati abbiano con autorità plenaria i Conventuali, perchè quando essi dopo il nascimento de' Conventuali surono eletti, i Conventuali ebbero alcune efenzioni dalla giurifdizione de' Ministri; nondimeno fono i veri Ministri di tutto l' Ordine . Laonde un tal punto dal Ragionitta non dovea neppur nominarsi .

XIV. Con quecho po di difeordo in lufingo di effermi fulficientementebrigato da mile arzigogoli del Ragionità, che la un gran pelo full'offervare,
che gli odierni Generali Offervanti oggi non hanno la iteffa giurifuzione degli
antichi Generali forpa le medefine vetutte Provincie, coto è forpa i Conventi
antichi, i quali oggi fono de Conventuali. Se questi Conventi nella maggio
parte oggi o fi dichiaraffero di un quart' Ordine, o padifièro a i Cappuccioi,
tutavolta il General Conventuale, ritenendo l'altra parte de medefini, farebbe
il réffio Generale di prima. Especchò non dara poi quel degli Offervanti lo fiello
Generalato de primi (ecoli, ful folo rifiello, che molti antichi Conventi if fono
atti Conventual? Ecco, ecco il prechè, dice il Ragionilat il Generalato departi Conventual? Ecco, ecco il prechè, dice il Ragionilat il Generalato de-

fervanti è di nuova iftituzione di Lione X., e non è l'antico Generalato della Regola, e d'Innocenzo, e d'Onorio III., che confermarono la Regola. A quetta, ch' è una pertinacia contro alle Bolle di Lione X., già risposi altrevolte: ed ora di nuovo rispondo con questo breve fillogismo. Il Ministro Generale eletto fecondo la Regola, e fecondo la forma, data da S. Francesco nella Regola, confermata da Innocenzo III., e da Onorio III., non ha un Generalato di nuova iltituzione, ma ha l'istesso Generalato di S. Francesco, di S. Buonaventura, e di tutti gli antichi Ministri Generali, eletti secondo la Regola, consermata da i due prenominati Sommi Pontefici: Il Ministro Generale Offervante è eletto fecondo la Regola, e fecondo la forma, data da S. Francesco nella sua Regola, confermata da Innocenzo III., e da Onorio III. Dunque il suo Generalato non è di nuova istituzione, fatta da Lione X., ma è l'istesso antico Generalato de primi tre secoli Francescani. La maggiore, o prima propofizione non può effer negata neppur da un Loico Sofista, contenendo la pura definizione della cofa: La minore, o feconda propofizione è un espressa dichiarazione, e diffinizione di Lione X., contenuta nella sua Bolla Ite 👉 vos (a); onde è impegno della S. Sede Apostolica il farla concedere, e confessare: La conseguenza ne viene da per se per le poste. E tanto basterà contra le molte repliche, che fa il Ragionista in tutto questo suo Capitolo, spesso ripetendo, che il Conventuale è il General di San Francesco, d'Innocenzo III., e di Onorio III., e l'Offervante è un Generale di nuova iftituzione, fatta da Lion X.

## s. V.

# Si disamina lo stesso Capitolo dalla pag.411. sino alla sine.

I. SEgue il Ragioniffa, e fi sforza di provare, che i Generali Offervanti per la potefit loro di confermare i Generali Conventuali, e di vifitare i Conventi di quelti, non possono vantarii d'effere i successori de Ministri Generali antichi, ne torre a i Conventuali la successione medesima. Ciò per altro afferma fica.

(2) Volumus . & ordinamus , prout in diffs Regula B. Francifei continctur , unum Minifirum Generalem totius Ordinis de entero omnibus , & fingulis Fratribus ejustem Ordinis . . . prafici . . . Eleftio verò fuecefforis fieri debest a Ministris Provincialibus , & Cuftodibus reformatis tam Cifmontanis , quam Ultramontanis , in Capitulo Generali difti Ordinis , in f.flo Pentecoffes ... Que verd ad electionem futuri Minifri Generalis , in proxima fefto Pentecoffes . in Conventu de Araemli de Urbe . . . Statuimus , omnes Ministros . & Custodes reformatos , at Vicarios , & Diferetos Frateum de Obfervantia , feu Familia , diffam electionem eclebrare debere ; & ut prafata eleftio Minifiri Generalis , qua fecundum pradiftam Regulam , a Minifiris Provincialibus , & Cuftolibus fieri debet , libere fecundum intentionem ejufdem Regula , & abfque quovit ferupulo eelebretur i declaramus, omnes Provinciales Vicarios Fratrum de Familia, feu Obfervantia, veros Ministros effe, ipfosque ad effestum electionis bujut-esti in Minifiros ordinamus , & inflituimus : Diferetos etiam ipforum similiter declar amus effe Custodes .... QUAM QUIDEM ELECTIONEM A PRÆFATIS FRATRIBUS DE HUIUSMODI GENERALI MINISTRO (10tius Ordinis S. Francisci) FACIENDAM , CANONICAM , SECUNDUM MINORUM FRATRUM REGULAM, ET FORMAM A BEATO FRANCISCO IN REGULA TRADITAM, ESSE DIFFINIMUS, ET ETIAM DECLARAMUS. Leo X. in Confilteriali Conftitut. Ite & vor, apud Chronol. Scraph. pag. 111 & fegg.

fenza fondamento; perocchè fe de' Generali, o Capi supremi in tutto l'Ordine non può nello stesso tempo effervene se non che un solo; questo solo ha da effer quello, che ha sopra tutti gli altri la potestà . D' ond' è, che la. potestà suddetta de Generali Offervanti sa vedere, che soli esti ne tempi loro furono i Capi supremi di tutto l'Ordine, e non gia i Conventuali, soggetti alla conferma, e alla vifita de' medefimi. Con tutto questo il Ragionista nella pagina 412., e nella feguente, tenta di provare il fuo affinto con tale argomento. Se il Papa, per elempio, cangiando le antiche disposizioni, facesse, che l'Arcivescovo di Milano più non fosse Arcivescovo, ma un puro Vescovo suffraganeo, e che il Vescovo di Pavia fosse Arcivescovo, e tenesse per suo sustraganeo quel di Milano, con tutti gli altri Vescovi, che per l'addietro furono fuffraganei dell' Arcivescovo di Milano: il Vescovo di Pavia acquitterebbe certamente il titolo, i diritti, e le preminenze, che sopra i Vescovi della sua Provincia ebbero gli Arcivescovi di Milano; e tutte queile cose si perderebbero da quel di Milano: ma nondimeno i Vescovi di Milano, e non già gli Arcivescovi di Pavia, sarebbero i veri Successori degli antichi Arcivescovi di Milano. Quindi ne inferisce, che sebbene Lione X. colle sue Bolle abbia potuto fare, che i Generali Conventuali perdeffero il titolo, i diritti, e le preminenze degli antichi Ministri Generali, e le avessero gli Osfervanti, ciò non otlante, i Succeffori degli antichi Ministri non debbono essere i Generali Offervanti, ma i foli Conventuali, che foli governano le Provincie, i Conventi, e i Frati, governati dagli antichi Ministri, coll'autorità d'Innocenzo III., e di Onorio III.

II. Per venire al nodo, tralascio di rammentare, che il Generalato degli Offervanti è quello della Regola, e d'Innocenzo III., e di Onorio III., e che nell' odierna Comunita degli Offervanti restarono inclusi molti Conventi, emoltifimi Frati dell' antica Comunità Minoritica: cofe altrove provate. Or me ne vengo all'argomento: e faldo fopra i miei principi rifpondo, e dico, che nella sopraddetta ipotesi il successore degli antichi Arcivescovi di Milano, in quanto Arcivescovi di quella loro determinata Provincia, sarebbe l'Arcivescovo di Pavia: il successore de medesimi, in quanto Vescovi di Milano, sarebbe il Vescovo di Milano. La ragione mi par chiara; posciache gli antichi Arcivescovi di Milano possono considerarsi e come puri Vescovi di Milano ( nel qual fenfo non ci fanno concepire se non che la potetta Eviscopale, comune a tutti i Vescovi, in quanto quella si stende, si ristringe, e si lega silla sola. Diocesi di Milano) e come Arcivescovi di Milano, o di quella determinata Provincia foggetta loro: e in questo fenfo alla potella comune a tutti i Vescovi aggingono i diritti, e le preminenze Archiepiscopali, le qualt non sono determinate a veruna particolar Diocesi di quella Provincia, ma si stendono per tutta essa, e trascendono qualunque in particolare delle Diocesi della medefima Perchè dunque il Vescovo di Milano nella detta ipotesi, comecchè spogliato del nome, e de diritti degli antichi Arcivescovi, ciò non ottante, avrebbe egli folo l'antica potesta Episcopale de' medesimi sopra la stessa Diocesi, con cui è legato l'effer Vescovo di Milano; perciò egli solo, e non quel di Pavia farebbe il fuccessor degli antichi Arcivescovi, in quanto essi erano Vescovi di Milano. E perchè i dititti Archiepiscopali de' sopraddetti Arcivescovi sopra. tutte le Diocesi di quella Provincia si avrebbero dal solo Arcivescovo di Pavia.

quantunque da questo non fi avesse la potestà Episcopale sopra la Diocesi, spofata al Vescovo di Milano; perciò egli folo sarebbe il Successore degli antichi Arcivescovi di Milano, e di quella Provincia, non in quanto essi erano i Vefcovi Ordinari di Milano, ma in quanto erapo Arcivelcovi. Che fe l'effer Vefcovo di Milano effenzialmente non pertaffe feco la determinata giurifdizione Episcopale sopra tal Città, e tal Dioceti, e lo Sposalizio speciale a tal Chiefa; e fe non poteffe fuccederfi nella poteftà Epifcopale fenza fucceder anche nell' Archiepitcopale degli Anteceffori; in tal caio direi, che l' Arcivefcovo di Pavia nella suddetta ipotesi sarebbe il successore degli antichi Arcivescovi di Milano, anche in quanto effi turono Vescovi di Milano. Contenga le risa il Ragionitta, fe vede, che io affegno agli Arcivescovi di Milano altri successori nel Vescovato, e altri nell' Arcivescovato: mentre tanto si dee sare in casi confimili, com' egli ben sà. Alessandro II. nello stesso tempo era Sommo Pontefice Romano, e Vescovo particolare di Lucca: e Benedetto XIV. felicemente regnante nello stesso è Sommo Pontefice Romano, e Vescovo particolare di Bologna. Dunque i fuddetti Sommi Pontefici regolarmente dovranno avere nello iteffo tempo due Successori: uno, che succeda loro nel Sommo Romano Pontificato; e questo farà il Papa: e l'altro, che succeda... loro nel Vescovato particolare da essi tennto nel Papato; e questo sarà il Ve-

scovo, o l'Arcivescovo ordinario di Lucca, e quel di Bologna.

III. Ma quelta moltitudine di fuccessori per qual cagione in detta ipotesi fi affegnerebbe agli Arcivescovi di Milano? Gia lo dishi: perchè l'effer Vescovo di Milano, come di Milano, necessariamente porta seco l'aver la giurifdizione Episcopale sopra la Chiefa di Milano, e sopra quella Diocesi. Noncosì è di quelle dignità, preminenze, o Prelature, che non portano feco necellarismente il comando fopra quelto, o quel determinato luogo; ma o fi stendono in tutta una Provincia, come gli Arcivescovati, i Patriarcati, e i Provincialati; o fi stendono indefinitamente per tutto il Mondo, come il Papato, e il Generalato delle Religioni . Dond'è, che sebbene il Vescovo di Milano cesserebbe di esser tale, e di esser successore degli antichi Vescovi di quella Metropoli, se in cambio d'aver la giurisdizione sopra la Diocesi di Milano l'avesse sopra quella di Pavia: nondimeno il Papa è vero Papa, e vero Succeffore degli antichi Sommi Pontefici, anche dopo che le antiche Chiefe d' Oriente sono state occupate dagl' Infedeli ; e farebbe tale quando anche. fotto la fua ubbidienza stessero le sole move Chiese dell' America, e in tutte le altre parti del Mondo regnaffe il folo Paganesimo; perchè l'esser Papa, e vero successor di S. Piero, e degli antichi Sommi Pontefici, come Capi di tutta la Chiefa, non dipende da verun luogo in particolare, ma foltanto dal fucceder nell'autorità de'medefimi fopra tutto il Mondo Criftano, e fopra tutti i Fedeli. Similmente per tanto ha da penfarfi del Generalato; poichè l'effer fuccessore di S. Francesco, e de'Generali Francescani antecedenti a Lione X. non dipende da verun determinato luogo; ma dipende dal fucceder canonicamente. nell'autorità di S. Francesco, e de predetti Generali, sopra tutti i Frati Minori efistenti nel Mondo, i quali per mezzo di potesta superiore non sieno dispensati dall' obbligo d' ubbidire al detto Generale. Perciò quando anche. si perdessero tutti i Conventi, e i Frati delle tre parti del Mondo, e restasse qualche Religione foltanto riffretta ne' nuovi Conventi dell' America , il Generale di questi Conventi sarebbe il vero successore di quegli antichi Generali, che comandarono per tutto il restante del Mondo. E quanto dissi non ha bi-

fogno di prove.

IV. Or veniamo al punto. Qual' è quel General Francescano, che invigor della fua elezione fuccede a S.Francesco, e agli antichi Generali nell'autorità di comandare a tutti i Frati Minori efistenti nel Mondo, i quali per potesta fuprema non fieno stati specialmente esentati dalla di lui giurisdizione? Questo certamente altri non è, che il Generale eletto secondo la Regola, e le forma data da San Francesco nella Regola, il quale perciò dicesi anche il Ministro Generale di tutto l'Ordine, ed ha la ragione di Capo supremo anche fopra i vetusti Conventuali: è in fomma il Generale Offervante, come costa eziandio dalle definizioni di Lione X. Dunque il folo Generale Offervante è il vero Successore di S. Francesco, e degli antichi Generali: poiche di questi Successori nello stesso tempo non ve ne può esser che uno. E se il Ragionista volesse, che un tal Generale sia quello de Conventuali, parmi, che avrebbe il torto; imperciocchè il General Conventuale fotto Lione X., e fempre dopoi non fu eletto come fuccessore del P. Bernardino da Chieri, e degli altri antecedenti Ministri Generali di tutto l' Ordine, ma fu eletto come Vicario del Successore de' freddetti, cioè, del Generale Osservante: e perciò su obbligato a dover a quelto chieder la conferma della fua elezione, e viver foggetto. Laonde i Generali Conventuali in vigor della loro elezione altro non fono, che successori di quel loro primo Vicario, o Maestro Generale, che l'anno 1517. si elessero in vigor della special concessione di Lione X. E perciò nonmai possono esser i Successori de' Ministri Generali di tutto l'Ordine, se si ha da stare alla definizione della Bolla di Lione X., che espressamente dichiarò, qualmente il Generale Offervante effer dovea il Ministro Generale di tutto l'Ordine secondo la Regola, e secondo la forma data da S. Francesco nella Regola E la ragione è chiara; poichè, come io diceva, di questi Capi supremi di tutto l'Ordine, e di questi Ministri Generali secondo la Regola, e la forma data da S. Francesco nella Regola, non ve ne può esser che uno nello stesso tempo. Se questi per tanto, giusta la definizione di Lione X., è l'Offervante, non può efferlo il Conventuale: per quanto il Conventuale abbia e fassi, eluoghi, e Provincie, e camere de i fuddetti Capi fupremi; poichè queste cose nulla conchiudono dove manca l'autorità, l'indipendenza, e l'elezione canonica de' Capi supremi già detti; come in fatti mancano nel General Conventuale, giusta le cose già dette, e provate. E per verità se Lione X. espresfamente comandò, che il Generale Offervante dovesse da tutti i Frati Minori. anche da i Conventuali, riconofeersi per Ministro, e Capo di tutto l'Ordine; fe volle, che i Conventuali dovessero allora, e per sempre eleggersi soltanto un Superiore subordinato, che non avesse giurisdizione se non che sopra i soli Conventuali, e i Monasteri delle loro Monache; se volle, che in niuna maniera il General Conventuale si arrogasse neppure il nome di Ministro; come poi i Successori di questo General Conventuale potranno dirsi i Capi supremi di tutto l'Ordine, i Succeffori di San Francesco, e de' Ministri Generali vetusti? Per dirgli tali con verità, fi hanno prima da seppellire le Bolle di Lione; fi ha da torre agli Osfervanti la voce attiva e passiva nell'elezione del Capo supremo dell'Ordine; fi hanno da dar queste voci a i Conventuali, col fargli prima-Tcm, II.

(1) Re241.

6.8.

fat la professione della putità della Regola; poichè per esse Generale secondo la Regola bissipa actire della Religione, di cui era S. Francesco, cioè, della. Religione si propriata anche in comune (1); e poi quelli potramo eleggere un al Capo. Altramente il voler pretender, che il General Conventuale o per natura, o per grazia sa il Ministro di tutto l'Ordine, è un volere sconvolger tutte le buone idec, e un voler sire ai pugni colla Sede Apotòlica, e colla Regola steffa del Serafico Fondatore. E tanto batti sulla predetta ipotesi, la-feigando le altre risfelloni al attri intellato.

V. Or credendosi il nostro Ragionista di aver fatto vedere coll' addotta fpotefi, che il General Conventuale fia il fuccessore degli antichi Ministri Generali, benchè fenza le preminenze de' medesimi, vuol' anche confermarlo coll'avvertire, che lo Scettro donato da Dio alla Tribù di Giuda, perseverò in essa fino al Messa, quantunque i Dominanti della Giudea non sempre godessero un Regno ugualmente vaito; nè il lor Dominio sempre fosse ugualmente fovrano, ma or fossero Tributari, ed ora Esattori di tributi : nè sempre avesfero lo stesso nome, ma ora si appellassero Rè, ed ora Duchi; per ragionchè i Regi, e i D chi, gli Esattori, e i Tributari, i Dominanti di dodici Tribu, e quei di sole due sempre regnarono sol per virtù di quei diritti, dati da Dio al Rè David, i quali in essi fino al Messia perseverarono. Donde ne inferisce, che quantunque i Generali Conventuali sieno stati una volta col nome di Mimittri di tutto l' Ordine, e col Dominio anche fopra gli Offervanti, e poi abbiano fortito il nome di Mzestri, perduto il Dominio sopra gli Offervanti, anzi fieno divenuti dipendenti dal Generale Offervante; contuttociò in effi fempre dura lo stesso Scettro, e la potestà data a S. Francesco; perchè gli antichi Generali Conventuali indipendenti, e i novelli dipendenti hanno fempre governato, e governano folo in virtù della potesta conceduta a S. Francesco, la.,

quale in essi fino al di presente persiste.

VI Ma mi dica in grazia il Ragionista. Se, mentre i Regi di Giuda colla loro Tribu erano tributari, e dipendenti, e soli Duchi, e di Dominio ristretti, per antorità, e via legittima fi fosse unto, ed assunto al Trono un'altro Rè di qualche altra Tribù, in cui fosse passata tutta l'autorità degli antecedenti Rè d'Isdraele, lasciatasi a i Duchi Giudei una potestà ristretta, e dipendente sopra i foli loro Giudei, fopra i quali avesse Dominio anche il predetto Rè. c. perc'ò fi appellafle il Rè di tutto Ifdraele: in tal caso non si direbbe, che la Tribù di Guda avesse perduto lo Scettro, e che la potessa di David sosse. paffata in un'altra Tribù? Concedo, che un tal fatto non è mai avvenuto: avendo voluto l'Altissimo altramente: ma se accadeva, e continuavasi la serie di tali Regnanti, e di tali Duchi, lo Scettro di David era tolto. Quel che non accadde alla Tribù di Giuda, accadde fenza fallo a i Conventuali nell' ipotefi del Ragionista; cioè, supponendosi falfamente, che tutti i Generali antecedenti a Lione X. fieno stati Conventuali, e anche dell'odierno suo Conventualessmo. Imperciocchè fotto Lione X., per autorità, e per via legittima, e canonicafu fatto, che il Ministro Generale di tutto l'Ordine per sempre dovesse esser un Offervante, il qual comandaffe anche a i Copventuali: e che i Conventuali per l'avvenire non poteffero eleggere del lor numero altro che un piccol Duca, il qual fosse confermato, e dipendesse dal Ministro Generale Osservante. non avesse autorità se non che sopra il solo Conventualessmo : anzi la sua... porefià foffe tale, che non efentaffe i Conventuali affatto dalla giurifdizione, e dalla vifita del Generale Offervante: Dunque benchè i Conventuali aveffero avuto una volta fillo fia di loro lo Settro, cioè, la potefià Generalizia di San Francefco; nondimeno dai tempi di Lione X. in qui l'averbeber perduto, ed ora ne farebbero fenza: nè il loro Generale potrebbe dirfi Minitiro di tutto I'Ordine, o Succeffore, o erede della porefià data a S. Francefco, e agli altri

Generali antecedenti a Lione X. VII. Ma che Scettri, e che Corone, e che Tribù sta portandomi in. banco il Ragionista? Si sà bene, che lo Scettro da Dio promesso alla Tribit di Giuda fino al Messa entrò legittimamente in questa Tribù, e per lo più vi stette nel tempo disegnato, in quella guisa, in cui star vi dovea, giusta il vaticinio di Giacobbe. Ond'e, che da i tempi di David fino al compimento del vaticinio, la Tribù di Giuda ebbe o i fuoi Rè, o i fuoi Duchi in qualche modo fufficiente. Ma nel Conventualefimo quando vi entrò il Generalato di S. Francesco? In tempo di S. Francesco, o dopoi ne' primi due secoli dell'Ordine non vi potè entrare; perchè il Conventualessmo non era per anche nato, comegia provai. Nel quarto, e ne' feguenti fecoli dell' Ordine non vi potè effere; perche Lione X. privò di voce attiva e passiva nell'elezione a questo grado tutti i Conventuali in perpetuo, e non vi è chi abbia rivocata la di lui Bolla. Dunque se mai lo Scettro, la potesta, o il Generalato di S. Francesco entrò ne Conventuali, e perfiste in loro, fu foltanto per quella parte del fecolo terzo Francescano, che corre fra l'anno 1430, e l'anno 1517, nella qual parte fiorirono i foli dodici foprannominati Generali, fra i quali penera il Ragionista a trovarne sei soli certamente Conventuali. Così pertanto passando la cosa, ecco, che lo Scettro, la potestà, e il Generalato di S. Francesco per lo più fu fempre de Frati Minori della Regolare Offervanza, e non de Conventuali: e per conseguenza le ragioni tratte dalla similitudine colla Tribù di Giuda sono più tosto degli Offervanti, che de' Conventuali. Onde se si ha da continuare. l'allegoria, non dobbiamo dire, che i Conventuali abbiano perduto lo Scettro, che naturalmente, o per volontà di S. Francesco toccasse soro : ma più tosto dobbiamo dire, che nati essi nel terzo secolo Francescano ebber la sorte di aver per qualchè tempo lo Scettro Generalizio della Regolare Offervanza Minoritica, e stettero per alcuni anni allora sotto di essi gli Osservanti, come il popolo d'Iddio fotto i Caldei; finchè venne un Ciro, che meglio di Ciro fciolle la cattività, e restituì lo Scettro per sempre a chi si dovea, cioè, agli Osservanti, a i quali l'avea lasciato S. Francesco, e de quali era stato continuamente ne' precedenti fecoli.

d'UII. Tralaício qui di notare, che l'odierno Conventualefino, per effet d'un Ilituto novello, diverto dal Conventualefino antico, non mai ebbe il Generalato Franceleano: e con non può paragonarfi in conto alcuno alla-ribab di Giuda. Tralaício di avvertire, che la ragioni fondamentale del Ragionifia non può reggere; perchè i fuoi Generali gon hanno l'autorità indipendente, e fovarna di S. Franceleo, la quale per fuccefino non è che in un-folo, cioè, nell'eletto fecondo la Regola, qual non è il Conventuale, che fi elegge folo in vigor della conceffino: di Liono X: mentre in vigor della Regola dovrebbe eleggerfi nn folo Generale, e quetti dee effer della Religione fiffa, e fipropriata; che fi fondò da S. Franceleo, di cui non fono i Conventeria, e fipropriata; che fi fondò da S. Franceleo, di cui non fono i Conven-

V v v 2

tuali proprietari in comme. Tralaficio altre confiderazioni fatte di fopra, le quali tutte poliono fervire, per far conficere, che fenza fondamento dal Ragionifia fi obbiettò in couferma delle fue falifià l'allegato argomento: da cui anche ne feguirebbe, che non fosfie in porettà della Schegel i torre il vero Generalato di S. Francefco a i Frati Minori Conventuali, fe i Superiori di quediti co col nome di Generali di tutto l'Ordine, o lenza; o con autorità vatta, o rifiretta; o Regi, o Duchi, o foggetto, o indipendenti, o in qualunque altra maniera trattati, fempre fono i veri Minifiti Generali di tutto l'Ordine, c i

foli Successori di S. Francesco. IX. Quindi apparisce, che nè sognano, nè vaneggiano gli Osservanti allorchè dicono, che i Conventuali fi fono separati dal Capo di tutto l'Ordine, dal Successore di S. Francesco, e degli antichi Generali; perocchè se alcun-Generale ha da crederfi d'effere un tal Capo, un tal Succeffore, un tal Ministro eletto secondo la Regola, confermata da Innocenzo III., e da Onorio III., questo non è se non che il Ministro Generale Offervante, in cui solo la Sede Apostolica riconosce il nome, la dignità, la preminenza, e il grado degli antichi Ministri Generali, privativamente quanto agli altri, che diconsi Generali o de' Conventuali, o de' Cappuccini; e cui la stessa S. Sede volle, che dovesfero ubbidire anche i Conventuali stessi, come costa dalle Bolle Lionine. Falfissimo è poi, che, come afferma il Ragionista nella pagina 415., le Costituzioni Piane dicano, qualmente gli Offervanti fotto Lione X. ajutati da alcuni Principi tanto fecero, che si fottraffero dall'ubbidienza del General Conventuale, e. prendendosi il nome di Osservanti della Regola, ottennero anche il proprio Generale. Queste sono parole dell' Autor della prefazione alle Piane, cioè, di quel Conventuele, che fece la prefazione alle medefime, e v'inferi mille pastocchie: e il Ragionista non dovea francamente farlo Papa, e in citando una di lui fpampanata, dir le Costituzioni Piane, come continuamente suol'egli dire per gittar polvere negli occhi. Del resto poi, siccome quando i Conventuali ebbero la prima volta il Generalato, (se pur l'ebbero,) che per l'addietro era stato sempre della Regolare Osservanza, non può dirsi, che si separarono da i Generali Successori di S. Francesco: nella stessa guisa quando sotto Lione X. gli Offervanti tornarono ad aver nel loro numero lo stesso Generalato, per non più ricederlo a i Conventuali, non può dirfi, che fi fepararono dal Generale fuccessor di S. Francesco: anzi neppur può dirsi, che si sottrassero dall'ubbidienza del General de' Conventuali ; perchè, il Numai eletto l'anno 1517, era il Generale degli Offervanti, e de' Conventuali. Se poi il P. Bernardino di Chieri, antecessor del Numai, era Conventuale, si sottrassero allora dalla. costui ubbidienza non meno i Conventuali, che gli Oiservanti; perchè terminò egli di governar l'Ordine, ed in fuo luogo fu eletto il Numai. Ma fe l'Autore della detta Prefazione intendesse di significare, che gli Osservanti sotto Lione X. si sottrassero dall'ubbidienza de' Maestri Generali Conventuali, cioè, dall' abbidienza del P. Marcelli, o de'coltui fuccessori, o antecessori; gli toccherebbe a provare, che il P. Marcelli, o i fuoi fuccessori sieno stati Capi degli Offervanti, o abbiano per alcun tempo avuta fopra gli Offervanti qualche giurifdizione: il che non mai potrà provare; andando più tofto in contrario la. cofa. Degli antecessori non ne parlo; perchè il P. Marcelii, eletto Maestro General de' Conventuali l'anno 1517., fu il primo ad aver quello novello grado, o quefa novella Prelatura; onde non ebbe veruni anteceffori: se suoi anteceffori no furono i Vicari della Famiglia, a fomiglianza de' quali si egli sitituito, ed eletto. Son dunque bei giuochi di parole, io dico, le spampanare,
del prefator delle Fiane. Potea pur anche tacere il suovo de' Prinsipi; perchè
con tutrociò non porrà far credere, che Lione X. facesse le famos su delle
simportunato, o tratto dall'affetto parziale, o non secondo il convenevole; possicache lo steffo Lione X. di spra citato lo smenirà, dicendo di aver proceduto con ogni maturità, e col consiglio eziandio del Sagro Collegio de'Cardinali, e che l'onor suo, e della S. Sede Apostolica voleva, che si offervassero

le prefate Bolle. X. Hanno dunque ragione gli Offervanti di obbiettare a i Conventuali l' effersi feparati da quel Generale, cui secondo la Regola, e secondo le Bolle di Lione X. erano tenuti a star uniti, e ubbidire : ma una simile separazione... non può mai da i Conventuali obbiettarfi contro agli Offervanti, che non mai negarono a i Successori di S. Francesco l'ubbidienza, dovuta loro secondo la Regola, e le Costituzioni Apostoliche. Che se la separazione de Conventuali dal Generale Offervante ha da prefupporre, come dice il Ragionitta, la foggezione di quelli a questo; crederei, che questa foggezione si contenesse chiarissimamente nella Regola, dove si comanda a i Frati Minori lo star tutti soggetti al P. S. Francesco, e a i di lui successori, cioè, a i Generali eletti secondo la forma data nella Regola; e che si contenga similmente nella Bolla Omnipotens di Lione X., in cui espressamente s'impone a i Conventuali il dover riconoscer il Generale Osservante come Capo loro, e di tutto l' Ordine. Nè questa Bolla è stata mai rivocata in parte veruna; onde pare una licenza, che contro essa si prendessero, quando dalla di lui ubbidienza incominciarono a tenersi immuni i Conventuali: ben sapendosi, che contro una legge chiara, per coonestare un' azione, ci vuole un'altra legge chiara, o feritta, o non feritta. Se poi mi foggiugne il Ragionilla, che i Conventuali non mai abbiano professata ubbidienza al Generale Offervante: dirò, che fecero malamente la professione; perchè volendo la Regola, e Lione X., che anche i Conventuali fosser tenuti ad ubbidire al Ministro Generale di tutto l'Ordine, i Conventuali, che quando un tal Generale era Offervante, fecero la professione, per farla lecitamente, e giusta l'intenzione di S. Francesco, e della Sede Apostolica, non poterono escluder l'ubbidienza, o la foggezione al Generale Olfervante: nella guifa, in cui quando fra l'anno 1430., e l'anno 1517, fu Ministro Generale di tutto l'Ordine, e-Successor di S. Francesco alcuno de Conventuali, non poterono allora gli Osfervanti far lecitamente la Minoritica professione, e insieme non prometter' ubbidienza ad un tal loro Generale: perciò è, ch'essi ossequiosi alla Regola, e alle Costituzioni Apostoliche, o sossero della Comunità dell' Ordine, o della. Famiglia Offervante, professavano ubbidienza al loro Ministro Generale, qualunque fi foile: e per queito io diceva, che neppure gli Offervanti della Famiglia mai si separarono dall' unità dell' Ordine; ma sempre surono dell' istesso Corpo, di cui erano i Frati Minori, appellati della Comunità, ed ebber fempre per lor Ministro Generale quello steffo, ch' era il Ministro Generale della Comunità detta Conventuale. Or fe i Conventuali da Lione X. l'anno 1517. esclusi dalla voce attiva, e passiva al Generalato, e ridotti in particolar Famiglia, immediatamente fottoposta a i Maestri, che gli governastero con potestà vicaria, che non escludesse affatto la giurisdizione de Ministri Offervanti di tutto l' Ordine fopra di essi, ridotti in somma in uno stato, simile proporzionatamente a quello degli Offervanti della Famiglia dall' anno 1446, fino al 1517. . non si mantennero ubbidienti a i Ministri Generali di turto l'Ordine. cui aveano sempre ubbidito gli Osservanti della Famiglia; non si maravigli poi se ascolta, o legge rinfacciarsi a i suoi, l'esfersi separati dal Ministro di tutto l'Ordine, cui dovean viver ubbidienti, l'aver infranta l'unità, l'aver perduta la fuccessione de'Generali successori di S. Francesco, e cose simili, che per cagione della suddetta mantenuta ubbidienza, e soggezione, non poterono giuatamente rinfacciarsi per alcun tempo agli Osfervanti, neppure a quei della...

Famiglia.

XI. In quanto a i figilli dell'Ordine, se passassero, o nò quegli stessi, che si usavano dal P. Bernardino di Chieri, in mano del suo successore Numai. come par cofa naturale; ovvero fe questi restassero a i Maestri Conventuali, non voglio cercarne: effendo cofa difficile, e poco utile A me baita, chefotto Lione X., e in perpetuo dopoi il figillo esprimente la Pentecoste, conquella iscrizione intorno, sigillo del P. Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Frati Minori, fosse, e debba essere del solo Generale Osservante. Ed esfendo ciò vero, come anche confessa tacitamente il Ragionista nella pag.415., poichè in tal forma era il Sigillo de Ministri Generali prima dell' anno 1517., ne fiegue, che i figilli degli antichi Generali fi ufino da i foli Generali Offervanti: mentre il tener' un figillo esprimente la Pentecoste, ma che in vece di esser circondato dalla predetta iscrizione del figillo degli antichi Ministri Generali, circondato fiada quest'altra , figillo del P. M. Generale de Frati Minori Conventuali, non è il tenere il figillo degli antichi Generali di tutto l' Ordine; per quanto la figura espressiva della Pentecoste sia la stessa, e quantunque sosse lo stesso numero sigillo degli antichi Ministri, colla sola iscrizione diversa, e novella. Ma come i fuddetti Sigilli de' Ministri dell' Ordine l'anno 1517, tornasfero ad effer de' foli Offervanti, infieme colla podefta data da Onorio III. a... S. Francesco, e in vigor della Regola, e non per nuova sola disposizione di Lione X , che per gli Offervanti ittituiffe un Generalato novello , oltre quel della Regola, si è spiegato, e provato di sopra, eziandio col tenor delle... Bolle di Lione X .: il quale (che che si dica spesso il Ragionista) con quelle sue Bolle non pose la Chiesa sopra il Campanile; ma secondò la ragione, il convenevole, e le inclinazioni iltesse dell'Ordine, e della Santa Chiesa Cattolica, espresse negli Statuti di Giulio II , e nelle Lettere de' Principi Cristiani , e di altri ragguardevoli personaggi a lui scritte, e mentovate nelle sue Bolle: ecredo, ch'egli ben discerneile, che il Conventualesimo non era secondo l'istituzione dell'Ordine Minoritico, ma era come una mal'erba, o una gramigna, nata nel campo dell' Ordine Serafico da i danni della peste dell'anno 1348., e dello Scifma terminato nel Concilio di Cottanza; e che una tal gramigna, per non esfersi potuta comodamente stirpare, si era tollerata sino a quel tempo; laonde non era il Conventualefimo quello, a cui naturalmente fi doveile il Generalato, e la potestà del S. Fondatore. Con questi buoni riflessi avanti a gli occhi Lione X. nelle fue Bolle dispose talmente le cose, che inviò il Conventualesimo verso il suo nulla primiero: e vi sarebbe già giunto talvolta con unira tutti i Conventuali agli Offervanti, se i Generali a tenor delle Bolle di quel Papa feguitato avessero a procurarne la riforma, e l'unione, e i Conventuali lotto Pio IV. accettando la proprietà in comune non avesser cangiato Illitatto: nè per questo può dirsi, che Lione X. volesse annullare o l'Ordine, di S. Francesco, o la discendenza de Generali Successori di S. Francesco.

XII. Quindi costa, che affistiti da ogni buona ragione gli Osservanti appellano il P. Cristofano Numai, eletto l'anno 1517., Ministro Generale quarantesimo quarto, e l'odierno loro, e di tutto l'Ordine di S. Francesco, supremo Capo, Ministro Generale ottantesimoterzo: non essendo stato il Padre Numai ne il primo, ne l'ultimo Generale degli Offervanti, e di tutto l'Ordine; mercecche un tal Generalato per lo più fu degli Offervanti; e se qualche volta fu anche de Conventuali, non per quello allora gli Offervanti erano fenza un tal Generale; perchè ubbidivano al medefimo, e gli vivevano foggetti, come si è detto. Ma quando io mi credeva, che il Ragionista fosse stanco nel bersagliar le Bolle di Lione X., parmi che incominci da capo; perocchè nella pag 417. scrive, che l' Ordine di S. Francesco pel Generale Ofservante, eletto nel 1517., restò del tutto scisso, e diviso in due Corpi, con due Capi ugualmente independenti, e Sovrani; e che Lione X, in questo medesimo primo Generale fondò una nuova Cattedra, diversa da quella, la quale fondò S. Francesco. Povero Lione X.! Non avea più che fare, per fignificar più chiaramente nelle fue Bolle, che non divideva egli l'Ordine in due Corpi, ma in due fole fazioni dello tleffo Corpo, di cui era Capo fupremo il Generale Offervante. Non potea con più chiarezza far conoscere, che il General Conventuale non era indipendente, e fovrano, come l'Offervante, dopo averlo dichiarato foggetto a dimandar la conferma della fua elezione al Generale. Offervante; dopo aver detto, che i Conventuali, a lui foggetti, eran' infieme foggetti anche al Generale Offervanre; e dopo aver espresso, che il Conventualesuno dovesse avere dal Generale Osservante tutta quella dipendenza, con cui per l'addietro la Famiglia Offervante dipendea da Ministri della Comunità. E con tuttociò il Ragionista vuol dire, che allora si divise in due Corpi l'Ordine, con due Capi ugualmente indipendenti, e sovrani? Non sò altro chedirmi, fe non che povere Bolle di Lione X. così mal intefe, e non curate! In oltre non dichiarò lo stesso Papa, che il Generale Osservante fosse l'eletto secondo la Regola, e la forma data da San Francesco nella Regola; e perciò volle, che si pominaffe il Ministro Generale di tutto l'Ordine de Frati Minori. come i paffati Generali fino a S. Fraucesco, e per tale f confessasse, e fi riverisse anche da i Conventuali ? Certo che sì : basta legger le di lui Bolle , da. me più volte riportate a frammenti, e intere presso il Wadingo, e la Cronologia Serafica. Dunque con qual ardimento si afferma, che il Generalato degli Offervanti non è quello, che fu fondato da S. Francesco?

XIII. Nº fia ripetendo, che, annullate le Bolle di Lione X., i Generali Offervanti non farebbero comparti al Mondo, n'è ve ne farebbe memoria; perchè io ripeterò, che annullate oggi le dette Bolle, non potrebbe negarfi, che fino all'anno 1440. il Generalato di tutto l'Ordine folle flatto de foli Offervanti: che dall'anno 1440, fino al 1517. folfe incerto di qual mumero, o fazione fi fofferes calcibedum dei dodici Generali, che int il tempo fiorirono; con quebo per altro, che totti effi firono Generali, e Capi fupremi anche degli Offervanti, costi di quelli della Comunità, come di quelli della Familiati, costi di quelli della Familiati, come di quelli della Familiati.

e che

e che dal 1517, fino al di d'oggi, cioè, all' ottantesimo terzo Ministro Generale di tutto l' Ordine, il menerimo Generalato fosse stato sempre de' son Osfervanti. Similmente non potrebbe negarfi, che l'odierno Generale Offervante, anche dopo annullate le dette Bolle, egli folo fenz'altro farebbe il Ministro Generale di entro l'Ordine; perchè egli solo sarebbe stato canonicamente affunto a questo grado; mentre il Conventuale, mathmamente ancora per effere stato eletto Generale in tempo, in cui erano in vigore le Bolle di Lione X., non mai potrebbe dirfi il Ministro Generale di tutto l'Ordine in vigor della fua elezione, vietardofi chiaramente a i Conventuali nelle Bolle di Lione X. la voce attiva, e la passiva nell'elezione di tal Ministro. Vede per tanto il Ragionità, che la cofa non è com'egli la foaccia? Chi poi fosse per succedere all' odierno Generale Offervante nel Ministerato di tutto l' Ordine, annullate oggi le prefate Bolle; cioè, se un Conventuale, o un Offervante? Io non fon tenuto nè a dirlo, nè a indovinarlo. Posso ben dire, che in tal'ipotesi dal Sommo Pontefice si considererebbero con tutta la maturità le ragioni degli Offervanti, e quelle de' Conventuali, e poi si decreterebbe quel, che gli spirasse lo Spirito Santo; e a questo suo Decreto o contrario, e savorevole alla Regolare Offervanza, fi accheterebbero totalmente i Minori Offervanti.

XIV. Quindi apparisce, che batte l'aria il Ragionista allorchè nella... medefima fua pagina ya dicendo, non permetterfi, che una nuova Cattedra fondata per la smenbrazione d'un' antica Diocesi , numeri nella serie de suoi Vescovi quelli della prima Cattedra, o Diocesi; mentre falsamente suppone, che il Generalato degli Offervanti fia di novella itituzione, e che il Generalato Francescano sia stato sempre de Conventuali. Lo stesso fa quando dice, che allo stesso Catalogo spettano i Vescovi, e gli Arcivescovi della medesima Cattedra, per l'identità della giurifdizione, della plebe, e della Cattedra; poichè falsamente suppone, che il Generalato Francescano sia necessariamente dipendente dall'aver il governo di queste, o di quelle mura, e persone : come il Vescovato, per esempio di Pavia, dipende dall'aver sotto la sua giurisdizione la Chiefa di Pavia. Ne trovo più altro, cui debba rispondere, per soddisfare a i due ben lunghi, e artificioli Capitoli del Ragionnita, teffuti non meno contro il tenor delle Bolle di Lione X., che contro le ragioni degli Offervanti . Confido, che il correse Lettore, dando di occhio a questo, e agli antecedenti miei libri , potrà conoscer vane le macchine, che contro alle medesime Bolle, e alla Regolar Offervanza inalzò il contraddittore. Che se in qualche cosa io non sodisfeci a pieno, potranno i Teologi Controversisti, e la S. Sede Apostolica, in difesa dell' onore, e della potesta di Lione X., dare una più compita... rifposta.

XV. Or poichè il Ragionista con alcuni altri Conventuali stimano un rewerendissimo nienee, un nome, ch'esprime quel che non è, ed un ombra di un nome grande il titolo di Ministro Generale di tutto l'Ordine de Frati minori, il quale nelle sue lettere, e soscrizioni si dà il Generale Osservante, veggiamo se più baffo fentimento di fe medefimi esprimano nelle loro lettere i Generali Conventuali, fe questi si esaltino quali non sono, e se facciano pompa del niente. Non voglio parlare di quel totius Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Convertualium, che per imitare il totius del Generale Offervante si danno i loro Generali fenza necessità veruna; ben sapendosi, che il General de Conventuali

non comanda alla fola metà del fuo Conventualefino; e che i Conventuali non hanno due Generali del loro flittuto; e che quefto loro flittuto non fi diftingue in più Congregazioni, o Famiglie, come la Comunità Offervante. Parlar voglio dell'enfatica espredinone del P. Reverendifi. Carlo-Giacomo Romilli di Bergamo, Generale de Conventuali in una fius Lettera, polta nel Breviario de finoi, flampato in Venezia pel Baglioni i anno 1734, in effi, a doctieri appelliato, Mimistro Generale ottantessimo primo di tutto i Ordine. Stronteria de Mimori Conventuali dopo il Patriarea S. Francesco, (che non mai si General di Conventuali, nel gonossi di volta si fue così: Noi per tanto con precetto di fanta Ubbidienza obbligibiamo tutti, e ciassificatui i Frati del nostro di Conventuali, essenzia, e con si carti più quanto di ilà dai monti, e dai mari, e nell'universo Mondo, a stevisti di qual, quanto di ilà dai monti, e dai mari, e nell'universo Mondo, a stevisti di qualo quanto di ilà dai monti, e dai mari, e nell'universo Mondo, a stevisti di qualo quanto di ilà dai.

XVI. Ditemi in grazia: Che voglion fignificare quell'espressioni, di quà, e di là da monti, di qua, e di là da Mari, e nell'universo Mondo? Certo vogliono denotare, che il General Conventuale abbia luoghi, e fudditi di la da i mari, e quasi in tutto il Mondo; e perciò una più enfatica non si legge neppure nelle Pastorali Pontificie scritte a tutt' i Fedeli. Or veggiamo un po' con pausa, se questo vasto Dominio sia vero, o sia soltanto un' ombra, ed un sogno. Veggiamo in quante parti del Mondo abbiano Conventi, Ofpizi, o luoghi gli odierni Conventuali. Gia fi è veduto altrove colla fcorta del P. Franchini Minor Conventuale; Niente hanno nell' Afia , niente nell' Africa , niente nell' America : dunque delle quattro parti dell' universo Mondo ve ne sono tre, in cui nonfono alcuni fudditi del General Conventuale: onde fe in cambio di dir. efift nti nell' universo Mondo, avesse detto, esistenti nell' Europa, comprendeva tutti i finoi Sudditi. E nell' Europa dove fono i lor Conventi, Ospizi, o luoghi? Facciamone la visita collo stesso Franchini: niuno ne hanno in Portogallo, niuno nelle Spagne, tre sole piccole Provincie hanno nella Francia, sei, o sette Provincie in tutta la Germania, e Polonia, una Provincia in Dalmazia, e quella di Liegi, ma di tre soli Conventi, e quella di Transilvania d' un Convento solo: quattro o cinque piccoli Conventi nell' Ungheria, un Ofpizio in Constantinopoli, con due altri Ofpizi, o Conventi in Romania, e poi hanno i Conventi d'Italia, di Sicilia, e nove in Sardegna (1). Dunque neppur si trovano nella maggior parte delle Provincie della fola Europa. Essendo così, è molto stretto per

(1) Vide. Orb. Scraph. 10m.1. Pag. \$54. #161.

(a) Fr. Cerolus Jarobus Renilli de Bergume, drilam, de Sarca Theologica Deller, Sere Risum Cengrezianio Confeler e, the tiss Energisici Minesum Conservatation Ordinis poli Sandum Patriarchum Francticum Minister Generalis edungelmus primus. 100th. Nebit to Christo, Domine Sallessas felatures. New properse amont, de fingular medio Ordinis Sara-Vita, universique in Ordin Cestificates, felaturis Ordinatis practicus divingimus. 18milate vois S. Clera, quala resist Ordinati, phinament, of phis paramopu cana depense, justa Sacrosom Risum Congregationis Develum, phisman Sara-Vita, phisman Congregationis Develum, phisman Congregationis C

loro quest' universo Mondo. Ma i Conventi di là da i mari quali sono? Son. forse quei dell'Isole adjacenti all'Italia? Ma questi non possono dirsi di là da i mari, essendo vicinissimi al nostro Continente. Sono forse quei della Francia? Ma se questi sono sulle nostre ripe Settentrionali del Mediterraneo, e si visitano comodamente andandovi da Roma sempre per terra? Sono la Dalmazia, 🕳 l'Ungheria, e Romania ? Anche in quelle parti si va comodamente per terra, come pure in Costantinopoli: e se per giugner uno più presto vuol imbarcarsi, poche ore di viaggio portano alle spiaggie di quei Paesi, e non si hanno da... passare i mari, ma il solo golso di Venezia, col costeggiarsi alquanto alcuni Paesi di quà dal Mediterraneo. Che se a tal golso vuol darsi il nome di mare, bastava dire di là dal mare, e non dovea per figura dirsi di la da i mari, che fignifica la Palestina, l'Egitto, l'Africa, l'America ec. Ma che stò io cercandomi dove i Conventuali abbiano Conventi di là da i mari? Gli avranno talvolta in quelle terre inaccessibili, e incognite, dove, giusta l'invenzione di alcuni Ebrei, tuttavia si conserva lo Scettro della Tribù di Giuda nell' Ebraica nazione. Questo per altro non è uno spacciar quello, che non si ha. Si sà, che gli odierni Offervanti hanno Conventi, o Ofpizi dovunque gli hanno i Conventuali: e in oltre in tutte le Provincie della Francia, delle Spagne, e di Portogallo, nell' Ibernia, nell' Inghilterra, nelle lor Provincie d' Albania, di Candia, di Bosna, di Ragusi, di Zagabria; nel Regno di Corsica, nelle-Baleari, nelle Canarie, nell' America, dove hanno valtissime Provincie; nell' Egitto, in Barberia, e perciò nell'Africa; nel Regno di Cipro, nel Montelibano, nella Soria, o Terrafanta, nell'Ifole Filippine, nella Cina, e in altri luoghi dell' Afia; per tacere di vari Ofpizi, che hanno gli Offervanti in altri luoghi fra gli scismatici, eretici, e insedeli. Dunque il Generale Osservante ha luoghi, e fudditi in tutte le quattro parti del Mondo di la, e di quà da'mari, e da monti: e con tuttocio non mai potei leggere nelle fue Lettere, neppure in quelle, in cui parla a tutto l'Ordine, e convoca tutti i Vocali a i Capitoli Generali, usata da esso la enfatica espressione sopraddetta del General Conventuale; fervendofi esso per lo più di quella frase, a i Frati Minori dell'una, e dell'altra Famiglia, così della Cifmontana, come dell'Oltramontana, comepuò vedersi nelle loro Lettere.

XVII. Ma dal vedermi trattenere fu queste offervazioni, penfeñ forfe il mio Lettore, che io faccia il cenfore ad apiece juris al volume del Ragionilla. Mi protetho per altro, che per mio puto divertimento mi fon fermato fu tall offervazioni. Del redto poi mi par più totlo di avec facrificate, o girtate fottobanco molte buone ragioni degli Offervanti. Per esempio, trattando degli Offervanti della Famiglia, son mi fon curato di difender, che non mai per alcun tempo perdeffero il diritto della voce attiva nell'elezione al Generalato; anzi per una, non fo se lodevole, connivenza, parmi d'aver moltrato di credere, che pel non uso di alcuni anni dopo il 1446. lo perdeffero : nel quale articolo ho favorito più del dovere il Ragionità: sapendar effer dortina de Prudenti, che qualunque dritto, il cui efercizio confiste in atti, detti disontinui, cioè, dall'Uomo praticati folo nella data occasione, non si perde in forza di atti al medefino contrari, parimente discontini, se questi mo sono sono sono sono fono sono fono sono pare presidenti al confiscio di una centenaria, o da una immemorabile efficacemente pro-

ed altri appreffo Bertacchin. vot.decifiv.41., e quei, che in cofa certa fi tralafciano Gli Offervanti della Famiglia, come ho provato in fuo luogo, pria. dell'anno 1446, avevano il vero diritto, anzi anche l'uso vivo della voce attiva. e paffiva in tutte l'elezioni de' Ministri, eziandio in quella del Generale. come anche ne fanno fede le citate Firmamenta de tre Ordini ; nell' anno 1446, col privilegio Engeniano furono graziati dell'elezione de' propri Vicari, ma non furono privati del prefato diritto, neppur facendosene memoria nella Bolla di Eugenio IV.; e dal fuddetto anno al 1517, non vi fono cent' anni, ma folamente settantuno. Di più l'elezione del Generale non si sa nè in ogni giorno, nè in ogni mese, nè in ogni anno; ma soltanto quando vaca il posto; e dal 1430. fino al 1517, fi fece folamente dodici volte, e lo stesso proporzionatamente. ha da dirfi dell' elezione de' Ministri Provinciali. Dunque gli atti contrari al diritto degli Offervanti della Famiglia, cioè, il non concorrere, o il non effer ammessi nelle già dette elezioni, non possono dirsi atti continuati, ma debbono dirfi discontinuati dal lungo tempo, che scorse di mezzo fra l'uno, e l'altro atto: E perciò non avendo questi durato per cent'anni, non bastarono a far morire ne predetti Offervanti il mentovato diritto : Dond' è, ch'io poteva... francamente affermare, che gli Offervanti della Famiglia ebbero fempre, e non mai perderono il diritto della voce attiva, e passiva nell'elezioni de' Ministri, eziandio in quella del Ministro Generale di tutto l'Ordine. E se non lo

affermai, fu mia indulgenza ufata verso il volume del Ragionista.

XVIII, Parimente per certe mie propofizioni poflo parere d' aver conceduto, che oggi per cagione del non uso i Generali Offervanti abbiano perduta la facoltà di dar la conferma a i Generali Conventuali, e di visitare, e correggere i Frati Conventuali , come avanti Lione X. da' Ministri Generalì fi confermavano, fi vifitavano, e fi correggevano i Vicarj, e gli Offervanti della Famiglia. E quì ancòra fono stato indulgente; posciachè dove la legge è cerra, e chiara, neppur mille anni di non ufo, e massimamente dove non. costa di atti contrari, baltano ad annullarla, e a torre alle parti i diritti, contenuti in detta legge, come parimente si risolve in amendue i Fori. Ma che il General Conventuale debba effer confermato dall' Offervante; e che questo abbia la facoltà di confermarlo, e di vifitar, e correggere tutti i Conventi, e i Frati Conventuali nella guifa, in cui da' Ministri Generali si confermavano, vifitavano, e correggevano i Vicari, e i Frati Offervanti della Famiglia pria... dell' anno 1517., ne abbiamo la legge chiara, certiffima, ed espressisma, qual legge sono, se non altro, le Bolle di Lione X., non mai rivocate da. vernn Papa, anzi più volte rinculcate perchè fi offervaffero: le quali Bolle anche oggi fono in ufo, in quanto favoriscono alla quiere de' Conventuali; -Dio ne guardi se si trasgredissero; e sono in uso per quel che spetta agli Osfervanti fra di loro. Di più furono poste in uso per quel, che spetta all' autorità de Ministri Provinciali Osservanti di confermar l'elezione de Provinciali Conventuali, come costa dagli Archivi, dove conservansi le memorie di tali conferme, e anche dalle pubbliche stampe: mentre già sopra vedemmo, che nella Provincia di Bologna due Provinciali Conventuali, l'uno fuccessore dell' altro, furono confermati da due Ministri Provinciali Offervanti, l'uno successore dell'altro, in vigor delle dette Bolle (1). Quanto poi alla conferma de' Ge- fupra cap.a. nerali, se non costa di esempi circa la loro esecuzione, non costa neppure di \$.t.m.viii.

atti

atti contrari; poichè l' aver i Conventuali declinata la conferma del Generale Offervante, col farfi confermare immediatamente da i Papi, non è atto contrario: tantopiù che se i Papi, da i quali con Breve Apostolico si sece una tal conferma di farla pro es vice tantiem, perchè le Bolle di Lione X. non erano state rivocate; nella stessa maniera s'intende fatta dagli altri Papi, fenza Breve, per la steffa ragione. Mi si trovi un po' un' esempio, che il General' Offervante abbia fatta ittanza per dar la conferma a qualche General Conventuale, non confermato dal Papa, e abbia perduta la Causa? Questo sarebbe un atto contrario. E forse anche un' altro atto contrario sarebbe, sequalche General Conventuale aveile pacificamente governato fenza la conferma dimandata al Generale Offervante, o immediatamente al Papa. Ma dove fono questi esempj? E se ve ne fosse qualcheduno di questi ultimi, basterebbe contro ad una legge chiariffima? Forse non è egli vero, che una legge certa fempre conserva il suo vigore, se, o per una contraria immemorabil pratica di chi pretende la esenzione dalla medefima independentemente dal Legislatore, o per una espressa revocazione del Legislatore stesso non perde le sue... forze? Questi sono principi certi, nè si potranno impugnare dal Ragionilla senza una taccia di troppo ardito, che credo, non vorra addoffarsi, Finalmente circa la podestà di vistare, e di correggere i Conventuali, certamente non... ho trovato, che quella facoltà da i Generali Offervanti fia stata mai efercitata. ma neppure ho trovato, che l'abbiano voluta esercitare in qualche Convento, e fieno stati proibiti : anzi non avendo fatta ricerca di ciò, e non essendoci l'efatto giornale di tutt' i Generali Offervanti, non può afferirfi, che nonmai l' efercitassero in verun Convento, o Conventino dell' Orbe Conventnale: tanto più, che non vi è tempo determinato per l'esercizio della medesima. ma sta ad arbitrio de' Generali in congiuntura, che andassero a trattenersi in qualche Convento de Conventuali . Dunque ancor qui abbiamo la legge certa , e chiara, e non costa nè della rivocazione di essa, nè di atti veramente. contrari; anzi questa legge ha la viva offervanza in altri punti. Poteva io per tanto affermar con franchezza, che o gli odierni Conventuali non fono dell' Istituto di quelli, de' quali si parla nelle Bolle di Lione X., ma d' un' altro Istituto diverso, e più recente; e così non possono litigar di antichità co i Frati Minori della Regolare Offervanza, come provai nel fecondo libro: o fe fono dell'istesso litituto de' Conventuali significati nelle Bolle di Lione X., sono soggetti per anche a dimandar la conferma dell'elezioni de loro Generali a i Generali Offervanti, e de loro Provinciali a i Provinciali Offervanti, e fono foggetti alla vista, e alla correzione de' Generali Osservanti; nella guisa, in cui la Famiglia Offervante co i fuoi Vicari era foggetta alla conferma, alla vifita, e alla correzione, o giurifdizione de'Ministri della Comunità dell' Ordine: essendo chiaro, certo, vivo, e intarto il tenor delle Bolle di Lione X. E noti il Ragionista la mia moderatezza, se non seci uso di questi principi.

XIX. Conchindamo un po' una volta quelfo libro. Ma che conchinderemot Non lo sò neppur io e effendomi lafeiato condurre in mille argomenti dal Ragionifita; e ricordandomi foltanto di aver rifpofto a i di lui Caproli ultimi, cioè, al XVIII., e al XVII. Conchinderò così: Dunque il grado di Ministro Generale di tutto l'Ordine, incominciando da i tempi di S. Francefoe, e giugnendo fino a Lione X., per lo più è flato de foli Frati Minori della Regolare Offervanza; e il dubioi è circa i foii z. Ĝenerali, che fiorirono dall'ano 1470. al 1517; e dopo Lione X. è fempre flato de medefimi Frati Minori della Regolare Offervanza e fe fia l'anno 1470. e il 1517; per qualche tempo il Minitto Generale non fiu un Frate Minore della Regolare Offervanza, ma uno deverutit Conventuali; con tuttocio la Regolare Offervanza con quella della Comunità, come quella della Famiglia, anche nel detto tempo, per l'unione maneunia col medefimo (per tacer delle altre ragioni) fempre godò la fucceffione de l'anno 1517, da che fi feparaziono affatto da i Generali Offervanti; podicachè le fole mura degli antich Minori non conferificono la fucceffione de predetti Minifit.) De che ne fiegue ciò, che dovea provare; cioè, che la fucceffione de Minifit Generali da S. Francefon da Lione X., foa Culone X., coa C

#### Fine del Libro X.

#### NOTA

Sopra nella pagina 478. fi è detto, che i PP. Minori Conventuali fi congregarono tempre in Roma per l'elezioni de'loro Generali, forte per portarfi a i piè del Sommo Pontefice immediatamente, e ricevendo da Lui la conferma del loro Generale eletto, sfuggire così la conferma, che dovrebbero in... vigor delle Bolle di Lione X. avere dal Ministro Generale Offervante, Circa le quali cose è da avvertirsi, che dall'anno 1517. fino al 1590., eccettuata. una fola del 1568., tutte le altre elezioni de' loro Maestri Generali furono celebrate lungi da Roma: e dall' annno 1590. (quando già da poco tempo fotto Sisto V. aveano incominciato a denominar Ministri i loro Maestri Generali . e Provinciali, e a prezendergli perciò indipendenti da i Ministri Offervanti. e non più foggetti ad effer da loro confermati ) fino a i nostri giorni , hanno celebrate sempre in Roma (eccettuato il solo anno 1717.) le suddette elezioni , ed hanno fiffata la costumanza di sempre ivi celebrarle , e di portarsi immediatamente in processione, col nuovo eletto, a i piè del Papa. E questo è quello, che, come io diceva, da fospetto di effere stato satto per sottrarsi dall' obbligo imposto nelle Bolle di Lione X., e per istabilire l'appropriatas loro indipendenza, e denominazione.



# LIBRO UNDECIMO.

Si dimostrano vani alcuni altri argomenti portati dal Ragionista per l'anzianità de' suoi Conventuali, e stessi ne'tre primi Capitoli delle Ragioni Storiche, nell'ottavo, nel decimoterzo, e ne' due seguenti.



FR compier l' Apologia Minoritica, e finire di rigitatra il volume del Ragionita, mi reita foltatto il difaminar di propoitto gli accennati fuoi Capitoli; a vendo già terminato l'efame di util gli altri. Si aforza in quelli fette di provare, che i fuoi Conventuali fono gli anziani fra trutti Frati Minori, per le tettimonianze del Papi, de Concilj, e della facra Congregazione de Rit; per le tell'imonianze della Scrittoris per l'anzianità della loro approvazione. Apottolica; per le opere grandi, e la fifma de Francefcani de' primi due fecoli; pel possello, che concideratione della fede, perchè fino a Lione delle fungitioni della Fede; perchè fino a Lione

X. precedertero agli Offervanti; e perchè nelle loro Chiefe fi venerano le Reiguiue de Santi, e de Beati de primi due Secoli dell' Ordine. Voi vedete, o Lettore, quanti argomenti fono quelti, ognuno de quali occupa un intero Capitolo di quel Volume. Sappiate per altro, e he firziandogli tutti infeme; nulla conchiudono; e lo vedete in effetto, e perciò mi pofi a rigettardi tutti, i un ui libro folo: in cui con vary femplici Capitoli fepro di aprire una fende. firada, per cui da per fe ciafcheduno corter poffa a schiacciare le minutifiime arguzie, contenute ne nominati Capitoli delle Ragioni.

CAP, I

### CAP. I.

Le testimonianze de Sommi Pontefici, de Concili. e della Sacra Congregazione de' Riti non favoriscono alla pretesa anzianità de' Conventuali.

UEI, che coi testi delle Sacre Scritture, le quali non possono esser contrarie alle dottrine Cattoliche, tentano di provare qualche propofizione cenfurata, e falfa, o deggiono depravare il vero fenfo delle medesime, o spacciar per mente dello Spirito Santo quel che veramente non è . Veggiamo, se d'un' arte simile si servisse il nostro Ragionista, per dimostrare il contrario dell'assunto di questo mio Capitolo, che ap-

punto è il titolo del primo Capitolo delle fue Ragioni.

II. Se n'entrò a piè franco, dicendo ": Tengono per così fermo, e costante i Concili, i Pontefici, e le Sagre Congregazioni l'Anzianità Con-», ventuale, e la novità Offervante, che ficcome quando parlano de' primi presuppongono per cosa certa, e indubitata dover riputarsi quei Minori , , che illustrarono la prima età Francescana: così, favellando de secondi, as-, feverano appartenere ad una Congregazione nuova, potteriore due fecoli , a S. Francesco ,. Via presto alle prove. Eccolo ,.: Co i testifica . dice . , Aleffandro V., il quale nell' anno 1409. nella Bolla Ordinem vestrum, dif-, correndo degli Offervanti di Francia, nati fecondo i nostri Annali poco 30 dopo gli Offervanti Italiani , dice , che cominciarono a tenere abiti , luo-" ghi, disciplina, Noviziati, e Superiori, diversi da quelli della Comunità; », cioè , cominciarono a nascere per licenza ottenuta da Fra Giovanni Bar-", dolino, e da Pietro di Luna, i quali, durante lo Scifma di Urbano VII., " uno in Francia faceva da Generale, e l'altro da Papa,. E quindi apporta un frammento della narrativa della suddetta Bolla, su cui soltanto è appoggiata questa diceria contro gli Osfervanti . Per risposta basterà avvertire, che la suddetta Bolla, e la di lei confermatoria, fatta da Giovanni XXIII., nel Concilio di Coltanza dagli Offervanti fuddetti fu provata per furrettizia, e orrettizia; e perciò da quel Sacro Concilio fu annullata, come altro-(1) Tom. t. ve ho dimostrato (1).

P18 568.,6 569.

III. Appresso allegò il Concilio di Costanza, e quel di Basilea, da' quali fu detto, che poco prima l'Offervanza incominciato avea a invigorire; quasi fosse lo stesso invigorire, o prender vigore, e aver il primo principio (2). (1) Vide 10. Aggiugne , che gli Offervanti erano appellati Frati di nuova fetta : ma non T pag. 151. dice, ch' erano così appellati da i loro Avversari, e che il Concilio sulminò G 152.

la Scomunica contro chi gli appellasse in tal modo, o gli tacciasse da Ereti-(3) Videto. ci (3). Porta la Bolla Sacra Religionis di Martino V., dicendo, che giulta 1. P. 2. 375. questa, nelle Spagne il nome degli Osservanti l'anno 1419. allor'allora incominciato aveva ad udirli. Ma non avverte, che Martino V, non dice, qual-

mente allora . e non prima fiorito avesse il loro Istituto , quantunque non si fossero appellati Offervanti per distinguersi da' Rilassati . Doveva parimente avvertire, che in quell' anno ascoltato per anche non si era il nome di Frate Conventuale : ma tutt' i Religiosi de' primi due secoli si nominavano Frati Minori senz'altra giunta; e vivendo nella purità della Regola, come gli odierni Offervanti, erano tutti della Regolare Offervanza; tuttochè non la esprimessero nel nome . Ricorre a Niccolò V., che chiamò gli Osservanti della... Famiglia fotto i Vicarj novellum germen, germoglio novello. Il che ha da intendersi della suddetta Famiglia nel senso, in cui ella ebbe principio nel secolo xv., e distinzione dalla fazione appellara la Comunità dell'Ordine: il qual fenfo fu da me altrove fpiegato più volte, e mostraro non contrario alla Caufa degli odierni Offervanti. Per ultimo pone in campo il nome di Riformati, con cui da Lione X. furono fignificati gli odierni Offervanti: da che inferisce, che la Comunità degli Offervanti non è l'antica Religione fondata da S. Francesco; perchè questa non fu una Riforma, e S. Francesco non... fu un femplice Riformatore. Nel primo tomo per altro feci vedere, in qual fenso gli Offervanti da Lione X. furono detti Frati Riformati, quantunque fossero, e sieno l'antica Religione fondata da S. Francesco: e non occorre ripeterlo (1).

IV. Or fa passaggio alla maniera, in cui la S. Sede, e le Sacre Congregazioni parlarono de Conventuali . Dice, che gli stimarono gli antichi Frati Minori: onde avendo Niccolò IV. nell'anno 1288, per la fua Bolla Reducentes, concedute le limofine della Porziuncula di Affifi in confervazione della Chiefa di S. Francesco, e in sovvenimento de Frati, che ivi dimoravano: Urbano VIIL nella sua Bolla Domini nostri nell' anno 1644, non ebbe difficoltà di afferire, che quei Frati, abitatori del Convento di S. Francesco d'Assis nel tempo di Niccolò IV., erano Conventuali; poichè in essa, parlando delle limosine di Porziuncula, disse, che da Niccolò IV., e V. sono state riservate ai predetti Frati Conventuali del Convento di S. Francesco della Città di Assis. Similmente avendo Alessandro IV. nell' anno 1255, nella sua Bolla Ex parte, data la facoltà al Ministro Generale, e a i Ministri Provinciali dell' Ordine de' Frati Minori di obbligare i Frati, promoffi alle dignità fuori dell' Ordine, a lasciare all' Ordine medefimo tutto ciò, che tenevano nel tempo della loro promozione; il Sommo Pontefice Benedetto XIII. nella fina Bolla Postulat, emanata nell'anno 1725., dice, che quei Frati erano Conventuali, narrando, che ad Alessandro IV. era stato esposto, che alle volte i Frati Minori Conventuali erano promoffi alle dette dignità, e che al Ministro Generale, e a i Ministri Provinciali dell' Ordine de Frati Minori Conventuali da Alessandro IV. era stata conceduta la facoltà prefata.

V. Per rifpondere a queste, e a somiglianti espressioni delle Bolle Pontificie, e di altri documenti, giovami avvertire in primo luogo, che fomiglianti espressioni si leggono anche in favore de' Minori Osservanti. Conciosiachè parecchie Bolle, dirette a i Frati Minori ne primi due Secoli Francescani, da i Sommi Pontesici de tempi susseguenti, e più vicini a noi, surono dette trre, Sand. indirizzate a i Frati Minori Offervanti, o fu da questi significato, che i Fra- edit. Roma ti Minori de' primi due fecoli fossero Minori Osservanti . Per esempio, Bene- 6870- 1727detto XIII. nella fua Bolla Loca Santta Palestina (2), dopo aver nominate le Bulla :.

Tom. II. Yyy

E. lib. z.cap.

3. 5. 1. 3. 4.

(1) Ap. Confeil, part. 1. p.12. 56. Gr Roder. Bull. 3. Pauls IV.

altri Sommi Pontefici , soggiugne : finqui le Lettere Apostoliche de' nostri Antecessori Pontesici Romani, airette a i Frati Minori nominati dell'Osservanza ne i Luoghi Santi, le quali con autorità Apostolica Noi approviamo. Paolo IV. nella fua Bolla Ex elementi Sedis Apostolica (1), confermando la Bolla Exultantes in Domino di Martino IV. intorno a i Sindaci Apostolici, fignifica, che in tempo di Martino IV. i Francescani, pe'quali su fatta una tal Bolla, erano Frati Minori Osservanti; poiche dice: E Martino IV. di pia ricordanza, altresì nostro Predecoffore , il quale confiderando , che i Frati dell' Ordine de' Minori della Regolare Offirvanza predetti , per niuna cofa temporale , giusta la loro professione , e i loro Istituti regolari possono comparire in giudizio ec.. Notisi . che la suddetta Bolla di Martino IV. fu stefa per tutt' i Frati Minori, ch' erano in... tempo del medefimo : e lo stesso Ragionista il suppone ; mentre ella contiene l'uso de' Sindaci Apostolici, dato a tutta la Religione. Dunque in tempo di Martino IV. tutt' i Frati Minori erano veri Minori Offervanti; e in tempo di Gregorio IX., e dopoi sempre nell' Ordine fiorirono, i Frati Minori della Regolare Offervanza, giusta lè due prefate Bolle. Gregorio XIII. nella. fua Bolla Pafteralis Officii (2), fignifica, che in tempo di S. Buonaventura, cioè, nel primo fecolo Francescano la Comunità dell' Ordine Minoritico era della Regolare Offervanza; poichè ivi nomina il mentovato Santo Ministro Generale Professore dell' Ordine de Frati Minori, detti dell' Osservanza, E quelle bastino per contrapporsi a i documenti, che allegò per sa sua Causa il Ragionista.

di Giovanni XXII., di Clemente VI., d'Innocenzo VI., d'Urbano V., e di

(1) Ar. Che. rub. tom. 1. cást. Lugda P 12. 404.

> VI. In secondo luogo giovami avvertire, o più tosto rammentare, che il vetutto Conventualesimo, in quanto era uno stato Religioso, e non una. pura fazione di Frati rilaffati , e malviventi , non distingueasi dalla Regolare Offervanza, se non che secondo i privilegi, e specialmente per li privilegi dell' uso delle rendite, e delle successioni ereditarie : che che si finga, contraddicendosi il Ragionista, e affermando, che i Conventuali una volta tennero la purità della Regola, e poi si elesser di vivere secondo i privilegi. Quegli stessi, che poi accettando i privilegi diventarono Conventuali, quando professavano, e viveyano secondo la purità della Regola, e senza privilegi, non erano Conventuali, ma della Regolare Offervanza. Questo è tanto vero, che lo stello Ragionista me lo ha confermato: avendo egli scritto pella pagina 401, che i vetuti Conventuali scusaronsi modestamente col Papa, ( Lione X. , il qual volca ridurgli a lasciare i privilegi ) effere una impresa. molro malagevole, che la toro Religione numerofa di trentamila persone, e nata, e cresciuta tra i privilegi, tutta ad un tratto diventasse Osservante. Questo è lo stesso che dire, qualmente avanti le dispense, o i privilegi mitigativi della povertà Minoritica, non vi era la Religione de Conventuali ; e poichè non vi erano neppure i Cappuccini, è l'istesso che dire, qualmente avanti la concessione de privilegi ogni Frate Minore era della Regolare Offervanza, o Minore Offervante; benche fi appellaffe foltanto Frate Minore. , per non effervi da chi si dovesse distinguer con altra giunta. E se, rinunziati i suddetti privilegi, ad un tratto tutta la Religione de' Conventuali sarebbe diventata Offervante: dunque tutta la distinzione sostanziale de' Conventuali vetudi dagli Offervanti era il folo ufo de' privilegi. Donde resta con-

chiuso, che non possono essere stati Conventuali, ma debbono dirsi Osservanti quei Frati Minori, i quali fiorirono avanti la concessione de' prefati privi-

VII. Ciò presupposto, io ricorro alle ragioni del terzo, e del quarto mio libro, ne' quali provai, che il primo privilegio modificativo, o rilaffativo della poverta Minoritica, generalmente parlando, non fu conceduto prima dell' anno 1430. Da che ne fegue, che avanti quest' anno, se non vogliamo chiuder gli occhi alla luce della verità iftorica, dobbiamo affolutamente negar l' efistenza del Conventualesimo. Ed ecco tosto la risposta a quanto allegò, o può allegare in favor della fua Caufa il Ragionitta. Volendo egli rifpondere alla foprallegata Bolla di Gregorio XIII., in cui chiama Professore. dell' Ordine de' Frati Minors , detti dell' Offervanza , S. Buonaventura , ferive così (1) ,.: Più tosto Gregorio XIII. potrebbe giovare agli Osfervanti, quan- (1) Pag. 18. , do non fosse verità manifeita, e confessata da tutti, che ancora nelle Bol- «19. " le Pontificie o per abbaglio degli Abbreviatori, o per altri accidenti, ca-, der vi poslono esprettoni non vere ne' fatti di umana Storia; e se bene " non fia lecito, neppure quando parlafi di questi fatti, fenza grave fonda-" mento affermare, che nelle Costituzioni Apostoliche vi sia errore; ad ogni " modo quando poi la Storia lo dimottra, aliora fe lasciamo gli Abbreviato-" ri per aderire alla Storia, deve ciò riputarfi anzi offequio alla verità, che " mancanza di rispetto alle Bolle ". Con quella dottrina alla mano il Ragionista, dopo aver notato, che S. Buonaventura vestì l'abito Francescano l' anno 1243., abitò, morì, e fu sepolto ne' Conventi, che oggi sono, o almeno una volta furono de' Conventuali ( ragione che non vale un fico; perchè i Conventi, e le Provincie antecedenti all' anno 1430, prima di effer de' Conventuali, furono degli Offervanti, come più volte fi è derto) conchiude così . , Or potti quetti fatti verifi mi , come posso unirmi coll' Abbreviatore " di Gregorio XIII., e nominarlo Offervante, fe la storia Francescana mi di-" ce , che tra' Conventuali vetti l' abito , professò , studiò , insegnò , gover-, nò , fu Cardinale , morì , e fu ferolto? , Ed io come potrò credere agli Abbreviatori delle Bolle citate di Urbano VIII., e di Benedetto XIII, e a diffenditori de' Decreti delle Sacre Congregazioni, alle Lezioni del Breviario ec. ne' fatti di umana storia, quando mi rappresentino per Conventuali i Frati Minori antecedenti all' anno 1430., fe avanti queil' anno ( poichè non erano nell' Ordine le dispense costitutive, e distintive del Conventualesimo. come cotta dalla ttoria, e da moltifimi documenti, allegati nel terzo, e nel quarto mio libro) non vi potevan'effer Conventuali, ma tutt' i Frati Minori erano nella purità della Regola, e perciò della Regolare Offervanza? Or fe al Ragionista non piacciono le varie rispoite, che alle frasi della Bolla di Urbano VIII., e di quella di Benedetto XIII., e di ogni altra fimile diede l' Autor delle Lettere a Filalete (2), dovrà piacergli questa, che, essendo lavorata ful fuo, è tutta fua.

VIII. Resta egli sbalordito dallo spettacolo, in considerando, che, giusta questi miei principi, nell'anno 1430., in un'ora trentamila Frati Minori, di Offervanti farebber divenuti Conventuali, abbracciando i privilegi; e nella. stessa ora sarebbe comparso numerosissimo il Conventualesimo, che avanti quell'ora non aveva un'alunno. Ma non ha motivo di sbalordimento, fe con-

Yyy 2

(1) Lett. 10

sidera quanto egli scrisse, ed io riportai poc' anzi; cioè, che se sotto Lione X. la Religione de Conventuali, numerofa di trentamila Frati, avesse rinunziati i privilegi, in un tratto farebbe diventata tutta Offervante, e farebbe... sparito affatto dal Mondo il Conventualesimo Francescano. Tanto baili per appagarlo circa l'idea degli Offervanti, fenza curarmi di rigettarlo circa il numero de' veri Conventuali, cioè, dispensati, dell'anno 1430, e dell'anno 1517, il quale fenza fallo inalza più del dovere. Affai più dolce è l' idea del Ragiomista, il qual dice, che se l'anno 1430, furono dati i privilegi a i Conventuali : dunque prima de' privilegi dovean' effervi i Conventuali, che gli domandaffero, e gli otreneffero. Non vuol capire, che quei, che gli domandarono, e gli ottennero, pria d'avergli ottenuti, ed accettati, erano della Regolare Offervanza, e coll'accertargli, diventarono Conventuali, e dieder principio al vetufto Conventualefimo. In quella guifa, in cui quei Frati Minori, che nel fecolo xva. fi eleffero la vita particolare de PP. Cappuccini, avanti di eleggerfela, erano Minori Offervanti, ed eleggendofela, diventa-

rono Cappuccini, e dieder l'essere al religioso Cappuccinesimo.

IX. Fra le rovine de' precedenti argomenti restano fracassate tutte lealtre riflessioni, e tutti gli altri sofismi, che adunansi lungamente dal Ragionista, per far più antichi dell'anno 1430, i vetusti Conventuali, e per avvilire le risposte dell' Autor delle Lettere a Filalete. Perciò non mi trattengo in difaminar distintamente il restante del suo primo capitolo, composto di riflessioni o altre volte rigettate, o tutte insufficenti a fronte di questa mia. prima risposta. Non debbo per altro tacere la forza speciale, ch' ei sa sopra un Decreto della Sacra Congregazione de' Riti, emanato l' anno 1671. , nel quale permertendos agli odierni Conventuali l'Usfizio di S. Rosa da Viterbo, Terziaria, morta nell'anno 1252, in corrispondenza alla supplica esposta da essi, su assegnato per motivo, che la detta Santa su Terziaria dell' 41) Si veda Ordine de Frati Minori Conventuali (1). Parimente nella quinta Lezione di la letteraX. S. Margherita da Cortona, vestita Terziaria nell' anno 1277., su permesso il a Filalete dirsi, ch' ella prese P abito del Terz' Ordine nella Chiesa de' Frati Minori Con-

m12. 101. e >9t. ed. di

ventuali in Cortona (2). Molte altre Lezioni del Breviario, composte dopo il Concilio di Trento, poteva egli allegare, veggendofi in effe o apertamente, Lucca. o come il ferpe fra l'erbe, l'antichità falsa, e pretesa del Conventualessmo.
(1) Vide il Ma. queste cose, che provano i ben sapendosi, che quando la Sacra Congre-# PPE 178. gazione de' Riti permette alcune Lezioni continenti la vita di qualche Santo. ad Pag. 184. o Santa, non intende di approvare rutt'i punti di umana storia, che in esse fi esprimono. E parimente non intende di volere, che fieno decisioni tutte. le proposizioni, che incidentemente si leggono ne suoi Decreti. Le stesse rifposte Pontificie, contenute nel diritto Canonico, non in tutte le loro parti a prendono per Decreti definitivi, come dicono molti Teologi, specialmente allorchè, trattando della forma del Battefimo, discorrono della risposta di Nidolao I. a i Confulti de Bulgari, contenuta nel Capitolo A quodam Judao. Ha mai fatta la prova verun Conventuale di confultare le facre Congregazioni, dimandando alle medefime, fe i Santi, e le Sante de primi due fecoli dell' Ordine debbano dirfi Conventuali, o della Regolare Offervanza? Se qualcheduno fece questa interrogazione, ed ebbe risposta favorevole, la produca. Estra tanto il Ragionista non si fondi fulle propofizioni poste incidentemente ne Decreti intenti ad altro, che a definire la nostra controversia, nè sulle Lezioni del Breviario.

X. Da i tempi del P. Sapienti, e del P. Ridolfi da Toffignano in quà fu tanta la premura de' PP. Conventuali per farsi creder' i primogeniti, che incaftrarono il Conventualesimo ne frontespizi de libri degli antichi Francescani. nelle loro vite, e nelle lezioni, e dovunque poterono; ne fecero il Catechilmo alla loro Gioventù, le ittruzioni a i Popoli: in fomma empirono il Mondo di queita loro grandiofa idea, per effer da tutti, e da per tutto riputati i primogeniti. Onde arfi dall' eccelliva fete di privato, la sfogarono nell' inferirla. almeno nelle suppliche per gli Uffizi alle sacre Congregazioni, e nelle Lezioni del Breviario. Per altro le soprariserite parole delle Lezioni di Santa Margherita possono aver il loro senso non contrario agli Osservanti; mentre fignificando esse, che la Santa si veilì Terziaria in Cortona. nella Chiefa de' Conventuali, ha da intenderfi, che oggi quella Chiefa fia de' Conventuali; ma quando in essa prese l'abito la Santa, era uffiziata da i soli Frati Minori della Regolare Offervanza. Le altre cose di questo capitolo, e fpecialmente lo Strumento de'Signori Cortonefi, furono efaminate altrove (1): (1) Tome 10 Ed ecco terminate le teltimonianze delle Bolle de Sommi Pontefici. de Con- P. 63. 358. cilj, e delle Sacre Congregazions per l'anzianità de' Conventuali, minacciate & fig. dal Ragionista.

XI. Nella pag.22. fa egli passaggio a dilaminare, se come i Pontesici sin. qui han favorito i Conventuali, così ve ne sia qualcuno favorevele agli Osfervanti. Lo ringrazio di questo paffaggio: E perchè tra le altre cose si abusa... della Bolla Exponi nobis di Giulio II., della Bolla Licet aliàs di Lione X., e della Bolla Etsi pro injuncta patimente di Lione X., perciò su queste tre Bolle

fermiamoci alguanto a pagarlo.

XII. Sopra la Bolla Exponi nobis di Giulio II. la discorre cost. Paolo V. nella sua Bolla Ecclesia Militantis dichiarò, che i Cappuccini sono veri Frati Minori, e anche figli di S. Francesco: e perchè tal dichiarazione? perchè dubitavasi, fe fossero tali, o nò: e il dubbio nasceva, perchè sapevasi, comeanche si legge in quella Bolla, che in tempo di S. Francesco non erano stati istituiti : e da cio ne siegue, che i Cappuccini non sieno la Religione madrice, e primitiva de' Minori ; perchè delle Religioni madrici non nascono mai somiglianti dubbi, rendendo ragione della loro anzianità anche le stesse mura cadensi (Dio ci liberi da questa anzianità delle mura cadenti) Se dunque Giuho II. similmente degli Offervanti nella presata sua Bolla dichiarò, ch' erano veri figitivoli di S. Francesco, questo è fegno, che allora se ne dubitava: e fedubitavafene, questo è fegno, che gli Offervanti non fono la Religione primitiva, di cui non potea nascer un tal dubbio, ma che sono, come i Cappuccini, una Riforma, o Congregazione novella, di cui tutti allor fapevano, che non era stata istituita in tempo di S. Francesco.

XIII. Che fottile argomento! Ma appunto perchè è troppo fottile, mi pitulo Malusingo di poterlo strappar facilmente. Che che sia pertanto de PP. Cappuccini, jer. Penide' quali fotto Paolo V. poteva essere qualche dubbio, almeno apparentemente tentiar. può ragionevole, se fossero, o no veri Frati Minori; po chè costava, che non Chem. Vito erano stati istituiti in tempo di S Francesco, e chei loro primi Padri usetti dall' 1000 1. 8mlubbidienza del Ministro Generale, si elessero inoghi folitari per menar vita. pue. per. eremitica (1), si posero sotto la giurisdizione degli Ordinari de Luoghi, poi de i vise pera. Romiti di S. Romualdo, cangiando P elterior divifa di tutto il Francescanesimo, pagas 8. indi

(2) Ex Brei

indi fi fottopofero a i Conventuali, e finalmente ottennero il proprio Generale fotto Clemente VIII., come scrive il Ragionista (benche in ciò abbia preso sbaglio, come altrove si è notato): degli Offervanti non mai pote nascer' un tal dubbio, neppure apparentemente fondato, e ragionevole. Conciofiachè non vi è Bolla, in cui di essi dicasi, che in tempo di S. Francesco non sono flati istituiti nè mai del Corpo di essi trovansi le variazioni fatte dalla Comunità de' PP. Cappnecini. Se dunque Giulio II. nel citato fuo Breve diffe, che gli Offervanti della Famiglia erano veri Frati Minori, pon lo diffe, per estinguer alcun dubbio, almeno apparentemente ragionevole, che vi fosse in contrario, ma lo diffe, per affegnar la vera cagione, per cui effi poteano mendicare, e predicare con libertà, come gli antichi Frati Minori; e per raffrenare alcuni Conventuali, i quali per pathone falfamente spargevano il contrario, volendo con queste calunnie, seminate fra la gente semplice, diminuire a i medesimi il sussidio delle limosine de'Fedeli. Ed eccone in prova la citata Bolla di Giulio II. In essa in primo luogo si accenna il motivo, per cni su fatta, con queste parole Pontificie, dirette agli Offervanti della Famiglia: Alcuni Ministri Provinciali, e Frati Conventuali, e altri ancora, che si nominano dell'Osservanza fotto i Ministri , tratti , come credesi , dalla passione , falfamente affermando, e maliziofamente fingendo, e predicando al popolo, che voi non fete dell' Ordine de' Minori , o de' Mendicanti , si sforzano d'impedirvi al possibile il modo di softentarvi colle limosine de Fedeli, e vogliono, che ne luoghi, dove ed essi, e voi (olete mendicare, e predicare, non possiate prevenirgli in dette azioni: anzi alcuni di effi tentano d'impedirvi affatto il mendicare, e predicare ne prefati luoghi; vantandosi di aver' ottenute Lettere Apostoliche, in cui una tal proibizione si contenga, in grave pregiudizio vostro, e della salvezza de Fedeli (a). Ecco esposto tutto il fondamento del dubbio, che poteva essere nel volgo de'Fedeli circa gli Offervanti della Famiglia. Non era maggiore di quello, che avea la plebe Giudaica di dubitare, se Gesù Cristo sosse una persona da bene, ovvero un seduttore de popoli, un' avversario di Cesare, un bestemmiatore, un disturbator della pace. Tutto quello dabbio moveasi dalla fola invidia di coloro, ch' effendo nemici del Salvatore, in tal guifa il calunniavano appreffo la plebe. Lascio il decidere a chiunque, se di tali dubbj, che pure oggi circa altre cose si fomentano, e si aggirano, debba farsi caso.

XIV. Indi Gillo II. nelle medefima Bolla procede al rimedio contro le martae calunnie, Equendo coà: Noi persono attentamente confiderando, che voi fine veri figliuti, e imitatori di S. Franceso, sondati nella firettiffima povortà ec, con autorità Appsolica vi concediamo, che liberamente, e keitama me, possibate presidente al popolo, e dimandare, e ricevere le limosfine vosfre nel tempi, possibate presidente al popolo, e dimandare, e ricevere le limosfine vosfre nel tempi,

e luoghi foliti, giusta la permissione, fattavi nella Regola di S. Francesco, e nelle Costituzioni Apostoliche, senza spettar la venuta, e la prevenzione de predetti Conventuali : e comandiamo fotto pena di feomunica da incorrersi isfofatto, a i prefati Conventuali, che non presumano d'impedirvi, o molestarvi o da per loro steffi, o per mezzo di altre persone, o direttamente, o indirettamente, o pubblicamente, o nascosamente (a). Notinsi bene le parole di questa Pontificia dispofizione: mentre dicendofi, noi attentamente confider ando, che voi fiete veri figliueli, e imitatori di S. Francesco ec., viene a significarsi, che non poteva... esservi dubbio neppur in apparenza ragionevole, che i Frati Osservanti della Famiglia non fossero veri Frati Minori, e veri figli di S. Francesco: che che si fosse delle calunnie sparte da i Conventuali per passione: e perciò in tal Bolla nè si decide, nè si diohiara, che i detti Osservanti fossero veri Frati Minori, e veri figliuoli di S. Francesco, ma supponsi per cosa certissima, e notissima; e per questa supposizione appunto si concede loro il poter liberamente servirsi delle facoltà della Regola, e delle Costituzioni Apostoliche, predicando, e-"mendicando indipendentemente da Conventuali, de quali con grave cenfura fi raffrena l'invidia, e l'infolenza.

XV. Che se appresso alcuni semplici, sovvertiti dalle calunnie de'Conventuali, era veramente il dubbio, anzi anche la credenza, che i derti Offervanti non fossero veri Frati Minori, e veri figliuoli di S. Francesco, non potè a i già detti Offervanti, o alla loro anzianità recare alcun pregiudizio un tal dubbio, o una tal credenza, che non derivava da verun degno fondamento, ma totalmente reggevasi sopra le calunnie degli emuli, come la reità imposta al Redentore. Anzi un fimil dubbio, ed una fimile credenza può eccitarfi altresì contro le Religioni matrici, e principali, quando contro di effe fra i Popoli fi follevino persone credute per sincere, e per illuminate. Che non ottenne Lutero nella Germania contro al Papa, e a tutta la S. Chiefa Romana collefue prediche, e colle fue calunnie? E che non ottennero contro a i primitivi Fedeli colle loro imposture i Sacerdoti idolatri ? Accesero pur tanto contro di essi la gente minuta, che già già nel perseguitare i seguaci del Nazareno ella fi credeva di fare un offequio a Dio. E chi sa quante somiglianti credenze anche ne'di nostri, appoggiate a fondamenti non più sodi, vanno sparte pel volgo contro a i Minori Offervanti? delle quali non è da farfi maggiore stima di quella, che fece Giulio II della credenza, che potea effer ne Popoli contro agli Offervanti della Famiglia; non offante la quale, pres' egli per giusto motivo della sua disposizione, che i detti Osservanti erano veri figlirole di San. Francesco. Non procedendo adunque Giulio II. verso gli Osfervanti della Famiglia nella guifa, in cui procedette Paolo V. verso i Cappuccini, ed essendo

diverlo il calo di quegli, e di questi; cade la parità del Ragionista: il quale, se

<sup>(2)</sup> Na igitus atunit confiderante, our offe verse S. Francific filia, de instituera, indiffune Investate fundate, or vois, and workun De Poplus promote, de voftes attentions, nas unperhan, de lacie confucie petere, de recipree, just a qual voisi er S. Francific Regula, nas confusion specific predictions Conventations advorate, de preventa minute copedatis, labore, de licité valente, authoritas et fedicia... conceiune; ac Conventation prediction... (ph pas a communication) intellet prediction. (ph pas a communication) intellet fortentia e et fed insurrenda, a vers per fe, fen alies, derett), voi inducedt, politic, voit accolté cires pradicta.... impalies, fau més flare préplumant, pe accipiums de formantames justus la lin prece. Balla.

avesse avuta un po' più di sincerità, non dovea neppur farla, non reggendo essa nel confronto delle due Bolle, da lui citate, di Paolo V., e di Giulio II.

XV. Dopo tali cose il Ragionista tenta di far vedere, che neppur la Bolla Ite & vos di Lione X. è favorevole agli Offervanti . E dopo aver allegata la Bolla Gloriosam Ecclesiam contro i zelanti del tempo di Clemente V. calunniofamante, come altrove si è provato; dopo aver addotte come parole di Monfig Marco da Lisbona quelle, che leggonfi nelle Croniche Francescane, non già part.3. lib.8. c.15., com'egli le cita, ma bensì part.3. lib.9. cap.15., dove si legge, che crescendo molto in que tempi il numero de Frati Offervanti, e pigliando affai Conventi grandi de Frati Claustrali, s'allontanavano molto dalla austerità, e rigore della Regola: le quali parole sono di colni, che nella quarta edizione delle dette Croniche, fatta in Venezia l'anno 1408,, aggiunfe di fuo nel fopraddetto 1x. libro molii capitoli, e molte cose appartenenti alla fon-dazione de' PP. Cappuccini, de' quali il vero Monsignor Marco, e vero Autor delle Cronache, non lasciò scritto, se non che una sola pagina in circa, come (1) Vide sentimento di alcuni periti Censori (1). Fatte, come io diceva, queste cose,

225.6 fcqq.

costa dalle più antiche edizioni delle medesime, ed altrove ho provato col il Ragionista vuol torre agli Offervanti il prefidio, che per la loro anzianità possono aver dalla Bolla di Lione X. Ite & vos, in cui, presa l'allegoria del Padre di Famiglia, e della Vigna, nel primo intendendos l' Altissimo, e nella feconda la Religione Minoritica, fi vuol fignificare, che di tempo in tempo l'Altissimo spedi a coltivare, e a mantener fruttifera questa Religione Uomini fervorofi, e zelanti, dal principio di effa fino a i tempi di Lione X. Tali Uomini si dicono ivi S. Francesco, e i suoi Compagni, da cui ebbe principio, e accrescimento; S. Buonaventura con altri; i zelanti del tempo di Clemente V., e del Concilio di Vienna, maltrattati al fommo dal Ragionista; S. Bernardino da Siena co' fuoi e quei che procurarono la riforma de Conventuali ne tempi stessi di Lione X., togliendo via i fomenti delle rilassatezze. Queste cose certamente possono servir'a far credere una certa successione di Osfervanti della purità della Regola da' tempi di S. Francesco fino a quelli di Lione X. Quindi, soggiugne il Ragionilla, potersi al più conchiudere, che gli Offervanti fono una Riforma, e non la Religione piantata da S. Francesco, Ma se a somiglianza de Compagni di S Francesco, di S. Buonaventura, e degli altri antichi zelanti, fi affaticarono S. Bernardino, e i fuoi, e i predetti furono della vetufta Religione Serafica; dunque neppur S. Bernardino, e gli Offervanti della Famiglia furono di una templice Riforma. Gli Offervanti per altro, de' di nottri, come si è veduto, non fondano le ragioni della loro Anzianità nè fulla sola Famiglia Offervante, nè fu questa semplice allegoria: con altri più chiari, e più fodi fondamenti provano la loro continuara fuccessione da San Francesco. E perciò tacendo qualunque altra cosa, che potrei dire, per attenermi alla... (a) Apad Bolla Ite & vos, pafferò all'altra Bolla di Lione X. Licer alias (2), come avevo proposto.

Vond. tom. 16. in Reg. P\$8.490.

XVI. In questa Bolla il mentovato Sommo Pontefice determinò, che i Frati dell'Offervanza, e Riformati sieno sempre stati veri, e indubitati Frati di S. Francesco, e offervatori della di lui Regola, e per grazia d'Iddio sieno per effere, fenza veruna interruzione, o divisione, dal tempo della Regola, promulgata da S. Francesco, sino al presante (a). Di queste parole si servono, come anch' io feci, gli Offervanti per provare la loro immediatà discendenza da. S. Francesco. Pretende il Ragionista, che non abbiano esse per gli Osservanti forza veruna; poichè anche Urbano VIII. nella sua Bolla Salvatoris disse, che l'Ordine de Frats Cappuccini debba in effetto, e realmente computarsi dal tempo della prima, e originale Istituzione della Regola Serafica ; la di cui offervanza. continuarono i Cappuccini fenza veruna interruzione (b) . E poco dopo foggiunse, che i predetti Frati Cappuccini sono stati, e sono della linea non mai interrotta, e veri, e indubitati Frati dell' Ordine di S. Francesco (c) . E con. tutto questo i Cappuccini non possono pretendere il primato Francescano, per ragionchè le fopraddette cofe da Urbano VIII, furono dette non perchè i Cappuccini fieno stati istituiti da S. Franceso, ma perchè son nati dagli Osservanti, i quali, per mezzo de' Conventuali, vengono da San Francesco. Così dunque potranno intendersi le allegate parole di Lione X., cioè, non che gli Offervanti vengano immediatamente da S. Francesco, o sieno stati istituiti in tempo del medefimo, nè mai più mancati, o che fieno l'albero della Religione Serafica: ma che sieno nati da Conventuali, e i Conventuali immediatamente da S. Francesco: e così gli Offervanti, e i Cappuccini possono dirsi di linea non interrotta da i tempi della pubblicazione della Regola fino a i di nostri ; conforme ogni Uomo può contare il suo principio da Adamo , e nominarfi vero figliuolo di Adamo, quantunque non generato immediatamente da Adamo. Così in fostanza il Ragionista (1).

XVII Or debbo io far vedere, che le parole di Urbano VIII. non fignificano, che i Cappuccini, in quanto fono una Congregazione feparata dal Corpo dell'Ordine, o degli altri Frati Minori, fieno fitali illivitti in tempo di S. Francelco; quantunque le altre fimili parole della Bolla Lieir aliai di Lione X. fignifichino, che i Minori Offervanti fiono dati tiltituti in tempo di S. Francefco, e con fucceffione non interrotta abbiano realmente continuata la ferie de 'profestori della purità della Regola fino a i tempi di Lione X. Eccomi alla prova De' Cappuccini abbiano nella foprariferita Bolla di Paolo V., ch' fil non fono flasi tifituti in tempo di S. Francefo (4). De' medefimi dice Urbano VIII., che

Tomo II. Z z z l'Or-

(a) Mass proprio, qu'ex certa softes ficientis, se de Applicite patifait pinitulien, descensus ..., quadque si fê trates de Ofernanis, of Refernais, ora, fe indentail Featres Ordinis S. Francife's, Gr. vigu Regula objernances finaper forerins, ac, devina faveate graties, for faves, for a signa nincrepature, fa diciplian ex trapper clifa Regula per Basan Francisco de Company, and contract of the company of

(b) Confiderantes, cornolom Festrum Capaccinarum originem, fou principium illerum, effectalitre, forum effetta computantum strumper primaru, et originalis infiliutionis Requis Seraphies, cujut obfrovantum iffe Festres Capaccini femper fine aliqua internatione continuarum. University of Comissione andre, apud Orb. Seraph. Comissioner.

pag. 586. col.s. 5.4.

(c) Hat mofta perpetud volitura Confitutione, Fraires Caputeimos prafatos fniffe, & efe ex vera, & unuquam interrupta lines, ac ovros, & indubitatos Fraires Ordinis S. Francescie, & illius Regula observatores &c. Laud. Pomiti & biden

(d) Hac noftra perpetud valitura Constitutione , auftoritate Aposolica declaramut , Fratrea

Landa Locyle

(1) Pag.6.

l'Ordine loro dee computarsi da i tempi di S. Francesco, e debbono essi dirsi di linea non interrotta fino al Santo Padre: il che è lo stesso che dire, qualmente i Cappuccini sono stati istituiti in tempo di S. Francesco, e non mai sono mancari. Or se queste parole non s'intendono con qualche modificazione, la Bolla di Urbano VIII. contraddice a quella di Paolo V.: la modificazione poi dell'una, e dell'altra Bolla è affegnata da parecchi Scrittori, e specialmente dagli Offervanti, e poffono dirfi anch' effi istituiti in tempo di S. Francesco;

P42.586.col. I. G 2.

(1) Tom. 1. dall' Autor dell' Orbe Serafico (1), il qual dice, che i Cappuccini possono considerarsi come professori della purità della Regola; e così non fi distinguono perchè S. Francesco appunto istituì l'Ordine de professori della purità della... fua Regola Minoritica, e non l'Ordine de dispensari, e possidenti Frati Minori: giulta quelta confiderazione procede la Bolla d'Urbano VIII. Possono in oltre (segue il detto Autore) considerarsi i Cappuccini, in quanto sormano una Congregazione particolare, separata dalla Comunità de' Minori Offervanti: E in queito senso è vero, ch'essi non surono istituiti in tempo di S. Francesco. nè mai prima del fecolo xvi., come vuol fignificarci la Bolla di Paolo V.; poichè non prima del fecolo fuddetto nacquero eglino dagli Offervanti: e perciò in un Decreto della Sacra Congr. de'Riti emanato l'anno 1678., e confermato da Innocenzo XI, per mezzo della fua Bolla Nuper a Congregatione &c. l'anno 1679, furono detti i filiali della Religione degli Offervanti (2). Onde in. quetto fenfo non possono dirsi nè contemporanei a S. Francesco, nè di non interrotta linea da S. Francesco .

(1) Vide fu pra pag. 111.

XVIII. Or avrete intefo, per qual cagione la Bolla fuddetta di Urbano VIII. non giovi per attribuir l'anzianità a i Cappuccini, e per efaltargli a i tempi di S. Francelco, e di tutti gli altri Frati Minori de passati secoli, in. quanto formano la lor particolare Congregazione, per le sue particolarità distinta, e separata dal Ministro di tutto l'Ordine, e dalla Comunità degli Offervanti . Forfe qualche cofa fimile ha il Ragionista contro a i Minori Offervanti, per modificare la Bolla Lione X.? Lo ha certo: Gli Offervanti, dice, fono nati da' Conventuali, come i Cappuccini dagli Offervanti. Quelto è falfiflimo, 🕳 fopra fi è provato, che più tosto i Conventuali nacquero dagli Offervanti, i quali, accettando le dispense contro la purità della Regola, si fecero Conventuali (3). Gli Offervanti, aggiugne, fono di linea non interrotta, e continua-(3) Vide fu tori dell' Offervanza della purita della Regola, in quanto uscirono da i Conventuali. Falfulimo, aggiungo; perocchè se gli Offervanti soffero usciti da i Conventuali, nè degli Offervanti, nè de Cappuccini potrebbe dirfi quel che di essi dicono Lione X., e Urbano VIII ; cioè, che avessero eglino continuata la... linea, e l'offervanza della purità della Regola fino al tempo di quei Sommi

tra lib 8. cap.1. 5.1. per totum .

> Pontefici. Non potrebbe dirfi, che avesser continuata la linea; perchè il Conventualesimo, in cui non era la purità della Regola, non essendo comparso al mondo in tempo di S. Francesco, ed essendo di mezzo fra la nascita degli Osfervanti, e de Cappuccini, e i tempi del Patriarca; fenza fallo avrebbe interzotta la linea de professori della purità della Regola, incominciata da S. Fran-

Copuccinos effe verd Fratres Minores, az etism, quamvis tempore 3. Francisci minime inflituti fucrint, chim tamen eins Regulam profiteantur, atque cornin Inflitma congruant tam Reguin flaturie, quam Gre, filies S. Francisci ... fieque ab emnibus Gre, cenferi Gre. Paulus V. in Bulla Ecclefia Militantis, apud Orb. Seraph. tom.a. pag. 185. col.z.

cesco. Non potrebbero dirsi continuatori dell' osservanza della purità della Regola; perchè i Conventuali nè furono, nè fono professori della purità della Regola, mentre furono, e son Conventuali: onde per effer nati da' Conventuali, non potrebbero ne gli Offervanti, ne i Cappuccini dirfi continuatori dell' offervanza della purità della Regola fenza veruna interruzione fino a S. Francesco. Laonde dovrebbe dirsi fenza fallo, che la linea di tali professori avesse incominciato in tempo di S. Francesco, dopoi fosse stata interrotta dal Conventualetimo, e ultimamente fosse stata rimessa in piedi da Fra Paoloccio Trinci. Sicchè col fistema del Ragionista non può accordarsi la citata Bolla di Lione X; e perciò bifogna lasciarla nel senso, che in lei trovano gli Oslervanti; e dire, che quella è favorevole all'anzianità, o alla Causa degli Offervanti; anzi anche a quella de' Cappuccini, i quali nel fiftema del Ragionifta non farebbero inconto alcuno, quali gli dice Urbano VIII. Il che molto più è vero, se riflettiamo, che, giulla le dottrine altrove citate del Ragionista, gli Osfervanti non discendono dalla sazione de'zelanti caparbi, opposti alla sazione Eliana, ma. fono di un' altra Congregazione, nata immediatamente da' Conventuali l'anno 1368.: e che quantunque fossero eglino la suddetta fazione de'Caparbj, nondimeno dirfi non potrebbero continuatori dell' Offervanza della purità della... Regola senza veruna interruzione; perchè giusta il Ragionitta, dall' anno 1318. fino al 1368. l' Ordine fu affatto senza la fazione de zelanti ; essendo questa. restata del tutto spenta da Giovanni XXII. Tanto è, dilettissimo mio Ragionista: questa continuazione dell'Offervanza senza interruzione alcuna non può mai suffistere, se voi sate nascer gli Osservanti da i Conventuali : se voi volete falvo il vostro sistema, e non fingete il Conventualesimo una Regolare Osfervanza, che farebbe un Ircocervo, e un bianconero.

XIX. Eccomi all'altra Bolla di Lione X. Essi pro injuncta. Narra il Ragionista esserii in questa disposto da Lione X , che i Frati Minori Osservanti (negli atti pubblici ) debbano fempre tenere l'antico luogo , folito a tenerfi in simili atti dall' Ordine di S. Francesco (1). Indi fostiene, che una tal Bolla fia (1) Pag. 23. più tosto contraria, che favorevole alla Causa degli Offervanti. Conciosiachè (dice nella pagina 27.) , dopo aver i Conventuali preceduto non pure gli Of-", servanti, ma gli Agostiniani ancora, i Carmelitani, e altri Mendicanti fino a .. Lione X, avendo poi questo Pontefice ordinato per la sua Bolla Omnipotens, , in pochi luoghi efeguita, che i Frati Conventuali doveffero lafciar il luogo .. più degno a i Fratt dell' Offervanza, credevano gli Offervanti, che ficcome prima gli Agostiniani, e i Carmelitani senza contrasto alcuno cedevano la. , precedenza a' Conventuali, così dappoi dovesser cederla pure ad essi; ma. " s'ingannarono. E perciò Lione X. fu contretto a distendere un' altra Bolla, ", che comincia Et si pro injuncta, nè tampoco eseguita, per la quale pre-" cettò alle prefate Religioni di cedere agli Offervanti la precedenza, che " prima cedevano a i Conventuali: Vogl. ano, che i Frati Minori dell' Offer-" vanza abbiano, e godano tutte, e ciaschedune le prerogative, ch' erano solità .. avere, e godere i Frati Conventuali dell' Ordine medesimo (2): E poco appresso " foggiugne : Comandiamo, che i Minori Offervanti tengano fempre il luogo an-" tico, che fino ad ora fis folito tenersi dall' Ordine di S. Francesco (3). Or veg-" giamo , fegue il Ragionista, secondo questa Bolla, chi è l' Ordine di S. Fran-" cesco? Ed io dico i Conventuali, e lo dimostro: L'Ordine di S. Francesco è

7. 2.2 2

Summerly Successful

quello, che prima di Lion X. precedeva le dette Religioni antiquam locum 
"Ordo S. Francisci in similibus actibus tenere consucrit. Dall' altro canto è 
cettro, che precedevano i foli Conventuali Conventuales parogativis uti soliti erant. Dunque, stando a questa Bolla, i foli Conventuali inon l'Ordine 
vetutio, titutudo da E. Francesco; e perceiò in questa medessima Bolla vegggiamo, che l'altre Religioni, le quali cedevano la precedenza as' Conventuali, con tutte le Bolle di Lion X. non vollero mai cederla agli Ostravanti, 
perchè i Conventuali eran compassi alle Processioni prima di este, ma esse 
prima degli Osservant.

XX. Per rimettere in chiaro quel che ha voluto intorbidare il Ragionista, basta ristettere, che nella Bolla Etsi pro injuncta di Lione X. per Frati Conventuali non si prendono i soli Frati dispensati, antecedenti all'anno 1517., ma si prendono tutt' i Frati Minori, ch'erano immediatamente foggetti a i Ministri della fazione, appellata la Comunità antonomasticamente, perchè contenuto avea ella per l'addietro il maggior numero de Frati Minori, e per anche riteneva nell'anno 1517, la maggior parte de'vetulti Conventi dell'Ordine. Quella Comunità, come più volte ho notato, sebbene, anche dopo nato in lei nel fecolo xv. il vetuto Conventualesimo, contenesse in se parecchi Offervanti; contuttociò, dopo nato in essa quel Conventualesimo, su appellata la Comunità Conventuale: E rifpetto a i Frati della Famiglia, prima dell'apno 1517., o avesse in se i Conventuali, o non l'avesse, avea sempre avuta la precedenza, e tenuto l'antico luogo de' Frati Minori. Ma poichè fotto Lione X. fu fourgata ella di tutto il Conventualesimo, e surono ridotti in famiglia perticolare i Conventuali dispensati, senza esser privati di moltissimi antichi Conventi che già tenevano; e fu fatto, che gli Offervanti di detta Comunità, cresciuti di numero per effer stati uniti loro tutti gli altri Offervanti della Famiglia, e delle altre Congregazioni; la Comunità dell' Ordine non più si dicesse Comunità Conventuale, ne più i Conventuali avesser voce nell' elezione de' Ministri, o fosfer partecipi delle prerogative principali dell' Ordine di S. Francesco, ma restaffer queste a i soli Osservanti : perciò i Conventuali dispensati dovettero cedere anche il preceder agli altti Mendicanti dove precedevano . Ma gli altri Mendicanti non intendendo, che gli Offervanti uniti da Lione X. foffero la stessa vetusta Comunità dell'Ordine, spurgata dal Conventualesimo; anzi credendosi, che fossero la stessa sola Famiglia del Trinci, cui soleano essi precedere, non cederono agli Offervanti nelle processioni quella precedenza, che foleano per l'addietro cedere all'Ordine di S. Francesco, quando il posto più degno di tal'Ordine si occupava da i Padri Conventuali: la cederono per altro in Cappella Pontificia al Generale Offervante, come anche oggi la cedono, e in altre Città fuor di Roma, come può vedersi in Lucca, e in altri luoghi. E l'Ordine delle Croci nelle processioni segui ad esser come prima, dandosi agli Offervanti il posto di quei della Famiglia; perchè gli Offervanti o non... feppero prender ciò, che loro conveniva, o, per fuggire i litigi, negligentarono di farlo .

XXI. Volle dir pertanto Lione X. nelle sue foprallegare parole, che gli Offervanti dovessera varer il luogo più degno, solito a tenesti dall'Ordine di S. Francesco, e le prerogative solite ad aversi da i Conventuali, cioè, quando la Comunità sotto i Ministri, per la moltitudine de Conventuali, contenuti in esse contenuti in contenuti in contenuti in comunità sotto i Ministri, per la moltitudine de Conventuali, contenuti in esse contenuti in co

essa cogli Osservanti, dicevasi Comunità Conventuale. Nè da questo ne segue. che i vetusti Conventuali fossero l'Ordine di S. Francesco, in quarto si diltinguevano dagli Offervanti, o che aveffero tenuto il luogo dovuto all'Ordine di S. Francesco per tutt' i secoli fino all' utituzione dell' Ordine medesimo: ma ne fegue foltanto, che i medefimi, da che nacquero nel fecolo xv. dentro il Corpo itesso dell'Ordine Francescano, formando co i Frati Minori dell'antica Offervanza un Corpo folo, dovunque si trovavano in saccia agli Offervanti della Famiglia, aveano fempre tenuto essi il luogo più degno dell' Ordine di S. Francesco: ma dopoi che furono svelti dalla fazione appellata la Comunità fotto i Ministri, e gli Osfervanti della Famiglia surono uniti alla detta Comunità, ad accrescer il numero degli Osservanti sotto i Ministri; le cose tornat dovettero nello stato de' primi due secoli Francescani, quando l'elezione de i Ministri, e il tener il luogo dovuto all'Ordine di S. Francesco, apparteneva a i foli Frati Minori della Regolare Offervanza: e i Conventuali non più foggetti immediatamente a i Ministri della prefata Comunità, ma ridotti in particolar Famiglia, o Congregazione fotto l'immediata giurildizione de' propri Maestri, contentar fi dovettero d' un posto novello, conveniente al loro novello nafcimento; ficcome, fecondando la giustizia, e il convenevole, determinò Lione X, nelle sue Bolle, perciò favorevoli alla Causa degli Offervanti.

XXII. Di altri periodi, contenuti nel primo capitolo del Ragionifia, non mi trattengo a formar parola veruna, o perchè non mi conofoco obbligato a rigettargli per foftener la Causa degli Offervanti, o perchè gia gli rigetta altrove, o perchè fi fondano fopra fondamenti gittati a terra negli antecedenti libri, come potrà avvertire l'accorto mio Lettore. Ed ecco veduto, come coll'antorità de Sommi Pomenfei, de Consili, e delle Sacre Congregationi abbia fortificata la fiac Causa il Ragionifia, o per dir meglio, come abbia tentato di fortificata. Penfo, che con fomiglianti appoggi avrebb' egli faputo ben provare quella degli Offervanti, se aveille feritto per effa; giacchè non mancano Decretali, e Bolle Pontificie, nè Decreti-delle Sacre Congregazioni, ne altri venerabili santichi documenti per la medefima: a fronte de quali si dileggia da per se fiesti quella nebbia, che sopra la faccia del vero temb egli fragret per mezzo de' fenfi equivoci, o furtestiti, correttzi de decumenti,

da lui allegati nel suo primo capitolo.



## CAP. II.

'Non può dedursi l' Anzianità de' Conventuali dalle testimonianze degli Scrittori, citati dal Ragionista, e da altri Conventuali.

DOSE per titolo al fito fecondo Capitolo il Ragionifia le feguenti parole: Confermafi l'arzianità d'. Conventuali per la tefinmonunze degli Scrittori. Tratto apprefio il Capitolo medefino con particolate morofità, ponendo in ordinanza le fenenze di moltilimi Scrittori. Francescani, e non Francescani, da quali fi dice, o fi suppone, che gli Offervanti furono ilituiti da F. Paolo Trinci nell'anno 1368, e poi da S. Bernardino di Siena, per opera di cui l'ilitito loro crebbe mirabilmente nello fiplendore, e nel numero del Professio; che non vi erano in tempo di Sario, con con la contrata di cui dell'artico loro crebbe mirabilmente nello fiplendore, e nel numero del Professio; che non vi erano in tempo di Sario, cioè, da Conventuali, e così formiglianti. Pel contrario gli Scrittori medefini parlando de Conventuali reviono, dice il Ragionitia, con frafi afali limpide, e chiare, effec questi i figliuoli primogeniti di S. Francesco, a questi apparenere i Santi più vettuti, e tutta l'ancichià Francescana, ed effer il tronco,

e l'albero principale della Religione fondata da S. Francesco.

II. Questi Scrittori sono, il P. Conventuale Maestro General' Antonio de' Sapienti, l'altro Conventuale Pietro Ridolfi da Toffignano, Marco di Lisbona, Gian-Pietro Creicenzi, il Tamburino, Gian-Pietro Peralta, Silvestro Marulo, Marco Guadalassara Carmelitano, Girolamo Rodriquez Osfervante, Lodovico Miranda Offervante, il Wadingo, l'Aroldo, Giovannettino Ninno, Pietro d' Alva, Matteo Veggio, Lorenzo Bejerlinck, lo Spondano, il Vallemont, Vernero Rolevino Certofino, Ambrogio Landucci Agoftiniano, il Ricciolio, Filippo Briezio, Paolo Morigia, Francesco Longo Cappuccino, Girolanio Sorbo Cappuccino, il P. Zaccaria Boverio Cappuccino, Laerzio Chernbino, Monfignor Francesco Gonzaga, il P. Arturo, le Costituzioni Piane, cioè, il P. Conventuale autor della Prefazione di tali Coltituzioni: e alcuni altri più antichi: tali sono, Federigo III. Imperatore, Niccolò V., S. Giovanni da Capistrano, Enea Silvio, le Costituzioni Alessandrine, le Monumenta dell' Ordine, e le Firmamenta de' tre Ordini: questi mi pajono tutti gli Scrittori allegati dal Ragionista. E dopo aver di tutti questi trascritte le sentenze, nella pagina 37. così conchiude: " Ecco quanti, e quali Scrittori d'ogni nazione... " Spagnuoli, Francesi, Tedeschi, Inglesi, e d'ogni stato, Secolari, Preti, "Regolari d'ogni Religione tutti concordemente contellano l'anzianità Con-», ventuale, e la novità Offervante : fegno è dunque, che questa fia la verità,

<sup>&</sup>quot; infegnando Ginfeppe Ebreo: illud viritatis bildoria certim fizamun (l., fi de " iifdem rebus cadea omnes conferibant. E Tectulliano, quod apul omnes unum (1) Pra. " inventiur, mon (l. erratum, fed traditum. (1) " Non ci unancava fe non che fripicane». la tellimonianza d'un Ebreo , per confermare a pieno la Caula del Ragionilla.

III. Or per tifipodere all'argomento, tratto dalle fentenze di tali, canta Scrittori, confile altri dicellero, per efempio, che nella Saffonta avanti l'anno 1517, non faccafi pubblica profellione della Religno Cattolica Romana, ma del folo Luteranifino; e che noi negli antichi documenti, e in tutte leggi, nei libri, e ne'Ritti di quella Nazione non trovafimo neppur un vettigio di Luteranifino, anzi tutto fipiralite, e fignifica Cattolica Romana, per alto, nazi tutto fipiralite, e fignifica Cattolica Roma, e rito, e diciplina e Fede fecondo la Chicia Romana; in tal cafo dovremmo noi credere, che i Saffoni anteccedenti all'anno 1317, fofficro fixtà Luteranifi Cetto che nò: anzi dovremmo credere, che foffero itati Cattolici, quanunque moltifilmi Scrittori configuenti gli fipaccialiero por Luteranifimentre la Fede, e la Religione de Peopoli di qualche età meglio ii raccoglie da i documenti, dalle leggi, da i Riti; dalle memorie di quei medelimi popoli, che dalle lemence degli Scrittori

mailimamente confeguenti all' età di effi, e fuori del loro numero.

IV. Quella, che in proposito de' Sassoni su finzione, nel nostro caso è verità. Cercafi, fe i Frati Minori de primi due secoli Francescani, cioè, antecedenti all' anno 1408., o 1409., dove appunto terminano i detti due fecoli, fossero della Regolare Osservanza, o del Conventualesimo. Diamo che tutti gli Scrittori allegati dal Ragionista, e anche mille altri di più, veramentedicessero, e scrivessero, che i sopraddetti Frati Minori surono del vetulto, o dell' odierno Conventualesimo: già nel numero di tali Scrittori non se ne trova nepput uno, il quale abbia fiorito nel 1409, o avanti al 1409.; essendo tutti poiteriori a queil anno, e per lo più effendo del fecolo xvi., e del xvii., cioè chi cento, e chi dugento, e chi più anni distanti da i tempi de' Frati Minori, de quali ragioniamo. Poniamo tutti questi Scrittori da una parte: a questi si oppongono le memorie di quei due fecoli stessi, e di quei medesimi Frati Minori, de quali ragioniamo. Conciofiache la Regola Minoritica, e la religiofa professione de medefimi ce li mostra non Conventuali, ma della Regolare Offervanza; fimilmente ce li mostrano le Decretali Apostoliche fatte per lo stato di essi da Gregorio IX., da Niccolò III., e da Clemente V.; le Bolle de Sommi Pontefici di quei due Secoli ; le leggi Narbonefi, e le Farinerie di tali Frati; le Pattorali de loro Superiori ; i loro Capitoli generali ; i libri de loro Dottori ; le sposizioni, da essi medesimi fatte, delle loro obbligazioni; e tute le antiche memorie, che o di essi, o da essi abbiamo, venuteci da'loro tempi. E del Conventualesimo vetusto non abbiamo vestigio, o memoria più antica del terzo fecolo Francescano; e dell'odierno Conventualesimo non troviamo segno veruno più antico del Concilio di Trento. Queste non sono ciarle: sono verità mostrate di proposito tutte particolarmente in vari libri, e capitoli del mio primo tomo, e più volte anche colle afferzioni de Conventuali, e del Ragionitta. Dunque avvegnachè gli allegati Scrittori tutti ad una voce diceffero, che i Frati Minori de primi due secoli furono Conventuali , contuttociò ogni prudente dovrebbe credere, ch'essi non surono Conventuali, ma della Regolare Osfervanza; non meritando fede gli Storiografi , allorchè scrivono cose contrarie a i veri, legittimi, evidenti, e univerfali documenti dell'eta, e delle persone stesse, delle quali si tratta. Ed essendo così, può il Ragionista far' una bella foma di tutti i Libri de'fuoi Storiografi allegati, e far negozio nella fiera

di Sinigaglia: mentre se vuol sostener la sua Causa (contro quella degli Offervanti, appoggiata tenacemente a i documenti degli stessi due secoli, de quali si tratta, e, come da fortificazioni esteriori, cinta, e munita eziandio da i documenti conseguenti p u prossimi a i sopraddetti due secoli) non dee scalmarsi nel folo affardellar fentenze di Scrittori, e voci de' tempi rimoti da' due prefati fecoli; ma principalmente dee procurar di cancellare le memorie della... Regolare Offervanza, lasciateci da i due nominati secoli, e di produrre memorie, vestigi, o fegni di Conventualesimo, provenienti da i Secoli, o dalle perfone, di cui si controverte: in somma dee rigettar le asserzioni del mio primo tomo con fondamenti fimili a quelli, che da me fi adduffero per provarle, e. con tali fondamenti appoggiar la fua Caufa. Ma potra egli farlo? io dico di nò. Dunque si arrenda più torto alla forza del vero, e non vada ancor egli ingannato con molti de' suoi Scrittori: avvisandoci anche un favio del Gentileumo, doversi diligentemente proccurare, che noi a guisa di pecore non seguitiamo il gregge, che ci precede, andando non per quella via, per cui devesi andare, ma per quella, per cus altri vanno. D'onde ha la sua origine un tanto mucchio di persone cadenti l' una sopra dell' altra (a) .

V. Gia mi lufingo di aver pienamente foddisfatto all'argomento del Ragionista, e di qualunque altra penna, tratto dalla moltitudine degli allegati Scrittori, e da mille altri di simil peso. In riverenza ora del vero, e non per alcuna necessità della mia Causa, debbo soggiugnere, che non tutti gli allegati Scrittori fono contrari alla Caufa degli Offervanti. Conciotiachè fe Federigo III. Imperadore, scrivendo a Niccolò V., questo stesso Papa, S. Giovanni da Capiftrano, Enea Silvio, l'Autor delle Fondamenta. o Firmamenta de' tre Ordini, e moltissimi altri de' sopranominati Scrittori disfero, che gli Osfervanti erano un germoglio recente, una pianta novella, una nuova riforma, e ch'ebber origine da F. Paolo Trinci, e da S. Bernardisio; tutti parlarono de' foli Osfervanti della Famiglia fottoposta a i Vicari, come chiaramente costa anche dalle fole loro sentenze allegate dal Ragionista. Il che, come altrove ho detto, può esser vero senza pregiudizio dell'odierna Comunità Osservante; intenden-dosi tali novità degli Osservanti della Famiglia, non quanto all'Istituto, maquanto alle fole particolarità della medefina, la quale per verità non cominciossi a metter insieme, o a ritirarsi dalla coabitazione co'Frati meno divoti , fe non che fotto F. Paoluccio Trinci, primo Commissario di essa; nè ebbe Vicari avanti S. Bernardino di Siena, primo Vicario della medefima, fotto la di cui direzione ella prese molta forza, e molto splendore. In Ordine a queste. particolarità concernenti la forma del fuo governo, e il modo di mantenersi nell' antica Regolare Offervanza, iftituita da S. Francesco, e non altramente, era quella Famiglia una nuova Congregazione, o Riforma, piantata dal B.F. Paoluccio, e da S Bernardino. Ma contutto questo era esta eziandio della. Religione di S. Francesco; dall' unità della quale non ma si divise, come altrove ho provato. Questo è il senso, come io diceva, de nominati Scrittori, e di tutti quelli, che dal Ragionilla si allegano per provare, che gli Offervanti furono appellati una nuova pianta, o Riforma ittituita dal Trinci, e da San



<sup>(2)</sup> Nibil ergo magis prassandum est, quam ne pecorum ritu sequamur autecedentime. Eregen, pergentes non qua eundum est, sed qua itur., Inde ista tanta vaccervatso alsonum soprà alias runnium. Secuent de gita basta capit.

Bernardino; e gli Scrittori, che non esprimono altro che questo, o simil senso, fono la massima parte di quei, che citò il Ragionista. Nello stesso senso ha da intendersi il P. Wadingo (su cui fece moltissima forza il Ragionista eziandio nella fua Prefazione, o Razione dell' Opera) quando dall' anno 1648, fino al principio della Congregazione degli Offervanti numera foltanto 240. anni o poco più (1); mercecche non possono tali parole aver senso vero, se non si limi- (1) Tom-7tano alla fola Famiglia, e a i foli spiegati principi della medessima. Che se le. Ed. Lugd. sentenze di alcuni Scrittori o dell'Osservanza, o altri, facendo somiglianti es-pag. 488. \*\*\* pressioni, non posson ridursi al predetto senso, ma debbono talmente inten- 9º derfi, che la Regolare Offervanza affolutamente non fia più antica de tempi di F. Paoluccio Trinci; con tutta la riverenza si possono metter da parte, come fentenze di Scrittori, che in questo s'ingannarono, come convincono i miei

documenti. VI. Se poi o Laerzio Cherubino , o l'Autor delle Monumenta, o quel delle Firmamenta, o altri non citati, affermano, che le Bolle, o Leggi, o altre cofe concernenti i Frati Minori de'due primi fecoli, furono fatte pe'Conventuali, o da' Conventuali; quando fotto il nome di Conventuali non vogliano intendere i Frati della Regolare Offervanza, abitatori di quei Conventi, ne' quali dopoi nel terzo fecolo Francescano nacque il Conventualesimo, comedovrebbono intendere; francamente fi nega loro la credenza. Ma fopratutto dee negarfi la fede a quelle parole poste nelle Costituzioni Alessandrine, fatte da' Conventuali nell'anno 1500., con cui differo : Dopo i Conventuali, i quali furono nel principio della Religione, sopravvennero i Frati della Famiglia; come anche a quelle parole contenute nella Prefazione alle Costituzioni Piane, fatta da un P. Conventuale, colle quali, trattandoli de Santi, e degli Uomini illustri della prima età Francescana, si dice, che sutti essi usci-

rono dalla Comunità de Minori Conventuali.

VII. E se finalmente dal P. Maestro generale Conventuale Antonio de i Sapienti in una sua lettera scritta a i suoi sudditi l'anno 1565., con cui propose loro le Costituzioni Piane; e dopoi il P. Paolo Morigia de Gesuati, il P. Pietro Ridolfi da Toffignano Conventuale, il Gonzaga, il Tamburino, Marco Guadalaffara, il P. Ricciolio Gefuita, il P. Zaccaria Boverio Cappuccino, Laerzio Cherubino, il P. Arturo, e non fo fe altri, feriffero a chiare note, che i Conventuali fono i primi, e i più antichi figliuoli di S. Francesco, e cose somiglianti; e di questi può dirsì, come ad altro proposito disse il Ragionista, che le loro sentenze non ammettono spiegazione alcuna ne vera, ne falsa: io, come anche fignificai nel primo libro (2), in questa parte nego loro la cre(a) Pag. 77.
denza: così richiedendo i documenti lasciatici dal primo, e dal secondo secolo 72. 73. 74. Francescano, a i quali si opposero dirittamente tutti questi Scrittori, lontanis- 79. 80. fimi da i predetti fecoli; o ciò proveniffe, perchè tali documenti effi non difaminareno, ferivendo foltanto incidentemente le riferite fentenze; o perchè troppo si fidarono sulla fede del P. Sapienti, e del P. Ridolfi. E per verità, conciofiache le parole fopraddotte delle Costituzioni Alessandrine potrebbono facilmente spiegarsi, intendendo per Conventuali non i soli dispensati, ma tutti i Frati Minori immediatamente fottoposti a i Ministri, come intendevasi tal volta nel 1500, nel qual fenfo è vero, che i Conventuali furono nel principio della Religione, pria de Frati della Famiglia; essendo prima la forma di vivere Tom.II. Aaaa

im-

immediatamente sotto Ministri, della forma di vivere immediatamente sotto i Vicari, benchè l'una, e l'altra effer possa, e potesse nella Comunità medefima indivifa: Spiegate così le parole delle Coltituzioni Alesfandrine, resta, per quanto io sappia, per primo inventore dell'anzianità Conventuale il Padre Antonio de Sapienti. Da questo, e forse anche dall'amicizia col Padre da Toffiguano, compatriotto del fuo Padre Generale, comprolla il Padre Morigia: il P. Ridolfi da Toffignano più pomposamente spacciolla: il Boverio la raccolfe a due mani: non la rifiutò il Gonzaga con alcuni altri Offervanti. E che maraviglia poi fe dietro a questi Scrittori andarono ingannati alcuni altri per mancanza di dovuto esame, o perchè troppo si sidarono dell' altrui fede? Così per altro effendo ttata la cofa, ben vedefi, che l'accumulare per l'anzianità Conventuale Scrittori fopra Scrittori, è, come diceva Seneca, un' aggiugner' il mucchio delle persone cadenti l'una sopra dell' altra, per cagione, che cadde la prima di effe: nè più vale l'autorità di tutti, di quel che vaglia quella del P. Sapienti, del P. Morigia, e del P. Ridolfi da Tollignano, fopra de quali gli altri Scrittori fanno la loro caduta: ond è, chealcuni di esti, come mostrai nel primo tomo, si rimettono espressamente al P. Ridolfi: così confessando, che totalmente si appoggiarono sulla sola sededi questo P. Conventuale. Anzi alcuni la venderono accompagnata da tali falsità, che ripugnando eziandio alla dottrina del Ragionista, secersi conoscere per digiuni affatto della Storia Francescana: uno di questi su il Tamburino, e tutti quelli, i quali, come il Tamburino, scrissero, che i Conventuali ebbero da Innocenzo IV. la conferma di poter avere in comune benistabili, quasi che avanti Innocenzo IV, i Conventuali avessero in comune tali beni, o fossero proprietari prima del Concilio di Trento.

VIII. Sembrera un'eccesso a qualcheduno il vedere, che io niego la credenza a i sopraddetti Scrittori, e gli chiamo ingannati; ma di ciò resteranno ben persuase le persone erudite, cui è notissimo, che altre volte gli Scrittori correndo l'un dopo l'altro, come le pecore, fecero finili cadute. La favola della Papella Giovanna (per tacer di molti altri esempli) ci si volle rappresentar per vera Storia, bevuta dagli alterati Codici di Mariano Scoto, e di Sigeberto, da fettanta Scrittori Cattolici, alcuni de'quali son Santi: quando da Auberto Mirèo conferiti gli stampati Codici de due antichi Scrittori coi loro manoscritti, si scopiì l'errore; e quella su talmente riconosciuta per favola, che (1) vide per tale confessossi anche dagli Eretici (1). Nè per questo perdono il pregio Hours, a S. nelle altre loro dottrine, o gloriofe fatiche alcuni chiari Scrittori, che favo-Maria in. rirono l'anzianità Conventuale, come il Cardinal Brancati di Lauria, il Car-Reg. & ufam dinal de Luca, e alcuni altri; posciache a chi scrive opere voluminose, e-Critice tom. lunghe non di rado succede il doversi fidar dell'altrui diligenza in qualche Reg. 7. Pig. punto, e dietro all'inavvertenza, allo sbaglio, o alla poca diligenza di quello, 99. 6 100, a cui fidoffi, andarne ingannato, e asperger le sue lodevoli fatiche con qualneenon t.i. che piccolo neo. Un chiarissimo Scrittore, per elempio, su il P. Natale Alesartic. 2. Pag. fandro, e non poca gloria fi acquistò nella Storia fua Ecclefiastica. E pure-267. in no. ancor egli non potè falvar le sue belle opere da simili macchie ; conciosiachè postofi a criticare le Disquisizioni Bibliche del P. Claudio Frassen Dottore. Parigino, e acculandone gli errori, quasi nel bel principio della sua Disferta-X X X zione contro ad esto, narra per primo errore, che il P. Erassen non dillins

2. 1. 2. diff.3. 2num\_

tra la Città Dan, e la Città Danna, facendone di queste due una sola, contro alla Geografia facra (a). E fe leggiamo le Disquisizioni suddette del P. Fratsen nel luogo stesso, nel quale il P. Natale Alessandro accusa il riferito errore, troviamo il Frassen tutto occupato in provare, come cosa più verisimile, che due fono le Città nominate Dan: una, che anche si dice Danna, posta nella parte meridionale della Terra promessa, fin dove Abramo insegui i Regi saccheggiatori di Sodoma; e l'altra, che una volta dicevasi Lais, posta nel Settentrione della Terra promessa, e così nominata, perchè toccò in sorte alla Tribh di Dan. Donde si conosce, che il Frassen non confuse quelle due Città, ma le rappresentò, e le dimostrò fra di loro distinte, e distanti quasi tanto. quanto ha di estensione tutta la Terra Promessa dal settentrione sino al mezzo giorno (b). Io per me non per questo perdo la stima, che avea verso il Natale Alesfandro, ma lo compatisco, e lo scuso, come ingannato da quello, cui avea commesso il fargli qualche compendio delle dottrine del Frassen opposte alle sue; e dico, che questi per la troppa fretta trascrisse una cosa per un'altra, e fece parere, che il P. Natale non fosse sedele verso il Frassen . Altri sbagli in opere voluminose di chiari Scrittori possono facilmente rinvenirfi, originati dalla detta, o da fimili cagioni, com' è noto alle persone erudite. Onde ne tali sbagli pregiudicano alla chiarezza, e alla fama de' medefimi, nè la falfa anzianità Conventuale porta pregiudizio alle moltiffime buone Dottrine, lodevolmente scritte dagli assertori di questa.

Aaaa 2 IX.

differt.40. apologet., & anticritica, art. a. tom. 4. edit. Lucenf. pag. 462.

(b) Si in re perobjeura euique conjecturi licet, verosimiliàs dicendum arbitrarer, duplicom esse distinguendam Civitatem DAN, alteram, qua sosue 15. v.49. dicitur DANNA, sita inter Socoth, & Cariath Senna, qua quarta describitur in regione, sive parte sexta Tribut Juda, non longe diffita a spelunca Odolam, nec multum diffant a regione Sodomitica, 🚱 conpalle Mambre, at Hebrone, ubi tune temporis morabatur Abrabam, cum esptum audivit Loth negatem fuum; Alteram verd fimpliei nomine DAN, cui a Tribu fuz, ut refertur in objectione, Danita nomen fecerunt : bat in parte extrema Septembrionali totius Terra promiffa fita eft . illa verd in Meridionali , quemadmodum , & Berfabee . Unde tota Terra promifia longitudo ab bac Civitate DAN , qua priùt Lais dicebatur , ufquo Berfabee protenditur . Hinc Jud. 20. Filii Ifrael congregati funt, quafi vir unus, de Dan ufque Berfabee: 1. Reg. 3. 20. cognovit universus, a Dan usque Bersabee , Ifrael , quod fidelis Samuel Propheta effet Domini &c. De priori autem Civitate , nempe DANNA , intelligendus videlur locus Geneseos (cap.14. v.14.) non verò de polleriori; fiquidem verofimile non fit, Abrahamum fugitivos boffes persequentem tot vastas excurrific regiones, quot interjacent a loco certaminis, ubi Reges print victores profiravit, ad illam Civitatem Lais, a Danitis occupatam. Hac enim ab Hobrone , & regione Sodomitica , ubi Reges illi ab Abrabamo villi funt , difi st plufquam 50. leueis . Quis autem credat Abrahamum cum 318. tantum armatis vernaculis fuit, quinque. kegum devittos exercitus ad tantam locorum distantiam fuisse infestatum? Hac P. Claudius Frailenus in fuir Difquifitionibus Biblieis, edit. Parifiis apud Lambertum Roulland anno 1681. lib. 1. cap. 6. \$.1. n.9. pag. 116. & 117.

556 Lib. XI. Cap. II.

IX. Quindi costa, che fuor di proposito il Ragionista, citando Giuseppe-Ebreo, e Tertulliano, si servi della famosa regola, che insegna, esser indizio di verità fe la steffa cofa in un modo medefimo si rappresenti da tutti; non... potendosi dir errore, ma dovendosi dir tradizione, quel, ch'è sentimento universale. Posciachè tutti gli Scrittori, e tutti i documenti, che abbiamo da i due primi fecoli Francescani, ci rappresentano, che i Frati Minori di quei due primi fecoli non erano Conventuali nè dell'odierno, nè del vetufto Conventnalesimo: che che si scrivessero dopoi contro alle suddette rappresentanze altre penne, e in gran numero affalcinate, non sò come, dal P. Sapienti, e dal P. Ridolfi. Fuor di propofito altresì dal medefimo fi allega il dottiffimo Uezio che ne'fuoi primi affiomi alla fua famofa Dimostrazione Evangetica diffe. esser verace qualunque storia, in cui si narrino le cose nel modo, in cui narrate Sono in molti libri d' Autori contemporanei , o vicini a i tempi , ne' quali effe accaderono: posciachè questo assioma del dottissimo Daniel Uezio è contrario alla Causa de Conventuali, combattuta da i documenti del primo, e del secondo, e di gran parte del terzo fecolo Francescano, de'quali secoli medesimi si tratta; ed è favorevole alla Causa degli Offervanti, assistita da i predetti vetusti documenti contro le vaganti sentenze di alcuni moderni. È non meno suor di proposito copiò dal terzo capitolo del celebre Commonitorio di Vincenzo Lirinense, doversi fermamente credere ciò, che si conoscerà non insegnarsi da uno, o due foli, ma che apertamente, frequentemente, e con perseveranza d'accordo si tenne, si serisse, e s'insegnò da tutti. Mercecchè, dove trovasi quell'unanime, aperto, frequente, e perseverante consenso di tutti gli Scrittori per l'anzianità Conventuale, quando tutti i documenti del mio primo tomo cantano apertamente contro alla medefima, e non ha uno Scrittore contemporaneo, o profsimo al di lei preteso antico nascimento, il quale l'appoggi, o, trattando delle cofe Francescane, non la impugni, ed escluda? Il Ragionista ha bene studiata l'arte di combattere per la Chiefa contro agli Eretici; ma mentre combatte pel fuo Conventualefimo contro alla Regolare Offervanza, pone la maggiore dell' argomento, cioè, l'assioma circa la forza degli Scrittori antichi, e concordanti: e poi non ha la minore, cioè, la concordia degli antichi Scrittori pel fuo Conventualesimo: e perciò può render le famose armi a i Teologi, e contentarfi de' suoi Sapienti, Tossignani, Laerzi, Arturi, Morigi, Boyeri, ec. e di altre armi dell'armeria del fuo Biernacki .

X. Crede di confonder gli Offervanti, e di poter foftenere, che i documenti, le Bolle ce. de primi due fecoli feno de Conventuali, avvegnachè in elle non fi legga la parola Conventuali: E in prova ne adduce, che unatal parola non leggefi neppure nella Bolla Al fattom Ordinir di Martino V. conceffiva del privilegio delle rendite; e pure fi sà, ch' effa appartiene a i foli Conventuali; i quali vii non hanno altro nome, che di Frati Minori. Ma s'inganna, perchè gli Offervanti non fanno forza ne' nomi, fapendo effer no vello e il loto nome, e quello de' Conventuali, e non formontare il terzo fecolo Francefeano: fanno forza nel fignificato del nome; cioè, nel profeffare la purità della Regola, e nel profeffare (condo le difipenfe, e porichè il profeffar (condo le difipenfe, e non fecondo la purità della Regola, non trovato più antico dell'anno 1430, sperciò non prima riconofcono il Conventualifino; e affermano, che il Frati Minori antecedenti a tal'anno capto professione dell'anno rappo per la contracto dell'anno capto per la contracto dell'anno capto per la contracto dell'anno rappo per la contracto dell'anno capto per la capto dell'anno capto per la capto dell'anno capto per la capto per la capto dell'anno capto per la capto

della Regolare Offervanza, cioè, professori della purità della Regola. Di più fanno bene gli Offervanti (e si vide nel primo mio tomo) che il nome di Conventuale nel fuo principio era nome di vituperio, e denotava i rilaffati: E perciò non è maraviglia, se, avantichè questo nome avesse preso un buon. fenso, i Sommi Pontefici, ed altri, benchè scrivessero a i soli Frati Minori dispensati, con tuttociò non gli appellavano Convintuali; astenendosi volontariamente da quelto cognome, che anche verso il 1500., come si ha dal mio primo libro; in astratto si prendea talvolta per un vizio da stirparsi. Ma quantunque anche fosse stato solito usarsi sempre nello scriver a i medesimi , non è meraviglia il non effersi usato nel Privilegio Martiniano Ad statum Ordinia, dato l'anno 1430, i perchè effendo questo la prima dispensa offerita generalmente a i Frati Minori, che avessero voluto accettar l'uso delle rendite, non suppone l'esistenza de Conventuali; ma solamente suppone l'esistenza de Frati Minori obbligati alla purità della Regola, a i quali concede il poter lasciare... la Regolare Offervanza, e, coll'abbracciar la dispensa contenuta in esso Breve, o in esta Bolla Martiniana, farsi Conventuali, ed estere i primi del vetusto religiofo Conventualefinio. Se dunque Martino V. nella prefata Bolla, oltre il nome di Frati Minori, volca esprimer qualche altra giunta, quelta dovea esfer più tosto la Regolare Osfervanza, che il Conventualesimo; perchè quella Bolla concedeva a i Frati Minori della Regolar' Offervanza il poterfi far Conventuali; cioè, il poter vivere di rendite: cosa non mai più conceduta, nè lecita pel paffato. Siccome fe il Papa concedesse agli odierni Conventuali il poterfi far Gefuati, nella Bolla concessiva di ciò gli chiamerebbe Conventuali, e non per anche Gefuati, quali farebbero foltanto quando aveffero posta inesecuzione la Bolla, e non prima. In quelle Bolle poi, che surono spedite a i Conventuali dopo l'anno 1430., qual fu quella di Eugenio IV. Apostolica Sedis, data l'anno 1432., quella di Callitto IIL Ad exequendum, data l'anno 1458., e specialmente quella di Sisto IV. Dum fruetus uberes, con cui a i Conventuali furono concedute la prima volta le fuccessioni ereditarie, data l'anno 1471., fe dovea porsi qualche giunta al nome di Frati Minori, questa nella Bolla Dum fructus uberes dovea esprimere il Conventualesimo; poichè in tal Bolla concedeasi l'uso delle successioni ereditarie a i soli Conventuali; ma in quelle, cheerano confermatorie del Privilegio Ad statum Ordinis, poteva esprimersi e il Conventualesimo, a cui si confermava l'uso, che già aveva, delle rendite, e la Regolare Osfervanza, a cui si confermava la facoltà di poter accettare un tal' uso, e di farsi Conventuali i professori di essa. Con tutto questo i Sommi Pontefici in tali Bolle non fecero alcuna giunta al nome di Frati Minori , si perchè, come io diceva, il nome di Conventuali allora era per anche un nome imposto dal volgo per ischerno, e non troppo usato da i Sommi Ponteficia sì perchè i Conventuali formavano un Corpo folo colla Regolare Offervanza, ed erano membra della fazione principale dell'Ordine, appellata la Comunità; ond' è, che nelle Bolle ad essi indirizzate dopo l'anno 1517., in cui furono ridotti in una speciale famiglia, si esprime il nome di Conventuali; e sì finalmente, perchè dal contenuto delle dette Bolle affai fi conofce, ch' effe nonpossono appartenere a chi vuol perseverare nella purità della Regola: ma. specialmente, come io diceva, ciò su, perchè allora i Conventuali, essendo della fazione , detta la Comunità dell'Ordine , insieme cogli Offervanti della

stessa fazione tenevano il luogo dell'Ordine de' Minori, e diceansi l'Ordine de'

XI. Molte altre cose in questo suo secondo capitolo scrive il Ragionista. e specialmente o per guadagnarsi il sustragio di alcuni Scrittori moderni, o per rinovare le falsità, che altrove rigettai, massimamente nel settimo, nell'. ottavo, e nel nono Libro. Laonde supra queite falsita, rigettate altroye, non più tratterrò il mio Lettore. Quanto poi al fuffragio degli Scrittori, già ho detto quel, che ne fento, e quel che dee fentiriene. Solamente avvertirò non effer maraviglia, che molti Scrittori, dal Concilio di Trento in qua, fieno caduti nella credenza, che i Conventuali fieno i primogeniti di S. Francesco; perchè da quel tempo in poi, con tal calore, e zelo i Padri Minori Conventuali si posero a spacciarsi per primogeniti, che ne secero frequentissime istruzioni alla loro Gioventu, e a tutta forta di persone, negli angoli, nelle strade, e nelle Chiefe, or'a bocca, ora con ifcrizioni, ed ora in altre varie guife. A tal fine alterarono i frontespizi delle opere de primitivi Minori, come de i libri di Scoto, di Riccardo da Mediavilla, e di altri de primi due secoli Francescani, e intitolarono gli Autori di esse col titolo di Frati Conventuali, affatto incognito nell' età di tali Scrittori, e non posto ne Frontespizi, che ci vengono dagli antichi tempi: vestirono, e segnarono di Conventualesimo tutti gli antichi Santi dell'Ordine; fecero in fomma ogni sforzo per piantar quelta... carota; e non fo, fe la facessero scrivere, o no, anche ne boccali, già che gli ha favoriti il filenzio degli Offervanti. In faccia per tanto a questi affalcinamenti del Mondo, non è maraviglia, se lasciaronsi sorprendere, e conquistar le penne di parecchi Scrittori, anche dell' Offervanza, e registrarono sentenze favorevoli alle pretentioni de' Conventuali.

(1) Pag-59. 6 sigg.

XII. Per fine il Ragionista (1) si pone a criticare la fede dell' Autore. delle Firmamenta, come di quello, che afferma, qualmente nella Comunità dell'Ordine fotto i Ministri, da i tempi di S. Francesco fino al secolo xvi., in cui egli scriveva, non mai erano mancati i veri Osservanti della purità di tutta la Regola. Pretende, che agli Offervanti non possa giovare la testimonianza del medefimo. 1. Perchè a lui si oppone un numero immenso di Scrittori. 2. Perchè l' Autor delle Firmamenta in altre cose si rigetta anche dagli Offervanti, cioè, quando dice nello stesso luogo allegato (2), che S. Giovanni " da Capifrano non proccurò da Eugenio IV. la Bolla, la quale diede agli

(1) Par. 4. fol. 167.

.. Offervanti della Famiglia i Vicari; che Niccolò Mauberto, e Giacomo Pri-" madizi, Vicari Generali dell' Offervanza, in punto di morte rinunziarono a , questa Bolla; ch' Eugenio IV. non volle, che a tempo suo si pubblicasse; e " che fu annullata nel Concilio di Bafilea " . 3. Allo stess' Autore non credono gli Offervanti allorchè scrive, qualmente,, sotto i Ministri potevasi offer-, var perfettamente la Regola; fapendo, che San Giovanni da Capiftrano ", fu di fentimento contrario (3): ficcome ne tampoco gli prestan fede, quando " dice, che i suoi Coletani offervavano puramente la Regola, e credono più

an. 1446. n.

1.,6 ad an. ,, tosto al lor Wadingo, il quale testifica, che l'Osservanza de Coletani finiva 1455. n.35. " in parole: erant que [pecioja , & populis grata Observantum voce alletti ità (4) Vvad, ad , vocari affeltabant, sed Observantum legibus, & Præfectis subesse nolebant oc. ann. 1483. ,, (4). Ma posto ciò, e perchè ad essi è lecito ripudiare quest' Autore in. , tante cole, e a me non farà lecito rigettarlo in una fola ,, ? 4. Aggiugne n.25.

559

finalmente il Ragioniffa, non effer egli " in necessifità di rigettari il suddetto "Autore, non espirimendo egli altro nelle siue parole allegate, se non che, nell'Ordine sotto l'ubbidienza de' Ministri son mai vi mancarono Uomini "Santi i, quali di propria elezione osservanono persettamente la Regola : e " non già, che nell'Ordine dal siuo principio in tutti i tempi suffeguenti sia, sempre perseverano l'obbligo di osservata seriale. & ad verum. Avendo " questo Autore per vero il privilegio delle successioni reditarie, concedute, all'Ordine da Clemente IV. (1), il quale, anche in fentenza degli odierii (1)p.1.st.ndl., Offervanti, colla stretta Osservanta della Regola non può suffishere ",. Così « scha».

confessando, che le successioni ereditarie non si accordano colla di lei pura

XIII. Ma con tali arguzie non può egli abbatter la Causa degli Osfervanti per più motivi. Primo : perchè la loro Caula non è totalmente affidata... fulla successione continuata degli Osfervanti, esistenti immediatamente sotto i Ministri dopo l'anno 1430., che non si regga anche senza di essi. Posciachè fino all'anno suddetto l'Ostervanza Regolare su sola in tutto l'Ordine, e da quell' anno fino al 1517. si continuò almeno nella Famiglia sotto i Vicarj , la quale anche avanti quest'anno era tanto numerosa, che superava ella notabilmente il numero de Conventuali, sì quanto a i Conventi, e alle Provincie, come quanto a i suoi Professori: e la Famiglia suddetta, come di sopra mostrai, non mai propriamente si divise dalla Comunità stessa dell' Ordine, laquale ubbidiva immediatamente a i Ministri. E dato anche al Ragionista, che in tal caso sarebbe mancata alla Regosare Offervanza la continuata successione de' Generali, affunti dal suo seno, per lo spazio di anni 87. in circa, dal 1430. al 1517, per cagione che i dodici Ministri Generali, i quali siorirono in quello tempo, futono affunti dalla Comunità dell'Ordine: contuttociò la di lei condizione non farebbe peggiore di quella de vetufi Conventuali, a i quali manca certamente la successione de Generali, e di tutto il Conventualesimo dall'anno 1430, fino al principio della Religione inclusive; perchè in tutto quelto tempo nell'Ordine de Frati Minori non v'era alcun Conventuale, ma in ogni Convento, e Provincia possedeva la sola Regolare Osfervanza. Laonde senon reca pregiudizio al Conventualesimo la mancanza della successione de Generali, e d'ogni forta di Conventuali, dal principio della Religione per più di due secoli; molto meno potrà pregiudicar alla Regolare Osservanza l'essere stata 87. anni in circa senza la successione de Generali, assimti dal suo mumero, dall'anno 1430, fino al 1517.; con questo di più, che ne'derti 87, anni era molto numerofa di Professori, di Conventi, e di Provincie, e non mai divisa propriamente dalla Comunità, e dal Capo dell' Ordine.

XIV. Secondo: perchè quando anche per la Caufa degli Offervanti foffe neceffario il foftenere la continnata foro finceffione fino a S. Francefon eziami on ella Comunità fotto i minitri, quetta può fofteneria nache fenza la tettimonianza dell' Autore delle Francannata del reo Ordini, o, per meglio dire, dell' Autore di alcune Aggiunte risponssive e, inferite nelle Firmannata, dell' quali appresso la consolica del Autore di 
ligiofo del vetufto Conventualesimo, ma e nella Comunità dell' Ordine, e. nella Famiglia lo stato religioso di tutti' i Frati Minori era la sola Regolare Offervanza. Nato poi dentro la fazione Minoritica principale, appellata la Comunità dell' Ordine antonomalticamente, il vetufto religiofo Conventualefimo, per la dispensa dell'uso delle rendite, data nell'anno 1430., abbiamo anche da altri documenti, fuorche dall' Autore delle Firmamenta, che quel Conventualesimo, o quella dispensa, non prese piede in ogni Convento di tal Comunità; ma in molti di essi, sotto la cura de Ministri, si continuò l'antica regolare Offervanza, cioè, la purità della Regola, come ne' paffati tempi, fenza far'alcun' nfo della riferita, o di verun' altra difpenfa a lei contraria. Tali furono nelle Spagne quei Conventi, ne'quali fi vivea fotto la fcorta, ele favie iftruzioni del P. F. Pietro da Villacreces, e poi di S. Pietro Regalado, che oggi è in gran venerazione anche nell' Italia, dove largamente a i fuoi divoti ottiene, e diffonde le grazie; come costa specialmente nella Chiesa. de suoi Religiosi di S. Francesco in Lucca, dove sto io scrivendo questi versi, lieto pel vedere la divozione de' popoli verso il medesimo, e la benignità di esso verso i bisognosi, a i quali frequentemente soccorre; come ci fanno credere i fegni di grazie ricevute, che fotto la di lui facra Immagine fi vanno moltiplicando, Imperciocchè ne' fopraddetti Conventi, finchè viste il glorioso S. Pietro, il qual voloffene al Cielo nell'anno 1456., non mai si accettarono alcune difpenie o di rendite, o di altre cose contrarie alla purità della Regola, ma lempre si continuò l'antica Regolare Osfervanza, sotto la cura de' Ministri nel Corpo stesso della Comunità dell'Ordine. Perciò questo Santo ha il titolo di Professore, e ristauratore della Regolare Osfervanza; perocchè la. professò nella stessa Comunità prima dell'anno 1430., anzi anche prima del Concilio di Costanza, quando, come io diceva, la dovevano professare, e la professano tutti i Francescani in qualunque Convento del Mondo; e la ristaurò nella medesima Comunità con richiamare i tiepidi all'antico servore, e col mantenerla contro alle morbidezze, che in quel secolo medesimo a forza di abufi, e poi anche di privilegi tentarono di bandirla del tutto da i Conventi della Comunità fotto i Ministri, e diedero motivo a i Frati della Famiglia di ottenersi la facoltà di elegger da per se stessi, e presentare i Vicarj. Dopo l'anno 1456, restato in luogo di S. Pietro al soccorso della Regolare. Offervanza nelle Spagne il P. Lopez, questa pur anche si mantenne sotto a i Ministri della Comunità ne già detti Conventi. Dunque in questi Conventi abbiamo la continuata fuccessione degli Osfervanti sotto i Ministri della Comunità dell' Ordine da altri documenti, fuor che dall' Autore delle Firmamenta, e che il Privilegio dell' anno 1430., cioè, il nascimento del vetusto Conventualesimo, non pote farvela cessare, ma vi su coraggiosamente difesa, e mantenuta dal nostro gran Santo Regalado, e da i suoi seguaci. Tanto si ha dagli Scrittori della Vita, da i Decreti delle sacre Congregazioni, delle Lettere-Apostoliche, e da altri documenti, che risguardano le gesta, la Beatificazione, la Canonizazione, e le feste folenni di questo Santo, da me accennati nel primo tomo (1).

(1) In Praf. pag. XXXV. & XXXVI. num. XXIV. & pag.121. & 536.

XV. E in l'ostanza me lo accordano altresì gli odierni Scrittori Conventuali. Mercecchè l' Autor del Compendio della visa, virtà, morte, e miracoli di S. Pietro Regalato ec., estratto, com'ei dice, dal Vuadingo, dal Boltando.

Lindo, e da altri gravi Autori: di nuovo dato in luce con la giunta d'una Conferenza di un Maestro col suo Discepolo, e d'una Lettera scritta da un Amico in risposta alla detta Conferenza: e stampato prima in Roma senza la mentovata giunta, e poi in Venezia pel Bettinelli nell'anno 1748. colla dettagiunta: l' Autor, diffi, di questo Compendio nella pagina que 10. scrive, che S. Pietro Regalado strettosi a ragionamento col P. Pietro da Villacreces, risolvettero concordemente di ritirarsi in Aquileria, e quivi stabilir un infrequente luogo, dove vivere secondo l'austera disciplina del Serafico Padre San. Francesco, senza servirsi di que' Priviligi mitiganti la Regola, i quali a' Francescani la Sede Apostolica benignamente conceduti aveva. E altrove spesso l'Autor di quel Compendio, come anche l'Autor della Lettera in risposta alla-Conferenza, aggiunta al detto Compendio, esprime, che i Frati Minori della Ricollezione Villacreziana ne'tempi di S. Pietro, e del P. Lopez erano menbra della Comunità dell' Ordine, e non già della Famiglia fotto i Vicarj: come anche si scorge nella pagina 9. del Compendio, e 78, e seguenti della Lettera, dove si trascrive un lungo testo del P. Antonio Daza, tratto dal capitolo III. della vita del Santo, scritta moltissimo tempo dopo la morte del medesimo dal detto P. Daza. Conciofiachè in questo testo apparisce, che il P. Lopez, cui dopo S. Pietro raccomandata era la ristorata Otlervanza, o sia la Ricollezione Villacreziana, per ribattere gli articoli degli Offervanti della Famiglia, che volevano l'unione fra se stessi, e quei Ricolletti, e che questi si soggettassero a i loro Vicari , rispose, che il P. Villacrezio avea raccomandato loro, che non si lasciassero aggregare agli Osservanti, che allora da 40. anni in circa incominciavano a fiorire, e che non per anche erano paffati fotto aliena giurifdizione, nè aveano preso il nome di Offervanti. D'onde costa, che iseguaci del Villacrezio, e di S. Pietro erano Frati Minori, i quali professavano, evivevano secondo l'austera disciplina di S. Francesco, senza servirsi di Privilegi mitiganti la Regola; e che stavano immediatamente soggetti a i Ministri della Comunità dell' Ordine, e non a i novelli Vicari della poc' anzi formata Famiglia Offervante. Il che è lo stesso, che dire, qualmente erano essi veri Frati Minori della Regolare Offervanza dentro la Comunità dell' Ordine, e non di quei della Famiglia, i quali allora col nome di Offervanti diffinguevanfi da quei della Comunità. È perciò questi seguaci del Villacrezio, e di S. Pietro possono da me dirsi continuatori della Regolare Osservanza dentro la Comunità Jotto i Mmistri, e veri Offervanti, quantunque non si appellassero con quest' ultimo nome, per non parer della Famiglia.

XVI. Nº occorre, che più mi diffonda in provare, che questi buoni Religiosi, profesfori della purità della Regola, erano membra della Comunità dell' Ordine; effendo questa una così tanno certa fra i Conventuali, che porge ad esti tutta la ragione sondamentale, per cui pretendono, che S. Pietro, ei suoi seguaci debbano dirsi, e fossero de' Conventuali, e non degli Ossevanti, come può raccorsi dal mentovato Compensio, e dala lia gininta, e da altre-picture farte da i Conventuali su questo proposito. Le quali feriture trutte peccaso in questo, che suppongono esfer de Conventuali tutti quelli, i quali vanti l'anno 1517, non erano della Famiglia, o degli Amadelli, o degli Scalzi, o de' Clareni, ma erano della Comunità dell'Ordine: supposizione veramente fassissimi a, some ho provato; percochè, oltre gli Ossevanti della.

Famiglia, debbonfi riconoscere anche gli Osservanti della Comunità, cioè, à Frati Minori, che nella Comunità fotto i Ministri mantenevansi nell'antica. Offervanza della purità della Regola fenza far uso de Privilegi dispensativi, fra i quali e nacque, e crebbe il Conventualefimo; de quali Offervanti furono il Villacrezio, il Regalado, il Lopez, e tutti gli altri della loro fequela, o disciplina. Ond'è, che se, quando questi per anche viveyano, fosse stata emanata allora la Bolla Ite & vos di Lione X., con cui volle uniti in un Corpo folo fra di loro, ed in una fola faz one tutti i Frati Minori Offervanti, fenza dubbio il P. Villacrezio, S. Pietro Regalado, il P. Lopez, e tutti i feguaci della disciplina di questi, co i loro Conventi sarebbero restati uniti nella Comunità degli odierni Offervanti, nella guifa, in cui vi restarono tutte le altre membra della Comunità dell'Ordine, che nella medefima Comunità fotto i Ministri offervavano la purità della Regola, senza i privilegi de Conventuali mitigativi del rigore di essa: e non già sarebbero essi stati nella Famiglia, o Congregazione de' Conventuali fotto i Maestri, la quale comprendeva i foli veri Conventuali, e perciò non gli offervatori della purità della Regola, che erano veri Offervanti, o fosfer eglino della Famiglia forto i Vicari, o della. Comunità fotto i Ministri. Se a queste cose avesser voluto ristettere gli Autori del prefato Compendio, e della Lettera in risposta alla Conferenza, non avrebbero con tanta franchezza fpacciato S. Pietro per Conventuale ful folo fondamento, che i Villacreziani non appellavansi col nome di Offervanti, o non. erano Frati della Famiglia, nè foggetti a i Vicari della Famiglia, ma erano della Comunità foggetta immediatamente a i Ministri; conciosiachè per sarlo Conventuale, oltre le predette cose, bisogna provare, ch'ei fosse Frate Minore dispensato; altrimenti appariien egli al numero de Frati Minori della... Regulare Osservanza sotto i Ministri, come io diceva.

XVII. E poiche nominossi l'Autore della presata Lettera in risposta alla Conferenza ee., fa d'uopo sapere, che dopo la Canonizzazione di S. Pietro Regalado i PP. Conventuali con iscritture volanti Ms., col predetto Compendio di Vita, e in altre guise tentarono di far credere al Mondo, che questo Santo fosse del loro Itituto. Un Frate Minore Osservante si oppose, contrapponendo al menzionato Compendio una Conferenza di un Maestro col suo Discepolo, in. cui fostanzialmente ributtò le pretenzioni Conventuali, quantunque nella sua Conferenza lasciasse scorrer alcune proposizioni contrarie alla verità, ealla Causa degli Osservanti; come per esempio, che il Privilegio di Martino V. Ad statum Ordinis concedesse a i Frati Minori Conventuali il possedere : che gli Offervanti della Famiglia non voleffero dipendere dal Capo antico dell'Ordine, e fimili. A quetta Conferenza un P. Conventuale oppose una Lettera di riscotta, con cui tentò di sostenere le pretensioni dell'Autor del Compendio già detto. Nel formar quelta Lettera si è talmente servito delle Ragioni storiche del suo Ragionista, che da esse ha tratti tutti i suoi fondamenti principali, e si è adottate le falsità del medesimo incautamente: anzi in alcuni luoghi ne ha presi de' frammenti o 44 litteram, o soltanto un po' po' ripuliti colla variazione, interpofizione, o giunta di alcune parole in grazia di maggior chiarezza, e per far più fonoro il periodo (già che egli coll'arte di un quondam Sig Giampagolo professor di belle lettere in Buggiano, rinfaccia all' Autore. della Con crenza, fra le altre cose, anche l'imperizia della Crusca, e della

buona lingua Italiana ). La verità di quanto affermo fi toccherà colla mano da chi confronterà la coltul Lettera colle Ragioni Storiche, e fpecialmente la pagina 62. della Lettera colla pagina 48. delle Ragioni, per tacere di altre. Onde quantunque non l'abbia egli additato, con tuttocio è feoperto il fangolo fonte, dal quale quello Autore ha bevute le principali cofe della fua Lettera; e perciò non mi trattengo in rigettarlo, baltando l'aver risposto al Ragionista.

XVIII. Alcune particelle per altro egli pose di suo nella predetta Lettera: una è, che una volta fu impegno, e interesse de nuncupati Osservanti (i quali anche per fua gentilezza scrisse esser quelli, che Zoccolanti s'appellano dal zoccolo) il fostener per autentico il Breve di Clemente IV. Obtenta divini &c. confervato nell' archivio del facro Convento di Allifi: ed io vortei fapere quando mai gli Offervanti aveffer quest'impegno, e interesse, giacchè non succedono essi nell'eredità. L'altra è, ch'ei co' principi della Diplomatica potrebbe dimostrare, per qual motivo, e in qual maniera possa apparir mutilato l' esemplare di detta Bolla Obtentu divini , che si conserva nell' Archivio Vaticano fecreto, e non fi accorda con quello de' Conventuali d'Affifi: Ed io li dico, che dal Mondo non fi defidera altro, e per la Caufa de'fuoi Conventuali è necessarissima questa dimostrazione: Onde ha fatto molto male in servirsi più tosto delle ragioni già date in luce da altri Conventuali per appoggiar il Breve Affifiano, in cambio di aggiugner' alla fua Caufa questa nuova forza co' principi della Diplomatica. Nella pagina 64 più valorolo che molti altri scrive, che se S. Antonio da Padova accordo, che Frat Elia per indulto del Sommo Pontefice avesse la facoltà di esiger collette dall' Ordine per la... fabbrica di Affifi, è facile inferire, che fino in que tempi primifimi l'Ordine avesse con che contribuire in denaro effettivo per le spese della gran fabbrica (1) Vorrà egli forse, che l'Ordine anche allora avesse il P. Custode (1) Pag.64. dell' Erario, le possessioni, e i fondi sruttiferi: ma non vede, che per la fabbrica di Assisi potea contribuirsi anche da chi non aveva altro di che vivere, fuorche di quotidiana mendicazione? Povera Regola di S. Francesco, se su dispensara, e stracciata anche prima, che al Corpo del Santo Padre si fosseperfettamente compito il Sepolcro, nel Pontificato dello stesso Gregorio IX. fuccessore immediato di Onorio III., sotto cui mori, e da cui gli su confermata folennemente.

XIX. Aggiugne di fuo, e fuppone in oltre l' Antor di quella Lettera, che l' Ordine de Frati Minori avanti a i tempi del Concilo di Trento, anzi anche ne' primi due fecoli Francescani avesse il pivilegio di possedere beni temporali (3). Nel che a pattito s'inganna, e vien ripreso coltantemente. (1) non che dalla vera Storia Francescana, eziandio dal fuo itesso Ragionittà, il d'aquale costantemente afferma, che avanti al Concilio di Tento il Ordine non 712- mai ebbe privilegio alcuno di possedere, ma soltanto di aver l'uso di puro fatto. Di più nella pagina 721, e nelle feguenti dize, che S Pietro Regalado

fatto. Di più nella pagina 73, e nelle figuenti dise, che S. Pietto Regaledo nella Bolla della Camonizzazione non è appellato Refluerarore della Regaledo Offeronaza; ma bensì, alumo dell'Ordine de' Minori, ancor egli perfettiffunforusco, e ancho e reflitutore in altri della disfiplima del Santo Parturca della cefeo... affertore, e difinfore della disfiplima regolare. Ma fe offerva benequelle parole, vedrà, che fignificano lo tello che refluerarore della Regolare

Bbbb 2

(1) Vid. 12. 67.71., 3

Offervanza, anzi anche Professore, e seguace; poichè ci sanno intendere, ch'ei viveva secondo la purità della Regola di S. Francesco, e ad una tal vita induceva anche altri Frati. Onde almeno nel Decreto approvativo de Miracoli per la fua Canonizzazione è appellato Restauratore della Regolare Offervanza. E' poi men degno di lui, e di poco rispetto verso il Santo il supporsi qui da. questo Antore, che S. Pietro inducesse altri alla Regolare Offervanza, che cercava di restaurare, e poi egli non fosse della Regolare Osservanza, o della vita, che predicava. Quanti in tal cafo gli avrebber detto, Medice, cura te ipfum? Ma se si arrenderebbe l'Autor della Lettera, e cesserebbe di rapir S. Pietro a i Frati della Regolare Offervanza, quando il Papa lo avesse chiamato della Regolare Offervanza; poiche così lo avrebbe giudicato de' Minori nuncupati Offer-(1) Pag.73. vanti, e non ci farebbe che dire (1): fi arrenda dunque , e fi accheti; mentre il Papa felicemente regnante ha tutto efeguito anche con espressione più chiara; poichè nel suo Breve Redemptoris , emanato li 23. Agoito del 1744. , c allegato anche dall' Autore della Conferenza, benchè posto sotto banco qui dall' Autor della Lettera , fcriffe queste parole: il Beato Pietro Regalato Confessore, e Professore dell' Ordine de Frati Minori di S. Francesco, detti dell' Offervanza, il che altresi ripetè nel Breve Cum nos nuper l'anno 1746. a di 22. Agosto (2). Dunque non dovrebbe effervi altro che dire, se cessaffe l'impe-

som. t. in gno d'impugnare la verità conosciuta. Praf. num. XXIV. pag. XXXV.

S. Petri Regal. cap.z. n 31. apud Rolland, ad siem 30. Martii.

(1) Vid. Sup.

XX. Appresso nella pag. 74. afferma, che se il Regalado su il ristauratore dell'Offervanza, dunque non fu del numero degli Offervanti, cioè, di quei di F. Paolo Trinci, a i quali non era necessario il Ristoratore, poichè in tempo del Regalado erano di rigida disciplina. Lo stesso vuol provare nellapagina 78., e nelle seguenti fino alla 88., dove fa un gran fondamento sopra (5) In Vita. un testo del P. Antonio Daza (3), il quale riferisce la risposta del B. P. Lopez a i 15. articoli presentati contro i Villacreziani ad Arrigo IV. dagli Offervanti della Famiglia, i quali volevano, che i Villacreziani (de quali era anche il nostro S. Pietro Regalado) dovessero vivere soggetti a i Vicarj della Famiglia stessa. Dalla quale risposta si ricava, che i Villacreziani, benchè si mantenesfero nella purità della Regola, come gli Offervanti della Famiglia, contuttociò per adempire la volonta del P. Villacrezio volevano feguitare a viver fotto l'immediata cura de' Ministri della Comunità; e non fi appellavano Offervanti, come quei della Famiglia, ma si appellavano semplicemente col nome di Frati Minori della disciplina del Villacrezio. Donde con forti argomenti deduce. l' Autor della Lettera, che S. Pietro, e gli altri Villacreziani non appartenevano alla Famiglia Offervante del Trinci, ma bensi erano membra della vetusta Comunità sottoposta a i Ministri, la quale fu anche detta Comunità Conventuale; quantunque fossero mantenitori, e tenaci dell'antica disciplina di S Francesco, cioè, della purita della Regola, abbandonata da i Conventuali, o dispensati.

XXI. Io gli paffo, che gli Offervanti della Famiglia non aveffero bifogno di chi fra di loro ristorasse l'Osservanza; quantunque non sieno vere tuttequelle cose, che ivi dice di essi. Ma S. Pietro col P. Villacrezio ristaurò l'Ofservanza dentro la Comunità sotto i Ministri, dove, per cagione de' rilassamenti, narrati nel mio primo tomo, era cadente, e bifognofa di rittaurazione. Tanto vogliono fignificare anche quelle parole dell' Autor della Lettera nella pagina 81., colle quali riferisce, che il P. Maestro Villacrezio, dice il Lopez, fu il primo riformatore, o ristoratore della Regolar disciplina nella Provincia di Caftiglia. Non occorreva per tanto, ch'ei fi stancasse in provare, che San. Pietro, e gli altri Villacreziani non erano della Famiglia Offervante foggetta a i Vicari, ma erano della Comunità foggetta a i Ministri, di cui dopo l'anno 1430. furono altresì i Dispensati e o Conventuali. Tutte queste cose le accordo, le confesso, anzi anche le pretendo; e perciò dico, che i Villacreziani continuarono la Regolare Offervanza nella Comunità dell'Ordine fotto i Ministri. Eziandio l'Osservante Autor della Conferenza scrisse, che la Comunità dell' Ordine foggetta immediatamente a i Ministri era composta di Conventuali, e di Offervanti, e nondimeno l'Autor della Lettera la volle supporrecomposta di soli Conventuali. Per dire in un tratto tutto il bisognevole, dico, che l'error volontario de' PP. Conventuali confifte in questo: Suppongono esfi, che gli Oslervanti antecedenti all'anno 1517, fossero quei soli Frati Minori della Famiglia fottopotta a i Vicari, i quali anche appellavanti col nome di Frati Minori Offervanti ; e che fuori di quelta Famiglia non vi fossero Osfervanti . ma che i Frati della Comunità fotto i Ministri fossero tutti veri Conventuali. Perciò volendo essi provare, che S. Pietro non era Osservante, basta loro il provare, ch' ei non fosse della Famiglia Osservante sottoposta a i Vicari: e per farlo conoscer Conventuale, basta loro l'aver provato, ch'era della Comunità fotto i Ministri. Ma in ciò si sbagliano; perchè, ripeto, nella detta Comunità vi erano e veri Conventuali, e questi erano i soli dispensati : e veri Offervanti, o tenaci della Regolare Offervanza, e questi erano quei, che nella Comunita forto i Ministri non vivevano secondo le dispense del Conventualefimo, ma fecondo la purità della Regola, come gli odierni Frati Minori della Regolare Offervanza; benchè non si appellassero Offervanti, per non confonderii con quei della Famiglia, cui folea darii questo vocabolo. Dunque io mi protefto, e mi dichiaro cogli Scrittori Offervanti, che S. Pietro Regalado, e i fuoi Villacreziani non erano Offervanti della Famiglia fotto i Vicari, nonerano, non erano: la vogliono più chiara? Erano elli della Comunità fotto i Ministri. Se poi s'inferisce, ch' essi erano veri Conventuali, io lo nego; perchè non vivevano secondo i privilegi, o le dispense del Conventualessmo: \_ dico, ch' erano veri Frati Minori della Regolare Offervanza, perchè vivevano nella purità della Regola come gli odierni Offervanti Nella guifa in cui erano. e furono da Lione X. e dal Mondo stimati veri Frati Minori della Regolare. Offervanza quelli, che in tempo di Lione X. vivevano fotto i Ministri della Comunità Conventuale, e offervavano la purità della Regola; e perciò in vigor della Bolla d' Unione restarono nell' odierna Comunità degli Osservanti; benche non mai fossero essi stati della Famiglia sotto i Vicari, come ho mostrato di sopra. Se i Conventuali vogliono provar, che S. Pietro sia stato Conventuale, non basta loro il provare, che fosse della Comunità dell' Ordine foggetta a i Ministri; ma in ostre debbono provate, ch' egli, e i suoi Villacreziani vivesfero secondo le dispense, e non secondo la purità della Regola. Se per impossibile provassero una tal cosa, il proverebbero del vetusto, e non dell' odierno Conventualesimo; e per ciò anche in tal caso dovrebbe ascriversi più tosto fra gli odierni Osfervanti, che fra gli odierni possidenti Conventuali, per le ragioni altrove affeguate, specialmente nel secondo libro. Prego gli ScritScritori Conventuali a legger bene, e a ponderar questo punto, se non vogiono gitar via i tempo na far argonnemi, che non concludono un fico. Ecco
l'argonnento degli Osfervani: S. Petro fin Frate Minore della Comunità dotto
i Ministri, e non vissi una vitta dispensar, ma osservo sempre la puntià della
Regola, con tutti i suoi Villacreziani; benche non fosse della Famiglia sotto i
Vicarj, e perciò non sa fassimesti e nome di Osservante: Tali Frati Minori appartengono alla Regolare Osservanza, e non al vecchio, nè al muovo Conventualesimo: Dunque S. Pietro, e tutti i suoi Villacreziani appartengono ai retai Minori della Regolare Osservanza con non al Conventuali. Non sò come
parlar più chiaro, per mottrar la via di questa controversia: ma è un sordo
troppo duro quel, che non voto intenderla; e voud distrats di giuocar di pa-

role, e di tetti amfibologici per forprendere gl'incauti.

XXII. Ma poichè sembra agli Scrittori Conventuali, che dalla descrizione della vita di S. Pietro Regalado, fatta dal P. Antonio Daza, possa inloro favore deciderfi quella controversia; io poi poi starò alla suddetta descrizione, quantunque la giudichi non esarta, nè a proposito per questo effetto. Nè per questo perderò io la Causa degli Offervanti; mentre sebbene il P. Daza scrive, che S. Pietro vesti l'abito Francescano, e fece la professione tra i Conventuali; contuttociò scrive ancora, che in Aquileria spogliossi egli dell' abito de Conventuali, si vesti di un povero sacco, e ivi fece una nuova professione fra le mani del suo benedetto Maestro (a). La qual cosa non può aver altro senso, se non che ivi di Conventuale si sece Frate della Regolare Osservanza. Da. che ne fiegue, qualmente questo Santo è degli Offervanti, benchè qualche poco di tempo nella sua gioventù sia stato de Conventuali: nella guisa, in cui S. Antonio da Padova è de Francescani, quantinque nella gioventù per qualche tempo sia stato de' Canonici Lateranensi. Per verità il P. Daza nelle premesse parole s'inganna, non mai avanti l'anno 1430, essendosi veduto, o profeffato lo stato religiolo de' Conventuali: ma voleva io dire, che quando anche si avesse da stare a quel, che riferisce il P. Daza, S. Pietro Regalado apparierrebbe agli Offervanti, e non a i Conventuali, e farebbe, come in fatti è, un Osservante; non già di quei della Famiglia sorto i Vicari, ma di quei della Comunità dell'Ordine forto i Ministri.

XXIII. Fa per fine un entimema, fondato fulle parole dell'Antone della Conferenza, ove difle, che i tre gram Pietri, Villacrezio, Regalado, e Santojo, folimitori invitti della Regolare Offervanza, e infeme folimitori della-concerdia, chi unime ad un foli Capo, riterca id a una faziola porvinori di Olfarenzanti alla divifimer ricufimo coffantemente, e come muova confideramo, e unominano qualla parte dell' Offervanza, che non vuod dependere dal fuo Capo antico Coper tanto l'entimema dell'Autor della Lettera, fondato fopra le riferite parole dell'Autor della Carferenza, il nuncupati Offervanti uno a vollero dipenio der dal fuo Capo antico, allorche cleflero nel 1317. F. Crittoforo Nunzi "da Facil per loro primo Ministro Generale: Danque fono i nuncupati Offervanti, vanti quella parte dell'Offervanza, e quella faziola porzione di Offervanzi.

<sup>[4]</sup> Hie [Aquileriz] S. Regatatu veterem Alamum extera novam induit Francijum, dimifig esteine, shekupan Conventuati, faces papper contentus. Hie novam inter mannt ben medidi fai Menjibi fera perfofinem fer. P. Antonius Daza apud Bolland. ad diem 30. Mar-til in vita S. Petti Regalati capat.

"che, come muova, da i tre gran Pietri è confiderata, e nominata: dunque "questi tre gran Pietri non si possono mai annoverar tra i nuncupati Osfervanti, "giacche alla ricercata loro divisone riculano est costantemente di aderre.

XXIV. Questo argomento altro non dimostra, fuorchè la pertinace resistenza, che alla forza del vero vuol fare il suo Autore. Conciosiachè da queste parole dell'Autor della Lettera, e anche dalle sue stesse potea egli conoscere, che, oltre quei della Famiglia, in tempo di San Pietro vi erano degli altri Offervanti, e che la Famiglia del Trinci non era tutta l'Offervanza, ma una fola porzione di effa; e nondimeno volle ftar forte nella falfa supposizione. che l'Offervanza fosse tutta racchiusa nella predetta Famiglia, e che i tregran Pietri non appartenessero all' Osservanza, solo perchè non appartenevano alla Famiglia Offervante fottoposta a i Vicari. Ma veggiamo un po'i bei salti più che mortali, ch'egli fece nel fuo entimema. Per discernergli, dee supporsi, che molti anni avanti il 1517, i trè gran Pietri erano morti; mentre fiorirono effi avanti al Concilio di Costanza: morì il Regalato nell'anno 1456., quando era gia morto il Villacrezio: ed il Santojo era contemporaneo a questo Santo. come confessano anche i Conventuali nel nominato Compendio della vita di S. Pietro. Ecc' ora il falto più che mortale. I tre gran Pietri, cioè, il Villacrezio, il Regalado, morti avanti l'anno 1457., e il Santojo morto non molto lungi da queil anno, furono ricercati ad unirfi con loro da quella porzione di Offervanti, che per non aver voluto dipender dal fuo Capo antico, allorchè nell'anno 1617, eleffero F. Cristoforo Numai per loro primo Ministro Generale, furono detti una faziofa porzione, che, come nuova, da i tre gran Pietri è confiderata e nominata. Se il non voler dipender dal Capo antico non fu prima dell'anno 1517.; come può stare, che fosse in tempo de i tregran Pietri? Gran che! O questi tre Pietri ricusarono l'unione cogli Osfervanti, detestando il costoro delitto suturo, o l'anno 1517, era già scorso prima

XXV. A che dunque volle alludere, mi fi dirà, l' Autor della Conferenza nelle fue soprallegate parole? Rispondo: non a quel che accadde nel 1517., quando da lungo tempo erano morti i tre gran Pietri, e la faziola famiglia erano più tosto i Conventuali sottoposti a i Maestri, come altrove ho provato, che gli Offervanti fottoposti tutti a i Ministri; ma volle alludere a quel, che accadde mentre vivevano i tre gran Pietri; cioè, alla fegregazione locale degli Offervanti della Famiglia, e alle particolarità della Famiglia stessa, che aveva i Commissari, o Vicari, or dati a lei dal beneplacito de Ministri, ed ora eletti a tenor dell'Eugeniana : del numero de quali Offervanti non vollero esfere i trè gran Pietri , volendosi mantener la Regolare Osfervanza, ma fenza introdurre alcuna novità, cioè, senza punto sottrarsi da i Ministri della Comunità: in fomma vollero continuar l'Offervanza della purità della Regola dentro la stessa Comunità dell' Ordine, e non già aderire alla Famiglia, laquale ammisse qualche nuova economia, benchè non mai rompesse l'unità dell' Ordine, come altrove provai; che che si dicano in contrario i Conventuali, e altri Scrittori o non bene informati, o ingannati. Se poi questa espressione dell' Autor della Conferenza sia ben fatta, o nò, può giudicarsi col leggerealtri miei Libri, da quali possono anche vedersi consutate altre salse supposizioni, quì fitte dall' Autor della Lettera, come dal Ragionista, di cui si sotto-XXVI. pofe alla rigorofa pedanteria.

568 XXVI. Non poffo poi astenermi dal commendare il bel desiderio del predetto Autor della Lettera, che a scriver l'indusse nella pagina 87. le seguenti parole: " Ed oh! piacesse a Dio, che mettendosi una volta in obblivione " questi spiriti di animostà, e preminenza, si pensasse più tosto a ritrovare. , que' mezzi, che più acconci effer potessero a ristabilire la perduta unione, ,, e fare, che, come dice il censore Offervante pag.53., tutti in pace formal-" funo fotto d'un folo Pastore un folo ovile; e così rimettere l'antico credito n nella Religione. Certamente vi afficuro, che dal canto mio non sò quanto non fagrificherei per confeguir un fine sì falutevole, e tanto a Dio, e alla " Religione glorioso ". Questa bella unione di tutti i Francescani in un solo perfettissimo Corpo sotto un solo Pastore, com'era ne'primi due secoli dell' Ordine, si desidera eziandio da qualunque prudente Minore Osservante; mentre ancor effi confessano, che le divisioni, seguite dopo i due primi secoli, secero, e fanno perder molto di vantaggio, e di luftro all'Ordine intero. Ma per ottenerla, volendosi mantenere la Religione primitiva fondata da S. Francesco, e non cangiare in un recente Istituto, molto posteriore a i tempi del Santo, e diverso dalla sua fondata Religione, è necessario, che i Conventuali fagrifichino tutte le loro dispense, per le quali s'introdusse, e si conserva la fuddetta divisione; e che facciano la professione della purità della Regola come si fece da S. Francesco, da S. Antonio, da S. Buonaventura, e da tutti i Frati Minori de' due primi secoli, e come per anche si sa da i Minori Osservanti: in questa guifa, e non altrimenti può confeguirsi l'unione sospirata come ne'due primi secoli, senza distruggersi l'antica Religione fondata dal Santo Patriarca. Imperciocchè le dispense non sono secondo la fondazione dell'Ordine, ma fopravvennero all' Ordine fondato, e alla Regola confermata, a. disturbare l'unità de' Professori Minoritici, E quando anche la suddetta unione volcile farfi annullando l'antica Offervanza, e riducendo tutti i di lei Profeffori al Conventualesimo, ciò sarebbe moralmente impossibile; posciache, dove si troverebbero tante possessioni, quante sono necessarie per sar Conventuali, e per fostentar col loro proprio in comune tutti gli odierni Minori Osfervanti? chi le vorrebbe dare in questi altimi tempi? Dunque l'unica via per questa unione è, che più tosto i Conventuali rinunzino le possessioni, e le rendite, riducendosi alla povertà primitiva; mentre sarà facilissimo il trovar chi le prenda.

XXVII. Ne si credano i PP. Conventuali, che, riducendosi essi alla vita de primi due fecoli, o morrebber di fame, o non potrebbero, come lodevolmente fanno, coltivare le scienze; posciachè alla mensa del Padre celeste... sostentati colle continue limofine de Fedeli viver potrebbero anch' eili, come tante migliaja di Offervanti, e di Cappuccini, aggiunti al numero de' mendichi dopo l'anno 1517.; e potrebbero coltivare gli studi non meno che nella loro presente vita dispensata; mentre dallo spender il tempo nella mendicazione... vengono efentati gli studiosi Sacerdoti. Mi si potrebbe però dire, che nella ipotefi di tale unione fotto l'antica Offervanza della purità della Regola fi aumenterebbe troppo il numero de'mendichi: Ed io rispondo, che in tal caso presto potrebbe questo scemarsi, e ridursi al numero presente, e anche a minor numero, ricevendosi meno, e più scelta gioventù all' Abito, e rinunziandosi quei moltissimi piccoli Conventi, i quali con poco vantaggio si ritengono,

c al-

e altri molti Conventi, benchè grandi, i quali dopo tale unione farebbero. superflui al servigio de popoli, e alla necessità dell'Ordine, senza verun riguardo, che questi, o quelli oggi sieno de' Conventuali, o degli Osfervanti. Aggiungafi, che coll'alienazion de'fondi, e delle fabbriche fuddette potrebbero anche mettersi in migliore stato le Librerie, e le altre cose necessarie all'abitazione, e agli efercizi de' Religiosi. Dunque desideriamola con esficacia questa santa unione, vantaggiofissima per la gloria d'Iddio, e pel decoro Minoritico. Ed ho finito di dire in proposito della controversia suscitatasi nell' anno scorso in Lombardia fra i PP. Conventuali, e i Minori Offervanti circa S. Pietro Regalado, e gli altri Minori della Regolare Offervanza, fecondo la disciplina del P. Villacrezio: laonde posso conchiudere, che per mezzo di quelli continuoffi la fuccessione de' Professori della Regolare Offervanza nella Comunità dell' Ordine fotto i Ministri, eziandio dopo l'anno 1430,, cioè, in tempo del vetufto Conventualesimo.

XXVIII. In terzo luogo, parimente senza far uso delle Firmamenta de tre Ordini , può sostenersi la continuazione de'predetti Osfervanti dentro la Comunità fotto i Ministri, per mezzo di quei Frati Minori, che poi furono appellati i Coletani. Conciofiachè questi non mai si separarono dalla cura de Ministri suddetti, ed aveano Conventi nella Fiandra, e nella Francia, e dovunque trovavansi i Monasterj di S. Chiara riformati dalla B. Coleta, Tali Religiofi verfo l'anno 1406., o 1410., come scrive il Ragionista (1), dalle per- (1) Pag. 57. fuationi della B. Coleta, la qual volca, che le fue Monache foffero dirette da Religiofi Offervanti della purità della Regola, e delle vetufte leggi dell' Ordine, e dalle persuasioni di quei Frati Minori, che a lei assistevano nell'uffizio di Riformatrice , fcossa , dov' era , la tiepidezza di quei miferi tempi , s' invethrono del fervore del primo fecolo Francescano, e sempre fin'all' anno 1517. in cui restarono nella Comunità degli odierni Minori Osfervanti, si mantennero nell' offervanza della purità della Regola, ricufando tutti i privilegi dispenfativi, fenza partirsi dall' ubbidienza de' Ministri, e de' Custodi della Comunità dell' Ordine, cui ubbidivano gli stessi Conventuali; come si ha da i Brevi, altrove citati, (2) e da altri documenti, fuorche dalle Firmamenta. Questi (2) Vid. fig. pertanto erano veri Frati Minori della Regolare Offervanza, che nella stessa pre-133. vetusta Comunità sotto i Ministri congiunsero, e continuarono la successione. degli Offervanti fino all'anno 1517., anche in tutto il tempo del vetufto Con-

ventualesimo, nato non prima dell'anno 1430. XXIX. In quarto luogo, anche fenza le Firmamenta, fi prova la predetta continuata fuccessione per mezzo degli altri Osfervanti, o riformati fotto i Ministri , de' quali si è parlato nell'ottavo libro; e specialmente per mezzo di quei, che nell' Ungheria si riformarono alla persuasione di S. Giovanni da Capittrano, fenza far paffaggio alla Famiglia; e di quei, che fuori della Francia, e della Fiandra, dove foltanto erano i Coletani, o mantennero l'antica Offervanza fenza ricever' i privilegi, o, fe gli riceverono, gli rinunziarono ben presto, sacendo ritorno alla Regolare Olfervanza, senza farsi della Famiglia. Il numero de quali Conventi, avvegnachè non possa definirsi da me precifamente, contuttoció nell'ottavo libro, lenza far uso delle Firmamenta. ti è affai dato a conoscere, che su considerabile.

Tomo II. Cccc XXX. 570 Lib. XI. Cap. II.

XXX. Se dunque per foltencre la continuata focceffione degli Officvanti da S. France/co fino a Lione X. io feci ulo talvolta delle tettlumonianze dell' Autore delle Firmamenta de' 1. Ordini , ciò non fu per necefità alcuna della mia Cauda; ma folamente, perché mi credeva, che nn tale Autore\_ avefle fede anche in favore degli Offervanti, giacchè il Ragionifa lo allega ffeffiffimo con tutta la confidenza, quando nelle di lui Opere trova qualche parola, o chiara, o feura, di cui potta lufingarfi, che fia effia favorevolealla Caufa de fuoi Conventuali. Quando vogila pertanto, che il detto Autore non debba punto valere nè per la Caufa degli Offervanti, nè per quella de Conventuali, gia vede il bengno Lettore, che io glie fi ho accordato, ed ho controtoiò polta in falvo la Caufa degli Offervanti : faccia egli lo feffo di opulla de' fioti, battura da motiffimi altri documenti, da me allegati ne' mici

antecedenti libri, e capitoli.

XXXI. Ma non è già convenevole, nè da galantuomo il voler proclamare in tutto, e per tutto per indeguo di fede l' Autore delle Firmamenta per cagione di alcum shagli, che polla ello aver prefo. I foli documenti appartenenti alla santa Fede Cattolica siamo certi, che sono senza veruni sbagli de' loro Autori: tali fono le Scritture divine, e i Decreti, o le Definizioni Ecclefiastiche. Del resto poi se prendiamo i libri de'Santi Padri, le antiche Storie, le Somme della Morale, e universalmente tutte le Opere degli Scrittori Cattolici, non di rado in esse troveremo alcuni sbagli o contro la Fede, o contro la Storia, o contro i coltumi, o contro altre oggi certiflime verità. Tanto vogliono fignificarci l'efiftenza oggi certa degli Antipodi ; la incorporeità degli Angioli; la beatitudine, che punto non si differisce alle anime perfettamente purgate dopo la morte; il non esser necessaria nel penitente per disporfi all' assoluzione Sacerdotale una contrizione, per cui reiti giustificato pria d'effer affoluto dal Sacerdote; ed altre cofe, fopra le quali non convennero tutti affatto gli antichi Scrittori: e tanto ci fanno conoscere molte... propofizioni oggi condannate, le quali si leggono nelle Opere di parecchi infigni Dottori. Or chi farà quello stolto, che per tali difetti si gitti affatto fotto i piedi l'autorità degli antichi, e giudichi di credenza indegno in altri punti colui, che ha sbagliato in alcuni? In tal caso gli Uomini accorti, attese le circostanze de' tempi, de'luoghi, dell'oscurità della cosa, e somiglianti, le quali traffero in errore qualche Scrittore in un punto; fe questi è uno Scrittore veramente celebre, logliono scusarlo dove errò, e approvarlo dove non costa, che abbia errato, e dove un concorfo di circostanze più tosto contrarie a quelle, che il traffero in errore, non ci lasciano sospettar con fondamento ch' egli erraste.

AXXIII. Veniamo pertanto agli errori dell' Autore delle Firmamenta, da Rajonitha acculati, e veggiamo fe fono tali, e in tal guifa commeffi, che rendano fospetta eziandio nelle altre cose la fede di quell' Autore. L'accula in primo luogo, per aver egli detro, che S. Giovanni da Capifrano non procure da Eugenio IV. Ita Balla, la quate diede agli Offervanti della Famiglia i Vicari; e ch' Eugenio IV. non volle, che a tempo fuo si pubblicasse. Quanto al primo, se consideriamo, ch' era quella una cosa da decideris (econdo gli Archivi) della Famiglia olsevante, o fecondo la fama, che potca ellerfene sparta per l'Italia: e che l'Autore delle Firmamenta non era Italiano, nè abitava in

Italia, ma in Francia, e non era Offervante della Famiglia, ma della Comunità; è facile lo scusarlo, s' ci restò ingannato dalle false voci, che in tempo iuo correvano per la Francia, sparte anche talvolta dagli Avversari della-Famiglia. Quanto al fecondo, è anche più degno di scusa, s'ei s'ingannò; imperciocche neppure ne'di nostri, quando negli Annali dell' Ordine, e in... molti altri Libri posteriori alle Firmamenta, sono venuti alla pubblica luce molti cocumenti , che pria stavano ne soli Archivi, solio definire, se la Bolla Eugemana Ut facra Ordinis folle, o no pubblicata, ed efeguita prima della morte di Eugenio IV. Dal leggerla si conosce, che su fatta in Roma nel mese di Gennaro dell'anno 1445., ch' era l'anno xv. del Pontificato d'Eugenio. Alcuni così Conventuali, come Offervanti, suppongono, ch' essa fosse pubblicata nell' anno 1446, perchè in quest'anno su fatto Vicario Generale della Famiglia, in luogo di S. Giovanni da Capistrano, che rinunziato avea quest' uffizio, il B. P. Giacomo Primadizzi di Bologna, la di cui affunzione fu fatta con previa elezione de' Vocali Offervanti, e nella guifa, in cui fempre dopoi fino a Lione X. furono affunti al governo i Vicari della Famiglia in virtù della Bolla Eugeniana. E a cagione che in quest'anno i Frati della Famiglia incominciarono ad eleggere i propri Vicari, ancor'io, accordandomi con altri, ho supporto, e scritto, che in quest'anno fosse data, e pubblicata la Bolla Ut facra Ordinis, avendo ricufato di trattenermi su questo punto, che nulla premeva. Ora poi che chiamato vi sono, dico, che la detta Bolla su fatta nel 1445. nel mese di Gennaro: quando poi fosse pubblicata, non mi costa; poichè lo stesso Fugenio IV. nel mele di Novembre dello stess' anno indirizzò a S. Giovanni da Capistrano il Breve Regimini, in cui gli concedette, e comandò, che convocasse un Capitolo Generale della Famiglia, in cui da' Vicari, e da' Discreti delle Provincie Offervanti si eleggesse un Vicario Generale da presentarsi al Ministro Generale, che confermar lo dovesse dentro tre giorni, altramente. il medesimo dovesse intendersi confermato con autorità Apostolica : il qual Capitolo, come io diffi, fu convocato; e vi fu eletto per Vicario, fuccessore di S. Giovanni da Capiffrano, il B.P. Primadizzi l' anno feguente (1). Or dico (1) Apud io: Posciachè nella Bolla Eugeniana Ut sacra Ordinis concedeasi alla Famiglia Voading. Offervante lo stesso, che su poi conceduto nel Breve Regimini per darsi il som. XI. 3 3g. fuccessore a S. Giovanni da Capistrano, non farebbe stato necessario questo 135. ".4. Breve, se nel tempo, in cui su dato, avesse avuto vigore l'accennata Bolla. Posso dunque credere, che allora non per anche fosse stata pubblicata. Ed è. verifimile, che nel Pontificato di Eugenio IV. non mai più quella si pubblicasse; mentre non ve ne su necessità, stantechè il Primadizzi, già eletto, dovea governar per 3, anni: ed Eugenio IV, non visse anni 3, dopo la costui elezione, ma fe ne morì nel mese di Febbrajo dell' anno 1447., cioè nell' anno primo del Vicariato del Primadizzi (2). Abbiamo in oltre circa questa Bolla, (1) Fond. che dopo la morte di Eugenio IV. fu molto contrastata, e sotto Callisto III. ad antalia. i Conventuali fi sforzarono di farla rivocare, affermando ch' era falfa, e furre- pag. 273. n. tizia, e ch'era stata fatia, non dal Papa, ma da Giovanni da Capistrano, da s-Niccolao d' Ofimo, e dal Primadizzi: alle quali obbiezioni foddisfecero pienamente gli Offervanti della Famiglia, allegando per la fincerità di tal Bolla e la tertimonianza di Flavio Biondo, già Segretario d' Eugenio IV., e altri argomenti: nè per alcun tempo una tal Bolta ebbe perfettamente la pace, finchè

Cccc 2

Lib. XI. Cap. II.

non fu confermata da Pio II. (1). Se dunque l'Autor delle Firmamenta scrisse, Vval. tom. ch' Eugenio IV. non volle, che una tal Bolla in tempo suo si pubblicasse, non

11.f.g.166. può dirfi errore. P-43-

XXXIII. Lo stesso può dirsi di quel che il Ragionista allega dal predetto Autore circa il P. Primadizzi, e il P. Niccolò Mauberto, Vicari Generali della Famiglia , cioè , che questi due in punto di morte rinunciassero alla Bolla Eugeniana. Imperciocche la verità di tal fatto, per effer conosciuto, dipendea... dalla fincerità della fama; la quale per mezzo delle voci de' Conventuali, avversari della Famiglia, e dell' Eugeniana, può aver portata dall' Italia in Francia questa moribonda rinunzia o vera, o finta; giacchè in tempo di questi due Vicari le cose della Famiglia erano molto combattute, e controverse. Oltre a che, ha da avvertirfi, che altro è il giudicare di un puro fatto, confittente. in una semplice ora, com' è il giudicare di quel, che secero in punto di morte i due fopraddetti Vicarj: e altro è il giudicare dello stato della Religione. per 3. secoli interi, il qual non è un fatto talmente puro, che non abbia connessione colle scritture, e colle leggi, e co i documenti vetusti. Onde quando l'Autor delle Firmamenta abbia errato in parlando di quel, che fecero, o non fecero i due suddetti Vicari moribondi, l'errore è degno di scusa: ne per quetto può dirsi, che abbia errato nel testificare la continuata successione degli Offervanti da S. Francesco; perocchè quelta era evidente nelle continuate. comuni leggi dell' Ordine, ne i libri de' Dottori, negli Archivi de' Conventi, e in fomiglianti cofe, che poteano esplorarfi, e sapersi ugualmente nella. Francia, e nell' Italia. Anzi di questa continuazione mostroili egli d'esserne tanto certo, che non potesse dubitariene, e perciò talvolta egli aggiugnea. quelle parole, ut patet in multis Provinciis.

XXXIV. Finalmente parra il Ragionista, confessarsi dall' Autore delle... Firmamenta, che nella Comunità dell' Ordine fotto i Ministri poteva offervarfi perfettamente la Regola, e ciò negarsi da S. Giovanni da Capistrano: e in testimonio, che ciò siasi negato dal Santo, ne cita il P. Wadingo all' anno 1446. num.1., e all' anno 1455, num.35.: e fimilmente nota, che l' Autore delle Firmamenta scrisse, che i Coletani offervavano puramente la Regola; il che negano gli Offervanti col loro Wadingo , il quale scrive , che l' Offervanza. de Coletani finiva in parole (2), non volendo essi stare alle leggi, e a i Supe-

(1) Voad. #.15.

ad an. 1483, riori degli Offervanti, fotto il pretefto, che volevano star fotto i Ministri. XXXV. Io per me, dopo aver letti, ne'luoghi dal Ragionitta citati, gli Annali del P. Wadingo, non potei trovare, che da S. Giovanni da Capiftrano fiafi detto, che nella Comunità dell' Ordine fotto i Ministri offervar non fi potesse perfettamente la Regola di S. Francesco: anzi-avendo letto . che S. Giovanni promoffe la Riforma di alcuni Frati Minori nell'Ungheria, e gli lasciò nella predetta Comunità, parmi di dover dire, che S. Giovanni, non meno che l'Autor delle Firmamenta, fosse di parere, che nella Comunità sotto i Ministri viver si potesse giusta la persetta purità della Regola. E quando mai l'accennato Santo avelle detto il contrario a quel, che infegna l'Autor delle. Firmamenta, basta distinguer i tempi, e i modi, ed è tolta fra Funo, e l'altro ogni contradizione. Conciosachè quantunque in tempo del Santo da Capistrano dentro la Comunità si potesse assolutamente, non poteasi per altro comodamente, e con pace offervar dapertutto con perfezione la Regola, come poteafi nel tempo dell'Autore delle Firmamenta: E ne abbiamo le prove negli Offervanti delle 3. Provincie di Francia , i quali ricorfero al Concilio di Costanza per le molte tribolazioni, che cagionavano loro i rilasfati; per tacer dii molti altri esempi consimili, che legger si possono negli Annali Minoritici agli anni antecedenti al 1446.; ne quali gli Offervanti non con tutta la pace si mantenevano nella perfetta Offervanza della Regola fotto i Ministri rilassati, ... dispensati. Ottenuto poi ch'ebbe la Famiglia di potersi eleggere i propri Vicari, allora anche gli Offervanti della Comunità cominciarono a goderfi lapace; poichè temendo i Conventuali, che i detti Offervanti paffaffero alla Famiglia fotto i Vicari, e s' indebolisse la loro Fazione; gli trattavano meglio. E molto meglio anche trattati furono, e rifpettati nella stessa Comunità gli Ofservanti, quando non potendo più il Mondo sopportare gli abusi del Conventualesimo, strepitava, e voleva, che tutto si stirpasse, o si riducesse all'antica Offervanza. Onde allora i Conventuali intimoriti non folamente non perfeguitavano l'Offervanza, ma, come può vedersi negli Statuti Alessandrini del 1500. e ne i Papali, detti di Giulio II., ne' quali tempi fioriva l'Autore delle Firmamenta, con ogni studio asfettavano di esser Osservanti, cercando di accordar colla purità della Regola eziandio l'uso delle rendite, delle possessioni, e delle fuccessioni ereditarie, come secero anche nelle Costituzioni Piane, forse per addormentare il Mondo, e mostravansi tutti zelo, perchè ogni Religioso si riformafle, e tornafle tutto l' Ordine alla Regolare Offervanza. Certo, che in... questi tempi nella Comunità fotto i Ministri da per tutto con pace poteva perfettamente offervarsi la Regola. Onde senza contraddire agli Osfervanti, e a S. Giovanni da Capistrano, potè con verità scriverlo l' Autore delle Firmamenta: tantopiù, che nelle stesse Firmamenta part.4. fol.177. col.1., non si negano le vessazioni fatte una volta agli Osservanti, ma soltanto si nega, che queste da i Ministri si seguitassero a dar loro. Che poi tutta l'osservanza de i Coletani finisse in parole, e non fosse vera, stretta, e persetta, è una invenzione del Ragionista: e la fonda fulla folita marcia impostura, attribuendo a i Coletani quel, che il Wadingo, da lui citato, ferifie de' Neutrali, e di certi altri caparbi, che fotto lo specioso nome di Frati Minori Offervanti comparvero nell'Italia verso la metà del secolo xv., come altrove si è notato, e moftrato.

XXXVI. Ed ecco esposto, per qual cagione gli Osfervanti possono per la loro continuata sincessione allegare l'Autore delle Firmamenta d', Ordani, quantunque abbia quelti errato nelle sopra riferite particolari narrazioni di alcuni stati, o avvenimenti, che si rittingiavano in un'ora, e appartenevano a luoghi assi rimoti da quelli, ove stava egli scrivendo; e perciò di essi, come accade di molti atti stati, pote corter varia la fana: Poichè non può dirsi lo stessi della continuata successione degli Osfervanti; non essendo quedo un'avenimento rilletto in un'ora, ma continuato per 3; interi secoli; en onto non folamente per le voci, che ne correvano sparte da paesi rimoti, un eziandio per mezzo de' documenti di tutti gli anni anteriori, per le passa leggi dell' Ordine, e per mezzo dell'evidenza stessi, con un'e tempi di un tale Scrittore chiaramente scorgessi una tal successione.

XXXVII. Non so finalmente, come il detto Autore possa dire, che dal Concilio di Basilea su rivocata la presata Bolla Eugeniana, se questa su

74 Lib. XI. Cap. II.

(t) April Firmamenta trium O-J. part.4.

data dopochè quel Concilio avea cessato di esser Concilio Cattolico. Ma seleggiamo attentamente appresso le Firmamenta (1) la Scrittura intitolata -- Aggiunte risponsive, e informative circa lo stato del Vicariato, e della separazione o esenzione de Frati della Famiglia, e per la vera difesa, e offervanza della Regola, contra quelle, e simili allegazioni, esenzioni, o mutazioni di Regola --Scrittura, in cui contengonfi le cofe, che dal Ragionista si attribuiscono all' Autor delle Firmamenta, e che non fo rinvenir chi ne fia precifamente l' Autore, benchè compresa si legga nelle dette Firmamenta: conoiceremo allora, quale fosse la ragione, per cui dall' Autore di essa su afferito, che il Concilio di Basilea rivocò la Bolla d'Eugenio IV. Conciosiachè parla ivi in questa guisa: .. Engenio IV. non volle, che la detta Bolla si pubblicasse mentre ei visse, , il qual per altro dopoi non visse molto; imperciocchè nell'anno xvi, del ,, fuo Ponificato (quando gia era stato deposto dal Concilio Bafileenfe, e dallo ", stesso Concilio era stato assunto Felice V. al Papato, e già questi regnava. " nelle parti Cifmontane) Eugenio diede in luce la detta Bolla. Ma le genti " Cifmontane tengono, che il Concilio di Bafilea fia stato legittimo, e per " confeguenza, che gli atti dello stesso Eugenio sieno stati nulli, o invalidi, ., come anche dimostra l' Autore dell' Antiminorica, e il Maestro Pietro dalla " Croce Spagnuolo, rigettando la Minorica.... dalle quali, e da altre cose, ,, che per brevità tralafcio, fi rende molto pericolofa, dubbiofa, e incerta-" l' Eugeniana : che che ne abbia scritto il Venerabil P. Lodovico de la Tur ", Vicario Generale Oltramontano della Famiglia ec. " (2). La ragione dunque di tale Scrittore fu , perche stimava , che il Concilio di Basilea sosse stato legittimo anche dopo la deposizione di Eugenio IV., e l'empia assunzione. dell' Antipapa Felice V.; e che per confeguenza gli atti di Eugenio IV., fatti dopo una tale infolente deposizione, fossero atti di uno, ch' essendo stato deposto dal Concilio, non era più vero Papa, e gli atti di esso perciò erano invalidi, e rivocati dal predetto Concilio. D'onde apparisce, che quello Scrittore in questa parte si lasciò guadagnare da due inganni, o da due passioni: una lo trasse a i sentimenti degli emuli d'Eugenio IV., e al partito di quei, che difenderono il Conciliabolo di Basilea, e l'Antipapa: l'altra lo trasse alle dicerie di quelli, che vessavano gli Osferanti della Famiglia, trattandogli da tra-

(r) l'ilem fil.103.

e da i facri Teologi : l'altro riprovato : nche da Pioll. nella fua Bolla Gree Au-Pie, 189. E tore non dica fempre di fua fentenza; ma molte cofe appoggia, ed afferma ful 300. telliumnio altrui, citando varie persone, e feccialmente il Sig. Andrea Bar-

XXXVIII.

(a) Pennt experjed marrat Danimus dodeces Bubbits Simbus, untiliques forie Monarcha, qui una tempori just, de tempore Calliesi III. Tradaum falenum luges his estitui probandes. Ge éllendende multis estima ditis rationibus, de furbus nollitatem, de infufficeatisme della Eugenium exempliant; soli estam deits, apada ditibu Dominum Eugenius IV. maint came. Publicare in Vita fua, qui tamora putta son diu abrit, nom Xv1, sono fui Partificiates et della Contilium Sighietes, de Pena Titule de codem Contiliu conflictes, de la tradau della d

fgessori della Regola, e da' Frati, che non tenevano l'ubbidienza comandata da S.Francesco: amendue falsissimi sentimenti: uno riprovato da tutta la Chiesa,

batia Siciliano . Monarca dell'una, e dell'altra legge, e impugnator dell'Eu-

geniana, e Pietro de Cruce Spagnuolo (a).

XXXVIII. Ma comunque vada la cofa, s'egli è l'Autore stesso delle Firmamenta, cioè, un Offervante della Comunità, da questa scrittura ben conoscesi, ch'ei non era inclinato a savorir gli Osservanti della Famiglia, ma più tosto a deprimergli; e perciò quando dice verso la fine di tale Scrittura, che gli Offervanti prima dell' Eugeniana erano stati sempre a i Capitoli generali, e Provinciali continuatamente colla voce attiva, e passiva, come avversario, meriterà tutta la fede: come anche la meriterà quando contro agli Offervantidella Famiglia ivi scrive, che ne giorni suoi, e in tempo di S. Bernardino da. Siena, e avanti, gli Offervanti della Comunità forto i Ministri avevano avuta, e avevano la voce attiva, e passiva ne'suddetti Capitoli, e in tutte l'elezioni: posciachè non averebbe scritta una tal cosa contro agli Osservanti della Famiglia, se questa non fosse stata certissima; mentre era una cosa, la di cui verità, o falsità in quei tempi non poteva da veruno ignorarsi . Finalmente è da osfervarsi, che la continuata successione degli Osfervanti fotto i Ministri da questo Scrittore, o dall' Autore delle Firmamenta, è stata più, e più volte affermata, e spesso ha egli anteposta questa Regolare Offervanza a quei della Famiglia, nominandola l'Offervanza più antica, e la prima: E che gli Offervanti della Famiglia, facendo le loro difese, ancorche abbiano rigettate quelle sentenze, in... cui d'essi dicevasi, che non osservavano la Regola, che dividevano l'Ordine, che l'Eugeniana non fusfisteva : con tuttociò non mai hanno rigettate le altre fentenze, in cui si affermava, che la Regolare Osfervanza sotto i Ministri fosse stata incominciata da S. Francesco, e sempre continuata; che sosse la più antica, la prima, e la principale nell' Ordine: che andasse nel terzo secolo a i Capitoli de' Ministri colla voce, atttiva e passiva ec. Il che è segno evidente, che quantunque quell' Antore o per finistre informazioni, o per impegno, o per altro, malamente abbia scritto degli Osservanti della Famiglia sotto l'Eugeniana, non ha però malamente scritto degli Offervanti della Comunità, e delle altre cofe.

XXXIX. Anzi, poichè afferma di effere di quegli, i quali erano flati goverari, e ricevuti all' Ordine dagli anichi Padri Compagni di S. Bernardino di Siena, e di S. Giovanni da Capiftrano (a), ci fi fa da quefto, e da varie altre fentenze sparte nelle Firmamenta conoscere, che nell' Ordine Minoritico dopo

Citemontani requant, dillam Bullem dalli Citemontani autor come Condilium Boller delationem bulle, & per confequent Alla fifia Engeni malla fuffe, prese trius mella colationemia, of Megiller mendiare from Ellipsum proposada Menistrana delatione delationemia della communication della constitución del constitución del contrata del constitución del constitución del constitución del constitución del constitución del va, de informativa circa flavon Vinariara, de fujerationia, fina exempionia Festrom desandia dev. a podo finar la dalla Firemente a parte, folición Nota, quid P. Ladovicus a Turce Veronentis in fine fuer Apologica, apud Firemente arium oria, quid P. Ladovicus a Turce Veronentis in fine fuer Apologica, apud Firemente menus rium oria, quid P. Ladovicus a Turce Veronentis in fine fuer Apologica, apud Firemente prima oria, quid P. Ladovicus a Turce Veronentis in fine fuer Apologica, apud Firemente prima oria, quid P. Ladovicus a Turce Veronentis in Santonia (Contrata del Carlo 
(a) Primus Viserius Ultremostanus, voi fetendus receptus une fuit Saufius Brausel une seitus Braus eta Capificano, qui immegnum jufem Vireitatus affeitum cum tait exemptinee, voi forma Regula enteraria baburum, fed fueccipe ipfun Joannie de Capificano, Petare prachus profatus (de Primatalitis) qui fuit primar Vireitus exemptus; us luce cileatores Petare prachus profatus (de Primatalitis) qui fuit primar Vireitus exempus; us luce cileatores peter non fuithm pet practifica, fed atiam per relata préfatuma fide diguerum Patrum antiquem, foriemni ifforma Sauficum, qui non siculità recentum, de da coficiem recepturation.

for prædictarum Additionum , apud laud. Firmamenta part.4. fol. 168.

576

la Bolla Eugeniana vi erano tre forte di Frati Minori Offervanti: Una era di quelli, che avanti l'Eugeniana erano della Famiglia del Trinci, e di S. Bernardino vivendo fotto i Ministri, e i Vicari, dati loro per grazia dal puro beneplacito de' Ministri; e nel tempo dell' Eugeniana non vollero accordarsi collamaggior parte della Famiglia in accettare la facoltà di congregar da per loro stessi i Capitoli, ed eleggere i Vicari da presentarsi a i Ministri, e da dover effer da questi necessariamente confermati; ma vollero seguitar a vivere come prima fotto il beneplacito de' Ministri. L'altra forta era di quelli , che vivevano fotto i Ministri in tal guisa, che regolarmente neppure avevano i Vicarj dati loro da'Ministri per grazia. La terza era quella degli Osfervanti della Famiglia, che vivevano secondo l'Eugeniana, eleggendosi da per loro stessi i Vicarj, e presentandogli, per esser confermati, a i Ministri a tenor della detta Bolla. Amendue le prime forte di Offervanti diceanfi ugualmente della prima, e più antica Regolare Offervanza fotto l'ubbidienza de Ministri, e de Custodi fecondo la Regola; mentre, come altrove ho detto, l'aver i Vicarj posti, e deposti giusta il puro beneplacito de' Ministri, nulla diminuisce la giurisdizione de Ministri, ed è lo stesso, che stare immediatamente sotto i Ministri. La terza forta di Offervanti diceanfi della Famiglia Offervante, fottoposta immediatamente a i Vicari, eletti giusta il tenore de Privilegi; e contro a questi Offervanti scrivendo quelli delle altre due sorte, gli appellavano esenti, dispensati dall' ubbidienza de'Ministri, ch' è secondo la Regola, e in altre guise: volendo sempre fignificare, che questi vivevano secondo la concessione di Eugenio IV. con privilegio di eleggerfi, e di presentare i Vicari, e di ubbidire immediatamente a questi, come alle persone de Ministri stessi. Da che altresi chiaro si rende, che gli Offervanti fottoposti a i Vicari secondo l'Eugeniana non erano tutta la Famiglia incominciatali ad unire fotto il Trinci, e poi mantenutali nella purità della Regola, e fotto l'intera ubbidienza, o giurifdizione de i Ministri nel tempo di S. Bernardino, e del Vicariato di S. Giovanni, fenz' aver altri Vicarj, fuorchè quei, che le venivano dati dal puro beneplacito de' Ministri della Comunita; ma che una buona parte di tal Famiglia restò nella Comunità fotto i Ministri, e sotto i sopraddetti graziosi Vicari, e non si prevelse del Privilegio Eugeniano. E posciachè l'esser sottoposti a i Vicari dati per pura grazia da' Ministri, e deponibili ad arbitrio de' medesimi, nè toglie, nè pusto diminuisce l' immediata soggezione a i Ministri (1), come costa dall' efempio de' Vicari generali de' Vescovi; perciò io sempre appellai, ed appello anche i predetti Offervanti soggetti immediatamente a i Ministri, a differenza di quei, che stavano immediatamente sotto i Vicari, non dati a lor arbitrio da i Ministri, ma eletti dagli stessi Osservanti a tenor della concessione Eugeniana, o Costanziense. E se non fosse ch' io bramo di accordarmi ne' vocaboli col Rqgionista, che per Offervanti della Famiglia sotto i Vicari intende tutti quei . ch' ebbero i Vicarj, dal Trinci fino a Lione X., comunque gli avessero o per grazia, o per propria elezione; Offervanti della Famiglia non fottoposta immediatamente a i Ministri, ma a i Vicari propriamente non direi, se non che quelli, i quali da per loro stessi si eleggevano, e presentavano i Vicari giusta il Decreto del Concilio di Costanza, e la Bolla di Eugenio IV. Ma essendo l'itteffo, come io diceva, in ordine all'immediata foggezione a i Ministrl, l'aver i Vicari graziofi, e il non avergli, mi fono io accordato col Ragioni-

(1) Vide pag. 306., & fegq. sta, e la Famiglia non mai contenne tutti gli Osservanti; ma che di questi sempre ne surono molti anche nella Comunita immediatamente sotto i Ministri,

e fotto i Custodi di essa.

XLI. Sarebbe ora tempo di discorrere sopra un testo del P. Rodriquez. il quale per gli Offervanti fi allega, e fi esclude dal Ragionista; ma posciachè, come ho mottrato, la Causa degli Offervanti non si fonda sulle sentenze degli Scrittori del xvi., e de'feguenti fecoli; ma bensi fopra le memorie per anche conservate, e provenienti a noi dagli stessi due primi secoli Francescani, cioè, dal x111., e x1v. della Chiefa, e anche da buona parte del feguente fecolo, de' quali tempi appunto si sa la controversia; perciò non mi curo delle sentenze del P. Rodriquez. Ed il Ragionista mostrò, e finse molto povera la Causa degli Offervanti, se per essa non trovò altri fondamenti, che una sentenza delle Firmamenta, e un'altra del Rodriquez. Cha se, come ho mostrato, tra i molti Scrittori, che da esso per la Causa de Conventuali si allegano, niuno è de i tempi, de quali fi parla, tutti fono posteriori almeno per anni 100. in circa : de' quali una grandissima parte può anche trarsi a qualche senso non ripugnante alla Causa degli Offervanti; e un' altra parte o laseiò trarsi da parziale affezione, o ingannata precipitò dietro alle afferzioni di persone appassionate; restami ora da conchindere, che le testimonianze degli Scrittori, allegate per la Causa de Conventuali, non possono nè provare, nè confermare l'anzianità pretefa da' medefimi PP. Conventuali.

# CAP. III.

E'. falso, che l'Istituto de' PP. Conventuali o antichi, o moderni abbia avusta l'approvazione Apostolica avanti che l'avesse l'Ordine de' Frati Minori della Regolare Osservanza: Onde coll'anzianità dell'approvazione Apostolica non può dimostrarsi l'avzianità pretesa da' PP. Conventuali.

I. PRetende il Ragionista in tutto il suo terzo Capitolo, che quando Innocenzo III., e Onorio III. aprovavono l'Ordine de Frati Minori, a Regola data a questi Ordine dal S. Patriarca Franceco, allora fosse approvato l'istituto de Conventuali: e quello de Frati Minori, della Regolaro Osservano no fosse approvato, se non che due fecoli dopo S. Francesco, per mezzo di varie facolta ottenute dagli Osservanti della Famiglia, non tutte insseme, ma a prate a parte, alcune da Gregorio XI., altre-cal Concilio Costanziense, altre da Eugenio IV., e altre finalmente da Lione X. Donde inferisce, che se i Conventuali ebbero l'approvazione Apostolia pria degli Osservanti, debbono dirsi più antichi degli Osservanti.

Comment of Compile

Lib. XI. Cap. III.

II. Per proceder con chiarezza intorno a questo punto, fa d'uopo riflettere, che tra il Frate Minor Conventuale, e il Frate Minore della Regolare Offervanza non vi è alcuna differenza, se non che quella, la quale nasce da i privilegi, e dalla purità della Regola: ond'è, che fe gli antichi Conventuali avessero rinunziati i privilegi, o le dispense ottenute contro il puro senso, e il nativo rigore della Regola, tutti ad un tratto farebbero diventati Offervanti, essendo il Conventualesimo una Religione nata, e cresciuta tra i privilegi, co-(1)Pag-401. me dice il Ragionista (1). Nè dee credersi, che quei Frati Minori, i quali prima di ogni dispensa tutti con animo uniforme professavano l'intera purita della Regola, finchè fi mantennero in tal purità, fossero mai Conventuali;

concedendomi anche il Ragionilla, che chi professava le dispense introdotte. nell'Ordine, era tutto Conventuale; e chi professava la purità della Regola, era tutto Osfervante, come può vedersi nel di lui volume, dove tratta del (a)Pag-391. P. Rusconi (2). Da che se ne deduce, esser amsibologica quella proposizione, che più volte si pubblica dal Ragioniita, col dire, che i Conventuali sono quelli, i quali una volta offervarone la purità della Regola, e poi, lasciata la strettezza della Regola, si elessero di vivere secondo i privilegi. Una tal proposizione, per accordarfi al vero, e alle altre propofizioni, che la forza del vero fece, che fi scrivessero dallo stesso Ragionista, ha da intendersi, che quei Frati Minori, i quali dall'offervare, o professare la purità della Regola passarono a vivere secondo i privilegi, lalciata la strettezza della Regola, di Osfervanti si fecero Conventuali; e finchè si mantennero nella purità della Regola, furono Osfervanti (benchè non si appellassero con altro nome, che di Frati Minori, perchè non aveano da chi colla giunta di altro vocabolo fi dovesser distinguere) e nel lasciar la purità della Regola, e accertar le dispense, diventarono Conventuali: talmente che i primi Minori Conventuali, che si vedessero al Mondo, furono quei Frati Minori, i quali, accettando la prima dispensa offerita all'Ordine, passarono dallo stato di obbligati ad osservar tutta la purità della Regola di S. Francesco a quello di Frati Minori privilegiati, o dispensati dall'ob-bligo di offervare tutta la purità della Regola !

III. Or per vedere, quale de'due stati Religiosi sosse il primo ad aver l'approvazione Apostolica, cioè, se quello degli Offervanti, o quello de' Conventuali, basta vedere, se su approvato prima lo stato de Frati Minori obbligati a vivere fecondo la purità della Regola di 5 Francesco; ovvero lo stato de Frati Minori non obbligati a vivere secondo la purità di tal Regola . maalleggeriti in qualche parte da i rigori della medefima. Io mi vergogno a. farne quistione, sapendosi da chiunque, qualmente da Innocenzo III., e da Onorio III. fu approvata la Regola data da S. Francelco a i fuoi Minori, e fuapprovato lo stato Religioso del S. Patriarca, e di tutti i suoi feguaci, i quali ad imitazione del medefimo professarono, vissero obbligati, e moritono, giusta la purità di tal Regola: niuno può immaginarfi, che S. Francesco avesse l'approvazione di uno stato non conforme alla sua Regola. Dunque lo stato Religioso de' Frati Minori obbligati all'osservanza della purità della Regola. Francescana (cioè, lo stato de Minori Osservanti) fu approvato nella stessa approvazione della Regola, e dell' Ordine, fatta da Innocenzo III., e da Onotio III., quando non per anche era approvato lo stato Religioso de Conventuali. E lo stato Religioso de Frati Minori Conventuali, mi si dira, quando fu egli approvato? Rifipondo: a che ferve, che io il ripeta? Fu egli approvato quando il approvò, e it concedette uno fita Religiofo di Frati Minori, iquali non fofiero obbligati all'offervanza della purità felici Regola de Frati Minori, e quali non fofiero in con mai fi approvò, ne mai fi lecito, avauti che da i Sommi Pontefici fi concedefficro le diipenfe fopra la Regola di S. Francefco. Se poi fi eccrea, quando foliero concedute la prima volta quefte dipenfe i il Ragionità con molti Conventuali rifiponde, che fiurono concedute fotto il Pontificato di noncenzo IV: il che fe foffic vero, nondimeno lo fitato de' Conventuali avrebbe avuta l'approvazione Apotolica dopo quello degli Offervanti: majatroye ho provato effer fallo, e falifilmo.

IV. Dunque più a basso scender si dee per trovar l'approvazion' Apostolica della vita Minoritica, non obbligata a tutto il rigore della Regola. E fe. vogliamo far' ufo di qualche dispensa particolare data a questo, o a quel Convento folamente. la troveremo dopo l'anno 1348, conceduta a due Conventi. cioè, a quello di Avignone, e a quello di Sciamberi: ciò per altro non è a... proposito. Bisogna per tanto ricorrere all'anno 1430, quando Martino V., acciocche non periffero molti Frati Minori, dediti ad aver l'uso delle rendite, e delle possessioni , diede in luce la Bolla Ad statum Ordinis, in vigor di cui la prima volta fu offerito all' Ordine intero il privilegio, con cui fottrarfi dalla. purità della Regola. Allora, e non prima si fece lecito generalmente a i Frati Minori lo stato del Conventualessmo; e allora la prima volta fu itituita, e. approvata con approvazione Apostolica una vita Minoritica non obbligata alla purità di tutta la Regola: e chi tra i Frati Minori abbracciò allora questa vita novella, fu uno de' primi Conventuali del vetuto religiofo Conventualefimo; e quei, che non l'abbracciarono tra i Frati Minori, seguitando a vivere secondo la purità di tutta la Regola, continuarono ad esfere dell'antica Regolare Osfervauza, di cui erano stati tutti quanti i Frati Minori dal principio dell'Ordine fino all'anno 1430., eccettuati l'empre alcuni pochissimi Conventi, che dopo l'anno 1348, per privilegio speciale avanti l'anno 1430, in qualche cosa eransi fottratti dal rigor della Regola.

V. Mi pare d'aver toccato il fondo; imperocchè non essendo possibile. che un Illituto, o stato Religioso ne suoi caratteri, pe quali si distingue dagli altri stati, o Istituti, sia insieme approvato con approvazione Apostolica, eillecito; quindi è, che se i Conventuali non provano, effere stata lecita a i Frati Minori la vita contraria alla purità della Regola di S. Francesco, avanti che fosse approvata la vita Minoritica secondo la purità della medesima Regola; non possono pretendere, che il Conventualesimo antico avesse l'approvazione Apostolica, prima della Regolare Offervanza, o dell'Istituto di quelli, che sotto i Superiori eletti secondo la Regola, obbligati sono a menar sa vita giusta l'intero tenore della Regola predetta. Con che rimane assai chiaro, the il vetnito Conventualefimo non ebbe l'approvazione Apostolica generale. prima dell'anno 1430, e che la Regolare Offervanza fu approvata nel bel principio, e nell'approvazione stessa dell'Ordine da Innocenzo III. a viva voce, e da Onorio III. con Bolla folenne. Ma il nuovo, e odierno Conventualefimo, cioè, l'Itituto de PP. Conventuali de di nostri, quando fu egli approvato la prima volta con approvazione Apostolica? La risposta è data altrove, ed è chiara: fu egli approvato la prima volta quando incominciò ad effer lecito a i

Francescani la presente loro religiosa vita, e professione; e poichè questa loro vita di Francescani proprietaraj in comune, congiunta colle altre loro presenti larghezze contrarie alla Regola di S. Francesco, non su lecita a verun Francomor e de tempi del Concillo di Trento, anzi anche di Urbano VIII., come ho mostrato nel primo, e nel secondo libro, e come anche consessi al Ragionista, quiudi è, che l'odierno llitutuo de PP. Conventuali, effenzialmente diverso da quello de Conventuali vetusti, che furono avanti al Concillo di Trento, non obbe l'approvazione Apostolica prima de t'empi del Concillo di Trento, quando n'ebbe una parte, e prima d' Urbano VIII., quando terminossi d'approvare tutta la vita più larga degli odierni Conventuali. 'Tutto questo si concederà da chi vorrà considerare, che avanti al Concillo di Trento a vita degli odierni Conventuali n'et trovavasi al Mondo, n'e cal lecita a i Frati Minori; e che non può dirii approvata una vita Minoritica quando non è ammessa, ne lecita.

VI. Quindi manifesto si rende, non essere a proposito quel, che aduna il Ragionista per provare, che l'approvazione Apostolica della Regolare Osservanza, ovvero dell' Istituto de'Frati Minori della Regolare Osservanza sia posteriore all' approvazione Apostolica dell'Ordine Minoritico, e anche all' approvazione del vetusto Conventualesimo (giacchè non degnasi ei di distinguere tra l' odierno, e il vetufto Conventualesuno, diversissimi fra di loro, e nato l'uno dalla estinzione dell'altro ne'tempi del Concilio di Trento). Imperciocchè egli dice, che de Conventuali non trovasi mai per alcun tempo, dopo San Francesco, nè il loro picciol numero, nè il loro più vivo fervore, nè il tempo, e il luogo, e l' Autore del loro cominciamento, come dovrebbe trovarsi , se incominciato avessero dopo i tempi di S. Francesco. E degli Osservanti trovasi il tempo, in cui cominciarono dopo S. Francesco, cioè, l'anno 1368.; il luogo, dove cominciarono, cioè, S. Bartolomeo di Brogliano: l'Autore, per cui cominciarono, cioè, F. Paolo Trinci; il fervore più vivo de tempi di F. Paolo; e il piccol numero di pochi Conventini, che avevano ne' loro principi, avanti che si moltiplicassero in tanto numero, in quanto crebbero dopoi : segni tutti quanti di novità d'Istituto posteriore alla Religione Minoritica fondata da San Francesco.

VII. Ma se de Conventuali dopo i tempi di S. Francesco non trovasi il piccol numero, e il primo fervore, questo non fignifica, che non abbiano essi avuto l'effere dopo S. Francesco; ma fignifica, che non abbiano avuto l'effere a guifa delle Congregazioni, o Riforme, che nascono da stringimento di Leggi, o da rinovazione del primitivo religiofo fervore. E per verità: a che giova l'andar cercando i primi religiosi fervori del Conventualesimo antico, se questo nacque non da religioso servore, ma dal servore, se così può dirsi, o dal prurito di abbandonare l'antica disciplina, e la Regola stessa de Frati Minori? Non fu egli una rinovazione, ma più tosto una destruzione de buoni spiriti: non ebbe di mira i ristringimenti, ma gli allargamenti. Onde troviamo, benissimo i primi suoi fervori di rilassatezza, che sono appunto i rilassamenti nati nell'Ordine Minoritico per la peste, e per lo Scisma descritti nel primo mio libro. I quali rilassamenti ebber' anche nel lor principio un piccol numero di feguaci, come fuole accadere di tutti gli altri abufi; e dopoi fi stefero inguifa, che l'anno 1430, fu stimato necessario il ricorrere alla dispensa delleren-

rendite, con cui fi coonestaffero quelli, che poteano coonestarsi, e in qualche modo del Conventualesimo, che avanti era un puro abuso, si facesse uno stato Religioso approvato. E quando anche il Conventualesimo ne' sico principj aflegnati dagli Offervanti non fosse consistito in un picciol numero di Frati, e di Conventi, questo nulla importerebbe; imperocche tuttavia costerebbe, che prima egli non v'era; mentre non v'erano le dispense, che il facessero lecito. Per supplire ad ogni piccol numero, desiderato dal Ragionista, bastera l'aver provato, che ne primi due fecoli dell'Ordine il Conventualesimo non fu in maniera veruna, cioè, nè in piccol numero, nè in vatto, nè in mediocre; nè fervoroso, nè tiepido; nè bianco, nè nero, nè turchino. Il tempo eziandio del fuo nascimento si è assegnato più volte, e fu il principio del terzo fecolo Francescano. Vorrebbe ora il Ragionitta, che io assegnassi anche i luoghi, e gli Autori. Ma se ciò può pretendersi circa il nascimento di qualche... Congregazione nata con buon' ordine; non credo, che possa pretendersi di quelle, che nascono dalle rilassatezze, e da i disordini, come su del Conventualesimo, ch'ebbe per seme gli abusi, e per genisori le dispense, nel senso spiegato più volte. Nondimeno è certo, che i suoi Autori, per mezzo de quali egli nacque, furono i Frati della Regolare Offervanza, che dopo la pette del 1348. avendo ricevuti beni stabili contro alla Regola Minoritica, non vollero ridurfi a lasciarli a tenore della Regola, e delle Costituzioni Martiniane; onde per coonestar la lor vita vi volle la dispensa di Martino V., per cui poterono lecitamente dopoi averne l'ufo, e così piantarono come primi Autoti il religiofo Conventualesimo. I luoghi poi, dove nacque, furono quei Conventi stessi de' Minori Offervanti, che già nell'anno 1430, aveano beni stabili contro alla Regola di S. Francesco, e per la dispensa ottenuta in quest' anno divennero Conventi di Religiofi Minori Conventuali: laddove, per l'addietro, dal giorno, in cui da' loro abitatori furono contro alla Regola, e fenza dispensa ricevuti tali beni, erano Conventi di cattivi Frati Minori della Regolare Olfervanza; perchè gli abitatori di effi erano obbligati a non aver tali fondi, e con tuttociò gli tenevano. E tanto basti per assegnare al Ragionista nel vetusto Conventualesimo i segni di novità, più volte ormai dimostrati.

VIII. Eccomi ora agli Offervanti. E già concedei più volte, che la Famiglia Offervante, in quanto diftinguevafi dalla moltitudine degli altri Frati Minori, ebbe principio verso l'anno 1368., e non v'era in tempo di S. Francesco; mentre in tempo di questo Santo non vi erano alcuni Frati, che stessero in particolari Conventi foggetti all'ubbidienza de Ministri delle Provincie, e di più alla direzione di Commissarj speciali, uno de' quali su Fra Paoluccio, e che poi avessero per Superiori immediati i Vicari del proprio loro numero ec. Una tal forma di vivere, io ripeto, non fuvvi nel principio dell'Ordine incominciossi sotto F. Paolo Trinci nel Convento di S. Bartolomeo di Brogliano. E di quella forma di vivere, cioè, degli Offervanti della Famiglia, in quanto componevano una Famiglia speciale, governata con particolar economia, si assegnano, dopo S. Francesco, i principj, i primi fervori, il piccol numero, i progressi, il luogo dove cominciò, gli Autori, e tutti gl'indizi di nuovo principio, e nascimento. Ma il principio di questa Famiglia non su già il principio della Regolare Offervanza, la quale da i tempi di S. Francesco fino all'anno 1430. sempre si stele quanto su steso tutto l' Ordine, giusta le cose provate.

Furono essi solamente principi di una speciali economia, con cui mantener si potesse nell' Ordine de Minori l' antica Regolare Osservanza, incominciata, o fondata da S. Francesco, e continuata fino a i nostri giorni. E di tali Osfervanti ( non già quanto all' litituto, ch'era lo stesso litituto de Frati Minori gia fondato, e incominciato da S. Francesco, ma tolamente quanto alla speciale economia, o nuova maniera di mantenersi Osservanti, senza divider l'Ordine in due corpi diversi, e senza che la moltitudine de rilassati potesse spegnere l'antica Osservanza fra di essi) si trovano e principi, e piccol numero, e progressi, e tutti i segni d'incominciamento nella detta loro novella economia dopo i tempi di S. Francesco: anzi di questi nel divisato senso, e non asfolutamente de Frati Minori della Regolare Offervanza, procedono tutti gli argomenti apportati dal Ragionista, e dagli altri Conventuali, per provargli incominciati dopo S. Francesco. I quali argomenti perciò non procedono contro alla Regolare Offervanza affolutamente, nè contro agli Offervanti della... Comunità fotto i Ministri : del numero de quali furono tutti i Frati Minori fino a Martino V., e molti altri continuamente da Martino V. fino a Lione X., e dopo tutti gli Offervanti fino a i giorni nostri: nè procedono finalmentecontro agli Offervanti detti della Famiglia, in quanto effi erano dell' Offervanza, ma folo in quanto componevano una Famiglia specialmente governata, e mantenuta nell'antica Regolare Offervanza fondata da S. Francesco, Launde anche Eugenio IV. nella Bolla Ut facra Ordinis, in cui concedette agli Oslervanti della Famiglia il poterfi eleggere, e presentar per la conferma a i Mininistri delle Provincie, e dell'Ordine i propri Vicari, parlò di detta Famiglia come di una vera, e nobile parte della Religione fondata da S. Francesco, incominciando così la predetta sua Bolla: Acciocchè la sacra Religione dell'Ordine de' Minori, la fincerità del di cui zelo risplendente per le lodevoli sue operazioni non cella di prestare un grandissimo commendabile accrescimento alla Fede Cattolica, per quanto permetterà l' Altissimo, si renda sicura da ogni avversità; ci sta impresso altamente nel cuore, che tolto via ciò che nuoce, e posto in sua. vece quel che può giovare, niente rimanga, per cui sieno talvolta distolti i Frati dall'intraprelo salutevole proposito, o per cui si franza in qualche modo la stabilità della facra Religione . E nella stessa guisa parlato aveva antecedentemente di alcuni Offervanti Oltramontani il facro Concilio di Costanza nel suo Decreto Supplicationibus personarum, in vigor di cui a i medefimi concedette la stessa facoltà di eleggersi, e di presentare a i Ministri i Vicari, da i quali, senza frangersi l' unità dell' Ordine, dovessero esser immediatamente governati, per così mantenersi con pace nell' antica osservanza della Regola di S. Francesco, e delle passate comuni leggi dell' Ordine (1).

(1) Vid. fup. 10m.1. pag. 149. Gfeqq.

IX. Paò qui dirmi il Ragionitla, che neppure nella Bolla Ad flatum. Ordinis di Martino V., in cui fi concede la difpenta dell'uo delle rendite a i Frati Minori, trovafi parola veruna, con cui venga fignificato, che con ella fi approvi qualche novello Francefexno litiutto. Anza il Papa in elfa ci fa conolecte, che i Couventuali tenevano già prima il proprio Generale, che dimandò, ed otrenne le poffetioni medefine, indirizzandola dividio filio Generale, menti Ministro Ordinis Minorum: foggingne poi di permetter quelle poficielloni ad un Ordinis Minorum; foggingne poi di permetter quelle poficielloni ad un Ordinis Minorum; infinuandoci con quello due cole;

, una, che dava le rendite all' Ordine primitivo, forto a tempo di S. France-" fco, di cui è proprio tal nome : l' altra, che il nome proprio dell' Ordine. " cui fono date le renditè, cioè, de Conventuali, fia quello de Frati Minori, " fenz'altro aggiugnimento. Dice appresso di concedere queste medesime. ., rendite Ad statum Ordinis Minorum conservandum: e con ciò pur esprime . , che l' Ordine, cui dirige il suo Breve, non è nuovo, e nascente, ma ve-,, tufto, da Lui non creato per le rendite ad esso concedute, ma conservato. , E finalmente fiegue a dire, che questo medesim'Ordine precedentemente te-" neva Conventi, e luoghi, e possessioni, e rendite, e proventi, e che avea " celebrato più Capitoli Generali, e Provinciali, teneva pure le sue consuetu-" dini , ordinazioni , e Statuti .... Presuppone dunque tutto intero l'Ordine " de' Minori Conventuali, che folamente nelle dette cose consiste ". Fin qui in fostanza il Ragionista (1).

(1) P.13.57.

X. Cui rifpondendo dico, che quando anche Martino V. nella detta fua 6 68. Bolla, o nel suo Breve presupponesse tutto intero l'Ordine de' Minori Conventuali vetusti, il quale pel solo uso delle rendite, e delle successioni ereditarie avanti al fecolo xvi. fi distinse da i Frati Minori della Regolare Osservanza; e perciò, come altrove ho provato, i Minori Conventuali vetufti appartengono più tofto a i Frati Minori della Regolare Offervanza (da i quali non diferivano nell'altifima povertà fpropriata in particolare, e in comune, punto caratterifico dell' antica Religione Minoritica, nè in molte altre cofe, per le quali da essi differiscono i Conventuali de' di nostri) che all'odierno Conventualefimo; quando anche, io diceva, Martino V, avesse presupposto tutto intero l'Ordine di tali vetusti Minori Conventuali , non per questo averebbe presupposto l'Ordine degli odierni Frati Minori Conventuali: mentre questo non confide ne'due accennati privilegi dell'uso semplice; ma confide in una. Comunità proprietaria in comune, ed essenzialmente diversa di professione, di voti, e di Regola, e di Leggi, dall' Ordine di tutti i Frati Minori precedenti al fecolo xvi. Laonde il Ragionista sforzandosi in provar l'antichità de' vetuti Conventuali, per indi concluder l'antichità dell' odierno suo Itituto, si sforza in vano, e fa, come fuol dirfi, un buco nell'acqua; non effendo lo stesso litituto quello de' suoi, e quello degli antichi affatto spropriati Conventuali (2): nè con tali argomenti punto pregiudica alla Caula degli Offervanti, de' quali, più che d'ogni altro litituto, hanno da effere gli antichi Conventuali, 10m.1. lib.10 se appartengono queiti a qualcheduna delle Comunità religiose, che oggi per anche fioricono fotto il nome di Frati Minori: nella maniera, in cui nella. Regola, nelle leggi, nell'abito, nella professione, e nelle obbligazioni, più agli odierni Offervanti, che a i Francescani di qualunque altra Comunità, quei Conventuali si assomigliano .

XI. Ma non è già vero, che da Martino V. nel suo Breve Ad strum Ordinis, presupposto soffe tutto intero l'Ordine, o lo stato Religioso de' vetusti Minori Conventuali. E come mai poteva egli così presupporlo, se la Conventualità del medefimo, per cui fi avesse a diltinguer dalla Regolare Osservanza, non consileva in altro, che nella dispensa per l'uso delle rendite; ed una tal dispensa veniva allora la prima volta alla luce? Onde antecedentemente alla data, e all'efecuzione del predetto Breve il Generale, cui fu indicizzato, era Ministro Generale de'soli Frati Minori non dispensati, e perciò non Conven-

tuali ; ficcome avanti al detto Breve non potea dirfi quel Ministro esser Conventuale, o dispensato: per la qual cosa nel Breve stesso non si sa menzione alcuna di dispensati, o Conventuali, perchè questi non presuppongonsi alla... prima difpenfa: ma foltanto fi nominano i Frati Minori; perchè tale era il nome di tutti i Francescani, allorchè avanti l'anno 1430, viveano tutti obbligati all'offervanza della purità della Regola; e niuna dispensa, generalmente offerita, introdotta avea diversità di vocaboli, con cui si distinguessero quei, che seguirarono a viver secondo la putità della Regola, da quei, che una tal purità abbandonarono. E se talvolta qualche anno prima, (per altro dopo la peste dell'anno 1348.) in qualche luogo usossi il nome di Frati Minori Conventuali, e quello di Frati Minori Offervanti, per diffinguere due fazioni di Frati dello stess' Ordine, non volevano allora con tali nomi fignificare i dispensati, e i non dispensati; ma i Frati cattivi, e i Frati buoni, intendendosi per Conventuali quelli, che malgrado l'incapacità del loro stato aveano possessioni, e rendite, ed erano di vita difforme alla loro professione. Quindi è, che Martino V, non mai appellò Convintuale la fazione Minoritica, cui dava, e che era per accettar le dispense; mentre la Conventualità in quei tempi era una. nota di obbrobrio; e foltanto, dopo che colla fua difpenfa fu renduto lecito l'uso delle possessioni, e delle rendite, incominciò a fignificare uno stato Religiolo lecito, e orielto per se stesso, perchè cominciò a significare i dispensati, e non già i foli rilaffati : dond' è, che il Conventualesimo, come stato Religiolo, non trapatla l'anno 1430., e come compendio di abufi non trapaffa. al più al più l'anno 1348.

XII. Non fono poi per negare, che Martino V. col suo Breve sopranominato permettesse le rendite ad un Ordine, il quale antecedentemente alla dispensa contenuta in quel Breve, anzi antecedentemente all'esecuzoine di esto, era tutto intero della Regolare Osfervanza; teneva tutta la forma dell' Ordine primitivo fondato da San Francesco; e appellar si potea col nome di Frati Minori senz' altro aggiugnimento: anzi neppur nego, che con tal nome anche i dispensati sieno stari appellati dopoi da Sisto IV., e da altri: ma neppure può negarfi, che quegli, dopo efeguito un tal Breve, fossero Frati Minori dispensati; e che perciò non più tenessero interamente la sorma dell' Istituto sondato da S. Francesco: che se volca usarsi tutto il rigore ne' vocaboli, qualora fi fosse voluto con qualche novità di vocabolo distinguer tra i detti-difpenfati, e quei, che per anche ritenevano l'antica forma intera dell' Istituto Minoritico; il nuovo aggiugnimento dovea darsi al nome di quei, che coll' accettar le dispense, e col variar l'antica forma, aveano indotta novità; e non già a gli altri, che, ritenendo l'antica forma invariata dell'Ordine de i Minori, non aveano fatta novità veruna, e perciò ad effi doveasi l'antico invariato nome di Frati Minori fenz'altro aggiugnimento. Quindi è . che quando i Sommi Pontefici applicarono l'animo a dutinguer co i vocaboli queste due. fazioni, determinarono, che i seguaci dell'antica forma di vita, e purità di Regola fi denominalfero o Frate Minori fenz' altro aggiugnimento. ovvero. Frati Minori della Regolare Offervanza; il quale aggiugnimento non fignifica novità, nè alterazione d' Istituto, ma più totto esprime, ch'essi sono i veri. e puri Frati Minori dell'Ordine antico fondato da S. Francesco, e non alterato colle dispense: venendo poi a i dispensati, gli denominarono Conventuali. o Fra-

Leonis X. Omnipo.

o Frati Minori viventi fecondo i privilegi ec., nomi che fignificano alterazione

d'Istituto, e perciò novità di Fazione (1).

(t) Vid. Bull. XIII. Ma poichè, come io più volte ho detto, poca era, rispetto a quella degli odierni Conventuali, l'alterazione dell' Istituto Serafico, fatta dal tens Deus . vetufto Conventualesimo coll' accettar le due dispense circa l'uso semplice delle rendite, e delle successioni ereditarie; posciachè con tutte queste dispense. ali antichi Conventuali erano in altiffima poverta, e fpropriati anche in coinine come gli Offervanti; ed erano foggetti a tutti gli altri punti della Regola Minoritica, eccettuati foltanto i due fopraddetti punti, concernenti l'ufo di femplice fatto circa le rendite, e le successioni ereditarie; e perciò confervavano effi per anche fostanzialmente, se non intieramente, il carattere della Religione fondata da S. Francesco, nè formavano Istituto essenzialmente diverso da quello de Frati Minori della Regolare Offervanza; perciò anch' essi per lo più erano appellati col nome di Frati Minori fenz'altro aggiugnimento: la qual' appellazione impropriamente si converrebbe all' odierno Conventualefimo, che, deposto affatto il carattere della Religione primitiva, si feced'un litituto novello, e diverso anche da quello della fazione de' vetusti Conventuali, antecedenti al Concilio di Trento.

XIV. Per le stesse cagioni Martino V. potè anche dire, che la dispensa dell'ufo delle rendite da lui fi dava per confervare profperamente lo stato dell' Ordine de' Minori, si perchè una tal dispensa non concedendo a i Minori alcuna proprietà, non distruggeva in essi la sostanza dell'altissima povertà, o dello spropriamento anche in comnne, ch'è il carattere dell'Ordine Minoritico fondato da S. Francesco; quantunque fosse quella opposta all'altissima povertà, in quanto contenuta nella Regola, ovvero al modo, in cui nella Regola si comanda, che da i Frati Minori osservar si debba l'altissima povertà: e sì ancora, perchè con tal dispensa a i detti Minori porgevasi la maniera di soccorrere alle necessità del proprio loro stato in quei tempi di freddezza. Ma non per questo potè farsi, che quei Minori non fossero alquanto diversi di condizione, e di stato da quei di prima: Posciachè se per quella Martiniana difpensa si fece, che in chi l'accettò si estinguesse una obbligazione di Regola Francescana, che per l'addietro avea legati tutti i Frati Minori, e per anche legava, e lega i ricufatori di tal dispensa; dunque per mezzo di cisa i Frati Minori, che l'accettarono, fecero passaggio ad uno stato alquanto diverso da quello de' Minori primitivi; e quei, che non l'accettarono, continuarono lo stato purissimo de Minori primitivi. Laonde con tal dispensa Martino V. conservò lo stato de Frati Minori in quella giusa, in cui era possibile, e non altrimenti. E poiche non era possibile il conservarlo nell'antica purità; perciò è, che per tal dispensa ne' dispensati dovette alterarsi lo stato Minoritico, e costituirsi uno ftato in qualche maniera novello, e non lecito a i Frati Minori prima della... dispensa. Dunque posso ben ridire, che la detta dispensa fu la prima istituzione, e approvazione Apostolica del verusto religioso Conventualesimo, in quanto fu quello uno stato Religioso lecito a i Frati Minori; mentre non prima di tal dispensa fu lecito ad essi un tale stato.

XV. Quindi cade a terra ciò, che più fottilmente offervafi dal Ragionista; cioè, che i Frati Minori, a i quali si diede la dispensa Martiniana, già precedentemente tenevano possessioni, e rendite. Mentre io concedei, e già

Tomo II. Eece

diffi, che dopo la peste dell' anno 1348, parecchi Conventi aveano ricevute. tali cofe; ma fe non aveano privilegi speciali ognuno da per se, ricevute le. aveyano, e le tenevano illecitamente: non ellendo stato nè conceduto, ne offerito a i Frati Minori generalmente un tal privilegio prima dell' anno 1410. E appunto il trovarsi molti Conventi imbarazzati fra le rendite, che illecitamente tenevano, e non volevano alienare, fu cagione, che il Ministro Generale ricorresse a Martino V., e ne proccurasse la potesta di dispenfare con esti, e con altri provvisionalmente un tal punto di Regola, che le proibiva, e render lecito lo flato de medefimi, facendogli paffare di obbligati a tutta la purità della Regola, come gli odierni Offervanti generalmente, nello flato di dispensati all'uso semplice delle rendite : come anche ne'di nostri sono alcuni Conventi de' medefimi Offervanti ne' paefi degl' Infedeli , e iu alcuni altri pochissimi luoghi : per la qual cosa io dissi altrove, che lo specifico del vetulto Conventualesimo, dispensato all'uso di solo fatto, e non alla proprieta delle rendite, anche oggi fi trova tra i foli Minori Offervanti (1). Finalmente tomate pag. non nego al Ragionista, che l' Ordine, cui nell'anno 1430, fi diede la Martiniana dispensa, già prima celebrati avea Capitoli, fatti Statuti ec. Mentre ciò non fignifica, che lo stato Religioso del vetusto Conventualesumo vi fosse prima dell' anno 1430, o che prima della Martiniana difpenfa vi fosse lo stato Minoritico dispensato; ma significa, che prima di essa vi erano i Frati Minori, a i quali fu conceduta, e i quali per effa di puri Offervanti divennero difpenfati, o Conventuali : e che i medefimi, avanti di aver tutte le dispense, e di essere stato fondato il religioso vetusto Conventualesimo, nell'antica Regolare Offervanza celebrati aveano parecchi Capitoli, fatti Statuti ec. Nella guifa, in cui se oggi si concedesse a i PP. Cappuccini una simile dispensa, potrebbe di essi nel suo Breve dispensativo il Sommo Pontesice affermare, che hanno celebrati più Capitoli, fatti Statuti, avuti Generali, Vescovi, e Cardinali ec. quantunque tali cofe non fi avveraffero dell' ordine de' PP. Cappuccini, fenon che per rapporto a i tempi antecedenti alla dispensa, e consegnentemente non fi avveraflero, fe non che de i PP. Cappuccini della regolare offervanza di quel facro litituto, e non de' Cappuccini dispensati, o, se così piace, non de' Cappuccini Conventuali. Non può dunque negarfi, che la Bolla, o il Breve Ad flatum Ordinis, dato da Martino V. l'anno 1430., fia la prima istituzione, o approvazione Apostolica dello stato religioso del vetusto Conventualesimo tra i Frati Minori, se prima di tal Bolla, o Breve non si trova verun' altra... generale dispensa contro alla povertà Minoritica, con cui si rendesse lecito ciò, per cui specificamente, e onestamente i vetusti Conventuali distinguevansi da i Frati Minori della Regolare Offervanza; e fe i Conventuali antichi, come scrive il Ragionista, e conseisa, erano d'una Religione nata, e crescimta tra i Privilegi, talmente, che rinunziati i privilegi, ad un tratto tutti gli antichi Conventuali farebbero diventati Offervanti (2): quantunque niuna Bolla, niun Breve, e niuna Lettera Apostolica posteriore alla prima Apostolica approvazione dell' Ordine Minoritico, possa dirsi la prima approvazione Apostolicadella Regolare Offervanza affolutamente, o come tale; ma bensì al più qualcheduna possa dirsi la prima concessione, e approvazione Apostolica della forma di governo, con cui gli Offervanti detti della Famiglia (che non erano se

non che una sola parte de Frati Minori Osservanti de loro tempi) si manten-,

(2) Vide fup. in boc cap. n.2.

408.

nero, chi da i tempi del Concilio di Costanza, e chi dall'anno 1445. o 1446.

nell'antica Regolare Offervanza fondata da S. Francesco.

XVI. Nota per fine il Ragionitta (1), effer coftume della S. Sede il conceder tutte ad un trato al la Religioni madrici le facolta di ricever Conventi, 70-67 1di veltir Novizi, di crear Superiori, di congregar Capitoli ec.: ma alle Religioni filiali concede fimili facolta a poco a poco, lafciandole tutte per qualche tempo viver foggette alle madrici. Quindi offerva, che agli Offervanti le
predette facoltà furono concedute a poco a poco i imperciocchè da Gregorio
XI. avanti lo Scilima ebbero undici Otatori, o luoghi folitari; dal Concilio di
Cotlanza l'anno atti, gli Offervanti di Francia; da Martino V. quei di Spagna; e da Eugenio IV. quei d'Italia, ebbero la facolta di congregar Capitoli,
e di elegger i propri Vicari di podettà fubordinata; e da Lione X. ebbero la
podettà di elegger i propri Superiori col nome di Minitti, e con aurotità non
liubordinata. Non è dunque loro l'approvazione Apoftolica del prim' Ordine
de' Minori, ne fono effi la Religione Francescam madrice. Così in foltanza

conchiude il fuo terzo Capitolo il Ragionista.

XVII. Ma dal vedere, che le concessioni Apostoliche fatte a i Frati Minori della Regolare Offervanza in un Regno, non fi stendevano nell'altro, poteva ben' accorgersi, che con esse non si approvava la Regolare Osservanza; ma foltanto si concedeva alla medesima una forma di governo per mantenersi contro al nascente, o nato furibondo Conventualesimo, che tentava di allagar tutto l'Ordine, e di estinguer'affatto l'antica vita Minoritica. Che se non lo volle conoscere, non me ne prendo pena. Dico dunque, che tutte le sopranominate concessioni furono fatte a i foli Oslervanti della Famiglia: e perciò al più possono conchiudere, che la Famiglia, come Famiglia, su una cosa nuova; quantunque l'Ittituto da essa professato fosse l'antichissimo. Eccettuasi per altro la concessione di Lione X., il quale non alla sola Famiglia, ma a., tutto il Corpo unito dell'antica Regolare Offervanza, concedette il potere eleggere il Ministro di tutto l'Ordine separatamente da i Conventuali : cosa... che ad essi non era stata permessa dall'anno 1430, sino all'anno 1517, benchè fempre da essi soli praticata dal principio dell'Ordine fino all'anno 1430., cioè, avanti che nell' Ordine fossero nati i Conventuali, come ho detto altre volte. Ma già che và egli cercando il pelo nell'uovo, mi dica in grazia: Non è egli vero, che i Conventuali non ebbero tutta la loro formazione, o approvazione di stato in un tratto, ma l'ebbero a poco a poco? Io lo provai; poichè de-Martino V. ebbero l'uso delle rendite, e da Sisto IV. l'uso delle Successioni ereditarie. Di più (supponendo falfamente col Ragionista, che i suoi odierni Conventuali fieno gli iteffi cogli antichi) non ebbero da Lione X. la poteffa di eleggersi i propri Maestri di autorità subordinata a quella de Ministri Osservanti : dal Concilio di Trento la proprieta in comune ; e da Urbano VIII. tutte le dispense contenute nelle Costituzioni Urbane? Queste sono istituzioni fatte a poco a poco, e fignificative non di pura nuova forma di governare... un litituto antico, ma eziandio fignificative di novità d' litituto; perchè toccano la fostanza della professione, de' voti, e della Regola. Dunque perchè non potrò dir' io, che i Conventuali e d'Itituzione, e di approvazione Apostolica sono posteriori agli Osfervanti? Mi trovi un po', che la professione, la Regola, e la vita degli Offervanti sa stata nuovamente fatta lecita in qualche anno dopo i tempi di S. Francesco? Eccc 2 XVIII,

XVIII. Ma a che giova quefto interrogate ? Fa egli la forza fu quelleparole prime Convento, prime Ditario, prima Balla se: agis Offerosari dellaFamighta: ed a quefta fua forza fi è opoptio di fopra il fodo riparo. Riuttaformighta: ed a quefta fua forza fi è opoptio di fopra il fodo riparo. Riuttafigine, fondando fin el credere, che il P. Numai, eletto l'anno 1177, foffa i
formio Ministro degli Osfervanti; e questo ancora in suo luogo si mostro esfer
falso. Ma se io a lui domandassi: quandomai il suo Generale, che in vigor
della Bolla di Lione X. effer dee subordinato, e soggetto alla potesta del Generale Osfervante, e di tutto l'Ordine, su emancipato, e fatto di portelà non
fibordinata, ma libera, e piena: saprebbe egli rispondemi a proposito? Forse
forse Signoti no. Dunque io potrei loggiugnere, che la di lui Religione non è
anche penamente approvata, e fatta adulta, e libera, ma è utturava sotto la,
potestà dominativa dell' Osservante Minoritica Religione matrice, qual bambinella più distarta figliuola.

XIX. Non voglio per altro star' a consumare il tempo in queste, o infomiglianti riflessioncelle, assai costando dagli antecedenti libri la insussistenza delle obbiezioni, che il Ragionista sece su questo proposito; e che gli Osfervanti della Famiglia, ricevendo il privilegio di elegger i propri Vicari da prefentarfi, e da effer confermati da i Ministri, non fecero vera divisione nell'Ordine; e per quanto inducessero qualche novità nella forma del governo, tuttavia punto non alterarono l'Istituto primitivo, nè si sottrassero dall'ubbidienza, ne da verun' altra obbligazione contenuta nella Regola: mentre in tali Vicarj essi ravvisar doveano le persone de Ministri, de quali erano i Vicarj; e obbedendo ad essi obbedivano agli stessi Ministri, adempiendo perfettamente l'ubbidienza contenuta nella Regola, e voluta da S. Francesco ne' suoi Frati Minori, come dichiarò Pio II., ed io fopra in fuo luogo mostrai: ma i vetusti Conventuali, e più gli odierni, vivendo fecondo i loro privilegi, non mai poterono, nè pollono vantarfi di adempier tutte le obbligazioni contenute nella Regola data da S. Francesco a i suoi Minori, giusta i sentimenti Pontifici, e le prove, che sopra ne apportai. Laonde posso terminar questo Capitolo: tanto più che argomentando il Ragionista contro la fola Famiglia, lascia intatte lecagioni degli Offervanti della vetusta Comunità sotto i Ministri, contro i quali non procedono gli argomenti fatti contro quei della Famiglia; e confeguentemente lascia intatte le ragioni dell'odierna Comunità Offervante: la quale non è quella Famiglia, ma è la Comunità de'vetusti Osservanti sotto i Ministri, accresciuta di numero coll'esserle stati persettissimamente uniti da Lione X. tutti gli Offervanti della Famiglia, e altri, con fargli divenir tutti quanti del numero degli Offervanti della Comunità vetusta dell' Ordine, sottoposta a i Ministri, avantiche si venisse all' elezione del P. Ministro Generale Numai, e fosse ridotto in Famiglia, o Congregazione speciale sotto i suoi Maestri, il vetusto Conventualesimo.

XX. Nondimeno piacemi di rammentare, che quanto in quesso Capitolo Erisso il Ragionista per la recedere, che l'Islutto degli odierin Minori Olferevanti non cibbe l'approvazione Apostolica in tempo di S. Francesco, ma ponetto in composito della Famiglia incominciaroni o alcrosi el grazie Apostoliche; alteretanto poò diri dell'Islutto degli odieri PP. Predicatori; cioè, ch' essendo elli son già i Conventuali, ma gli Offervanti del loro Sacro litutuo, che non meno del Francescano pari per la pette, ed

ebbe gli Offervanti della Comunità fotto i Provinciali, e gli Offervanti delle Congregazioni fotto i Vicari, eletti in vigor de Privilegi Apostolici; e potendosi di questi Oslervanti assegnar' il primo Convento, il primo Vicario, il primo Vescovo, il primo Cardinale, il piccol numero, dopoi moltiplicatosi, la prima grazia Apostolica ec. posteriormente ali tempi del Santo Patriarca Domenico; non ebbero essi l'approvazione del loro Istituto in tempo del Patriarca, ma folamente nel terzo fecolo Domenicano, quando agli Offervanti delle loro Congregazioni incominciaronfi a conceder le grazie Apoiloliche, come agli Offervanti Francescani della Famiglia sotto i Vicari (1). Ne faccia la\_ (1)Viddib.8. prova il Ragionista: e quella risposta, che ascolta da i PP. Domenicani, sap- cap.4. Per pia, che vale anche per li Minori Offervanti Francescani; e che non meno questi, che quelli, tolto via da essi il vetusto Conventualesimo, sono l'antica Regolare Offervanza del loro Ittituto, e perciò l' Ordine stesso antichissimo fondato dal Santo loro Patriarca, e approvato da Innocenzo III., e da Onerio III. due fecoli avanti al nascimento del vetusto estinto Conventualesimo.

#### CAP. IV.

D' alcuni argomenti dell' Autor d'un Discorso, composto d'ordine del Padre Maestro Paolini Conventuale; della Chiefa madre dell'Ordine; delle grandezze del medesimo; e di certe opinioni di quattro Provincie Minoritiche della Francia.

Iovami confessario prima d'esserne convinto, e condannato, che il presente capitolo non sa punto di buon metodo, stantechè ha da. abbracciare il discorso di molte cose disparatissime: alcune dellequali fervir debbono per confutare un Difcorfo, o Libricciuolo composto da un P. Conventuale per ordine del P. Maestro Paolini, già Procurator Generale dello stess' Ordine: altre servir debbono per esporre il sentimento de' più dotti Storiografi Minoriti circa il contenuto d' una supplica... presentata a sua Santità da i Frati Minori dell'Osservanza, di quattro vetuste Provincie della Francia, e del gran Convento di Parigi : altre poi saranno indirizzate a confutare l'ottavo capitolo delle Ragioni Storiche, nel quale il Ragionista pretende, che le opere grandi operate da i Frati Minori ne loro due primi fecoli, facciano conoscere, che quei Minori celebri operaj non... erano Offervanti, ma Conventuali. E' vero, nè sò negarlo, che altra fede, e altro luogo nell' Apologia Minoritica richiedevano quelle materie; ma poichè la loro sede è passata; nè a tempo io, nè il mio caro Marczic, a me qui prefente, ed affiduo, ci ricordammo del fuddetto Libricciuolo, o Diferfo, el-fendoci tutti occupati contro al folo Ragionista; nè prima d'ora a noi n venne la notizia dell'accennata supplica delle 4. Provincie: perciò si è iti-

mato meglio, ficcome in altri capitoli, così ancora nel presente, deviare anzi qualche poco dall'ordine delle cofe, che lafciar fotto banco, fenza farne parola, quei documenti, o quei libri, che vagliano qualche cosa o in soccorso della Caufa de PP. Minori Couventuali, o in offeta di quella degli Offervanti. Vivo ficuro, che il cortese Lettore farà per condonare alla nostra fincerità ciò, che in offequio di essa, può mancar ne premetsi Libri di buon' ordine, e. di miglior metodo. Eccomi adunque con franchezza a districare in vari paragrafi quanto nel titolo del capitolo proposi da trattarfi .

#### J. I.

Gli argomenti, e le rislessioni dell' Autor del Discorso predetto non hanno forza per convincere la maggiore antichità de' Padri Minori Conventuali sopra gli Osservanti.

 L'Autor del Discorso composto d'ordine del P. Maestro Gianfrancesco Pao-lini, già Procurator generale de' Minori Conventuali di San Francesco. per esporre alla S.C. de' Vescovi e Regolari nel Pontificato di Benedetto XIII. le ragioni de Conventuali , acciocche sussister dovesse tutta la Narrativa della Bolla del predetto Papa, che incomincia Singularis devotio, in cui era stato fatto inferire, che l' Ordine de Conventuali è il più antico fra tutti gli altri Ordini Francescani: la qual narrativa su rivocata dal medesimo Sommo Ponte-(1) Tem. t. fice per la fua Lettera Qui pacem, come altrove fiè detto (1): Questo fottile, e franco Autore, voleva io dire, nel fuo Discorso, in cui si fece ausiliario al suo Filalete, e precursore al Ragionista, tentò di far credere il contrario di

quello, che io spesso affermai (2).

II. E per provare, che i Conventuali fieno i più antichi, cominciò dal nome Conventuali; ma nulla diffe più forte di quello, che allegossi dopoi dal Ragionista. Dopoi affermò, che degli Osfervanti, e de loro Conventi non parlarono gli Scrittori prima del 1368 : Ma di qui non può inferire, se non che allora non fosse in uso questo loro nome: del resto poi tutto l' Ordine allora era composto di soli Frati Minori, quanto alla loro professione, Osservanti ; i quali stavano in tutti i Conventi e grandi, e piccoli: onde non v' è bisogno di cercare, com' egli dice, in tal tempo fimili professori ne' deserti, nelle. caverne, o fulle colonne come gli Stiliti; ma piuttofto ne' prefati luoghi debbono cercarfi i profesiori del Conventualesso, i quali neppure ivi allor si trovavano; poiche, non effendo in luce le loto dispense, non avevano alcun luogo nel mondo (3), purchè non fossero in quel di Cartesio, ovvero nel concavo della lung a pescare i privilegi nell' universale Platonico. Se poi disfero, come egli vuole, alcuni antichi, che nel 1368, appena vi era, o non v'era Convento nell' Ordine, che non possedesse, su questa una esagerazione all'isso de Predicatori, come appunto quella di S. Paolo omnes querunt que sua sunt, non

(3) Vid. fup. lib.g. cap.1. 9.I.

in Prafat.

fegg.

PAR.XIX. G

(1) Vid.tom.

r. a pag.

283. ad 286.

qua Jefu Christi, e molte altre de Profeti contro al popolo d'Iddio : le quali vogliono fignificare, che molti erano i Conventi, i quali peccavano contro alla povertà Francescana, e mon già che tutti avessero possessioni; e quei, che le avevano, illecitamente le avevano, e non per privilegio, come altrove ho provato (1). La Religione poi de' Conventuali non confifte in uno stato ille- (1) Vid.ton. cito, o in una pura moltitudine di trafgressori . E perciò non tema il detto 4 Pag. 167. Autore, che i Conventuali abbiano mai dato.il Vestiario agli Osservanti dell' anno 1368., o gli abbiano alimentati co i frutti de' loro fondi posseduti per dispensa. E così è sbrigato il colpo perentorio della pagina 129. di quel Di- pag. 145. er fcorfo ristampato in Venezia l'anno 1733.

271.5 /077. 1350 , 6 fer.

III. Ma bella è la maniera, con cui lo stesso Autore tenta di far vedere, che le parole della Bolla Licèt aliàs di Lione X. (con cui dichiarò, che i Frati Offervanti nell'Ordine Minoritico vi fono sempre stati da i tempi della data-Regola fino a i prefenti) intefe nel fenfo pretefo dagli Offervanti, fieno contraddittorie ad altre parole dello stesso Papa nella Bolla Ite è vos. Osserva, che Lione X. in questa Bolla , proseguendo l'allegoria de Vignajuoli , che in. varie ore del giorno andarono a coltivar la Vigna del Padrone Evangelico, a ripulirla dagli sterpi, e a renderla bella, e fruttuosa; e intendendo per tal Vigna la Religione Francescana, e per Vignajuoli quei, che in vari tempi zelarono pel di lei candore, mette gli Offervanti nell'ora nona, e quafi ultima, hora nona, & quas ultima: il che sarebbe contraddizione, se nell'altra Bolla gli avesse voluti fin dal principio dell'Ordine. Chi per altro non vede il granchio, che pescò a secco costui? Lione X. nella Bolla Ite & vos, allegando vari, e vari Vignajuoli, gli suppone tutti dello stesso Istituto, e cultori della stessa Vigna; e tra di loro disferenti, non nell'esser di Vignajnoli, o nell' Iftituto professato, ma nella fola ora di porsi alla cultura della Vigna, o nella varietà de' tempi, in cui professarono, e abbellirono lo stesso primiero Istituto Serafico, e la stessa Vigna. E vuol dire, che il primo Vignajuolo di questa Vigna, o Religione fu S. Francesco; dopoi S. Buonaventura con altri; quindi quei del Concilio di Vienna; appresso i Zelanti dei tempi del Concilio di Costanza, e S. Bernardino co i suoi seguaci; e in tempo di Lione X. altri Zelanti della medefima professione, e Vignajuoli della stessa Vigna, che riformando gli abufi, la ripulirono, e riftaurarono, come gli antecedenti Vignajuoli. Siccome dunque quei, che fotto S. Buonaventura, e altri venuti dopoi alla cultura di quella Vigna, non erano d'Istituto recente, diverso da quello di S. Francesco, benchè non venuti all' ora di S. Francesco, ma dipoi: così quelli dell' ultima ora furono dell'istesso Istituto de primi Vignajuoli, e della diretta continuata foccessione da S. Francesco (2), quantunque non venuti in effetto alla (2) Vid.tom. Vigna, fe non che molto polteriormente a S. Francesco, a S. Buonaventura ec.; 1. Pag 121. perche non prima nati al mondo dalle loro madri, nè prima fattifi Religiofi. Dov' è pertanto la contradizione tra le due Bolle di Lione X? Eccola sparita in realtà, e restata nel folo capo di chi non vuol capire il senso vero, e legittimo delle medefime, per non dover confessare, che i Minori Osservanti

IV. Men bello non è l'argomento del medefimo, con cui alla pag.126. riduce tra l'uscio, e il mure, e alla pagina 127. ove si viene all'arme corte. Dic' egli, che se gli Osservanti hanno da esser più antichi de' Conventuali,

sono tanto antichi, quanto è l'Ordine primitivo de Frati Minori.

per-

perchè i Conventuali hanno molte dispense, che non si hanno dagli Osfervantia per la medefima ragione i Frati Minori della più stretta Offervanza, cioè, i Riformati, e gli Scalzi, e i PP. Cappuccini faranno più antichi degli Offervanti, cioè, di quei, che semplicemente diconsi dell' Offervanza, o della stretta Offervanza; perchè gli Offervanti hanno molte dispense, che non si hanno da i - Cappuccini, e da i Frati Minori della più stretta Offervanza. Egli per altro non ha faputo, ne fapra trovare, che gli Offervanti abbiano neppure unafola dispensa contro, o sopra i precetti della Regola; quantunque accusi i Conventi grandi, le Chiefe magnifiche, i paramenti Sacri preziofi, l'uso delle Cantine, e de Granaj. Se tali cose perciò non si usarono da primi compagni di S. Francesco, ne si usano da i Frati Minori della più stretta Offervanza, nè da i Cappuccini; dica pure, che i predetti offervano con maniera più stretta la fanta Regola; ma non dica, che gli Offervanti, professandola, e offervandola fecondo le fpofizioni letterali Apostoliche, non tengano la di lei vera purità, ma vivano fecondo le dispense contro al fenso della Regola, come la pro-(1) Vid. fup. fessano, e vivono i Conventuali (1). Nè per questo sono io per difendere gli in Los tom. abusi de' Frati Osservanti in particolare, dove questi fossero, o dove la vita. 138.163.6 di alcuni non fosse conforme al loro sstituto, e alla loro professione, e obblifeg., & in tomat. pag. gazione: ma dico foltanto, che la professione, e la vita degli Osservanti ron 91. 6 fegg. e, nè esser dee secondo le dispense della Regola, ma secondo il senso di essa: & pagarss, quantunque altri la offervino con più rigore. Ne mai ho detto, che la più

(2) Vid,tom.

stretta offervanza della Regola escluda gli Scalzi, o i Riformati dallo stato di primogeniti, e dall'anzianità dell' Ordine (2): non pregiudicando punto la of-1. 2.5.599. fervanza più rigida alla primogenitura, anzi conferendo: Diffi folo, e ripeto, che le loro maggiori austerità non fono necessarie, acciocchè una fazione sia della Comunità Minoritica primitiva; purchè questa fazione veramente professi la vera, e stretta osfervanza di tutta la Regola data dal S. Patriarca. Ondefe da tal Comunità primitiva si escludono i PP. Cappuccini, ciò è, non gia per le loro particolari austerità; ma perchè si divisero dalla Comunità primitiva. fondandosi un'altra Comunità da per loro, e rompendo l'unità col separarsi da i fucceffori di S. Francesco. V. Il detto Autore fa eziandio una prova per negare la successione dei

Ministri Generali da S. Francesco negli Osservanti, e per difenderla ne' Conventuali : ma con qual' efito, fi può conoscere dal Libro X. di questo mio tomo. Una cofina dice di particolare; ed è, che ,, basta dare un' occhiata alle " Lettere Apostoliche, emanate da' Sommi Pontefici, e dirette a i Superiori " dell' Offervanza dopo Leone X., che certamente, per quanto veder potei , (egli dice) non fe ne trovera pur'una, in cui il Ministro Generale, o Pro-" vinciale de' Padri Offervanti col preciso titolo dell' Ordine de' Minori s' appellino. Solamente del 1725. Benedetto XIII. si è compiaciuto una volta di , nominare il Generale de PP. Offervanti Ministro Generale di tutto l'Ordine .. de' Minori nella sua Bolla Paterna Sedis Apostolice ...

(3)Pag-121. difcurfus .

> VI. Bifogna, che questo Scrittore abbia letto molto poco, e con poca attenzione, o che sia di vista molto imperfetta. Le pagine 226., e le seguenti fino alla pag.239. del fecondo tomo delle Lettere a Filalete, stampate in... Lucca, fono piene di esempi, ne' quali si vede, che a i Frati Minori Osfervanti, a i Vicari della Famiglia Offervante, a i Ministri della Comunità Of-

fer-

servante, posteriori a Lione X., e alla Comunità stessa, nelle Lettere Apostoliche, e in altri documenti è dato il precitato titolo dell' Ordine de Frati Minori; e al Generale di questi è dato il titolo precisissimo di Ministro Generale dell'Ordine de Frati Minori, e di tutto l'Ordine de Frati Minori. Potrei a quegli esempi aggiugnerne parecchi altri; ma basteranno quei, acciocche si conosca la franchezza dell' Autore del Discorso nello spacciar le sue mercanzie. Legga pure nelle dette pagine delle Lettere a Filalete, e ne trovera tante delle da lui non vedute Lettere, che senza gli occhiali del Galileo vedrà, che molto malamente avanzò egli la fua soprariferita affermazione.

VII. Per provar poi, che i Conventuali odierni fono gli stessi cogli antichi Conventuali , e Frati Minori antecedenti al Concilio di Trento , dalla... pagina 59. fino alla 94. fa ogni sforzo, dicendo, che se gli odierni Conventuali, per aver l'entrate, fono diversi dagli antichi; dunque anche gli odierni Osfervanti sono diversi dagli antichi. Per ciò provare, scrive, che gli antichi Osfervanti non potevano aver rendite di forta alcuna, giusta la Clementina Exivi; ma poi non prova, che le possano avere gli Osservanti odierni. Ricorre alle Cantine, e Granaj, che dagli Offervanti una volta non si avevano e oggi si hanno: ma senza proposito; costando dalla predetta Clementina, dalle Farinerie, e da cento altri documenti, che, dove non basta la mendicazione cotidiana, queste cose furono sempre, e sono alla Regola non contrarie (1). (1) vide Ricorre a i Legati perpetui, dicendo, che questi sono rendite fisse, nè real- tom. 1. 228. mente si distinguono da i frutti di poderi, e di censi, e non si ricevevano dagli 197antichi Offervanti, fe non che come pura limofina; nè l'Amico spirituale, o il Sindaco aveva alcuna potestà di convenire in giudizio l'erede, negando di dar la limofina. Ma non prova, che gli odierni Offervanti ricevano i Legati altramente, che all'uso degli Offervanti antichi, e nella forma, in cui dalla Sede Apostolica, e dalle Sacre Congregazioni si stimano alla Regola non contrarj. Investe con simil fortuna la pecunia tenuta dal Sindaco Apostolico, gli utenfili , o mobili , le permutazioni delle grascie , o limosine d'una specie nell'altra, il poterfi servir del Sindaco Apostolico, e il poter aver Legati anche. con obbligo perpetno di Messe. Ma quantunque sembri poi, che dica esser queste cose onninamente contrarie alla Regola data da S. Francesco, e alle-Dichiarazioni Apostoliche della medesima; nondimeno esso non lo proya, nè potrà mai provare, che oggi gli Offervanti abbiano dispense di Regola; e che perciò sia lecita loro qualche cosa, la quale dalla Regola era proibita a i Compagni di S. Francesco, o a i primitivi Osservanti (2). Quantunque oggi da essi molte cose si pratichino, e molte benignità si ammettano, dopo essere stato deciso, che non sono esse alla detta Regola contrarie: le quali non si ammettevano dagli antichi prima di tal decisione, o perchè non era certa la confor- sego. mità di esse colla Regola, o perchè volevano vivere anche con rigore un. po' più del necessario, o per qualche altro motivo.

(2) Vide tom.I. pag.

VIII. Quindi cade a terra il colui argomento, in cui diceva, che se gli odierni Offervanti fono gli stessi cogli antichi, avvegnachè abbiano ammesse. tante benignità, che non erano appresso gli antichi; faranno gli stessi cogli antichi Frati Minori anche gli odierni Conventuali, avvegnachè abbiano quetti le dispense, e le rendite non avute da quelli. Imperocchè tra gli odierni, 👅 gli antichi Offervanti non vi è differenza veruna nell'effer' obbligati a tutta la

Tom, IL Ffff

purità della Regola; ma la fola diversità de rempi, e l'esser più, o meno chiarificata la Regola fa, che questi in alcune cose non osservino comunemente il rigore di quelli: ma per altro è la stessissima professione, e la stessissima formola di professare quella di questi, e quella di quegli. I Conventuali per altro hanno saltato il fosso del tutto, ed hanno lasciati gli antichi Minori si Osservanti , che Conventuali, e la loro povertà, e vestimenta dalla parte di quà: ed essi hanno accettate tali dispense, che la vita lecitissima loro sarebbe stata illecitifima agli antichi predetti Frati Minori: e perciò gli odierni Conventuali cangiarono eziandio la formula della professione usata dagli antichi, come può vedersi nel mio secondo libro (1), e sono d'Istituto diversi da quelli,

(1)Pag.167. G fegg.

ficcome lungamente fi è detto nel prefato mio libro, dove, fe malamente. non mi lufingo, fi è anche provato, e difefo .-

IX. Se poi lo stesso Scrittore avesse veramente data un' occhiata alla.

Bolla d'Innocenzo XI. Solicitudo Pastoralis citata anche da lui, avrebbe conosciuto apertamente, che l'uso de Sindaci Apostolici con tutta l'amplissima loro facoltà, data da Martino IV., e da Paolo IV., non è in conto veruno (1) Vid. tom. contro alla Regola (2). In oltre se avesse lette bene le Pastorali de'Ministri 1. P48.348. Offervanti, le Bolle Pontificie, e i Decreti delle Sacre Congregazioni appreffo il Fagnano, il Matteucci, e altri citati nel primo tomo pag. 250., avrebbe

conosciuto, che gli Osservanti odierni, come gli antichi, ne da per loro stessi, nè per mezzo de Sindaci possono esigere in giudizio la soluzione de Legati fatti per loro comodo, e utilità; e che non la ricevono altramente, che per modo di pura, e volontaria limofina, gratias agentes de dato, non murmurantes

(1) Vid. tom. 2. Pag-405de feg.

de negato (3). Quella, che i Sindaci Apostolici possono esigere in giudizio da i Legatari, o eredi, è la foluzione de Legati non fatti per sovvenimento de i Frati, ma pel culto divino; come per la fabbrica della Chiefa, per qualche. Altare ec.: i quali, come quelli, di cui acquista subito il dominio il Papa, che è il Padrone delle Chiese degli Offervanti, possono dal Procuratore del Papa. efigerfi giudizialmente a nome dal Papa: nè questi alterano la povertà de'Frati; perchè la soluzione di essi non ha da impiegarsi in benesizio de' Frati, ma nel folo culto divino, giusta la volontà de Testatori. Parimente solo il Sindaco Apostolico ha facolta d'implorar l'uffizio del Giudice in ordine a i Legati confaitenti in una pura prestazione, o soluzione di cose mobili, purchè non siano essi grandi, che ridondino in frode della povertà Minoritica. Legga i citati Canonifti, e vedrà quanto fiafi ingannato nel credere, che i Sindaci del Papa possano esigere in giudizio i Legati annui fatti per sollevare i Minori Osvanti dalle loro personali necessità. Che degno precursore del Ragionista è questit Non tratto qui di ciò, ch'è insorgere, come uno del Popolo, in giudizio, per l' Anima del Testatore, ch'è pupilla, acciocchè gli Eredi non la defraudino, ma foddisfacciano alle loro obbligazioni, e alla giusta, e pia volontà (4)Vid.Mar- della medefima: Questo è un' altro punto discusso da' Canonisti (4), e non pone theur. Office alcun diritto particolare di efigere la foluzione de Legati o ne Frati, o

eap.30. ##mer. 16. P48-405. 6"

eur. de Leg. ne Sindaci : anzi i Frati, allorchè fanno effere frato lasciato per loro qualche Legato, vanno, e fi protestano solennemente di non volerio come Legato, e (5) Tom. 1. rinunziano ad ogni diritto a quello, accettandolo come pura, e spontanea. limofina, con promettere, che se in questa guisa si dara loro, essi cercheranno di soddisfare alla volontà del Testatore, come altrove ho detto, e provato (5). Colla

Colla qual protesta, che onninamente dee farsi da' medesimi, non può sussitiere in essi alcun diritto civile, ad esigere la soluzione de Legati fatti per

loro favore.

X. Ma quanto avesse bisogno d'attaccarsi agli uncini l' Autore del predetto Discorso per soitenere l'identità de' suoi Conventuali cogli antichi, può conoscersi dall' offervare, che nella pagina 66., e nelle seguenti, avvegnachè non possa negare ciò, che dicono le Costituzioni Urbane, e confesso poi ed infegnò il Ragionista, cioè, che avanti del Concilio di Trento i Conventuali non possedevano neppure in comune, e dopoi cominciarono a possedere incomune, e perciò licenziarono i Sindaci della Sede Apostolica; nondimeno viene a negare, che oggi i Conventuali abbiano alcun dominio in comune , coltituendogli amministratori foltanto. E la ragione sua è, perchè tutti i possessori de' Beni Ecclesiastici, come scrive il P. Felice di Palermo, non sunt domini sed usuarii, & Prælati sunt ministri, & coloni (1): e tutto il dominio de i [1] De 1 Beni immobili de' Conventuali anche oggi fla appresso la Santa Sede, non rima- prac. Dec. nº nendo loro, che il puro ufo (2).

(2) Aufter difcurfus

XI. Ora io gli concedo, che gli odierni fuoi Conventuali, come tutte le altre Comunità religiose, non possano alienare i fondi de' loto Conventi, e pag.65. Monasteri senza licenza del Papa, e che il Papa per giusti motivi possa torre loro detti fondi; ma il volermi poi far credere, che i fuoi Conventuali, che posseggono veramente come le altre Religioni possidenti, non abbiano se non che l'uso de'Beni immobili, e l'amministrazione de'Frutti, senza verun dominio; è lo stesso, che volermigli far credere possidenti, e non possidenti, e volermi vendere, che sia il medesimo l'esser vero possessore, e l'esser paro economo, fattore, o amministratore. Lascio pertanto a i Canonisti le quistioni fopra i Beneficiati, e l'entrate de'loro Beneficj; e con tutto il Mondo credo, e tengo per certo, che possedendo in comnne i PP. Minori Conventuali come i Monaci, gli Agostiniani, i Domenicani ec., hanno essi di proprio in comune come tutte le suddette Religioni possidenti; e perciò sono essenzialmente diversi d'Istituto da i Minori Osservanti, e da tutti i Frati Minori, eziandio Conventuali, che fiorirono prima del Concilio di Trento, per le ragioni da-

me allegate nel fecondo mio libro.

XII. E per verità il P. Felice di Palermo nel luogo citato dall' Autore. del Discorso nega, che i Cherici, e Monaci sieno Padroni de'beni Ecclesiastici quanto alla potestà di alienarli; ma non dice, che non ne sieno Padroni inconto alcuno. Anzi nello stesso suo primo tomo num.2289, divide il dominio in perfetto, e in imperfetto: e dice, che il dominio imperfetto è in coloro, che hanno la proprietà d'una cofa, e non i frutti, e dicesi diretto; ed in coloro che hanno i frutti della cosa, e non la proprietà, e dicesi dominio utile. Dal che s'inferisce, che, giusta i suoi principi, non potè escludere totalmente dall' esser Padroni de Beni Ecclesiastici quelli, i quali hanno almeno il diritto di esigere i frutti di essi annualmente: essendo appunto il Beneficio Ecclesiastico giusta i Dottori un diritto perpetuo di avere i frutti da i Beni della Chiefa per cagione di qualche uffizio (pirituale, costituito per autorità della Chiesa, E nel num.1290. con parole chiare, e tonde, fostiene, che i Vescovi, e gli altri Beneficiati fono veri padroni di tutti i frutti, che provengono da i loro Benefici. Più chiaramente al nostro proposito i Teologi Salmaticensi nel loro Corso Ffff 2

Lib. XI. Cap. IV. J. I. 306 morale infegnano, e difendono, che de' beni de' Monasteri possidenti hanno il

vero dominio le stesse Comunità Religiose, o i Religiosi de' medesimi in comune, e non il Papa ; quantunque il Papa per giulti motivi possa disporre di tali beni; e quantunque i Religiosi non possano alienare i detti beni immobili, o i mobili preziofi, ma gli potleggano con obbligo di dovergli lasciare a i posteri, (1) Throlog. come, succede anche de Majorati ec. (1). E acciocche quello Scrittore finica una moral, tom. volta di rappresentare, come spesso sa, i Conventuali, e le altre Religioni 3.traff.xt t. possidenti, sinza dominio in comune, dia un'occhiata al tomo secondo della eap. 2. p. 13. Teologia del P. Francesco Henno; e vedrà ivi insegnarsi da esso, e difendersi, Ø.164. che le dette Religioni hanno il vero dominio in comune de'Beni anche immobili, avvegnachè non poffano alienargli: e che questa è la fentenza di tutti contro al folo Navarro, che dice, il dominio di detti Beni esser di Cristo, e (2) P. Fran. le Comunità religiose averne l'amministrazione sola (2). E per verità i libri eiseur Henno de' Legisti sono pieni di esempj di vero dominio senza la potestà di distrarre, tom. 2. tratt. o alienare i beni, de quali uno è il vero Padrone, come a tutti è notiffimo . a. de Juft. 6 Anzi neppure il Papa può alienare a suo talento, e senza giusto motivo i pre-Jure, difp.g. fati beni, o di essi disporre, come dicono i Dottori: dunque se per averne il 9.3. concl.2. dominio fosse necessaria la facoltà di potergli alienare, e disporne ad arbitrio proprio; i Beni delle Comunità Religiose non avrebbero alcuno tra' mortali. il quale ne avesse il vero dominio. Legga la Teologia morale del P. Mastrio,

e ivi troverà, che i Religiosi Francescani, osservanti della Regola nella sua purità, non sono capaci di dominio, nè in particolare, nè in comune: nella qual cofa distinguesi la povertà loro da quella, che professano i Religiosi degli altri Ordini ( cioè, anche da quella de suoi PP. Conventuali ) perchè gli altri posfono avere il dominio in comune di alcuni beni; benchè non così affoluto, che non dipenda dal consenso del Papa il poter alienare i loro Beni immobili, e i mobili

(3) P. Ma. Preziofi . Così l'ingenuo P. Mastrio (3).

XIII. Legga la Dichiarazione della Regola di S. Francesco, fatta dal Padre Brinf. Theol. moral. disp. Giovanni di Pecano, antico discepolo di S. Bnonaventura e vedra, che spo-3.4.1.471.2. nendo questi, come i Frati Minori fieno fenza proprio, e come per la loro povertà, contenuta nella Regola, fi diftinguano effi da i Religiofi delle altre Religioni, e da quelli, che godono i Benefici Ecclefiastici, propose in persona. degli avversari, e degli emuli dell' Ordine il suo sopraddetto argomento, e lo (4) Vid.apud sciosse (a). Legga per fine gli Opuscoli di S. Buonaventura nel tomo viz. dell' edizione Vaticana del 1596., dove sta inserita l' Apologia de poveri, fatta da. quel Santo contro a Girardo difenditore della dottrina di Guglielmo da San-

Vvad.tom.4. ad. Rom. P. 2. 197. B. tamore, già condannata dalla Sede Apostolica (4). E ivi osserverà il Santo 6. 6 7.

#.10·

(2) Sed ble quidam infipienter , & imprudenter pervertere , & evertere moliuntur in bane modum . Hec . inquiant , aliit Religionibus eft commane , & emnibus perfenit Ecclefiaficis , qua omnes babent ufum rerum , & non dominium .... Ad boc intelligendum , quod Ecclefia, vel Monasteria babent postestiones mobiles , & immobiles , licet non proprias uni perfona . proprias tamen Ecclefia . . . . Item qued barum rerum aliquo modo babeat Ecclefia dominium , probatur , dicente Augustino faper Lucam de verbis Domini : Dominari , inquit , eft propria potefiale gaudere : Clerici autem pro tanto babent bujufmodi poffefiones in propria poteffate , qu'd poffunt de eis in omnibus fibi fufficienter providere , ablatas repetere Gre. Paupertat Fratrum Minorum bis emnibus denndatur .... Nibil poteft effe proprium Communi-

così dire di Giraldo: Il figlio della confusione Babbilonica, per imbrogliare tutti gli stati della Chiesa, si sforza di far vedere, che non vi è alcun grado, nè desferenza veruna nella professione della Povertà; poiche dopo alcune frivolezze. foggiugne: In che dunque (o Frati Minori) vi gloriate contro i Ministri dell.s Chiefa? mentre siccome voi non poffedete, così neppur effi fono poffeffori, avendofi da loro il folo ufo, e non il dominio delle possessioni del Signore: e perciò sono da anteporsi a voi; perocchè le cose, di cui hanno l'uso quelli, sono dell'eterno Padrone, e le vostre sono sotto il dominio di Padroni terreni. Così egli dice, e. tutto confonde (a). Legga un po' più fu nella medefima Apologia, e offerverà lo stesso Santo insegnare, che quantunque dove gli Ecclesiastici, o le membra di qualche Chiesa collegiata hanno possessioni in comune non si concluda la. proprietà personale, si rinchiude per altro la proprietà collegiale, di cui si conosce, ch'è partecipe qualunque persona del Collegio, non solo quanto all'uso, ma quanto anche al Dominio; mentre ciascheduna di loro ipso jure ha l'azione per ricuperare le cose della sua Chiesa, e ha l'eccezione per difenderle: il che dichiara, ch' effa in qualche modo è partecipe del dominio delle dette cofe (b). Offervi lo stesso Santo Dottore allorchè ragiona sopra il sesto Capitolo della Regola de Frati Minori, e lo vedrà così scrivere: Ma certi Avversarj di San... Francesco, e della verità, una volta contro a questo (cioè, contro al totale spropriamento de' detti Frati) così obbiettarono ..... Pare , che questa forma di vivere imponga una cofa falfa alla Chiefa d' Iddio. I Cherici, e i Religiosi, che. banno i beni delle Chiefe, non fono Padroni de' medesimi, ma ne banno il folo ufor anzi dice la Legge ff. de rerum dominio, che quæ divini funt juris, in nullius bonis funt: dunque i Cherici non banno il dominio, ma il folo ufo . Al quale argomento ivi il Santo risponde, che sebbene le cose spettanti all' uso della Chiefa non sieno tra i beni di alcuno quanto alla proprietà personale, sono tuttavia proprie alle Comunità delle Chiefe ec. (c). Tralafcio una lunga fchiera

satis, frut nannulii baberu Religiofo..... Nes poffunt dominari, era liborè babenda in fua pesefute.... Communitae cemum nibil fuu june patell resperen.... Ge per bae pate trippnofo ad primmun, quad Erelofa quadamoudo poffute, Gr dominatur, in quantum pasellativià utitur, in quantum immediliter in istintatis pofficolomis pulcitur Ger. Jonnes Peckanus in deaturar.

Regul. FF. Min. apud Firmamenta trium Ord. part. 4. fol. 113. & feq.

(a) Cerevim configinis Bolimaina filius Girildus (a Abbait Villa ) au universel, acquines Enifica Batus, 70 voives constant actional Enification fire of the most constant action for the first and unique. differents in paspersatis professor. Nam quivalent firents interpolite , fusifequence relative to the first party limitaris (vos Fester Minores) comes Nations Enifeth Quie flux one vas, its ne ish funt possifores, quibus Dominieumos possifores and configuition. Enter Order verse for minima, usign constantium evidentee monstraum of fugra. S. Bonav. Apolg. Pauperum Ref-pontioni grant expansion control conficultion. Enter Despote Software Ref-pontioning activation control contr

(b) Liète in an une constituture perfonaire proprietae, institutive temme proprietate collegialitic, espice aitem qualibre perfona de Culletip inspiritore gold laguellium, une fichiu men tibus ad afum, corino estatu squastion ad dominium, dans manipusfique ipfo jure afternom baber ad este Escliffo fas recopromadate, de exceptionem ad definationate, qual verè destinat dominii estum ipforum agentum, vol excipiatum atiqualitae effo participem «Islem S. Doflor this cape, maga455 colle.) Vid. tonnei, page, pose, de foq-

(c) Sed quidam Alverfarii S. Francifet , & veritatie aliquando contra hoc objectrum ....

tilitit tom. 1. qual. 185. sr1.7. #.43. 1-2. 213. 601.2.

11, De Hi- di altri Dottori, citati dal P. Pafferini (1), e da altri, che tutti fono contrarj minum fit- alle affermazioni dell'Autor del Discorso ec. E conchiudo, che se questi per argomentare contro agli Offervanti, ha bifogno di appigliarfi a propofizioni contrarie al comune fentimento, anzi di ufare gli argomenti stessi, che usavano ne' principi dell' Ordine Minoritico Giraldo, e altri contradittori de' Frati Minori primitivi ; questo è segno, che ha egli nelle mani una miserabilissima. Caufa; e che i Minori Offervanti fono la Comunita, e Religione stessa de i Frati Minori primitivi, continuata in loro. E tanto parmi, che basti per conchiudere, che gli odierni PP. Conventuali hanno veramente dominio in comune di Beni temporali; onde non hanno lo spropriamento, ch'è il carattere dell' antica Religione Francescana: e sono perciò di un istituto novello, distinto (1) Tem. 1. dalla vetusta Religione Minoritica, come dissi nel secondo libro (2).

\$-12.178. CO S-11.

XIV. Cangiando ora la Scena il detto Autore, intraprende a voler provare, che l'Ordine de'Minori abbia avute rendite, e possessioni quasi fino da i fuoi principi . A tal' effetto adduce alcune rendite posteriori all' anno 1430., delle quali i dispensati cominciarono allora ad avere il solo uso semplice, come si è detto nel terzo libro. Allega più antichi documenti, come fece il Ragionista, i quali non s'intendono se non che del possedere, e aver rendite. per abulo, e illecitamente, come si fece varie volte, e in vari luoghi anche da i Frati Minori di professione Offervanti, avanti che nell'anno 1430, nascesse tra i privilegi il vetulto Conventualefimo (3). Dopoi conchiude nella pag.74. le però i Minori sin dal principio dell' Ordine possedevano entrate , o, per vero dire. elbero l'ufo dell'entrate, troppo evidentemente falfo farà, che i moderni

(3) Vid.tom. 1. pag. 271. 6 fegg.

Frati Minori Conventuali sieno essenzialmente diversi dagli antichi per la precisa cagione di possedere. Ma avendo io mostrato (se non erro), che l'aver lecitamente l'uso, anche semplice, di entrate tra i Frati Minori non è più antico (4) Vid.tom. dell'anno 1430., e il possedere lecitamente non è più antico dell'anno 1563 (4), troppo evidentemente vero farà, che i moderni Frati Minori Conventuali fieno essenzialmente diversi dagli antichi, per la cagione del possedere, come si disse nel secondo libro. Ne quindi ne segue, come egli malamente inferisce, che gli odierni PP. Domenicani, e i Cisterciensi sarebbono esfenzialmente diversi dagli antichi; posciachè non furono fondate le loro Religioni sopra la povertà in comune, come malamente afferma l' Autor del Discorso. De PP. Domenicani si è veduto più volte di sopra, che l' Ordine loro su confermato da Onorio III. cum castris, & possessionibus habitis, & habendis (5), e quantunque dopoi fi eleggessero la vita mendica, per la qual cosa diconsi alcune. :. Pag.201.

[ 5] Vidsom.

I. a pag.

245. ad

324.

volte di attissima, strettissima, o estrema povertà, nondimeno ebbero il dominio in comune di tutto quello , di cui ebbero l' ufo. XV. De Cisterciensi parimente costa dalla Decretale eziandio di Alesfandro III. Recolentes, de statu Monachorum, citata dal detto Autore in contrario,

che non furon essi fondati in povertà in comune; poichè ivi, come offerva-

Item videtur ifla forma vivendi falfum imponere Ecclefia Dei . Clerici , & Minifiri , qui babent bona Ecclesiarum , non funt Domini corum , fed ufum tantam babent , quis dieit lex f. de rerum dominio, quod quæ divini funt juris , in nullius bonis funt : erge Clerici non batent dominium , fed ufum tantum'. Ad 1. dicendum , quod liett illa , quibur utitur Ecclesia, in nullius fint bonis proprietate quoad perfonam, funt tamen propria Communitatibus Ecelefiarum . Idem S. Bonav. in expofit. Regula FF. Min. cap. 6.

il dottiffimo Gonzalez sopra la medesima (1), suppone, che potessero aver pos- (1) In lib.3fessioni, e rendite; quantunque si supponga, e si dica, che non potessero averle Decretale in eccesso, nè possedere, o tener giurisdizioni temporali, come Baronie, Si- tit. 35- sap. gnorie, e altre cose, che portino seco l'aver vassalli, nè esazioni di Decime, 3. 243, 515. e altre cose. Perciò nella stessa Decretale, come nota il citato Gonzalez, vien comandato loro il vender quelle cose illecite, e commutarle in altrecose, o in possessioni, secondo il loro stato, ovvero il lasciarle. Anzi anche Innocenzo III. nel Capitolo Nuper (2) loda uno Statuto fatto, per sua infinua- (2) Lib. 30 fione, in un Capitolo generale da'PP. Cisterciensi, con cui determinarono, Decretal. che i loro Religiosi non dovessero più ricever possessioni, delle quali si doves. Tit.30. De fero pagar le Decime; e che se in avvenire ii fossero da esti comprate le Decimis e possessimi de la Decimis de la sedere. Onde ne ha provato, ne provera l' Autor del Discorso, che l'Ordine Domenicano, e il Culterciense sieno stati fondati nello spropriamento di ogni cofa in particolare, e in comune, come l'Ordine Francescano. Anzi se confideriamo diligentemente la Storia dell'Ordine Cittercienfe, o di Ciftello, tratta dagli Annali dell' Ordine medefimo, scritti dal P. Angiolo Manriquez, e da. molti altri Scrittori, e buoni documenti spettanti ad esfo, troveremo, che a questa Congregazione verso l'anno 1098, incominciata in Cistello, nelle Regole, che le diede il suo P. Abbate S. Alberico, le quali nelle prime Storie. di tal' Ordine , o Congregazione , fono chiamate Instituta Monachorum Cisterciensium de Molismo venientium, su prescritto, che dovesse osservar la Regola di S. Benedetto, e che dovesse dare alla radice a tutti gli abusi introdotti in alcuni Monasteri contro a questa S. Regola, che non vieta il dominio in comune : di più nelle dette Regole fu stabilito d'accettare le terre , le vigne , i prati, che fossero loro offerti, come ancora le acque pe molini di loro nio, e per le pesche: e su determinato, che alle Fattorie si mandattero i Conversi, e non i Religiofi. D'onde vedefi, che i Cisterciensi ne loro primi principi sì per la Regola professata, sì anche per le loro particolari Costituzioni eranocapaci di dominio in comune. Verso il 1109, al S. Abate Alberico defunto fuccedette S. Stefano fopranominato Nardingue, terzo Abate, o fondatore di quest' Ordine. Fu questi zelantissimo della povertà, che la volle fare spiccare anche nella Chiefa, e ne' di lei mobili, e utenfili; ma non trovafi, che togliesse il dominio in comune: anzi raccontast, come cosa suor dell'ordinario, che nel suo governo i Religiosi ridotti si fossero a tal misero stato, che talvolta erano costretti a viver di limosina. Con che ci si fa intendere, che l'ordinario loro vivere era di entrate. Nel 1113, questo S. Abate ebbe la sorte di ricevere nella fua Congregazione S. Bernardo con trenta Compagni, defiderofi di mepare con effo lui quella penitente vita; e così propagoffi notabilmente la Congregazione Cisterciense, sondatisi parecchi altri Monasteri, de quali tutti l'A-bate S. Stefano formò un solo Corpo nell'anno 1110.: e per mantenergli perfettamente uniti , stese insieme con alcuni altri Abbati , e Religiosi il primo Statuto dell' Ordine, detto la Carta di Carità, che in cinque Capitoli contiene il necessario pel regolamento dell' Ordine Cisterciense. Nel primo Capitolo si prescrive l'osservanza letterale della Regola di S. Benedetto, senza interpretazioni, e dispense, come si osservava in Cistello; gli altri Capitoli sono sutti

in notis 223-

di politia, o maniera di governo: e questo Statuto su confermato da' Vescovi delle Diocefi, nelle quali erano i Monasteri Cisterciensi, che anche rinunziarono al diritto, che aveano di visitare, e correggere i detti Religiosi : e poi su confermato interamente anche da' Sommi. Pontefici Califto II., Engenio III., Anastasio IV., Adriano IV., e Alessandro III. Verso la metà del XIII. secolo mantenevasi tuttavia nel pristino vigore di osservanza quest' Ordine, come di Lui fa fede il Cardinale di Vitriaco, nella sua Storia d'Occidente, che allora scrisse e contuttociò il medesimo Cardinale riferisce, che i Conversi di questo Ordine, i quali dimoravano nelle maffarie alla campagna fuori dell' Abbazia, non bevevano vino. Avevano dunque i Cisterciensi anche ne loro primi fervori maffarie, poffeffioni ec., e perciò il dominio in comune, non proibito loro dalla Regola di S. Benedetto (1). Bisogna dunque dire, che non furono fonareli ordini dati in povertà in comune, e che Alellandro III, non riprefe in essi il dominio Monofi &c. in comune semplicemente, ma l'eccesso del medesimo, introdotto in alcuni 10m-5. P. 4. luoghi, o Monasterj. Resta pertanto in essere, che ne i Domenicani, ne i Cicap.33. delsterciensi abbiano cangiato Istituto, benchè anche oggi posseggano in comune; e che i Frati Minori Conventuali cangiato lo abbiano; perchè l' Istituto Mi-Ital. flamp. noritico antico, e primitivo da S. Francesco su sondato sulla povertà, o sproin Lucca priamento in particolare, e in comune; e i moderni Conventuali, oltre gli dalla pag. 352. fino alaltri cangiamenti, fono divenuti di un' lilituto proprietario in comune. Mi fa la Poz. 379. poi ridere l'Autor del Discorso, allorche inferice, che quindi ne seguirebbe

effer vero anche ciò, che dicevano gli eretici Albigenfi; cioè, che fosse mancata la Chiefa da i tempi di S. Silverro, quando cominciò a possedere ricchezze. Che che sia del quando incominciò ella a possedere ricchezze: certo è che

(2) Vid. fup. in boc 2. tem. pag. 447. G

la tradut.

segg. (3) Orb. Seraph. tom.z. lib.6. cap. 265. col.2.

non fu ella fondata nella povertà nè in particolare, nè in comune; quantunque la carità ne principi congiugnesse alcuni in vita comnne, come altrove ho detto (2). Quest' argomento, già sciolto dall' Autore dell' Orbe Serafico (3), e altri fimilmente provati infuflitenti, doveano per onestà ommettersi dall'Autor del Discorso. XVI. Ne meno ridicole fono le propofizioni gittate dal medefimo nel fuo f.V. dalla pag.77., con cui o suppone il Conventualesimo più antico delle

dispense, il quale non per altro, che per le dispense distinguesi da i professori della purità della Regola; o risuppone, che gli odierni Conventuali offervino 16. \$.4.pog. la povertà in comune, qualichè in comune non possedessero: ovvero con un testo di S. Buonaventura, e con alcune sue esagerazioni risuscita la sentenza del P. Piergiovanni Olivi, e di altri, che scrissero avanti la data della Clementina Exivi, in cui, e per cui reito essa bandita. E' qui da notarsi la poca fedeltà espressa nel Discorso alla pag.83., dove riferendo la determinazione. di Clemente V. circa la controversia, se i Frati Minori sieno tenuti all'uso povero in tutte le cofe, riferifce queste sole seguenti parole : dichiarando diciamo, che i Frati Minori per la professione della loro Regola sono specialmente obbligati a gli stretti, e poveri usi . E qui fa punto fermo, dove la Clementina fa virgola, e profeguendo dice: fono specialmente obbligati a quelli stretti, e poveri usi, i quali in essa Regola si contengono, e in quel modo di obbligazione, satto il quale la Regola contiene i detti usit ma dire (come dicono alcuni) che sia cofa eretica tenere, che l'ufo povero fi contenga fotto il voto della povertà Evangelica, giudichiamo effer cofa prefun: uofa, e temeraria. Ciò prefupposto,

vede ben' egli, che la povertà de' Frati Minori, contenuta, e voluta da San Francesco nella Regola, non è tanto rigida, e austera, quanto egli nel suo Discorso la volle far comparire, a fine di mostrarla rilassata colle dispense sin

dal principio dell'Ordine (1).

Tomo II.

XVII. Dopo credutofi pertanto di aver mostrata la S. Regola in forma in bor tompiù rigida di quella, che peniali dagli Offervanti, e da tutti gli Spolitori più " Pag-147recenti, cioè, posteriori a tutte le dichiarazioni Apostoliche fatte circa essa; fa paffaggio a voler provare, che fu essa dispensata colla Bolla Ordinem vestrum, data da Innocenzo IV., con cui dichiarossi, e su conceduto, che i Frati Minori poteffero ricorrere all' Amico spirituale pel denaro non solo per le loro necessità, ma anche per li propri comodi; intorno al qual punto non. mai fu accettata dall' Ordine (2); o con cui si dichiarò, che le cose date a i (1) Vid.com Frati, delle quali i Benefattori non fi riferbano il dominio, cadono in proprietà 1-228-448. della Sede Apostolica (3) colle Bolle de Sindaci Apostolici, e in altre guise, (1) Vid.tom. da me già rifiutate contro al Ragionista ne' premessi Libri (4). Si fà forte 1. p.2. 344. ancor' egli fulla Bolla Obtentu divini nominis di Clemente IV, per far credere Giegg. conceduta da quel Sommo Pontefice la facoltà di faccedere nell'eredità, c. (4) Vid. tomne' Legati, come se fossero vivuti nel secolo. Ma nel primo tomo feci vedere, 1. che nel titolo di quella Bolla malamente, e contro la volontà Pontificia si pone il Ministro Generale de Frati Minori, non appartenendo effa, che a i soli PP. Predicatori (5). Nè fa oftacolo, che con detto titolo fi confervi nell' Archivio del Sacro Convento d'Affifi: e neppur sa ostacolo, che nell' Archivio 1, a pag. dell' Ordine Domenicano, al dire del P. Reverendiss. Bremond, si conservino 463. della medefima due copie, o efemplari col medefimo titolo: de' quali non→ parlai nel primo tomo (6), perchè spettavo più chiara la notizia di tali esemplari, e del tempo in cui furono fatti, e d'onde furono estratti: ma ora ne (6) Pag. 478. parlo per offervare l'ingenuità: e dico, che non fanno oftacolo; perchè o fono copie tratte dalla Bolla di Affifi, o da qualche sua copia; o, se la cosa è altramente . le ragioni , che fanno contro al documento di Affifi , militano ,

( s ) Vid. (47.

e conchindono parimente di tutti gli altri di fimile tenore.

XVIII. Rinforza la fua prova colla Bolla di Clemente IV. Cum dilecti concernente tre Sindaci Apostolici sopra tutta la Provincia dell'Umbria intutti i beni mobili , e immobili lasciati in uso a i Frati Minori: e colla Bolla Virtute confpicuos del medefimo Papa, in cui, tra le altre cose, si concede a i Frati Minori il non effer foggetti a pagar Decime de beni, che avevano in... uso. Donde, come altrove ho notato (7), non s'inferisce capacità alcuna ne i (7) Vid.tom. detti Frati ad aver possessioni, o rendite: trattandosi ivi di Toli Conventi, e 1. 148-259orti, o altri luoghi annessi a i Conventi, de'quali a nome della S. Sede pren- 6 feq. deano possesso i Sindaci, e pretendevano alcuni le Decime. Quindi passa per tutto quel paragrafo a giocar di scherma contra le ragioni degli Osservanti : ma non con più arte di quella del Ragionista, nè con miglior fortuna di quella del medesimo. Perciò mi dispenso da ulteriore disamina di quel Libriccinolo fopra quella materia. Quello stesso Discorso, o Libricciuolo, in carne, e in offa nel 1727, fu prefentato alla Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari, per difendere, che nella Bolla Singularis devotio di Benedetto XIII. meritamente era stato inserito, che l' Or line de' Minori Conventuali è il più antico fra tutti i Francescani ec.: e contuttociò venne in luce il Breve dello

Gggg

stesso Papa Qui pacem, in cui determinossi, che la suddetta, e altre simili enunciazioni favorevoli a i PP. Conventuali, per l'avvenire fi dovessero stimare, e fossero di nessuna forza, come se non fossero state poste in tal Bolla; e s'impose un perpetuo silenzio sopra simili controversie. Non so per tanto non. lasciarmi sorprendere dallo stupore qualunque volta considero, che questo stesso Discorso, o Libricciuolo, non oltanti gli avvenimenti riferiti, fu fatto poi ristampare in Venezia l'anno 1733.; quasichè non fosse stato imposto il prefato filenzio; e ne fu fatto fare un grand elogio nelle novelle de Let-(1) Vid. fup. terati (1), quasi che per mezzo di questo Discorso si sperasse d'aver dal posemir. Pra polo quella fentenza, che al medesimo non si era potuta ottenere l'anno 1727.

Pra xxv. nè dalla Sacra Congregazione de Vescovi e Regolari, nè dalla S. Sede.

## S. II.

# La Chiesa naturalmente madre, e il primo Convento dell' Ordine de' Minori non è Rigotorto, ma la Porziuncula.

I. R Imane qui da dirsi qualche cosa intorno alle Chiese matrici, e a i primi
Conventi dell' Ordine, non meno per consutare alcune proposizioni del Ragionista, che per rispondere altresi ad alcuni punti dell' Autore del mentovato Discorso, e per difendere i detti di alcune Lettere Apostoliche, e di altre infigni persone, le quali credettero, che l' Ordine Minoritico sossefondato nella Porziuncula, e che quelta per natura sia la prima Chiesa del medefimo, ficcome per tale si riconobbe anche dalla S. Sede.

II. Poffeggono i Minori Conventuali un Convento fulla via Romana, che da Foligno conduce alla Bafilica di S. Maria degli Angioli in Porziuncula, un po' più di un miglio distante dalla detta Basilica, e appellato Rigotorto, o Rivotorto. Non era quivi una volta alcuna Chiefa nè grande, nè piccola : nel Pontificato di Califto III. l'anno 1455, fu conceduta licenza ad un Frate Minore, nominato F. Francesco Saccardino, di edificarvi una Chiesuola, Cappellina, o Maesta, con un' Altare atto a celebrarvi la Messa; come costa dal transunto di un Istrumento, conservato nell'Archivio del Sacro Convento di Porziuncula (a). Quindi queita Chiefuola fu derta Maeftà di Saccardo, forfe

(a) In Dei nomine . Amen . Hat eft copia sumpeut , five transumptus cujusdam Infteumenti, rogati a q. D. Donato q. Ser Coffantini Feancifei Angelutii Calzaveridis, olim Notarii publ. Affien. de anno 1455. tempore Pontificatus SS. in Christo P. & D.D. Calinti PP. Il!. fub die 12. Jun. existen. inter alia in Archivo publ. dilla Civitatis en Protocollo offavi felie pag. 49. teneris fequentis, videlices.

Licentia concessa adificandi Capellam . Ecclesiam . & Altare in Contrata . que dicitur, Rigo torto Comitatus Affifii .

Eodem anno Graie . Allum Affifi in Episcopatu , cui a parte Sala magna d. Episcopatus ab aliis cireumcirca vis dilla Erclefia Gr. prafentibus Gr.

D. Fran-

perchè fatta fabbricare dal già detto Saccardino, che giusta l'ottenuta facoltà, la fece fabbricare presso al Ponticello di Rigotorto. Dopoi nel luogo di detta Maeità, o Cappellina fu fabbricata una decente Chiefa, e un Convento, dove oggi abitano i PP. Conventuali: nella qual Chiefa oggi vedefi racchiufa l'antica Cappellina, o Maesta di Saccardo, e uniti ad essa mostransi due Santuari. cioè, il cammino fopra il focolare del P. S. Francesco da una parte, e il Letto del medesimo Santo dall'altra, e al di fuori leggesi esser quello il primo Convento dello stesso Patriarca. Laonde oggi quel Luogo non più appellasi la... Maestà di Saccardo, come era stato detto quasi fino a i di nostri. Di questo Sacro Luogo scrissero, e vantarono moltissime cose i PP. Conventuali: e il nostro Ragionista gli fece una medaglia nel frontispizio del suo volume, acciocchè ancor' esso colle altre pietre de' vetusti Conventi, declamasse per laprimogenitura de' suoi PP. Conventuali: di più nel corpo delle Ragioni Storiche lo dice Convento della prima età Francescana: dal P. Francesco Bartoli nominato primo Luogo dell'Ordine: nell'Indice lo decanta primo Convento preso dal Santo Patriarca. Prima di lui l'Autor del Discorso composto d'ordine del P.M. Gianfrancesco Paolini, già Procurator Generale de'Minori Conventuali, difese, che la Porziuncula non può dirsi capo, e madre dell' Ordine; ed a. quella prima Chiefa dell'Ordine oppose il Convento di Rivotorto, come Luogo, in cui pria che in Porziuncula, fece dimora S. Francesco co'suoi primi dodici Compagni: e a tal fine allegò le fentenze di molti Scrittori antichi, e moderni. E finalmente di quelto Convento stesso di Rivotorto è da crederfi, che non fieno mancati negli anni fcorfi i Panegirilli, che lo abbiano innalzato alleitelle, come primo Convento della Religione Francescana, abitato dal Padre S. Francesco.

III. Ma il P. Domenico de Gubernatis nell'Orbe Serafico offerva, che del Convento di Rivotorto non fine ne trova menzione alcuna nel Memoriale dell' Ordine, nelle Conformità del Pifano, nella Cronica del P. Mariano Fiorentino, nella France/china, e nei tampoco negli Annali del Wadingo, che giungono fino all' anno 1540., benche quefti fia flato accuratifimo inveftigatore delle anti-chità

D. Francifeur Vitalii. Cannairus S. Refini , Vicerius Epipopi diffien, afterus baburca de la feciale mandatum Gr. per fey jus Succeptiens edati, G. conceffi licensia larte fer formife, a lais Saccerative, de Ordina Niuvrum, adificandi quantum condition et de Contra 
Et quis Ege degelme Videnius de Frendinit pobl, autheriust Applib. Notarius College, Affiens, & gulfem Civitatis Arbivisha pratistam espiam ex dish Protocollo de verbo ad verbum fibiliter extraxi, & falla collatione concerdare invent (pr. 14th ad filam bli me jubscript, & publicavi, as solitos signo munivo requisitus &c, bas die 10. Martii 1709.

Loto 4. Signi.

El quia que Jonnes Thomas de Lucangelis publicus austreites Apostolica Notarius Colgis fifficos, fupraelletan copiam ab alta confinsi, que estiam misió en fatem extrabere feces, de fata estianos concerdare invens, fatos femero Ges. ser a de flom hie me fulferipio, de publicari, mesque fatis figue munivi bas des 12.03 bris 1709, esquifitas comi Ges. Locus 4.8 signi.

Ex Archivio S. Mar & Angelorum de Portiuncula in Protocollo Scripturarum Miscellanearum, sub titulo Fondazzone di Rivotorto. genda S.

ta) Apud

feq. n.6.

chità Minoritiche: onde ne inferisce, che non sia stato Convento, satto dal P. S. Francesco, o da esso abitato, come dice il Franchini; e, secondo la comune asserzione, conchiude, effer stato quello fabbricato nel passato secolo (ove sotto il Pontificato di Callifto III era già stata edificata la Maesta, o Cappellina detta di Saccardo ) per opera del P. Catalani da San Mauro Generale de' Minori Conventuali (eletto l'anno 1647.), e poi perfezionato, e compito da altri fuf-

feguenti Generali Conventuali (a).

IV. E in fatti io leggo appresso l'Autor delle Lettere a Filalete Adiasoro nella Lettera VI. dell'Edizione di Lucca, dirfi da S. Buonaventura, che S. Francesco amò fra tutti i Luoghi del mondo la Chiesa di Porziuncula: perocchè in essa umilmente incominciò, virtuosamente si approfitto, e felicemente finì. Questo è il luogo, in cui per istinto di rivelazione divina da S. Francesco si diede prin-(1) In Lecipio all' Ordine de' Frati Minori (1). Lo stello affermarono Bartolomeo Pifano, gli Autori dello Specchio della vita di S. Francesco, il P. Pietro Ridolfi Franc,cap. 2. da Toffignano, il Gonzaga, il Wadingo, l'Aroldo, citati nella detta Lettera a Filalete, e altri citati dagli Offervanti appresso l'Autore del sopranominato Discorso, 6.1. delle Riflessioni sopra la minuta de Terziari de PP. Conventuali. Leggo in oltre, che Sancia Regina di Napoli nella fua Lettera, fcritta al Capitolo Generale de' Frati Minori, convocato in Parigi l'anno 1329., afferì, qualmente l'Ordine de Minori fu incominciato, e seminato da S. Francesco in-Santa Maria degli Angioli (2). A tali cofe forse, come l'Autore del presato Discorso, vorrà rispondere il Ragionista, non altro significarsi, se non che-Vvad. tom. S. Francesco nella Porziuncula concepi lo spirito di Penitenza, e di povertà 7. ed. Rom. Evangelica, e che spinto poi da quelto spirito si puse a predicare a i popoli, 718. 97. G

e fondò l' Ordine in Rivotorto . V. Non così per altro la intese il Sommo Pontesice Benedetto XIII. di

fanta memoria: il quale, confiderate le ragioni della Chiefa di Porziuncula, rappresentate a Lui nelle Riflessioni degli Offervanti, impugnate dal già detto Conventuale, Autore del Discorso, e considerate le ragioni de' PP. Conventuali per Rivotorto contro alla Porzinncula, contenute nel mentovato Discorso, allora composto a tal fine, e pubblicato di ordine del Proccurator Generale de' Conventuali P. M. Paolini; motu proprio nel di 21, di Luglio dell' anno 1728. diede in luce il suo Breve Qui pacem, da me riferito nella. Prefazione pag.xxx., in cui diffe coftare, che nella Bafilica di Porziuncula il Serafico Padre diede principio al fuo Istituto: e indi comandò, che la detta. Bafilica, per cagione de' principi dell' Ordine, da tutti i Frati Minori fosse onorata. Onde altamente mi maraviglio, che il fuddetto Diferrio, non offante la data, e la notizia del prefato Breve, fosse dopoi ristampato in Venezia. pel Poletti l'anno 1733, rimettendofi in campo le ragioni, che dal Papa cinque anni prima erano state giudicate infussistenti. In tal' anno, benchè fosse morto l'Autor del Breve, non era morta certamente l'autorità del medefimo,

(2) Rivitorti Conventum fub Affito, quem n. 20. adducit ( P. Joannes Franchini ) nec in Memoriali Ordinis, nec in Bartholomas Pifano, nec in Mariano, nec in Francischina, nec in Vvadingo Minoricarum antiquitatum accuratiffmo indagatore ufque ad annum 1540, memoratum invenimus; unde ipfam non a S. Francifco, fed noveffime per ipforum Conventualium Magistros Generales P. Catalanum (a S. Mauro) & alios extructum, communi ex afersione. uen dubisamur. Dominicus de Gubernatis in Orb. Seraph. 10m.a. lib. 16. 8.4. pag. 138. col. 1.

VI. Qual poi sia la ragione precisa, per eni la Porzinneula, e non Rivotorto, dicasi madre, e principio dell' Ordine Minoritico, avvegnachè S. Francesco co i suoi compagni abitasse per qualche tempo nel piccolo tugurio di Rivotorto, avanti di avere ottenuto dall'Abate Cafinefe del Monte Subafio l'uso della Porzinnenla, e di aver' ivi fermata l'abitazione per se stesso, e per gli fuoi; lafcio, che altri la vengano determinando, come più piace loro : e mi balta, che tutto fi affermi dalla S. Sede, che non fi move fenza giulta... ragione. Nondimeno avverto ancor io, che varie possono essere state le cagioni. Conciosiache primo; come notano gli Scrittori della Vira di S. France-ico, e specialmente S. Buonaventura, in Porziuncula, e non in Rivotorto il Santo all'ascoltar nel Vangelo della Messa la voce di Gesù, che a i suoi Apostoli prescriveva il modo di andarsene pel mondo a predicare, abbracciò la forma della vita Evangelica, e Apostolica, ch'è appunto la vita de Frati Minori: e tofto rifoluto di volerla praticare giusta il senso letterale, non solo ne concepì lo spirito, ma partorì eziandio; mentre ivi depose la cintola di cuojo, e fi cinse di fune, si scalzò, e si ridusse nella forma di vita Evangelica. e Apostolica, e incominciò a predicare agli altri la Penitenza. Ciò su nell'anno 1208., e perciò da quest'anno, e da questo punto gli Annali Minoritici, e molti Scrittori, come anche spesso il Ragionista (1) incominciano a contare (1) Vid. paggli anni dell' Ordine, e della sua istituzione. E con ragione; poichè se un 3500. Ordine può dirsi istituito anche prima che abbia la Regola particolare scritta, o la di lei approvazione Apostolica, come sappongono tutti quei, che mettono i principi della Religione Francescana nell'anno 1208., quando S. Francesco non per anche avea scritta la Regola, nè ricevutane l'approvazione : perchè poi non potrà dirfi, che la Religione Francescana fosse istituita in-Porzinneula, quando S. Francesco abbracció ivi la prima volta la vita Apostolica de Frati Minori? Forse perchè allora su solo ad abbraceiarla? Ma. questo poco importa, purchè allora egli l'abbracciasse, e la incominciasse. La Religione, mi si dirà, è una collezione di più persone col medifimo abito, e. Regola. Ed io ripeterò, che chi vuole afferire l'Ordine incominciato l'anno 1208., dovrà dire, che dal Santo s'incominciò la Religione fenza aver Regola distinta da i Libri del fanto Evangelio, e senza aver compagni ; poichè non gli ebbe prima dell'anno 1209., giusta gli Annali dell'Ordine. Parimente. lebbene la Religione sia una collezione di più persone, nondimeno può questacollezione incominciarsi da un solo; siccome dall' unità incomincia ogni moltitudine. La collezione per tanto, o Religione de Minori, incominciò da S. Francesco, che primo, e soletto abbracció, e incominciò in Porzinneula. il viver' Evangelico, Minoritico, e poi aggregò altri al tenore della fua Vita, e n'ebbe la conferma Apostolica. Ed ecco una tal Religione incominciata in Porzinneula; perchè ivi S. Francesco si fece Frate Minore, e diede principio a questa forma di Vita, che su poi da molti altti abbracciata nel 1209, nel 1210, e negli anni seguenti. Veggansi gli Annali del P Wadingo all'anno \$108., dove cita parecchi Scrittori, che in quest'anno stabiliscono i principi dell'Ordine, avvegnachè per tutto quest'anno S. Francesco ne scrivesse Regola, ne aveffe compagno veruno, ma fosfe solo nella vita Evangelica inconinciata in Porziuncula, e a chi avelle voluto feguirlo egli additalle la fira-Regola più tosto col tenor della vita, che con parole scritte.

VII. Secondo: Non in Rivotorto, ma più tofto nella Porzinnenta dicefi incominciato l' Ordine de' Minori; perchè quantunque S. Francesco, dopo esfere stato diredato dal suo Padre, solesse ritirarsi nel tugurio di Rivororto; tuttavia questo tugurio ne' tempi suoi non mai fu da Lui ricevuto per Convento, nè mai al Santo ne fu dato specialmente l'uso da' Padroni di esso; comefarebbe flato necessario, per poterlo dire primo Convento dell' Ordine. Non era ivi Chiesa veruna, come costa da tutti gli Scrittori, da quel che ho detto di fopra, e specialmente dal P. Pisano nella Conformità 28., in cui si riferisce. che S. Francesco in Rivotorto disse a i suoi primi compagni : Carissimi, veggo che il Signore ci vuol multiplicare: onde mi par bene, che ci acquistiamo dal Vescovo, o da' Canonici di S. Ruffino, o dal P. Abate di S. Benedetto qualche Chiefa, dove i Frati possano dir l' Uffizio divino; imperocche questo luogo, in cui stiamo, non è onesto, nè sufficiente, e massimamente, perchè non abbiamo Chiefa, dove i Frati poffano dir l'Uffizio. La Chiefa poi è la prima parte, checostituisce un Convento Religioso. Non era Rivotorto un luogo onesto; perchè era un piccolo tugurio abbandonato, e sì angusto, che, come dicono comunemente gli Scrittori, S. Francesco, e i suoi pochi primi discepoli appena vi capivano tutti fedendo (1). Di più, nel medefimo tugurio folevano entrare co i loro Bestiami i viandanti, e i Contadini a ripararsi dalle piogge; e tanto era destinato all'uso loro, quanto a quello de'Frati Minori. D'onde colta, che non mai quel luogo fn dato a S. Francesco per uso suo, e de' Frati suoi, nè da S. Francesco su ricevuto: perchè altrimenti i Contadini non avrebbero avuto ardimento di entrarvi colle loro Bestie, come prima. Che poi vi entraffero, e se ne servissero essi non meno che S. Francesco, e i suoi Compagni, costa in primo luogo dal P. Pisano, che nella Conformità V. lo chiama stabulo quodam propè Afficium, quod eos capre non poterat (a) e nella Conformità 28, parlando di S. Francesco mentre stava in Rivotorto, dice: Non Lene stando avi per cagione de'la strettezza del luogo, e per cagione de' Contadini, che si ritiravano nel detto luogo co i loro Animali ce. Costa in secondo luogo dal P Francefco Bartoli, che viveva nel 1325., ed era Lettore in Porziuncula, nel suo libro fcritto a mano in carta pecora, e conservato ( come dice l' Autor Conventuale del fopraccennato Discorso d'ordine del P. M. Paolini pag. 147.) nella Libreria del facro Convento d' Affifi: nel qual Libro diff. r. f. Recolligebat, fi ha, che stando S. Francesco in Rivotorto, accadde, che un giorno uno, guidando un. Alino, giugneffe al Tugurio, in cui dimorava l' Uomo d' Iddio co i funi compagni: e perchè non patific la ripulfa, efortando il fuo Afino a entrare, diffe queste parole: Va dentro, che faremo del bene a questo luogo: Quali parole ascoltate. S. Francesco, n' ebbe dispiacere, conoscendo l'intenzione di quell' Uomo, il quale pensava, ch' essi volessero ivi dimorare, per accrescere il Luogo, e per accoppiar cafa a cafa. E tosto il Santo, lasciato quel Tugurio, per la parola di quel Contadino, si trasporto ad un altro luogo non lungi da quello, che si chiama.

(t) Pifan. libas. conf. 28. fol. 217. a terg. col.t. edit. Mediol. YSIO. Franrifeut BartLolus , alii+ que .

<sup>(2)</sup> Poffquam verd mundo renuntiaverat, & Fratres babere incaperat, omnis confolatio aberat , & quantum ad tegumentum , quia viliffime indutus ; quantum ad locum , quia in flabulo quodam prope Affifium , quod eor capere non poterat . Pilanus Conform.5. ful. 30. a jergo col. z. ed. cit.

Perziuncula, dove da esso era stata riparata la Chiesa di Santa Maria (a). Esa dunque l'antico tugurio di Rigotorto un luogo non decente, una piccola capanna, ovvero, una casetta abbandonata, e satta il comune risugio di tutti i Viandanti, de'Contadini, e de' Bestiami ancora; e non mai data da veruno particolarmente per uso, o per abitazione a S. Francesco, nè da questo ricevuta per fiffarvi la fua dimora; ma stava in essa co' suoi, come vi stavano talvolta i contadini; cioè, per necessità, e perchè ivi era a tutti permesso il posarsi; e perciò non può dirsi il primo Convento dell'Ordine: come appunto non possono appellarsi Conventi dell' Ordine gli Spedali, le grotte, e altri luoghi, dove si trattenne per qualche tempo co suoi Compagni il Santo, senza animo di fissarvi l'abitazione, e fenza che da veruno quei luoghi fossero stati a Lui, e a i fuoi specialmente dati in uso, o per dimora, e tolti alle comodità di chiunque. Quivi poi fermossi qualche tempo il Santo, e perchè un tal luogo, come vicino ad Affifi, era a propofito per andar per tempo in quella Città a predicare; e perchè indi poteva eziandio portarfi comodamente alla fua cara Porziuncula: e perchè in esso era lecito trattenersi a tutti . E aspettava fra tanto, che Dio gli facesse dare qualche primo Convento: come avvennequando ebbe il Sacro Luogo di Porziuncula. Dunque nè il tugurio di Rivotorto fu mai Convento della Religione in tempo di S. Francesco, nè quel tugurio ebbe la forte di essere il primo a contenere in se il primo Frate Minore. come l'ebbe la Porziuncula, in cui da S. Francesco si diede principio allavita Minoritica. Se dunque da alcuni Scrittori dicefi, che S. Francesco abitò prima in Rivotorto, che nel luogo di Porziuncula, dicefi il vero; ma non ne segue, che quel tugurio sosse suo Convento; come non erano suoi Conventi gli Spedali. Se dicefi, che fu effo il primo luogo dell' Ordine; s'intende, che fu quello, in cui, prima che altrove, come in luogo pubblico abitò, etermossi anche a dormire S. Francesco co i suoi Compagni; ma non gia, che fu quello il luogo, in cui o desse principio all' Ordine, cioè, alla Vita Minoritica, o che il primo fosse a lui assegnato specialmente da i Padroni, o da. Lui ricevuto per Convento, o per abitazione de'fuoi.

VIII. În terzo luogo (dicono altri): L'anico rugurio di Rigotorto ne fin mia per l'addierto, e neppure oggi è Conyento, o luogo fipecialmente definato pe' Frati Minori. Tanto dicono alcuni, perchè peníano, che l'odierno Convento de' PP. Conventuali, detto Rigotorro, fitvato fulla via, che dallazafilica di Porziancula guida a Foligno, non fia fondato nello fteflo luogo, dove fituato era l'antico tugurio di Rigotorto, che fi ricettacolo per qualche tempo al Patriarca S. Franceico, e a i fui dodici compagii. Conciofiaché (dice uno di effi) l'antico Rigotorto, abitato dal Santo, era lungi da Santa Maria degli Angioliu m piecolo miglio, per fipatium parvi millariti, come ferive

<sup>(</sup>a) Com ibitam merartur, seriili, at tir quatum quitum filum duem teremires a moireralum, in que vir l'erum feitir merbature, & ne parreur repliture, atloratan sfinum fuum at ingredirentum, leuture sfi verba her : Vade intus, quis leca buic bose, feitimus : quod verbum S. Ferartific avietire, geschiet mit; illim viri ergasform intentiamen; parabat estim, illus lipit ibitam morari eviti ad augendum torum, & ut des augendum torum, & ut de la companie de

il P. Francesco Bartoli sopra citato: e l'odierno Rigotorto è lungi dalla detta Basilica un miglio, non piccolo già, ma sì grande, che sembra due miglia al povero pedone più tosto, che un breve miglio. L'antico era sulla vetusta. Romana strada, per cui passò Ottone IV. Imperatore andando a Roma, come fi ha dal Bartoli stesso, e da tutti gli Scrittori della Vita di S. Francesco: 🕳 l'odierno, giusta il pensamento di alcuni, benchè sia sulla presente via Romana, non è per altro su quella de' tempi del Patriarca . Di più l'antico erafituato in tal guifa, che uscendosi dalla Città d' Affisi per la Porta di Mojano, verso lo Spedale di S. Maria Maddalena de' Lebbrosi, e andandosi al detto Spedale, incontravas a dirittura, o non molto fuori del cammino diritto; poiche Frat Egidio, uscendo d'Assis per la suddetta Porta, e andando allo Spedale prefato, paísò dal tugurio di Rigotorto, dove stava S. Francesco, giusta l'antica Leggenda compresa nella Cronica de' Generali : ma l'odierno Rigotorto, mi dicono, effer tanto fuor di mano in un tal viaggio, che dee prefiggersi per fine del cammino, e non gia per esso passarsi nel detto viaggio da chi non fi diletta di paffare per un luogo più diffante di quello, a cui dirige il viaggio. Per ultimo, dicendosi da quasi tutti gli antichi Scrittori , allorchè trattano dell' antico Rigotorto, ch' era quello sì angusto, e sì misero, che appena vi si potevano accomodar tutti insieme a sedere, o a dormire interra S. Francesco, e i suoi dodici Compagni; e considerando, che nell'odierna vetusta Fabbrica di Rigotorto, consistente in una Chiesuola, detta la Maestà di Saccardo, e ne' due luoghi del Camino, o Focolare, e del Letto di San. Francesco, non comparisce forse una tale strettezza; e vi è chi per questa, e per le altre ragioni fi lascia qualche poco sorprendere dal sospetto sopra l'identità del Luogo.

IX. Io per me confesso, e mi protesto di credere quanto ci viene dalla vetulta tradizione intorno a quelto punto; non effendo mia coltumanza l'oppormi alla pia credenza de' popoli. Mi dichiaro di non effer'io informato intorno a questo, e di non aver la pratica della Topografia di Affifi . Lascio pertanto, che il dubbio fi fciolga da i Signori Affifiani confapevoli delle loro antichità : ed io mi rimetto umilmente a quanto essi sopra eio decidono ; bastandomi foltanto, che Rigotorto non possa giustamente innalzarsi tanto, che la facra Basilica di Porziuncula non possa dirsi il luogo, dove cominciossi l' Ordine de' Minori, la prima Chiefa di quest' Ordine, e il primo Convento avutofi per loro nfo speciale da S. Francesco, e da i primi Frati Minori: che che fi abbia scritto l' Autore del mentovato Discorso. Alle altre cose del medefino Scrittore, che nella fine di quel suo Libretto foggiunge, non mi trovo in obbligo di rispondere: volentieri confessando ancor io, che la S. Basilica di S. Francesco d'Assis, e perchè contiene il Sacro Corpo del Patriarea, perchè fu confagrata con speciale solennità, e perchè moltissime prerogative ottenne sopra le altre Chiese dell'Ordine (specialmente quando avanti l'anno 1430, era uffiziata da i foli Professori della purità della Regola) debbavenerarfi come capo, e madre dell' Ordine. Ripugnanza non è, che l' Ordine abbia dne Chiese madri, una per natura, come la Porziuncula, e l'altra per Privilegio, come la fuddetta. E tanto basterà, senza cercare in qual senso la S. Bafilica di Laterano fia capo, e madre di tutte le Chiefe del Mondo.

# S. III.

Si discorre sopra l'esposizioni fatte alla S. Sede Apostolica da alcune Provincie de Minori, Oservanti Francesi.

I. L. Ragionista, e l'Autore del mentovato Discorso non penetrarono la pretensione, ovvero opinione de' Minori Osservanti Francesi, cioè, di quei della Provincia della Francia, della Turonia maggiore, dell' Aquitania. più recente, di S. Buonaventura, e di quei del gran Convento di Parigi: se penetrata l'avessero, tengo per certo, che se ne sarebbero serviti e per mostrare l'antichità de' pretesi privilegi, e per altri loro fini. Ma volendo io farla da nomo fincero, la verrò nondimeno recitando tal quale fu esposta da essi alla S. Sede l'anno 1745. In quest' anno adunque gli Osservanti dellefuddette Provincie rappresentarono all'odierno benignissimo Sommo Pontesice Benedetto XIV., qualmente erano due tecoli in circa, che stavano uniti al Capo, e al Corpo dell' Ordine de' Minori della Regolare Offervanza, conritenere l'uso semplice de beni stabili, totto l'amministrazione de Sindaci Apottolici, conceduti da Niccolò III., Martino V., Eugenio IV., Sisto IV., Alessandro VI., e Giulio II.; e con ritenere l'uso semplice delle fondazioni, de' Legati perpetui, di ceppi, o tronchi nelle Chiefe, Sacrestie, e altri pij luoghi, in favore loro. Che di tali privilegi se n'era fatta Causa in tempo del P. Ministro Generale Francesco Maria Rini alla presenza del Cardinal Protettore Francesco Barberini; e che il detto Sig. Cardinale nel di 9. di Luglio 1673. decretò, che potevan' essi servirsi de' mentovati privilegi, come se n'erano serviti ab immemorabili; e che tutte le predette cose a di 11. d' Agosto dell'anno prefato erano state confermate da Clemente X. con un suo Breve, che comincia Nuper pro parte dilettorum. Poichè poi nel 1679. Innocenzo XI. nella sua Bolla Solicitudo pastoralis Officis dichiarò, che pe'Frati Minori della Regolare Offervanza erano rivocate, annullate, caffate, e di niun valore. tutte le dispense contrarie alla Regola del prim'ordine di S. Francesco: perciò i detti supplicanti, avvegnache non dubitassero punto di poter seguitare a prevalersi de nominati privilegi; posciachè non mai gli lasciarono (com'essi esposero); anzi gli ritennero sempre da che formarono un solo Corpo cogli altri della Regolare Offervanza, e furono confermati loro da Clemente X. per soccorrer con essi più comodamente alle necessità degli studiosi, e promovere le lettere nelle dette Provincie; nondimeno per maggior tranquillità delle loro coscienze desideravano, che da Sua Santità fossero confermati loro, o nuovamente conceduti i detti privilegj.

II. Il regnante Sommo Pontefice, benignamente corrifpondendo alleiupliche fattegli per parte de predetti Religiof, così difpofe: Con autorità Apostolica, mediante il tenore delle prefenti Lettere, concediamo, e condefeendiamo, che i Frati Minori delle sopraddette Provincie, e del mento-

Tom. II. Hhib vato

vato Convento del dett' Ordine di S. Francesco, nominati dell'Osservanza . non oftante la Bolla prefata d' Innocenzo XI., possano liberamente, e lecitamente godere, e servirsi de medesimi privilegi, de quali si sono serviti pel pasfato; cioè, dell'uso semplice de Beni stabili, o mobili, delle fondazioni, de i Legati perpetui, e dell'apposizione de' ceppi, o tronchi nelle Chiese, Sacreste, e ne' luoghi pii; offervate tutte, e ciaschedune le cautele, quanto a i menzionati Sindaci Apostolici, comandate da nostri Antecessori: e, se bisogna, fimilmente determiniamo, e dichiariamo, che per la già detta Coltituzione di Innocenzo XI. non fono caffati , rivocati, e vani i prefati privilegi, i quali anche confermiamo coll'autorità medefima.

III. Tanto fi ha dal Breve, che incomincia Ecclifia Catholica regimini,

dato dal regnante Sommo Pontefice net di 23. d' Agosto dell' anno 1745. IV. Ora, senza entrare nella coscienza de' suddetti supplicanti, pel Ragionista, e per la Causa de suoi PP. Minori Conventuali possono dedursi alcuni argomenti dal tenore della prefata esposizione a Sua Santità: tali sono i feguenti. Primo: I supplicanti affermano, che anche per concessione di Niccolò III. i Sindaci Apostolici potevano amministrare i Beni immobili lasciati pe' Francescani, e che i Francescani potevano averne l'ulo semplice: dunque è falfo, che un tale ufo non fi contenga nella stessa pura concessione de' detti Sindaci, e che non trapaffi l'anno 1430., Secondo: Gli Offervanti delle quattro fuddette Provincie non mai lasciarono i prefati Privilegi, neppure quando si unirono cogli odierni Offervanti: dunque è falfo, che quando i Conventnali vetusti si reformavano, e si univano cogli Osfervanti, tornasfero alla purità della Regola, e lasciassero le dispense : ovvero sarà falso, che il predetto uso semplice sia contrario alla purità della Regola. Terzo: Se i Frati Minori delle predette vetufte Provincie dell' Ordine, allorche formatono un Corpo folo cogli odierni Offervanti, non lasciarono i privilegi costitutivi dello stato del vetufto Conventualesimo: falso è dunque, che fossero esti gli antichi Osservanti, e che l'odierna Offervante Comunità comprendesse verun' Offervante della vetusta Comunità sotto i Ministri: giacchè non poterono dirsi Osfervanti coloro, i quali non mai lasciarono le dispense del Conventualessmo. Questi, e fimili argomenti possono farsi contro la Causa de' Minori Offervanti, considerandoli la suddetta esposizione, compresa nella narrativa del mentovato Breve; e così venirsi a disturbar loro i fondamenti, su i quali si appoggiarono, per dirfi della vetusta, e primitiva Comunità Minoritica, di cui furono tutti gli antichi Santi, e Uomini illustri dell' Ordine.

V. Ma essendochè la già detta esposizione di quei Religiosi Francesi manca di verità, non può eller giulto fondamento nè degli allegati, nè di veruni altri argomenti contro all'odierna Comunità degli Offervanti. Manca. diffi, di verità; perocchè sebbene Niccolò III. presupponesse, e volesse i Sin-daci Apostolici secondo la concessione d'Innocenzo IV., non intese per altro, che in quelta concessione de Sindaci si comprendesse alcuna dispensa contro (1) Fiddem alla Regola (1); ma volle anzi, che i Frati Minori con quelto mezzo la of-1. 14.344 fervaffero più facilmente in tutta la di lei purità. Così raccogliesi dalla più volte citata Costituzione Solicitudo d'Innocenzo XI., e dalla stessa Decretale

6 4 P12. 3500 Exist del medefimo Niccolò, nella quale propofe a i detti Religiofi la Regola di S. Francesco spiegata e da offervarsi puramente e percio senza l'uso

neppur semplice de' Beni immobili fuori del Monastero, e senza verun' altra cola a lei contraria: onde in caso che a i Frati Minori fosse lasciato qualchepezzo di terreno, il qual non dovesse servire o per ampliar la Clausura, o per accrescer il Convento, egli nella sua Decretale comandò, che dovesse vendersi da persone idonee, come dal Sindaco, e impiegarsi il prezzo in cosenecessarie a' Frati : non volle dunque, che i Frati ne potessero aver l'uso femplice, neppur fotto l'amministrazione del Sindaco. Più non mi diffondo su quetto punto, avendone ragionato abbaitanza nel terzo libro, ficcome anche nel quarto ragionai dell'eredità (1). Laonde i PP. Conventuali, veggendo anche (1) Vid.tom. effi, che fopra le concessioni di Niccolò III, non possono appoggiarsi le dispense z. a Pagdel vetutto Conventualesimo, non mai lo citarono in prova delle medesime, 161. 6 4 cercando essi soltanto di persuadere, che non le abbia egli rivocate. Quanto Pag-488. alle fondazioni, e a i Legati perpetui, si è parimente ragionato abbastanza ne i citati due Libri: nè quei PP, supplicanti sapranno provare, che in modo contrario alla Regola trapassino l'eta di Martino V.

VI. I ceppi fimilmente, e i tronchi nelle Chiefe, o in altri luoghi per raccorre le limofine pecuniarie in sovvenimento de' Frati Minori, in questo fecondo tomo nel libro VII. pag.93., e nelle feguenti fi mostrarono ripugnanti alla professione Francescana, e non mai leciti prima delle dispense Apostoliche; onde essendo stati conceduti da Clemente VII. a i Frati Minori Osservanti di S. Maria delle Grazie di Teramo nell' Abruzzo, fu ordinato dopoi ad istanza de' medefimi Frati da Paolo III., pel fuo breve Exponi nobis (a) al Vicario Generale, che informatofi del tutto, togliesse dalla detta Chiesa un tal ceppo. o una tal cassa. come del tutto ripugnante allo stato e alla professione de medesmi Frati, la quale altra non è, che la professione della purità della Regola de' vetusti Frati Minori. Nè qui vado cercando, se i mentovati Padri Francesi da Martino V., o da altri abbiano avuta, o no la dispensa di tenere le dette casse: credendo, che l'avessero da Alessandro VI. almeno, che leconcedette a i vetusti Conventuali di alcune Provincie Oltramontane; il che diede motivo al P. Maestro F. Giovanni Perrini di fare un Trattato circa ledispense, a lui non troppo grate (2).

VII. Ma o avessero, o no, avantichè restassero uniti quei PP. Francesi Eirmans 3. nella Comunità stessa cogli odierni Osservanti sotto il medesimo Generale, e Ord. 1. part. Capo, le dispense, o i privilegi per l'uso semplice de' fondi fruttiferi, e per trafi.: folle altre cole; non sò, come possano asserire, che nell'unirsi co i medesimi, 66. a terge e anche dopo la unione, sempre ritennero l'uso delle gia dette dispense, o col. 20, 6 privilegi. Conciosiache Lione X. nella Bolla Ite & vos, e nell'altra Omni- part. 4. felpotens non foggettò immediatamente al Ministro Generale Osfervante se non che quei Frati Minori, i quali professavano di osservare puramente, e senza veruna dispensa la Regola Minoritica: e volle, che quelli, i quali viver volessero secondo le dispense, fossero tutti soggetti immediatamente al Padre-Maestro Generale Conventuale; nè de Conventi di questi dovessero, o potessero mai gli Osservanti prendersi l'immediata giurisdizione, senza che si Hhhh 2

(2) Nos igitur .... tibi per prafentes committimus , & mandamus , quatenus , fi ita ft , caplam illam , diftorum Fratrum flatui , ac professioni penitue repugnantem , ex cadem corum Ecclefis amoveri facias . Paulus III. in Brevi Exponi nobis . apud Vvad. tem. 16. in Regeft. pag. 619.

riducessero nella purità della Regola, e lasciassero le dispense. Così chiaramente si ha dalle nominate due Bolle. Se dunque non vogliamo credere, che i PP. Maestri Generali Conventuali siansi voluti lasciar prendere dagli Osfervanti quelle Provincie, contro al tenor delle Bolle fuddette, e contra ogni ragione; creder si dee, che, se sono incorporate nell' Osservanza, e soggette non al Generale Conventuale, ma al folo Offervante, lasciarono effe le difpenfe, che, non lafciate, rendevano quelle Provincie incapaci di fottrarfi al General Conventuale, e di darfi in tutto, e per tutto all'Offervante. I Padri Conventuali non seppero talvolta contro agli Offervanti tacere, quando da essi non avevano aggravio veruno: considerate ora voi, se volevano tacere, quando contro alle Bolle di Lione X. si fossero veduti levare quattro intere-

Provincie col gran Convento di Parigi!

VIII. Ma non vi era pericolo, che gli Offervanti facessero queste rapine contro al tenor delle Bolle: Abbiamo anzi, che volendofi unir con effi, efoggettare a i Ministri loro i Conventi de'Conventuali, non ridotti alla pura offervanza della Regola, gli rinunziavano, e negavano ad essi l'unione. Tanto accadde l'anno 1518, a i Conventi della Custodia di Liegi della Provincia di Francia. Volendo questi darsi agli Osfervanti, senza lasciare i privilegi del vetufto Conventualefimo, ch' erano appunto quelli delle quattro Provincie supplicanti, gli Offervanti non gli vollero in conto alcuno ricevere, lascian-(1) 49. 016. dogli fotto il Maestro Generale Conventuale (1). Ma, senza più aggiugner Scrapb.tom. conghietture, e ragioni, dirò foltanto, che due de' più dotti Scrittori delle. 3. pag.140. cofe Francescane, cioè, il P. Wadingo, e l'Autore dell' Orbe Serafico furono di costante sentimento, che le suddette Provincie Francesi nell' unirsi cogli Offervanti lasciar dovettero tutti i privilegi dispensativi della purità della Regola, e che furono accettate nel Corpo dell'Offervanza senza verun patto di ritenere le avute dispense: e che le rappresentazioni simili a quella, chenarrafi nel citato Breve Ecclefia Catholica, fono infuffiftenti, quantunque altre volte fatte, e pretese per vere (2). E lo stesso ha da dirsi in ordine a ciò, che fu rappresentato sotto Clemente X., il di cui Breve originale non potei vedere; ma fara fenza fallo appreffo le 4. fupplicanti Previncie. Vedasi an-\*um.2., & cora fopra dalla pagina 257. di questo Tomo.

Vvad. tom. 36. PAZ.70. \$12. 71. H. 320. Cr Orbe Seraph. tom. 3. P.12.179. eol. 1. 6 2., G Pag. 238. eel. 20

(a) Vide

colos.

IX. Non fuffittendo pertanto le cofe esposte da i supplicanti nella narrativa del mentovato Breve, neppure fusfistono gli argomenti, che dalla esposizione delle medesime poteano dedursi contro la Causa degli Osfervanti . Anzi con tal'esposizione, e con tal Breve, come anche con quello di Clemente X. viene a corroborarfi, quanto più volte in questo, e nel primo tomo ho io affermato, benchè con poca speranza di esser creduto da i PP Conventuali de'nostri giorni : cioè, che i vetusti Conventuali, pe' quali, e colle ragioni de' quali combatte il Ragionista, con tutti i loro privilegi, e con tutte le loro difpense appartengono più totto all' odierno Corpo della Regolare. Offervanza, che all' odierno Conventualesmo proprietario in comune. Le ragioni di ciò fono due. La prima è, che gli antichi Conventuali con tutte le loro dispense circa l'uso semplice di alcune cose, vietate nella Regola, ritenevano il carattere dell'antica Religione Minoritica fondata da S. Francesco; e perciò, dovendosi ridurre ad una delle due presenti Religioni Minoritiche, doveano dirfi piuttofto della Regolare Offervanza, che dell'odierno proprie-

tario Conventualefimo. Quindi è, che anche il regnante Sommo Ponteficanel citato fuo Breve appellò Frati Minori dell' Offervanza eziandio quelli delle fuddette 4. Provincie, viventi fecondo le dispense del vetusto Conventualesimo. D'onde ne viene la seconda ragione; ed è, che il residuo, il seme, la memoria, e la specie dello stato Religioso del vetusto Conventualesimo, vivente fecondo le dispense al solo uso semplice, e non alla proprietà in comune de beni temporali, è nel folo Corpo, e pella fola Comunità degli odierni Offervanti, e non tra gli odierni Conventuali: Perlochè tutte le glorie, e le ignominie de' vetusti Conventuali sono più tosto della Comunità Offervante, in cui quelli per anche hanno fuccessori, e non de medesimi proprietari Conventuali, tra i quali n'è affatto estinta la memoria, ed il seme. X. E ciò sia detto in rapporto a i documenti, che io potei vedere, e

in rapporto alle fentenze del P. Wadingo, e dell' Autore dell' Orbe Serafico, Se poi i dotti Padri Francesi delle 4. mentovate Provincie con migliori documenti aveffero provato, conofciuto, e conchiufo, che le dette Provincie. non mai avessero lasciati i privilegi del vetusto Conventualesimo; io non sarei per negarlo. E in ciò mi rimetto alle memorie confervate ne loro particolari Archivi. Quello, che io affermo, è, che all'unione cogli Offervanti, in vigore delle allegate Bolle di Lione X., ne si ammisero mai, ne poterono ammettersi alcuni Conventi de Conventuali, con patto di non lasciare le dispense; ma. più tosto si ammisero con patto, e ordine di lasciarle, e di alienare i Beni itabili , e tutte le cose ripngnanti alla purità della Santa Regola . Onde leggiamo, che nell'anno 1533, portatofi in Francia il Ministro Generale P. Paolo Pisotti di Parma, furono da esso, e da i Padri principali dell' Ordine satte. alcune Congregazioni per gli affari comuni della Religione, pe' particolari di alcune Provincie, e per trattare, e convenire coi PP. Conventuali di quelle parti fopr'alcune controversie, che inforgevano circa le Provincie, e Conventi, che ad istanza del Rè Cristianissimo Francesco I. si riformavano dagli Offervanti: e che in una di queste Congregazioni, tenuta in Parigi il di 24. Gingno dell' anno fuddetto, fu comandato al P. Fra Giovanni Fabri Ministro Provinciale della riformata, ed aggregata Provincia di Aquitania, che quanto prima togliesse via da i suoi Conventi sutte le cose contrarie alla Regolare Offervanza, e rinunziaffe tutt' i Beni immobili alle Comunità, o a i Collegi, i quali fi obbligaffero di foddisfare alle Meffe, e ad altri Suffragi, e peli, in qualivoglia modo fundati ne' detti Conventi; come narra il Wadingo all'anno fuddetto (1). Lo che non leggefi ordinato alle altre Provincie di quelle parti, (1) Tom. 16. nè a quella di Francia, nè a quella di Turonia maggiore, nè a quella di San... 198-340. ". Bonaventura, nè al gran Convento di Parigi: Segno manifelto, che quelte, 4. già ridotte alla purità della Regola, e alla stretta Osservanza, non aveano tali cofe ad essa ripuguanti, da dover rinunzi re; altramente per esse ancora in tali Congressi fatta si sarebbe una simile ordinazione. Anzi perchè la Provincia di Francia, che allora non stava soggetta al Commissario Generale Oltramontano, ma al folo Ministro Generale, non prevalevasi degli Statuti delle due Famiglie Oltramontana, o Cifmontana; in uno di detti Congressi furono per esta fatte otto particolari Costituzioni: nella prima delle quali su ordinato. che fino a che non fosse stato altramente stabilito, dovesse ammettere, e ofservare le Costituzioni di Martino V, fatte l'anno 1430, per la risorma dell'

# Lib. XI. Cap. IV. J. III.

541. n.6. (1) Vidsom. 1. a p:g. adr. a pag. 277. GA P-12-300.

Ordine; e nella ottava, che queste Costituzioni Martiniane, colle dichiarazioni della Regola, cioè, di Niccolo III., e di Clemente V., quattro volte l' anno fi leggeffero alla Comunità de' Religiofi, come narra l' Annalità Wa-(1) Ibi pag- dingo (1). Or'è certo, che tanto nelle Cottituzioni Martiniane, come nelle dette due Apostoliche dichiarazioni vien proibito l'uso anche semplice de'beni immobili, e fondi fruttiferi, come fi è dimostrato nel terzo libro (2). Ondefi supponeva vietato sì a queste, come alle altre Provincie, e non ad esseaccordato, e permesso. E per verità generalmente i Conventi de Conventuali unitifi cogli Offervanti riducevanfi perfettamente alla purità della Regola, e riformavanti al vero, giulta l'intenzione di-Lione X., e il tenore delle due fue Bolle di Unione, e di Concordia; mentre in vigor della prima fi unirono nel presente Corpo della Regolare Osservanza tutti, e i soli osservatori della Regola di S. Francesco nella sua purita, senza l'uso delle dispense; e nella... feconda fi ordinava, che dal Ministro Generale, e da i Ministri Provinciali non si ricevessero sotto la loro totale ubbidienza, e giurisdizione i Conventi de i PP. Conventuali, se non in caso, che i Frati de' medesimi Conventi sossero voluti tornare alla vera, e regolare Offervanza (a), cui, come fi è veduto nel terzo libro, ripugna l'uso anche semplice delle rendite, e de' Beni immobili.

XI. Ma non per questo è inverisimile, che alcuni Conventi delle suddette 4. Provincie tiraffero in lungo l'esecuzione de'loro doveri, e l'alienazione delle cose ripugnanti alla pura offervanza della Regola Minoritica. Forse forse in quelle parti alcuni Conventi, già uniti sotto il Ministro Generale Offervante, troppo temporeggiarono, e aspettarono per venire alla dovuta... alienazione de' fondi : E fopraggiunti poi dalle guerre , e da' rumori degli Ugonotti, o Calvinisti, e delle Civili discordie, che travagliarono largamente, e lingamente la Francia; ciò, che non aveano per anche alienato, ma stavano per alienare, dovettero allora ritenere per necessità d'alimento in quegl' infelici tempi: E talvolta i popoli, che non volevano veder licenziati dalle loro Patrie i Francescani in tempo, in cui v'era un grandissimo bisogno di veri, e dotti Cattolici, costrinsero altri Conventi, gia ridotti alla purità della Regola. ad eleggerfi di accettare più tosto, come prima, qualche fondo, di cui viver potessero in Francia nella dura necessità di quei tempi, che di dover partire, per non poterfi ivi altrimenti mantenere. Così probabilmente avvenne, che a poco a poco le fuddette 4. Provincie tornarono in moltiffinii loro Conventi a vivere di rendite, e di privilegi, come ne' tempi anteriori a Lione X . . posteriori a Martino V.

XII. Con quelto per altro fempre fuffifte, che tutti quei Conventi, anche di quelle Provincie, i quali nell'anno 1517, restarono compresi nella. Comunità Offervante, onninamente fossero nella purità della Regola senza. dispense: e così anche o di fatti, o almeno di proposito, e di concordato fostero tutti gli altri, che s'unirono dopoi; quantunque alcuni troppo freddi nell'efecuzione del buon proposito, e del patto, sovraggiunti dalle riferite

<sup>(1)</sup> Nifi ubi Fratres alicujus Domus , aut Conventus ad veram , & regularem Obfervantiam , & omnimedam Generalis , & Provincialium Ministrorum obedientiam venire . & Generali , ac Minifirit aliit prafatit fe fubjicere wellent , que cafu fi dua partit Gre. Leo X in Bulla Omnipotens Deus, faje cit.

Lib.XI. Cap.IV. J.III.

rurbolenze del Regno Cristianissimo, rimanessero nello stato Religioso de i vetufti Conventuali nella stessa Comunità de' Frati Minori della Regolare Ofservanza, cui s' erano uniti. Con che sta benissimo, che l' odierna Comunità Offervante l'anno 1517, e dopoi comprendesse in se stessa molte membra della vetusta Comunità dell' Ordine, quali appunto erano anche i Religiofi delle 4. fupplicanti Provincie. Anzi fe la detta Offervante Comunità, oltre gli Offervanti della Comunità vetufta fotto i Ministri, e oltre i Conventuali riformati, comprese ancora de Conventuali non riformati, come pretendono i detti supplicanti; maggiormente è vero contro al Ragionista, e altri odierni Conventuali, che la Comunità degli odierni Offervanti, oltre i Frati della Famiglia, e gli Amadeisti, e Clareni, e Scalzi, comprese ancora molte membra della vetulta Comunità fotto i Ministri; mentre i Conventuali, o Frati Minori, viventi fecondo le dispense, tutti erano membra verissime della detta vetusta Comunità: come sostiene anche il Ragionista con tutti i PP. Conventuali; e così molto più in essa risplende la ragione al primato, come in quella, ch' ebbe d'ogni cofa un po', a guifa della Comunità vetusta dell' Ordine, decui perciò non fi diffingue.

#### J. IV.

Le opere grandi de' Francescani ne' primi loro due secoli, e la riputazione somma, in cui surono appresso la Chiesa, e presso il Mondo, non dimostrano, che gl' istessi primi due secoli non appartengano agli Osservanti.

1. E 'Un aggiugner, non lo nego, parole a parole, l'andar infeguendo questo, e simili argoment; ma pure il rispetto, che do del Ragionista, e del suo Volume, vuol che in tal guisa mi porti, anche senza che ne abbiadibissogno la Causa degli Offervanti; perchè con un tale argomento, diametralmente opposto al titosfe vianti ori capitolo, eggii nell'ottavo capitolo.

delle sue Ragioni tentò di bersagliare la Causa degli Cilervanti.

II. Per ciò fare, dal priocipio del fino predetto capitolo fin quafi verso fa fine, testifendo un' Orazione Panegirica in lode dell' libituto Francelcano, rammenta le opere grandi de'Frati Minori, e la forman fitma, in cui furono esti appresso la Sede Apostolica, i Principi, e il Mondo tutto ne'loro primi due-fecoli. Narra le conversioni de Regni, de Principi, e de Popoli, tratti al Santo Battessmo, e alla vera Fede di Cristo, e alla postienza, per, opera de i medessiri le Cattedre, i Consessionari, e altri posti di onore, da cili tenniti con applassio i la purità, fottigliezza, e abbordanza della Dottrina, che universalimente coltivarono, citemero, e propagarono: i Camauri, le insumerabili Mitre, e di Cappelli Cardinalizi, che obbero, e gloriosama se solitana.

---

nero: le ardue Legazioni, che tirarono al defiderato fine: i maneggi da effi ultimati nelle Corti del fecolo: i Martiri, che col proprio fangue illustrarono, e propagarono la Fede, difendendola coraggiofi in faccia agli errori, che occuparono la mente de' Grandi del Mondo. Fa in oltre degna commemorazione del coraggio Apostolico di moltissimi Francescani, che da i pergami atterrirono i peccatori: de Santi, e de Beati, che oggi fugli Altari hanno venerazione: d'un immenso numero di chiari Minori, che, quantunque nondecorati di culto a nondimeno furono celebri per le virtu, e per li miracoli, e chiufero l'ultimo lor giorno, lasciando di se stessi grande opinione di Santità, Numera i Dottori, dichiarati Principi delle Scuole, e fregiati di decorofi caratteristici encomi, l'Alense, S. Buonaventura, Scoto, Occamo, Mayrone ec., gli Scrittori, che ci lasciarono con applauso le proprie loro opere; significandone eziandio altri moltiffimi, che sebbene non abbiamo di essi alcuno scritto, fappiamo nondimeno, che furono essi eruditi, e dottissimi. Queste, ed altreglorie dell'Ordine Serafico va tessendo il Ragionista nell'ottavo capitolo, degno più che gli altri di effer letto. Poi rivolto in verso la presente controversia, conchiude, che'i Frati Minori de' due predetti secoli, e tutte le loro glorie non furono degli Offervanti (cioè di quei della Famiglia), ma de' foli Conventuali.

III. Or s' ei si contentasse, ch' io gli accordassi, che tutte le opere più magnifiche, e tutti i Religiosi più chiari dell' Ordine Minoritico de' primi due fecoli Francescani, ovvero antecedenti a i tempi, ne' quali fiorivano S. Berpardino da Siena, S. Giacomo della Marca, S. Giovanni da Capitrano, il Beato Alberto da Sartiano, e altri Eroi della già incominciata Famiglia, non debbono attribuirsi alla detta Famiglia, di cui non erano alunni quei gloriosi Operaj: ma debbono attribuirfi alla Comunità dell' Ordine . foggetta 'immediatamente a i Ministri: se di tanto, io dico, egli si contentasse, già terminato avrei questo capitolo. Ma perchè vuol indi dedurre, che la gioria degli steffi due secoli debbasi tutta intera a' soli Conventuali, senza che agli Offervanti (1) P. F. 195. toccar ne poffa alcuna parte (1); perciò farò vedere, che la detta gloria. nella massima sua parte si deve agli Osservanti della Comunità; in qualche parte anche agli Offervanti della Famiglia; e niuna parte di esta devesi agli antichi. o agli odierni Minori Conventuali.

G 196.

IV. Provo, che della gloria de'due primi fecoli Francescani niuna parte fe ne debba a gli antichi, o a gli odierni Minori Conventuali: e lo provo cosi : Ne' due primi secoli non v'era nè l' odierno, nè il vetuto Conventualefimo, come si è più volte provato: a chi non era ne'due primi predetti secoli non si dee parte alcuna della gloria di quei secoli: dunque nè all' odierno, uè al vetutto Conventualesimo, e per conseguenza nè agli odierni, nè agli antichi Conventuali fi dee parte veruna della gloria de'mentovati due secoli. Or provo, che la parte massima della detta gloria si debba a i Frati Minori Offervanti, o della Regolare Offervanza fotto i Ministri : e lo provo così : Nella massima parte de due primi secoli non vi surono se non che i Frati Minori Offervanti, o della Regolare Offervanza fotto i Ministri; conciosiachè il Conventualesimo non vide la luce pria del terzo secolo Francescano; e gli Offervanti della Famiglia del Trinci, come tali, non videro la luce priache il Trinci si ritiratte in Brogliano, cioè, pria dell' anuo 1368., ovvero dopo

la metà del fecondo fecolo: dunque la massima parte della nominata gloria si deve agli Offervanti della Comunità, i quali prima dell'anno 1368, erano foli in tutto l' Ordine; e dopoi fino al cominciamento dello stato Religioso del vetuto Conventualefimo, nato nel terzo fecolo, non furoro con esti fe non che gli Offervanti della Famiglia. Ed ecco, che tutta la gloria de' due primi fecoli-Francescani è talmente degli Osfervanti, che a i Conventuali non debba, nè possa toccarne parte veruna; nella guisa, in cui non ne tocca a i . Cappuccini, perchè non vi erano. E qui faccio punto fermo; perchè le prove furono altrove premesse in abbondanza.

V. Debb' ora provare, che della riferita gloria ne tocchi una piccola. parte anche agli Offervanti della Famiglia; e lo provo così : Gli Offervanti della Famiglia furono a parte nell'operare gloriofamente cogli altri Francescani de' due primi fecoli; imperocchè dal 1368, fino alla fine del fecondo fecolo Francescano anche gli Offervanti suddetti erano nell' Ordine, operavano, e avevano chi gloriofamente operaffe. Molto celebre in Santità fu lo steffo Frate Laico Fra Paoluccio Trinci, primo direttore, e adunatore della Famiglia Offervante. Questi, come si ha da nostri Annali, mentre nella solitaria sua Torre orava, raccomandando all'Altissimo i Religiosi suoi fratelli, s'infervorò una volta si fattamente, che parve abbrucciarfi tutta la Torre, innalzandofi copiosamente la fiamma sopra la cima della Torre. Onde ad estinguer quel suoco vi accorfe il popolo, ma non trovovvi alcuna cofa, fuor che Era Paoluccio accefo in tutto il corpo circon lato da tal maravigliofo fuoco (1): Prodigio fimile a quello, (1) Prad, che fece vedersi indi a poco in S. Pietro Regalado, altro ritauratore dell'an- tom. 8. cd. tica Regolare Offervanza. E abbiamo altresì nelle Croniche Francescane, Rom. Pag. che lo stesso Beato Fra Panluccio, chiamato in loro soccorso da i 209. n.10. Frati Minori della Comunità (nelle Croniche anticipativamente nominati Conventuali) in Perugia confuse con tanta essicacia pubblicamente gli eretici Fraticelli, che furon questi co i fassi da i fanciulli, e con ingiurie dal popolo fcacciati fuor della detta Città (2). Sotto la fcorta di questo umile fervo dell' Altissimo si vide con grande applauso incominciare la presata Famiglia, c. rendersi famosissima per lo studio dell' Orazione, e per la osservanza della disciplina Regolare, e per l'odore delle più sante virtù: in guisa che innamorava ella i Superiori dell'Ordine, che perciò la favorivano; i Religiofi più ferventi, che perciò a quella ricorrevano; i popoli, che perciò la tenevano in grandissima venerazione; i Principi, che perciò da essa volevano i loro (1) Videsup. Confessori , come altrove si è notato (3). Aveva essa eziandio Predicatori pag.60. dottissimi, e santissimi, come Frat' Angiolo di Montelione, Fra Giovanni di (4)Vid.I'va-Stroncone, e altri Compagni di Fra Paoluccio (4). E quel che più rileva, ding. ad an. era molto grata all' Altissimo, che poco dopo al di lei principio le diede. 1368. 11.13. quelle famolissime quattro colonne dell'Ordine, e preziote margarite della Chiefa, cioè, S. Bernardino da Siena, S. Giacomo della Marca, S. Giovanni da Capistrano, e il B. Alberto da Sartiano. Dunque se anche gli Osfervanti della Famiglia colla celebre loro virtuofa vita contribuirono in qualche parte al cumulo delle glorie de' primi due fecoli Francescani, anche ad essi devesi di giustizia qualche parte della gloria de' primi predetti due secoli: e se niente vi contribuirono i Conventuali, non per anche allora nati, niente a i

(1) Par.t. 1.1. 5.2. #.7.

VI. Do per tanto al Ragionista, che la predetta Famiglia ne' suoi prin-

(3) Voad. temeta. ad 216.

(4) Vond. tom.3. ed. (1) Word. tom.g. pag. a6. Hala (6) Apud

481.

cipi fosse composta di pochi Religiosi, e per lo più semplici, e di poca letteratura; ma non pertanto aveva ella eziandio alcuni Uomini celebri anche nelle lettere, che studiate aveano chi nella Comunità dell'Ordine, e chi nel secolo, e molti tanto celebri per la fantità della vita, che, stando con essial confronto la Comunità dell' Ordine, incomincià a comparire di sembiante poco grato, e non (1) Par. 201. buono, come ne scrive il Ragionista (1). Sebbene non son io per approvare quanto fu questo proposito da lui si dice ; cioè , che per cagione di questi Of-(2)Pag. 201. fervanti l' Ordine cadde molto dalla fua maeffà, e decoro (2); quantunque dall' Annalista si scriva qualche cosa di simile (3) : perocchè di tal cadimento nonfurono la vera cagione gli Offervanti della Famiglia; ma fu la tiepidezza an-1436. n. stessa de Frati della Comunità, la quale in faccia al fervore di quei della Famiglia si fece più chiaramente conoscere, come anche ne scrive l' Annalista. citato: il quale non manca di tellificare altresì il vero decoro, che all'Ordine restitui la famiglia del Trinci, scrivendo, qualmente il Padre delle misericordie volle, che per mezzo di Fra Paoluccio si restituisse l'antico splendore, e se richiamaffe l'abietta povertà (4); e che nell'anno 1380., nascendo S. Bernardino da Siena Frate della Famiglia, e già Superiore della medefima, nacque. Lugiun. ad in tal'anno una nuova stella, seconda gloria dell' Ordine de' Minori, glorioso ristauratore del decaduto antico decoro (5): e all'anno 1426. dal numero decimo, e all'anno feguente dal numero fedici fece memoria di parecchi Religiosi dell'Offervanza, illustri per la scienza, e per la pietà. Il che anche si fece in. ordine ad altri tempi, e dallo stesso Annalista in altri luoghi, specialmente all' anno 1384.: e dall' Autore del Memoriale dell' Ordine (6), e da Eugenio IV. Firmam. 3. nel Breve Cum omnia (7), e da Lione X. nella Bolla Ire & vor, e da altri Ord. par.1. teibmoni degni di fede. Il che se fatto non si fosse, nondimeno si potrebbe fol. 3 de ol. 3 raccorre anche dall'esito solo delle cose ; imperciocchè nel terzo secolo Vuad. tom. Francescano quasi tutta la gloria dell'Ordine su di quella Famiglia. Essa diede 21.pag. 154. i Confessori a i Principi, i Legati alla Chiefa, i Sommisti, e i Sermonari agli "3. pag. Studiosi, i Predicatori, e i Missionarj a i popoli, i Santi, e i Beati in buon numero al Paradifo, ed agli Altari, come a tutti è notiffimo. Anzi ne tempi stessi, ne' quali il vetusto Conventualesso allor nato incominciò ad oscurare. nella Comunità la gloria dell'Ordine, la mentovata Famiglia feguitò a mantenerla, mediante lo splendore de suoi fervorosi alunni: e quando contro alla biasimevole vita de vetusti Conventuali strepitava il Mondo, tutti allora univertalmente applaudivano alla virtuofa, e fanta vità de Frati della Famiglia : tra' quali ve n'erano molti, oggi di già o canonizzati, o beatificati, o venerabili, o per anche nel possesso di eller vissuti, e morti in concetto di Santi. Con che resta conchiuso non folamente, che non è vero esser decaduto molto l'Ordine Minoritico dalla fua maeità, e dal fuo decoro per cagione degli Offervanti della Famiglia; ma in oltre effer vero, che l'antico decoro, decaduto per cagione de vetusti Conventuali, e de Frati rilassati della vetusta Comumità dell' Ordine, fi restaurò, e si mantenne per opera degli Osfervanti della. Famiglia: e che perciò tutta la gloria de primi due fecoli dell' Ordine, si debba agli Offervanti della Comunità, e della Famiglia, e niuna parte di essa toccar ne possa a i Conventuali. Anzi anche nel terzo secolo, dopo nato il vetuito Conventualesimo, la maggior parte almeno della gloria dell'Ordine su e devesi agli Osfervanti, che gloriosamente operavano, e non a i Conventuali, contro a i quali risentivasi un Mondo, che più dissimular non potea la difformata loro vita. Potrei numerare le Mitre, e le altre dignità, che nel terzo tecolo furono offerite a gli Offervanti della Famiglia, per maggiormente convincere il Ragiorista; ma ine ne astengo per non esser troppo lungo incole notiflime appreflo gli Storiografi .

### CAP. V.

Il possesso delle Inquisizioni, nel quale oggi sono in alcuni luoghi i PP. Minori Conventuali, nulla vale per dimostrare in essi l'anzianità pretesa.

TELLA guifa, in cui nell'anno 1517. fotto Lione X. restarono agli antichi Conventuali, e da quegli passarono agli odierni, molti Conventi della vetusta Comunità Minoritica senza pregiudizio dell'anzianità dovuta agli Offervanti; così effer potè anche dell' Uffizio della Inquifizione, e di altre cariche oporarie de vetufti Frati Minori: effendo cofa certa, che con queste, e senza queste può sussister l'Ordine primitivo fondato da S. Francesco, da cui non fu egli stabilito nè su i privilegi, nè fulle dignità, nè fulle cariche, le quali anzi s'incominciarono ad avere dopo la fondazione del medefimo, ma fu stabilito, e fondato sull'altissima povertà mendica. Quindi è, che fenza pregiudizio veruno della mia Caufa potrei ammettere al Ragionitta, che i fuoi Conventuali posfeggano l' Ussizio stesso dell' Inquifizione, conceduto da Innocenzo IV, a i Minori primitivi. Ma, per date il dovuto sfogo anche a questo x111. Capitolo del Ragionista, verrò riferendolo; e poi dirò il mio fentimento circa la forza del medefimo.

II. Nota egli, che Innocenzo IV. nell' anno 1254. giusta il P. Wadingo, pensò di cottituire Inquisitori i Domenicani, e i Francescani, dividendo traquesti, e quelli le Provincie d'Italia: diede a i Francescani un tal' usfizio fanto nella stessa Città di Roma, in tutta la Toscana, nel Patrimonio di San Pietro, nel Ducato di Spoleti, nella Campagna, nella Maritima, e nella... Romagna: il diede a i Domenicani negli amplissimi tratti della Lombardia, Romagmola, della Marca Trevigiana, e del Genovesato. Di più concedette a i Superiori dell'uno, e dell'altro Itituto la potestà di deputar' essi medesimi i detti Inquisitori, come si ha dalla sua Bolla Quia tune porissimum (1), e da un altro Breve del medesimo diretto a i Frati Minori deputati Inquisitori dall'Ordine loro (2): e da un altra Bolla del medefimo Licce ex omnibus (3), per la quale pur si concede a i Superiori dell' Ordine l' autorità di deputare Inquisitori, e di privargli in caso di mancamenti, sostituendone altri in luogo de i (3) Ibid. difettofi: della quale antica autorità de' Superiori Domenicani, e Francescani

rendono testimonianza certissima il Pegna, Emerico, Farinaccio, e Sonsa apliii 2

Voad. ibid.

Lib. XI. Cap. V.

620

(1) Parata de pos. inquif. #.3.

presso il Carena (1), che scrive, qualmente tali Inquisitori una volta si eleggevano da' Generali, e da' Provinciali de' Domenicani, e de Francescani pe privilegi Apostolici giusta le Costituzioni d'Innocenzo IV. Licet ex omnibus, di Aleffandro IV. Olim præsentientes, di Clemente IV. Licet ex omnibus. Appresso iusegna egli, che i suddetti Inquisitori siccome nell'Ordine di S. Domenico, così pure in quello di S. Francesco da Innocenzo IV. fin oggi non son mancati mai; come rilevasi da parecchi Brevi Pontifici del primo secolo Fignesscano, ne i quali fi fa memoria de Frati Minori Inquifitori, e dalle Costituzioni Farinerie, e Alesfandrine, amendue al capitolo 6, dove si vuole, che gl' Inquisitori dell'Ordine Maoritico non possino star' in tale Uffizio più di due anni continui, Anzi se solumente scorriamo l'Indice degli Annali del P. Wadingo da Innocenzo IV, nuo all' anno 1500, noi troveremo più che 150. Inquifitori nella Religione, oltre a quelli, che non pervennero a notizia all' Annalitta. Ed egli medefimo all' 1437. numero 37. ci fa fede, che nell'Italia, dopo lo spartimento, nella Marca Anconitana, nella Toscana, perseverarono, e perseveravano per anche in tempo fuo le Inquifizioni appreffo i Francescani. Il Carena testifica lo stesso, dicendo, che nella Toscana, e in alcune altre Città del Dominio Veneto gl'Inquisitori in tempo suo erano dell'Ordine di S.Francesco (2); ed anche, senza queste testimonianze, ella è cosa notoria, che nella Toscana, e in molte Città del Dominio Veneto fin' oggi le Inquisizioni durano nell' Ordine Francescano. Ma non è men cosa certa, che la poteità data a i Superiori dell'Ordine di porre, e di deporre gl'Inquisitori medefimi,

(1) De Apoft. Inquif. n.6.

Cardinali Inquisitori Generali, determinò, che a questi foli appartenesse deputare gli altri Inquisitori subalterni d'Italia. Onde appresso l' Aroldo si ha, che nell'apno'1333, avendo voluto Giovanni XXII. eleggere Inquifitore il P. Maeftro Simone Filippi da Spoleto Francescano, si protestò nella Bolla, che con tal' elezione non intendeva di pregiudicare all'autorità, che avea l'Ordine, d'istituir gl' Inquistrori (3). E nelle Costituzioni stesse dell'Ordine così nelle-(3) Arold. ad ar. 1333. Farinerie, come nelle Alessandrine leggiamo decretato da' Francescani stessi, che i suddetti Inquisitori dovessero esser istituiti dal Ministro della Provincia. e da i Definitori col consenso de'PP. Discreti, e in caso di mancamenti dovessero da i medesimi esser anche deposti dal Uffizio, col sostituire altri Frati

perseverò fino a Paolo III., il quale per la Bolla Licet ab initio, avendo ittituita in Roma nell' anno 1542. la Congregazione del Sant' Ufficio, e creati alcuni

(4) Conflit. in loro vece (4) . Farincria . G Alexandring cap.6.

III. Or quette Inquifizioni nella guifa descritta trovavansi appresso i Conventuali fotto Paolo III. l'anno 1542., quando fu tolta a i Superiori dell'Ordine la facoltà di deputare Inquifitori, e fu data a i Cardinali Inquifitori Generali, e non trovasi, che da alcuno siano state quelle concedute a i medefimi Conventuali, fuorchè da Innocenzo IV., o che dagli Offervanti paffaffero le dette Inquifizioni nelle mani de Conventuali. Il che è fegno, che i Conventuali sono l'Ordine antico, e primitivo de Frati Minori, a cui da Innocenzo IV. furono esse concedute, come confesso il P. Antonio di Terrinca Minor

(5) Theatr. Offervante (5). Etruft. Minor. Pag.

IV. Ne pensino gli Osfervanri di snervar quest'argomento con dire, che gl' Inquistori presenti, e quegl' antichi fino a Paolo III. non debbano riputarsi d'una medefina specie: o con dire, che S. Giovanni da Capistrano, e S. Gia-

como della Marca Offervanti pur essi vennero eletti Inquistori: o finalmente coll'opporre, che gl'Inquisitori Conventuali non professino i rigori di quegli antichi Inquisitori; imperciocchè, principiando da quest' ultimo: neppure i Domenicani prefenti vivono come i loro vetusti in povertà strettissima, e senza beni immobili, ma pure nondimeno niuno dira mai, che per le rendite fusteguenti, da essi acquistate, i loro Inquisitori antichi, e moderni non appartengano ad un medesimo Ordine; mentre le dispense non mutano le Religioni, ma la fola difciplina di esse : onde anche il Concilio di Trento concedendo a i Conventuali, e agli altri Mendicanti i beni stabili colla proprietà in comune, non mai fognò di crear nuove Religioni, nè di annientar le antiche.

V. Ma nè tampoco pregiudicano le Inquisizioni conferite a S. Giovanni da Capiftrano, e a S. Giacomo della Marca da Martino V., e da Eugenio IV. per tutta l' Italia, nel Regno d'Ungheria, e nell' Austria; perchè questi due. Santissimi Inquisitori Offervanti surono istituiti immediatamente dal Papa, e non dalla Religione, per tutte le nominate vaste regioni, e non ne' soli luoghi dati all' Ordine da Innocenzo IV.: onde ficcome non interruppero la ferie degli antichi Inquifitori Domenicani, così neppur interrompono quella degli Inquisitori Francescani; nè computar si debbono tra gl' Inquisitori ordinari dell' Ordine, ma essi furono Inquisitori strasordinari, e di amplissima potestà. E' per tanto appresso gli odierni Domenicani, e i Francescani la stessa antica carica d'Inquifitori, che vi era ne' primi loro due fecoli, e avanti Paolo III.: con questa sola differenza, che quei che precedettero a i tempi di Paolo III. furono istituiti dalle Religioni, e i susseguenti sono istituiti da i Cardinali del Santo Uffizio. E perciò ritorna il mio argomento, che fe Innocenzo IV. avesse dati gli Inquifitori agli Offervanti non farebbono oggi Conventuali: e fe poi gli diede a i Conventuali, dunque è vero, che a suo tempo non vivevano gli Offervanti, Questa è la fostanza di tutto il XIII. Capitolo del Ragionista,

VI. Ora io non fono quì per resistergli fronte a fronte, o per gittargli parola contro a parola. Mi fpiace bensì, che intorno all'Uffizio della Sacra-Inquifizione abbia egli talmente narrate le cose, che possa il suo Lettore credersi non esser un tale Uffizio più antico, o di più alta origine tra i Domenicani, che tra i Francescani. Diamo, che a i Francescani sia stato conceduto, e incominci da Innocenzo IV.: nell'Ordine di San Domenico, si ha, e provafi dal P. Malvenda, che incominciò nel bel principio di quel Sacro Ittituto in tempo d' Innocenzo III.; posciachè in esso il primo loquisitore fu il Santo Patriarca Domenico, e fu anche il primo Inquifitore nella Chiefa d'Iddio: e nell' Ordine medesimo avanti l'anno 1254, quando Innocenzo IV., al dire del Ragionista, pensò d'iftituire Inquisitori i Domenicani, e i Francescani. (1) Centur. già fotto Gregorio IX. aveva Inquifitori nella Lombardia, come fa costare il 1. Pag. 133. nominato P. Malvenda all' anno 1234, a 1235. negli Annali dell' Ordine "ol.2-6-108. nominato P. Malvenda air anno 1234, a 1235. hegii Anniai den Otune col.a. vide. de Predicatori (1): e nell' anno 1252. morì San Pietro Martire Frate dell' Carraa, Ordine de' Predicatori, e inclito Protomartire della facra Inquifizione, che parteta de con fomma gloria, e con vantaggio grandissimo della Chiesa d'Iddio sino da i leg. tit. v. principi dell'Ordine fi esercitò, e fi esercita da quel Sacro Istituto (a). Anzi f. s. pag. 16.

(a) Is enim (S. Petrus Martyr ) praclarus Ord. Prad. alumnus , imitatione accenfus B. Patrit Dominici, ut ilie, perpetuit & concionibut, & difputationum congressious, officioque 6. 1.7. Virtute iafertam. Mari maeno Sixti IV. apud

confpicuos ubi pag. 203 , legio sur : quibus ab eadem\_ lia commit-

rit .

(1) Vide ap. neppur è vero, che i Francescani incominciassero ad aver tra il lor numero Vvad. 1000. Inquifitori nell'anno 1254. fotto Innocenzo IV., leggendo io negli Annali Mi-3. cd. Rom. noritici, che gli ebbero anche nel Pontificato di Gregorio IX. anteceffore. Rom. pag. 5. d'Innocenzo IV. (1).

VII. Ma fenza trattenermi intorno all'antichità di tale Uffizio, e fenza [2 Vide ap, star cercando, se tra i Frati Minori avanti Paolo III. vi erano continuatamente Vvad. 10m- gl'Inquisitori (a): se aveano come oggi talmente fisse le Diocesi, che non mai 3. Pag-342. ad altri fi deffero; e fe l' Uffizio loro fi efercitava come oggi, ovvero i me-& f.4. & desimi s'istituivano soltanto di quando in quando, allorche qualch' errore ne som 4. pag. porgeva il bilogno (2): o fe aveano le Diocefi così fiffe, e itabilite, che al-PAE. 82. n.4. cune volte non fossero Inquisitori gli uni nelle Diocesi, che soleano effer degli & Bullam, altri (b); ed aveano per uffizio anche il predicare contro agli errori correnti (c): e perciò se il detto Uffizio degl'Inquisitori Francescani di allora fosse onninamente lo stesso con quello degli odierni: punti, che non appartengono alla. presente Controversia; veggiamo più tosto, se con un tale argomento si provi del Ragionista la Causa.

VIII. Dice egli, che l'Ordine Francescano da i tempi d'Innocenzo IV. Vvad. tome fino a quei di Paolo III. ebbe fempre l'Uffizio della Inquifizione in Tofcana, za. pag. 99. ed in alcune altre Provincie dell'Italia. Ciò fia pur vero; e così farà vero,

Inquisitionis , quod ci primam Predeceffores nofiri Innocentius III., & Honorius III. commise-Sede fimi- rant contra baretieos , mirabiliter fe geffit ; itaut ipfe cam nullum bir perditieais filiis manendi locum in omai fermene unquam reliquiffet, tum in obeundo Inquifitionis munere fibi litteris ti contige. Apoftolicit commifio. Sixtus V. apud cit. Malvenda pag. 121. col. 2. S. Petri Martyrium accidit 1152. ex codem Malvenda, ibi pag.338. col.r.

(a) Nam etfi praditta Seder INTERDUM Pralatic allquibus weftrorum Ordinum per fuas lub certa forma committat litterar, ut ad exerceadum Inquifitionis officium contra bercticam pravitatem, aliques suorum Ordinum Fratres affumere valcant, ipfofque, cam expedire videvint amovere ac alies fubregare . . . quia de Fratrum faorum Ordinum idencitate pleniorem babere notitiam prasumantur &c. Alexander IV. in Bulla Catholica Fidei , dat. ann. 1260., apud Bullar. Rom. Cherub. tom. 1. Bulla 13. in Alex. IV.

(b) Dilettis filis Fratribus Inquifitoribus Ordinis Pradicatorum in Lombardia, Marchia Trevilana , de Romaniela . Innocentius IV. in titulo Bulla incipien. Orthodexa Fidei , dat. annegatie, apud Bullar. Ord. Præd. tom.s. pag.105.

Dilectis filist Pripri Provincials, & Fratribus laquifitoribus baretica pravitatis, Ordinis Pradicatorum, in Lombardia, Marebia Tarvifina, & Romanisla. Idem Innocentius IV. in titulo ad Bullam Cum adverfus, ibidem pagants.

Dilectis filris Fratribus Ordinis Minorum , Inquisitoribus baretica pravitatis, a suo Ordine deputatis in Urbe . Patrimonio B. Petri , & aleit Territ Ecclefia , Regno Apulia , Tufcia , Marebia Tarvifina, & Sclavenia . Idem Innocentius IV. in titulo Bulle Incipien. Cum negotium Fidei , apud VVad. tom. 3. edit. Rom. ad ann. 1254. pag. 329. n.7. Vide ibi pag. 318. aliam ejufdem Innocentii Bullam incipien. Quia tune potifime. Aliquoties Fratres Minores fuiffe hæreticæ pravitatis Inquifitores in Marchia Tarvifina, ac etiam in Longobardia, legitur in Indice fecundi, & tertii tom. Annalium P. V Vadingi edit. Lugdunen, verbe Inquisiorer, & tom.8. edit. Rom. pag.277. n.16., pag.40. n.4., & tom.10. pag.224. num.4., & pag.215.

(c) Ut autem pradifta positis utiliùs, & liberiùs exercere, vobis largiendi viginti , vel quadragiata dierum ladulgentiam, quotier opportunum videritis, omnibus vere paaiteatibus. & confeste, qui ad vestram pradicationem (contra hareticos) propter boe facicadam accesserint , plenam tenore prafentium concedimus poteffatem . Innocentius IV. in Bulla Quia tune petifime apud VVad. tom.3. pag.318. 11.7.

che un tale Uffizio fino all'anno 1430, non si ebbe da altri Frati Minori . fuorchè da quelli della Regolare Offervanza; mentre avanti un tal' anno l'Ordine non avea Frati dispensati, ovvero Conventuali di alcun Religioso stato di Conventualesimo, come più volte ho provato. Donde ne segue, che l' Uffizio d'Inquisitori nel bel principio, e ne primi due secoli su sempre de soli Offervanti, e non de Conventuali. Ma poiche, nato il vetufto Conventualefimo, ebbe tantosto in Italia maggior parte de' Conventi Francescani vetusti, situati nelle Città, e comodi per l'Uffizio della Inquisizione; quindi è, chedopo l'anno 1430, un tale Uffizio fu più tosto de vetusti Conventuali, che degli Offervanti. Con tutto questo per altro ebbero anche gli Offervanti della Famiglia alcuni Inquifitori: tali furono S. Giacomo della Marca, e S. Giovanni da Capistrano, il primo per tutta l'Italia, e il secondo nell'Ungheria, e nell' Austria, benchè di amplissima, e strasordinaria potestà, ed eletti immediatamente dal Papa, come dice il Ragionista. E anche gli Osservanti della Comunità fotto i Ministri dopo l'anno 1517., ebbero de loro alcuni Inquisitori, come Giovanni di Zumaraga verso i tempi di Clemente VII. (1); Gilberto (1) Ap. Voad. Nicolai fotto Adriano VI. (2); Diego de Silva fotto Paolo III. (3); Clemente tom. xvt. Dolera di Moneglia fotto Giulio III. (4). Potrei nominarne altri così della Fa- Pag. 148. nmiglia fotto i Vicari, come della Comunità Offervante fotto i Ministri; i quali 16. Ibidene. altrove che nella Toscana, e nello Stato Veneto, ebbero quest'Uffizio; ma. page 146. n. ciò nulla premendo, io taccio.

IX. Ed ecco scoperta altresi la maniera, in cui dagli Offervanti un tale (3) Ibidem. Uffizio passò a i Conventuali; conciosachè non sece un tal passaggio, se non pas-406. n. che nella forma, in cui a i Conventnali paffarono i Conventi vetutti più co- ?" modi pel detto Uffizio. Siccome per tanto questi erano degli Offervanti, e (4 10m.19. divennero de' Conventuali, perche i loro abitatori tutti ad un tratto accet- nal. Pond. tando le dispense si fecero di Osservanti Conventuali; così l'Ustizio dell' In- in Regestiquifizione fu dato agli Offervanti, e per due secoli fu degli Offervanti; e poi pag-474divenne de' Conventuali, perchè la maggior parte de' Conventi d' Italia più comodi per la Inquisizione, accettando le dispense, diventò Conventuale del vetusto Conventualesimo, e dopoi dell'odierno. Donde ne segue, che gl' Inquifitori Francescani de' primi due secoli appartengono a i soli Minori Osservanti, e quei del terzo secolo, cioè, del vetulto Conventualesimo, per le ragioni più volte affegnate, appartengono più tofto agli odietni Offervanti, che agli odierni PP Conventuali: quelli poi del Conventualesimo proprietario in comune, cioè, quelli, che furono dopo il Concilio di Trento, fono degli odierni PP. Minori Conventuali . Possono dunque gli odierni Reverendissimi PP, Inquifitori Conventuali appellarfi fucceffori degli antichi Inquifitori Francescani nell' Uffizio della Inquisizione, perchè, data l'identità dell'uffizio di questi coll'uffizio di quelli, hanno loro veramente succeduto: ma non possono dire, che gli antichi Inquifitori Francescani, loro antecessori nel detto Usfiaio, fossero della loro Religione, o dell' odierno loro Conventualesimo proprietario in comune, e di stato essenzialmente diverso da quello de Frati Minori de primi tre secoli Francescani . Nella guisa appunto, in cui se oggi tutti i Conventi, ne quali gli odierni Conventuali hanno l' uffizio della Inquifizione, infieme co i loro PP. Inquifitori fi faceffero de Domenicani, e in questa maniera passassero ad esser de PP. Domenicani, anche le Inquisizioni di

Toscana, potrebbero questi certamente dirsi i successori nell'uffizio di tutti gli antichi înquistori Toscani; perchè in essi veramente passata sarebbe tutta la poresta de medesimi; ma non potrebbero dirsi della medesima Religione, di cui furono gli antichi Inquifitori Tofcani; perchè la Religione di S. Francesco non è quella di S. Domenico. Ed ecco esposto, in qual modo il Santo Uffizio oggi in Tofcana, e in altre parti fia de Conventuali, fenza che questi sieno l'Ordine antico di S. Francesco, dal quale ne'suoi due primi secoli si asfumevano gli antichi Inquifitori Francescani; e senza che possano ascrivere fra gli odierni loro Conventuali alcun Inquifitore di quei, che furono avanti al Concilio di Trento. Come poi da i Frati Minori della Regolare Offervanza. fiafi potuto perder quest' uffizio, fenza pregiudizio alcuno della loro anzianita rispetto a i PP. Conventuali, già lo dissi nel principio di questo Capitolo, e il ripeto, dicendo, che il Santo Uffizio non ha che fare co i caratteri, cogli attributi, o con alcuna nota della Religione Serafica. Esso non è un punto di Regola, nè un voto della Professione Minoritica: e perciò potè cominciarsi ad avere alcuni anni dopo l'intera fondazione dell'Ordine fenza cangiarfi l'Istituto, e potè perdersi senza veruna alterazione del medesimo, e senza che l'uffizio perdutofi dagli Offervanti, e paffato a i Conventuali, feco tiraffe nel Conventualefimo la primogenitura Francescana.

X. Non può contenerii il Ragionità a quefte illazioni degli Offervanti; fa spella, e ripete, che i fioi Conventuali, qiantunque profettori fecondo le diffente, tuttavia fono l'antica Religione Minoritica, e poffono appellar dell'Ordine loro tutti gli antichi laquifitori Francefeani, n. fapendo tutti, che i privilegi, e le dispente non mutano le Religioni, cui concedonfi, ma folamente la dispina delle medefime: e che quando il Sacro Concilio di Trento nove ne di annientare le antiche: a, nazi nepur gli odierni Domenicani vivono nella povertà de'loro antichi; e pure gl'Inquificori Domenicani antichi, e moderni fono tutti d'un Ordine folo. Potrebbe aggiugnerfi, che nella Bolla In mutiti di S. Pio V. (1), parlandofi degli odierni Conventuali fi dice, chea da Innocenzo VIII. fu dato loro l'Uffacio d'Inquificori nella Romaga: dunque il Conventualefimo poffidente, e proprietario in comune, qual'era ne i rempi di S. Pio V., era lo feffo con quello, che antecedette al Concilio di

Bullar, Ord. Prad. tom. 5. \$42.176.

Trento, e fu fotto Innocenzo VIII. nel terzo fecolo Franceícano.

XI. A quefi, a a fomigianti arzigogio lho già boddistato nel primo tomo, e qui ripeto, che le difiende, per cui fi toglie foltanto il rigor delladificipilira introdotto dopo la intera, o fodanzial fondazione di un' fonie
Religiofo, non inducono altra variazione che di pura difcipilina, nè cagionano
tra i dipenfati, e i non dipenfati, veruna fofanzial differenza nell' lititato
Tali furono le dipenfa del Tridentino, e e del fecolo antecedente, data a
Domenicani, agli Agoftiniani, e a i Carmelitani, accioeche viver proeffero di
rendite, e di fondi. Con effe non furono difpenfati nel alla loro Regola, nè
dalle loro Coftituzioni fondamentali, appartenenti alla fondazione de' loro Illitutti; ma foltanto furono difpenfati dalle Coftituzioni poferiori del tuto all'
retra fondazione, e fuori della foftanza de' loro Illituti, come altrove ho
proefforta i Comenicani, gii Agoftiniani, e 1 Carmelitani i difen-

fati, e i non dispensati appartengono allo stess' Ordine, e allo stesso Corpo.

(1) Vid. fup. tom.1. pag. 200. Gr Le dispense poi, con cui non si toglie soltanto il rigor della disciplina suddetta, ma in oltre si toglie il punto più caratteristico di una Religione, anzi ciò che ad effa è di effenza, e di specifico, non inducono variazione di soladisciplina, ma inducono mutazione di soltanza, e cagionano tra i dispensati, e i non dispensati una differenza effenziale nell' Istituto. Tale su la dispensa di possedere in comune, data dal Concilio di Trento a i Conventuali Francefcani . O fe'l lognasse, o no quel Sacro Concilio, con tal dispensa, dal vetusto Francescano Conventualesimo tosse via il carattere, o attributo sostanziale, essenziale, e specifico della Religione de'Frati Minori sondata da S. Francesco, cioè, l'altiffima poverta Minoritica, o lo fpropriamento in particolare, e in comune; onde o se 'l sognasse, o nò, creò altora una nuova Religione, cioè, quella degli odierni Minori Conventuali: e in tanto non rimale distrutta l'antica fondata da S. Francesco, in quanto ella perseverò ne Francescani non. dilpenfati, ma per anche tenaci della purità della Regola, e dell'altiflima povertà Minoritica (1). Così una Chiefa moderna è per anche la stessa colla (1) Vide antica, benchè abbia lasciata gran parte del rigor di disciplina, osservato tonet. pagdall' antica; ma non è già più la stessa, dopo che abbia ella abbandonato 1811, 6 qualche carattere essenziale alla Chiesa, come farebbe qualche articolo della 2111. 67 professione della Fede. Questa seconda mutazione fa, che i moderni professori non appartengano allo stesso corpo, o alla stessa società degli antichi, ma sieno seq-

di focietà novella, fenza cangiar ne gerarchia, ne paefe, ne cafa,

XII. Come poi nella Bolla In multis di S. Pio V., e forse in qualche. altro documento, dicafi conceduto agli odierni Minori Conventuali, ciò, che fu conceduto agli antichi, e con tutto questo fra gli uni e gli altri Conventuali fia una diverfità specifica quanto all'Istituto: anzi come possa talvolta. dirfi conceduto agli odierni Conventuali ciò, che dirittamente fu dato a i vetusti Frati Minori, le ragioni possono esser molte. Imperciocche, quantunque gli odierni Conventuali abbiano variata la specie, ritengono per anche qualche cofa, come di parte generica, dell'antica Religione Francescana, e del vetusto Conventualesimo; come, per esempio, le obbligazioni di Regola, che non hanno deposte, lo stesso nome di Conventuali, i Conventi medesimi, i poderi, e, ciò, cui ebbe più riguardo S. Pio, il fanto Uffizio dato a i vetusti: e secondo queste cose perseveranti in essi (ma non già carattere principale... dell'antica Religione Francescana) San Pio V., senza far tanto alla sottile. suppose conceduto a i Conventuali del fuo tempo quel, che da Innocenzo VIII. era stato conceduto a i Frati Minori del fuo tempo; tantopiù, cheـــ l' uffizio, di cui parlavafi, stava allora nelle mani de' Conventuali. Per lestesse, o per somiglianti ragioni altresì nell' Allocuzione del regnante Sommo Pontefice, fatta nel Capitolo Generale de' PP. Conventuali l'anno 1747., e stampato in Roma da Giovanni Maria Salvioni, come anche nella Prolusione di Monfignor Millo, ivi parimente stampata, si leggono simili espressioni onorarie verlo l' Ordine de PP. Conventuali, e verso il loro Generale, comese quest' Ordine fosse l'antica Religione di S. Francesco, e questo Generale fosse il successore del Patriarca: ma le dette frasi debbono avere il loro senso fenza pregiudicare, come io diceva, all'anzianità della Regolare Offervanza rispetto al Conventualesimo soprannato nel campo della Religione Serafica. Onde nè San Pio V., nè alcun altro potè mai veramente supporte, che Tomo II. Kkkk

la Religione degli odierni Minori Conventuali non sia diversi da quella de i Frati Minori antecedenti al Concillo di Trento, e di cui sia S. Francesco, et fendo impossibile il conservarsi l'unità specifica di una Religione, dopo distrutto l'attributo specifico, e il carattere effenziale della medesima: come appunto è accaduto si ra gli odierni Conventuali, che bandiono da loro l'altissima povertà Francescana, specifico attributo della Religione sondata da S. Francesco, e in cambio di tale fropportatissima povertà si edesfero la proprietà in comune, e il vivet di entrate, oltre molte altre dispense da i rigori della Regola, come altrove si è detto, e provato.

XIII. Coa che refta chiarificato, ch'effi oggi hanno bensì l'Uffizio della Inquifizione di alcuni di quei luoghi, ne'quali uoa volta fi aveva dagli antichi Minori; ma con tutro quefto non poffono appellar della Ioro Religione g'Inquifitori antecedenti al Sacro Concilio di Trento, ne pretender anziantà di littuto riferto a i Frati Minori della Regolare Offervanza; ne che l'odierno loro Conventualefimo fia la Religione Minoritica, ilitinità da S. Francefco, nella quale fioritrono gli antichi Santi, e i Dottori Francefcani; e neppureche fieno effi il medefimo vetulto Conventualefimo, che fiu dal 1430 ri, ono al Concilio di Trento, ed ebbe in ral tempo uomini dorti; e Inquificori,

## CAP. VI.

La precedenza goduta da' vetusti Conventuali avanti l'anno 1517. non prova l'anzianità de' Conventuali sopra gli Osservanti.

ER tutto il Capitolo XIV. delle Ragioni Storiche il Ragionista. tratta della precedenza, che avanti l'anno 1517, nelle pubbliche Proceffioni godevano i vetufti Conventuali rispetto agli Osfervanti della Famiglia: donde inferifce effer dunque più antichi i Conventuali, che gli Offervanti. Quest' argomento, come ben capisce l'accorto Leggitore, è insetto con tutti quei vizi, per cui vanno zoppicando molti altri argomenti del medefimo Autore. Conciofiachè altri erano i Conventuali antichi, antecedenti a Lione X., e al Concilio di Trento; altri fono gli odierni: ed altre è parlar di tutto il Corpo della Regolare Offervanza; e altro il ragionar della fola Famiglia, che incominciò a congregarfi fotto Fra. Paolo Trinci, e nell'anno 1517., perduti i propri Vicari, accrebbe il numero degli Offervanti fotto i Ministri della Comunità dell' Ordine, e divenne onninamente della fazione, o Comunità degli odierni Minori Offervanti, composta di tutti gli antichi Offervanti della Comunità fotto i Ministri, e di tutti gli altri Offervanti, già ridotti ancor'effi ad effer tutti Offervanti della Comunità fosto l'immediata cura de' Ministri, e non già de' Vicarj.

II. Con tutto ciò afcoltiamo eziandio quell' argomento colla maggior brevità possibile; mentre il Ragionista così la discorre: Dopo che Lione X. nell' nell'anno 1517., vedendo i Conventuali men numerofi degli Offervanti, volle che da questi si eleggesse il Generale, e non da quelli, volle insieme, che gli Offervanti aveffer la precedenza fopra i Conventuali, e che nelle Proceffioni la Croce degli Offervanti sempre avesse il luogo più degno della Religione. Serafica, il qual per l'addierro si teneva da i Conventuali, o dall'Ordine di S. Francesco. Tanto si ha dalle Bolle del detto Lione Omnipotens Deus d'e. Licet alias &c. Et si pro injuncta &c. " Or questo è certo, che le dette... " Bolle non abbiano avuta mai esecuzione; vedendosi, che sebbene in Roma " la precedenza è fempre degli Offervanti; in Rimini però, e in molti altri " luoghi è fempre de' Conventuali : in Napoli, e quali in tutto il Regno un " anno è de Conventuali, e un altro degli Offervanti: e che in Sicilia i Con-" ventuali da Lione X. in quà, per non pregiudicarfi, non fono mai andati " alle Processioni: E quanto agli altri Mendicanti pur sappiamo, che nemmeno , in Roma gli Agostiniani, e i Carmelitani cedono agli Osfervanti, avvegna-" chè prima cedessero a i Conventuali ". Dopo questa narrazione il Ragionista s' impegna a provar due cofe: La prima, che fino a Lione X. la precedenza fu sempre de' Conventuali : La seconda, che la sola antica precedenza de i Conventuali, e non mai la recente degli Offervanti può dimostrare anzianità, c primato.

III. Prova la prima cosa, 1. con offervar, che nelle Bolle precedenti a Lione X., cioè, dall' anno 1428., in cui era Papa Martino V., fino all'anno 1516., in cui era Papa Lione X., allorchè si fa menzione de Conventuali, e degli Offervanti, femore i Conventuali nominati vengono in primo luogo. 2. Perchè non folamente nelle Bolle, ma eziandio nelle Questue, ne' Capitoli Generalissimi, nelle Processioni, e in tutte le altre sagre sunzioni, come si ha dalle Costituzioni di S. Giovanni da Capistrano (1), dalle Cronache (2), e dalla (1) Cap-10. Bolla di Lione X. Et si pro injuncta, in cui concedendosi la precedenza agli (1) p.3.1.8. Offervanti, si determina, che in avvenire debbano essi avere in ogni Città tutte le prerogative, per l'addietro avutesi da' Conventuali, 3. Anzi ciò si concede anche dagli Offervanti, i quali nell'anno 1517., dopo la famosa Bolla di Lione X in lor favore, permettendo a i Conventuali la precedenza in Padova nella Processione di S. Antonio, e in Assis in quella della Porzinncola, testificarono, che così erasi praticato anticamente, come leggesi appresso il Wadingo (3). E si rende chiaro dalla resusenza degli altri Regolari, che ce- (1) 46 andevano la precedenza a i Minori Conventuali , e dopo le Bolle di Lione X. cii. n. 33. non mai la cederono, nè la cedono a i Minori Offervanti : e finalmente dalla refiltenza de' Conventuali medefimi, i quali non avrebber concepnto alcun-

turbamento per le Bolle Lionine, se non avessero tolta a i medesimi una cosa, di cui fino a quel tempo erano stati nel possesso pacifico.

IV. Prova la feconda, notando prima, che la fola precedenza, nata. dal diritto comune, inferisce anzianità; poichè quella, che nasce da ottenuto privilegio, non la inferisce, potendosi un tal privilegio conferire anche a i meno antichi : onde scrive il Boverio (4), che il Sacro Concilio di Trento (4) T m. 1 era in voto di darlo a i Cappuccini, quantunque più recenti di tutti i Fran- fol.68 cescani, se la loro umiltà non l'avesse ripudiato. Dopoi dice , che i Conventuali avanti l'anno 1517, non precedevano gli Osfervanti per privilegio Apostolico, non essendo a noi pervenuta di esso veruna memoria; nè per prepo-Kkkk 2

renza, non essendo i neppur di quelta alcuna memoria; ed essendo anzi incredibile ne Conventuali una tanta forza, che bastasse a deprimer gli Oslervanti per tutto il Mondo, e per sino nelle Bolle Pontificie. Resta dunque da dirsi, che precedevano per diritto comune, cioè, perchè nati, e chiamati alle

Processioni prima degli Osfervanti.

V. Ma non cois, egli fegue a dire, non così l'odierna precedenza degli Offervanti può dar legno d'anzianistà perché le veramente foffero anziani, farebbono comparfi alle Proceffioni prima de' Conventuali, e perciò Avrebber' avutu la precedenza anche innanzi a i tempi di Lione X. Ma ferive Monfignor Marco, che nell' anno 148, cioè, 210. anni dopo la fondazione dell'Ordine, gio Offervanti non per anche eranfi veduti nelle Proceffioni: e quefta, nè altra fu la cagione, per la quale quando poi ne' tempi fuffeguenti cominciarono a comparitivi, not roccò il luogo men degno, perchè nelle pubbliche funzioni facre intervennero prima i Conventuali, e dopo gli Offervanti. Ma podio ciò, in neffun modo può dare a deffi il primato, che poi Lione X., variando il fittema dell'Ordine, abbia lor data la precedenza medefima per privilegio. Anzai foggiungo di più, che quetto appunto conferma la lor novità perchè le Religioni veramente antiche, avendo dalla lor parte il diritto comme a precederte le più recenti, non ebbero mai bitogno di nuove Bolte.

Questa è la fostanza di tutto il Capitolo XIV. del Ragionista.

VI. Per isviluppare tutta questa gran matassa, io premetto, che i vetusti Conventuali, antecedenti a i tempi di Lione X. possono considerarsi e in quanto erano membra della fazione Minoritica, fottoposta immediatamente a i Ministri, e a i Custodi, successori degli antichi Ministri, e Custodi, la quale, per effer la principal fazione dell'Ordine, appellavanfi anche antonomatticamente la Comunità dell'Ordine; e nel terzo fecolo Francescano, dopo effer nati in... effa, feoza indurre alcuna novità di Superiori, o di gerarchie, i Conventuali, che formavano una fola Fazione cogli Offervanti antichi fottoposti immediatamente a i Ministri della Comunità medefima, per la gran moltitudine di quelli era detta la Comunità Conventuale, come altrove ho spiegato. E possono confiderarfi, in quanto erano vere membra del vetufto Conventualefimo, cioè, Frati Minori dispensati, o viventi secondo le due dispense dell'uso semplice delle rendite, e delle fuccessioni ereditarie. Considerati nel primo senso, siccome erano membra di una fazione assai più antica della Famiglia Offervante, in quanto quella ebbe principio dal Trinci, così toccava ad essi la precedenza rifpetto alla Famiglia, nella guifa, in cui nna tal precedenza toccava agli Offervanti della stessa Comunità sotto i Ministri, come a membra di fazione più antica della Famiglia, e che prima della Famiglia aveva inalberate le Croci nelle Processioni. Ma di tal fazione, o Comunità, i vetusti Conventuali non erano la parte principale, o nobile, per ragion della quale precedeffero alla Famiglia; ma erano anzi una materia sopraggiunta, ovvero un fermento da fpurgarfi via dalla medefima Comunità, acciocche questa interamente si riducesse nello stato di nobiltà, e di purità, per ragione del quale avea essa laprecedenza fopra gli altri Frati Minori. Un fermento, io diffi, della Comunità vetusta, e non la parte nobile, e principale, era il vetusto Conventualefimo: e così appunto nominaronlo anche gli Autori delle Costituzioni Alessandrine fatte nell'anno 1500., allorchè, volendo fignificare, ch' era difficiliffima

cola

cofa il tidurre all' offervanza della purità della Regola tutti i vetufti Conventuali, e torre via dall' Ordine il numerofo Conventualefimo, differo: fembra difficile, e quafi impofibile appresso gli Uomini spurgare il vecchio sermento di

tanta moltitudine (a) .

VII. E appunto perchè i detti Conventuali aveano la precedenza, non già perchè queita toccasse dirittamente al loro Conventualessmo, ma soltanto, perchè erano della predetta principale Minoritica Fazione, detta la Comunità, composta di antichi Osservanti, soggetti immediatamente a i Ministri, e di dispensati; perciò quando Lione X. nell'anno 1517., riducendo ad effetto quello, che agli Autori delle Costituzioni Alessandrine era sembrato difficilissimo, spurgò affatto di Conventuali la suddetta Fazione, e la volle tutta composta di foli Osservanti, riducendo il Conventualesimo in una particolar Famiglia, o fazione fottoposta immediatamente non a i Ministri, ma a i Macitri, come più volte ho narrato; allora i Conventuali, non più effendo membra, come prima, di tale antica fazione, ma nelle Processioni alzando una Croce particolare, diffinta da quella della Comunità fotto i Ministri, non più ebbero la precedenza, che dal loro nascimento fino all' anno 1517., come membra della predetta Comunità, partecipata avevano. Per questa stessa cagione, cioè, perchè nelle Procettioni alzavano una Croce, diffinta da quella della Comunità fotto i Ministri, perciò anche gli Osservanti della Famiglia, per tutto il tempo, in cui vollero distinguersi da tal Comunità, non mai ebbero la precedenza della Religione Serafica. Mentre questa Religione non doveasi rappresentare da due Croci, ma da una sola: onde se rappresentata era da quella della Comunità fotto i Ministri (o ci fossero, o no i Conventuali) rappresentar non si potè da quella de'Frati della Famiglia: e perciò la Famiglia consideravafi come Congregazione speciale. E qui convien rammentarsi, che dall'anno 1368. fino all'anno 1430, vi fu fempre la Famiglia Offervante del Trinci, distinta in qualche modo dalla fazione appellata la Comunità dell'Ordine; e in tal tempo non v'erano i Conventuali, prefi questi come Religiosi di uno stato leciro, e onesto; ma al più poteva esservi il Claustralessmo, nominato anche da Martino V. nella fua Bolla Super gregem, data nell'anno 1428.; il qual Claufra!efimo, o fi diceffe anche Conventual fimo, non eta uno stato lecito, ma era una moltitudine di Frati Minori, di professione, e di obbligazione Osfervanti, la quale non volea vivere fecondo la purità della Regola, e dellevetuste Leggi dell' Ordine, quantunque non avesse alcuna dispensa, per cui da quella foise esentata. Nel detto tempo adunque, in cui tra i Frati Minori non vi erano fe non che quei della Regolare Offervanza, nondimeno la prece-

(a) El f qua în bar, vol în Fratte Preturdate (pierità pillo, aut alia aliqua în bi statui relazatia, vol poltă antiamem Confinationam modificatii (alia flet, qua una se flet partiti Regula cuș(aut quod tamen una retaitur) pratiti musificationum General Copiulum una selema fluture si culture fluture fluturi determinatum, vol quasipu univerfait refruntito Ordinit, vol unia aparelia. Dificile entit determinatum, vol quasipu univerfait refruntito Ordinit, vol unia aparelia. Dificile entit determinatum, vol quasipu univerfait uniterative EXPUS CARTE XFUST ANTE MULTIPUINIS EIR.

MANTUM, dy recivere investrativ uneve una impetu .... Non qui fieri abfulta negacia, fod quia infigêda autra humium, jum erropta milit alfifolisissius, unaquam feera, or interest afficientate, ae Prataverum periode fieres. Conflict Alexandr. Cap.6., apad Chronol. Scraph, paga; 11. Cola., de tesq.

cedenza era di quei della Commità, e non di quei della Famiglia, non per altra ragione, (e non che, perchè la fazione detra la Committà, e ra la principale, e per se fieffa la più antica fazione Minoritica, cui toccava il rapprefentare l'antica Religione di S. Francesco: i nonde qualunque altra Croce nelle Processioni alzata si sosse da i Francesconi, distinta da quella di questa fazione, non era considerata come Croce dell'antica Religione, non era comferenta come Croce dell'antica Religione, non era comferenta come Croce dell'antica Religione, non come.

Croce di Congregazione particolare.

VIII. Quindi ne fegue, che se in quel tempo, in cui futono insieme nell'
Ordine Minoriteo i vetutti Conventuali, e gli Osservanti della Famiglia, cioè,
dall'anno 1430., in cui ebber principio i Conventuali, sino all' anno 1517.,

dall'anno 1430., in cui ebber principio i Conventuali, fino all'anno 1517., in cui ebbe termine la Famiglia, riducendofi fotto i Ministri della Comunità, si fosse l'Ordine distinto in tre fazioni: una delle quali fosse stata quella de i Frati Minori, che fenza punto partirfi dalla giurisdizione de Ministri, e senza accettar dispense vollero, come sempre si era fatto da tutti i Francescani per l'addietro, continuare la vita de primi fecoli, cioè, l'offervanza della purità della Regola fotto l'ubbidienza de' Ministri, che perciò dovea dirsi la fazione degli antichi Offervanti: l'altra fosse stata quella degli Offervanti della Famiglia foggetta a i Vicarj: e l'altra la fazione de' Conventuali viventi fecondo i privilegi, già foggetta, come da i tempi di Lione X., a i propri Maestri: E se nelle Processioni ognuna di queste tre sazioni avesse inalzata la sua Croce particolare, quella degli antichi Offervanti, come più antica, e come stabile nella vetusta forma Francescana, secondo il diritto comune, avrebbedovuto aver la precedenza fopra le altre due: e dopo questa fazione l'altro luogo più degno toccar doveva agli Offervanti della Famiglia, come a quelli. che di vita Francescana antica aveano assai più che i Conventuali; mentrenon aveano introdotta altra novità, che quella de'Vicari, e in tutto il resto vivevano all'antica: e in oltre la loro fazione, incominciata nell'anno 1268. era più antica di quella del religiofo Conventualesimo, nato nell'anno 1430.: l'ultimo luogo poi toccar doveva a i Conventuali, e perchè aveano introdotte variazioni di leggi, e di punti di Regola; e perchè nati erano posteriormente alla Famiglia. Se dunque dall'anno 1430, fino al 1517, i vetufti Conventuali ebbero la precedenza, non già dagli Offervanti antichi foggetti a i Ministri. co i quali formavano una fola fazione , ma dagli Offervanti della Famiglia , e da certi Ordini Mendicanti, ringrazino la unione, che per tutto quel tempo ebbero co i detti antichi Offervanii, da i quali fe dividevanfi, e formavano fazione particolare, alzando qualche Croce diftinta da quella, che diceasi la Croce della Comunità dell'Ordine, in cui erano gli antichi Offervanti, non ' avrebbero effi avuta.

IX. Potrà qui dire il Ragionifia : I vetufii Conventuli innanzi all'anno 1517, teuvano il luogo più degno della Religione Franceicana in tutte Locittà, dov' effi erano : e pure ordinariamente ne' Conventi de' Conventuali non vi erano Frati della Regionel Offervanza, ma erano diffini i Conventi degli antichi Offervanti della Comunità da quei de' Conventuali : dunque fei Conventuali precedevano agli Offervanti della Famiglia, e ad alcune Religioni Mendicanti, ciò non avveniva per cagione, ch' effi foffero uniti cogli Offervanti della Comunità. Ed i opoffo rifonodere, che quantunque i fuddetti Offervanti ella Comunità. Ed i opoffo rifonodere, che quantunque i fuddetti Offervanti, e i Conventuali vetufti aveffero diffinti i Conventi, nondimeno i

Conventi di quegli, e di questi appartenevano alla stefla vetusta fazione, cioè, alla Comunità fortoposta a i Ministri e le Croci, che nsicvano da i Conventi de Conventuali, non consideravansi come Croci di Francescani dispensati per chè coi afrebbero essis e di gente novella, e non avrebbero avruto luogo più degno di quello, che convenivasi ad un' littiuto nato nel 1430; ma consideravansi cono Croci della vettusta Comunità fondata da S. Francesco, c. tuttavia persistente la stessa a la sual Comunità i contra de la sual comunità persistente cancerasi da i foli Ossisvanti; e perciò ripero, che la ragione del precedere nella detta Comunità e conseguentemente in uttri i Conventi della stessa o del conventuali, o degli Ossisvanti, era o unicamente, o almo principalmente la parte degli Ossisvanti vetusti, che in se conteneva; e per cagione di questi Ossisvanti i Conventi di tal Comunità, o fazione, fossis, espino dispensati, o no, giudicavansi Conventi di una Religione più antica dell' anno 1430. Mercecchè per cagione del Conventualessimo, come tale, non potca quella fazione vantar maggiore antichità di quella del tempi di

Martino V.

X. Ma comunque si prenda la cosa, certo è, che i vetusti Conventuali non ebbero alcuna precedenza prima dell'anno 1430, perchè non vi era-Conventualesimo; e che innanzi a quest'anno ogni precedenza avutasi da i Francescani su de soli Frati Minori della Regolare Osservanza, che soli componevano tutta la Comunità dell' Ordine. Dall'anno fuddetto fino al 1517. il luogo più degno, ovvero la precedenza Francescana, così rispetto a i Frati della Famiglia, come rispetto ad alcuni Ordini Mendicanti non Francescani, fu insieme degli Offervanti, e de vetusti Conventuali; perchè su della fazione. appellata la Comunità dell'Ordine, ovvero la Comunità Conventuale per la moltitudine de' Conventuali: e questa Comunità era composta insieme di Conventi de' vetusti Osfervanti sottoposti immediatamente a i Ministri, e di Conventi de' Conventuali, cioè, di Frati Minori, che vivevano secondo i privilegi delle rendite, e poi anche delle fuccessioni ereditarie, come ho provato in altri libri. E poiche paragonati fra di loro quegli Offervanti co i Conventuali, la vita di quegli era la stessa continuata vetusta vita de Francescani, e quella di questi era una vita di nuova invenzione; perciò, diceva io, che la precedenza di tal Comunità derivava più tosto da i suddetti Osservanti , che da i Conventuali; e la ragion di precedere era più tofto in quegli, che inquesti: ma comunque fosse, precedevano ugualmente gli uni, e gli altri, come Religiofi di una fola stessa indistinta fazione. Ond'è, che sebbene sia... vero, e possa dirsi, che nel terzo secolo Francescano i vetusti Conventuali. tofto che nella Comunità dell' Ordine nati firrono, ebbero la precedenza fopra gli Offervanti della Famiglia (nel qual fenfo procedono, e debbono intendersi tutti gli antichi documenti, che ci testificano la precedenza de medefimi) non è però vero, nè può dirfi, che i prefati Conventuali avessero la precedenza fopra tutti i Frati Minori della Regolare Offervanza; perche non l'avevano fopra gli Offervanti foggetti a i Mimitri, cioè, fopra le membra. della stessa loro fazione, o Comunità Conventuale.

XI. Per venir ora agli argomenti del Ragionifia, dico, che quando Lione X. determinò doverfi i avvenire ceder da per tutto agli Offervanti laprecedenza, o il luogo più degno, che pel paffato tenevafi da Comunitudi.

per Conventuali prese tutta la Comunità dell'Ordine: e volle dire, che essendosi spurgato l'Ordine Minoritico, con essersi ridotto in due sole fazioni; una, giusta l'illituzione primitiva, composta di soli Frati Minori, viventi secondo la purità della Regola fotto i Ministri; la quale per non contener più alcuni Conventuali . non più dovea dirfi la Comunità Convintuale, quantunque fosse la fazione principale, e l'albero stesso della Religione primitiva nella sua pristina purità: l'altra, giusta le novelle concessioni Apostoliche, composta di soli Frati Minori viventi fecondo i privilegi, che fola perciò dovea tener il nome di Conventuale: in avvenire per tanto la precedenza della Comunità Conventuale doyea effer de'foli Offervanti . Ovvero (il che è lo stesso) dir volle il Papa . che la precedenza, avutafi per l'addietro da i Conventuali, o dispensari, allorchè erano membra della fazione principale dell' Ordine, a i Ministri fottoposta; in avvenire, tolti essi via da tal fazione, e restata quella composta di soli Osfervanti, ceder si dovesse agli Osservanti. Da che ne siegue, non lo nego. che avanti l'anno 1517, i Conventuali precedeffero agli Offervanti della Famiglia; ma non già, che precedessero a tutta forta di Osservanti, o che la lor precedenza fosse più antica dell'anno 1430., come sarebbe necessario per inferire l'auzianità de Conventuali vetufti; conciofiache non precedevano avanti di effer nati; e dopo nati, non precedevano fe non che per effer della fazione appellata la Comunità: e così non ebbero precedenza, se non chefopra quegli Offervanti, che non erano dell'accennata fazione. Ma posciachè avanti l'anno 1517, tutti i Conventuali erano dell'accennata principal fazione, e gli Offervanti non erano tutti membra fimilmente della medefima, ma alcuni erano di essa, parecchi altri della Famiglia sotto i Vicari, e alcuni pochi di tre Congregazioni speciali: quindi è, che Lione X., ridotto in due sole fazioni tutto l'Ordine, e fotto due fole forte di nomi, altri Offervanti, e altri Conventuali; per significar, che gli Osservanti (come quelli, che continuavano tutti la primitiva Comunità dell'Ordine spurgata dal Conventualesimo ) doveilero anche aver l'antico più degno luogo di tal Comunità vetufta, diffe, che agli Offervanti ceder si dovesse in avvenire in tutte le funzioni pubbliche il luogo più degno, pel passato tenuto da Conventuali. E così venne a fare . che degli Offervanti da lui uniti effer dovelfero tutte affatto le precedenze . o prerogative della Comunità vetusta; perchè gli uniti Osservanti vennero a... ritenere tutte le precedenze godutesi dagli Ollervanti della Comunità , a i quali furono uniti, e formarono con essi una sola fazione, divenendo totalmente del loro numero; e vennero ad acquittare in ogni luogo, in cui avesser Conventi, la precedenza della Comunità vetuffa: la quale per tutto, o quati tutto il terzo fecolo Francescano in più luoghi si era goduta dal Conventualesimo, perchè in tali luoghi le membra della Comunità vetusta erano divenute Conventuali, e gli Offervanti della Famiglia alzarono una Croce distinta da quella di tal Comunità; e perciò rappresentavano la sola loro Famiglia, e non l'Ordine intero, o la principale fazione antichillima.

XII. Che poi nelle Bolle emanate tra l'anno 1428, e l'anno 1516, seno prima nominati i Claustrali, o Conventuali, e poi gli Osfervanti, nulla è contrario al mio sistema; concedendo io, che la fazione della Comunità, di cui erano così i rilastia silmori Osfervanti; che dopo la peste dell'anno 1548, avanti l'anno 15430, volean vivere da Conventuali prima che colle dispense.

fosse stato istituito, o fatto lecito il vetusto Conventualesimo, come i Frati Minori dell'antica Regolare Offervanza fotto l'ubbidienza de Ministri, e i veri Conventuali, cioe, quei che dopo l'anno 1430, viveano fecondo i privilegi, avesse la precedenza sopra gli Osservanti della Famiglia del Trinci, edi S. Bernardino, i quali foltanto regolarmente vengono fignificati col femplice nome di Offervanti nelle Bolle del predetto tempo. Sebbene non è normaimpreteribile nelle Bolle l'offervarsi la precedenza delle persone, di modo che alle volte non si legga anche nominata prima la fazione, o la persona... meno degna, o meno antica, come è noto a chi è versato nella lettura delle Bolle, e de Sacri Canoni. Ed appunto il Ragionista col tesser qui un catalogo delle Bolle, nelle quali fi fa menzione de Claustrali, e degli Osfervanti, e col non trovarne una più antica dell'anno 1428., in cui nominati fono i Claustrali, cioè, i rilassati Frati Minori, che giusta la loro professione obbligati erano alla purità della Regola, e dopoi col faltare al Pontificato d' Eugenio IV., nelle cni Bolle trova la più antica memoria de' Conventuali opposti agli Offervanti, fa conoscer la verità di quanto ho io detto ne passati libri; cioè, che avanti la peste dell'anno 1348, non erano nell'Ordine nominati nè i Conventuali, nè gli Offervanti: perchè l' Ordine era tutto di una fola vita... fotto la purità della Regola, e ogni fuo professore diceasi semplicemente Frate Minore. Ma dopo tal peste, e il lungo scissna susseguente, nate nell'Ordine le rilaffatezze, comparvero due fazioni : una di zelanti dell' antica vita, e fu quella degli Offervanti: l'altra di defiderofi di mutar vita, e di offervarepovertà meno rigida di quella de' passati tempi dell' Ordine, e su quella de i Clauffrali , o Conventuali .

XIII. E già mi luſngo di avere ſpoſto a buſanza ciò, che appartientalla precedenza de 'vetutil Conventuali ſpora la Famiglia Offervante prima dell' anno 1517.: Mentre una tal precedenza non nacque nè da privilegio Apoſtolico, nè da veruna prepotenza de Conventuali, come anche vuole Ragioni/ai, ma nacque dall' eſler' allora quei Conventuali vere membra della natuca, e più principale fazione de Frati Minori, che antonomaſticamentachicevaſ la Comunità dell' Ordini; e poi per cagion loro ſi diſfe anche la Comunità Comunità: i nella qual fazione quel Conventualſmo nato era nel terzo ſscolo da i Frati Minori della Regolare Oſſervanza, che con accettar le prime diſpenſ le ſondarono, e da quella fazione fottopoſ fa a i Minitiri non fu mai ſmembrato, ſnchè non venne l'anno 1517., quando lo ſmembro Lione X., riducendolo in Famiglia, o Congregazione particolare fotto l'immediatacura de Masſfri, e non più de Minitiri, che ſolamente relatrono alla parte degli Oſſervanti, da ſſimarfi perciò la vetufa continuata Comunità.

XIV. Che se questa, e non altra era la ragione, per cui quei Conventuali aveano la precedenza dagli Offervanti della Famiglia: era dunque una cosa molto naturale, e secondo il diritto comune, il dover cessare di avanquando nell'anno 1517, per le Bolle di Lione X. spurgata di Conventualesimo la detta vetusta Comunità sotto i Ministri, e restituita nell'antica suapurità, con unire agli antichi Osservanti di esta tutti quei della Famiglia, ed altri, sacendogli tutti diverire Osservanti della Comunità sotto i Ministri, e non più sotto i Vicarj; i vetusti conventuali restarono fuori di tal Fazione, o Comunità vetusta, e incominicarona a formare una particolat Congregazione

Tomo II. Lill di

Lib. XI. Cap. VI.

di Frati privilegiati , fottoposta immediatamente a i soli Maestri . Onde Lione X, nelle citate sue Bolle determinando, che da quel giorno in poi le precedenze, e tutte le prerogative avutefi pel paffato da' Conventuali, in quanto questi erano per anche membra della vetutta Comunità dell' Ordine, e rappresentavano una tale antichissima fazione Minoritica, soggetta immediatamente a i Ministri, dovessero esser, non più de Conventuali, ma de soli Osfervanti; non diè privilegio alcuno, nè fi oppose al diritto comune, ma secondò anzi la natura, e l'efigenza delle cole; determinando, che fi facesse ciò, che conseguentemente all'unione degli Offervanti, già fatta nella Bolla-Ite & vos, e alla esclusione del Conventualesimo dalla vetutta Comunità, naturalmente dovea succedere. Posciachè, esclusi i Conventuali dalla presata fazione, non restava più loro l'antico diritto di precedere come membra di tal fazione; ma tutto questo diritto veniva ad essere ne' soli Osservanti, che foli erano, e fono membra della medefima fazione, e Comunità continuata.

XV. E come la stella vetusta Comunità continuata, e non altramente. gli Offervanti uniti infieme fotto i Ministri vennero confiderati, e riconosciuti anche da Lione X .: il quale perciò nelle citate sue Bolle determinò, e volle, che aveisero essi la precedenza non solamente sopra i Conventuali, esclusi da tal Comunità, e ridotti in Famiglia, la quale alzar debba Croce distinta; ma eziandio fopra gli altri Ordini Mendicanti, che per l'addietro furono foliti di cedere il luogo più degno alle membra della vetufta predetta Comunità, quando per la inclusione di molti Conventuali diceasi Comunità Conventuale, o Comunità de' Conventuali. Ciò è manifelto a chi fa perfuaderfi, che Lione X. non volle fare un'aggravio a i detti Ordini Mendicanti nell'imporre loro, che in avvenire a i Minori Offervanti cedessero la precedenza, che in parecchi luoghi, dove la Comunità dell'Ordine rappresentavasi da veri Conventuali, ceder foleano a i Conventuali: Ed avrebbe certamente a i detti Ordini fatto un aggravio, se avesse voluto anteporre loro una famiglia meno antica di essi, e non più tosto nna Comunità, de medesimi assai più vetusta, quantunque alleggerita di molti, che per l'addietro concorrevano a comporla, e accresciuta di altri, che quantunque per l'addietro non fossero membra della medefima, nondimeno aveano tutto il merito di efferle, e allora di già erano di essa divenute vere, verissime membra. Intese dunque Lione X., che la. Comunità Offervante dopo l'anno 1517, fosse la stessa vetusta Comunità dell' Ordine de Frati Minori, avvegnache le persone, che la componevano nell' anno 1518, per elempio, non follero tutte quelle stesse, che la componevano nell'anno 1516.: perche nell'anno 1517, furono ad essa aggiunti gli Osservanti (1) Apud della Famiglia, e delle 3. Congregazioni, e furono da essa tolti i Conventuali Ford, tom. dispensati, e perciò di vita non convenevole colla fondazione primiera, c. 16. in Re fottanziale di tal Comunità .

XVI. Tali verità o non fi vollero, o non fi feppero ben difendere. Al Lacride dalla Comunità Offervante nel Secolo xvr.; e perciò gli Agoltiniani, e i Carme-Rot. Rom. litani facendo refistenza alle Bolle di Lione X., ed anche alla Bolla Accepi-Pracedent, mus (1) di Clemente VIL, in cui nell'anno 1531. firono in quanto a questo 3. Februar. punto rinovate le Bolle Lionine, in parecchi luoghi non cederono agli Of-1712. cor. servanti quella precedenza, che per l'addietro cedevano a i vetusti Conventuali, allorche tutti questi, e non per anche tutti gli Osfervanti erano

della

g.ft. p.513.

della Fazione nominata la Comunità dell'Ordine, e nelle pubbliche funzioni rappresentavano essi la Religione Francescana. Quella precedenza per altro, che non cederono i Conventi particolari nelle Processioni, su ceduta da i loro Generali in Cappella Pontificia, e si cede al Generale Osservante; anzi anche fi cedette in parecchie Città, e fi cede per anche in Roma agli Offervanti in altre funzioni. Ma a che giova il più trattenersi su questo punto? Si sà bene, che di fatto può succedere, che in qualche luogo una Religione meno antica goda la precedenza fopra la più antica: e che l'antichità non si attende dal preceder di fatto, ma dal diritto a precedere, nato dall'anzianità, e non da'foli privilegi. Or che gli Offervanti abbiano questo diritto a precedere non solo per le citate Bolle (che per altro se fossero state in favore de Conventuali, o di qualche altro Iftituto, avrebbero avuto l'effetto pienissimo); ma eziandio per l'anzianità del proprio Istituto, che scende dirittamente da S. Francesco; anzi è la stessa vetusta Comunità dell' Ordine de' Minori fondata da S. Francesco, spurgata di Conventualesimo, che nato era in essa nel terzo suo secolo, e restituita alla purità de due primi secoli: come fi è provato in quest' Apologia, e resta confermato eziandio dalle Bolle di Lione X., e di Clemente VII.: le quali, se ciò non fosse vero, conterrebbero un' aggravio, o un torto fatto fenza verun giusto motivo da i suddetti Sommi Pontefici non foltanto all'antica Religione fondata dal Santo, ma in oltre anche agli Agoltiniani, ed a i Carmelitani, i quali farebbero stati costretti a dover' essi, e i loro Generali ceder la precedenza ad una Religione, che non è l'antica Religione Serafica, e non conta più giorni di quelli, che contano i loro Sacri Ittituti. E chi v'è tra gli Uomini onesti, che voglia in... questa guifa lacerar l' equità di quei due Sommi Pontefici?

XVII. Non vi alterate, parmi che dica il Ragionista, non vi alterate: fi legge pure negli Annali Cappuccini feritti dal P. Boverio, che il Concilio di Trento volle dare i figilli di tutto l'Ordine Minoritico, e la precedenza. fopra tutti i Frati Minori a i PP. Cappuccini, e che il P. Bernardino d'Afti Vicario Generale terzo de Cappuccini, per modestia, ed umiltà ricusò di ricever queste prerogative: S' ei dunque le accettava, la Congregazione Cappuccina, tuttochè meno antica degli Offervanti, avrebbe avuta la precedenza fopra tutti i Frati Minori: Onde non è vero, che in somiglianti cose i Sommi Pontefici, e i Governatori della Chiefa vengano, come voi dicevate, intutto e per tutto fecondando la natura, e l'efigenza delle cofe, allorchè fanno

qualche determinazione favorevole ad una parte fopra dell'altra.

XVIII. Tanto scrisse il Boverio in verità; ma nulla secondo la verità: non avendofene un' ombra neppure nelle Storie, o negli Atti di tal Concilio: nè potendofi credere, che allora i PP. Cappuccini aveffero tanto granmerito sopra gli Osfervanti appresso la S. Chiesa Cattolica, che, radunata questa in quel Sacro Concilio, volesse ad una tal nascente Congregazione dar le suddette prerogative, togliendole senza verun motivo agli Osfervanti, che finalmente aveano dati valenti Teologi al Concilio, e del loro numero non v'era veruno Erefiarca. Chi vuol veder questa favola pienamente confutata da una ben fluida penna, legga il tomo xv111. degli Annali Minoritici, scritto egregiamente dal P. Giovanni de Luca Veneziano, per continuare gli An- (1) Pagest. nali del P. Wadingo (1), e ammiri la semplicità di chi per anche sa leggere la ».3. L111 2

detta favola, tratta dal Boverio, e stampara fotto le immagini del P. Bernracino d'Ali, esposte fotto gli occhi del pubblico, specialmente ne Claustri de Conventi, con parecchie altre, diminutive del decoro degli Osfervanti, Mi si lasci pertanto credere, che la Santa Chiefa nel dar la precedenza a questo, o quell'ssitutor religioso sopra degli altri, non si lascia tirar da passioni, ma seconda la natura, e i meriti degli litruti, amandogli esta tutti qualmente qual madre benigna, e indisferente verso i suoi cari signiosil. Onde se la Sede Apostiolica volice costantemente, che tra tutti i Frati Minori l'antica precedenza dell' Ordine issitutio da S. Francesco esservolle de i foli P.P. Minori Osservanti, segno è, che la Comunità fola di questi è l'antica Religiono sondata da San Francesco, e le altre sono rami diramati da

questa. XIX. Non occorre più scrivere su questo punto, veramente inutile al Ragionista. Imperciocche, quantunque i Conventuali avanti dell' anno 1517. abbiano avuta la precedenza fopra la Famiglia Offervante, contuttociò non ne segue, che i Conventuali de'di nostri sieno l'antica Religione di San Francesco. 1. Perchè questi odierni Conventuali sono d' litituto diverso da quello de Conventuali dell'anno 1517., e di tutti gli anni anteriori. 2. Perchè la Famiglia Offervante non era tutta la Regolare Offervanza: onde precedendo a quella sola i vetusti Conventuali, non precedevano a tutta la Regolare Offervanza . 3. Perchè una tal precedenza de vetusti Conventuali in tanto potrebbe giovare al Conventualesimo, in quanto da essa si potesse. inferire, che il Conventualesimo sosse più antico della Regolare Osservanza: ma indi questo non può inferirsi; posciachè costa da i premessi libri , che la Regolare Offervanza è nata nel nascimento stesso dell'Ordine; e che il Conventualefimo antico non trapassa il terzo secolo Francescano, in cui nacque tra le dispense nella fazione stessa principale, e antichissima de Frati Minori appellata la Comunità fotto i Ministri: Onde dalla precedenza di quei Conventuali s'inferifce bene, che la fazione fottoposta a i Ministri fosse la più antica; ma non già, che in tal fazione si trovasse prima il Conventualesimo, che la Regolare Offervanza. Nacque per tanto in detta fazione il Conventualesimo nell'anno 1430.: vi stette insieme colla Regolare Osservanza per anni 87., e per tal tempo ebbe la precedenza dagli Osfervanti della Famiglia. Nell'anno poi 1517, alla prefata fazione della vetusta Comunità sotto i Ministri furono uniti tutti gli Offervanti della Famiglia fotto i Vicari, e delle Congrezioni Minoritiche; e dopo questa unione vedutosi, che gli Osfervanti di tal Comunità erano affai più de' Conventuali, quetti furono tolti via da tal fazione, e di essi ne su fatta una Fazione, o Famiglia, o Congregazione particolare. fottoposta immediatamente a i Maestri; restando la vetusta Comunita, o fazione de' Ministri composta di foli Frati Minori Osservanti. E da questo avvenimento in poi gli antichi Conventuali restarono esclusi da tutte quelle precedenze, prerogative, e facoltà, che godute avevano innanzi per anni 87., e non più,

XX. Ed ecco, che la precedenza da effi goduta per 87. anni innanzi al 1517., fignifica l'anzianità della fazione de Ministri, della quale altora essi offervanti erano membra; ma non significa l'anzianità del Conventualifimo, che per due secoli non mai si vide ne dentro la fazione predetta, ne

come membra della vetusta Comunità sotto i Ministri.

Lib. XI. Cap. VI.

'n veruna parte dell'Ordine: e nato in essa nel terzo secolo, dopo anni 87. dal suo nascimento, ne su convenevolmente escluso, per ridurre la Comunità dell'Ordine allo stato, e alla purità de' due primi secoli Francescani, ne' quali tutte le di lei membra erano della Regolare Offervanza, cioè, obbligareall' Offervanza della purità della Regola. Dunque la precedenza goduta da' vetusti Conventuali avanti l' anno 1517, non prova l'anzianità de Conventuali fopra gli Offervanti . E tanto baiti aver mostrato anche più del necessario in questo Capitolo; mercecche dalla lettura de libri antecedenti potea ben conoscersi, che qualunque fosse la precedenza de i suddetti, non poteva portare il vetufto Conventualefimo ne' due primi fecoli dell'Ordine, donde l' efcludono la Regola di S. Francesco, le Decretali Apostoliche spositive di essa, i Dottori, gli Statuti, e le consuerudini dell'Ordine, le Bolle Pontificie, etutti i vetusti documenti allegati negli antecedenti libri: laonde da ogni Uomo accorto potea ben distinguersi, che la precedenza, avutasi da quel Conventualesimo nel terzo secolo Minoritico, altronde nasceva, fuorche dalla maggiore antichità di esso, che per se stesso era meno antico e della Regolare Offervanza de Frati Minori, e di tutti gli Ordini Mendicanti, a i quali pre-cedeva per cagione dell'antichità della Fazione, in cui era stato soprasseminato, e da cui dopo il fuo nascimento non era allora per anche stato svelto, come fu nell'anno 1517.

### C A P. VIL

Il possesso, qualunque siasi, de' Conventuali di venerare nelle loro Chiese le Reliquie de Santi, e de Beati de' primi due secoli dell' Ordine non dimostra dover numerarsi gli stessi Santi, e Beati, tra' Conventuali.

D eccoci alla difamina del Capitolo XV. del Ragionista, che ha per titolo una proposizione contraddittoria espressamente al titolo di questo mio Capitolo; mentre pretende egli da vero, che sieno stati Conventuali tutti i Santi, e tutti i Beati, de quali conservano le reliquie nelle loro Chiefe gli odierni PP. Conventuali, o le confervarono i Conventuali vetniti: anzi pretende, che tutti gli antichi Frati Minori, sepolti nelle Chiese dell' odierno, o del vetusto Conventualesimo, sieno stati Conventuali, e non della Regolare Offervanza. Se Sant' Antonio da Padova, come altrove ho narrato (1), se ne suggi frettolosamente a i piè del Papa (1) Tom. L Gregorio IX., e con alte querele operò, che dal Generalato fosse deposto Pas-Assa-Frat' Elia, che tentava d'introdurre nell'Ordine le dispense contro alla Regola di S. Francesco; credete voi, che non si farebbe talvolta eletto un qualche altro fepolero, fe avesse penetrato, che per aver le sue Sacre Ce-

neri il ripofo nel magnifico Tempio di Padova, oggi de' Conventuali (e con univerfale difipacimento de Fedele di oggi Città, danneggiato malamente da cafinale incendo) doveva egli un giorno divenir difipentatulimo fopra la Regola di S. France(co, e tanto lontano dalla vita de Frati Minori del fino tempo, quanto da effo fi dilungarono gli Odierni PP, Minori Conventuali? Io per me penfo, che avrebbe egli deficarato un fepoleco incognito come quello di Mosè, anzi che volere allontanarfi dalla purità della Regola del fuo Santo Patriarca,

ia. Nondimeno al Ragionista batho, che il sepolero de' printitivi Minori o fia, o sossile un volta in mano de' Conventuali, per potergii proclamar tutti del mmiero de' Couventuali. Ma ponga pure, s' ei vuole, in questo numero il vas Pradre Giuseppe da Copertino, e altri baoni Religiosi, ne veramente firono in vita Conventualie, quando questi abbiano il pubblico culto, dico ch' effi sino Santi, o Beati del Conventualesimo, che ne ritiene le reliquie: s' altenga però da far Conventualie coloro, i quali vissero, e moritono obbligati all'offervanza della purità della Regola; chianque abbia dopoi avute le loro reliquie, o i luoghi de' foro Sepoleri. Sarebbe bella se battaste aver appresso della sia Religione. Già Cierone, Augusto, e ratti altri Gentili farebto Cattolici, e molti vettuti Cattolici dell' Asia, dell' Africa, e dell' Europa sarebero da computati fia i Pagani, fia già Scimattie, e fra gli Erettici.

III. E' tanta la premura' dell'affuño di quefto Capitolo, che folo è il motivo principale, per cui ha feritto tutto il fuo. Volume il Ragionifia, e, per cui si fanno afcoltare queste mal nate Controversie. Perciò l'ho io posto per tutimo, come quello, a cui tendono tutte le mie premestie fatiche, dirette a torre via da i Santi, da i Beati, e dagli Uomini illustri de primi secoli Francescani quella nota di Comontualia, che ripugna alla loro gloriosi fama, santità; possibile il Conventualessimo antecedente all'amos 1470 er au mostacolo alla Santita (1), e non uno stato di Santi, o di Uomini vitruosi, ed incigni. Ma trovandomi ora nel cimento, e a facci ad le predetto affunto del Ragionista, dopo aver letto, e riletto il di lui XV. Capitolo, non ho più che dirmi di nuovo contro al medessimo, accorgendomi di averlo tutto uttu c stato.

tamente confutato già già ne' premessi libri.

1V. Conciosachè in tal capitolo nell'efordio fino alla pagina 312. narra, che il B. Andrea Conti fin omnianto Conventuale da i Postulatori della Causa per la di lui Beatificazione, e che la B. Micheliaa da Pefaro, e il B. Andrea Caccioii da Spello prefero l'abito, e do ri venerano ne' Conventi de' Conventuali anche secondo il P. Arturo (a). Pel B. Andrea Conti risposi nella. Prefazione; e che gli altri due ora si venersino, e una volta peredellero l'abito ne' Conventi, oggi de' Conventuali, non si a proposito. Dopo porta i documenti, e le Bolle già portati un' altra volta nel suo primo capitolo, di questo libro, in cui seci vedere, che le tellimonianze de' Sommi Pontefici, de' Concilj, e della Sagra Congregazione de Riti non sa voncionono alla Causa de' Conventuali. Appresso adduce, e pitture, e pittori per sa credere, che gli antichi Frati Minori erano veniti da Conventuali: ed a tal cossi o ir posso mino tibro. Indi ricorre alla forza di tutti gli argomenti insieme, da lui maneggiati ne' XIX. Capitoli del-

(1) Vide tom.1. p.g. 13. G seqq. G p.g.35.

(1) Ad diem 3. & 19. delle fue Ragioni, dicendo, che con questi dimostrandosi l'anzianità de'Conventuali, dimoitrafi ancora, che de'foli Conventuali fieno i Santi, e i Beati più vetusti della Religione: ed io ricorro per la risposta a tutti i fondamenti, che alle di lui macchine ho contrapposti nel decorso di tutta questa Apología; co'quali (come mi lufingo) avendo io stabilito, che i Conventuali fono gente novella nell'Ordine Francescano, insieme ho fermato, che del loro litituto non furono i Francescani de' vetusti secoli. Dà eziandio una toccatina particolare alle testimonianze degli Scrittori favorevoli alla Causa de' Conventuali: ed io richiamo il mio Lettore al fecondo Capitolo di questo mio Libro, in cui delle testimonianze di tali Scrittori pienamente disputai. Finalmente... dice, che, tralasciate tutte le altre ragioni, vuol restringersi a questa sola, cioè, al possesso, in cui i Conventuali attualmente sono, o almeno furono anticamente, di venerare nelle lor Chiese le Reliquie di tutti i Santi, e Beati, i quali sappiamo sepolti nell' Ordine, pel qual possesso vuol' egli conchiudere, ch' esti furono Conventuali .

V. Viene alle prove, e dalla pagina 312. fino alla pagina 318. è tutto occupato in far vedere, che i fuddetti infigni Frati Minori furono fepolti, e fi venerano ne'Conventi, che oggi fono, o furono una volta de'Conventuali, e non in quelli degli Offervanti. Ciò fatto, con erudizione e facra, e profana mostra, che ogni Uomo ebbe premura di lasciar le ossa tra i suoi. Col fuo bell' intelletto arrivò la rifposta degli Osfervanti a questo suo grande argomento, dal quale si sbrigano essi con dire, che ne' due primi secoli dell' Ordine i Frati Minori erano tutti della Regolare Offervanza, e che allora il Conventualesimo non per anche avea veduta la prima luce: onde i Santi Frati Minori di quei secoli furono sepolti fra gli Osservanti ; ma nato dopoi ne i Conventi, ove furono sepolti, il Conventualesimo, per questo accidente le offa loro paffarono ad effer nelle mani de' Conventuali: nella guifa, in cui le offa de'Romani gentili paffarono ad effer in potere de'Romani Cristiani, e quelle de' vetufti Cattolici ad effer în poter degli Eretici (1). E perciò dalla (1) Vid. suppagina 320. volendole rigettare, dice non effer credibile, che se gli Osfer- lib-9- cap-tvanti avessero avuto una volta il sepolero di S. Francesco, di S. Antonio, e 6.1., 62.
degli altri Santi di avessero pui lasciati o coduri a i Conventiali sacendos 6 praserdegli altri Santi, gli avessero poi lasciati, o ceduti a i Conventuali, sapendosi, tim pagina che ogni Religiolo ha fomma stima delle ossa del S. Fondatore, e de suoi 351.60/e91-Santi, e Beati Fratelli Nella quale impugnazione lavora egli fopra d'una fuppofizion falsa; posciachè non si perderono dagli Osfervanti quei sepoleri, perche indi se ne partissero gli Osservanti, e gli cedessero a i Conventuali; ma si perderono, perchè gli Offervanti antichi abitatori de' Conventi, ove fono quei fepolori, dopo la morte di quei Santi, o Beati, abbracciando prima gli abusi, e poi le dilpense, di Osservanti si fecero Conventuali, senza mutar uè Convento, nè Cella: nella guifa che più volte lio narrata negli antecedenti Libri, trattando degli antichi Conventi, e delle antiche Provincie. Gli concedo poi, che possono essere stati Conventuali anche coloro, che nelle-Bolle, o ne Brevi fono appellati col folo nome di Frati Minori; ma niego collantemente anche colla dottrina del Ragionilla , che fieno ffati Conventuali quei, che non mai hanno accertate le dispense contro alla purità della.

Regola; giacche il Conventualesimo è una Religione nata, e eresciuta tra i privilegi: tali dispense non poterono aver accettate i Frati Minori de' primi

due

due fecoli, perchè allora esse non vi erano, come mostrai nel primo tomo : dunque non possono dirsi Conventuali, benchè le ossa loro abbiano riposo ne i

Conventi, che fono, o furono de' Conventuali.

VI. E già siamo alla pagina 324 del volume del Ragionista, in cui pasfando all'abito de Santi, e de Beati vetulti in darno tenta di mostrargli vestiti alla Conventuale, e non più tosto come gli Osservanri: nè può superare la forza del quinto mio libro. Ritorna a porre in campo la parità de Mendicanti, che, accettando la difpenfa contenuta nel Decreto del Concilio di Trento, fatto nel di 3. Decembre dell'anno 1563., non divennero d' Istituto novello; per indi inferire, che neppure i Conventuali divennero d' Ittituto novello, accettando le dispense di aver la proprietà in comune ec. Ma nel (1) Vid. lib. fecondo mio libro può rileggere sciolta la detta parità (1), e vedere se la 2. cap. 2. Regola di S.Francelco debba in tutto, e per tutto paragonarfi colla disciplina variabile, e nulla contenga di essenziale al Frate Minore, come membro dell'antica Religione fondata da S. Francesco. Rinuova in oltre la falsa ingiuriofa supposizione, che gli Osfervanti fosfero quella setta sola di Frati con-

VII. Quindi supponendo, che i Conventuali assistessero al transito di S.

dannati da Giovanni XXII., e gli altri Frati Minori fossero Conventuali: della quale falsità trattai nel libro VIL

Francesco, e di S. Antonio dugento anni, e più avanti la nascita del vetusto Conventualesimo, e fatto un cumulo d'interrogazioni, conchiude, che segli odierni Conventuali fuccedono nell' abitazione de' Conventi a quei Frati Minori, che ivi assisterono alla morte di quei Santi; dunque la loro Comunità è la stessa con quella di quei Santi, rintonando il testo mutilo del P. Suarez, che per l'unità del corpo politico massimamente si attende la successione delle. p:rfone. Ma fe così è , poiche gli odierni Protestanti sono successori nell'abitazione de' luoghi a coloro, che affifterono alla morte de' vetufti Santi delle Ioro Nazioni; faranno dunque essi la Chiesa, o la Società, cui appartengono quei Santi. Riprende indi lo sbaglio degli Osfervanti, i quali pensano, cheprima di Fra Paolo Trinci negli stessi Conventi stessero confusi Conventuali, e Offervanti; e poi fotto Fra Paolo gli Offervanti con una pura locale feparazione si separassero da i Conventuali. Ed io dico, che chi così pensa, s' inganna; perchè avanti Fra Paolo, e in tempo di Fra Paolo, non vi erano Conventuali, e ogni Frate Minore era della Regolare Offervanza; onde non abitavano insieme Conventuali, e Osservanti (2). Fra Paolo poi su autore di una pura feparazione locale di alcuni Offervanti più divoti da altri Offervanti meno divoti, o alquanto rilaffati, e non già da' Conventuali, che in tempo di esso non per anche si erano veduti (che che mi abbia io scritto nella pagina 224. di questo tomo, dove mi è scorso dalla penna contro al mio solito, che fotto il detto Fra Paoluccio gli Offervanti della Famiglia fi segregarono dal vetufto Conventualesimo: il che non può aver'altro vero senso, se non. che Fra Paoluccio, e i di lui feguaci localmente fepararonfi da quella fazione di Frati Minori della Regolare Offervanza, in cui dopoi nacque il vetufto Conventualesimo, e perció sorti dopoi la denominazione di Comunità Conventuale.)

VIII. Che se il Ragionista vuol farmi credere, che avanti i tempi del già detto Fra Paolo Trinci , giusta i nostri Annali, non furono nell'Ordine ,

(z) Vid. fup. lib.8. cap.t. S.;.

6.3.

se non che Frati, appellati col semplice nome di Frati Minooi: tra i quali alle volte se ne suscitarono alcune sazioncelle, che diceansi degli Spirituali, o de i Zelanti , perchè o accufavano qualche vera rilaffatezza, che tentaffe. d' introdursi nell'Ordine, o desideravano di aggiugner rigori alla Regola, e di far novità in qualche modo circa la vita Minoritica: egli non penera molto a farmi ciò credere; avendolo io già confessato nel VII libro. Se poi volessediftinguere i Frati Minori de due primi fecoli dell' Ordine in due fazioni : una di Frat' Elia. la qual si dicesse la Comunità, e vivesse coll'uso delle rendite, e delle fuccessioni ereditarie, e con altre larghezze contrarie alla Regola: el'altra de Zelanti, o de Cefarini, che vivesse fenza tali larghezze; pesterebbe egli, come fuol dirfi, l'acqua nel mortajo, avend'io fatto vedere nel VII. libro, e in altri luoghi, che questa è una favola de' Conventuali. Siccome altresì dimostrai esfer favola ciò, che il Tamburino, o altri non pratici Scrittori affermano, cioè, che Fra Paolo Trinci, pria di ritirarsi in Brogliano, sosse-Conventuale: che colà ritirandofi iltituì la Congregazione degli Offervanti; fe questo non fignifica, che diede egli principio all'economia della Familia composta di Offervanti, la Religion de quali era già stata istituita da S. Francesco. e fempre continuata: che gli Offervanti della Famiglia mutarono la formadell'Abito, le vetuste leggi ec., cose di già tutte ributtate nel citato libro, e altrove. Nè al Ragionista si nega, che la Famiglia del Trinci, come Famiglia particolare . folle una pianta novella , non più antica del Trinci , che la Jondo: nella guifa, in cui le Provincie de' Predicatori, e de' Minori, che oggi hanno in America, fono Provincie novelle, e non più antiche del tempo, in cui cola passarono dall'Europa i loro fondatori a fondarle; ma non per questo è novello l' Iftituto di guelle Provincie, fe non formano effe un Corpo divifo, e indipendente da quello delle due loro antiche Religioni, e non hanno diversa Regola, o Professione. Or siccome non può dirsi, che i Santi de due primi secoli de' predetti due Istituti fossero delle Provincie dell' America, non per anche fondate nell'età loro; così non può dirfi, che i Santi, e i Beati Frati Minori de' primi due fecoli fossero della famiglia di Fra Paoluccio, non per anche fondata a tempo loto: ma può ben dirfi, che fosser eglino dell'Istituto di cui era una tal Famiglia; cioè, che fossero Frati Minori, viventi secondo la purità della Regola di S. Francesco. Il che non è un voler far procedere da una Congregazione moderna i Santi antichi, come teme il Ragionista; ma è soltanto un far, che sieno dello stesso Istituto i Santi antichi, e la Famiglia, o Congregazione moderna degli Offervanti di Fra Paoluccio. Nella guifa, in cui non è un far procedere dall' America gli antichi Santi Predicatori, e Minori il dir, che furono essi di quel medesimo Istituto, di cui oggi fono i Frati Predicatori, e i Frati Minori delle nuove Provincie dell' America. Tale appunto era la Famiglia del Trinci, rispetto all' Ordine Serafico. Essaera di nuova fondazione lecondo l'economia, o la varietà de fuoi Superiori immediati; ma era dello stesso antico Istituto, di cui erano gli antichi Frati Minori, come appunto si discorre delle Provincie nuove rispetto alle antiche: con questa differenza, che una nuova Provincia è indipendente affatto dalle altre; ma le Provincie della Famiglia dipendevano da quelle della Comunità, dipendendo i Vicari da Ministri : e perciò consideravansi come residui , o parti delle Provincie de' Ministri . La verità è chiara, e si sa intender da chi Tomo II. Mmmm

la vuole intendere: perciò non più mi diffonderò nello fpiegarla: tanto più che la Cauda degli Offervani non fi fonda unicamente fulle ragioni della Famiglia; nè pretendono gli Offervanti, che gli antichi Santi foffero della Famiglia del Trizzi, e che appartengano al loro numero, per effer eglino flati feguaci del Trinci: ma più totto perché furono elfi della Regolare Offervanza

fotto i Ministri della Comunità dell' Ordine, e non mai Conventuali.

IX. E quì vorrei, che il Ragionista si ricordasse, ch'egli nello scrivere, che la Comunità dell'Ordine ne fuoi primi due fecoli, o avanti la peste, e lo scisma del suo secondo secolo fosse appellata Conventuale, non gia ne pubblici documenti, ma dal volgo, non ha lo spirito, che avea Mosè nello scrivere i fatti della Genefi: e perciò quantunque debbanfi credere i fatti della Genesi accaduti molti secoli avanti di Mosè, senza cercarne altre prove; non per questo può pretendere di esser creduto il Ragionista; mentre racconta, che i Frati Minori ne' due primi loro fecoli dal volgo erano appellati Conventuali, quando ne pubblici monumenti aveano il folo nome di Frati Minori. Se non che con tal proposizione si da egli colla zappa su i piedi : posciachè se Innocenzo IV, nella sua Bolla Cum tamquam veri, diede (comepretendono il Ragionista, e altri de'suoi) a i Frati Minori il nome di Convenruali, e fece che da li in poi essi si denominassero Frati Minori Conventuali, laddove fino alla data di tal Bolla non aveano avuto altro nome, che quello di Frati Minori; dovea più tosto la cosa andar al contrario, e dal volgo, tenace degli antichi nomi, dovea feguitarfia nominarli col folo nome di Frati-Minori, e ne'pubblici documenti, ne'quali si osserva l'esattezza de' vocaboli, doveano effer appellati Frati Minori Conventuali. Questa era la più verifimile: onde non effendo accadnta, è un altra prova per convincer la novità del nome di Conventuali, e che il Ragionista vien piantando carote a più potere.

X. Sarebbe or tempo di ragionare de i frontispizj de'libri degli antichi Santi Frati Minori, e delle descrizioni delle loro vite, in cui esti nominati sono Minori Conventuali; ma gia ne favellai altrove, quando dissi ciò provenire o perchè così fecero i Conventuali nel far'imprimer quei libri, o perchè così piacque agli Scrittori di tali Vite; ma non già perchè così richiedesse la verità, o perchè fosse quello il vero titolo, che ne due primi secoli ebbero i fuddetti gloriofi Frati Minori . Più degna di qualche confiderazione è la-Vita di S. Antonio da Padova dell' Ordine de Minori, Storica, encomiastica, critica , distesa dal P. F. Bonaventura Amadeo de Cesare Minor Conventuale , in cui par che rifegga tutto lo spirito del nostro Ragionista: e stampata in... Napoli nell' anno 1744. L' Autore di que à comecche fi diffonda nelle virtuose gesta, e ne miracoli del predetto Santo, nondimeno sembra, cheper iscopo ugualmente principale, benchè ciò non indicasse con chiarezza, fiafi prefisse tre cose. Una è, che questo suo moderno religioso Conventualesimo vi fosse in tempo di Sant' Antonio da Padova; e perciò Sant' Antonio fosse un bnon Conventuale : e l'odierno Generale Conventuale fiail vero successore degli antichi Ministri di tutto l'Ordine, e di S. Francesco. La seconda è . che Frat' Elia fosse un gran Religioso dabbene, e tanto prudente, che le di lui azioni non possano facilmente biasimarsi: il che è unbuon principio per fecondare la favola del Ragionista, il qual dice, che la fazione Eliana durò fino al Concilio di Costanza, e dura ancora ne Minori Conventuali, e fu, ed è la Comunità dell' Ordine, contrapposta alle tazioni de' Zelanti, e alle Riforme: anzi fu la fazione degli antichi Santi, e di quei della disciplina più mite (1). La terza è, che la Religione Francescana nel (1) Vid. sur. tenore di povertà prescritto dal Santo Patriarca neppur si mantenne per anni paga 1370 6 60. , ma l'offervò folamente ne tempi di S. Antonio , e poi fu alterato .

XI. Nel primo fcopo tirò egli fotto mano nella lettera dedicatoria... al fuo P. Rev. Generale Minucci; nel capitolo 22, pag. 72., dove dice, che S. Antonio fondò il Convento di Varese, abitato fin d'allora da fuoi Conventuali; nel cap.24. pag.82., dove, ragionando a i fuoi Religiofi, scrisse: Noi Frati Minori veri (2) detti volgarmente Conventuali, che possediamo il sacro deposito (2) Vid. tomo del Serafico Patriarca in Affifi, e di Sant' Antonio in Padova, dovremmo anco 1. pag. 82. eredi effere del loro Spirito; nella pagina 92., dove afferma, che il Convento, e la Chiefa di Gorizia fi possederono sempre da soli suoi PP. Conventuali ; e nel capitolo 50. pag.176., dove, trattando del Sacro Convento di S. Antonio di Padova, ebbe molta premura di far sapere a i suoi Lettori, che jer l'altro in tempo degli odierni Conventuali, per decoro del Chiostro in una gran tavola fu ivi espresso l'Albero della Religione Francescana, opera celebre di Matteo Petrocchi, in cui chiaramente si vede (cioè, in finzione) che tanto i PP. Offervanti, Reformati, Alcantarins, Cappuccini, Recolletti, ed altre Recollezioni, fino al numero di dieciotto , tutte uscite sono come Riforme da Frati Minori , or detti volgarmente Minori Conventuali (3), che fin dal principio han poffeduto il Sacro (3) Vid. sup. deposito di S. Antonio in Padova, come del Santo Patriarca Serafico in Affisi. bib.8. cap.: Contro a queste e fimili dicerie, sparte non sò come nella vita di S. Antonio, e in altre Opere, basterà il rammentarsi, che il verusto Conventualesimo ebbe principio dal terzo secolo Francescano, in cui nscirono le prime dispense della Regola; e l'odierno ebbe principio da tempi del Concilio di Trento, ne i quali la prima volta incominciò a vederfi un lilituto di Frati Minori proprietari in comune: Quindi conoscerassi, che i Conventuali non sono gli antichi abitatori, e possessioni de' Conventi de' primi due secoli (4); e che i Frati Minori, i quali professano la purità della Regola, come ne' due primi secoli, sono lib.o. \$1.1.7 più antichi, e più si accostano agli antichi Santi, che gli odierni Conventuali; 6 1. che che sia dell'albero del Petrocchi, e di tutto ciò, che nella prefata mi-

racolosa Storia dilettossi di registrare l'Autore. XII. Nel secondo scopo, cioè, ad innalzar Frat' Elia, s'inchinò egli con molta destrezza; e maneggiò talmente la penna, che, trattando delledifferenze inforte fra Sant' Antonio, e Frat' Elia, è difficile il discernere, se abbia egli data la ragione a S. Antonio, o a Frat' Elia. Narra nella pag. 88. le refistenze di Frat' Elia contro alla sua esaltazione al Generalato. Nella pagina 57. accenna, che Frat' Elia convocò in Affifi un Capitolo generale per celebrare la traslazione del Corpo di S. Francesco, e per introdurre le buone lettere, perchè in fatti (soggiugne) egli era di una gran mente, e di un gran ben pensare; come lo attestano Scrittori contemporanei. Lo stesso con altri encomi ripete nella pag. 98., dove aggiugne ": Questo grand' uomo (Frat'Elia) " prevedendo poterfi intiepidire il fervore nella Religione , stabilirvi le Let-., tere voleva, acciocche, se mancasse il servor dello spirito, restasse almeno " quello delle scienze. E coll'altissima povertà dal Serafico Patriarca stabilita " non potendo condurre a fine un tal difegno; perchè impoffibil fembrava... Mmmm 2

" poter mandare dalle due Sicilie, da Napoli, e da Roma, ove studi per al-" lora non erano, giovinetti a piedi scalzi, e sprovveduti sino in Francia, ", ove erano i studi, cercò dalla S. Sede privilegi, e indulti per mitigare... (1) Vid. tom. " quella mendicità così fevera (1). Ciò che poi riufci facilmente al Serafico 1. pag. 85. " Dottore S. Buonaventura in tempo del fuo Generalato, che tutto ottenne

6 frage & " da Clemente IV. (per mezzo del Breve Obtentu divini.) XIII. Ed ecco in qual guila tenta questo Antore di tessere encomi a... Frat' Elia, e di finger' Eliano S. Buonaventura con tutti gli altri fuffeguenti Frati Minori, Dovea per altro riflettere, che nel Breve Obtentu nulla fi contiene, con cui si dispensi la giovento Minoritica di Sicilia, di Calabria, di Napoli, e di Roma dall'andare a piedi fcalzi, e fenza danaro agli studi: anzi leggiamo inculcato espressamente alla Gioventù Francescana, che nell'andare agli studi, e nel tornare, dovesse andar a' piedi, e secondo la Regola: il che fi prescrisse eziandio agli altri Religiosi benchè di maggior'età (a). E quando anche vi fosse una tal dispensa, mille ragioni dimostrano, che quel Breve non appartiene in conto alcuno alla Religione Francescana, come provai nel quarto libro del primo tomo. Doveva in oltre riflettere, che fotto Benedetto XIII. di fanta ricordanza fu stimata proposizione inginriosa a S. Buonaventura quella, in cui da Filalete Adiaforo dicevafi, che la difpensa, o Bolla Obsensu divini

a. in praf.

12) Vid.tom. # P#E-435. Or Supra a pag- 76. ad \$42.91. 6 P48.104 6 Seg.

fosse stata da Clemente IV, conceduta alle richieste di S. Buonaventura: 🗠 perciò il libricciuolo dell' Adiaforo, che contiene la fostanza delle Ragioni de'PP. Conventuali esposte dal Ragionista, e ritoccate di quando in quando in quelta Vita di Sant' Antonio, restò proibito (2). O fosse, o non fosse. Frat Elia di una vasta mente, e un Pensabene; contuttocio è certo, che da pag. avitt. S. Francesco su più volte gindicato per degno di biasimo; ch' ei perseguitò i F-2-459. Santi, e i buoni Religiofi dell'Ordine; che fu più volte deposto dal Generalato; e che finalmente lasciò la Religione, e la Santa Chiesa, e fi uni con Federigo II. Imperatore Scifmatico, e fuori dell' Ordine, come predetto gli avea il Santo Patriarca, se ne morì (3). Attese queste cose, non mi par buona economia di uno Scrittore il caricare di nei, e di note di delicatezza i Santi per fare, che questi nei, e queste delicatezze divengano plansibili in Frate-Elia, che tentò d'introdurle, e di macchiare con esse il candore dell' Or-

XIV. Nulla però di meno lo Scrittore della prefata encomiastica Vita. supponendo per certo, che S. Buonaventura impetrasse le dispense tentate da

(2) Pater Miebael (de Cefena) nevur Generalis Minifter epifiolam ad univerfor Fratres feriffit boe codem anno (1316., quo electus fuit in Capit. Gen. Neapolit.) 11. Augufti, qua erdinavit Sequentia . Peimo Gra, quinto, ne Fratres equitarent , aut calceati incederent , mifi examinata per Conventus Discretes corum necessitate , & concessa in scriptis facultate . Sexte, ne adolefeentes ad fludia genecalia teanfmiff, ullo modo equitarent: & conteavenientes a findio arcerentur, nee a Guardiano reesperentur. Et fi, eurfu abfoluto, ita regrediantur, ad Lefteris, & Pradicatoris officium nullatenus admittecentur. Septimb, Ne ullus ad Studia gemeralia teansmittatue, qui pedester ire non passi. Apud Chronolog, Seraph. pag.43. col. t. Ad hac vide declarat. S. Bonav. in caput 3. Regul. FF. Min., Statuta Narbonen. ejusdem S. Bonav., apud Orb. Seruph. tom.g. pag.ss., Conflitut. Benedidi XII. cap.6. ibid. pag.gs. cola., & Conflitut. Farinerias capes, ibi pag.66. cola.

Frat' Elia, segue a dire: ,, non riusci come a S. Buonaventura al P. Generale. " Elia ": Quindi racconta nella pagina 99. come Frat' Elia, impegnatofi con troppo calore per la fabbrica del Sacro Convento di Affifi, obbligo l'Ordine a stravaganti collette; piantò appresso alla fabbrica stessa una conca di marmo a raccorre da i divoti i denari; ottenne dispensa dal Papa di poter ricever denari in questa, e in altre maniere per interposta persona: e di più si servi di questi denari a mantener cavallo, e servi: onde tacitamente veniva a persuadere a i Frati fuoi fudditi, che la Regola, tal quale era stata data da S. Francesco, non era offervabile (1). Fin qui s' innalzò la vasta mente politica di Frate (1) Vid. 10m. Elia col fuo bel penfare! Ma fegue a dire il medefimo Scrittore, che a costui 2. Pag. 84fi opposero molti Religiosi zelanti della putità della Regola, e tra gli altri & seq. Sant'Antonio da Padova, il B. Andrea Caccioli da Spello, e Frat' Adamo di Marisco; per la qual cosa il B. Andrea su da esso carcerato; e S. Antonio con Frat' Adamo fuggiti a Roma, furono dal medefimo infeguiti anche collafentenza di fcomunica. Narrate queste cose, soggiugne lo Scrittor di quella Vita nella pag. 100. Intanto non poffo qui far a meno di ponderare, che la maggior massima sacropolitica, tra tutta la latitudine della politica de Statisti, io simo sia fuggire l'impegno; perchè qualora questo entra in un cuore anco retto, e illuminato, ha forza di bruttamente abbaccinarlo. E questa ponderazione del m edefimo è così sconnessa dagli antecedenti, che quantunque jo creda, che l'abbacinamento nel riferito fatto si attribuisca a Frat Elia, con tutto ciò dalle sole proposizioni del detto Autore non sembra, che possa conchiudersi; e restasi in sospetto, che l'abbacinato fosse il retto, e illuminato S. Antonio. E più sembra far crescere un tal sospetto il leggersi nella medesima Vita (2), (2) Pag. 100. che S. Antonio, e Frat' Adamo, ricorrenti contro Frat' Elia, non avrebbero avuto ingresso al Papa nella Corte Romana, se la protezione, ed ajuto del Penitenziere del Papa, lor correligiofo, goduto non aveffero: E che da Frate Elia profetite furono le fue difese alla presenza del Papa, e de'PP. Elettori, contro alle accuse fatte da S. Antonio, con tale moderazione, e proprietà di modestia, che tutti i Padri, vinti dal peso del suo giusto ragionare, stimarono inziusta l'accusa fatta contro del Superior Generale (3). Vero è, che dopoi questo (3) Vid. sup. Scrittore racconta, cho S. Antonio, raccomandata a Dio la Causa, con poche pag. 80. n.8. altre parole foggiunte vinfe la lite, e Frat'Elia fu deposto: ma nondimeno parmi, che a fronte di Frat Elia fia fcarfo negli encomi del gloriofo S. Antonio; forse, perchè gli premeva di far comparir F. Elia per un degno Capo della Comunità dell'Ordine, che nelle Ragioni Storiche fu finta Eliana, come quella, che da Frat'Elia ricevuta avesse la disciplina più mite, contraria agli eccessivi rigori de capricciosi Zelanti (4). Parmi eziandio, che il medesi- (4) Vid. sup. mo Scrittore per ovviare all'ammirazione, che potea forprendere i Lettori pas. 90 6 all' offervat le perfecuzioni fatte da F. Elia a S. Antonio, e le contese fra questi 910 due gran Capi, uno per la rilaffatezza impegnato, e l'altro per l'offervanza, non porti a proposito le contese degli Angioli Custodi della Palestina, cogli Angioli dell' Egitto (volca forse dire della Persia) pel popolo Ebreo. In questa contesa, dall' una, e dall'altra parte stavano Angioli buoni, e Santi, e niuno proteggeva i vizj: ma nell'altra contesa, da una parte stava S Antonio Capo de' Zelanti per l'Offervanza : dall' altra Frat' Elia con altri per le larghezze. Più a proposito dunque avrebbe fatta commemorazione della gran battaglia... Mmmm 3

del Cielo, quando S. Michele co i fuoi combatteva contro il Dragone, e il Dragone aucor egli feguito da' fuoi combatteva, ma non la vinfe, nè più ebbe luogo nel Cielo, come fi legge nel cap. 12. del Apocalisse.

XV. Finalmente a diminuire le glorie della Religione Serafica (tentando di far credere, che questa nel tenor di povertà, prescritto dal Santo Patriarca Francesco, non si mantenesse neppur per soli 60, anni dopo la fua fondazione, ma prima che questi fossero scorsi, accettasse quella e privilegi, e mitigazioni, e dispense) tende il sopraddetto Scrittore in vari suoghi della prefata vita, non folamente dove suppone il Conventualesimo contemporaneo a S. Antonio, ma eziandio, e più specialmente dove sa forza di mo-firare allontanatosi dalla osservanza della Regola secondo la volonta di San... Francesco l' Ordine Minoritico. Nella pagina 21. così incominciò l'ottavo capitolo. .. Fattofi Francescano col nome di Antonio cominciò, per adempire " il fuo difegno a poter dare la vita per l' Amor Crocifisso, osservare fedel-.. mente la Regola de Frati Minori, come appunto in quei principi offerva-. vafi , particolarmente l'altiffima Povertà , unicamente , e folamente in quei " felici tempi offervata, fecondo la intenzione, e volontà del Serafico Fon-", datore: fenza entrata di Messe, senza legati pii, senza Sindici, senza Pro-., curatori, e in una parola, lontanissimi dal denaro, e da tutto ciò, che , era di valore, e di comodo, contenti di nulla possedere, godendo nel pa-" tire le indigenze, e le miserie, particolarmente nel mangiare, memori di , ciò, che dicea l'Apostolo a coloro, che gloriavansi d'un'altissima , povertà, indi lautamente mangiavano: ficte fazj, già fete fatti ricchi .

6 1099. (1) 1. Cor.4.

(a) Effins . Tirinur, Cajetanus , D. Thomas, 4bique in los. eit. Epiftola ad Cor.

XVI. Tralascio qui di fare offervazione alle sferzate, che l'Autore. degnafi di dar fottomano a quei Frati Minori, che vivendo alla menfa del Celeste Padre, senza eredità temporali, senza possessioni, e senza rendite, fono decentemente alimentati dalla carità de'Fedeli, e anche, per grazia... (1) Fid. tom. d'Iddio, meglio che in alcuni loro Conventi i Conventuali (1). Tralascio di 2. pag-310. scoprire l'abuso, ch'ei fece della mente di S. Paolo Apostolo, traendo quelle parole, jam saturati estis, jam divites facti estis (2) allo scopo, e al senso già dal medefimo esposto: senza considerare, che l'Apostolo non le diste a quelli, che gloriavanfi di un' altiffima povertà, e indi lautamente mangiavano; ma le disse per ironia agli animi gonfi, e superbi di alcuni della Città di Corinto, i quali vantavanfi di effer pieni di fapienza, e ricchi di altri doni, e di nonaver più bisogno dell'Apostolo, che gli ammaestrasse, come dicono i Commentatori (3): ma per battere i Mangiabene bisognava storcere anche le sentenze di S. Paolo. Non posso per altro tacere su quella sua proposizione, in cui dice, che l'altissima Povertà su offervata unicamente, e solamente ne felici tempi di S. Antonio. Posciachè s'ei vuol dire, che tal quale essa si volle da S. Francesco nella Regola, non fu offervata, se non che in quei primi anni . egli s'inganna a partito, e si oppone alle Decretali, e Bolle Apostoliche, e a i Decreti delle Sacre Congregazioni, che dichiararono, qualmente non fono trafgressori del purissimo senso letterale della Regola di S. Francesco i Frati Minori, che hanno i Sindaci Apostoli, o Procuratori del Papa, i legati pii, le limofine delle Messe ec., giusta la forma, e le caurele prescritte loro nelle dichiarazioni Apostoliche di tal Regola. Se vuol dire, che da S. Francesco l'altiffima Poverta Minoritica fi volle offervata fenza Sindaci, fenza limofine.

dl Messe ec. (1), s' inganna parimente, e taccia di non fedeli le suddette di- (1) Vidatonchiarazioni Apostoliche del senso della Regola, e della Povertà contenuta in 1. P32-597.

essa. Se poi vuol dire, che S. Francesco, e i suoi Discepoli, oltre la Regola, offervaffero altri rigori, e si aftenessero da legati, dalle limosine delle Messe ec., e patisser la same, e cose simili; io glielo passerò, ma non per questo potrà dire , che unicamente in quei felici tempi fiasi offervata l'Altissima povertà secondo la intenzione, e volontà del Santo Fondatore, espressa, o contenuta nella Regola. Oltre a che in tutti i fecoli nella Comunità dell'Ordine hanno fiorito spiriti servorosi, i quali hanno procurato d'imitare i primitivi Frati Minori anche nelle loro particolari fupererogatorie austerità. E fe il P. Maestro de Cesare avesse in questa parte prestata fede alle Ragioni Storiche de suoi avrebbe detto, che in ogni fecolo nell'Ordine furono Religiofi Zelanti, che offervar vollero i rigori particolari fopraddetti; mentre quelli rigori particolari appunto fi cantano, e fi ricantano nelle dette Ragioni, per far credere, che i Zelanti, e gli Offervanti formaffero Congregazioni particolari diffinte, e diverse dalla Comunità dell'Ordine, e fossero d'Istituto novello, rifuscitatore degli autichi rigori dell'età del S. Patriarca (2). Veda dunque il Padre Maestro com egli la vuole, che sempre trovera esser salso, che l'altissima (2) Vid. suppovertà fu offervata solamente ne' felici tempi di S. Antonio, secondo l'intenzione, segn & pag. 7, 6. e la volontà del S. Fondatore. E molto più scorgerassi una tal falsità , se con- 104.6 fegg. fidereremo le leggi particolari de'Frati Minori della più stretta Offervanza, e

de' PP, Cappuccini.

XVII. E tanto basterà per sar vedere quanto siasi ingegnato quello Scrittore di scolorire la bella faccia della Religione fondata da S. Francesco, facendo in lei cessare negli anni primieri il bel candore di povertà, che impresso in Lei aveva il Patriarca (3). Ne fa d'uopo fermarsi a ristettere su d'altre si- (3) vide mili propofizioni, che tendono allo stesso scopo; com'è quella della pag.98., tom. 1. pag. in cui elprime, che nell'anno 1265, per Clemente IV. ad istanza di S Buo- 431 6 feqq. naventura fu mitigata la severa mendicità Minoritica, mediante il Breve Ot- 6 436. 6 tentu: com'è quella della pagina 105., in cui finge, che S. Antonio da Pa- feqq. dova, dopo efferfi nel giorno impiegato per li profilmi , la fera poi riducevafi alle SUE STANZE: quali che Sant' Antonio godesse ne' Conventi, doveabitava, moltiplicità di stanze, o appartamenti all'usanza de'celebri Letterati. e non più totto una fola piccola, e mifera cella, come ci atteftano i Conventi di Cerbajolo, dell'Alverna, del Farneto, di Campo S. Piero presso Padova, e di altri Luoghi abitati un giorno dal Santo, e dove per anche fi mostrano le di lui piccole, e non duplicate celle: e come sono altre proposizioni sparte nella riferita Vita, per inserire il Conventualesimo ne' primi secoli Francescani, e far Conventuali i Santi; che che ne sia del discredito della Santa litituzione Serafica e di tutti i vetufi Frati Minori della Religione fondata da S. Francesco.

A tal fine racconta eziandio da i Bollandisti nelle pagine 217. e 214. la guarigione di un Bambino, il quale disse di aver veduto S. Antonio, e ch'era veltito come i PP. Conventuali Qualiche lo spirito glorioso di S. Antonio allorchè per disposizione divina sa qualche compassa a i suoi divoti. aftretto fia a far moftra dell' abito, in cui egli spirò; o quafiche S. Antonio in vita fua vestiffe come gli odierni Conventuali con giubba, camicia, fcarpe.

calze ec.: e non più tosto comparir possa in qualunque vestimento, e specialmente in quello, che più fi affomiglia alle particolari idee, che i divoti hanno di Sant' Antonio, formate dalle Immagini, avanti alle quali fi fono raccomandati; e nelle forme più atte a far conoscere al devoto di effer egli quello, che ottiene loro la grazia. Ond' è, che fenza pregiudizio della verità istorica, la qual' è una, può comparire or come lo dipingono i Conventuali, or comegli Offervanti, or come i Cappuccini, ed ora in altro abito, ficcome è più spediente per sarsi conoscere Benefattore, e per gli altissimi fini da Dio prescritti. Se non altro il P. M. De Cesare doveva almeno rammentarsi, che i fuoi Conventuali ne' di nostri medefimi, e per l'addietro andavano rutti vostiti di colore cinerizio, e che hanno eletto l'odierno loro colore da pochi anni in quà: in oltre, che hanno variato l'abito antico della Comunità Minoritica in moltissime cole, come testificano le figure del Fiume del terrestre Paradifo (1) e dello Spedale di S. Spirito in Roma (2): dond' è che il loro prefente abito non mai può riputarfi fomigliante a quello, con cui vestivasi Sauto Paga 17. 6 Antonio vivente: che che fia della vitione di quel felice Bambino.

(1) Vid. tom. 2. lib.s. (1) Vid. ibi 109.

XIX. E già dal breve esame di questa Vita di S. Antonio può congetturarfi, con che cautela debba leggerfi questa, e tutte le altre Opere de Padri Conventuali di tale originaria inclinazione. Dove apertamente, e dove, come il serpe fra l'erbe, spesso s'incontrano in esse varie proposizioni tendenti a far Conventuali i Santi, e gli Uomini illustri degli antichi secoli Francescani. E perciò . dove formano a Frat' Elia Panegirici per la disciplina più mite; dove nella culla strozzata fingono la Regola, e la povertà prescritta in essa; dove millantano Privilegi, e dispense inaudite: e dove fanno altri sforzi, per trasformare da i bei principi la Religione fondata da S. Francesco, tentando di far da essa iparire la professione della purità della Regola, e sar comparire. negli antichi tempi e dispense, e privilegi, e mitigazioni, e magnificenze, e Conventualesimo; come ognuno può da per se osservare. Gli stetti Frontespizi de'Libri, anche destinati ad uso Sacro, formano alle volte con tale astuzia, che vengano essi a significar tacitamente ciò, che i loro Autori non hanno ardito di affermare apertamente. Ed eccone in esempio, e prova il Martirologio, che in quest' anno fecero stampare in Roma. Ha esso questo Frotespizio: MARTYROLOGIUM SERAPHĪCI ORDINIS AD USŪM FRATRUM MINORUM S, FRANCISCI, INDE CONVENTUALIUM NUNCUPATO-RUM. Voi ben vedete, o Lettore, quell' INDE imboscato artificiosamente in tale frontespizio: commentato esso dopoi da chi ne sa il mistero, può far de' fracassi, e di gran cose; mentre può fignificare, che l Religiosi dell'odierna Comunità Conventuale, ad uso de quali è quel Martirologio, siano appellati Conventuali folo perchè fono effi gli antichi Frati Minori: ovvero, che i più antichi, e veri Frati Minori fieno quelli, che poi furono appellati i Conventuali. Laonde in quel titolo, o frontespizio vi è incastrata cautamente la primogenitura da loro pretefa, e vi fono mascherati di nascosto da Conventuali tutti gli antichi Santi, e Beati dell'Ordine de' Frati Minori, morti avanti che a i professori della purità della Regola di S. Francesco fosse necessario darsi altro titolo, che di Frati Minori per distinguergli da i dispensati, per non. effervi per anche i dispensati, da cni si dovessero distinguere con qualche giunta a quel titolo. Ma per conoscere, che quell'INDE, imboscato comeper riempitura, fu posto ivi, acciocche tacitamente indicasse quel, che l'Autore non ebbe ardimento di esprimere a chiare note, batta leggere, e rileggere tutto quel Martitologio: e ivi fi troveranno molti-Santi, e Beati Francescani, detti apertamente dell'Ordine de Frati Minori, cioè, tutti quei, che nella Offervanza della pura indifpeniata Regola morirono avanti l'anno 1430, quando vide la prima luce lo tlato religioso de'vetusti Conventuali, distinto da quello de Frati Minori della Regolare Offervanza: fi troveranno altri Santi, e Beati Francescani, detti apertamente dell' Ordine de Frati Minori della Regolare Offervanza: quali fono S Bernardino da Siena, e tutti gli altri, chenella stessa predetta vetusta osservanza della purità della Regola, senza sar uso di alcuna difpenta, morirono dopo l'anno 1430, cioè, dopo che videro la prima luce i Frati Minori dispensati: ma leggete poi, e rileggete tutto quel Martirologio, e non troverete ivi neppure un folo Santo, o un folo Beato, il (1) Vidatora. quale apertamente sia detto dell' Ordine de' Frati Minori Conventuali. Diceva 1. Pag. 35. io dunque bene, che quell'INDE nel Frontespizio del Martirologio ci sta per far credere agl'incauti ciò, che non si è ardito, nè potuto esprimere in alcuna 600 tiam pagina del Martirologio fuddetto (1).

60., 6 61. 10m.s. pag. 46. 47. G

XX. Ma perchè 10 più lungamente infastidirò il mio Lettore su queste. materie? Già nel primo tomo feci conoscere, che il vetusto Conventualesimo segg-6344e quanto al nome, e quanto alla fostanza, cioè, alle dispense, non trapassa il 6199 terzo fecolo Francescano: e che l'odierno Conventnalessmo, quanto alla sua fottanza, non trapassa i tempi del Sacro Concilio di Trento. Se il Ragionista mi ripetesse, che il dir così è mio arbitrio, e non già dicesi con fondamento, io lo manderei a i fondamenti fin qui posti , e maneggiati negli antecedenti miei libri. Di più gli farei anche vedere i contrassegni della novità de due Conventualefimi, o fia della mutazione, con cui molti antichi Offervanti fi cangiarono in Conventuali vetusti, e questi negli odierni; giacchè non si da novità, o mutazione senza vari accidenti, che la dimostrino, e contrastegnino. Per esempio, il vedersi non pria della peste dell'anno 1348. Fra Paolo Trinci co i suoi seguaci ritirarsi a sondare, e comporre una nuova Famiglia, in cui si mantenesse la pura osservanza, ci dà indizio, che nella Comunità dell'Ordine s' incominciavano a gittare i temi del vetufto Conventualefimo, ch' erano le. rilaffatezze. Un fimile indizio ci danno le perfecuzioni fofferte dagli Offervanti di 2. Provincie di Francia, e i loro ricorfi al Concilio di Coltanza i le Ricollezioni, o Riforme allora nate de'Coletani, e de' Villacreziani, che, fenza partirfi dall'immediata giurifdizione de'Ministri, cercavano di continuare ne'loro Conventi l'antica Offervanza: così anche il Capitolo generale dell'anno 1430., dove fi fecero, e fi giurarono le Costituzioni Martinime per l'universale riforma dell' Ordine, e per l'osservanza della purità della Regola. Tutte queste cose significano, che in quei tempi era caldissimo l'uovo, d'onde stavano per uscir fuora i verusti Conventuali. E la Martiniana dispensa, chefece leciti gli abufi delle rendite, i quali avanti effa erano flati puri abufi, e che fece comparire una partita di Frati Minori dispensati, o non obbligati a tutta la purità della Regola, ci fignifica il nascimento primiero de vetusti Conventuali fra le dispense. Questo ci viene anche confermato dall'osservare, che avanti il terzo fecolo Francescano ne'pubblici documenti non trovasi memoria veruna nè del nome, nè dell'effenza del Conventualesimo, ma tutti

ci rappresentano i Frati Miuori obbligati alla purità della Regola, cioè, l'esfenza degli Offervanti: E dopo il principio del terzo fecolo tutti i documenti fono pieni di Conventualesimo, spetitisimo nominati si leggono i Conventuali, e gli Offervanti, anzi anche i Conventuali viventi secondo le dispense, e i Conventuali riformati, i Frati dell'antica Regolare Offervanza, e i dispensati: e spesso a i Conventuali si trova intimato il tisormarsi, il lasciar' i privilegi, il deporre il Conventualesimo, il tornare alla Regolare Osfervanza ec. Veggasi il mio primo libro: e indi conofceraffi, che il vetutto Conventualefimo non... potè esser prima del terzo secolo Francescano. Pare per tanto, che lo Scrittore della menzionata Vita non bene scrivesse nel fine della Lettera a i suoi Leggitori, allorche disse: Si ricordino di questo povero percatore, che come veste lo fteffo Abito di S. Antonio, e professa lo ftefs' Ordine, professar poffa lo fteffo spirito ancora. Imperciocchè le Costituzioni Urbane, e la formula della solenne professione degli odierni PP. Conventuali ; e le Immagini degli antichi Frati Minori contenute nel Fiume del terrestre Paradiso, per tacere di tante altre, che per anche si veggono negli stessi Conventi de' PP. Conventuali, come in quello d'Affifi, nel Coro stesso, in S. Croce di Firenze, e altrove, fanno vedere, che la protessione, e l'Abito degli antichi Frati Minori non si ritengono dagli odierni PP. Conventuali (1). E perciò le accennate parole, pare cheinvitino i Leggitori ad intercedere a quello Scrittore, ch' ei non possa professare lo stesso spirito di S. Antonio, secome non veste lo stesso Abito, nè professa lo stess' Ordine del Santo, che professo la Vita Minoritica spropriata anche in comune, è vesti abiro vile, e aspro diverso dal suo.

(1) Vid.tom.
1. lib.2.cap.
2. 5. 2. G
lib.5. per
totum.

XXI. Anche dell' odierno Conventualesimo, ecco i contrassegni benchiari di novità, non più antichi del quarto fecolo Francescano, e xvi. della Chiefa. Servirono a questo di novo se dispense delle rendite, e delle succesfioni ereditarie, nelle quali vollero perseverare l'anno 1517, i vetusti Conventuali contro a i defideri, e a i configli di Lione X., e la novella invenzione de' Maestri generali, e Provinciali della Famiglia Conventuale, distinta in qualche modo dalla Comunità dell'Ordine fottoposta a i Ministri. Uscì dall'uovo, quando accettò la dispensa di effer proprietario in comune offertagli dal Concilio di Trento: comparve giovinetto, quando ebbe le Costituzioni Piane: fece vederfi adulto, e compito fotto Urbano VIII., quando, fottoponendofi alle Costituzioni Urbane, si elesse anche una disciplina novella, sottraendofi da tutte le vetufte leggi dell'Ordine: nè mancarono i tumulti a contraffegnar questo nuovo Conventualesimo: posciache dal Concilio di Trento fino a i nostri giorni spesso spesso i Conventuali hanno mosse liti alla Comunità Offervante, o dell' Ordine, or per una cofa, ed or per un' altra; come appunto succede tra i fratelli, dopo che uno di essi è partito dalla casa paterna, ed ha incominciata una nuova distinta famiglia.

XXII. Che se gli odierni Conventuali sono, come ho mostrato, unagente novella nell' Ordine di S. Francesco, non mai potranno giustamente
pretendere i Santi antichi dell'Ordine. E gli sinisco il Capitolo, e insseme la
trisposte al Raggionista, non trovando altro nel suo volume, cui non mi'lusingli di aver soddisfatto, giacchè il restante di questo suo XV Capitolo può
vederfi riferito ad littrema, e pagato in questo stello romo dalla pagina 117.
Noto in sine, che questi sioi argomenti, tratti dalla testimonianza de Sommi

Pontefici, de' Concili, e delle S. C.; dagli Scrittori moderni; dall'approvazione Apostolica; da i nomi de Conventuali, e degli Osfervanti; dall'uso delle rendite; e delle successioni ereditarie; da' gradi scolastici; dalle opere grandi de'-Francescani; dagli Eliani, e da'Zelanti; dalla men rigida protessione de i Conventuali; dal possesso degli antichi Conventi, o delle antiche Provincie; e (1) Orb. Sedelle Inquifizioni; dalla precedenza, con cui avanti Lione X. precedevano raph. tom. 1. agli Offervanti della Famiglia; dal poffesso de Corpi de vetusti Santi ; dalla... fucceffione de' Guardiani, de' Cultodi, de' Cultodi de' Cultodi; de' Ministri Provincinciali, e de' Generali: questi argomenti, disti, o tutti, o quasi tutti furono 267. dati in luce da Filalete Adiaforo, e rigettati dal buon Amico: avanti Filalete furono proposti dal P. Franchini Minor Conventuale, e furono confutati dal P. Domenico de Gubernatis di Sospello, (1) e dal P. Fortunato di Sospello (2) (2) In Orb. Frati Minori della più stretta Osservanza. E prima del Franchini furono prodotti da i PP. Conventuali nella strepitosa lite di cinque anni, di cui parlai nella Prefazione (3); mentre pretendeano, che il Generale Offervante non dovesse avere la precedenza, e il titolo di Ministro Generale di tutto l' Ordine. (3) Pag. X. E a tali argomenti con una Scrittura stampata, poco sa capitatami alle mani, talmente soddissecero gli Osservanti, che dalla S. C. de Riti nel di 22. di Marzo dell' anno 1631, ebbero la fentenza favorevole, e poi fu anche ad una tal lite imposto un perpetuo filenzio. Posso adunque lusingarmi, che le ragioni degli Offervanti fieno le fode, e le vere; e quelle de Conventuali fieno le apparenti, se per tali comparvero anche a i Sapientissimi Padri della S. C. de' Riti. D'onde appare, non effer vero quel, che il Ragionista vuol far credere nel fine della sua Ragione di scrivere, cioè, che gli Offervanti persistono ne litigj, perche vogliono, e non mai perche abbiano ragione alcuna di litigare: ma che anzi posso io usar le parole della fine del Volume del Ragionista, dicendo: E se gli argomenti fin qui addotti, giudicaransi da' Savj ben fondati, e di peso, quest'appunto è quel, ch' io bramo, nè chiedo di più. Ma se mai si riputassero men degni, e mancanti, sospenda il benigno Lettore il giudizio, nè creda, che il difetto sia della Causa, ma bensì mio, che forse non avrò saputo degnamente difenderla.

lib.6. s. 16. 5.4. a pag. 213. ad pig.

Ser. ad fi nem 2. 10-

XXIII. Or debbo pregare gli odierni religiofissimi Padri Conventuali, e tutti i miei Lettori, di due Grazie. Una è, che vogliano perdonarmi, feleggono alle volte in questi miei Libri qualche trascorso troppo ardito contro al Ragionista, o a qualche altro Scrittore da me confutato; mentre sono stati trascorsi di penna, i quali per la brevità del tempo, che mi restava fra la. ferittura, e la stampa, non ho potuti correggere : rislettasi però, che il Ragionista non è quel, che vantasi, Monsignor di Bovino, cui avrei usato, e pro-

fesso ogni maggior rispetto, e riverenza. XXIV. L'altra grazia è, che se qualcheduno vuol riaccender questi litigi, rintuzzando quest Apologia, e tornando ad inquietar gli Offervanti, non si porti come il Ragionista, e molti altri, che hanno riposti in ballo gli stessi argomenti più volte rigettati, e i nomi colle fentenze de medefimi novelli ingannati Scrittori, come fe a tali cose non mai si fosse data soda risposta: ma degnifi di riferire interamente la forza degli argomenti, e delle ragioni degli Offervanti, come ho fatto io cogli argomenti, e colle ragioni de' PP. Conventuali; e di venire con fincerità di citazioni, e con documenti fussilitenti,

# Lib. XI. Cap. VII.

come parimente ho fatto io; e non già con Bolle furrettizie, o rivocate, con fenfe contrarja accomodati al fuo genio, con teffi untilati, che nella loro integrità dicono il contrario, e con altre maniere oppreffive del vero, e atte di ingannare i Lettori, come più volte fece il Ragionità. La prima, che, dimando, è veramente una grazia; ma la leconda è un atto di pura giuftizia, che non può veruno Scrittore oneflamente negare ad alcuno de fino Avveriari, quantunque di Religione diverfa quell'i fi foffero, è pertinacemente impugnaliero la verità conolciuta; come ne fanno, nè mai fecero i Minori Offervanti contro gli odierii religiofilimi, e dilettifimi Padri Minori Conventuali; e come non feci neppur io contro al mio cariffimo, e riveritifimo Ragionitia, cui chiedendo in particolare una benigna fenfa di ogni parola, che a Lui fembraffe offenfiva, defidero la pienezza di tutte le vere felicità. Così fia.

Fine del Libro XI., e delle Risposte al Volume del Ragionista.



| Pag.  | linea          |                                                      |                                                                |
|-------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 21.   | 8.             | 461.                                                 | 1561.                                                          |
| \$6.  | 34+            | dopo aver tolti via                                  | con aver tolti via                                             |
| 76.   | 16.            | elavato                                              | elevato .                                                      |
| 111.  | 11.            | forte di accarezzarlo                                | forte di non accarezzarlo                                      |
| III.  | 26.            | ma per li Scrittori                                  | ma però gli Scrittori                                          |
| 167.  | 25.            | Dispense degli antichi Os-                           | Difpense, degli antichi Offervanti                             |
|       | _              | fer vanti                                            |                                                                |
| 177.  | 40.            | ancequam                                             | antequam                                                       |
| 181.  | 23.            | di tutto                                             | di tutti                                                       |
| 190.  | I.             | in questo tempo                                      | in questo fenfo                                                |
| 193.  | 44:            | Conventi, degli altri Mi-                            | i Conventi degli altri Minori                                  |
|       | -              | nori                                                 |                                                                |
| 195.  | 40.            | Diedone                                              | Driedone                                                       |
| 223.  | 15.            | aspersi i sudori                                     | afterfi i fudori                                               |
| 216.  | 8.             | che si fa sospettare                                 | che ci fa fospettare                                           |
| 216.  | 21.            | non fu l' Autore Offervante                          | non fu Autore l' Offervante                                    |
| 228.  | 21.            | del Cappuccino                                       | del Cappuccio                                                  |
| 251.  | 16.            | così quefti                                          | così quafi                                                     |
| 263.  | 31.            | nelle Comunità                                       | nella Comunità                                                 |
| 269.  | 14.            | quanto                                               | quanti                                                         |
| 2770  | 1 27.          | arriverebbero                                        | arriverebbe                                                    |
| 289.  | e <u>190</u> . | e gli lafciò fospesi, e pen-<br>denti sapessero quel | e gli lasciò sospesi, e pendenti senza che sa-<br>pessero quel |
| 291.  | 31.            | la dipendenza                                        | la indipendenza                                                |
| 311.  | 7.             | e Frate Conventuale fignifi.                         | fignificava Frate di Convento; e non mai quei                  |
|       | - 5            | cava Frate diffinte da.                              | nomi aveano fignificato Frate diffinto da                      |
|       |                | quei, che offervano la                               | quei, che effervano la Regela.                                 |
|       |                | Regola                                               |                                                                |
| 340.  | 2 S.           | e la verufta                                         | è la verufta                                                   |
| 418.  | 19.            | da Santiano                                          | da Sartiano                                                    |
| 419.  | 33.            | che fi fopra                                         | che di fopra                                                   |
| 464.  | A1+            | Anginlo Salveti                                      | Angiolo Serpetri                                               |
| 476.  | 34+            | Firmamenta de' due Ordini                            | Firmamenta de tre Ordini .                                     |
| 488.  | 45.            | Generali Magistro                                    | Generali Ministro                                              |
| 493.  | 41.            | Elestori , poveri                                    | Elettori fia nulla, povers                                     |
| 512.  | 8.             | defidendo Noi                                        | defiderando Noi                                                |
| 515.  |                | data l'anno 1560.                                    | data l'anno 1540.                                              |
| 519.  |                | Omnes, & fingulas                                    | omnes , & fingulos                                             |
| 540.  | 41.            | N dolao                                              | Nicolao                                                        |
| 541-  |                | fete di privato                                      | fete di primato                                                |
| \$60. | 414            | de lle lenere                                        | dalle lettere                                                  |
| \$76. | lin, ult.      | mi fono io accordato col Ra-                         | mi fono accordato col Ragionista, e folo mi                    |
| 37-1  | e feg.         | gionista, e la Famiglia                              | è baftato il manifestare, e il supporre,                       |
|       | 5*             | non mai contenne                                     | che la Famiglia non mai contenne                               |
| 625.  | 40.            | flampato .                                           | flampata                                                       |
| 628.  |                | appellavanfi                                         | appellavafi                                                    |
| 631.  |                | folle egling                                         | foller' egiino                                                 |
| 7310  |                | ,                                                    |                                                                |

. 14

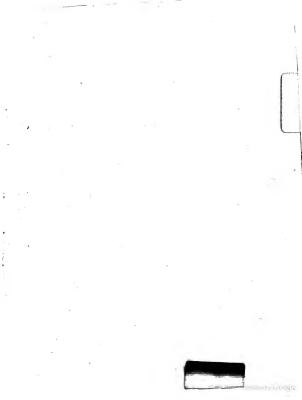

